











# LE VITE DE PONTEFICI DEL PLATINA ED ALTRI

# DI BARTOLOMMEO PLATINA

CREMONESE

DAL SALVATOR NOSTRO FINO A BENEDETTO XIV.

ONOFRIO PANVINIO, ABRAAMO BZOVIO, GIOVANNI STRINGA, ANTONIO BAGATTA Bemacenie, ANTONIO CICARELLI, Edal Cav. GIROL BRUSONI, eda altri,

Con le Annotazioni del Panvinio, e con la Cronologia Ecclefiafica dellofleffo, Ampliata da Bartolomareo Dionigi, da Lauro Tefta, da Francetco Tomafuccio, dal Bagatta, e dal Cav. Girolamo Bruloni, e da altri fino all'anno MDCCXLIII.

Aggiuntavi anco in quest' ultima Impressione la Vita del Platina scrieta dissulamente dal Sig. NICCOL ANGELO CAFERRI Romano.

Com i Nome, Cognomi, e Patrie di tutti li Cardinali; e tre copiole Tavole; una de Papi, la feconda de Cardinali; e la terza delle cole Notabili.



#### IN VENEZIA MDCCXLIV.

A SPEED DELL COMPLENT

CON LICENZA DE SUPERIORI.



#### VITA

# BARTHOLOMÆI LATINÆ

Et Doctorum Virorum de eius scriptis.

Indicia

#### EX BIBLIOTH, PAMPHILIA

HISTORICA.

Sive de Historicis, quorum opera extant:

#### NICOLAI ANGELI CAFERRII.



ARTHOLOMÆUS, five (ut Angelo Politiano, Sixto Senenfi, doctifque olim placuit) Bartholomeu, cognomento Platina, qui opere de Viti Pontificum Gavitell. maxime inclarnit, familia de faccis fuit s. natus in hift. Cre-Oppido ditioni. Cremonefis Platina (Piadena) ipfe mon, par, in Vita Canonis Theodoro (inquit) in magiftratu mortue, non ita multà post Joannes Platina in Exarcharu successit , 2. bunc ego crediderim dediffe nomen meo natali folo, quod Platina appellatur in Agro Cre-

manenfi pofitum. Cremone Platinam familiam vete- 687. rem fuide, & illustrem, ex Antonii Campii Histo-

ria 3. notum eft , referente Lantelmum Platinam ( Latemburgum de Platina vocat Cavitellius ) cum Coffa de Fabri., & Ufpinello de Summo à Federico Secundo Imperatore, anno 1219 du meffet apud Spiram , obtinuiffem confirma. Lib. 1 tionem concessionis Cremonensibus facte per Friderici Patrem & Avum Opidi Cremç infule Fulcherie (Ghieradada) aliorumque locorum . A primis annis militiam fecutus. Sero tandem , & jam provecta grate litteras didicit , 4. ealque Florentie, in qua inter Auditoret vixit Marfilii Ficini doct ffimi Platonici cum Clariffimis illius Seculi Viris, quos memorat Ficinus Epift. ad Marti-num Urianus, 5. Ubi etiam à Cofmo, & Petro Mediceis, ejus virtute, & Comitate ille d's interfamiliares receptus est; iple præfat. in Dialogum de Opt Cive ad Laurentium Mediceum multum (inquit) Patrie tue Florentiffime debeo , qua me , licet externum tot annis non modo aluit , verum etiam erndivit ; multum propter en Avo, ac Patri tuo Viris certe clarifimis , quorum benignitaie , & gratia in clientelam familia veftra fufceptus jum

Romam venit Pontifice Pio II 6. Francisco Cardinale Mantuano Ludoviei Genzage Mantuanæ Marchionis fecundos genito , quem Piùs 18. Decemb. 1461 inter Purpuratos ad legerat, cum in bane Curiam nuper veniffem (inquit Pla Pap.ep. 28 tina Epistola 7 ad Joac, Card. Papa) Reverendiffime Pater mecumque at fit diu ipfe

cogit affem, quem mibi patifonom es to Paribus Coolinalbus, Patronus, ac Mecanation eligerom, us unus vifus e., Sec. instanto, tamque excelog gradu apud San-Mifonum Parem, S. vanificam nofirum 1-lum, cuius untus, ac divinus Inplentius que fust in terri reguntus comita. Paplentis fuit renuciatus Cardinalis cum Gonasga, Pusa Secundus electus XIX. Augusti 1458. non igitur Platina qui mupes se ventise dicit ad Urbem advenerat, quadriennio ante sub Calinto Secundo, quod voluis fortsius filosfo.

Par vis opibus, & facultatibus ab initio præditum, lmo & egenum le fatetur ead.epill. ad Papientem, ad te, quem apud landitatem [uam mibi in quivbi cauffa delegi Patroum, Patterm, Tutorem, Principem, ac Dominum supplex accessif, & errum omnium inops, sut te odiuvante ex bas qua nume premor inopia leguare, &

fr. Gum aliq. em fludiorum meorum, nunc demum mibi capere lice ret.

Pit tamen beneficentia adtus \$\frac{1}{2}\$. Officium Abbreviatoris literarum Apoflolicatum, quod voquende teminori parco fisi comparatis. Montuo autem Pio
Paulus Secundus in ejus locum fuffectus p. fire quodita polificius erat, five
peri, mutatione Epifecpatus Vicentini cum Patavino acerbe nimiunque rogando que de failo, oc fire quodita polificius periores de failo, oc fire de failo, oc fire quantificatum patavino acerbe nimiunque rogando que objectiva for de failo, oc fire de failo, octobre failo, o

ad Satt, v. collegium referrum bonts, ac e. clie Ver uterent delutioner, este timule Anno tots perificial, incanat boeta, & Conteres Teachaut times to plum te Chrifti ipla perificiale Pontificem è l'entential dimovere, atuge ese evic linquis Planina? Loca, ini- 100 plum de summorera a regando cilmane casia plaj ad alciulus pubblicit quos tio pontif, Rose duditores vocam) committeres es sum i plas plaj ad alciulus pubblicit quos vivo pontif, Rose duditores vocam) committeres es sum i provis scults me afficient se ano Naudet. inquis ad futere vocam) committeres es suma jura ta fictura pedieri nordi cello-Pen, 49, can elf. file flat futeratio, loco cedant omnes, cant quo volum, pubbles morres. Pen-192 39. strès, qui mobique licer por orbitivo antin allo is da especialer, es apopolar, flac

10 to from monque elect pro arourno anima atoma aca regenaces, Capproace, trac 10 to from immitti fententia accepta su lopadem immobilim voluceromis, abverfabra Ja vita mer die ac nocile in favorobus aula, wildiname etam quemque ferroum regentes, sur auli il modificación de la construcción de l

nobis alloqui Pontif liceret: reitciebamur non fine contumelia tamquam aqua & igne interdici at prophani Hac autem diligentia xx, continuns nochibus uf fumus nil enim fere nife nodu agebat ego verò idia ignominia excitus quad mibi ac faciis meis n nlicebat, id agere per litteras inflituit, Scripfi itaq Epiftolam bis ferme verbis , fi tibi licuit, in dicta caufa, poliare nos emptiono nofira j fla,ac legitima, debet, & nobis licere conq eri illas om injuriam injuflamque ignominiam Rejecti a te ac tam infigni contumelia affecti, dilabemur poffim ad reges, ad Principes, efque adbortabimur , at ibt concilium indicat ; in q o potifimum rationem reddere cogarit , cur nos legitima pofficfione fpaliaverts ; hæc Platina , que e jus verbis retuli , ut clarum, fit quam proprium compendium mentem obnubilet ,vel prudentum, Paulus officia Abbreviatorum extinxerat ; Integras prius cuilibet Abbreviatori pretii sub Pio persoluti restitutione facta, quod constat ex constitutione Sixti Quarti, Divina bullar. tomo 1. conflitutione. 16. Quid ergo Platina totum replevit clamoribus Orbem ? Iraque Respublica Christiana ( quod non nisi gravissimis de causis sieri solet ) è variis mundi plagis congreganda erat, quò non nullorum obstrepentium poetarum , Oratorum primatæ utilitati consuleretur & fane resipla loquitur, injustam suisse querimoniam, squod observatum Marco Antonio Cucchio Institut majorum Ilb. 2. tic. 2, de conf. num. 48. & Platinæ procacitatem damnat Abrahamus Bzovius annalium tomo 18, ad annum 146 g.num.21.

LeCla Epittola , Poatifex , ut par erat , excandult scriptoremque inconfultum in carcerem trahi jubet , quo competed s , & quidem gravifimis revindus (ut ipte doltens refert ) media bytem fine foco cella in Turri , & reunits omnibus ex-

pofita ,

prhia, coercitus fuit menfibus quatuor hoc verd tempore , quia vexatio , ut ell in ad agio, dat intellectum, dialogum fcripfit de falfo, ver bo bono libris tribus , inter locutoribus Platina, & Rodorico Episcopo Calaguritano Castri Sancti Angell præfecto, quos Paulo defuncto, Sixto Quarto dicavit.

Quadrimeftre tranfacto, precibus Card. Mantuani è carcere libefatur . Et hæc prima extitit Platinæ calamitas , quam Voffins cum fecunda confun-

Cum Pontifice post hac in gratiam rediffe videtur . Be enim initio anni 1468. Orationem habuit ad Paulum de pace Italiae componenda , & de bello Tureis indicendo, quæ legitur post vitas Pontificum, & apud Bzov. bod, ann. num a. Sed bonis , doctifque femper adversa recum feries Platinam iterum in . altum ærumnarum fubmerfit , a quo vix demum evaderet ? Philippi Callimachi , Pomponii Lati , aliorumque eruditorum credita coniurationis in Paulum infimulatus, captus in ædibus Card. Gonzage, in carcerem conficitur, & ad poenam vocatur (Sethus Calulius opere Chronolog. ad ann. 1464.) Paulus Secundus [ait) male trada vit eruditos , Pomponium Letum , & Platinam propter fufpiciones in Carcerem contectt . Sed ipfum Piatinam nunquam de dolentem audias . Accingunt fe operi carnifices , parantur tormenta , fpoli r , laceror , trudor , tamquam Craffator , & Latto , fedet Vianefius tamquam alter Minos fratis tapetibus, ac fin nuprits effet vel portus in cona Arret . & Tantali , neque boc contentus, dum penderem miler in ipfis cruciatibus monilia Sanguæ Cl gienfis tractions bominem regabat a qua puella d' num amoris babuiffet . De amoribus locus Bus ad me conversus inflabat, ut feriem conturationis, vel fabule potius a Callimacho confict a explicarem diceremque q id caufa effet cur Pomponius, qui tum Venetils erat ad me feribens atrem Sandiffmum inf is litteris appellaret , te inquit , Pontificem creaverant conjurationnes? Respondeo me nunquam confiliorum Callimachi participem fuife nefcire item cur Pomponius me Patrem Sanctiffinum appellaret, sciturum ab ec, nam paulo post vinclum affutur m dicebat. De l'ontificatt verò non effe cur follicitt effent,q od vita privata femper contentus fuife; tande verò delinitus , aliquantulum tet meis cruciatibus , non tamen faciat s , depont me jubet vefperi majores subiturum, Deteror in c biculum , lemimortuus , & polt alia. Trahitur ad Urbem Pomponius, Venetiis captus, per totam Ita-liam tamquam alter Iughurta, ducitur in iudicium; Pomponius, Virsimplicis. Ingenii; neque conturationis, neque aliculus feeleris confeius, rogatus, cur nomina adolescentibus immutaret? ut homo liber erat, quid ad vos inquit, & Paulum, fi mihi fæniculi nomen indo, modo id fine dolo, & frau ie fiat ? amore namque vetuffatis antiquorum præclara nomina repetebat, quafi quædam calcaria, que nostram inventuté emulationem ad virtuté incitaret . De libertate nostra interim nullum verbum fiat . Erat tunc Imperator Fridericus III, in Vrbe . voti enim gratia venerat 24. Dec. 1468. cum magno Comitaru, quem Paulus magno. Sexcencum impela honorificentiffime tufcepit expensis decem, octo millibus nummo . torum tũ cureoru, abos ex mole Adriani tub code pallio ex Laterano redeuntes comitan Equirum . . te honorato quoqinpexi: substitit Paulus in Ponte donec Imp 11, aliquot equites ait papiel .. crearet abeunte dein le Imperatore ; decimo menfe post captivitatem noitram comet. 1. Pontifex in arcem veniens, ne tatum tumultus frustra concitaffe videretur, mul. lib.6. ta nobis obiicit, fed illud potiffimum quod de immortalitate animorum disputaremus teneremusque opinionem Platonis, Præterea crimini nobis dabat quod nimium getilitatis amatores essemus cum vero nostra de re inter Palatinos Episcopos,& duos fratres effet aliquado disceptarum; quorum alter erat ordinis Fracisci alter Dominici, venerunt fere, omnes in hanc fententiam, nihil effe in nobis, quod ep, 130, hærelim faperet Veteres accademicos fequebamur , novos contemnentes , qui in gebus ipfi. nil certe potebant Paulus tamen bæreticos cos pronunciavit , qui nomen

Academia vetferio , vel loco deinceps commemorarent lunda eff bac ignominia Platont , iple fe tucatur volebat Paulus rebus in omnibus videri acutus , & do-Aus , volebat item videri facetas , deridebat fere omnes a contemnebatque interrogat tum Fomeonium , bominem trridens , quod ei ateneris annis nomen imposucrunt Parentes ? Respondet Pomponius , se binominum fuife , cofusus novitate rei Paulus , Subfitit amplius de nomine quærere , ad me autem converfus in omnem contumella prorupit , omitto , quod mibt consurutionem , barefin , maieflacis crimen obliceret : que omnia iam purgata crant , obiictebat estàmin-gratitudinem , quod in me licet ingratam , officiolus fuifict , fisponliare bomines empeione fua incognita caufa , fi carcere, fi termentis , fi ignominia , fi calumnia afficere beneficium eft , certe erga me beneficus , & liberalis dici poteft Paulus , Gegoingratus , abitt inde minitabundus , & ob tram , quam tum conceperat , nos ufque ad integrim annum retinuit , fatigat .. s pofireme Cardinalium precibus, liberostandem nos facit : buc ulque Platina , & hic finis malorum eius, dum detinebaiur , librum de honelta voluptate quem antea exaraverat deferendum curavitad Card. Papieni. his litteris lac. Card. Pap. Barth. Platina 11. Scripfe ante captivitatem meam libellum ifium de bonecla voluptate, quem ad amplitudinem tuam mitto, qui capto Patrono: ut videbis myropilia omnia, & tabernas per-Apad ep, rept affe videtur, adeo eft unclus; & fordidu: fi in culina ver agu, eft, non difcefte

p. repselfe videtur, adec of undus, & fordular fi in culine wer fairs oft, were difficult and impaire can de objenite conficientis in majore as parte fit complyins e à linque produit e il, que vocaris ed operan factiondam fe intelligént; & C. Deferi libram leffem neur aux edus pointainem neum, ut exposite a dur Platinis time magnitud intelligént e le conservat faire querfem tendre internation file. De libertate une qual féribam nefets edes intertus fair querfem tendre internation file ellipsi entre reum facet, innecentur, appec, & miti manura internation file entre entr

Cum profligate fint littere, & al Tartara detrife, ajunt in manu Reverendiffini D. Nicentiffi liberation nofirant effe, fi staff ei me commendato, & Reverendifingum D. Mantuanum rarde incedentem impelities, fi vollent, tradens obfidem loe m circumscribant, velegant, tho, què volent: Reverendiffinam Dominationem

vestramrogo ut q ibuscumque modis potest libertati meæ cavet, & denucalias ad Papiensem dedit, quas quia elegantes tesero.

#### Jac. Cardin. Barth. Platina 12.

Tanta eff opinio , quam de tus amplisudioc concepi , ut ambigam , imo defperem quidam faiutare invenirii ne mea poffe nisi , per se falubberrimum littertaroum ommium Sydas, fiero adirus, it chama vadu şadi vento, & fredus, nil
prodeft for faviétibus procelli obis chaile homeros, & caput, Tot (copulos, pot Syrest, tot Euripes evanfife. Grander video procelli, iam non feffos, & extrema queque timentes obrulturam, ni fluctuantibus nobis, & tories in faxa allifis falutifică
manum, & iam tandia expectarim porrexens la univiru hea nota ingenili, lunivitur mufis, quarum femper Pater, & Patronus es habitus, collige nos quefo ad te
notantes, actandem his fluchbies libra. Vales audorizate apud Pontif. cuius ingenium à clementis, & mifericordia non abhorret, Vales apud Cardinales, & reliquos huita Nol per fules, O'ra quos docete, adorizate quas oportet, ut erga nos
miferos, aragomnium, qui vivunt infortunatiores clementia, & mifericordia utantur; intelliges, quo in flat at fimars collocati, & quos, a cqua de re habituri fumus
ludices, Hosrogato, yiexbono, & zquo indicent usque voluntatem imperatia
mitignt
mitignt

130

eand. ep.

233,

mitigent, quod ut facias, per Deum te rogo, & per animam illius à quo habutfi , virtute tua , ita fuadente , ut & velles, & poffes calamitofis adte configen . tibus subvenire. De me quidquid pollicebere, & Pontifici, & aliis id ego perpetuo, & constanter servabo. Commendate me Reverendissimo D. Vicentino non

erit à re mea alienum.

Vinculis ex solutus, Pontificis permiffu, reditum spondentem Beffarione Cardinale, fecessit ad Balnea patriolana in agro: Senensi valetudinis causa . quam dextro humero debilitatus in carcere contraxerat, Sextili mense anni 1469 in quibus dum moram trahat, has ab humaniffimo Cardinale litteras habuit. Jacobus Card, Pap. Bortb. Platine. 13. Gratuler te Petrieli effe intendentem valetudini, mibi gaudeo, noscenti ex litteris tuis quanti me faciat Princeps Mantuanus, mil de noftra in illum voluntate teftatu es, quod non teft imonium Pap. epift, omne excefferit , fum fine exceptione fuus, praclaram ejus domum perfugium mibi 310. confligut semporibus meis . mnibus . cum filio Cardinale fic contuncte vivo ut nibil babent Roma coniundius; ago tibi gratias pro officiis tuis, rogans, ut quod fecifii facias fedulo , & in intimo affectu tam prafantis Principis Papienfem tuum Demiens condas . Quod expleta lavatione revisurus fis Urbem, codemque teinere in-Speciurus monumenta beneficentiffimi Pil Patris nofiri , & placet , eletor. Pientia specturus monumenta ocnepceatopum e " ) - indictum titb alioquin bellum existima ; 6,Se,t. 69. Vale . Sena die 6 Septemb. 1649.

Romam regreffus, Pauli pollicitationibus allectus, biennio fere in Urbe permansit, ex quo Bergomatis, (& qui ab illo de more exserbit) Schedeli Trirhemii, & Campii error corrigendus, qui Platinam, usque ad Pauli mortem fuille in carcere detentum historize mandarunt / fed eo 28. Julit 1471? defuncto, cum nibil obtinuiflet , vanasin morruum fparfit quærelas, quas ridet , & excusat Campanus Epistola ad Gentilem Urbanitatem 14. Mulsa funt Rome , querum nuncium a te expecto , Jucundifimum erit quidquid à calendis fe-

mtilib. s feripferis, aut quatriduo prius .

Scire etlam cupio quantum nune Platina levit : Manibus an parcat , abfineatoue Pira. Sin defeffac ava difiecerit offa fepulcbro. Sparferit inventos, prefferit ampedibus.

Et Platina quidem quis uon ignoscat.fi fit iratus? fed parcendum eft mortuis, quibus qui male dicit , facile oftendis non audere fe certate cum repugnantibus .

Sixius quarius Paulo fuffectus Platinam Vaticanæ Bibliothecæ piæfecit anno 1475 Srephanum fratrem annis natum 28. quadriennio post amisir sepelivitque in Bafilica Liberiana , At anno 1481. ad plures , & iple exceffit peftilentia, ut Bergamos Schedelius, Trithemius, Spondanusteffantur, Sixti Quarti, anno decimo, Priderici III Imperatoris, anni XL I fuiffe ium fexagenarium prodit (poft illius cortaneum Volaterranum, ) Leander Albertus in Gallia transpadana defunctus est in propriis ædibus in Colle Quirinali, Teste Sigismundo Fulginare inparentalibus.

A Vaticano , Collem transcendis in illum , Cui uunc Phidiacus nomina prabet cauus.

Hic mufis dilecta domus, fundataque culta eff Extremum vita tempus ad ufque tua .

Illic magne ingenia longum tranfundis in avam. Ada, & Summorum nomiua Pontificum.

Moriens legavit Pomponio Læto 16. domum instructiffimam cum amænis , ei. hortis, & Laureto adiacente, ex quo coronarentur impoffezum Poeta, & Phi-

Apud rumd. ep.

Arnd

tolophi ad Doctorum Sodalitium admittendi , qui reliquis exhibita fum Do-Arinæ probatione Laurea digni iudicarentur , quod paulò post multis contigit , & præfertim Marco Anton lo Sabelico fummo Historico qui applaudente tota Academia coronatus eft . Eunus in exquilia ad Mariæ Maioris Templum perductum eft . Flebili carmine, celebrantibus Poetis, sepulcro autem (in quo fracer humatus erat) Epicaphium ab alumno Demetrio inscribi justit .

Piatina eft lin lapide . Platina in libris.

Quifquis es fi pius , Platinam . Es fues ne venes angufe. lacent , & folt volunt effe .

Quodetlam legitur apud Opmeerum in Chronograph , & Suuertium in Epitaph. Sed hodie Lapis sepulchralis , non ad tertiam columnam , ut lovii ztate fed in ipfo ingreffu Ecclefiz è Regione Sacelli Burghefiorum , iuxta tumulum Cardinalis S. Crucis in pariete vilitur , lam dicta inscriptione , & alia de fratre extinto, quæ hæc eft: Xifti IV. Pont. Man. anno VIII. Stepbano qui vinit annis 27. men. 9. dies 13. Platyna fratti benemerenti poluit fibique ac Pofieris .

Scripsit , præter vitas Pontificum; de falso, & vero bono Dialogos tres ad Sixtum Quartum P. O. M. Contra amores Dialogum unum ad Ludovicum Stellam Mantuanum.

De Vera nobilitate Dialogum cum Franense.

De Optimo Cive dialogos duos ad Laurentium Mediceum.

Panegyricum in Beffationem Cardinalem Niczenum .

Orationem ad Paulum Secundum de pace Italiæ componenda, & de bello Turcis inferendo.

Edidit etiam (ex Trithamio , & Possevino) de naturis rerum lib. s.

Epistolarum ad diversos lib. 1.

Et de honesta voluptate, & valetudine libros decem ad Bartholomæum Cardinalem Rovellem, Quos, non poteff vita Pontificum (ub Sixto IV [ut nonabsque ioco miratur Vossius poetico Sannazarii lusu deceptus] verum. sexensio ante, secunda nondum captivitate sequeta sob Paulo II. conscriptis, quod ex relatis litteris ad Cardinalem Papiensem satis liquet, & visum Iacobo Philippo lib. 15. ac Schedeijo in Chronico Norimbergente . In his autem cum obsonia , & popinum perrractet illum Actius Syncerus Epigrammate : preftrinxit . De Barth. Platina . Ingenio, & mores, vitafque obitufque notaffe.

Pontificum arguta lex fuit biflorie . Par. 725. Tu tamen binc laure tradas pulmenta culine:

Hoe (Platina) eft ipfos pafcere Pontifices . edit. 1627

Quod Michaeli Marullo Grzco Poetz haud recte adscribit, Petrus Opmeerus

in opere Chronographico.

Memorize etiam hominum ful temporis propagasse historiam, camque 110. 3, hift, commemorare Triffanum Calcum in gestis Modiolanensium , solus (quod Crimon . (clam) advertit Antonius Campius , 17. quamvis iple coniiciam eamdem illam , effe cum historia rerum Mantuanarum , E familiæ Gonzagæ librorum fex quam , ante acto fæculo , Ioannes Oporinus pollicitus erat emittere (ut eft apud Simlerum in Bibliotheca Gesneriana) sed nunquam prodiit, eumque adfervari manuscript, apud Serenissimum Mantuz Ducem Auctor, est in apparatu tu Sacro Antonius Possevinus 18.

In Baptifta Verum Hiftoria de Vitis Pontificum in primi clarus evalit, neque enim (te-Platina. fla Iovio) vel Dialogi de vero bono , veraque nobilitate , & de optimo Cive-

graviter conscripti vel honestæ voluptatis documente scità tradita diù supereffent nifi vivacis historiæ lateribus adfixa fællei focietate fuccederent . & com-

muni , quamquam impari , perennis vitæ fpiritu fruerentut .

Illas feribere juffu Sitti Quarti aggreffus , Si Platinæ fides , eidem Sifto dicavit 146 3. ut notat Gordianus in opere Cronologico codem : anno Platina (inanit) antea conicaus in carcerem a Paulo Secundo nunc vita: Pontificum dicat Sifis IV. cum autem in præfatione ad Pontificem , nec de conceila Bibliothecæ Præfectura , nec de collaris mentionem aliquam faciat beneficiis , non absre videtur deinceps fuiffe Bibliothecæ Præpolitus , idque anno 1475. quod tradit Angelus Rocca de Biblioth. Vatic. rit. de Præfect. ibidus Juiti Pontificatus anno quarto , stipendio menstruo decem aureorum decreto , additis victu pro fe ; & tribus famulis, & equo uno, aliifque apud Francifcum Scotum in Itine rar. Italiæ ex non editis Panvinii de eandem Bibliotheca pag. 287. Elit. Antuerp. 1600

Varia olim fuerunt de Vitis Pontificum eruditorum Indicia : aliis facilitaem , lam vero etiam , & odium feriptoris in plerifque Pontificibus fuggillandis agnolcentibus; aliis eximiam eruditionem, veritatem incoruptam, & procul à mendacio in ea laudantibus ; en primi agminis aliquot , initio facto a diligentissimo Panuinio , exquo disce , per quos poster Platina profecerit in

tam præclara conferibenda historia .

B. Platina (inquit Panvinius addit, ad vitam Divi Petri) qui ante nonagefimum annum in urbe vixit 19 Jub Sifto Papa IV.a que Bibliotheca Pontificie, quam fcribebat in Vaticano magna librorum copia inftructam reflituerat Prafectus fuit , vitas Ro an.c.1 (66. manorum Pontificum [cribere aggreffus Damajum Papam,qui à l'etro Apofiolo initum faciens opu, ufque ad fua tempora perdunit , & qui eum supplevere Auctores eft (equutus . Hi fuere Anaftafius Monachus , & S. P. E. Bibliothecarius qui à Damaso usque ad Nicolaum primum scripfit . Guillelmus alter Apostolica Sedis Bibliothecarius , qui ab Adriano Secundo , usque ad Alexandrum secundum, Pandulphus Pisanus, qui a Gregorio Septimo usque ad Hono-sium Secundum easdem vitas persecuti sunt. Martinus Polonus, ordinis Ciftercienfi à Beato Petro incipiens usque ad Honorium Quartum vitarum opus edidit , ex cuius libro que ad Innocentio Secundo , ufque ad Honorium Quartum Damafo adiecta fuere encerpta funt , que poft eundem Honorium , usque ad Urbanum VI. pertinet Teodoricus a Niem Germanus , que diuturnis [cifmatis tempore vixit , & de co egregium volumen composuit , & alis quidam collegere ; Qui deinceps ab Urbano Sexto ufque ad Martinum V. memorte prodiderunt incompertum eft . Ex bis igitur omnibus A. Goribus ; adun-Bo fraire Ptolomeo Lucenfi ordinis Predicatorum , qui fub Bonifacto Offato Roman. Pontificum res geffas infigni opere conscripfit , Platina que de Pontificum actis ufque ad Eugenium IV. concinnavit , ad verbum fere figlo paululum elaboratione affumpfit , quibus externa , & prophana ex alils scriptoribus interponens opus illud , quod de Romanorum Pontificum vitis nuncupavit conflitute . Ab Engenie deinde , ufque ac Paulum fecundum , que in Pontifice operi finem imponit , que videre potuit , vel ab its , qui viderunt , audivit monumentis tradidit litterarum ; Vir fuit pro temporum conditione , fatis diligens Geruditus : hue ufque Panvinius , qui deinde in additionibus , quas non contemnandas dieit Bellarm. de Scriptor. Ecclef. Platinam erroris redarguit : & præsertim de sabula Joannæ Papissæ, & magla Silvestri secundi, & talibi sape, , sed a præter hie enumeratos Pontificiæ filsteriæ Scriptores , aliquorum meminere Volaterranus, & initio Chronologiæ Ecclefiastica infe Panvinius : hi funt Paulus Diaconus , Guido Ravennas , Sigebertus , Ugo Plosianus , Sicardus Piaful Cremonenfi , Gothefredus Viterbienfis , Vin-

Panvin,

centlus Bellovacenfis , Landulphus Canonicus Carnotenfis , Saxomenus Preshiter Piftorienfis, Gervafins Ricco Baldus Ferrarienfis, S. Antoninus, & qui non postremò recensendus Franciscus Petrarcha, utomittam Almaricum Augurium , qui l'ontificum historiam perduxit ad ann. 1316. & opus suum (ait prefatione ad Urbanum V.) compilaffe ex ducentis , & novem fcriptoribus, qui gefta Pontificum tradidiffent; Sed ztate Platinz, & post eum, lacobus Cardinalis Papienfis , Iacobus Zenus Episcopus Patavinus , Raphael Volaterranus Vitas fcripfit Sixti Quarti , Innocentii Octavi , Alexandri Sexti , & Pii Tertii , Paulus Iovis , Panvinius a Sixto Quarto , usque ad Coronationem Pii Quinti 14. Pontificum Vitas Platinæ adiecit : alios fex Antonius Ceccarellus , Gregorii Magni Ioannes Diaconus ; Gregorii Septimi Paulus Berariedienlis . Benno pleudo Cardinalis (li modo verus eft Auctor) Iacobus Greeserus Societ, Icsu qui , & nullorum Pontificum gella tuatur in examine mifterii Plesseani , in quo capitul. 64. accerrimum , & iuratissimum Pauli Secundihostem , Platinam appellat , Silvestrl Secundi Abrahamus Bzovius ; Alexandri Tertii Ioannes Franciscus Lauretanus , Felix Contelorius , ac religione , dicendi facultate præstans Hieronymus Petrutius Societ. Iefu , aliique: Gelafii Secundi Coftantinus Cajetanus, Celeftini Quinti Mapheus Vegius, & Paulus Regius : Bonifacii Noni, & Innocenti Octavi Franciscus Maria Vialardus, Pauli Quarti Antonius Caracciolus; Pii Quinti Hieronymus Catena, & Io: Antonius Gabutius; Gregorii Decimirertii Marcus Antonius Ciappius . Plurimum quoque Pontificum Hieronymus Garimbertus Alexander Girafdinus lo: Baptifta de Cavaleriis Franciscus Ioannesus Severinus Binius , Papirius Maffonus ufque ad Gregor. XIII. Francifcus Cabrera Moralis ab Alexandro Sextoad Clemente Octavum, ad cuius annum Octavum deduxit lo: Antonius Perramellarius initium fumensa Paulo Quarto, Clementis Octavi Ioannes Stringa, Andrea Victorellus Leonis Undecimi, Pauli Quinti, [cvjus acta Abrahamus Bazorius, etiam edidit libro de Pontifice Rom.] uti & Gregorii XV. , & Urbani Octavi ad annum Septimum , scilicet annum 1630. Innocentii Decimi mei extat conatus aliquis , & adumbratio , fed ranti Pontificis gella doctiffimus Carolus Cartharius Romæ, & poft eum Vir Clariffimus Eques Hieroymus Brusonus in supplemento historiarum Italiæ Venetiis posteritati mandarunt ; Et circa annum 1600. Camillus Pamphilius Innocentii Decimi Pater, a Sancto Petro initium fumens perduxit ad Clementem Quintum, reliquas morte præventus non absolvit, exstat opus manuscriptum in Bibliotheca Pamphiliana Principis Camilli ejus Nepotis , nostri faculi virtutis , & ingeniorum maccenatis : Sed omnium diffusius , & optime post doctiffimum Ecclesiasticorum Annalium conditorem Alphonsius Ciacconius Pontificum , & Cardinalium vitas , & gefta continuavit ad Annum 1600, extercentis nonaginta pene scriptoribus excerta Ciaconianum opus recenfult, & auxit ad nostra tempora eximium litterarum decus Augufinus Oldoinus , e Societate Irfu præter ailos , quos addentes memorant , & Ludovicus Iacobus à S. Carolo in Bibliotheca Pontificia de quibus in vita Honuphrii nobis fermo erit . Ad Platinam redeo , Genebrardus de eo Cronograph. libr 4. in Bonifacio Octavo d'Aum illud, qui intravit ut vulpes, re-gnavit ut Leo, mortuus est, ut canis; dictum hoc falsò usurpatum a malevolis existimat: Quontam, inquil, Platina valde alsoqui pronus ad notandas Pontificum maculas ; mibil tale retuitt ; non diffenfit Papir ins Maffonius libr, 6. in vira Pii Secundi . Nos , ait, vitam ejus brev: fime complexi fumus , fed copiose , & fine odio a Tlatina exponitur ; Omnium verò apertifime monet Barbola post alios, quos sciens prætereo, opere de jure Ecclesiastico universo li-bro primo, de poteit. Roman. Pontific. capitul. secundo, numer. 65. cauté

caute , inquit , legendus Platina , quippe quod aliqua in co indignationis fufpicio in Pontificium bonorem poffet timeri , ex co , quod tentas aliquando à Paulo Secundo ad futurum Conculium appellare in compedes , tetrumque Carcegem contectus fuerit : Quam demum futpicionem non nifi in Paulo Secundo admittunt Mallonus in illius vita : Te verd , att , in vita Pauli non fequemur. Platina tratus enim , & inimice anime feribere videris , reque bifforico indignamfacere , quem ira , & edio rapi indecorum eft , & qui à Massonio hausit Ciacconius in eadem vita . Qui tamen in opere Isagoge nimis acriter Platinam morder ; vocat enim maledicum , & conviciatorem accerrimum multorum Pontificum ; quos fola libidine detrahendi (funt illins verba) nihil tale commeritos conviti i infectatur , & petulanter atque procaciter lacerat . Thomas Bozius de fignis Ecclefiæ libro decimonono fign, \$1 , Pio ubflitutus eff Paulus, in cuius geftisfdefcribendis Platinababeri fides baud poteft, quod totus fit in de plorandis iis qua Pontifex in illum flatuit .

Attamen longe diversa est aliorum Celebrium Scriptorum sententia quo rum aliquos , fervato ætatis ordine , qua in humanis fuerunt proferam eos verò (electos . Excellentis ingenti virum, & qui litteras à fitu plurimum vindicavit appellat Bartholomeus Manfredus dictus Ariftophilus 20. in Bibliothece Præfatura successor elogio in funere . Ingenio moribusque probatum. Marfilius Ficinus Epitiola ad Martinum Vranium; 21. Iacob, Philipp. Bergomas lib. 6. & 15. Platina vir clarifimus , & in dicendo facundifimus egregium opus , & prope divinum ide vita , & moribus Pontificum elegantiffime con. An. 1481. feflum Sixto Pontifici obtulit , 22. Magni animi , & Conflantia Virum , eruditionem , & eloquentia nulli inferiorem : Schedelius in Chronico 23. Virum undecumq. dodiffimum, & Philosophum , & Rethorem celeberrimum , ingenio Ann. cod. Subrilem, & vebernentem, eloquio difertum. Abbas Trithennius , qui anno 1494. librum de scriptoribus Ecclesiasticis absolvit 24.

Vir doctus , & antiquitatis studiosus iudicatur Alexandro ab Alexandro 25. dierum genialium lib. tertio , capit. 9. Volaterranl de co iudicium huiulmodi eit 16. Bartholomaus Platina Romam fub Pio Secundo cum Francisco Gonzaga Cardinale Mantuano , venit deinde facius Xifti Quarti contabernalis fimul , & opibus actus , ades in Quirinali fibi paravit , ubi , Ap. 1495 & deceffit fexagenarius , edita Pontificum bifloria vulgo iam nota . Vir fuit alioquin gravis , procul a mendacio , coque praferiim admiratione dignior , 1500. quod tam provecte etate , ac Tirocinio pofito , quod totum Militia print tradiderat , litteras dedicit . Sabellicus Ennead. decimo , libro feptimo .

Fuit cum bis Bartholomeus Platina , quem nos omnium maxime in bifloria Pontificum lecuti lumus.

E. R. in Ciceroniano , Plattna in bifferia valiturus erat fi nadus fuiffee argumentum fælicius in optimo cive , & Panegrico , non nibil accedit ad Ciceronis imaginem , fed tanto intervallo , ut boc cognomen non promercatur cruditorum calculis , alioqui vir collus , facundus , & mi falter unn. 1371

Franciscus Floridus Apologia in calumniatores lingua Latinze Quam ann' 1559 autem laudem non promeritus ell in fno genere Baptifia Platina Cremonenfi , qui cum Summorum Tontificum vitas preleganter fcripferit , immortalem fibi glo. viam peperit.

Sed magnifice præ conct's ac vere Paulus Iovis in elogiis virorum Il luftrium . Sacrati prefertim ordinis , bonique mortales , plurimum Pla tine manibus debent , quando ejus ingenuo labore ad exoptatam oncur feculi , nec ides perituram lucem Pontificit principatus allionum incorrupta EVTHAS

Impr. 24

> 26 Antrop. li 21. anp.

ann, 2506,

veritas , nunciatur , que procul eloquentie illecebris uti pura, & incorrupta fidem prafert, & ceteris elaboratis operibus auget dignitatem. 27. Neque filentio prætereundes, Nicolaus Sandero, qui libro septimo de visibili Monarchia Platinam impense laudat de primatu Sanctæ Romanæ Ecclesiæ fidem fuam exprimentem . Verba Platinæ in vita Bonifacii Tertii , funt illa . Omitto quod edit. Lo. Petrus Apofiolorum Princeps Successoribus Suis Pontificibus Romanis Regni Cavan. 1651, lorum claves, poteffatemque a Deo fibi conceffam reliquit, non Coffantinopoli, fed par, 564. Roma, illud tantum dico, multos Principes, maxime verò Coffantium comparandæ fgnodi , ac diffolvendæ. Confut andi vel confirmandi ea , quæ in Sgnodi s decreta

erant , Romanæ Sedis tantummodo couceffife: Meritò igitur Sedes Romans cæteri, antefertur, cujus integritate, & coftantia cunda barefes confutata funt, & explofa, non hæc funt verba infensi animi erga Pontifices. Quid quod? vel in Pauli vi -Annal ta , licet aliquando vertigine captum fateatur ad Ciacconium addens Victopoft Baron, rellus , non in omnibus tamen , fubiit , fuiffe mendacem , & Henricus Sponann, 147 1. danus 28. in illa ad Concilium appellatione minus excufat , in aliis , inquit 6 B, 9. Criminibus , etobjectis , fi innocens fuit , ut post , ex ejus liberatione conflituife videtur , quis et non ignofcat fi fit iratus , ut de illo feripfit Campanus . At de vita, &

Ceriptis fatis.

Cæterum de proprio ipsius nomine , [prænomen Ciacconio , & Vossio] Bariholomæus ne fuerit, an Baptifta , magnis res eft plena negotii , adeo gravibus fe utrumque tuetur Auctoribus . Baptiftam dixere Iacobus Philippus Bergamos in supplemento Chronicorum lib. sexto, & decimoquinto Hartaedit. 1401. manus Schedelius . Auctor Chronici Norimbergenfis fectione fexta 29. Flotibus Sabinus Apologia adversus Calumniatores linguæ Latinæ ; loannes P. 252. Car, chron. libr. 3. Leander Albertus in Gallia Traspandana , Geinerus , & Simlerus in Bibliotheca : Lodovicus Cavitellius in Annalibus Cremonentibus ad annum 1481. Petrus Opmeetus in Cronographia; Lacobus Gaulterus opere eodem. Antonius Postevinus in apparatu Sacro Card. Bellarminus de scriptoribus Ecclesiasticls : ne vel Tarcanioram in orbis historia ; San-30 fovinum , Bardiumque In Chronologia , Trajanum in relationibus cap. 44. tomo.4.

ria,

aliofque hujulmodi per cenfeam minorum gentium Scriptores ; lo: Bapcitta ver. hiftolegiur apud Theodorum Zuingerum , & Laurentium Beyerlinch in theatro 30. niii iit error typographi , imò , & Ioannes (ii diis placet ) in Alesandri ab Alexandr. dierum genialium libro tertio, capitul. nono, quem eundem esse cum Platina Auctore vitarum Pontificium haud obscure innuit Carolus Stefanus in Lexico, quoniam de nomine questio eft, rerum, & verborum Fartores noh pigeat audire , ni fortalle Platinæ alter frater , præter Stephanum , fuit Sixti Quarti , Anno Octavo ut dictum eft defunctum ; Rem controversam , & ancipitem integram reliquere Iovius in elogiis , Panvinius inito vitarum Pontificium Ioannes Bodinus in methodo historiarum , Genebrardus in Paulo fecundo , & alii plerique ; At enim Bartholomæum appellarunt gravissimi , ijdemque Platinæ Syncroni auctores , Ficinus Sabellicus Volaterranus [horum opera iplis viventibus typis tradita , quo errori minus Platina obnoxia in nomine Viri celebris , eisque , dum viveret coniunctifimi] ut obiit anno taccam , que rem faciunt exploratifimam , Platine Epiftolas ad Iacobum

& Cardin Papiensem , hujufque vicistim ad illum , quarum eft Inscriptio , five 60 menfe fubscriptio . Iacob. Cardin. Papiense , Bartholom. Platina habenturque inter Oftebris, aditas opera . Iacobi Volaterrani Papienfis , dum vixit , à Secretis Anno Ficinus 1506. Mediolani apud Alexandrum Minutianum . Epift. 38. 230. 231. 232 1499. & Marfillus Ficinus Florentinus Platinam habuit inter Auditores , vocatque-Bartholomæum Epift, ad Uranium 38. libr. undecimo impreff. apud Anto-66 nium Koberger , Anno 1497. itidemque Marcus Antonius Coccius Sabelli-

cus Enneadis ro. libr. g. Lutetiz in zdibus Afcentian, prodiit, anno 1 505.

Raphael Volaterranus , qui & Raphael Mapheus Vegius , commentar, 8.Ap 1056 Urbanorum libro vigelimo primo , Romæ per Beliken . 1 506.

Iacobus Sannazarius , qui & Actius Syncerus dictus relato Epigrammate de Barth. Platina Carminum lib. 2.

Ioannes Thritemius de scriptoribus Ecelesiasticis , Edit. typis V vechelia 25, lan ar, mor. 1511. nis Francfurti Anno 1601, ex qua editione refert Ilium Martinus Zeillerus de 21, Hikoricis, & Chronolog. part. 1. quibus filibet, addendi.

Alexander Sculterus in annalibus temporum , edit. anno 1545.

Antonius Campius in Historia Cremonente Cremone 1 589. Abrahamus m I.die 20 Bucholcerus in Indice Cronolog. Degoreus Vvear. in relectionibus hyemai. alij 1531. Historicis fection. 41. Angelus Rocca , Auctor Roma infignis Bibliotheca Au- ar.61. Tith gelicæ, cui nuper motiens celebris mem. Luccas Holftennius propriam, rara li- obiit 1519 brorum (uppellectile refertam), legavit, tract. de Bibliotheca Vaticana, tit. ar. 57.

Alphonfius Clacconius in vita Pauli fecundi , qui primus omnium , (quos viderim ) nomen Bartholomæi elicuit ex epistolls ad Cardin. Papieniem , & Ciacconium fecuti Henricus Spondanus, ac Gerardus Io: Voffius: hic de hiftoricis latinis lib. 3. capit. 7. ille in annalibus post Cardinalem Baronium ad Annum 1471. num.9. de Platina hactenus ; Privola fortaffe cuipiam videantur aliqua , & nimisievia ; fed curiolitas, ait ille, nihil recufat, & de doctisviris , deque re litteraria pulchre meritis præstat omnia nosse : Nunc verode Pomponio Lato.



#### INDICE

### DE PONTEFICI ROMANI DELLE SCISME

#### BT DE CONCILII GENERALI.

|     | di Num |                                             | Te | mpo del l | Pont. |
|-----|--------|---------------------------------------------|----|-----------|-------|
| 44  |        | Pietro Galileo di Betfaida fù Pontefice.    | 34 | 5         | 13    |
| 57  |        | Lino Toscano da Volterra in Vita di Pietro  | 11 | 3         | 13    |
| 77  | 3.     | Clemente Romano dopò San Pietro             | 6  | 3         | 3     |
| 27  | 4      | Cleto Romano                                | 9  | 4         | 26    |
|     | 4      | Vacò la fede                                | ó  | ó         | 7     |
| 84  | 5      | Anacleto Greco Atheniele                    | 12 | 1         | 9     |
| _   | _      | Vacò la fede                                | 0  | 0         | 13    |
| 96  | 6      | Evarifto Hebreo di Bethelem<br>Vacò la fede | 13 | 3         | 0     |
|     | _      | Aleffandro Romano                           | 0  | 0         | 19    |
| 209 | 7      | Vacò la fede                                | 8  | . 6       | 19    |
| 817 | 8 '    | Sifto Romano                                | 0  | 0         | 25    |
| *17 | ۰      | Vacò la fede                                | 9  | 10        | 2)    |
| 827 | 9      | Telesforo Anacorita Greco                   | 10 | 8         | 28    |
| **7 | ,      | Vacò la fede                                | 10 |           | 2     |
| 138 | 10     | Higinio Greco Athenlese                     | 4  | ŏ         | ó     |
| •   |        | Vacò la fede                                | ŏ  | o         | 4     |
| 142 | 32     | Pio di Aquileja                             | 22 | 5         | 27    |
|     |        | Vacò la sede                                | 0  | o         | 13    |
| 152 | 13     | Aniceto di Humifia Villagio di Spria        | 9  | 8         | 24    |
| 163 | 13     | Concordio Sotero da Fundi                   | 7  | 11        | 18    |
|     |        | Vacò ia fede                                | ő  | 0         | 21    |
| 272 | 14     | Habundio Heleutero Greco da Nicopoli        | 25 | 0         | 13    |
| _   |        | Vacò la fede .                              | 0  | 6         | 5     |
| 189 | 25     | Vitore Africano                             | 13 | 3         | . 28  |
|     |        | Vacò la fede                                | 0  |           | 32    |
| 198 | 16     | Habundio Zeferino Romano                    | 20 | 0         | 17    |
|     |        | Vacò ia fede                                | 0  | 0         | 6     |
| 218 | 17     | Domitio Califto Romano<br>Vacò la fede      | 5  | 0         | 13    |
| 323 | 18     | Urbano Romano                               |    | 7         | 5     |
| ,   | 10     | Vacò ia fede                                | 7  |           | 23    |
| 231 | 19     | Calfurnio Pontiano Romano                   | 5  | 5         | -,    |
| -,- | -,     | Vacò la fede                                | ó  | ó         | 2     |
| 236 | 80     | Antero Greco                                | 0  | _ 1       | 14    |
| •   |        | Vacò la fede                                | 0  | 3         | 6     |
| 237 | 21     | Fabio Romano                                | 14 | o         | 11    |
|     |        | Vacò la fede                                | 0  | 5         | 21    |
| 252 | 23     | Cornelio Romano                             | 3  | 3 .       | 3     |
|     |        | Vacò la fede                                | 0  | SCISM.    | . 5   |
|     |        |                                             |    |           |       |

#### PONTEFICI:

Anni di Numero. Tempo del Ponte Christo de' Ponte Anni M. D. SEISMA Novatiano Romano fede nello Scifma contrà 352 Cornelio . Lucio Romano 253 Vaco la fede 255 Stefano Romano Vacò la fede ٥ Sifto II. Ateniefe 257 .23 Vacò la fede a Dionigio Greco monaco 260 10 5 \$ Vacò la fede 0 Felice Romano 271 Vacò la fede ö à Eutichiano Tofcano da Luna 275 Vacò la fede a 283 Cajo da Salona in Dalmatia 12 Vacò la Sede ٥ 8 Marcellino Romano 206 Vacò la fede ő ; 33 Marcello Romano 304 5 21 Vacò la fede 20 Eusebio Greco 310 32 27 Vacò la fede a Milciade Africano 212 Vacò la fede 0 o 17 Silverio Romana 314 Vacò la fede 0.3 15 Primo Sinodo Univer fale in Nicea di CCCX IX. Vefcovi . 325 as Marca Romano 335 . 0 Vacò la fedo a ٥ 20 Giulio Romano 337 16 Vacò ia fede 0 25 37 Liberio Romano 333 Vacò la fede SCISMA 11. Felice ii. Romano creato nello fcilma contra Liberio. 10 11 38 Damafo Portoghefe 366 18 17 Vacò la fede 11 Urficinio Romano nello feifma contra Damafeo dopo la morte di Liberio, e di Felice. Il Sinodo Universale in Confiantinopoli di CL. Vescovi. Siricio Romano 273 1 - 25 Varò la fede 20 Anastagio Romano 39\$ 14 Vacò la tede ٥ 40 Innocentie Albano 15 21 402 Vacò la fede 2 Zofi-

#### ROMANI~

| Anni di<br>Christo | Numero<br>de Pont                                   |        | Cemp<br>Anni |     | Ponto<br>D. |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------|-----|-------------|
| 416                | 42 Zofimo Greco                                     | 2      |              | 4   | 7           |
| 4.4                | Vacò la fede                                        | ō      |              | 3   | ί,          |
| 419                | 43 Eugenio Romano                                   | 3      |              | 9   | 28          |
| 4.9                | Vacò la fede                                        | á      |              | ŏ   | . 9-        |
|                    |                                                     |        |              |     | 4 60        |
| 1 1 6              | SCISMA III                                          |        | . 2          |     | 5 .5        |
|                    | Eulalio Romano nello scisma contra<br>Bonifacio     |        |              | _   |             |
|                    | 44 Celeftino Romano                                 | 8      |              | 3   | 7           |
| 412                | Vacò la fede                                        | ů      |              | 5   | 13          |
| 430 2              | III. Sinodo universale in Efelo di CC. Vescovi      | · ·    |              | ٠   | 12          |
| 434                | 45 Sitto iii, Romano                                | 0      | . :          | 11  | 0           |
| 734                | Vacò la fede                                        | ő      |              |     | 11          |
| 446                | Leone Magno Romano                                  | 20     | 1.5          | 11  | 1           |
| 77*                | Vacò la sede                                        |        | - 1          | ••  | . 2         |
| 451                | W. Sinodo Univerfale in Calcedone di DCXXX Vescovi. |        |              |     |             |
|                    | 47 Hilario Sardo                                    |        |              |     | 1           |
| 461                | 47 - Hilario Sardo                                  | 6      |              | 3   | 10          |
|                    | Vacò la fede                                        | 0      |              | 0   | .10         |
| 476                | 48 Simplicio da Tiburi<br>Vacò la Sede              | 15     |              | 6   | 2 3         |
|                    | 49 Felice ij, detto iij Romano.                     | 8      |              | 0   | 6           |
| 483                | Vacò la fede                                        |        |              | 11  | 17          |
| 33                 |                                                     | 0      |              | 6   | 5           |
| 492                | 50 Gelafio Africano<br>Vacò la fede                 | 4      |              | 8   | 19          |
|                    |                                                     | 0      |              | 0   | . 5         |
| 496 -              | 71 Anastasio ii. Romano<br>Vacò la fede             | 3      |              | 11  | 24          |
|                    |                                                     |        | •            | 0   |             |
| 498                | 52 Celio Simaco Sardo<br>Vacò la Sede               | 11     |              | 7   | - 28        |
|                    | V ACO IN Scue                                       |        |              | ٥   | 1           |
|                    | SCISMA IV                                           |        |              |     |             |
| 100                | Lorenzo Rom. nello scisma contra Simaco             |        |              | .:  |             |
| \$14               | 33 Celio Hormilda da Frusolone in Campagr           | 14 9   | ٠.           | o   | 17          |
| 4.4                | Vacò la fede                                        | ó      |              | ō   | š           |
| 523                | 54 Giovanni Tofcano                                 | 3      |              | 9   | 16          |
|                    | Vaçò la fede                                        | 0      |              | í   |             |
| 516                | 55 " Felice ii detto iv.d'Abruzzo                   | - 4    | .; '         | 2   | 27          |
| ,                  | Vacò la fede                                        |        |              | 0   | . 3         |
| 530                | 56 Bonifacio ii. Romano                             | 0      | 5 .          | 0.  | 0,2         |
| ***                | Vacò la fede                                        | 0      | ,            | 3 " | 3           |
|                    | SCISMA V.                                           | ٠,     |              | •   | •           |
| 110 .              | Difcorfo Romano nello scisma contra Bonifac         | io o   |              | - 0 | 28.         |
| 532                | 18 Giovan ii. cognominato Mercurio Rom.             | 3      |              | 0   | 6           |
|                    | Vacò la fede                                        |        |              |     | 6           |
| 355                | 58 Ruflico Agapito Romano                           | 0      |              | 11  | - 19        |
| = 1                | Vacò la fede della morte di Agapi                   | to fin | ٥            |     |             |
|                    | alla ordinatione di Silverio                        | •      | ٩.           | 1   | 28          |
|                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •             |        |              | Cel | io          |

# PONTEFICI:

| Annidi  | Num<br>de' Po |                                               | App                                     | po del P.<br>M. | D.   |
|---------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------|
| Christo |               | Celio Silverio Frufolone in Campagna :        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                 | _    |
| \$35    | 59            | dalla fua confecratione                       | 5                                       | 10              | ,    |
|         |               | Vacò la fede                                  | ò                                       |                 | 3    |
|         |               | V aco la lede                                 | ٠.                                      | , ,             | ٧    |
|         |               | SCISMA VI                                     |                                         |                 |      |
|         |               |                                               |                                         |                 |      |
| 337 °   | 60            | Vigilio Rom. nello fcifma contra Silverio     | 17                                      |                 | . 29 |
| 3       |               | Vacò ia fede.                                 | 3                                       | - 3             |      |
| 4 6     | VSin          | edo universale il secondo C offantinopolitano |                                         |                 | 1.0  |
|         |               | diCLXV. Vefcoul.                              | 1.5                                     |                 |      |
| 511     | 61            | Pelagio Vicariano Romano                      | 5                                       | 10              | 20   |
| 211     | 0.4           | Vacò la fede                                  | ó.                                      | 4               | 15   |
| 961     | 62            | Giovanni lii. Gatelino Romano                 | 12                                      | 11              | 26   |
| 201     | 63            | Vacò la fede                                  | 0                                       | 10              | 3    |
|         |               | Postana Ranafa Romana                         | 4                                       |                 | . 29 |
| \$65    | 03            | Benedetto Bonofo Romano<br>Vacò la fede       | 7                                       | 3               | 19   |
|         | -             | Detects !! Demone                             | 10                                      | 3               | 10   |
| 579     | 64            | Pelagio ii. Romano                            | 0                                       | 7               | 25   |
|         | _             | Vacò la fede                                  |                                         | 6               | -,   |
| 590     | 65            | Gregorio Magno Rom, Monaco                    | 13                                      | 5               | 19   |
|         |               | Vaco la fede                                  | 0                                       |                 |      |
| 604     | 66            | Sabiniano Bierano Tofcano                     | 1                                       | 5               | 19   |
|         |               | Vacò la fede                                  | 0                                       | 11              | 26   |
| 6:6     | 67            | Bonifacio iii Romano                          | 0                                       | . 8             | 31   |
|         | •             | Vacòla fede                                   | 0                                       | . 1             | . 8  |
| 606     | 68            | Bonifacio iv. di Valeria terra di Marfi       | 6                                       | 8               | 13   |
| 7       | -             | Vacò la fede                                  | 0                                       | 4               | - 33 |
| 613     | 60            | Deodato Romano                                | 3                                       | 10              | 27   |
|         | ~,            | Vacò la fede                                  | 0                                       | I               | 616  |
| 616     | 70            | Bonifacio v. Napolitano                       | 3 .                                     | . 10            | 0    |
| 010     | ,0            | Vacò la fede                                  | ō                                       | . 0             | 13   |
| 623     | 71            | Honorio Capovano                              | 12                                      | . 11            | 7    |
| 043     | 7.            | Vaco la fede                                  | 1                                       | 7               | , 7  |
|         |               | Severino Romano                               |                                         |                 | 4    |
| 637     | 73            | Vacò la fede                                  | ō                                       | 4               | · 3  |
|         |               | Giovanni iv. di Dalmati a                     | ī                                       | 9               | 28   |
| 638     | 73            | Vacò la fede                                  | 0                                       | í               | 14   |
|         |               | Theodoro Gierofolimitano                      | 6                                       | 5               | 18   |
| 640     | 74            | I neodoro Gierololimitano                     | ŏ                                       | í               | 2.3  |
|         |               | Vacò la fede                                  | 6                                       |                 | 28   |
| E47 .   | 75            | Martino da Todi in Tofcana                    | 0                                       | - 8             | 28   |
|         |               | Vacò la fede                                  |                                         |                 |      |
| 654     | 76            | Eugenio Romano                                | 0                                       | 9               | 24   |
|         |               | Vacò la fede                                  | 0                                       | I               | 27   |
| 657     | 77            | Vitaliano da Segna ne Volíci                  | 14                                      | 5               | .29  |
|         |               | Vacò la fede                                  | 0                                       | 2               | 14   |
| 672     | 78            | Deodato Romano monaco                         | 4                                       | 2               | 15   |
| - / -   | ,-            | Vacò la fede                                  | Ó                                       | 4               | 6    |
| 676     | 79            | Donnio Romano                                 | 2                                       | 5               | 10   |
| -,-     | 13            | Vacò la fede                                  | 0                                       | 2               | 28   |
| 6.70    | 80-           | Agatone Siciliano Monaco                      | 3/                                      | 5               | 0    |
| 679     | 00            | Vacò la sede                                  | - 0                                     | 7               | 0    |
|         |               |                                               |                                         | VII             | 14-  |

#### ROMANI

| Anni di | Nut   |                                                   | Te    | mpo del P | offt. |
|---------|-------|---------------------------------------------------|-------|-----------|-------|
| Christo | qe, I | Pont.                                             | _ ^   | nni M.    | D.    |
| 680     |       | VI. Sinodo Coftantinopolitano terro di CCLX       | XIXI  | escopi .  |       |
| 681     | 81    | Laone ii, Siciliano                               | 0     | 10        | 19    |
|         |       | ▼acò la fede                                      |       | 11        | 21    |
| 684     | 13    | Benedetto ii.                                     |       |           |       |
| ***     |       | Vacò la Chiefa dalla morte di Bened               |       | 10        | 27    |
|         |       | Catalla conta della morre di Bened                |       |           |       |
|         |       | fin'alla creatione di Giovanni V.                 | , E . | . 0       | . 9   |
| 685     | 83    | Giovanni v. d'Antiochia in Soria                  | 2     | 2         | 9     |
|         |       | Vacò la fede                                      |       |           | z.    |
| 686     |       | Pietro Arciprete Romano sedette alquanti dì.      |       | . 7       | -3"   |
|         |       | SCISMA VIII                                       |       |           |       |
|         |       |                                                   |       |           | *     |
|         |       | Theodoro prete Romano fedette nello scisma        | 4     |           | - 4   |
|         |       | contra ietro alquanti di, Et effendo fati         |       |           | -     |
| 4.5     |       | cacciati via amendue fu creato Conone.            |       |           |       |
| 686     | 84    | Conone di Tracia                                  | 0     | EE        | -     |
|         |       | Vacò la sede                                      |       | •         |       |
|         |       | Teodoro prete Romano fedette alquanti di          | -     |           | ~3    |
|         |       | a contro brete womeno tenetre sideatiti et.       |       |           |       |
|         |       | SCISMA VIII                                       |       |           |       |
|         |       |                                                   |       |           |       |
|         |       | Paschale Archidiacono seddetta nello fcisma       |       |           |       |
|         |       | contra Teodoro alquanti di Et effendo             |       | *         | 3     |
|         |       | · ftati deposti amendue, fù creato                |       |           |       |
|         |       |                                                   |       | *         |       |
| 687     | 85    | Sergio di Antiochia in Soria                      | 13    | 8         | 23    |
|         |       | Vacò la fede                                      | 0     |           | 20    |
| 701     | 86    |                                                   | 3     | 3         | 14    |
|         |       | Vacò la fede                                      | ó     | 1.        | 18    |
| 705     | 87    | Giovanni vii. Greco                               | 2     |           | 17    |
|         | -,    | Non vacò la fede                                  | •     | 7         |       |
| ***     | 22    | Sifinio di Soria                                  |       |           |       |
| 707     | ••    | Vacò la fede                                      | 0     | •         | 20    |
|         |       |                                                   | Q     | 1         | 16    |
| 707     | 89    | Coftantino di Soria                               | 8     |           | 29    |
|         |       | Vacò la fede                                      | . 0   |           | 30    |
| 716     | 90    | Gregorio i i, Romano                              | 14    | 10        | 22    |
| •       | -     | Vacò la fede                                      | 0     |           | 5     |
| 731     | 91    | Gregorio iii, di Soria                            | 10    | - 8       | 24    |
|         | ,.    | Vacò la fede                                      |       |           |       |
| 741     |       | Zacharia Greco                                    | •     |           | 2     |
| /41     | 92    | Vacò la fede                                      | 10    | 3         | 15    |
|         |       |                                                   | ٥     | •         | 8     |
| 752     | 93    | Stefano ii . Romano                               | 0     | . 0       | 4     |
|         |       | Vacò la fede                                      | . 0   | ۰         | x     |
| 753     | 94    | Siefano iii, detto ii.                            | ' 5   | . 0       | 29    |
|         |       | Vacò la fede                                      | ó     | •         | 11    |
|         | 95    | Paelo Romano                                      | 10    | ĭ         |       |
| 757     | ,,    | Vacò la fede                                      | Į,    |           |       |
|         |       | A WO IN IERE                                      | - 1   | 1         | 6     |
|         |       |                                                   |       |           |       |
|         |       | S C I S M A IX                                    |       |           |       |
|         |       | Theofilato Romano Archidiacono nello fcifma       |       |           |       |
| 157     |       | Coffee to None for many mental acono nello icilma |       |           |       |
| 767     |       | Coftantino da Nepelo creato per forza, e contra   |       | 4         |       |
|         |       | i canoni da i laici fedett e                      |       |           | •     |
|         |       |                                                   |       | SCISM A   | ١.    |

#### ROMANI.

| Chritio | ac .  | ront.                                           | acous   | TAT. | D.  |
|---------|-------|-------------------------------------------------|---------|------|-----|
| 4.      |       | SCISMA X.                                       |         |      |     |
| 768     |       | Filippo Romano Monacho creato nello scil        | me      |      |     |
| 700     |       | da laici contra Costantino fedette              | 0       | 0    |     |
| . 0     |       | Et effendo amendue cacciati via , fù cre        |         | ٠.   | ् इ |
| 768     | 96    | Stefano iv. detto iii. Siciliano Monacho        | 3       | 5    | 27  |
| ,       | ,,    | Vacò la fede                                    | ó       | á    | -,  |
| 773     | 97    | Hadriano Romano                                 | 23      | 10   | 17  |
| //-     | • • • | Non vacò la fede                                | -,      |      | -,  |
| 786     |       | VIL Sinodo universale , che fù il secondo Nice  | 70      |      |     |
| ,       |       | diCCCL. Vefcovi.                                | 1 - 5   |      |     |
| 796     | 98    | Leone iii. Romano                               | 10      | 4    | 18  |
| .,      |       | Vacò la fede                                    | 0       | 0 .  | 30  |
| 816     | 99    | Stefano v. detto iv. Remano                     | 0       | 6    | 23  |
|         | • • • | Vacò la fede                                    | 0       | 0 ,  |     |
| 817     | 100   | Paschale Romano Monaco                          | 7       | 3 `  | 17  |
|         |       | Vacò la fede                                    | 0 1     | ő.   | - 4 |
| 819     | 101   | Eugenlo ii. Romano                              | 3       | 6    | 34  |
|         |       | Vacè.la fede                                    | 3       |      | . i |
|         |       | SCISMA XI.                                      |         | ,    |     |
| 824-    |       | Zinzino Romano creato nello scisma              |         |      | ۹., |
|         |       | contra Eugenio sedette alquanti dì              |         |      |     |
| 8274    | 102   | Valentino Romano                                |         | E .  |     |
|         |       | Vacò la sede                                    | 0.      |      | 3   |
| 828     | 103   | Gregorio iv. Romano                             | 19.     | 0    | 0   |
|         | ~     | Vacò la fede                                    | 0       | 0    | 15  |
| 844     | 104   | Sergio II. Romano                               | 3       | 3    | . 3 |
| - :     |       | Non vacò la sede                                |         |      |     |
| 847     | 105   | Leone Iv. Romano                                | 8       | 3    | 6   |
|         | _     | Vacò la fede                                    | 9       |      | 6   |
| 855     | 106   | Benedetto iii Romano                            |         | 8    | 16  |
|         |       | Vacò la fede                                    | 0       | 0    | 15  |
|         |       | SCISMA XII.                                     |         | :    |     |
| 255     |       | Anastagio iii. Romano creato nello scisma       |         |      |     |
|         |       | contra Benedetto , ledette alquanti dì          |         |      |     |
| 8;8     | 107   | Nicola Magno Romano                             |         | 6    | 30  |
| -,-     | ,     | Vacò la (ede                                    | 6       | ŏ    | 7   |
| 867     | 803   | Hadriano ii. Romano                             | 5       | 11   | 12  |
| ,       |       | Vacò ia fede                                    | o       | 0    | 13  |
| 869     |       | VIII. Sinodo universale, che fu il quarto Colla |         | •    | -   |
| ,       |       | nopolitano di CCC. Vescovi.                     |         |      |     |
| 872     | 109   |                                                 | 10      | •    |     |
|         | ,     | Vacò la fede                                    |         | 0    | 3   |
| 876     |       | 1X. Sinode univerfale , equinto Coftantinop     | olitano |      | •   |
|         | ÷     | di CCCLXXXIII. Vescopi.                         |         |      |     |
| 282     | 110   | Marino di Gallefe                               | 1       |      | 0   |
|         |       | Vacò la sede                                    | 0       | 0    | 2   |
|         |       |                                                 |         |      |     |

#### PONTEFIGI.

| Anni di     |       |                                                   | Temp | o del E | Pont. |
|-------------|-------|---------------------------------------------------|------|---------|-------|
| Christo     | de' P | ont.                                              | Anni | M.      | D.    |
| 284         | 111   | Hadriano iii. Romano                              | 2    | 3       | 19    |
|             |       | Vacò la fede                                      | o    | ò       | 3     |
| 885         | 113   | Stefano vi.detto v. Romano                        | 6    | 0       | ,     |
|             |       | Vacò la fede                                      | ò    | ŏ       | · 1   |
| 891 .       | 113   | Formofo da Porto                                  | 4    | 6       | 10    |
|             | •     | Vacò la fede                                      | 7    | ŏ       |       |
|             |       |                                                   | •    |         | -     |
|             |       | S C I S M A XIII.                                 |      |         |       |
|             |       | Sergiolii Romano creato nello fcifma              |      |         |       |
|             |       | contra Formoso, sedette alquanti di               | •    | •.•     | **    |
| 895         | 114   | Bonifacio vi. Romano                              |      | _       | -     |
| 9,          | ***   | Vacò la fede                                      | 0    | 0       | 15    |
| 897         | 215   | Stefano vii. detto vi. Romano                     | 0    | ۰.      | - 5   |
| •97         | ,     | Vacò la fede                                      | 1    | 2       | 19    |
| 897         | x:6   | Romano da Gallese                                 | .0   | 0       | 3     |
| 97          | 410   | Vacò la fede                                      | 0    | 4       | 23    |
|             |       |                                                   | 0    | 0       |       |
| 897         | 117   | Teodoro ij Romano<br>Vacò la fede                 | 0    | 0       | 12    |
|             | 118   | V aco la lede                                     | 0    | 0       | 11    |
| 897         | 116   | Glovanni Ix. da Tiburi Monacho                    | 3    | 0       | 15    |
|             |       | Vacò la fede                                      | I    | 0       |       |
| <b>8</b> 98 | 119   | Benedetto v. Romano                               | 3    | 6       | 15    |
| 7           |       | Vacò la fede                                      | 0    | oʻ      | 12    |
| 902         | 110   | Leone v. di Andria                                | 0    | 1       | 10    |
|             | . 6   | Non vacò la fede                                  |      |         |       |
|             | er .  |                                                   |      |         |       |
|             |       | S C I S M A XIV.  Christoforo Romano nello scisma |      |         |       |
| 902         | 121   | Unrittororo Komano nello Icitma                   |      |         |       |
|             |       | contra Leone fedette                              | 0    | 7       |       |
|             |       | Non vacò la fede                                  |      | - 1     |       |
| 908         | 112   | Sergio iii.                                       | 7    | 3       | 16    |
| 67          |       | Vacò la fede                                      | o    | 0       | 5     |
| 910         | 113   | Anastagio iii. Romano                             | 2    | 1       | 12    |
|             |       | Vacò la fede<br>Lando Sabino                      | 0    | 6       | 3     |
| 912         | 114   |                                                   | 0    | 6       | 21    |
|             |       | Vacò la fede                                      | 0    | 0       | 26    |
| 913         | 125   | Glovanni x. di Ravenna                            | 15   | 3       | 25    |
|             |       | Vacò la fede                                      | 0    | 9       | ,     |
| 918         | 126   | Leone vj. Romano                                  | 0    | 6       | 1.    |
|             |       | Vacò la fede                                      | 0    | 0       |       |
| 928         | 127   | Stefano viij. detto vij. Romano                   | 2    | 1       | 15    |
|             |       | Vacò la fede                                      | 0    | 0       | . ?   |
| 930         | 128   | Giovanni zj. Romano                               | 4    | 10      | 25    |
|             |       | Vacò la fede                                      | 0    | 0       | 1     |
| 935         | 119   | Leone vij Romano                                  | -3   | 6       | 10    |
|             |       | Vacò la fede                                      | 0    | 1       | 0     |
| 939         | 130   | Stefano lx, detto viij. Romano                    | 3    | 4       | 15    |
|             |       | Vacò la fede                                      | O 4  | 0       | 10    |
| 942         | 131   | Martino II. Romano                                | 3    | 6       | 14    |
|             |       | Vacò la fede                                      | 0    | . 4     | 3     |
|             |       |                                                   |      | · Aga   | •     |

#### ROMANI.

|         |        | ROM AN I                                  |     |          |       |  |
|---------|--------|-------------------------------------------|-----|----------|-------|--|
| Anni di |        |                                           |     | po del 1 |       |  |
|         | de' Po | ont.                                      | Δn  | ni M.    |       |  |
| 946     | 132    | Agapito il. Romano                        | 9   | 7        | 10    |  |
|         |        | Vacò la fede<br>Giovanni xii, Romano      | 0   | 0        | 13    |  |
| 956     | 133    | Non vacò la fede                          | •   | +        | . , 6 |  |
| 963     | 114    |                                           |     |          | 13    |  |
| 3.2     | - 57   | Vacòla fede                               | 9   | 3        | 14    |  |
|         |        |                                           |     |          |       |  |
|         |        | SCISMA XV.                                |     |          |       |  |
| 964     |        | Benedetto v. Romano creato nello scism    |     |          |       |  |
| -       |        | contra Leone                              | 0   | 0        | 10    |  |
| 965     | 153    | Giovanni xii. Romano                      | 6 . | 11       | - 5   |  |
|         |        | Vacò la fede                              | 0   | 0        | 13    |  |
| 972     | 136    | Domno ii. Romano<br>Non vacò la fede      | ۰   | . 3      | 9     |  |
| 973     | 137    | Benedetto vi, Romano                      | 2   | 6        | 0     |  |
| 7/-     | *37    | Vacò la fede                              | ō   | ŏ        | 10    |  |
| 974     | 138    | Bonifacio vii. Romano                     | 1 . | ī        | 13    |  |
|         |        | Vacò la sede                              | 0   | 0        | 20    |  |
| 975     | 139    | Benedetto vj. Romano                      | 9   | 2        | 10    |  |
|         |        | Vacò la sede                              | 0   | •        | 5     |  |
|         |        | SCISMA XVL                                |     |          |       |  |
| 975     |        | Frà Bonifacio vij. & Benedetto vi         |     |          |       |  |
| ,,,     |        | & Giovani xiv.                            |     |          |       |  |
| 984     | 140    | Giovanni xiv di Pavia                     | •   | 8        | 0     |  |
|         |        | Non vacò la fede                          |     |          |       |  |
| 985     |        | Bonifacio vii, cacciato via Giovanni xi   |     |          |       |  |
|         |        | ereste di nuovo la Chiesa<br>Vacò la sede | 0   | 4        | 6     |  |
| 985     | 141    | Giovanni xv. Romano                       | 9   | 6        | . 10  |  |
| 90)     | .4.    | Vacò la fede                              | 9   | •        | 10    |  |
| 993     | 143    | Giovanni xvi. Romano                      | o   | 4        | ï     |  |
|         |        | Vacò la fede                              | 0   | ó        | 6     |  |
| 995     | 143    | Gregorio v. di Sassonia                   | 2   | 8        | 3     |  |
|         |        | Vacò la fede                              | 0   | 0        | 10    |  |
|         |        | SCISMA XVIL                               |     |          |       |  |
| 995     |        | Giovanni xvii, Greco creato nello scism   | a   |          |       |  |
|         |        | creato Gregorio                           | 0   | 10       | •••   |  |
| 998     | 144    | Silverio ii. Gualcone<br>Vacò la fede     | 8   | 6        | 3     |  |
| 1003    | 145    | Giovanni xvii. Romano                     | 0   | 6        | 13    |  |
| 1003    | **)    | Vacò la fede                              | 0   | ,        | 19    |  |
| 1003    | 146    |                                           | 6   | 8        | -8    |  |
|         | . , .  | Vacò la fede                              | o   | o        | 30    |  |
| 1009    | 147    |                                           | 3   | 9        | 13    |  |
|         |        | Vacò la fede                              | 0   | 1        | 8     |  |
| 1012    | 148    |                                           | 11  | 8        | 11    |  |
|         |        | Vacò la fede                              | 0   | Giovan   | n I   |  |
|         |        |                                           |     |          |       |  |

#### PONTEFICI.

| Anni di<br>Christo | Numero<br>de' Pent-                                                              | Tem<br>An | podel P    | ont. |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|
| 1024               | 119 . Gin: xix. Tofcolano, e fratello di Bened.                                  | 8         | 9          | 9    |
|                    | Vacò la fede                                                                     | ō         | 9          | 3    |
| 2033 -             | 250 Benedetto viii. detto ix.                                                    | 13        | 4          | 20,  |
| 12 0               | SCISMA XVIIL                                                                     |           |            |      |
| a * a)             |                                                                                  |           |            |      |
| 1045               | Silvestro iii. R. nello seisma contra Bened                                      | . 0       | 1          | 19   |
|                    | Giovanni xx. Rom. creato nello feifma<br>Deposti questi tre Pontefici, su creato | 1         | 0          | 21   |
| 1045               | 151 Gregorio vi. Romano                                                          | 1         | 7          | 20   |
|                    | Vacò la fede                                                                     | 0         | o          | 4    |
| 1047               | 192 Clemente ij. di Sationia                                                     | 0         | 9          | 15   |
|                    | Vacò la sede<br>113 Damaso ii di Bayiera                                         | 0         | 9          | 7    |
| 1048               | 153 Damafo ij. di Baviera<br>Vacò la fede                                        | 0         | 6          | 23   |
| 1049               | 254 Leone ix. Lotharingo                                                         |           | 2          | 3    |
| 1049               | Vacò la fede                                                                     | 5         | 11         | 14   |
| 3055               | 155 Vittore ij, di Baviera                                                       | 3         | 3          | 16   |
| ,,                 | Vacò la fede                                                                     | ō         | •          | 4    |
| 1057               | 156 Stefano x. detto ix. Lotharingo Monaco                                       | ŏ         | . 7        | 28   |
|                    | Vacò la fede                                                                     | ō         | ó          | 6    |
| 1018               | Benedetto ix. detto x. Romano<br>Nun vacò la fede                                | 0         | 9          | 20   |
| 1059               | 157 Nicolò si, di Savoia                                                         | 2         | 5          | - 25 |
| .,                 | Vacó 13 fede                                                                     | o         | 3          | ő    |
| 1061               | 158 Aleffandro ii. Milanese                                                      | 11        | 6          | 22   |
|                    | Non vacò la fede                                                                 |           |            |      |
| 1061               | S C I S M A XIX. Honorio ij, da Parma creato nello (cifma                        |           |            |      |
| 16.01              | contra Alcflandro                                                                | •         | 0          | 3    |
| 1073               | 156 Greg. vii da Soana in Tofcana Monacho                                        |           | 1          | 3    |
| -0/5               | Vacò la fede                                                                     | 0         | 0          | 22   |
| 1                  | 1                                                                                |           |            |      |
|                    | SCISMA XX.                                                                       |           |            |      |
| 2080               | Clemente iii da Parma nello seisma contra                                        | a         |            |      |
|                    | Gregorio, el fuoi fucceflori                                                     | 2.1       | <i>:</i> - | •*•  |
| 1086               | 160 Vittore ili. Beneventano Monacho                                             | 1         | 3          | 24   |
|                    | Vacò la fede                                                                     | 0         | 5          | 23   |
| 1088               | 161 U bano II. Francese Monacho                                                  | 11        | -4         | 18   |
|                    | Vacò la fede<br>162 Pafehale ii.di Bieda in Tofcana Mon.                         | 18        | . 0        | 14   |
| 1099               | Vacò la fede                                                                     | 10        | 5          | 9    |
| 1101               | A berto d'Atella pello feilma dopo                                               |           |            | 3    |
| ALUX               | Clemente iii. contra Patchale ii.                                                |           |            | ٠.   |
| 1102               | Theodorigo Romano nello feifma                                                   | 0         | 3          | 25   |
| 1102               | Silvettro in Romano nello feilma dopo                                            | •         |            | ٠,   |
|                    | Theodorizo contra Pafchale ii.                                                   | 0         |            |      |
| 2118               | 162 Gelafio vi. Gaetaho Monacho                                                  | Jr . ,    | , 0        | 5    |
| 4                  | Vacò la fede                                                                     | 0         | 0          |      |
| in                 |                                                                                  |           | SCI        | ۶.   |
|                    |                                                                                  |           |            |      |

#### ROMANI.

|         |          | 70 0 11 11 11                                                           |         |           |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Anni di | Numero   |                                                                         | Tempo   | del Pont- |
| Christo | de'Pont. |                                                                         | Anai    | M. D.     |
|         |          | S C I S M A XXL                                                         | ٠.      | 1.14      |
| 112     |          | Gregorio viij. Spagnuolo creato nelli                                   |         | 10.       |
|         |          | fcilma contra Gelasio                                                   | 3       |           |
| 1129    | 164      | Califto ii. Borgognone                                                  | A 5" :  | 101 :: 13 |
| -       |          | Vacò la fede                                                            | 0       | 0 ×       |
| 1124    | _        | Sinodo universale Lateranense DCCC                                      |         | mi.       |
| 1114    | 165      | Honorio ij. Bolognese<br>Vacò la sede                                   | 5       | 2 3       |
|         |          | V aco la lede                                                           | 0       | 0 1       |
|         |          | S C I S M A XXII.                                                       |         |           |
| 1124    |          | Celestino i ij. Romano creato nello s                                   | cilma   |           |
|         |          | contra Honorio                                                          |         |           |
| 1130    | 166      | Innocentio ii. Romano                                                   | 13      | 7 8       |
|         |          | Vacò la fede                                                            | 2 0 1/2 | 0 1       |
|         |          | S C I S M A XXIII                                                       |         |           |
| 1130    |          | Anacleto ij. Romano creato nello fo                                     |         | 4.5       |
| ,-      |          | contra Innocentio ii.                                                   | 0       | A A       |
|         |          | Vacò la fede alquanti di .                                              |         |           |
| 1138    |          | Vittore iij. Romano creato nello fci                                    |         | 11 7      |
|         |          | dopo Anacleto contra innocent                                           | io 5    |           |
| 1139    |          | Sinodo universale Lateranense di M.                                     |         |           |
| 1143    | 167      | Celestino ii, da Città di Castello in T<br>Vacò la sede                 |         | 0 13      |
| ****    | 168      | Lucio ij, Bolognefe                                                     | 0       | 6 14      |
| 1144    | 100      | Vacò la fede                                                            | · ŏ     | 0 1       |
| 1145    | 160      | Eugenio iij. Pifano Monacho                                             | . 8     | 4. 33     |
|         |          | Vacò la fede                                                            | 0       | 0 1       |
| 1153    | 170      | Anastagio iv Romano Monacho                                             | x       | 4 24      |
|         |          | Vacò la fede                                                            | 0       | 6 z       |
| 1154    | 171      | Hadriano iv Inglese Monacho                                             | 4       | 8 29      |
| 1159    |          | Vacò la fede<br>Alestandro iii Senefe                                   | 21      | 0 3       |
| 11)9    | 172      | Vacò la fede                                                            | -10     | 0 1       |
|         |          | ¥ acomicae                                                              | •       |           |
|         |          | S C I S M A XXIV                                                        | 7.      |           |
|         |          |                                                                         |         |           |
| 1159    |          | Vittore iv Romano creato nello sci                                      | ma      |           |
|         |          | contra Aleffandro iii.                                                  | 4       | 7         |
| 1169    |          | Pafchale iij. da Grema rello fcilma<br>Calitto iij. Ungaro nello fcilma |         |           |
| 1180    |          | Sinodo universale Lateranense                                           | 7       | 3         |
|         |          | di CC LXXX. Vescovi.                                                    |         |           |
| 1811    | 173      | Lucio iii. da Luca                                                      | 5       | 2 28      |
|         | -11      | Non vacò la fede                                                        | ,       |           |
| 2185    | 174      | Urbano iii. Milanese                                                    | 1       | 10 25     |
|         |          | Vacò la fede                                                            | 0       | 0 1       |
| 1187    | 175      | Gregorio viii. Beneventano                                              | . 0     | 1 27      |
|         |          | Vacò la fede                                                            | . 0     | Cle-      |
|         |          |                                                                         | p 3     | CIC-      |

# PONTEFICI

| Anni di<br>Christo | Num<br>de Po |                                            | Temp   |       |     |
|--------------------|--------------|--------------------------------------------|--------|-------|-----|
| E188               | 176          | Clemente iij. Romano                       | \$     | 3     | 26  |
| 1100               | 170          | Vacò la fede                               | ,      | ċ     | 3   |
|                    | ***          | Celeftino iii Romano                       | ĕ      |       | ,;  |
| 1191               | 277          | Non vacò la fede                           | •      | ,     |     |
|                    | 178          |                                            | 12     | 6     |     |
| 1138 .             | .70          | Vacò la Sede                               | **     |       | - 7 |
|                    |              | V aco in ocuc                              | • .    | •     | •   |
| 1375               |              | Sinodo universale Lateranensa              |        |       |     |
| ,                  |              | diccccxu. Vefcoot.                         |        |       |     |
| 1216               | 179          | Honorio lii. Romano                        | 10     |       |     |
|                    |              | Vacò la Sede                               | 0      | 0     |     |
| 1337               | 180          | Gregorio ix. d'Anagni                      | 14     | 5     | 0   |
|                    |              | Vacò la fede                               | o      |       |     |
| 134E               | 121          | Celeftino iv. Milanefe                     | 0      |       |     |
|                    |              | Vacò la fede                               | 2      | 8     | 15  |
| 1243               | rts          | Innocentio iv. Genovele                    | 11     | 5     | 15  |
| 73                 |              | Vacô la fede                               | 0      | 0     | 13  |
| <b>1244</b>        |              | Sinodo universate in Lione di Francia      |        |       |     |
| 1354               | 183          | Aleffandro iv. d'Anagni                    | 6      | 5     | 5   |
| ,+                 |              | Vacò la fede                               | 0      | - 3   | 3   |
| 1361               | 184          | Urbano iv. di Treca in Francia             | 3      | 4     |     |
|                    |              | Vacò la fede                               | 0      | 3     | 3   |
| 265                | 285          | Clemente iv. di Narbona la Francia -       | 3      | 9     | 25  |
|                    |              | Vacò la fede                               | 2      | 9     | 3   |
| 378                | 186          | Gregorio x. Piacentino                     | 4.     | 4     | 10  |
| • •                |              | Vacò la fede                               | ٥.     | 0     | 10  |
| 374                |              | Sinodo universale in Lione di Francia il S | econdo |       |     |
| 1276               | 187          | Innocentio v. di Taranta in Borgogna       |        |       |     |
|                    |              | Frate di San Domenico                      | 0      | 5     |     |
|                    |              | Vacò la fede                               | 0      | 0     | 19  |
| 1276               | # 8 B        | Hadriano v. Genovele                       | •      |       | 7   |
|                    |              | Vacò la fede                               | 0      | 0     | 25  |
| 276                | 189          | Glo: xx.detto xxj.di Lisbona in Portog.    | 0      | 8     |     |
| •                  | -            | ▼acò la fede                               | 0      | 8     | 4   |
| 377                | 190          | Nicolò iij. Romano                         | 3      | 6     | 29  |
|                    | -            | Vacò la fede                               | 0      |       |     |
| 181                | 191          | Martino ij detto iv.da Turone in Franc.    | 4      |       | 7   |
|                    |              | Vacò la fede                               | 0      |       | 4   |
| 285                | 193          | Honorio iv. Romano                         | 2      | 10    | 18  |
|                    |              | Vacò la fede                               | 0      | *     | 14  |
| 188                | 193          | Nicolò iv. d'Afcoli frate di Minori        | 4      |       |     |
|                    |              | Vacò la fede                               | 0 .    | 3     | 7   |
| 294                | 194          | Celeftino v. d'Ifernia heremita            | 0 .    | ,     | 10  |
|                    | -            | Vacò la fede                               |        | 9     | 18  |
| 295                | 195          | Bonifacio viij, Romano<br>Vaacò la fede    | 9      | 7     | 10  |
|                    |              |                                            |        | Queft |     |

# ROMANI

| Anni di | Numero   |                                                                          |            | mpo e  |       |      |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|------|
| Christo | de'Pont. | flo Pontefice celebrd primieramente il                                   | Giubilea . |        |       | _    |
| 1300    |          | Benedetto ix, detto xi- da Trevigi f                                     | rate       |        |       |      |
| 1304    | 196      | de Predicatori                                                           |            |        | 2     | 6    |
|         |          | Vacò la scde                                                             |            |        | 10    | 28   |
|         | 197      | Clemente v. di Bordeo in Gualcogr                                        | 18 8       |        | 10    | 16   |
| 1305    | -97      | Vacò la fede                                                             | 3          |        | 3     | 12   |
| 1311    |          | Sinodo universale di Vienna                                              |            |        | •     | 17   |
| _       |          | Giovanni xxj. detto xxij. Cantuari                                       | ente       |        |       |      |
| 1316    | 199      | Francele                                                                 | 12         |        | 3 '   |      |
|         |          | Vacò la fede                                                             |            | -      | õ     | 16   |
|         |          | S C I S M A XXV                                                          | ,          |        |       | ,    |
|         |          |                                                                          |            |        | (     |      |
| 1327    |          | Nicolò V. da Rieti, fratelli dell'ore                                    | dine de N  | linori |       |      |
|         |          | creato nello scisma contra Gio: x:<br>Bened.x.ò xiij.di Tolosa in Fran.m |            |        | 3     | 12   |
| 1334    | 199      |                                                                          | on 2       |        | 4     |      |
|         |          | Vacò la fede<br>Clem, vi. Lemonicenfe Franc, mos                         |            |        | 0     | 11   |
| 1342    | 300      | Vacò la fede                                                             |            |        | 2     | 11   |
|         | Oneffe   | Pontefice celebrò la seconda volta il Gio                                |            |        | •     |      |
| 1350    | 201      | Innoceutio vi. Lemonicente Franc                                         |            |        | 8     | 36   |
| 1351    | 201      | Vacò la fede                                                             | 0          |        | 1     | 15   |
| 1362    | 202      | Urb. v. Lemonicense Francese mo                                          |            | €.     | 3     | 33   |
| 1,00    | 202      | Vacò la fede                                                             | 0          |        | 0     | 10   |
| 1370    | 303      | Gregorio aj. Lemonicense France                                          | ic 2       |        | 3:    | 37   |
| .,,,    | •••      | Vacò la sede                                                             | ō          |        | 1     | 12   |
| 1378    | 204      | Urbano vj. Napolitano                                                    |            | 1      | 6     | . '5 |
| - 31-   |          | Vacò la fede                                                             |            |        | 0     | 19   |
|         |          | Questo Pontefice celebrò la terza volt                                   | ta il Giul | riles  |       |      |
|         |          | SCISMA XX                                                                | VI.        |        |       |      |
| 1378    |          | lemente vij, di Gehenna creato nello                                     | fcifma.    | ,      |       |      |
| -3/0    | •        | contra Urbano vi.                                                        | 19         | 1      | 11    | 10   |
|         |          | Vacò la fede                                                             |            |        | 0     | 12   |
| 1380    | 205      | Bonifacio ix. Napolitano                                                 | 14         |        | 3 2   |      |
| -,-,    | _        | Vacò la fede                                                             |            |        | 0     | 15   |
| 1400    | 4        | Puefto Pontefice celebro la quarta volta                                 | il Glubile |        |       | 3.1  |
| 3394    |          | Benedetto xi, detto xiij. Spagnuol                                       | o nello    |        |       |      |
|         |          | scisma dopo Clemente vij. conti                                          | ra li      |        |       |      |
|         |          | fucceflori d'Urbano vj.                                                  | 3          | 9      | .:    | 1.0  |
| 1405    | 306      | Innocertio vij. di Sulmona                                               |            |        | 0     | 38   |
|         | 1        | Vacò la fede                                                             |            |        | 0     | 33   |
| 1406    | 207      | Gregorio z j. Venetiano                                                  |            | B      | 2     | . 5  |
| 6       |          | Estendo egli deposto nel Concil                                          |            |        | 7     | 1.   |
|         |          | Vacò la fede                                                             | , ,        | 0      |       | . •  |
| 1409    |          | Sinodo univer fale di Pifa                                               |            |        |       |      |
| 1409    | 208      | Aleff. v.di Candia frate dell'ordin                                      | e de' min  | 1071   |       |      |
|         |          | Vacò la ifede                                                            |            | ۰,     | 0     | !3   |
|         |          |                                                                          | 0 4        | •      | Giova | mar  |
|         |          |                                                                          |            |        |       |      |

#### PONTEFICI

| Anni di    | Numero   |                                                                   | Tempo         |     |     |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|
|            | de Pont. | Cinner I will March                                               | Anni          |     | D.  |
| 1410       | arg.     | Giovanni xxiii. Napolitano<br>Effendo coftui deposto in Costentia | 5             | 0   | 15  |
|            |          | Vacò la fede                                                      | 3             | 5   | 10  |
| St. 6 5    | -7       |                                                                   |               |     |     |
| be .       |          | Sinodo universale di Coffantia.                                   |               |     |     |
| 2417 -     | 218      | Martino III. detto v. Romano<br>Vacci le fede                     | 13            | 3   | 10  |
| 1424       |          | Clemente vii. Spagnuolo nello scisma<br>dopo Benedetto xii.       |               |     |     |
| 1431 .     | 211      | Eugenio Iv. Venetiano dell'ordine de'                             | Canonici      |     |     |
|            |          | Regolari .                                                        | 15            | 11  | 2 1 |
|            |          | Vacò la fede                                                      | ō             | 0   | 11  |
| 1439       |          | Sinodo nniversale in Fiorenza.                                    |               |     |     |
|            |          | S C I S M A XXVII.                                                |               |     |     |
| 1439       |          | Felice Iv. di Save ja Heremita creato n                           | ello (ci(ma   |     |     |
|            |          | contra Eugenio                                                    | 0             | 5   |     |
| 1447       | 212      | Nicola v. da Sarzana                                              | 8             | ío. | 19  |
|            |          | Vacò la fede                                                      | 0             | 0   | 14  |
| 1450       |          | Questo Pontesice celebrò la quinta volta :                        | ll Giubileo . |     |     |
| 2455       | 213      | Califoiii. di Valentia in Hispagna                                | 3             | 4   | 0   |
|            |          | Vacò la fede                                                      | 0             | 0   | 12  |
| 3458       | 214      | Pio ii. Senefe                                                    | 5             | 11  | 27  |
|            |          | Vacò la fede                                                      | 0             | 0   | 16  |
| 1464       | 215      | Paolo ii Venetiano                                                | 6             | 10  | 26  |
|            |          | Vacò la fede                                                      | 0             | 0   | 14  |
| 1471       | 216      | Sisto iv. da Savona nel Genovesato.<br>Vacò la sede               | 13            | 0   | 16  |
| 1475       |          | Queflo Pontefice celebrò la fefta volta il                        |               | U   | 10  |
| 1484       | 227 :    | Innocentio viii. Genovele                                         | 7             | 10  | 27  |
| 1404       | /        | Vacò la fede                                                      | 6             | .0  | 16  |
| 1498       | 218      | Alessandro vi, di Valentia in Hispage                             | a 11          | ŏ   | 8   |
| -4,5       |          | Vacò la fede                                                      | 0             | 1   | 3   |
|            |          |                                                                   |               |     |     |
| . 1500     |          | Quefto Pontefice celebro la fettima volt                          |               |     | _   |
| 1163       | 219      | Pio iii. Senefe<br>Vacò la fede                                   | 0             | 0   | 26  |
| 4          |          | Glulio ii. di Savona nel Genovefato                               |               | 0   | 24  |
| 1503       | 220      | Vacò la fede                                                      | 9             | 3   | 18  |
|            |          | Sinodo universale, Lateranense.                                   | _             |     |     |
| 1512       | 221      | Leone x. Fiorentino                                               | 8             | 8   | 20  |
| - 1        |          | Vaco la fede                                                      | 0             | z   | 6   |
| 2522       | 222      | Adriano vi. Butavo Germano<br>Vacò la fede                        | 1             | 2   |     |
| . 0        |          | Clemente vii. Fiorentino                                          | 0             | 2   | - 4 |
| 1523       | 213      | Vacò la f de                                                      | 10            | 10  | .7  |
|            |          | Quefio l'ontesce celebro l'ottava polta                           |               |     | 17  |
| 3525       |          | Paolo iii. Rumano                                                 |               | ٠,  | 28  |
| 1534       | 134      | Vacò la fede                                                      | 15            | 3   | 29  |
| <b>†</b> 3 |          | ,                                                                 | •             | Giu | lio |

#### ROMANI

| Anni di<br>Christo | Numer<br>de Pont                                       | 0 2                                                     | Temp           | o del l |      |  |  |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------|------|--|--|--|--|
|                    |                                                        | Giulio iii. Are tino                                    |                |         |      |  |  |  |  |
| 1550               | 225                                                    | Vacò la fede                                            | 4              | I       | 16   |  |  |  |  |
|                    |                                                        |                                                         | 10.10          | D       | 12   |  |  |  |  |
|                    | Q                                                      | uesto Pontesice celebrò la nona volta i                 | C-Compiles.    |         |      |  |  |  |  |
| 1555               | 226                                                    | Marcello ii. di Môtepulciano in I<br>Vacò la fede       |                | 0       | 22   |  |  |  |  |
|                    |                                                        |                                                         | 0              | 0       | 23   |  |  |  |  |
| 1 555              | 227                                                    | Piolii Milanefe                                         | 3              | 11      | 15   |  |  |  |  |
|                    |                                                        | Vacò la fede                                            | 0              | 6       | 19   |  |  |  |  |
| 1 566              | 229                                                    | Pio v Aleffandrino                                      | 6              | *3      | 16   |  |  |  |  |
|                    |                                                        | Vaco la fede                                            | 0              | 0       | 2 2  |  |  |  |  |
| 1572               | 230                                                    | Gregorio xiii.                                          | 13             | 10      | 27   |  |  |  |  |
|                    |                                                        | Va cò la lede                                           |                | 0       | 13   |  |  |  |  |
| 1575               | Quello Pontefice celebrò la decima volta il Giubileo . |                                                         |                |         |      |  |  |  |  |
| 1585               | 231                                                    | Sifto v. Marchiano                                      | 5              | 4       | 3    |  |  |  |  |
|                    | -                                                      | Vacò la fede                                            | o              | 6       | 18   |  |  |  |  |
| 1590               | 2 72                                                   | Urbano vii, Remano -                                    | - 0            | 0       | 13   |  |  |  |  |
|                    | •                                                      | Vacò la fede                                            | 0              | 2       | á    |  |  |  |  |
| 1590               | 233                                                    | Gregorio xiv. Milanese                                  | . 0            | 10      | 10   |  |  |  |  |
|                    | -,,                                                    | Vacò la fede                                            | 0              |         | 13   |  |  |  |  |
| 1591               | 234                                                    | Innocentio ix Bolognese                                 | 0              | 3       | - í  |  |  |  |  |
|                    | -,1                                                    | Vacò la fede                                            | 0              | 1       |      |  |  |  |  |
| 1592               | 231                                                    | Clemente viii. Fiorentino                               | 13             | - 7     | 4    |  |  |  |  |
| -,-                | Gue                                                    | flo Poatefice celebro l'undecima volt                   | ta il Giubilen | -       | •    |  |  |  |  |
|                    | 2                                                      | Vacò la fede                                            | 0              | •       |      |  |  |  |  |
| 1605               | 276                                                    | Leone vi. Fiorentino                                    | ŏ              | ŏ       | 24   |  |  |  |  |
| ,                  | -30                                                    | Vacò la fede                                            | ŏ              | ö       | 10   |  |  |  |  |
| 1625               | 237                                                    | Paolo v. Senefe                                         | -              |         | 13   |  |  |  |  |
| .005               | -57                                                    | Vacò la fede                                            | 15             | •       |      |  |  |  |  |
| 1611               | 2 38                                                   |                                                         |                | 0       | 13   |  |  |  |  |
|                    | ~ 50                                                   | Vacò la fede                                            | 3              | 5       | 0    |  |  |  |  |
| 1612               | 2 79                                                   |                                                         | 0              | 0       | 19   |  |  |  |  |
| 2032               | 0                                                      | lo Pontefice celebrò la Duodecima voi                   | ha 11 Ct. 1.1. | 11      | 23   |  |  |  |  |
|                    | Zue)                                                   | Vacò la fede                                            |                |         |      |  |  |  |  |
|                    |                                                        | Innecentiox Romano                                      | 0              | 0       | 47   |  |  |  |  |
| 1644               | 240                                                    |                                                         | 10             | . 3     | 33   |  |  |  |  |
|                    | 2                                                      | ueflo Pontefice celebrò la Decima terza<br>Vocò la fede |                |         |      |  |  |  |  |
|                    |                                                        |                                                         | 0              | 3       | •    |  |  |  |  |
| 1655               | 241                                                    | Alessandro vii. Senese                                  | 12             | z       | 16   |  |  |  |  |
|                    |                                                        | Vacò la fede                                            | 0              | 1       | 0    |  |  |  |  |
| 1667               | 242                                                    | Clemente ix da Pistoja                                  | 3              | 5       | 18   |  |  |  |  |
|                    |                                                        | Vacò la sede                                            |                | 4       | . 30 |  |  |  |  |
| 1670               | 243                                                    | Clemente x. Romano                                      |                |         |      |  |  |  |  |
|                    |                                                        |                                                         |                |         |      |  |  |  |  |

## IL FINE.

# AVOLA

# DEPONTEFICI

Secondo l'ordine dell' Alfabetto

|                  | 5000  | ndo roramo min  |      |                  |      |
|------------------|-------|-----------------|------|------------------|------|
| A Drianof.       | 159   | Bonifacio viii. | 342  | T Abiano.        | 40   |
| A Adrianoil.     | 185   | Bonifacio ix.   | 383  | Felice i.        | 48   |
| Adriano iii.     | 189   |                 |      | Felice ii.       | 67   |
| Adriano iv.      | 278   | Alifol          | 34   | Felice iii.      | 89   |
| Adriano v.       | 328   | Califto ii.     | 263  | Felice iv.       | 97   |
| Adriano vi.      | 506   | Califto iii.    | 433  | Formelo.         | 191  |
| Agapito i.       | 100   | Celestino i.    | 8 2  |                  |      |
| Agapito il.      | 206   | Celeftino ii.   | 273  | C Ajo.           | . 50 |
| Agatone.         | 131   | Celeftino iii.  | 295  | Gelafio i.       | . 90 |
| Aleffandro I.    | 73    | Celestino iv.   | 308  | Gelafio ii.      | 226  |
| A leffandro ii.  | 236   | Celeftino v.    | 340  | Giovanni I.      | . 96 |
| Aleffandro iil.  | 280   | Christoforo.    | 198  | Giovannı il.     | 99   |
| Aleffandro iv.   | 313   | Clemente i.     | 14   | Giovanni iil.    | 105  |
| Aleffandro v.    | 305   | Clemente ii.    | 218  | Giovanni iv.     | 1 9  |
| Aleffandro vi.   | 483   | Clemente iii.   | 293  | Giovanni v.      | 135  |
| Alessandro vil.  | 768   | Clemente iv.    | 314  | Giovanni vi.     | 139  |
| Anacleto .       | 16    | Clemente v.     | 348  | Giovanni vil.    | -148 |
| Anaffagio i.     | 76    | Clemente vi.    | 362  | Giovanni femina. | 178  |
| Anaffagio il.    | 91    | Clemente vii,   | \$12 | Giovanni viii,   | 187  |
| Anastagio iii.   | 199   | Clemente viii.  | 663  | Giovanni ix.     | 195  |
| Anastagio iv.    | 277   | Clemente ix.    | 785  | Giovanni x.      | 201  |
| Aniceto .        | 27    | Clemente x.     | 793  | Giovanni xi.     | 293  |
| Antero .         | . 39  | Cleto.          | 13   | Giovanni xii.    | 207  |
| Airffandro viila |       | Conone.         | 136  | Giovanni xiii.   | 310  |
| T) Enedetto i.   | 107   | Cornelio.       | 41   | Giovanni xiv.    | 215  |
| Benedetto il.    | 134   | Costantino.     | 143  | Giovanni xv.     | 216  |
| Benedetto iii,   | 182   |                 | •    | Giovanni xvi.    | 216  |
| Benedetto iv.    | 196   | T Amafoi.       | 70   | Giovaanni xvij.  | 222  |
| Benedetto V.     | 208   | Damafo ii.      | 219  | Giovanni xviii.  | 221  |
| B-nedetto vi.    | 311   | Deodato i.      | 317  | Giovanni x x.    | 224  |
| Benedettő vil.   | 214   | Deodato ii.     | 129  | Giovanni xx.     | 329  |
| Benedetto vili.  | 23    | Dionigio.       | 46   | Giovann xxi.     | 354  |
| Benedetto i x.   | 225   | Dono i.         | 130  | Giovanni xxii.   | 396  |
| Benedetto X.     | 234   | Dono II.        | 212  | Giovanni xxiil.  |      |
| Benedetto xi.    | 346   |                 |      | Giulio i.        | 64   |
| Benedetto xil.   | 360   | T. Leuterio.    | 30   | Giulio ii.       | 493  |
| Bonifacio i.     | 80    | E Evarifto.     | 10   | Giulio lii.      | 543  |
| Bonifacio ii.    | 98    | Eugenio i.      | 1 22 | Gregorio i.      | 110  |
| Bonifacio ii L   | 114   | Eugenio ii.     | 165  | Gregorio II.     | 145  |
| Bonifacioly.     | 116   | Eugenio ili.    | 370  |                  | 148  |
| Bonifacio v.     | 110   | Eogenio iv.     | 409  | Gregorio iv.     | 171  |
| Bonifacio v i.   | 193   | Eufebio.        | 7 4  | Gregorio v.      | 213  |
| Bonifacio v ii.  | 813   | Eutichiano.     | 49   | Gregorio vi.     | 327  |
|                  | • • • |                 | 7,   |                  | Gre- |
|                  |       |                 |      |                  |      |

| Gregorio vil.         | 138     | Arcellino.               | 12   | Silvefiro III.          | 226   |
|-----------------------|---------|--------------------------|------|-------------------------|-------|
|                       | . 293   | Marcello i.              | . 53 | Silverio.               | 101   |
| Gregorio viil.        | . 29 -  | Marcello il.             | \$50 | Simmaco.                | 93    |
| Gregorio ix.          | . , 304 | Marco.                   | 63   | Simplicio.              | žź    |
| Gregorio x.           | 323     | Martino 1.               | 111  | Siricio.                | 73    |
| Gregorio xi.          | 372     | Martino il.              | 188  | Sifinio.                | 143   |
| Gregorio xiL          | 39 3    | Martino iil.             | 205  | Sifto L                 | 77    |
| Gregorio xiii.        | . 586   | Martino iv.              | 333  | Siftoli.                | 45    |
| Gregorio xiv.         | 650     | Martino V.               | 401  | Sifto III.              | 83    |
| Gregorio xv.          | 732     | Milciade.                | 16   | Sific iv.               | 463   |
|                       |         |                          | 34   | Sifto v.                | 609   |
| T T Iginio.           | 34      | N Icola I.<br>Nicola II. | 181  | Sotero.                 |       |
| Hilario.              | 86      | Nicola il.               |      | Stefano I.              | 29    |
| Honorio i.            | 120     | TA MICOINT               | 225  | Stefano il.             | 44    |
| Honorio ii.           | 266     | Nicola iil.              | 330  | Stefano iil.            | 252   |
| Honorio iil.          | 303     | Nicola Iv.               | 338  |                         | 156   |
| Honorio iv.           | 336     | Nicola v.                | 413  | Stefano iv.             | 166   |
| Hormilda              | 94      |                          |      | Stefano V.              | 850   |
|                       |         | D Aolo i.                | 155  | Stefano vi.             | 192   |
| T Noocentio i.        | 76      | Paololi                  | 450  | Stefano vii.            | 303   |
| Inpocentio ii.        | 168     | Paolo iii.               | 521  | Stefano vill.           | 304   |
| Innocentio iii.       | 298     | Paolo iv.                | 555  | Stefano ix.             | 233   |
| Innocentio iv.        | 309     | Paolo v.                 | 709  |                         |       |
| Innocentio v.         | 327     | Paschale f.              | 167  | Helestoro.              | 23    |
| Innocentio vi.        | 366     | Patchale il.             | 252  | I Theodoro L            | 120   |
| Innocentio vil.       | 380     | Pelagio i.               | 104  | Theodoro li.            | 194   |
| Innocentio vili-      | 475     | Pelagio ii.              | 208  |                         |       |
| Innocentio ix.        | 659     | Pietro.                  | 4    | V Alentino.<br>Vigilio. | 66    |
| Innocentio x.xi.xii.  | 753     | Pio I.                   | 26   | ▼ Vigilio.              | 11.3  |
| T Ando.               | 200     | Pio II.                  | 438  | Vitaliano,              | 123   |
| Leone i.              | 84      | Pio III.                 | 49 1 | Vittore L.              | 31    |
| Leone ii.             | 133     | Pio iv.                  | 566  | Victore il.             | 232   |
| Leone iii.            | 163     | Pio v.                   | 574  | Vittore iii.            | 346   |
| Leone iv.             | 175     | Pontiano.                | 37   | Urbano I.               | 36    |
| Leone v.              | 197     |                          |      | Urbano it.              | 247   |
| Leone vi.             | 302     | Omano.                   | 288  | Urbano iii.             | 290   |
| Leone vil.            | 304     | ·R Omano.                |      | Urbano iv.              | 316   |
| Leone viil.           | 209     |                          |      | Urbano v.               | 370   |
| Leone ix.             | 270     | C Abiniano.              | 113  | Urbano vi-              | 375   |
|                       |         | Sergio i.                | 137  | Urbano vii.             | ~ 643 |
| Leone x.<br>Leone xi. | 499     | Sergio ii.               | 173  | Urbano viii.            | 736   |
|                       | 704     | Sergio ili.              | 398  |                         | .,-   |
| Liberio.              | 11      | Sergio iv.               | 211  | Acharia.                | 150   |
| Lino .                |         | Severino.                | 118  | Zeferino.               | 32    |
| Lucio i.              | 43      | Silveftro i              | 18   | Zolimo.                 | 78    |
| Lucio ii.             | 273     | Silvettro ii.            | 219  |                         | ,-    |
| Lucio iii.            | 240     | SHACITO II.              |      |                         |       |

# NOMI, COGNOMI PATRIE, ETITOLIDITUTTI ICARDINALI

De' quali si è potuto haver notitia.

#### DAL PRINCIPIO DELLA LOR CREATIONE SINO AI TEMPI NOSTRI.

Albino .:. prete card. tit. di s. Croce in Gie-Chille de' Graffi , Bolognese, pr. card. rufalem. tit, di S. Sifto . à car. 498 Aldo Fiorêt.diac.c.di Ss. Sergio, e Bacco. 260 Acciaioli Fiorentino. 70 1 Alemano Adimario, Fiorentino prete card. Adam Inglese pr. card. tit, di S. Cecilia . 182 tit. di s. Eulebio. Adalberto Velc. card. di felva candida . 245 Alesiandro Oliva da Sasso ferrato, prete car. Adelmaro Capuano mon. Cef. prete car. \* \* \* tit. di s. Sufanna. Ademaro Limonicense, Francese, prete Alessandro Farnese, Romano diac, card di card, tit. di s. Anattafia, Ss. Colmo, e Damiano. 366 Adriano Fiorentino, Framingo prete card, Alessandro Cesonino, Romano, diac. car. d tit di Ss. Giovanni, e Paolo. 505 ss. Sergio, e Bacco. Adriano Castillense, Cornetano prete caid. Airilandro Farnese, Romano diac. card. di tit. di S. Grisogono. s. Angelo. Adriano Guffei, Francese, prete card tit. de' Aletsandro Campeggio , Bolognese pre. car-Ss. Pietro, e Marcellino. tit. di s. Lucina in Silice . Agapito Colonna, Romano, diac, card. di Aleifandro Sforza, Milanefe, pre. car. ibid s. Maria in via lata. sos Aleffandto Crivelli Milanefe, pre.car, ibid. Agostino Spinola, Saonese, prete, card, tit. Alessandro Riario Bolognese, prete card. tit. di s. Maria in Araceli. di s. Ciriaco. \$20 Agolfino Valiero, Venetiano, prete card. Alestandro de Medici, Fiorentino, prete car. tit. dis Matco. tit, di s Ciriaco. 608 Agostino Cusano, Milanese diac. card tit. Alessandro Peretto Romano, diac.card. di s. di s. Adriano . Gieronimo. Agoftino Galamino da Brifigella Generale Aleffandro da Efte Ferrar, fratello del Duca dell'ordine de' Predic. prete card. di s.Madi Modana diac. di s. Maria Nova . 703 ria de Araceli. 717 Aleffandro Orfino Romano Abbate diac. Alano Coetino , Bertone . prete card, tir. di card, tit, dis. Maria in Cofmedin. 432 Aleffandro Lodovifio Bolognese Arcivesc. s.Pratlede. Alberico Monaco Caffinense diac, card. . .. di Bologna poi Gregorio XV. Alberto de gli Alberti, Fiorent, diac. card. Agollino Spinola, Genovese diac. car. tit. di dis. Euflachio. Alberto ... Diac,card. dis Theodoro . 268 Alestio ... prete card. tit. dis. Sulanna . 292 Alberto di Mona, da B nevento prete card. Alfonso Petrucci , Senese , diac.card.di s. tir. dis Lorenzo in Lucina. Theodoro. Alberto . . . diacono card. di s. Adriano. 280 Alfonfo Borgia , Spagnuolo , prete card tit. Alberto de' Marchefi di Brandeburg, prere diss Ouatro Coronati. card. tit. di s. Pietro in Vincula . ros Alfonso intante di Portogallo, diac. car. di Alberto Bolognetto, Bolognefe, prete card. s Lucia in Septifolio. 608 Altimo Caraffa, Napolitano, diac. card. di Aberto d'Aufria, figliuolo dell Imperatore s Maria in Dominica pret.card.di s. Croce iu Gierufalem . 608 Alfonfo Gefualdo, Napolitano, diac .catd.di

#### E titoli di tutti i Cardinali.

s. Pudentiana. S. Cecilia . Aluifi de I Rossi, Fiorentino, prete card. tit. Angelo Coraro Venetiano, prete card. tit. di 505 s. Marco. di s. Clemente. Alvife Cornaro, Venetiano, diac. car. di s. Angelo da Reccanati, prete car tit. di s. Ste-Theodoro. 550 fano in Celio monte. 394 Alvife Pifani, Venetiano prete card. 573 Angelo Barbadico Venetiano, prete car tir-Alvile di Lorena, Francese prete card tit di s. Pietro , e Marcellino. ibid. 430 Angelo Capranico, Romano prete card. tit. di s. Croce in Gierufalem. Amadeo già Duca di Savoja , Vesc. card. 412 Angelo Niccolini, Fiorentino, pr. card.tir. di s. Sabina. Amaneo d'Alibretto, Francese, diac. card. di s. Califto. 572 di s. Nicolò in carcere . 490 Angelotto Fusco, Romano, prete car. tit. di Amico...pr.car.di s croce in Gierufaic. 251. s. Marco. Amico prete card tit. dis Nereo, & Ar- Anna Decars de Giuri, Francese dell' ordi-260 ne di s. Benedetto Velcovo Lassoviense, chileo. Amico Juniore, prete card tit. di s Croce prete card. tit. di S . . . . in Gierulalem . 265 Anfelmo ... prete, card tit, di s. Lorenzo in Amico da Collifmedio Aquilano prete car. Lucina. 460 Anfelmo Marzato da Monopoli cappucino tit. di s. Maria in Transfevere. Anastasio ... prete card. tit. di s. Clemente . pr car tit dis. Pietroin Monte aureo 704 Annibal Bozzuto, Napolitano, pr.car. 572 Anthero da Londra, Inglese prete car. tit, di s. Praifede Annibaldo Cicano, Romano, Vesc car. To-(colano. Antonio Gaetano, Romano, prete card tita. Andrea de Conti d'Anagni, rifiutò. di s. Cecilia . ₹89 Andrea Ghino Fiorentino, pr. car. tit. di s. Antonio Achione, Romano prete car. tit. dis. s. Pietro in Vincula . Sufanra. Andrea Bontempo, Perufino, prete card. tit. Antonio Calvo Romano, prete card. tit. di s. di s. Pietro, e Marcellino. 382 Praffede . ibid. Andrea della Valle , Romano, prete cardatic. Antonio Corraro, Venetiano, prete cardatic. di s. Crifogono. dis.Antfe. 505 Andrea Matteo Palmerio, Napolitano, pre- Antonio Pancirino, da Porto Gruar, prete te card. tit. di s. clemente . 520 card tit. di s. Sufanna . Andrea Cornaro Venetiano diac. card. di s. Antonio Cassino, Senese, pr. c.tit. di s. Mar-Theodoro. cello. Andrea d'Autiria, Todesco, diac. card. di s. Antonio Martino, Portughese, prete car. tit. Maria Nova. 608 di s . . . Andrea Rattore, Transilvano diac.card.di Antonio Cerdano pr. car.tit di s. Crifog. 412 608 Antonio Trivultio, Milanele, pr. car. tit. di s Adriano. Andrea de Spina Francese prete car, tit.di s. Anastasia. ss. Silvefira, e Martino. 481 Antonio Ferrerio, Saonele, prete car. tit. di Andrea Peretto da Monte alto, diac. card.di . Vitale 498 703 antonio da Montefabino, aretino prete cars Maria in Dominica. Adriano de Rocca , Francese prete card. tit. tit. di s. Vitale in Veftina. di s. Marcello . 370 antonio Bobier . Francese prete car, tit. di Angelo ... diac.card.dis.M in Dominic 265 s anastasia. Angelo Acciaiolo, Fiorentino prete car. tit. antonio Sanfeverino, Napolitano, pr. car-382 di s Lorenzo in Damafo. tit. di s Sufanna .

Angelo Grifant, Lemonicenfe, pr. card. tit. antonio de Prato, Francese prete card. tit. 371

Angelo Summaripa, da Lodi prete card, tit. antonio Trivultio, Milanefe co car, tit. di

382

di s. anastasia . Angelo di Anna, Napolicano, diac. card. tit. antonio Puzzo Fiorentino, prete card. th. da

ss. Quatro coronari.

di s. Pietro in Vincula.

dis Lucia in Septifollo.

. 160

S. Ciria-

### Nomi Cognomi, \$ > tri

5. Ciriaco. 565 aftorgio Agnese, Napolitano prete card tit. Antonio Pernotto, Granuela, di Borgogna di s. Eufebio . auxias de Podio, Spagnuolo, prete card. tit. Antonio Crecchio Francese prete card. 367 di s. Sabina . 412 Antonio Caraffa, Napolitano, diac. card. di s. Eusebio.
Antonio Maria Salviari, Romano, prete B Aldassar Cossa Napolitano, diac. dis.
Sec. Bustachio. card tir, di s. Maria in Aquiro. 608 Baidaifar Sandoval Spagnuolo Decano di Antonio Maria Gallo , da Olme prete card. Toledo prete card. tit. di s ... 641 Baldovino Francele , Arcivescovo di Pita tit. di s. Acne c. Antonio Saulo Genovele , prete card. tir.ci prete card. s. Vitale . ibid. Bandello Bandelli da Luca , prete card. tit. di Antonetto Palavicino, Genovese prere card. s. Balbina . 394. tit. dis. Praffede. 481 Bartolomeo Coturno, Genovele pr. car. tit. Antonio Zaposta , Spagnuolo , Arcivescovo di s Lorenzo in Damafo. di Burgos prete card. tit. di s .... 704 Bartolomco Uliarii , Padoano prete car. tit. Antonio Gaetani Romano, prete card. tit. di s. Pudentiana. 389 dis. Pudentiana. 735 Bartolomeo Rovella , da Ravenna , prete artonio Bichi Senefe . card, tir di s. Clemente. arcangelo Bianco, prete car.dis Cefario 586 Bartolomeo Spagnuolo , prete card. tit, dis. ardicino dalla Porta, da Novara diac. card. Agata . di s. Colma, e Damiano. 419 Bartolomeo dalla Cueva, Spagnuolo, prete ardi eno dalla Porra ,da Navara , prete card. card, tit. dis Mattheo. tit. di s . . 481 Bartolomeo Guidiccione , Lucchele prete ardic Rivoltella, Milanefe, diac. card. di card. dis. Prassede. 280 Bartolomeo Cefis Romano prete card. tit. di s. Theodoro. arduino... prete card. tit. di s. Croce in Gies. Maria in Portico. 285 Bartolomeo Ferratino Romano, prete card. rufalem. ariberto... prete card. di s. Anastasia. 278 tit. di s. . . arnoldo... prete card. tit. di s. Clemente in Batriffa Zeno , Venetiano , diac. card. di s. Monte Celio. Maria in Portico. 259 arnaldo d'Anxio. Francese prete card tir di Bandinello Saulio, Genovese, diac. card tit. 360 dis Adriano. arnaldo Gantalapo, Francese, prete card, tir. B-nedetto . . . pr c.tit. di s.Pudentiana . 246 di s. Pietro, e Marcellino. 352 Benedetto . . prete car. tit. dis l'ietro in Vinarnaldo da Veza Francese, diac. card. dis. cpla. 360 Benedetto. .. prete card. tit. dis Sufanna 30 z Eustachio. arnaldo di Germania prete car. tit. di s... 382 Benedetto Gaetano d' Anagnia diac. card. di ss. Cofmo, e Damiano. arnaldo da Pelagrua, Guascono, diac. card. 341 357 B:nedetto Accolti, Aretino, prete card, tit.di arnaldo Novello, Francese, prete card. tit di s. Eufebio . 352 Benedetto Lomellino, Genovele, diac. card. . Prifca . di s. Maria in Aquiro. arnaldo Faltuerio, Francele, Velcov. card. ibid Benedetto Giuftiniano , Genovele diac. car-Albano. arnaldo Doffato , Francese prete card. tit. di in s. Giorgio in Velabro. 642 s. Eufchio. 703 Bentivenga Vefe. card. Albano. 332 afcanio Colonna , Romano , diac. card. 642 Beraldo Francese card. Albano . 342 ascanio Parisiano, da Tolentino, prete card. Berardo Guascone prete diac. card. tit. di S. tit. di s. Pudentiana 540 Eustachio. ascanio Maria Visconte Sforza , diac. card. Berengario Francese Vesc. Prenestino. di ss. Vito, e Modello 47 4 Bernardino Caravajal , Spagnuolo prete car. altaldo ... diac. di s. Euftachio. 273 tit. di s. Croce in Gierusalem. 480 B.i.

# E Titoli di tutti i Ca rdinali.

| Bernardino Lunato, da Pavia, diac. card. di  | Banaventura Corraro, Padovano, pre. c -                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| s. Ciriaco. 490                              | tit. di S. Cecilia. 31                                           |
| Bernardino Maffee, Romano, prete card.tit    | Bonacurti Mucheggiano. 75                                        |
| dis. Matteo. 541                             | Bona Piamontele . 79                                             |
| Bernardo diac.card. di S.Maria la via la     | Bonzi Arcivescovo di Tolofa , ora di Nar                         |
| ta - 246                                     | bona. 796                                                        |
| Bernardo Romano, prete card. tit. di s. Cle  | Bonelli. 783                                                     |
| mente. 279                                   | Bon compagno Bolognefe. ibid.                                    |
| Bernardo diac. card. 27                      | Bonifacio Vefcovo card. Albano.                                  |
| Bernardo, diac, car, di Sa Cofma, e Da       | Bonifacio prete card.tit.di S. Marco. 251                        |
| miano. 276                                   | Bonifacio diac. card di ss Colma , e Da                          |
| Bernardo Vefc. card. Preneftino . 28         |                                                                  |
|                                              | · Bonifacio Ferrerio da Vercelli prete card t                    |
| cere . 28                                    |                                                                  |
|                                              | Bonifacto Bevilacqua , Ferrarefe , prete ca-                     |
| Bernardo d'Anguifello Francese Vescove       |                                                                  |
| card. Portuenie. 33                          | Bonifacio Gaetano Romano prete card. ti                          |
| Bernardo da Monte Faventino, Frances         | dl s Pudentiana                                                  |
| diac. card. di s. Maria in Aquino. 350       | Bolo Francele, diac. card di ss. Colma,e Da                      |
| Bernardo di Rhodes, Francele prete car. tii  | miano, 27                                                        |
| di S. Ciriaco.                               | Branda Castiglione, Milanese, prete car                          |
| Bernardo dalla Torre , Francese , diac. card | tit. di s. Clemente.                                             |
| tit. di s. Euffachio.                        | Brocardo Todesco prete card. tit. di s. 46                       |
| Passanda PaGanasa Canasanta 11               | Brocardo Todefco prete card tit. dis. 46                         |
| Bernardo Bafigneto, Spagnuolo, diac.car. d   | Bruno prete card tit di s. Sabina .                              |
| Posterior Transfer to No. 1                  | Buonviso Buonviso Toscano prete car. tir                         |
| Bernardo Herulo, da Narni, prete car.ti      | i de i ss. Vito, e Modesto, in Macell.                           |
| S. Sabina.                                   | Martyrum. 702                                                    |
| Bernardo Tardato da Bibienna, dlac.car. tit  | :                                                                |
| di S. Maria in Portico.                      |                                                                  |
| Bernardoda Trento prete card. tit. di S. Ste | - A D / D                                                        |
| fano in Celio Monte. 520                     | Amillo Borghele Romano prete cardin.                             |
| Bernardo Salviati Fiorentino prete car       | tit. dis. Eulebio poi lommo Pontence                             |
| din. 57                                      | Paulo V. 703                                                     |
| Bernardo Navaiero Venetiano, diac car ti     | . Camillo de i Massimi Romano. 796                               |
| di s Nicolò inter Imagines. 57               | 3 Camillo Melci Milanefe . 783                                   |
|                                              | it Carlo Borbone, Francese, prete card, dis                      |
| di s 70                                      | 3 Martino de'Monti. 47                                           |
| Barnardo Marzicovulchi Pollacco Velc.        | di Carlo dal Carretto, Genovele, prete car.                      |
| Cracovia prete card. tit. di s 70            | 4 tit. di s 49'<br>r- Carlo Maticonense Francese, prete car. tit |
| Bertrando da Castagneto, Vesc. card. Po      | r- Carlo Maticonense Francese, prete car. tit                    |
| tuenie. 35                                   | 9 dis. Matteo. 54                                                |
|                                              | t. Carlo di Ghila, Francese prete card. tit. di                  |
| dis. Marco. 36                               | r Cecilia. 54                                                    |
|                                              | - Carlodi Vandemo, Francefe, diac. car. tie                      |
| lia.                                         | 1 dis. Sifto. 54                                                 |
| Bessarione da Costantinopoli, prete card. ti | t. Carlo Caraffa, Napolitano, diac card. di se                   |
| di Ss. A poftoli. 42                         |                                                                  |
| Bobo diac. card. dl s. Giorgio al Veio       | d' Carlo Borbon Francese prete card, di s 60                     |
| OFO. 20                                      | 2 S. Carlo Borromeo, Milanefe, diac. card. c.                    |
| Boetio Romano, diac. card tit. di ss, Vito,  | e s Martino ne' monti. 573                                       |
| Modelto. 27                                  | r Carlo di Lorena Francese, diac. card di s                      |
| S. Bonaventura Vefc. card. Albano 38         | 4 Maria in Dominica 608                                          |
|                                              | Carlo                                                            |
|                                              |                                                                  |

| Carlour Lorena, urac. cara. ura. Esgata. 04a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | titidia Maria in Miacciii. 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carlo Rabugliero Francele, prete card. tit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Confalvo Spagnuolo, Vefc. car. Albano 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| di s. Eufemia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Conte Angulfano, Milanefe, prete card. tit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Carlo Visconte, Milanese, prete card. di ss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | di ss. Pietro, e Marcellino 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vito, e Modesto. 572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conti Romano. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Carlo de'Conti Romano Vesc. d'Ancona,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| prete card di s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Corrado prete car, tit.di s. Pudentiana. 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Corrado prete card. tit. di s. Stefano in Ce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| prete card. tle di S 704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lio monte. 2 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Carlo Emanuel Pio, Ferrarefe, diac. car. tit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Corrado Caraceiolo Napolitano, prete card                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| di s. Nicolò in carcere Tulliano. 704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tit. di s. Chrifogono.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Carlo Medici figliuolo del Gran Duca di To-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cosmato de i Megliorati da Sulmona, preto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| nica. 717 C: fare Borgia , Spagnuolo , diac. card. di S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | card. tit. di s. Groce in Gierufalem . 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| G: tare Borgia , Spagnuolo , diac. card. di S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Colimo Orfino Romano, prete card. tit. di ss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maria Nuova, rinunciò. 490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nereo, & Achileo. 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cefare Baronlo da Sora nel Regno di Napo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cottanzo Sarnano, da Sarnano, prete card                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| li prete card. tit. di ss. Nereo, & Archi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tit. di s. Vitale . 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| leo. 703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Crescentio Romano diac. card. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cefare Gherardi Perugino, prete card. tit. di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| s. Piero Montorlo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sabinenfe. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Chrisogono., diac. card. di S. Maria in Por-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Crotone Todesco prete card tit di s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Christoforo Glacobaccio, Romano, prete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Curionepr.c.tit.dis. Vitale in Vettina . a 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| card. tit. di s 530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Christoforo Inglese , prete card. tit. di s. Praf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| fede . 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fede. Christoforo Madruccio, da Trento, prete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fede. 498<br>Christoforo Madruccio, da Trento, prete<br>card. tit. di s. Cesareo. 541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D Avid Mirapicense Scozzese, prete car<br>di s. Stefano in Celio monte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fede. Christoforo Madruccio, da Trento, prete card. tit. di s. Cefareo. Christoforo Maroni, Romano prete card.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Avid Mirapicense Scozzese, prete car<br>di s. Stefano in Celio monte.<br>Dauscrio Monac. Casinense, prete card, tit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| fede.  Chriftoforo Madruccio, da Trento, prete card. tit. di s. Celareo.  S4t  Chriftoforo Maroni, Romano prete card. tit. di s. Ciriaco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Daufcrio Monac. Cafinense, prete card dis. Stefano in Celio monte. Daufcrio Monac. Cafinense, prete card, tit dis. Cecilia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| fede. Chriftofro Madruccio, da Trento, prete card. tit. di s. Cefareo. Chriftofro Maroni, Romano prete card. tit. di s. Clriaco. Chriftofro de Monte, prete card. tit. di S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Avid Mirapicense Scozzese, prete car<br>di s. Stefano in Celio monte.<br>Dauscrio Monac. Casinense, prete card. sit<br>di s. Cecilia.<br>Decio Azzolino da Fermo prete card. sit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| fede.  Grifloforo Madruccio , da Trento , prete card. tit. di s. Celareo . 541  Chrifloforo Maroni , Romano prete card. tit. di s. Ciriaco.  Chrifloforo de Monte , prete card. tit. di s. Ciriaco.  Fraflede . 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dafrio Minapicente Scozzefe, prete car<br>di s. Srefano in Celio monte.<br>Daufrio Monac. Cainenfe, prete card, tit<br>di s. Cecilia. 23:<br>Decio Azzolino da Fermo prete card. tir. d<br>s. Matteo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| fede.  Chrifloforo Madruccio , da Trento , ppst Chrifloforo Maroni , Romano prete card.  cit. di s Cliriaco , Romano prete card.  cit. di s Cliriaco , pretecard. cit. di s Chrifloforo Mone , pretecard. cit. di s Chrifloforo Romano , del Friul , pretecard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D Avid Mirapicense Scoazese, prete car<br>dis, Stefano in Celio monte.<br>Daustrio Monae. Casinense, prete card, tit<br>dis. Cecilia. 23<br>Decio Azzoliao da Fermo prete card. tir. d<br>s. Matteo.<br>Decio Carafa Napolitano Arcivescovo d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fede.  Chrifloforo Madruccio , da Trento , 'prete card. tit di t. Cefareo.  Chrifloforo Maroni , Romano prete card. tit di s. Cefareo.  Chrifloforo Moroni , Romano prete card. tit di s. Chrifloforo de Monte , prete card. tit di s. Praffede.  Praffede.  Spo. Chrifloforo Romano , del Friuli , preto card. tit. di S. Barrolameo in Infula. 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D Avid Mirapicente Scozzefe, prete car<br>dis, Stefano in Celio monte.<br>Deulcrio Monac Calinente, prete card, tit<br>dis. Cecilia.<br>Decio Azzoliao da Fermo prete card. tit. da<br>a Matteo.<br>Decio Carafa Napolitano Arcivefcovo di<br>Damafoo Nanzio in Spagna prete card.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| fede. 498 Chrifloforo Madruccio , da Trento , Portec card. tit. di s. Cefareo . 541 Chrifloforo Maroni , Romano prete card. tit. di s. Clriaco . 161 Chrifloforo Moroni , Preteccard. tit. di s. Praflede 550 Chrifloforo Romano , del Friuli , pretecard. tit. di S. Barrolameo in Infula . 506 Chrifloforo Alla Roverte da Torino , pere to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Avid Mirapiceofe Scorzefe, prete car<br>dis, Stefano in Celio monte.  Dauferio Monae Cafinenfe, prete card, tit<br>dis. Cecilia. 33<br>Decio Azzoliao da Fermo prete card. tit.<br>d. Matteo. 64<br>Declo Carafa Napolitano Arcivefcovo d<br>Damafeo Nunzio in Spagna prete card<br>tit. s. Give Paolo. 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fedr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D Avid Mirapiceofe Scozzefe, prete car Dauferio Monac. Calinenfe, prete card, tit dis. Stelian dis. Nanzio in Spagna prete card tit. S. Give Paolo. 711 Demetrio Ongano j prete card. tit. dis. Quast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| fede. 498 Chrifloforo Madruccio , da Trento , Porte card. tit. di s. Cefareo . 541 Chrifloforo Maroni , Romano prete card. tit. di s. Claraco . 1541 Chrifloforo Maroni , Romano prete card. tit. di s. Chrifloforo Monte , preteccard. tit. di S. Parallede 550 Chrifloforo Romano , del Friuli , pretecard. tit. di S. Barrolameo in Infula . 506 Chriflofolo dalla Roverte da Torino , perte card. tit. di S. Vitale 474 Cinthio . Drete card. tit. di s. Lorenzo in Lu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Avid Mirapiceofe Scorzefe, prete card it is. Stefano in Celio monte.  Daufcrio Monae Cafinenfe, prete card, tit dis. Cecilia. 33 Decio Azzoliano da Fermo prete card. tit. d. s. Matteo.  Bedio Carafa Napolitano Arcivefcovo d. Damafeo Nanzio in Spagna prete card tit. s. Give Paolo. 71 Demetrio Ongaro; prete card. tit. dis. Quar tro coronati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| fede.  Chrifloforo Madruccio , da Trento , 'prete card. tit. di s. Cefareo.  Stationiforo Madruccio , da Trento , 'prete card. tit. di s. Cefareo.  Chrifloforo Maroni , Romano prete card. tit. di s. Ciriaco.  Chrifloforo Monne , pretecard. tit. di s. Chrifloforo Monne , pretecard. tit. di s. Cartonimo in Infula.  Schriftofolo dalla Rovere da Torino , prete card. tit. di s. Vitale.  Card. tit. di s. Vitale.  Card. tit. di s. Vitale.  2766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | David Mirapicente Scozzefe, prete cat<br>dis, Stefano in Celio monte.<br>Dauferio Monae. Cafinente, prete card, tit<br>dis. Cecilia. 33<br>Decio Azzoliano da Fermo prete card. tit.<br>a Silvetco for State of the State of the<br>Damatico Neuzio in Spagna prete card.<br>tit. a Give Paolo.<br>Demetrio Ongaro prete card. tit. dis. Quat<br>tro coronati. 38.<br>Deodato prete card. tit. dis. Pietro in Viv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| fede. 498 Chrifloforo Madruccio , da Trento , Porte card. tit. di s. Cefareo . 541 Chrifloforo Maroni , Romano prete card. tit. di s. Claraco . 1541 Chrifloforo Maroni , Romano prete card. tit. di s. Praflede 550 Chrifloforo Romano , del Frioli , pretecard. tit. di S. Barrolameo in Infula . 506 Chriflofolo dalla Rovere da Torino , perte card. tit. di S. Vitale . 150 Cinthio     | Avid Mirapiceofe Scorzefe, prete card is, Stefano in Celio monte.  Daufcrio Monae Cafinenfe, prete card, tit dis. Cecilia. 33 Decio Azzoliao da Fermo prete card. tit. d. s. Matteo.  Bacto Azzoliao da Fermo prete card. tit. d. s. Matteo. Damafeo Nonzio in Spagna prete card tit. s. Give Paolo.  Demetrio Ongaro; prete card. tit. dis. Quar tro coronati.  Decoda Card. No Paolo. 20 Decoda Card. 11. dis. Pietro in Vicula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| fedr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | David Mirapicente Scozzefe, prete card is Stefano in Celio monte.  Dauferio Monac Cafinente, prete card, tit dis. Cecilia.  23)  Decio Azzoliano da Fermo prete card. tit dis. Natero.  Poetro Carafa. Napolitano Arcivefero di Dameto. Namajini Spagna prete card. tit. Proposition of Poetro Carafa.  Demetrio Organo; prete card. tit. dis. Quattro coronati.  28.  Pecodato prete card. tit. dis. Pietro in Vicula.  24.  Poedato prete card. tit. di s. Lorenzo in Vicula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fede. 488 Chrifloforo Madruccio , da Trento , 'Prete card. tit. di s. Cefareo . 541 Chrifloforo Maroni , Romano prete card. tit. di s. Claraco . 614 Chrifloforo Maroni , Romano prete card. tit. di s. Clriaco . 750 Chrifloforo Romano , del Frioli , prete card. tit. di S. Barrolameo in Infula . 506 Chriflofolo dalla Rovere da Torino , perte card. tit. di S. Vitale . 617 Cinthio . prete card. tit. di s. Lorenzo in Lucina . 276 Cinthio Romano prete card. tit. di s. Lorenzo in Lucina . 618 Cinthio Savello Romano diac. caid. di s. Lorenzo in Lucina . 628 Cinthio Romano prete card. tit. di s. Lorenzo in Lucina . 628 Cinthio Romano Prete card. tit. di s. Lorenzo in Lucina . 628 Cinthio Romano Prete card. tit. di s. Lorenzo in Lucina . 628 Cinthio Romano Romano diac. caid. di s. Lorenzo in Lucina . 628 Cinthio Romano Romano diac. caid. di s. Lorenzo in Lucina . 628 Cinthio Romano Romano diac. caid. di s. Lorenzo in Lucina . 628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Avid Mirapiceofe Scorzefe, prete car dis. Stefano in Celio monte.  Daufcrio Monae Cafinenfe, prete card, tit dis. Cecilia.  330 Becio Azzoliao da Fermo prete card. tit. d. s. Matteo.  Damsíco Nanzio in Spagna prete card. tit. d. s. Matteo.  Damsíco Nanzio in Spagna prete card. tit. d. s. Ouat tro coronati.  Demetrio Ongaro prete card. tit. dis. Quat tro coronati.  Decodato prete card. tit. dis. Piettro in Vicula.  200 Damsíco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| fede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | David Mirapicenic Scozzefe, prete card dis. Stefano in Celio monte.  Dauferio Monae Cafinenie, prete card, tit dis. Cecilia. 230  Becio Azzoliano da Fermo prete card. tit a. Matteo.  Damateo Nanzio in Spagna prete card tits. s Giro e Paolo.  Demetrio Ongaro; prete card. tit. dis. Quarteo.  Demetrio Ongaro; prete card. tit. dis. 2022. 38  Peodato prete card. tit. di s. Detento i Vircula.  Damasio.  Damasio. 26  Peodato prete card. tit. di s. Lorenzo i Damasio.  26  Peodato diac. card. di s. Adriano. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fede. 498 Chrifloforo Madruccio , da Trento , Porte card. tit. di s. Cefareo . 541 Chrifloforo Maroni , Romano prete card. tit. di s. Cefareo . 641 Chrifloforo Maroni , Romano prete card. tit. di s. Chrifloforo Monte , pretecard. tit. di s. Praflede. 613 Chrifloforo Romano , del Frioli , pretecard. tit. di s. Barrolameo in Infula . 506 Chriflofolo dalla Rovere da Torino , perte card. tit. di s. Vitale . 474 Cinthio . prete card. tit. di s. Lorenzo in Lucina . 276 Cinthio Romano prete card. tit. di s. Lorenzo in Lucina . 280 Cinthio Savello Romano diac. card. di s. Lucia in Orfeo. 1816 Cinthio Savello Romano diac. card. di s. Lucia in Orfeo. 1816 Cinthio Sovello Romano diac. card. tit. di s. Adria. 1816 Cinthio Romano diac. card. tit. di s. Adria. 1816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Avid Mirapiceofe Scorzefe, prete card dis. Stefano in Celio monte.  Daufcrio Monae Cafinenfe, prete card, tit dis. Cecilia. 33 Decio Azzoliano da Fermo prete card. tit. d. s. Matteo.  Beefo Carafa Napolitano Arcivefcovo de Damafeo Nanzio in Spagna prete card: tit. d. s. Matteo de Carafa Napolitano Arcivefcovo de Damafeo Nanzio in Spagna prete card: tit. s. Give Paolo.  Demetrio Ongaro; prete card. tit. dis. Dietro in Vicula.  Decadato prete card. tit. dis. Dietro in Vicula.  Damafo.  28 Deodato diac. card. dis. Adriano. 28 Deodato diac. card. dis. Adriano. 28 Deodato diac. card. dis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fede. 498 Chrifloforo Madruccio , da Trento , 'prete card. tit. di s. Cefareo . 541 Chrifloforo Madrucci , da Trento , 'prete card. tit. di s. Cefareo . 541 Chrifloforo Maroni , Romano prete card. tit. di s. Clriaco . 611 Chrifloforo Monano , del Frioli , prete card. tit. di s. Darrolamono in Infula . 506 Chritlofolo dalla Rovere da Torino , prete card. tit. di s. Vareno in Lurono in Luro . 542 Cinchio Prete card. tit. di s. Lorenzo in Lurono | Avid Mirapicenic Scozzefe, prete card dis. Stefano in Celio monte.  Dauferio Monae Cafinenie, prete card, tit dis. Cecilia. 230  Becio Azzoliano da Fermo prete card. tit d. S. Matteo.  Damafon Nanzio in Spagna prete card tit. s. Gine Palolo. 210  Demercio Ongaro; prete card. tit. dis. 20 year tro coronati. 20 year tro y |
| fede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Avid Mirapiceofe Scorzefe, prete card it dis. Stefano in Celio monte.  Daufcrio Monae Cafinenfe, prete card, tit dis. Cecilia. 33 Decio Azzoliao da Fermo prete card. tit. d. s. Matteo.  Damáco Nanzio in Spagna prete card tit. d. s. Matteo. Damáco Nanzio in Spagna prete card tit. s. Give Paolo. Demetrio Ongaro prete card. tit. dis. Quar tro coronati. Decio Carafe, in tit. dis. Pietro in Vicula. Decidato prete card. tit. di s. Dietro in Vicula. Damafo. 28 Deodato prete card. dis. Adriano. 28 Deodato diac. card. di s. Adriano. Deodato de Cavilliaro, Francefe prete card tit. di s. Decedato prete card. tit. di s. Decedato prete card. tit. di s. Locenzo in Damafo.  28 Deodato prete card. di s. Adriano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| fede. 498 Chrifloforo Madruccio , da Trento , 'prete card. tit. di s. Cefareo . 541 Chrifloforo Madrucci , da Trento , 'prete card. tit. di s. Cefareo . 541 Chrifloforo Maroni , Romano prete card. tit. di s. Clriaco . 611 Chrifloforo Monano , del Frioli , prete card. tit. di s. Barcolameo in Infula . 550 Chritlofolo dalla Rovere da Torino , prete card. tit. di s. Vitale . 474 Cinthio - prete card. tit. di s. Lorenzo in Card. in Orforo . 511 Cinthio Romano diac. card. tit. di s. Adriano . 511 Cinthio Paffero Aldobrandino, da Sinigaglia diac, card. dis. Giorg. al Velo doro . 702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Avid Mirapieenic Scozzefe, prete card it dis. Stefano in Celio monte.  Dsuferio Monae Cafinenie, prete card, tit dis. Cecilia. 230  Becio Azzoliano da Fermo prete card. tit d. s. Matteo.  Danafeo Nanzio in Spagna prete card tit. s. Give Palot.  Demerio Ongaro; prete card. tit. dis. Quar tro coronati. ro coronati. ro coronati. prete card. tit. dis. Pietto in Virguia.  Danafo.  Danafo.  Danafo.  Demerio dia. card. dis. Adriano. 28  Deodato. dia. card. dis. Adriano. 28  Deodato. que card. dis. dis. Deceda de Caviliaro. France ferrete card tit. dis. Crocci Gierulalem.  Defiderio, prete card. tit. dis. Prafede. 266  Prediderio. Escoci in Gierulalem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D'Avid Mirapieense Scozzese, prete card dis Stefano in Celio monte.  D'auferio Monac Casinense , prete card, tit dis. Cecilia. 330  Becio Azzoliano da Fermo prete card. tit dis. D'atteon of Azzoliano da Fermo prete card. tit. dis. D'atteon of Azzoliano da Fermo prete card. tit. dis. D'atteon of Azzoliano da Neuzio in Spagna prete card. tit. dis. Card. 100 memorio Ongaro prete card. tit. dis. Card. 240  Becodato. prete card. tit. dis. Piettroin Virucula. 240  Becodato. prete card. tit. dis. Lorenzo in D'amaio. 320  Becodato. prete card. tit. dis. 240  Becodato. de Caviliano, Francese prete card. tit. dis. 260  Becodato. de Caviliano, Francese prete card. tit. dis. 260  Becodato. de Caviliano, Francese prete card. tit. dis. 260  Becodato. de Caviliano, Francese prete card. tit. dis. 260  Becodato. de Caviliano, Francese prete card. tit. dis. 260  Becodato. de Caviliano, Francese prete card. tit. dis. 260  Becodato. de Caviliano, Francese prete card. tit. dis. 260  Becodato. General dis. Adriano. 260  Becodato. 260  Becodato. 260  Becodato. 360  B |
| fede. 498 Chrifloforo Madruccio , da Trento , 'prete card. tit. di s. Cefarco . 541 Chrifloforo Maroni , Romano prete card. tit. di s. Cefarco . 541 Chrifloforo Maroni , Romano prete card. tit. di s. Clriaco . 611 Chrifloforo Romano , del Frioli , pretecard. tit. di S. Barcolameo in Infula . 550 Chriflofolo dalla Rovere da Torino , prete card. tit. di S. Vitale . 350 Chriflofolo dalla Rovere da Torino , prete card. tit. di S. Vitale . 374 Cinthio . Torino . 350 Cinthio Romano prete card. tit. di s. Lorenzo in Lucina . 350 Cinthio Romano prete card. tit. di s. Lorenzo in Lucina . 350 Cinthio Swello Romano diac. card. di s di di di cinthio Romano diac. card. tit. di s. Adriano . 350 Cinthio Paffero Aldobrandino, da Sinigaglia diac. card. di s. Giorg. al Velo doro . 700 Claudio de Giuri , Francele , prete card tit. di s. Aquele . 300 Claudio de Giuri , Francele , prete card tit. di s. Aquele . 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Avid Mirapieenic Scozzefe, prete card it dis. Stefano in Celio monte.  Dsuferio Monae Cafinenie, prete card, tit dis. Cecilia. 230  Becio Azzoliano da Fermo prete card. tit d. s. Matteo.  Damafeo Nanzio in Spagna prete card tit. s. Give Paolo.  Temerio Ongaro; prete card. tit. dis. Quar tro coronati. ro coronati. ro coronati. Peter oli. 200  Damafoo Nanzio in tit. dis. Pietto in Virguia. 200  Demetrio Ongaro; prete card. tit. dis. Lorento oli Damafo.  Damafoo dis. card. dis. Adriano. 28  Deodato. disc. card. dis. Adriano. 28  Deodato. disc. card. dis. Prafede. 26  F. Defiderio Seculiano, Francele prete card. tit. dis. Croccin Gierulalem.  Defiderio prete card. tit. dis. Prafede. 26  F. Defiderio Scaglia Dominicano Cremone fe Commifario des Unicio, prete card.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| fede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | David Mirapieenie Scozzefe, prete card is s. Stefano in Celio monte.  Dauferio Monae. Cafinenie , prete card, tit dis. Cecilia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| fede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Avid Mirapieenic Scozzefe, prete card it dis. Stefano in Celio monte.  Dsuferio Monae Cafinenie, prete card, tit dis. Cecilia. 230  Becio Azzoliano da Fermo prete card. tit d. s. Matteo.  Damafeo Nanzio in Spagna prete card tit. s. Give Paolo.  Temerio Ongaro; prete card. tit. dis. Quar tro coronati. ro coronati. ro coronati. Peter oli. 200  Damafoo Nanzio in tit. dis. Pietto in Virguia. 200  Demetrio Ongaro; prete card. tit. dis. Lorento oli Damafo.  Damafoo dis. card. dis. Adriano. 28  Deodato. disc. card. dis. Adriano. 28  Deodato. disc. card. dis. Prafede. 26  F. Defiderio Seculiano, Francele prete card. tit. dis. Croccin Gierulalem.  Defiderio prete card. tit. dis. Prafede. 26  F. Defiderio Scaglia Dominicano Cremone fe Commifario des Unicio, prete card.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### E Titoli di tutti i Cardinali.

Diego Vrtado, Spagnuolo, prete card. tit. di Maria Traspontina. 489 Evangelifta Pallotto da Calderola, prete card s, Sabina . Diomede Carraffa Napolitano, prete card. tit. di s. Matteo . 1 165 Everardo Nilardo della compagnia di Giesa. tit di s. Martino ne'monti. Dionifio d'Agria, Ongaro, prete card. tit. di 796 s. Ciriaco. Dionifio Lauterio, da Benevento, prete card. 540 T Abbio Mignanello Senefe, prete car. tittit. di s. Marcello. Divizzo ... Vesc, card Toscolano. di s. Silvestro. 2 59 550 Domenico Capranica, Romano, diac. card. Fabritio Veralli Romano Vesc. dis. Severo. dis. Maria in via. 42 3 prete card, tit. di s. Agostino. Domenico Giacobbaccio, Romano, pret.car. Faccio Santorio da Viterbo, prete card. tit. di di s. Lorenzo in Panisperna. 505 s. Sabina. Domenico Grimano, Venetiano, diac.car.tit. federico Borromeo Milanefe, diac. card. di s. di s. Nicolò: 499 Agata. Domenico Pinello, Genouele, prete car. tit. federico Calimiro, diac. car. di s. Lucia in Sedi s Lorenzo in Panisperna. 641 ptifolio. Domenico Raimondo Spagnuolo, prete car. federico Cesis Romano, pret car. tit. di s.pantir. di s. Sifto . 403 cratio. Domenico Tosco da Reggio, prete card, tit. federico Cornaro Venetiano, prete card, di s-Stefano in Celio Monte. di s Pietro in monte Aureo. 703 Domenico Gimnafio Bolognese Arcivesco- federico fregoso Genovese; prete car. tit. di s. vo Sipontino prete card, tir. di s. 704 federico s Severino Milanefe, diac, card. tit. Domenico Rivarola Genovele, Arcivele di 482 dis. Theodoro. Nazaret p. c. tit. di s Martino de Monti. federico Gonzaga Mantovano', diac. car.di s. Maria Nova. 573 Durante Duranti Bresciano prete card. tit. di federico Boromeo Milanese. 796 541 felice peretto da Mont'alto prete car-tit-di s. s. Prancratio -Duca d'Ablert di Buglione Francese. -791 Gieronimo. felice Centino Ascolano procuratore Generale dell'ordine di s. francesco delle scarpe, Milio Altieri Romano. p. c. tit. di s. Girolamo de Schiavoni . 717 79 I Egidio . Vesc. car. Toscolano. 165 felice Rospigliosi da pistoia. Egidio . diac card di s. Nicolò in care. 294 ferdinando ponzeno fiorentino, prete card. Egidio diac. c. di ss. Colma, e Damiano. 314 tit. di s. pancratio. Egidio Alvarez, Spagnuolo, Vescovo card. ferdinando de'Medeci fiorentino, diac. card. Sabino 265 di s. Maria in Dominica. Ez:dio Ifalnio, Francese, prete card. tit. di 55. ferdinando da Toledo Spagnuolo , non volse Silvestro, e Martino. 370 accettare . Egidio de' campis Francele, prete card tit di ferdinando Ninno da Guevara Toletano 400 Spagnuolo prete card. tit. di s. Biagio dell' Eleazaro. . prete card tit.diss. Marcello. 382 Ancilo. Don Ene V.fc. di Laon. 796 ferdinandn Taverna Milanele prete card. tit. Enca Silvio Piccolomini Senele, prete car. di s. Eufcbio tit. di s Sabina . 459 ferdinando Gonzaga priore di Barpla ligh-Eneco Manrico Spagnuolo, prete card. 111, di volo del Duca di Manrova, diac. card tir. di s. Maria in Dominica , 547 Ennecco di Mendorza Spagnuolo, pretecard. filiberto Veonetti Borgognone, prete cardtit. d. s. N. colò in carcere Tul. 4 \$2 I tit. di s. Lucia. Ennio Filonardo Romano prete card. tit. di filiberto terriero piemontese prete card. tit. s. Angrio. 540 dis Vitale in Vestina. Erminio Valenti da Trevi , prete card. tit. di filiberto Babo fiancefe , prete card. tit. di san

| Sifto. 172                                                                                    | francesco Ugoccione, da Urbino, prete car     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Filippo Patha Francese pret.card.tit.di s. 371                                                | tit. di ss. Quattro Coronati. 39:             |
| Filippo d'Alenconio Ongaro Vesc. car. di s.                                                   |                                               |
| Sabina, 38t                                                                                   | s. Croce in Gierusalem. 400                   |
| Filippo Geza Romano, prete card, tit.di s Su                                                  |                                               |
|                                                                                               | ss Colma, e Damiano. ibid                     |
| Filippo Caraffa Napolitano prete card. tit. di                                                |                                               |
| s. Silvestro, e Martino. ibid.                                                                | Portuenfe. 431                                |
| Filippo Inglese prete card, tit. di ss. Nereo,                                                |                                               |
| & Archileo. 394<br>Filippo Sarzano da Luna prete card. tit, di s.                             | dis Eultachio. 57                             |
| Lorenzo in Lucina . 423                                                                       | tit. di S Maria Nuova. 573                    |
| Filippo de Levis Francele, prete card. tit, di                                                | france foo dalla Rovere Sannele prete card    |
| ss. Pietro, e Marcellino. 413                                                                 | di s. Pietro in Vincula. 460                  |
| Filippo di Lucimburg Francese prete card.                                                     | francesco Bornia Spannolo prete card vit      |
| tir. di ss. Pietro, e Marcellino. 489                                                         | di s. Cecilia . 489                           |
| Filippo della Camera Francele prete card tit.                                                 | francy (co Remollino Spaenuolo , prete card   |
| di ss: Silveffro, e Martino, 521                                                              | tit di ss. Giovanni, e Paolo. 400             |
| Filippo Boncompagne Bolognele, prete card.                                                    | francesco Soderino Fiorentino prete card, tit |
| tit. di s. Silto . 608                                                                        | di s ibid                                     |
| Filippo Spinola Genovele, prete card tit. di                                                  |                                               |
|                                                                                               | di ss. Sergio, e B.cco. ibid                  |
| Filippo Guastavilano Bolognele, diac, card.                                                   |                                               |
| di s. Maria in Colmedin . ibid.                                                               | s. Maria Nuova. ibid                          |
| filippo di Leneurt Francele , prete card, tit.                                                | Francelco Guglielmo Francele, prete card      |
|                                                                                               | tit. di s, Stetano in Celio monte. 498        |
| filippo Vulielmo figliuolo del Duca di Bavie-<br>ra VelcaRatisbonenle prete caratit di \$.693 |                                               |
| filippo Filonardo Romano Velc. di Aquino                                                      |                                               |
| tit. di s. Maria del popolo. 717                                                              | dis. ibid.                                    |
| filippo Spinelli Napolitano Arciv. Colocente                                                  | Franceico Simenes Spapopolo, prete card tit   |
| Chierico di camera prete car.tit. di s 704                                                    |                                               |
| Aiminio Plato Milanele, diac. card. tit. di s.                                                | Francesco Argentino Venetiano, prete card     |
| Maria in Dominica,                                                                            | tit. di s.Ciemente. 49                        |
| flavio Orfino Romano pre.card. di s. Giovan                                                   | Francelco de Conti Romano, prete car tit d    |
| riante portam Latinam . 573                                                                   | s. Vitale,                                    |
| flavio Chigi Senete . 784                                                                     | Francesco Armellino fiorentino prete card     |
| fortanerio Vaffeli Guascone prete car. 769                                                    | rit.dis Califlo. 500                          |
| francesco Gaetano, diac. card. di s. Nicolò in                                                | 's. Theodoro. ibid                            |
| franceico da Todi prete card-tit. di s. Marco .                                               |                                               |
| 369                                                                                           | s. Groce in Gierufalem. 52                    |
| franceico Thebaldeico, Romano, prete car.                                                     | francesco Cornaro Venetiano, prete card.it    |
| tit dis Sabina. 375                                                                           | di s. Pancratio 52                            |
| francelco Burillo Napol itano. Velc. cardin-                                                  | Franceico Turnone Franceie, prete card. tit   |
| Preneftino. 381                                                                               | di ss. Pietro, e Marcellino. ibid             |
| francesco Carbone Napolitano , prete card.                                                    | Prancefco di Mendozza Spagnuolo prete car     |
| tir di e Sufanna . 383                                                                        | tit, dis Maria in Campid. 54:                 |
| francesco Alifia Napolitano, diac. card. di s.                                                | Francesco Stondrato da Cremona prete caro     |
| Eultachio. 383                                                                                | tit. di ss. Neren, & Archileo . ibio          |
| trancelco Castagnuola Na politano, diac. car.                                                 | Franceico Alciato Milanele prete car. tit     |
| 383                                                                                           | s. Lucia in feptifolio , 57                   |
|                                                                                               | T.1811-                                       |
|                                                                                               |                                               |

# E Titoli di tutti i Cardinali.

| francesco Abondio Castiglione Milanese pre-          | tisbona. 78                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| te card. \$73                                        | Francelco Maria Mancini Romano. Ibic            |
| francesco Gonzaga Mantovano, diac car.tir.           | Franciotto Orfino Romanodiac. card. di s        |
| di s. Nicolò in carcere. ibid.                       | Giorgio in Velabro. 500                         |
| Francesco Paccieco, Spagnuolo, diac.car.ibid-        | Friderico di Lorena, diac. card. 23             |
| Francesco Graffo Milanese, diac.card. ibid           | Friderico Todesco prete card.tit.di s 37        |
| Francesco di Gioiosa Francese prete card tit.        | Friderico, Borgognone prete card.tit.di \$. 47  |
| dis. Silvestro. 608                                  |                                                 |
| Prancesco Sforza Romano, diac. card. di s.           | G                                               |
| Giorgio in Velabro. ibid.                            | Abriejo Condolmiero, Venetiano, pret            |
| Francesco Maria dei Monte, diac. card. di s.         |                                                 |
| Maria in Dominica . 642                              | Gabriel Paleotto Bolognese , diac. eard. d. s   |
| Francesco Toledo Spagnuolo da Cordova del            | Nereo & Archileo . 57                           |
| la Compania di Giasti prete card tit di s            | Gabriel Rangone, prete card, di ss Sergio       |
| Maria in Traspontina. 702                            | e Bacco . 46                                    |
| Francesco Maria Tarugio Toscano Arcives.             |                                                 |
|                                                      |                                                 |
| d'Avignone tit, di s. Bartolomeo nell'Ifola<br>ibid. | Gabriel d' Arramonte, Francele, prete care      |
| Francesco Cornaro Venetiano Vesc.card.tit.           |                                                 |
| Pranceico Cornaro Venetiano Veic.card.tit.           | tit. di s. Cecilia . 52                         |
| di s. Maria ne' Monti. 703                           | Gabriel Tressio Spagnuolo Archidiacono d        |
| Francesco s Giorgio de Conti di Biandrata di         | Tallavera, prete card tit.dis Pancratio.71      |
|                                                      | Galardo da mola Guascone diac. card. di         |
| Clemente. ibid.                                      | Lucia in Septifolio . 35                        |
| Francesco Muxica de Avila Spagnuolo prete            |                                                 |
| card tit di s Silvestro. 703                         | tit. dis. Pietro in Vincula. 49                 |
| Francesco Mantica da Pordenone terra della           |                                                 |
| Patria del Friuli Auditor di Ruota prece             | s. Agata.                                       |
| card. tit. di s. Adriano, ibid.                      | Ganzelino Francele, prete card, di ss. Pietr    |
| Francesco Diatristano, Spagnuolo d' origine          | e Marcellino . 35                               |
| Germanoprete caritit di s. Silvestro, ibid.          | Gafpar Contarino Venetiano, prete card. to      |
| Francesco di Scoblau Sordi Francese, diac.           | dis, Prassede. 54                               |
|                                                      | Gafpar Servantes Spagnuolo prete card. e.       |
| Francesco Firgatz Todesco Arcivesc. di Stri-         | dis, Martino ne Monti. 38                       |
|                                                      | Gaspar Zuriga Spagnuolo, prete card. tit.       |
| prete card. tit. di s 716                            | \$ ibic                                         |
| Esacesco della Rochesocau Francese Vesc.di           |                                                 |
| Chiaramonte, pret.car, tit.di s. Calisto . ibid.     | di s. Balbina . 60                              |
| Francesco Vendramino Venetiano Patriarca             | Galparo Borgia Spagnuolo Can.della Chiel        |
| di Venetia prete card. tit. di s. Gio: ante          | di Toledo prete cardin, tit, di s. Groce i      |
| Portam Latinam . 717                                 | Gierufalem . 71                                 |
| Francesco Roias, e Sandovai Duca di Lerma            | Gaiparo Carpegna Romano. 79                     |
| Spagnuolo prete car.tit. di s. Siito. ibid.          | Gaufredo B rgognone , prete card, tit. di       |
| Francesco Gennini , Senese Patriarca di Gie          | Sufanna . 33                                    |
| rulalem Nunzio in Spagna, prete card. tit.           | Gofredo Castiglione Milanele Velc. car. S.      |
| di s. Marcello, ibid.                                | binenfe. 30                                     |
| Franceico Sacrati Ferrarele prete card. tir. di      | Gentile da Montefiore della Marca pret. ca      |
| s. Matteo in Merulana. 735                           |                                                 |
| Francesco Buoncompagni Bolognese diac.               | Gentile de Conti di Sagro Napolitano dias       |
| card di s Angelo in foro Pifcium. ibid.              |                                                 |
| Francesco Nerli Arcivesc.di Fiorenza. 756            |                                                 |
| Francesco Paolucci da Forti .                        | card tit. di s. Sabina . 36                     |
| Francesco Guglieimo di Bavieta Vesc, di Ra-          | Gherardo Loi, francefe, prete caratit, di s.Cle |
|                                                      | C 3 men-                                        |
|                                                      |                                                 |

| Nomi, cogi                                                                                                                                                                                | iomi, Patrie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mente :  Gherardo Landriano Milanefe, prete caruda ;  Maria in Translevere . 422 Gherardo Croisbech , fiamengo , prett., e . 636 Gherardo Croisbech , fiamengo , prett., e . 636 Gherardo | Giacomo Denebaut francefe, prete card. Itt- dis. Sulanno. dis. Sulanno. Simono. Giacomo Savello Romano, diac ca-d. des. Codina, e Damiano. Giacomo Savello Romano, diac ca-d. dess. Codina, e Damiano. Giacomo David di perona francefe, 1911 Giacomo David di perona francefe, 1911 Giacomo David di perona francefe, 1911 Giacomo Errate Cecard. tri dis. Giacomo Errate. Le prete caratt. di si Giore in relatera. Giacomo Rolpiglioli da Pillo. Giacomo Rolpiglioli da Pillo. Giacomo Rolpiglioli da Pillo. Gierro. Gi |
| Giacobo francele . patriarca di Giernfalem                                                                                                                                                | Gieronimo Grimaldo Genovele, diac. card.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| prete card. 215                                                                                                                                                                           | di s. Giorgio al Velodioro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Giacomino da Udine, diac. card. di s. Maria                                                                                                                                               | Gieronimo Doria Genovefe diac. card. di s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nuova. 304                                                                                                                                                                                | Tomafo in Parione . :bid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Giacomo monac. Citt. Veic. card. preneitino                                                                                                                                               | Gieronimo Clainuccio Senele prete card. tit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Giacomo da Vitriaco francese. Vese card.                                                                                                                                                  | di s. Clemente. 540<br>Gieronimo Leandro, dalla Motta del friult                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -Lolculano . ibid.                                                                                                                                                                        | prete card, tit, dis, Crifogono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Giacomo Colonna Romano diac. card. di s.                                                                                                                                                  | Gieronimo Verallo Romano prete card. tit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Maria in vialara . 221                                                                                                                                                                    | diss. Silvettro, e Marrino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Giacomodia.c.di s. Giorg.in Velabro . 346                                                                                                                                                 | Gieronimo capo di ferro romano, diac. card.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Giacomo di Veza prete card. di ss. Giovanni<br>e paolo                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Giacomo fornerio , francese , prete card. di                                                                                                                                              | Gieronimo Dandino da Cefena, prete card.<br>tit. di a. matteo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ss. Aquila, e prilca. ibid.                                                                                                                                                               | Gieronimo Simoncello da Orvieto, diac.car.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Giacomo Orlino Rom, diac, card, dis. Gior-                                                                                                                                                | di ss. Cosma, e Damiano. 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| gio al velo d'oro. 362                                                                                                                                                                    | Gieronimo seripando Napolit. pret. car. 572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Giacomo Infulano Bolognefe, diac. card.di                                                                                                                                                 | Gieronimo Austriaco da Correggio diac. car.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| s. Euflachio. 400                                                                                                                                                                         | di s. Giovanni ante porram Larinam . 573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| dis. Anastasia.                                                                                                                                                                           | Gieronimo socher francele prete card. tit. di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Giacomo figliuolo del Re di portogallo, diac.                                                                                                                                             | Si matteo. 985<br>Gieronimo rufticucci da fano prete card tir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| card. dig. Maria in portico.                                                                                                                                                              | di s Sufanna . 586                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Giacomo Cordone prere card. tita di s                                                                                                                                                     | Gieronimo dalla rovere prete card, tit, di s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Giacomo Amanaco da Luca prete card. tit.di                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| s. Crifogono.<br>Giacomo Serra Spagnuolo, prete card, tit. di                                                                                                                             | Gieronimo Bernerio da correggio prete card.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| s. Clemente.                                                                                                                                                                              | tit. dl s. Tomafo in Pat. ibib. Gieronimo mattei romano diac, card, di s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Giacomo Cafanova Spagnuolo prete car. tit.                                                                                                                                                | Adriano . Vedi Girolamo . 642.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| di s. Srefano in Celio monte . 490                                                                                                                                                        | Gio: Vefe card. Tofcolano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Giacomo Simonetta Milanele prete carde tit.                                                                                                                                               | Giordano Orfino, prete card. tit. di ss. Gabi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| d15,                                                                                                                                                                                      | nio e Sujanna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Giacomo Sadoleto da Modone, prete card.                                                                                                                                                   | Giordano prete card. di s. Pudent. 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                           | Gier-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# E titoli di tutti i Cardinali.

|   | Giordano Orlino Romano , diac. card. di s.                                                    | s. Maria in portico. 28                                            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|   | Eustachio 276<br>Giordano Orsino Romano, prete card. tit. di                                  | giovai : Conte d'Anagni diac. card di s. Ma<br>ria in Portico . 28 |
|   | s. Martino. 400                                                                               | giovanni Monaco, prete card. tit. di s. Mai                        |
|   | Giorgio Vesc. di Trento card. ibid.                                                           |                                                                    |
|   | Giorgio Colta Portughele , prete card. tit. di                                                |                                                                    |
|   | ss. Pietro, e Marcellino. 474                                                                 | ffachio. 29                                                        |
|   | Giorglo Flisco Genovese prete card. di s-                                                     |                                                                    |
|   | Anastasia. 422                                                                                |                                                                    |
|   | Giorgio Effer Todesco , prete card. tit. di s.                                                | giovanni Vefcovo card. Albano. 29                                  |
|   |                                                                                               | giovanniprete card. tit. di s. Stefano in Co                       |
|   | Giorgio d' Ambuola Francele, prete car. tit.                                                  | lio monte. ibio<br>giovanni prete card. tit. di ss Aquila, e Pr    |
|   | di s. Sisto. 489<br>Giorgio de Armegniaco Francese, prete card.                               |                                                                    |
|   | de'ss. Giovanni, e Paolo 541                                                                  | giovanni Vesc. card Sabino. 30                                     |
|   | Giorgio d' Ambuola Francele, prete car, tit.                                                  |                                                                    |
|   | di s ibid.                                                                                    | dia. ibi                                                           |
|   | Giorgio Martinusio Dalmatino, prete car.tit.                                                  |                                                                    |
|   | di s 549                                                                                      | no. ibi                                                            |
|   | Giorgio Riascovito Ongaro, prete card. tit.                                                   | giovanni Vesc. card. Sabinense . 30                                |
|   | dis 641                                                                                       | giovanni Colonna Romano; prete card. ti                            |
|   | Giovanni-Míncio Romano, Vesc. car. Veli-                                                      |                                                                    |
|   | terno. 232                                                                                    | giovanni Vesc. card. Sabino. 30                                    |
|   | Giovanni Arciprete di s. Pietro, prete car. tit.                                              |                                                                    |
|   | di s 233<br>Giovanni-prete card. tit.                                                         | card. tit. di S. Lorenzo in Lucina. 31                             |
| 1 |                                                                                               | giovanni diac. card: di S. Nicolò in carcere                       |
|   |                                                                                               | glovanni Vesc. card. Portuense . 31                                |
|   | Giovanni. diac. card.                                                                         | giovanni da Parma prete car. tit. di S 31                          |
|   |                                                                                               | giovanni Collet , Francese , prete card. tit.                      |
|   | Giovanni. Vefc. card. Tofcolano. 251                                                          | S Cecilia. 33                                                      |
|   | Giovanni Caietano, Mon. Cafin. diac. card.                                                    |                                                                    |
|   | di s. Maria in Colmedin. 262                                                                  | 333                                                                |
|   | Giovanni diac. card dis Adriano.                                                              | giovanni de Cresci Francese, monaco. 34                            |
|   | Ginvanni, prete eard. tit. dis Gecilia. 259                                                   | giovanni da Maurio Vesc.c. Portuense . 23                          |
|   | Giovanni Cumense, prete card. tit. di s. Cri-                                                 |                                                                    |
|   | logono. 260                                                                                   | giovanni de Comneni, Velc.c. Portuenfe. 35                         |
| i | Giovanni prete c. tit. di s. Eufebio cof. 260<br>Giovanni Dauferio da Salerno, diac. card. di | di S. Eutiachio. Romano diac. cal                                  |
|   |                                                                                               | giovanni Colonna, R. d. c.di s. Angelo. 35                         |
| ı |                                                                                               | giovanni morlandin da molinprete card tita                         |
|   | Giovanni p. c. tit. di s. Pudentiana. ibid.                                                   | s Sabina . 35                                                      |
|   | giovannni diac. card. di s. Adriano. 270                                                      | giovanni da Caramagnia Francese, diac car                          |
|   | giovanni Paparo Romano prete card. tlt. di                                                    |                                                                    |
|   | s. Lorenzo in Damafo . 276                                                                    | giovanni da Benfanco, Francesa, prete care                         |
| 1 | gio vanni conte d' Anagni , prete card. tit. di                                               | tit. dis. Marco. 36                                                |
|   | ss. Giovanni, e Paolo. 285                                                                    | giovanni Lemonicenfe, Vefc.c. Sabino. 36                           |
| į | siovanni di More prete card. tit. di ss. Silve-                                               |                                                                    |
| ı | ftro,e Martino . ibid.                                                                        | nestino. 36:                                                       |
|   | iovanni, diac car di ss. Sergio, e Bacco. 276                                                 |                                                                    |
| Ě | iovanni prete card. tit, di s. Anastasia.<br>iovanni Bazzuto Napolitano, diac. card. di       | S. Anaftafia                                                       |
|   |                                                                                               |                                                                    |

### Nomi Cognomi, Patrie

266 Giovan Battiffa Mellini Romano, prete car. s. Marcello. Giovanni... Boemo prete card. tit. di ss. Apotit. di ss. Nereo , & Archileo . 38a Giovanni de' Conti, Romano, prete card. di Giovanni... Italiano , prete card. tit. di s.Sas. Vitale. ibid. Gioranni... Spagnuolo, prete card. tit. di s. Giovanni Carlono, Napolit. d. c. di s., 383 Sabina. Giovanni Megliorati da Sulmona pr. card. Giovan Iacomo Sclafenato Milanefe, prete tit. di s. Croce in Gierufalem . 391 card. di s. Stefano in Celio monte. Giovanni d'Egidio Lodiense, diac. card. di Giovanni di Aragona Napolitano, diac. car. ss.Colmo, e Damiano. 39 I di s. Adriano. Giovanni di Domenico Fiorentino, pret. car. Giovan Battifta Savello Romano, diac. car. tit, di s. Sifto. 394 di s. Nicolò in carcere Giovanni Portughefe, prete card.tit. di s. Pie Giovanni Colonna, Romano, diac. card.tit. tro in Vincula. di s. Maria in Aquiro. 303 Giovanni da Rupesciffa, Francese, prete car. Giovan Battiffa Otfino, Romano, diac. car. tit. di s. Lorenzo in Luci na . 408 tit. di s. Maria in Domenica. Giovanni... Todesco, prete card. tit. di s. Ci- Giovanni de' Medici Fiorentino, diac. card. riaco. ibid. tit. di s. Maria in Domenica. Giovanni Cervante, Spagnuolo, prete card. Giovanni Borgia Spagnuolo prete car. tit. di tit. di s. Pietro in Vinenla. ibid. s. Sulanna. Giovanni Cafa nuova, Spagnuolo, prete car. Giovanni Inglese prete card tit. di s. Anastatit, di s. Siffo. ibid. Ga .... ibid. Giovanni Vitellesco Cornetano, pr. c. tit. di Giovanni Francese pr.e. tit. di s. Sabina ibid. s Cecilia. 422 Giovanni antonio Milanele prete card, tit di Giovanni Tagliacozzo, Napolitano, Vefc. ss. Nereo, & Archileo . card Preneftino. ibid. Giovanni de Castro Spagnuolo, prete car tita Giovanni Kemps, Inglese prete card. tit. di s. di s. Prisca. Balbina. ibid. Giovanni Lopes Spagnuolo, prete card. tit, Giovanni Francese, prete car. tlt. di s. Prasdi s. Maria in Traffevere. ibid ibid. Giovanni Vera Spagnuolo, prete card. tit.di Giovanni de Torre Cremata, Spagnuolo.pre. Balbina 490 card. tit di s. Sisto. ibid. Giovan Battiffa Ferrario Modenele , prete Giovanni Siciliano, Monaco, prete car, tit.di car. tit di s. Grifogono . 423 Giovan Stefano Ferrerio da Vercelli, prete s. Sabina. Giovanni Francese , prete card. tit. di s Stecard. di ss. Sergio, e Bacco. tano in Celio monte 432 Giovanni Calistiar Spagnuolo, prete card. Giovanni di Segovia Spagnuolo, prete card. tit. di ss. . ibid. Giovanni Borgia Spagnuolo, diac. card. tit. Giovanni Mela, Spaguolo prete card. tit. di di s. Maria in via lara. 450 Giovannid Eunica Spagnuolo, prete car. tit ss. Aquila, e Prifca . Giovanni Caftiglione, Milanele prete car. di di s ... 450 Giovanni Piccolomini, Pisano prete card tit. Giovanni Goffredo, prete card. tit. di ss. Sildi s Balbina. vestro,e Martino. 461 Giovan Domenico Cuppis Rom. pr. c. tit.di Giovanni Balves Francese, prete card.tit.di s. s. Giovanniante portam Lainam. 505 Sufanna. 460 Giovan Battifta Palavicino Genovele, prete Giovanni Michiel Venetiano, diac. car. tit. c. tit. di s. Appoliinare. di s. Angelo. ibid. Giovanni Salviati Fiorentino, diac. card. di Giovan Battiffa Cibo Genovele, prete card. ss. Cofma, e Damiano tit. di s. Balbina . 474 Giovanni di Lorena, Francese, diac. card di Giovanni Arcimboldo, Milanele, prete card. s. Opofrio . tit.di ss. Nereo : & Archileo ibid. Giovan Vicenzo caraffa, Napolitano, pret.c.

### E Titoli di tutti i Cardinali-

| Giovanni Tavera, Spagnuolo, pretec. tit. dis. Giovanni alte portum Latinam, 31 de Giovanni di Veneur, Francefe, pre. car. tit. dis. Giovanno di Veneur, Francefe, pre. car. tit. dis. Bartolomeo in Infula.  Biodiovanni Belaio, Francefe, prete. car. tit. dis. Giovanni Belaio, Francefe, prete. car. tit. dis. C. Ceili.  Giovanni Ferrerio, Inglefe, prece cart. tit. dis. Virale.  Giovanni Ferrerio, Inglefe, prece cart. tit. dis. Virale.  Giovan Delorio Caraffa, Napolit, pre. cart. tit. dis. Virale.  Giovan Delorio Caraffa, Napolit, pre. cart. tit. dis. Virale.  Giovan Divideo, Spagnuolo, pretec. tit. dis. Siño.  Giovan Divideo, Spagnuolo, pretec. tit. dis. Siño.  Giovan Divideo, Spagnuolo, pretec. tit. dis. Siño.  Giovan Martin Caffagoa Romano, p. cit. dis. Maria no Telego. dis. Maria in Araceli.  Giovan Michiel Saraceno Napolit, p. c.  Giovan Martin Araceli.  Giovan Michiel Saraceno Napolit, p. c.  Giovan Andrea Mercurio, Siciliano, p. c.  tit. dis. Maria Araceno Pelciano, p. c.  tit. dis. Sifo.  Giovanni Poggio Bolognefe, pretec. tit. dis. Giovan Bartifia Leiri Romano, p. c. tit. dis. Giovan Bartifia Ciccada Genorefe, p. c. dis. dis. Giovan Bartifia Ciccada Genorefe, p. c. dis. dis. Pictor of Corna Maria Ciccada Genorefe, p. c. dis. dis. Pictor of Corna Maria Ciccada Genorefe, p. c. dis. dis. Pictor of Corna Maria Ciccada Genorefe, p. c. dis. dis. Pictor of Corna Maria Ciccada Genorefe, p. c. dis. dis. Pictor of Corna Maria Ciccada Genorefe, p. c. dis. dis. Pictor of Circula in Silice,  Giovanni Marines, Spagnuolo, p. c. dis. gio Giovan Bartifia Ciccada Genorefe, p. c. di. dis. gio Giovanni Marines, Spagnuolo, p. c. dis. dis. gio G |                                                | Giovan gieronimo Albano da Bergamo, p. c.                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Glova nonti Grovan Derico (La S. Bartolomo Infalia)  S. Bartolomo Infalia)  S. Bartolomo Infalia)  Sibad Giova and Belaio, Francefe, prete c. at. tid. dis. S. Cecilia.  S. Cecilia.  S. Cecilia.  S. Cecilia.  S. Vitale.  Giovan Maria de Monte, Romano, prete c. dis. Maria Infalia Caflagna Romano, p. c. tit. dis. S. Vitale.  Giovan Maria de Monte, Romano, prete c. dis. Maria Infalia Caflagna Romano, p. c. tit. dis. Clement.  Giovan Pietro Caraffa, Napolit, prete c. dis. Maria In Cofmedin.  Giovan Pietro Caraffa, Napolit, prete c. dis. Maria In Araceli.  Giovan Michael Caflace, Spagouolo, prete c. tit. dis. Giovan Caracticulus dis. Maria In Araceli.  Giovan Michael Caflace, Spagouolo, prete c. tit. dis. Maria In Araceli.  Giovan Michael Caflace, Garanticulus dis. Maria In Araceli.  Giovan Michael Caflace, Martino ibid.  Giovan Groven Michael Caracticulus dis. Maria In Araceli.  Giovan Maria Caflace, Martino ibid.  Giovan Garaticulus dis. Vitale.  Giovan Maria Caflace, Milanefe, prete c. tit. dis. Maria In Cofmedin.  Giovan Maria Caflace, Milanefe, prete c. tit. dis. Maria In Cofmedin.  S. Maria In Coffinedin.  S. Maria In Coffinedin.  Giovan Maria Caflace Mercurio, Siciliano, p.c.  tit. dis. Vitale.  Giovan Maria Marceli.  Giovan Maria Caflace Mercurio, Siciliano, p.c.  Giovan Bartifa Lein Romano Vefe. di Moleto, poi Areiv. di Ferrara, p.c. tit. dis. Corache ibid.  Giovanni Marico, Sapagnuolo, p.c. tit. dis. Si Corena.  S. Clemente.  Bid.  Giovanni Maria Caflace, Romano, p.c. tit. dis. Si Nerco, & Archilao.  S. S. Carcelia.  S. S. Ceccilia.  S. S.  | Giovanni Tavera, Spagnuolo, prete c. tit.      | tit. di s. Gio, ante portam Latinam. 586                           |
| s. Barolomeo in India.  (iovana Dialo, Francefe, prete. car. tit. di s. Cecilia.  (iovana Pierreio, Inglefe, prete car. tit. di s. Virale.  (iovana Pierreio, Inglefe, prete car. tit. di s. Virale.  (iovana Maria de Monte, Romano, pretec.  (it. di s. Virale.  (iovana Maria de Monte, Romano, pretec.  (it. di s. Virale.  (id. S. Mino.  (id. (id. s. Wirale.  (id. s. Mino.  (id. s. Wirale.  (id. s. Mino.  (id. s. Wirale.  (id. s. Wirale.  (iovan Angelo de Medici, Milanefe, prete.  (id. di. s. Wirale.  (iovan Angelo de Medici, Milanefe, prete.  (id. di. s. Wirale.  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (id. s. Virale.  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (id. s. Virale.  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (id. s. Virale.  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (id. s. Virale.  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (id. s. Virale.  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (id. s. Virale.  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (id. s. Virale.  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (id. s. Virale.  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (id. s. Virale.  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (id. s. Virale.  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (id. s. Virale.  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (id. s. Virale.  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (id. s. Virale.  (id. s. Virale.  (id.  | di s. Giovanni ante portam Latinam . 521       | Giovan Paolo della Chiefa lerdonese, diac-                         |
| s. Barolomeo in India.  (iovana Dialo, Francefe, prete. car. tit. di s. Cecilia.  (iovana Pierreio, Inglefe, prete car. tit. di s. Virale.  (iovana Pierreio, Inglefe, prete car. tit. di s. Virale.  (iovana Maria de Monte, Romano, pretec.  (it. di s. Virale.  (iovana Maria de Monte, Romano, pretec.  (it. di s. Virale.  (id. S. Mino.  (id. (id. s. Wirale.  (id. s. Mino.  (id. s. Wirale.  (id. s. Mino.  (id. s. Wirale.  (id. s. Wirale.  (iovan Angelo de Medici, Milanefe, prete.  (id. di. s. Wirale.  (iovan Angelo de Medici, Milanefe, prete.  (id. di. s. Wirale.  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (id. s. Virale.  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (id. s. Virale.  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (id. s. Virale.  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (id. s. Virale.  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (id. s. Virale.  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (id. s. Virale.  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (id. s. Virale.  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (id. s. Virale.  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (id. s. Virale.  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (id. s. Virale.  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (id. s. Virale.  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (id. s. Virale.  (iovana Michiele Saraceno Napoli.; p. c. di  (id. s. Virale.  (id. s. Virale.  (id.  | Glovanni di Veneur, Francese, pr. car. tit. di | c. di s. Paneratio . ibid.                                         |
| Giovanni Belaio, Francefe, prete. cat. tit. dis. S. Cecilia.  § Cecilia.  § Cecilia.  § Virale.  Giovan Maria de Monte, Romano, perec.  tit. dis. Virale.  Giovan Maria de Monte, Romano, perec.  tit. dis. Virale.  Giovan Maria de Monte, Romano, perec.  tit. dis. Virale.  Giovan Dietro Garaffa, Napolit, perec.  tit. dis. Clement.  Giovan Dietro Garaffa, Napolit, perec.  tit. dis. Virale.  Giovan Michael Mercurio, Sapanolo, prete. dis. Maria in Cofmedin.  perecart, it. dis. Silveffto, Martinoibid.  Giovan Michael Mercurio, Martinoibid.  Giovan Garaffa, Mariael, Giovan Angelia.  Giovan Mariael Mercurio, Silveffto, Martinoibid.  Giovan Mariael.  Giovan Michael Deti Picrentino, diac. cid.  Sapanolo, velectorodi Virale.  Sapanolo, velectorodi Virale.  Giovan Mariael.  | s. Bortolomeo in Infula, ibid.                 | Giovan Antonio Fachinetto, pr. c. tit. di ss.                      |
| s. Cecilia.  S. Virale.  Giovan Maria de Monte, Romano, pretec.  cit. dis. Vitale.  Giovan Maria de Monte, Romano, pretec.  cit. dis. Vitale.  Giovan Maria de Monte, Romano, pretec.  cit. dis. Vitale.  Giovan Maria de Monte, Romano, pretec.  dis. Clemente.  dis. Silvelle, Martino bild.  Giovan Delino Venetiano, Velcovo di Viccata, tida.  Giovanni Vicenzo Ayuaviva Napolitzano precart. tid. sis. Silveller, Gunarito bild.  Giovan Angelo de Medici, Milanefe, pretec.  card, tid. sis. Silveller, Omariano bild.  Giovan Angelo de Medici, Milanefe, pretec.  card, tid. sis. Virale.  Giovan Michiele Saraceno Napolit, pretec.  cit. dis. Barbara.  Giovan Michiele Saraceno Napolit, pretec.  cit. dis. Barbara.  Giovan Michiele Saraceno Napolit, pretec.  cit. dis. Barbara.  Giovan Battifia Leni Romano, pr. cit. dis.  Giovanni Riccio, da monte Pulciano pr. c.  cit. dis. Barbara.  Giovanni Marinez, Spagnuolo, pr. cit. dis.  Giovanni Clemente.  dis. Clemente.  Giovanni Marinez, Spagnuolo, pr. cit. dis.  Giovanni Clemente.  dis. Clemente.  Giovanni Marinez, Spagnuolo, pr. cit. dis.  Giovanni Clemente.  dis. Clemente.  Giovanni Marinez, Spagnuolo, pr. cit. dis.  Giovanni Clemente.  dis. Clemente.  Giovanni Marinez, Spagnuolo, pr. cit. dis.  Giovanni Marinez, Spagnuolo, pr. cit. dis.  Giovanni Clemente.  dis. Clemente.  Giovan | Ciovanni Belajo, Francese prete, car, tit, di  | Quatro coronati. 608                                               |
| Giovan Maria de Monte, Romano, petec cat. di. dis. Marcello.  Giovan Maria de Monte, Romano, petec ci. di. di. di. Vitale.  Giovan Pietro Caraffa, Napolit, pete cat. di. di. di. Vitale.  Giovan Pietro Caraffa, Napolit, pete cat. di. di. di. Vitale.  Giovan Pietro Caraffa, Napolit, pete cat. di. di. di. Vitale.  Giovan Delino Goognam de Toledo, Spagnaolo, petec cit. di. S. dilo.  Giovan Caraffa, Napolit, pete cat. di. di. Maria in Araceli.  Giovan Caraffa, Napolit, pete cat. di. di. Maria in Araceli.  Giovan Caraffa, Napolit, pete di. di. Maria in Araceli.  Giovan Caraffa, Maria di. di. di. Maria in Araceli.  Giovan Caraffa, Maria di. di. di. Maria in Araceli.  Giovan Caraffa, Maria di.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | c Cecilia. (43                                 | Giovan Battiffa Caffagna Romano n. c. tit.                         |
| s. Virale.  Giovan Maria de Monte, Romano, pretec.  c. d.is. Waisi an Cofinedin.  Giovan Diction Caraffa, Napolit, pre. ear. dt.  di s. Clemente.  di s. Clemen | Giovanni Ferrerio, Inglese, prete car, tit, di |                                                                    |
| Giovan Maria de Monte, Romano, pretec. tit. di. st. dist. Vitale. Giovan Pittro Carafa, Napolit, pre. car. tit. dis Climento. Giovan Dittro Carafa, Napolit, pre. car. tit. dis Climento. Giovanni da Toledo, Spagnolo, prete c. tit. dis. Maria in Araceli. Giovanni Vicenzo Aquaviva Napolitano pre. car. tit. dis. Sivettro, e Naria in Maria in Araceli. Giovanni Vicenzo Aquaviva Napolitano pre. car. tit. dis. Sivettro, e Naria in Maria in Araceli. Giovan Chemoni de d'Medic, Milanefe, prete c. tit. dis. Pudentiana. Giovan Delino Venetiano, velcovo di Vicenza, p. c. tit. dis. Maria in Colmedin. Giovan Delino Venetiano, velcovo di Vicenza, p. c. tit. dis. Maria in Colmedin. Giovan Delino Venetiano, velcovo di Vicenza, p. c. tit. dis. Maria in Colmedin. Giovan Delino Venetiano, velcovo di Vicenza, p. c. tit. dis. Maria in Colmedin. Giovan Battila Del Fiorentino, diac. c. di Giovan Delino Venetiano, velcovo di Vicenza, p. c. tit. dis. Maria in Colmedin. Giovan Battila Ciccada Genovefe, p. c. di Giovan Battila Len Romano Vefe. di Moleto, polo Arciv. di Ferrara, p. c. tit. dis. Sifonella via Appia. Giovan Battila Ciccada Genovefe, p. c. di Giovan Battila Giovan Batt | s Vitale. ibid.                                |                                                                    |
| tit. dis. Vitale.  Giovan Pietro Caraffa, Napolit, pre. car. tit. dis Clemente.  Giovan Pietro Caraffa, Napolit, pre. car. tit. dis Clemente.  dis Siflo.  Giovan Dietro Caraffa, Napolit, pre. car. tit. dis Siflo.  Giovan Cieronimo Morone, Milancie, pre. card, tit. dis. Silvelore, Martinono  Giovan Cieronimo Morone, Milancie, prete card, tit. dis. Vitale.  Giovan Angelo de' Medici, Milancie, prete card, tit. dis. Vitale.  Giovan Angelo de' Medici, Milancie, prete cit. dis. Sudentiano Apolit.  Giovan Michiele Saraceno Napolit., p. c. tit. dis. Vitala Araceli.  Joan Michiele Saraceno Napolit., p. c. tit. dis. Vitala Araceli.  Joan Michiele Saraceno Napolit., p. c. tit. dis. Vitala Araceli.  Joan Michiele Saraceno Napolit., p. c. tit. dis. Vitala Araceli.  Joan Giovan Michiele Saraceno Napolit., p. c. tit. dis. Vitala Michiele Saraceno Napolit., p. c. tit. dis. Vitala Michiele Saraceno Napolit., p. c. tit. dis. Vitala Michiele Saraceno Napolit., p. c. tit. dis. Vitale.  Giovan Michiele Saraceno Napolit., p. c. tit. dis. Vitale.  Giovan Andrea Mercurio, Siciliano, p. c. tit. dis. Giovan Borati Fiornation Vef. di Morano Giovan Andrea Mercurio, Siciliano, p. c. tit. dis. Surio Guadeno, p. c. tit. dis. Annafafa. Giovan Marinez, Spagnuolo, p. c. tit. dis. Giovan Marinez, Spagnuolo, p. c. tit. dis. Spirito, p. c. tit. dis. Domenico p. c. tit. dis. Spirito, pc. tit. dis. Pretero in Vincula. Procential Competence of tit. dis. Giovanni Beltirando, Francefe, pret. c. tit. dis. Giovanni |                                                |                                                                    |
| Giovan Pictro Caraffa, Napolit, pre. car. ett. dis S. Cliemento.  Glovanni da Toledo, Spagnuolo, prete c. tit. dis. Minor of the presentation of t |                                                | Giovan Battiffa Caffreccio, da I neca n c.                         |
| dis Clemente.  Giovanni di Totoledo, Spagnuolo, prette c. tit. di s. Siño.  Giovanni Vicenzo Aquaviva Napolitano pre, cart. tit. di ss. Silvelfro, e Martino ibid.  Giovanni Vicenzo Municipa di Santa Tarcellano, Velcovo di Vi- card, tit. di ss. Visale  Ciovan Angelo de Medici, Milanefe, prete c. tit. di s. Parico.  Giovan Michiele Saraceno Napolit., p. c.  Sidovan Michiele Saraceno Napolit., p. c.  Giovan Michiele Saraceno Napolit., p. c.  Giovan Michiele Saraceno Napolit., p. c.  Giovan Michiele Saraceno Napolit., p. c.  Giovanni Poggio Bolognefe, prette c. tit. di s.  Anaflafia.  Giovanni Poggio Bolognefe, prette c. tit. di s.  Giovanni Marinez, Spagnuolo, p. c. tit. di s.  Giovanni Marinez, Spagnuolo, p. c. tit. di s.  Sin Netro, S. A. Archilao.  56 5  Giovanni Marinez, Spagnuolo, p. c. tit. di s.  Giovanni Gropero, Giermano, p. c. tit. di s.  Giovanni Gropero, Giermano, p. c. tit. di s.  Giovanni Antonio Capifacco, Romano, p. c.  Giovan Battifi A Cofigliaro Roma, p. d.  Giovanni Battifia Cofigliaro Roma, p. d.  Giovanni Ba |                                                |                                                                    |
| Glovanni da Toledo, Spagnuolo, prete c. tit. di s. Maria Trafp.  di s. Siñlo. Giovanni Vicenzo Aquaviva Napolitano preterit. di s. Surveiro, eta cit. di s. Sulveifro, e Martino ibid. Giovan Gleronimo Morone, Milancfe, preterit. di s. Maria Del Forentino, diac. c. di Cart. di s. Visile. Giovan Angel de Weldeid, Milancfe, preterit. di s. Maria in Colinedin. Giovan Angel de Weldeid, Milancfe, preterit. di s. Maria in Colinedin. Giovan Angel de Weldeid, Milancfe, preterit. di s. Maria in Colinedin. Giovan Angel de Weldeid, Milancfe, preterit. di s. Giovan Del Genove de diac. c. di di s. Maria Aracell. Giovan Angel de Weldeid, Milancfe, preterit. di s. Quarro Coronicomano Verde di Morte, di di s. Vitale. Giovanni Anterio, 9 sieniliano, p.c. dit. di s. Quarro Coronicomano Verde di Morte, di  |                                                |                                                                    |
| dis. Siflo.  Giovanni Vicenzo Aquaviva Napolitano pre, cart. it. di ss. Sivelfro, e Martino ibid. Giovanni Dictomino Morone, Milanefe, prec. Genta, p. cit. di s. Marco. 693 [covan Battila Silvelle Straceno Napolit., p. c. flovan Angle de Medici, Milanefe, prec. 610van Angle de Medici, Milanefe, prec. 610van Angle de Medici, Milanefe, prec. 610van Maple de Medici, Milanefe, prec. 610van Martine Straceno Napolit., p. c. flovan Martine Helino Romano, p. c. tit. di s. Maria in Accide. 610van Martine Straceno Napolit., p. c. flovan Battila Leiri Romano, p. c. tit. di s. Guran Battila Leiri Romano, p. c. tit. di s. Guran Battila Leiri Romano, p. c. tit. di s. Guran Battila Leiri Romano, p. c. tit. di s. Guran Battila Leiri Romano, p. c. tit. di s. Guran Battila Leiri Romano, p. c. tit. di s. Guran Battila Leiri Romano, p. c. tit. di s. Guran Battila Leiri Romano Vefe di Molici, di s. Batara. 510 [cirolamo Auguechio Bolognefe prior di s. C. Hemente. 510 [cirolamo Auguechio Bolognefe prior di s. S. Nerco, & Archilao. 545] Giovanni Marinez, Spagnuolo, p. c. tit. di s. gio Guran Battila Circada Genovefe, p. c. tit. di s. gio Guran Battila Circata Battila Circada Genovefe, p. c. tit. di s. gio Guran Battila Circada Genovefe, p. c. tit. di s. gio Guran Battila Circada Genovefe, p. c. tit. di s. gio Guran Battila Genta Marinez, p. c. tit. di s. gio Guran Battila Genta Marinez, p. c. tit. di s. gio Guran Battila Genta Marinez, p. c. tit. di s. gio Guran Battila Circata Marinez, p. c. tit. di s. gio Guran Battila Circata Marinez, p. c. tit. di s. gio Guran Battila Circata Genta Marinez, p. c. tit. di s. gio Guran Battila Circata Circata Genta Marinez, p. c. tit. di s. Giovanni Antonio Serbellore, Milanefe, p. c. tit. di s. Giovanni Battila Cifigliaro Roma, p. d. di Giolano Celarino Romano, d. c. di s. Amarina Domenica. 513 [circata Giolala Cover prete c. tit. di s. Giolalo Romano, p. c. tit. di s. Giolalo Romano, p. c. tit. di s. Marinez, p. gio Guran Francefe, pret. c. tit. di s. Giolalo Romano, p. c. tit. di s. Marinez, p.  | Clauseni de Toledo Sasannolo prete c tit       | die Maria Teafa ibid                                               |
| Giovanoi Vicenzo Aquaviva Napolitano pre, cat. it. dis. S. Silvefloe, Martino ibid. Giovan Gieronimo Morone, Milancfe, prec. card, it. dis. S. Visale. Giovan Battifa Deci Fiorentino, diac. c. di. Giovan Angelo de Wheldici, Milancfe, prec. c. di. dis. Pudentiana. Giovan Daria Genovefe diac. c. ti. dis. 74 Giovan Michiele Saraceno Napolit., p. 6. Giovan Daria Genovefe diac. c. ti. dis. 75 Giovan Decidentiana. Giovan Battifa Gifigiraro Romp., et di. dis. Prifica. Giovan Battifa Gifigiraro Romp., disid. Giovanni Battifa Coffigiraro Romp., disid. Giovan Romp., cit., dis. Marcillo and Domenica. Gificilia Romp., disid. Giovanni Aldobradino Fiorentino, disc. cit. dis. Price. Gifigiraro Romp., disid. Giovanni Aldobradino Fiorentino, disc. cit. dis. Giovanni Aldobradino Fiorentino, disc. cit. dis. Giovanni | disvaninua Toleuo, Spagnaoro, prete este.      | Ciouan Delfine Vanetlana Valcovo di Via                            |
| pre, cart, it. dis S. Nivelto, e Martino bild Giovan Girconimo Morone, Milanefe, prete Glovan Angelo de' Medici, Milanefe, prete Glovan Angelo de' Medici, Milanefe, prete Giovan Gargio de' Medici, Milanefe, prete Giovan Milanefe Saraceno Napolit., p. c. Giovan Martina Halleno Romano, p. c. tit. di s. Quatro Coronati Giovan Martina Araceli. Giovan Martina Lien Romano Vefe. di Mo- leto, p. col Arciv. di Ferrara, p. c. tit. di s. Giovan Battifia Lein Romano Vefe. di Mo- leto, p. c. di Giovan Battifia Lein Romano Vefe. di Blovan Giovann Battifia Ciccada Genorefe, p. c. di Giovan Battifia Liecada Genorefe, p. c. di Giovanni Marinez, Spagnuolo, p. c. tit. di s. Netro, & Archilao.  56 j Giovanni Suvio Guafcone, p. c. tit. di s. S. Netro, & Archilao.  56 j Giovanni Suvio Guafcone, p. c. tit. di s. giovani Groppeno Ciermano, p. c. tit. di s. gio Giovanni Antonio Capifacco, Romano, p. c. di Giovanni Battifia Cifigliaro Roma. di Giovanni de' Medeci Fiorentino, diac. c. di Libid. Giovanni de' Medeci Fiorentino, diac. c. di Giolia Romano, p. c. tit. di s. forentino, p. c. di Giovanni de' Medeci Fiorentino, di c. c. di Giovanni de' Medeci Fiorentino, di c. c. di Giovanni da Compana di                                          | Cianani Managa Aguarina Manalisano             | Giovan Dennio Venetiano, Venevous Vi-                              |
| Giovan Gieronimo Morone, Milancfe, precard, tit. dis. Virale.  Glovan Angelo de Médici, Milancfe, prece diovan Doria Genovefe dia: c.tit. dis. Pred Giovan Dia Genovefe dia: c.tit. dis. Giovan Doria Genovefe dia: c.tit. dis. Giovan Doria Genovefe dia: c.tit. dis. Giovan Dia Genovefe dia: c.tit. dis. Giovan  | Giovanni vicenzo Aquaviva Ivapolittatio        | Clause Basida Dat Firmanian dies e di                              |
| card, tit. dis Vitale  citt. dis. Pudentiana.  Giovan Mariba Mellion Romano, e. cit. dis. prec  citt. dis. Pudentiana.  34  Giovan Michiele Saraceno Napolit., p. c.  Giovan Battila Lein Romano Vefe. di Mo-  tit. di s. Vitale  Giovan Battila Citt. di s.  Giovanni Marinez, Spagnuolo, p. c. tit. di s.  Giovanni Marinez, Spagnuolo, p. c. tit. di s.  Giovanni Marinez, Spagnuolo, p. c. tit. di s.  Giovanni Suvio Gualcone, p. c. tit. di s.  Giovanni Suvio Gualcone, p. c. tit. di s.  Giovanni Suvio Gualcone, p. c. tit. di s.  Giovanni Croppero, Giermano, p. c. tit. di s.  Giovanni Antonio Capifacco, Romano, p. c.  Giovanni Battila Citta Cittila Roma.  John Giovanni Battila Cittila Companio Capital Companio Capital Cittila Cittila Companio Capital Cittila Companio Capital Cittila Companio Capital Cittila Cittila Companio Capital Cittila Cittila Companio Capital Cittila Cittila Companio Capital Cittila Citt | Circle Character Manage Miles Const            | Giovan Battina Deti Piorentino, diac. c. de                        |
| Giovan Angelo de Medici, Milanefe, prete diversità de l'Auditaine  | Giovan Gieronimo Morone, Milanele, pre-        | S. Maria in Colinedin. 705                                         |
| c. cit. di s. Pudentiana.  Giovan Michiel Saraceno Napolit, p. c. Giovan Battifia Leni Romano Vefe. di Moleto, poi Arciv. di Ferrara, p. c. tit. di s. Maria Araceli.  Giovan Michiel Congo da monte Pulciano, c. c. di d. s. Vitale.  Giovan Antifia Congo da Ferrara, p. c. tit. di s. Giovan Battifia Congo da Con | card, tit. dis Vitaic.                         | Giovan Doria Genovele diac. C.tic dis. 7. 4                        |
| Giovan Michiele Saraceno Napolit., p. c. Giovan Battiffa Leni Romano Vefc. di Mochiel is Maria Araceli. 5750 Giovanni Riccio, da monte Pulciano p. c. tick di s. Citta di s. C |                                                |                                                                    |
| tic. di s. Maria Araceli. Giovanni Riccio, da monte Pulcianop.c. tic. di s. Vitale. Giovanni Araceli. Giovanni Araceli. Giovanni Araceli. Giovanni Araceli. Giovanni Araceli. Giovanni Araceli. Giovanni Deggio Bolognefe, prete c. tit. di s. Giovanni Marinez, Spagnuolo, pic. tit. di s. Sis Nerco, & Archilao.  54 j Giovanni Suavio Gualcone, p. c. tit. di s. gio Giovanni Suavio Gualcone, p. c. tit. di s. Giovanni Groppero, Giermano, p.c. tit. di s. Giovanni Groppero, Giermano, p.c. tit. di s. Giovanni Antonio Giovanni Beltirando, Francefe, pret. c. tit. di s. Prifica Giovanni Battifa Coffigliaro Romp, di bid. Giovanni Battifa Coffigliaro Romp, di bid. Giovanni Antonio Serbellone, Milanefe, p. Giovanni Battifa Coffigliaro Romp, di bid. Giovanni Antonio Serbellone, Milanefe, p. Giovanni Archino, Gerbona Compana  | c. tit, di s. Pudentiana . 541                 | ss. Quatro Coronati.                                               |
| Giovanni Riccio, da monte Pulciano p. c. tid. di s. Vitale.  Giovan Andrea Mercurio , Sicilliano, p. c. tid. di s. Circina Neglio Bioran Andrea Mercurio , Sicilliano, p. c. tid. di s. Brioratino Vef. di Biferta , 150 Giovanni Poggio Bolognefe, pretec . tit. di s. Giovanni Poggio Bolognefe, pretec . tit. di s. Giovanni Deggio Bolognefe, pretec . tit. di s. Giovanni Deggio Bolognefe, pretec . tit. di s. Giovanni Poggio Bolognefe, pretec . tit. di s. Giovanni Poggio Bolognefe, pretec . tit. di s. Giovanni Poggio Bolognefe, pretec . tit. di s. Giovanni Marinez, Spagnoolo , p. c. tit. di s. Giovanni Marinez, Spagnoolo , p. c. tit. di s. Giovanni Marinez, Spagnoolo , p. c. tit. di s. Giovanni Marinez, Spagnoolo , p. c. tit. di s. Giovanni Suvio Gualcone, p. c. tit. di s. gio Giovanni Suvio Gualcone, p. c. tit. di s. gio Giovanni Guopero, Giermano, p. c. tit. di s. Giovanni Guopero, Giermano, p. c. tit. di s. Giovanni Guopero, Giermano, p. c. tit. di s. Giovanni Gualcado, Francefe, pret. c. tit. di s. Prifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Giovan Michiele Saraceno Napolit., p. c        | Giovan Battilla Leni Romano Velc. di Mo-                           |
| tit. di s. Vitale.  Giovan Andrea Mercurio , Siciliano, p.c.  tit. di s. Barbara.  Giovanni Poggio Bolognefe, prete c. tit. di s. Gioriano Deglio Bolognefe, prete c. tit. di s. Gioriano Poggio Bolognefe, prete c. tit. di s. Spirto pc. tit. di s. Cirolamo Auguste Chie Bolognefe prior di s. Anattafa.  Spirto pc. tit. di s. Pierro in Vincula. 79.  Giovanni Marinez, Spagnolo, p.c. tit. di s. Spirto pc. tit. di s. Pierro in Vincula. 79.  Giovanni Marinez, Spagnolo, p.c. tit. di s. Solognefe prior di s. S. Nerco, & Archilao.  Spirto protein Latinami.  Si Servanni Suavio Gualcone, p. c. tit. di s. gio Girolamo Auguste Carlarquellano Genevanni Suavio Gualcone, p. c. tit. di s. gio Girolamo Gallaldi Genovefe.  Yani ante portam latinami.  Giovanni Groppero, Giermano, p.c. tit. di s. gio Girolamo Gallaldi Genovefe.  Yani ante portam latinami.  Giovanni Antonio Capifacco, Romano, p.c. di cirolamo, vedi Gironimo.  di s. Parifeza.  Jibid.  Giovanni Beltifando, Francefe, pret. c. tit. di s. Girolamo, vedi Gironimo.  Giovanni Beltifando, Francefe, pret. c. tit. di s. Girolamo Romano, di c. di s. Ancilo.  Spirio Spirio Romano, p. di sid.  Giovanni Beltifan Coffigliaro Roma, p. di sid.  Giovanni Antonio Gerbellone, Milancfe, p. Giuliano Gefarino Romano, d. c. di ss. Ser Giovanni Antonio Serbellone, Milancfe, p. Giuliano Gefarino Romano, d. c. di s. Naricalis.  Giovanni Antonio Gerbellone, Milancfe, p. Giuliano della Rovere prete c. cit. di s. Pietre.  Si Maria in Domenica.  1973  Giovano Francefeo Commendone Ventura.  1974  Giovano Haldobrandino Fiorentino, p. c. tit. di s. Giulia della Rovere Vrbinate, d. cdi s. Maria longo p. c. di di di s. Marcello.  1974  Giovano Francefeo Commendone Ventura.  1975  Giovano Francefeo Commendone Ventura.  1975  Giovano Francefe | tit. di s. Maria Araceli . 550                 | leto,e poi Arciv. di Ferrara, p. c. tit. di S.                     |
| Giovan Andrea Mercurio , Sicilliano, p. c. ti., di s. Cumcun.  150 Giovanni Poggio Bolognefe, prete c. tit., di s. Giovanni Dolfino Veneriano .  78 Giovanni Poggio Bolognefe, prete c. tit., di s. Giovanni Dolfino Veneriano .  78 Giovanni Poggio Bolognefe, prete c. tit., di s. Giovanni Dolfino Veneriano .  80 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula . 79 Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula .  | Giovanni Riccio, da monte Pulciano p c         | Sistonella via Appia. ibid.                                        |
| tit, dis. Barbara.  150 Giovanni Dolfino Venerlano:  6 Giovanni Poggio Bolognefe, prete c. tit. dis.  6 Giovanni Poggio Bolognefe, prete c. tit. dis.  6 Giovanni Battifla Ciccada Genorefe, p. c. di  6 s. Clemente.  6 Giovanni Marinez, Spagnuolo, p. c. tit. di  7 Sirolamo Gardillo Romano, p. c. tit. di  7 Giovanni Groppero, Giermano, p. c. tit. di  7 Giovanni Groppero, Giermano, p. c. tit. di  8 Jagio dell' Antello.  6 Giovanni Antonio Capifacco, Romano, p. c.  6 Giovanni Antonio Capifacco, Romano, p. c.  6 Giovanni Battifla Coffigliaro Romp.  7 Journal Battifla Coffigliaro Romp.  7 Journal Battifla Coffigliaro Romp.  8 Journal Spagnuolo Serbellone, Milanefe, p.  6 Giovanni Battifla Coffigliaro Romp.  8 Journal Spagnuolo Serbellone, Milanefe, p.  6 Giovanni Antonio Gerbellone, Milanefe, p.  6 Giovanni Concerce Commendore Venetta  8 Journal Spagnuolo Serbellone, Milanefe, p.  6 Giovanni Antonio Gerbellone, Milanefe, p.  6 Giovanni Antonio Gerbellone, Milanefe, p.  6 Giovanni Antonio Gerbellone, Milanefe, p.  6 Giovanni Battifla Coffigliaro Romp.  7 Journal Spagnuolo Serbellone, Milanefe, p.  7 Journal Spagnuolo Serbellone, Milanefe, p.  7 Journal Spagnuolo Serbellone, Milanefe, p.  8 Journal Antonio Serbellone, Milanefe, p.  8 Journal Romano, p. c. di di Antonio Serbellone, Milanefe, p.  8 Journal Spagnuolo Serbellone, Milanefe, p.  9 Journal Spagnuolo Serbellone, Milanefe, p.  9 Journal Spagnuolo Serbellone, Milanefe, p.  10 Domenica.  10 Domenica.  10 Domenica.  10 Domenica.  11 Journal Spagnuolo Serbellone, Milanefe, p.  11 Journal Spagnuolo Serbellone, Milanefe, p.  11 Journal Spagnuolo Serbellone, Milanefe, p.  12 Journal Milanefe, p.  13 Journal Spagnuolo Serbellone, Milanefe, p.  14 Journal | tit. di s. Vitale . 500                        | Giovan Bonfi Fiorentino Velc. di Bilerta                           |
| Giovanni Poggio Bolognefe, pretec. cit. dis. Girolamo Auguechio Bolognefe prior dis. Anaflafia. Giovan Bartifia Ciccada Genovefe, p. c. dis. Spirito pe, cit. dis. Pletro in Vincula. 794 Giovanni Marinez, Spagnuolo, p. c. cit. di s. Giovanni Marinez, Spagnuolo, p. c. cit. di s. Spirito pe, cit. di s. 716 Giovanni Suavio Gualcone, p. c. cit. di s. gio Girolamo Gartata Napolitano. Giovanni Gropero, Giermano, p. c. tit. di s. gio Girolamo Gartata Napolitano. Giovanni Antonio Capífacco, Romano, p. c. cit. di s. di cirolamo Gartata Napolitano. Giovanni Belirando, Francefe, pret. cit. di s. di cirolamo Marine Romano, di s. Prifes. Giovanni Belirando, Francefe, pret. cit. di s. di cirolamo Romano, di c. di s. Ani s. Prifes. Giovanni Belirando, Francefe, pret. cit. di s. Giovanni Belirando, Prancefe, pret. cit. di s. Giovanni Belirando, Prancefe, pret. cit. di s. Giovanni Belirando, Prancefe, pret. cit. di s. Giovanni Antonio Stobulour, Milanefe, p. Giovanni dei Medeci Fiorettino, di s. di s. Marcia In Domenica.  173 Giovan Francefeo Commendone Venetia Giulio Giulio Romano, p. c. tit. di s. Marcia In Domenica.  173 Giovan Francefeo Cambara Brefeiano, dia-c. di Giulio Romano, p. c. tit. di s. Marcia In Domenica.  173 Giovan Francefeo Gambara Brefeiano, dia-c. di Giulio Romano, p. c. tit. di s. Marcia In Domenica.  174 Giovanni Aldobraudino Fiorentino, p. c. tit. di s. Giulio Romano, p. c. tit. di s. Marcia In Domenica.  175 Giovanni Aldobraudino Fiorentino, p. c. tit. di s. fiut vin Vincula.  176 Giovanni Aldobraudino Fiorentino, p. c. tit. di s. fiut vin Vincula.  177 Giovanni Aldobraudino Fiorentino, p. c. tit. di s. fiut vincula.  178 Giovanni Aldobraudino Fiorentino, p. c. tit. di s. fiut vincula.                                                                      |                                                |                                                                    |
| Anaftafia.  Giovan Battifia Ciccada Genorefe, p. c. di Giordam Saviere Cefaraquellano Gene- s. Clemente.  Schemente.  Giovanni Marinez, Spagnuolo, p. c. tit. di s. Nerco, & Archino.  Se Jerica, C. A | tit, di s. Barbara . 550                       | Giovanni Dolfino Veneriano: 783                                    |
| Giovan Battifa Ciccada Genorefe, p. c. di Gierolamo Xaviere Cefaraugudano Gene s. Clemente.  S. S. Perco, & Archilao.  S. S. S. Perco, & Archilao.  S. S. S. Perco, & Archilao.  S. S. S. Composition of the Section of the Section of the Section of the Section of Se | Giovanni Poggio Bolognese, prete c. tit. di s  | <ul> <li>Girolamo Auguechio Bolognese prior di s.</li> </ul>       |
| s. Clemente.  s. Clemente.  s. Clemente.  s. Clemente.  s. Nerco, & Archino.  s. S. Giordann Gandio Genover.  vani ante portam latinam:  sibid.  sironamo Garlaid Genover.  sibid.  sironamo Garlaid Genover.  sibid.  sironamo Garlaid Genover.  sibid.  sironamo Garlaid Genover.  sibid.  sironamo Garlaide Romano.  sibid.  sironamo Garlaide Romano.  sibid.  sironamo Garlaide Romano.  sibid.  sironamo Garlaide Romano.  sibid.  sironamo Garlaide Romano, d.c. di s. Amelio.  siponamo Barlaide Forgano.  sibid.  sironamo Garlaide Romano, d.c. di s. Sero  sironamo Barlaide Sironamo, p.c. di sibid.  sironamo Barlaide Siro | Anastasia. ibid                                | <ul> <li>Spirito p.c. tit. di s. Pietro in Vincula. 704</li> </ul> |
| Giovanni Marinez, Spagnuolo, pic. cit. di Girolamo Panililo Romano, p. c. tit. dis s. Nerco, & Archilao.  56 j Biagio dell' Anello.  57 Giovanni Suavio Gualcone, p. c. tit. di s. gio Girolamo Gaflaldi Genovefe.  78 vani ante portam latinam  18 bid. Girolamo Gaflaldi Genovefe.  79 Giovanni Groppero, Giermano, p. c. tit. di s. Girolamo Gaflarata Napolitano.  18 di Giovanni Antonio Capifacco, Romano, p. c. Girolamo, vedi Gironimo.  18 prifica  18 pr | Giovan Battista Ciccada Genovele, p. c. d      | i Gierolamo Xaviere Cefaraugustano Gene-                           |
| ss. Nerco, & Archilao.  ss. Nerco, & Archilao.  svani ante portam latinam:  ibid.  girolamo Galaldi Genovice.  yani ante portam latinam:  ibid.  girolamo Cafartata Napolitano.  ibid.  girolamo Bonvifi Luchele.  livani Girolamo Bonvifi Luchele.  livani Fancratio.  dis Pancratio.  dis Pa | s. Clemente. ibid                              | <ul> <li>rale di s. Domenico p. c. tit di s 716</li> </ul>         |
| Giovanni Suavio Guafcone, p. c. tit. di s. gio Girolamo Gaflaldi Genovefe, vani ante portam latinam ibid. Gerolamo Cafarzata Napolitano. Giovanni Groppero, Giermano, p.c. tit. di s. Gerolamo Faratzata Napolitano. Lucla in Silice. Giovanni Antonio Capifacco, Romano, p. c. Girolamo, vedi Gironimo. di s Pancratio. Giovanni Editrando, Francefe, prec. c. tit. di s. prifea. Jibid. Giovanni Battifa Cofigliaro Rome, p. di bid. Giovanni Atonio Serbelione, Milancfe, p. Gillino Rome, p. c. tit. di s. Marcello a. p. di bid. Libid. Giovanni de' Medeci Fiorentino, diac. c. di Gililio Romeno, p. c. tit. di s. Marcello a. p. di Domenica. Jia in Jia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Giovanni Marinez, Spagnuolo, p.c. tit. d       | i Girolamo Pantilio Romano, p. c. tit di s.                        |
| vaniante portam latinami: tibid. Gerolamo Cafarata Napolitano. ibid. Giovanni Groppero, Giermano, p.c. tit.di. S. Gerolamo Farnefe Romano. Lucla in Silice.  Giovanni Antonio Capifacco, Romano, p.c. Girolamo, vendi Gironimo. dis Pancratio.  dis Pancratio. | ss. Nereo, & Archilao. 56                      | Biagio dell' Anello. 704                                           |
| vaniante portam latinami ibid. Gerolamo Cafartan Napolitano. ibid. Giovanni Groppero, Giermano, p.c. tit.d.is. Gerolamo Fanefe Romano. 186 Giovanni Groppero, Giermano, p.c. tit.d.is. Girolamo Bonvifi Luchele. 186 Giovanni Atnonio Capifacco, Romano, p.c. Girolamo, vedi Gironimo. 186 Giovanni Battifla Cofigliaro Rom.p. d. ibid. 187 Giovanni Battifla Cofigliaro Rom.p. d. ibid. 188 Giovanni Battifla Cofigliaro Rom.p. d. ibid. 189 (189 c. 5 Bacco. 189 (189 c. 5 Bacco. 189 c. 189 | Giovanni Suavio Guafcone, p. c. tit. di s. gio | Girolamo Gastaldi Genovese . 796                                   |
| Giovanni Battifa Coffendi Processor di Sala Colamba Parnete Romano.  Lucla in Silice.  Giovanni Antonio Capifacco, Romano, p. c. Girolamo, vedi Gironimo.  dis Pancratto.  Giovanni Battifa Coffeliaro Rom.  Jibid.  Giovani Antonio Serbellone, Milanete, p. Gioliano dalla Rovere prete catt. dis. Fiette  Citt dis Giorgio at Velod oro.  Jibid.  Giovano Rom.  Jibid.  Giovano Rom.  Jibid.  Giovano Rom.  Jibid.  J | vani ante portam latinam: ibid                 | Gerolamo Cafarara Napolitano . ibid.                               |
| Lucia in Silice.  Lucia in Silice.  Bidd.  Girolamo Bonvifi Luchefe.  bidd.  Girolamo Horridi Gironimo.  dis Pancratio.  Girolamo Gedi Gironimo.  bidd.  Girolamo Cefarino Romano,diac.c. dis Am  Giovanni Battifla Cofigliaro Rom.p. dibid.  Giovanni Antonio Sebellone, Milanefe, p.  Giovanni Aldobradino Milanefe, p.  Giovanni Aldobradino Fiorentino, place. c. di Giulio de Medici Fioritino, d. c. di a Maria  Johannia Domenica.  Johannia Richero, Marcellino.  Johannia Aldobradino Fiorentino, place. di Giulio della Rovere Vrbinate, d. c. di s. Maria di Ciovanni Aldobradino Fiorentino, p. c. tit.  Giovanni Aldobradino Fiorentino, p. c. tit.  Giulio Carpan, Perufino, p. c. di s. Maria di s. Simenone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Giovanni Groppero, Giermano, p.c. tit.di s     | Gerolamo Farnese Romano. 183                                       |
| Giovanni Antonio Capifacco, Romano, p. c. Girolamo, vedi Gironimo. dis Paneratio. ibid. Giuliano Cefarino Romanodace. c. di s. An- Giovanni Editrando, Francele, pret. c. tit. di s. Prifea. ibid. Giuliano Cefarino Romano, d. c. di ss. Ser Giovanni Antonio Serbellone, Milancle, p. Giovanni Battifa Cofigliaro Rom., di bid. Giovanni Antonio Serbellone, Milancle, p. Giuliano dalla Rovere prete c.c.t. di s. Pietre c. t.t. di s. Giorgio al velo d'oro. 373 Giovano Francelco Commendone Venetti Gillio diac c. di s. Adrino. 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lucia in Silice. Ibid                          |                                                                    |
| dis Pancratio.  dis Pancratio.  divanti Belirando, Francefe, pret. c. tit. di  s. Prifea  divanti Belirando, Francefe, pret. c. tit. di  s. Prifea  divanti Belirando, Francefe, pret. c. tit. di  gelo, divanti Battiffa Cofigliaro Rom.p. di bid.  Giovanni Battiffa Cofigliaro Rom.p. di bid.  Giovanni Antonio Sebellone, Milanefe, p. Gioliano dalla Rovere pretec, dit. dis. Sicrette, dis. Giorio di velo di oro.  492  Giovanni Francefeo Commendone Veneta  no, pretecario, p. c. tit. di S. Adriano.  no, pretecario, p. c. tit. di S. Adriano.  Giovanni de' Medeci Fiorettino, p. diac. c. di  Giovanni de' Medeci Fiorettino, p. diac. c. di  Giovanni Francefeo Gambara Brefelano, dia-  c. tit. di s. Pietro, e Marcellino.  diac. di Ciovanni Aldobraudino Fiorentino, p. c. tit. di Giulo dalla Rovere V rbinate, d. c. di. s. Mariali  Giovanni Aldobraudino Fiorentino, p. c. tit. di Giulo dalla Corgna, Perufino, p. c. di. Mis. Simenone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Giovanni Antonio Capifacco, Romano, p. o       | Girolamo, vedi Gironimo.                                           |
| Giovanni Beltirando, Francefe, pret. c. tit. di gelo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dis Pancratio. ibid                            | Giuliano Cefarino Romano diac. e. di s. An-                        |
| s. Prifica Giovanni Battifla Cofigliaro Rom.p. di bid. Giovanni Antonio Serbelloue, Milanefe, p. Giuliano dalla Rovere prete c.iti. di s. Pietre, cti. di s. Giorgio al velo di oro. 73 in Vincula. Giovanni Antonio Serbelloue, Milanefe, p. Giuliano dalla Rovere prete c.iti. di s. Pietre Cit. di s. Giorgio al velo di oro. 73 in Vincula. 413 Giovann Francefco Commendone Veneta: 610ilo diac. ca. di s. Adriano. 710 cit. di s. Marciali Domenica. 710 in Vincula | Giovanni Belirando, Francese, pret, c. tit, d  | i gelo. ibid                                                       |
| Giovanni Battifla Cfifigliaro Rom.p. dibid. Giovanni Antonio Sebellone, Milanefe, p. Gioliano dalla Rorere prete catic.dis. Pietre c.tit. dis. Giorgio al velo d'oro.  573 in Vincula. Giovano Francefco Commendone Venetia in Vincula.  610 ovan Francefco Commendone Venetia in Vincula.  610 ovano francefco Commendone Venetia in dilui di Cardino, p. ctir. dis. Marcello. 3, p. 610 ovano del Medeci Fiorettino, diac. c. di Giulio del Medici Fiorettino, de c. di a Marie. S. Maria in Domenica.  610 ovan Francefco Gambara Brefesiano, diac. Giulio della Rovere V rbinate, d. c. di di. S. Ciovanni Aldobraudino Fiorentino, p. c. tit.  610 ovanni Aldobraudino Fiorentino, p. c. tit.  610 ovanni Aldobraudino Fiorentino, p. c. tit.  611 diac. S. Giulio della Corgna, Perufino, p. c. di s. Maria  612 fraia fylia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | s Prifca ibio                                  | L. Giuliano Cefarino Romano . d. c. di ss. Ser-                    |
| Giovanni Antonio Serbelloue, Milanefe, p. Gioliano dalla Rovere prete c.tit. di s. Pietre c.tit. di s. Giorgio al velo di oro. 573 in Vincula. 413 Giovan Francefco Commendone Venetia Giolio diac. car. di s. Adriano. 2009, prete care di bidd. Giulio Romano, p. c.tit. di s. Marcello. 27. Giovanni de' Medeci Fiorentino, diac. c. di Giulio de' Medici Fioretino, de c. di a Maris. Maria in Domenica. 500 Giovan Francefco Gambara Brefelano, dia- Cito vian Giovanni Aldobrandino Fiorentino, p. c. tit. Giovanni Aldobrandino Fiorentino, p. c. tit. Giulio dalla Corgna, Perufino, p. c. di. Mid. S. Microco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Giovanni Bartiffa Cafieliaro Rom n. d ibie     | l. gio. e Racco 400                                                |
| c.tit. dis. Giorgio al velo d'oro.  573 in Vincula, Giovan Fiance(co Commendore Venetia-Giolio diac.car. di s. Adrieno. 266 260 no prete card.  610 vanni de' Medeci Fiorentino, diac. c.di Giulio de Medici Fioretino, et. c.di a. Marie. 273 in Domenica.  610 vanni de' Medeci Fiorentino, diac. c.di Giulio de' Medici Fioretino, et. c.di a. Marie. 610 vanni Aldobrandino Fiorentino, biod. 610 vanni Aldobrandino Fiorentino, p. c. tit. 610 vanni Aldobrandino Fiorentino, p. c. tit. 611 vanni Aldobrandino Fiorentino, p. c. tit. 612 fi raia fy lia. 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Giovanni Antonio Serbellone Milanefe           | Giuliano dalla Rovere prete c tit di s Pietro                      |
| Giovan Franceíco Commendone Venetria Giulio diae. car. di s. Adribno. 2006. no, prete car. di sib. di. Giulio Romano, p. c. tit. di s. Marcello. 27. Giovanni de' Medeci Fiorentino, diae. c. di Giulio de' Medici Fioretino, de c. di a Maria s. Maria in Domenica. 30 in Domenica. 30 in Domenica. 50 Giovan Francelco Gambara Brefelano, dia- c. tid diss. Pietro, e Marcellino. 10 id. 10 tori Vincula. 54 Giovanni Aldobrandino Fiorentino, p. c. tit. Giulio dalla Corgna, Perufino, p. c. di. 50 dis. Simono. 31 fer inia Via. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | c tit die Giorgio al velo d'oro                | 3 in Vincula                                                       |
| no, pretecard, Giovanni de' Medeel Fiorentino, diac. c. di Giulio Romano, p. c. tit, dis. Marcello. 27, Giovanni de' Medeel Fiorentino, diac. c. di Giulio de 'Medici Fioretino, d. c. di a Matte 2. Maria in Domenica. 573 in Domenica. Giovan Francelco Gambara Brefeiano, dia- Giulio della Rovere V rbinate, d. c. di S. Pleto, c. tit di ss. Pletro, e Marcellino. bid. troin Vincela. 54 Clovanni Aldobrandino Fiorentino, p. c. tit. Giulio dalla Corgna, Perufino, p. c. di s. Mia di s. Simono.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ciouan Francesco Commendone Veneri             | Girlio diae car die Adriano                                        |
| Giovanni de' Medeci Fiorentino, diac. c. di Giulio de' Medici Fiorètino, de c. di a Maria in Domenica.  Si Maria in Domenica.  Giovan Francetco Gambara Brefciano, dia- c. tid diss. Pietro, e Marcellino.  Lid diss. Pietro, e Marcellino.  Julia di S. Jimeno.  18 fai al Via.  19 fai al Via.  19 fai al Via.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Giovan Franceico Commendone Veneti             | d Ciulio Pomono n e sie die Marcello a 7                           |
| s. Maria in Domenica.  Giovan Francico Gambara Brefeiano, dia Giulio della Rovere Vrbinate, d. c.di s. Pieto, e Marcellino.  Liti di st. Pietro, e Marcellino.  Diovanni Aldobrandino Fiorentino, p. c. tit. Giulio dalla Corgna, Perufino, p. c. di s. Madis. Simono.  18 6 7 raia fy l'a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cincipal de' Madad Cinconina dias a            | di Ciulia del Madiai Finationa de dia Maria                        |
| Giovan Francelco Gambara Brefeiano, dia Giulio della Rovere Vrbinatt, d. c. dis. Piec. et diss. Pietro, e Marcellino. ibid. tro in Vincula. 54 Giovanni Aldobrandino Fiorentino, p. c. eti. Giulio dalla Corgna, Perufino, p. c. dis. Mig. Simcone. 546 ria in Via.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Giovanni de Medeci Florentino, diac. C.        | in Giuno de Medici Pioletino, c. ura man                           |
| c. tit diss. Pietro, e Marcellino. ibid. tro in Vincula. 54<br>Giovanni Aldobrandino Fiorentino, p. c. tit. Giulio dalla Corgna, Perufino, p. c. di s. Ma<br>di s. Simeone. 586 ria in Via. 513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | s. Iviaria in Domenica.                        | Chilia della Panna Watinasa di adda Dia                            |
| Giovanni Aldobrandino Fiorentino, p. c. tit. Giulio dalla Corgna, Perufino, p. c. di s. Ma<br>di s. Simeone. 586 ria in Via. 530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Giovan Franceico Gambara Brelciano, di         | diuno della Kovere v rbinate, d. C. di S. Pie                      |
| dis. Simeone. 586 ria in Via.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | c. tit di ss. Pictro, e Marcellino. Ibi        | d. troin vincula.                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Giovanni Aldoprandino l'iorentino, p. c. t     | it. Giulio dalla Corgna, Perulino, p. c. di S. Ivia                |
| D 4 Giulio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | di s. Simcone.                                 |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | D 4 Giulio                                                         |

### Nomi, Cognomi, Patrie,

| Nomi, Cogn                                       | omi, Patrie,                                                                          |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| glulio Antonio Santorino, prete card. tit. di    | gregorio diac. card. di s. Theodoro                                                   |
| S. Bartolomeo in Infula . 586                    | gregorio Cortele, da Modena, prete card, tit.                                         |
| Giulio Aquaviva Napolitano, diac. card.tit.      | di s. Cirlaco . 540                                                                   |
| di S. Theodoro. 586                              | gregorio Rezenil , Polomo , pretecard tit. di                                         |
| Giulio Cananio Ferrarefe, prete card. tit. di    | s 608                                                                                 |
| S Eulebio. 608                                   | gregorio Petrochino, da Mont'Elbero, prete                                            |
| Giulio Savei li Romano Abbate, Referenda-        |                                                                                       |
| riod'Ambeduo le fegnature, prete card.tit.       | gregorio Barbarigo Venetiano. 783                                                     |
| di S. Sabina. 717                                | grifogono . diac. card. di s. Nicolò in carcere                                       |
| Gulio Roma, Milanese Governator di Pe-           |                                                                                       |
| rugia, prete card. tlt. di s. Maria della Mi-    |                                                                                       |
| nerva. 718                                       | gualtiero Veic, card. Albano. 249<br>gualtiero Inglese, prete card. tit. di santa Sa- |
| Giulio Rospigliosi da Pistoja: 783               |                                                                                       |
| Giulio Spinola Genovele. ibid.                   | guarino Romano Vesc. car. Prenessino. 274                                             |
| Gomoro Concetio Francese, Vesc, card. Al-        |                                                                                       |
|                                                  | guido da Città di Castello, diac, card.di s. Ma-                                      |
| Gottifr:dodiac. card, di S. Giorgio al Ve-       |                                                                                       |
| lo d'oro.                                        | guido Romano, Vese card. Tiburtino. 270                                               |
| marsia d'Asiminia na sasata di C Datina ad-      | guido prete card. tit. di s. Grifogono. ibid.                                         |
| gotto d Artificials processed and dis di         | guido piete card. tit. di S. Grilogono. ibid.                                         |
| gratia Lojata, Spagnuoto prete caro, tit. ur     | guido. diac. car.di ss. Cosma, e Damiano.ib.                                          |
|                                                  | guido Romano diac. car. di s. 271                                                     |
|                                                  | guido prete car tit, di s. Lorenzo in Dama-                                           |
|                                                  | fo.                                                                                   |
|                                                  | guido Romano, prete card. tit. di s. Puden-                                           |
| B.cco. 240                                       |                                                                                       |
| gregorio prete car l. tit. di SS. Apofto!i.246   | guido. diac. car. dis.Maria in Portico . 269                                          |
| gregorio Komano diac. c. di S. Angelo. 246       | guido Pifano, prete c.tit.dis Crifogono. 276                                          |
|                                                  | guido da Crema, diac. card indi prete tit. di                                         |
| gregorio di Cecano Romano, prete car. tit.di     | s Califto. 276                                                                        |
|                                                  | guido prete card tit. di s. Maria in Transfe-                                         |
| gregorio diac. car. di S. Eustachio . ibid.      | vere. 301                                                                             |
| gregorio Cantano diac. card. di S. Lucia in      | guido diac. card. di s. Nicolò in carcere. ib.                                        |
| Septifolio . 255                                 | guido Groffo Francese, Vesc. car. Sabino. 317                                         |
|                                                  | guido da Monteforte, Franc. prete card. tit.                                          |
| Apoltoil. 265                                    | dis. Cecilia. 356                                                                     |
|                                                  | guido Maloficco, Francele, prete card. tit. di                                        |
| gregario. prete card. tit. di s. Balbina. 267    |                                                                                       |
|                                                  | guido Afcanio Sforza Romano, diac. car. di                                            |
| ftevere. 271                                     |                                                                                       |
| gregorio Romano diac. car. di S. Angelo, ibid.   |                                                                                       |
| gregorio diacono card. di s. maria in Aqui-      | guido Pepolo Bolognele, diac. car. di Ss. Col-                                        |
| ro. Ibid.                                        |                                                                                       |
| gregorio diac. card. 280                         | guido p.c.tit. di Ss. Silvestro, e martino. 2 70                                      |
| Bregorio prete card tir. di s. Marco 285         |                                                                                       |
| gregorio diacono card. di s. Maria in Porti-     | losti Nunzio in Francia prete card, tit. di s.                                        |
| co. 292                                          | gio. à Portalatina. 718                                                               |
| gregorio diac.car.di s. Maria in Aquiro 292      | guido prete car. tit. di s. Balbina. 260                                              |
| Br. 3orio. diac. card. dis. Giorgio al Veio d'   |                                                                                       |
| oro . 294                                        | s martino ne monti . 64 r                                                             |
| gregorio diac.card.di ss. Sergio, e Bacco, 294   | guglieimo Peto Ingiefe, prete e. rinunciò. 365                                        |
|                                                  | guglielmo Serletto Calabrefe, diac. car. tit. di                                      |
| Bregorio . prete card. tit. di s. Anastafia. 301 | s. Lorenzo In Panisperna. 573                                                         |
|                                                  | gugliel-                                                                              |
|                                                  | 2.0                                                                                   |
|                                                  |                                                                                       |

# E Titoli di tutti i Cardinali.

| Guglielmo Vefc. card.Prenestino . 265                                   |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Guglielmo del Flisco diac, card. di s. Eusta-                           | guglielmo Crol, fiamengo, diac. card. di s                      |
| chio.                                                                   | Maria in Aquiro. 506                                            |
| Guglielmo Inglese, prete card. tit. di s. Mar-                          | gugiieimo Enetort Flamengo, prete car. tit.                     |
| co. 317                                                                 | di sa giovanni, e Paolo . 512                                   |
| Guglielmo Ferrarlo Francese prete card. tit.                            |                                                                 |
| dis. Clemente. 342                                                      | guglieimopret.card.tit.dls.Pietro in Vin-                       |
| Guglielmo Longo da Bergamo , diac. card. di                             | cula. 280                                                       |
| s. Nicolò in carcere. 346<br>Guglielmo Mandogato, Francese, prete card. | giusto prete car. tit. di s. Podentiana. 270                    |
| tit. dl s ibid,                                                         | TAlmerico Francese, prete car. tit. di ss.                      |
| Guglielmo Inglese, prete card. tit. di s 347                            |                                                                 |
| Guglielmo da Mandagoto Francese, prete                                  | Halmerico, diac card e Maria nnova a 6                          |
| card. tit. di s 350                                                     | Helia di Santo Heredione, prete card tit di                     |
| Guglielmo di Bajona, Francese prete card, tit.                          | r. Stefano in Celio mante . 360                                 |
| di s. Cecilia . ibid.                                                   | Helia . Francese pr. card. tit. di s. Lucia. 474                |
| Guelielmo d'Armforti Francese, diac. card.                              | Henrico Siciliano diac, car. di s. Theod. 260                   |
|                                                                         | Henrico. pr. c. tit. di ss. Aquila, e Prifca.268                |
|                                                                         | Henrico prete card. tit. di ss. Nereo, &c                       |
| card dis. Maria in Cosmedin. ibid.                                      |                                                                 |
|                                                                         | Henrico Francese, Vesc car. Oftiense. 303                       |
| di s ibid.                                                              | Henrico Minutolo, Napolitano, Vesc. card.                       |
| Guglielmo Curti, Francese, prete card. tir. di                          | Tuículano. 389                                                  |
| ss. Quattro Coronati. 362                                               | Henrico Inglefe,pr. car. tit. di s. Eufebio. 403                |
| Guglielmo d' Agrifolio Francese, prete card.                            | Henrico di Santo Alessio, prete card. tit. di s.                |
| tit.di s. Maria in Traffevere . 352                                     | Clemente . 432                                                  |
| Guglielmo Iridice, Francese, diac. card. tir.s.                         | Henrico di Cardona, Spagnuolo pret. card.                       |
| Maria in Colmedin . 356                                                 | tit.dis Marcello. 520                                           |
|                                                                         | Henrico Portughese, prete cardina. tit. di ss.                  |
| guglielmo Bragolo Francele, diac. card. di s                            |                                                                 |
| Giorgio . 359                                                           | Henrico gaetano, Romano, prete card. di s.                      |
| guglielmo Tarinerio, Guascone, prete card.                              |                                                                 |
| tit. di ss. Pietro, e Marcellino 369                                    | Henrico Borgia, Spagnuolo, diac. c. di s. 541                   |
| gugiteimo a Agritolio , Francele prete card.                            | Henrico gondi francele, Arcivele. di Parigt                     |
| tit. dis. Stefano. 362                                                  | prete card. tit. di s. 717                                      |
|                                                                         | Herardo de Marca, Todesco prere card tir.                       |
| tit, di s. Vitale in Vellina. 375                                       | di s. grifogono . 506                                           |
| card. di s. Angelo. ibid.                                               | Hercole gonzaga, Mantuano, diac.car di s.<br>Maria Nuova.       |
| guglielmo Altovilla , Capuano , diac. card.                             |                                                                 |
|                                                                         |                                                                 |
| guglielmo Filatterio, Francese prete card. tit                          | Hermanno diac. card. 340 Hermanno diac. card. di s. Angelo. 271 |
| dis Marco 400                                                           | Hiliprando Crasso, Bolognese diac. car. tit.dl                  |
| guglielmo da Monteforte, Francese prete car-                            | s Euflachio, 276                                                |
|                                                                         | Hiliprando Saonele, Tolcano, Arch.ca. 236                       |
| guglicimo d'Eultovillo . Francese, prete card.                          | H ppolito Atelino, Ferrarele, diac. car. di s.                  |
| tir dis. Martino. 422                                                   |                                                                 |
|                                                                         | Hippolito de medici, Fiorentino diaccard.di                     |
| di S Sabina . 422                                                       | s. Lorenzo in Damalo. 538                                       |
| Guglielmo Brifonetta , Francese prete card                              | Hippolito da Efte , Ferrarefe , diac. car. di s.                |
| tit. di 's. Pudentiana . 489                                            | maria in Aquiro. 54 r                                           |
| Giuglielmo Raimondo, Spagnuolo pret. car.                               | Hippolito de'Roffi da Parma, prete card. di s                   |
|                                                                         | Maria                                                           |
|                                                                         | -                                                               |
|                                                                         |                                                                 |

. Nomi, Cognomi, Patrie,

| Maria in Portico . 641                                     | Innocentio Cibo, Genovefe, dlac. card. tlt.di                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hippolito Aldobrandino, Fiorentino prece                   | ss. Cofma, e Damiano, 506                                                                   |
| card, tit. di s. Pancratio. ibid.                          | Innocentio de monte Aretino, diac.car. tiredi                                               |
| Hippolito Aldobrandino, Romano, diac.                      | s. Onofrio.                                                                                 |
| card. tit. di s. Maria Nuova. 735                          | Innocentio del Bufalo Romano, Vefe.di Ca-<br>merino prete car. tit. di s 704                |
| Horano Spinola Genovele, diac. card. ai s.                 | merino prete car. tit. dis 704                                                              |
| Bagio dell'Anello. 716                                     | Indico d' Avolos d' Aragona Napolitano ,<br>diac. card. tit. di s. Lucia in Septifolic. 573 |
| Giorgio in Velabro                                         | Inico Careciolo, Napolitano. 782                                                            |
| Haratio Lancellotto Romano. Auditor di                     | lofredo diac. card. tit. di s. Maria in via                                                 |
| Ruota prete card, tit.di s. Salvador. ibid.                | lata. 297                                                                                   |
| Hubaldo Luchele, diac. card. di s. Maria in                | Ionata Romano diac. card, tit. dl ss. Colma,                                                |
| via lata . 270                                             | e Damiano . 251                                                                             |
| Hubaldo prete card. tit. di s. Croce in Gieru-             | Ionata Iuniore, diac. card. tit. di ss. Colma, e                                            |
| Huberto prete cardin tit dis Clemen-                       | Damiano. 265 Iozelino prete, car. tit. di s. Cecilia. 268                                   |
| te. 265                                                    | Ilidoro da Coltantinopoli, prete card. tit. di                                              |
| Huberto Tullienfe Todefco, Monaco Bene-                    | s Pietro, e Marcellino. 422                                                                 |
| dettino Vefc. card. tit. di Selva Candida,e                | Itellio Zoveren, Todesco, Preposto di Colo-                                                 |
| di s. Ruffina.                                             | nia, prete card. tit. di s 718                                                              |
| Higo Candido Romano prete card. tit. di s.                 | L                                                                                           |
| Clemente . 233                                             | Adislao d'Aquino Napolitano, Vescovo<br>di Venasio prete card. tit. di s. 712               |
| Hugobaldo prete card. tit. 335                             | Lamberto da Fagnana Bolognefe, Vefc. car.                                                   |
| Hogo Pifano prete card, tit. di Santi dodici               | Offienfe . 259                                                                              |
| Apostoli. 255                                              | Laborante, diac. card tit. di s. Maria In Por-                                              |
| Hugo Alarino diac, card, tit. di s. Maria in               | tico. 281                                                                                   |
| via lata . 260                                             | Landulfo Brancatio, Napolitano, diac, card                                                  |
| Hugo diac. card. tit.dis. Theodoro. 268                    | tit. di s. Angelo. 342                                                                      |
|                                                            | Lanfranco Margotio Parmigiano prete car                                                     |
| Iluna dies card sit die Bullachia 200                      | tit. di s. Califto poi di s. Pietro in Vincula                                              |
| Hugo da Rarcellona di Spagna - prete car-                  | e Vescovo di Viterbo. 71:<br>Lantino Frangipane Romano, Vesc. card                          |
| rit. di s. Sabina. 311                                     | Oftienfe. 131                                                                               |
| Hugo Inglesc prete car. tit. di s. Lorenzo                 | Latino Orfine, Romano, prete card.tit.di ss                                                 |
| in Lucina. 72 4                                            | Giovanni, e Paolo. 43:                                                                      |
| Hugo da Beliomo Francese, prete car. tit. di               | Leone pre. card tit. di s. Lorenzo in Lucina                                                |
| s 340<br>Hugo di s. Martiale, diac. card. tit. di s. Maria | Leone prete card. tlt. di s. Lorenzo ii                                                     |
| in Portico.                                                | Leone Marsicano diac. card.mon.Cast. 25                                                     |
| Hingo da Monte longo Francese prete card-                  | Leone mon. Caff. Vefc. card. Oftienfe. 250                                                  |
| tit, di ss. Quattro Coronati . 365                         | Leone Veic. car. Albano . 250                                                               |
| Mugo di Cipri Greco diac.car.tit. di s.Adria-              | Leone. diac. card. tit. di s. Maria in Domi                                                 |
| no. 409                                                    | nica. 260                                                                                   |
| Hugo boncompagno, Bolognese prete card.                    | Leonardo Groffo da Savona, diac. card. tit.d                                                |
| Hugo Loubex Francese, diac. car. tit. dis.                 | s. Sufanna . 49                                                                             |
| Maria in Portico 642                                       | Leopoldo de Medici. 19:<br>Litta Milanefe. 78                                               |
|                                                            | Lorenzo Cibo, Genovese, prete card. tit. d                                                  |
| Mberto de Puteo Francele prete card. tit.                  | s. Cecilia. 48                                                                              |
| L diss. Apostoli. 340                                      | Lorenzo Pazzi, Fiorentino prete card. tit. c                                                |
| Innocentio Romano prete card. 245                          | ss. Quattro Coronati . 50                                                                   |
|                                                            | Lorenzo                                                                                     |
|                                                            |                                                                                             |

### E Titoli di tutti i Cardinali.

Lorenzo Campeggio , Bolognese prete card: dis. Silvestro. 505 Ludovico di Gorvo Savoino, prete card. tit. tit, di s. Tomaso in Parione . . . . Lorenzo Strozzi, Fiorentino, prete card. tit. di s. Cefarco. 165 Ludovico de Ghifa Francese, diac, card, dl di s. Balbina . Lorenzo Priuli Venetiano Patriarca di Ve-5. . . 550 netia prete card. tit, dis. Maria in Tra Lodovico d'Elle Ferrarese diac card. 573 302 Lodovico di Vandomo Francese. spontina. 783 Lorenzo Bianchetti Bolognese prete car. tit. Ludovico di Moncada Spagnuolo. 703 Ludovico Madruccio Germano diac car. 163 dis. Lorenzo in Paneperna. Lottario de i Conti d'Anagni, diac. card. di Ludovico Romano di Torres Arcivefc. di Monreale prete car. tit. di s. Pancratio. 716 ss. Sergio, e Bacco. 297 Lottifredo... prete card tit, di s. Vitale in Ludovico Ghifa Francese Arcivescovo Remense tit. di s... Vestina. Luca... prete card, tit.dis. Gio: e Paolo. 270 Ludovico Valletta Francese Arcivescovo di Tolofatit di s... Luca Fiorentino, prete card. tit. di s. Loren-718 304 Ludovico Lodovilio Bolognefe prete card. zo in Lucina. tit. di s. Marie della Traffontina Nipote Luca de'Gentili da Camerino, ptete card. tit. dis Sifto. 282 di Gregorio XV. Lucido de' Conti Romano, diac. car. tit.di s. Luigi Capponi, Fiorentino Teforiero Apo-Maria in Cosmedin. Rolico pr car, tit. di s. Agata in Subura, 717 400 Lucio Sasso Romano, prete card. tit, di ss. Don Luigi Portocarero Spagnuolo. Quirico, e Iulita. M Affeo Ghirardi Venetiano prete card. 392 Lucio Sanseverini Romano, prete card tit. dis ... 735 Ludovico Alamano Francese prete card. tit. Maffeo Barberino Fiorentino prete card. tir. di s. Cecilia. 408 di s. Pietro Montorio. Ludovico Capra Napolitano, diac.card. tit. Mainardo . . . prete card. tit. di s. di s. Maria Nuova . 382 Mainardo diac car. di s. Maria in Dominica. Ludovico Donato Venetiano, prete card. tit. Manfredo... prete card. tit dis. Sabina. 272 dis Marco. 382 Manfredo, prete card tit. di s Cecilia. 285 Ludovico Filisco Genovese, prete card. tit. Marco Vogerio da Savona prete car. di s. Madis Adriano. ria in Traffevere . 382 Ludovico di Lucemburgo Francese, prete Marco Seccio d'Altemps, Todesco, diac car. card. di ss. Quattro Coronati -422 di ss Apostoli. Ludovico Pittore, prete card tit. di s. Maria Marco da Viserbo, prete car. tit. di s. Praficin Transfevere. de. 394 Ludovico Todesco prete card. tit. dis .. 38a Marco Barbo Venetiano, prete card.tit.di s. Ludovico Scarampo Padoano prete card tit. Marco. 422 Marco Cornaro Venetiano, prete card. tit di di s. Lorenz in Damafo. Ludovico di Varambona Francese, prete s. Maria in Portico. 422 Marco Antonio Maffei Romano, prete car. card, tit, di s. Anattafia. Ludovico Milano Spagnuolo, prete card. tit.dis Aalisto. 186 550 Marco Antonio Boda Todefco prete car. 572 tit. di ss. Quastro Coronati. Ludovico d' Alibreto Francese prete car. tit. Marco Antonio Colonna Romano prete car. di ss. Pietro, e Marcellino. 461 di ss. A postoli. Ludovico Podacattaro Cipriotto, prete card. Marco Antonio Gozzadini Bolognese, diac. card. tit. di s. .. tit. di s. Agata, 490 Ludovico d'Aragona Napolitano diac. card. Marcelio Cervino, da Montepulciano, prete di s. Maria in Aquiro. 490 card. di s. Croce in Gierusalem . Ludovico Borgia Spagnuolo prete card. tit.di Marcello Crescentio Remano prete car. tit.

ibid.

dis, Marcello. Lodevico de Borbon Francese prete card. tit, Marcello Lanti, Romano Vesc. di Todi pr.

s. Marcelio .

card.

| Nomi. | Cognomi, | Patrie |
|-------|----------|--------|

| eard.tit. dis. Quirico, e Giulita . 716                                                         | morinello Brancaccio Napolitano, diac. car.                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Mariano Perbenediti da Camerino, prete                                                          | di S 383                                                                  |
| card. tit. di ss. Pietro,e Marcellino . 641                                                     | N USC III                                                                 |
| die Visala in Valina                                                                            | Neapolitano Orfino Romano , diac.                                         |
| Marino Caracciolo Napolitano, diac. card.                                                       | card. di S. adriano. 340                                                  |
| di s. Maria in Aquiro. 541                                                                      | Nerli Fiorentino.                                                         |
| Marino Bulcano Napolitano, diac. card. di s.                                                    | Nicolao monaco diac. card. 260                                            |
| Maria Nuova. 383                                                                                | Nicolao Conte Romano prete card. tit.di SS.                               |
| Marino da Melfi prete card. tit, di s. Puden-                                                   | giovanni, e Paolo. 260                                                    |
|                                                                                                 | Nicolao di Bressa Lemonicense, diac.card.di                               |
| Matteo, Svizzaro, prete car.tit. dl s. Puden-<br>tiana.                                         | S. maria in via lata . 366<br>Nicolao Siciliano prete card di S 432       |
| Matteo Langio Todesco , dlac. card, di s.                                                       | Nicolao Siciliano prete card di S 432                                     |
| Angelo. 499                                                                                     | Nicolò Inglese mon-cist. Vesc. card. alb. 276                             |
| Matteo Contarello Francese, prete car tit.                                                      | Nicolo., diac. card. di S. maria in Colmedin.                             |
| di s. Stefano in Celio Monte . 608                                                              | 397                                                                       |
| Matteo Vefc. card. Albano . 265                                                                 | Nicolo Parisense prete catd. tit. di S. Loren-                            |
| Matteo Rom., diac. car. di s. Adriano ibid.                                                     | in Damafo. 342                                                            |
| Matteo., p. card. tit. di s. Marcello. 289                                                      | Nicolò da Trevifo Vesc. car. Ostiense 346                                 |
| Matteodiac.car.dis Maria Nuova . ibid.                                                          |                                                                           |
| Matteo diac. card. di s. Theodoro. 301<br>Matteo d'Aqua Sparta Vesc. c. Portuese. 340           | Nicolò Francefe,pr.c. tit. di S. Eufebio 349                              |
| Matteo Orlino Romano Vesc. car. Sabino.                                                         | Vitale in Vestina. 365                                                    |
| 359                                                                                             | Nicolò Roscelli, Spagnuolo, prete car, tit. di                            |
| Matreo Todesco, p. c. tit. di s. Clriaco . 304                                                  | S. Sifto. 38a                                                             |
| Matteo Priuli Venetiano Abbate diac. car.                                                       | Nicolò Carazzuolo, Napolitano, prete card.                                |
| tit. dis giro!amo de' Schiavoni. 717                                                            | tit. di S. Ciriaco. 382<br>Nicolò forteguerra da Pistoia prete card. tit. |
| Mauritio Vesc. card, Portuense. 251                                                             | Nicolò forteguerra da Pistoia prete card. tit.                            |
| Mauritio Emanuel Prior di Castella figli-                                                       |                                                                           |
| uolo del Duca di Savoia, diac, car. tit. di S.                                                  | Nicolò fisico genovese, prete card. tit. di S.                            |
| Euflachio. 716                                                                                  | Prisca. 490<br>Nicolò Pandolfino fiorentino, pret. card tie.              |
| Stefano in Celio monte. 490                                                                     | di S. Cefareo. 505                                                        |
| Melchior Clefelio Todesco , Vesc di Vien-                                                       | Nicolò Redolfi fiorentino diac. card. di SS.                              |
| na prete card tit. dl s 717                                                                     | Vito e modesto . 479                                                      |
| Meliore Francele prete card. tit. di ss. gio                                                    | Nicolò gaddi fiorentino, diac. card. di S.                                |
| vannii, e Paolo. 251                                                                            | Theodoro. 52 F                                                            |
| mettello Bichi Senele Velc. di Soana, prete                                                     | Nicold Stoberg Svevo, p.c. tit.di 3. Siito 541                            |
|                                                                                                 | Nicolò Ardinghello Fiorentino, prete card.<br>tit.di S. Appolinare. ibid  |
| milone Francele Velc. c. Preneftino. 251<br>michele da Bocco Francele, p. c. tit. di \$350      | Nicològaerano Sermonerra Rom. diac. car                                   |
| michel Silvio Portughefe, prete car. tit. di ss.                                                | di S. Nicolò in carcere Tul. ibid.                                        |
| Apoftoli. 549                                                                                   | Nicolò da Polve Francese, prete card. tit. di                             |
| michel ghislerio dal Bosco d' Alessandria                                                       | s. Giovanni, e Paolo. 586                                                 |
| prete c. di s Maria alla Minerva. 565                                                           | Nicolò Sfrodato Mila p. c. di s. Cecilia.608                              |
| michel Bonello dal Bosco , prete card, tit. di                                                  |                                                                           |
|                                                                                                 | Nini Senese. ibid                                                         |
| nichel dalla Torre da Vdine p. c. 508                                                           | - David Calialiana Francis dian                                           |
| inichel Angelo Toti da Rimini, Vesc. di Ce-<br>fena p.c. tit. di S. Barrolomeo nell' Isola. 716 | ( ) cord di SS Sarvio a Rossio                                            |
| monaco Fracele, c. tit, di SS. Apolloli. 266                                                    | Oddo Colonna Rom. diac. c. di S. Giorgio                                  |
| Towns T. Marie T. Co. M. Dr. L. P. Strong 309                                                   | al Velo                                                                   |
|                                                                                                 |                                                                           |

# E Titoli di tutti i Cardinali:

| al Velo d'oro.                             | 39 I     | pastore Francese prete card tit, di ss. Silves | tro.  |
|--------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|-------|
| Odoardo Farnele, diac. car.di s. Adrian    | 0.657    | e Martino.                                     | 365   |
| Odoardo Vechiarelli da Rieti.              | 787      |                                                | 301   |
| Odonifio Monac. Cafin, diac. card. "       | 236      | perino Tomacello Napolitano, diac. card        |       |
| Odorifio Difaedro, mon. Cafin. diac. c.    | ard. di  | s Giorgio al velo d'oro.                       | 383   |
| s. Agata in Suburra .                      | 255      | perino Gonzaga Mantovano, diac. care           | d. di |
| Oliviero Carraffa Napolitano prete car     |          |                                                | 52 F  |
| Pietro e Marcellino.                       | 462      | piccardo Monaco pre.car.tit.di s pietro, N     | lar.  |
| Omaro Velc. card. Tofcolano.               | 270      |                                                | 342.  |
| Ordeonio Vesc. card, Tescolano             | 332      | pictain Francele, prete car, tit.diss. Apost,  | 365   |
| Ottaviano Ubaldini Fiorentino, diac        |          |                                                |       |
| di s. Maria in via lata.                   | 311      | pietro Damian. Mon. Cassinense, Vesc. c        | :2rd  |
| Ottavio Pallavicino pr.ca.tit.di s. Alessi | 0,653    | Oilienfe.                                      |       |
| Ottavio Acquaviva Napolitano, diac.        | car.di   | pietro Monaco Caffinense diac.card.            |       |
| s Giorgio in Velabro.                      | 659      | pietro Monaco Cassinense, di diac. car         | din.  |
| Ottavio Bandini Fiorentino, Arche          | fc. di   | fatto prete card tit, dis. Crifogono.          | 235   |
| Fermo prete card. tir. di s. Sabina.       | 603      | pietro Vefc. card. Albaro.                     | 245   |
| Ottavio Belmosto Genovese Vesc.di Ci       | orfica,  | pietro prete car.tit.di s.Silvestro , e Ma     | arti- |
| prete card.tit.di s Biagio dell'Agnelle    | 0.717    | no.                                            | 251   |
| Ortaviano. Romano prete card.tit.          | 229      | pietro Pilano, prete card.tit.di Santa Sab     | ina.  |
| Ottaviano Romano, diac. car.di s. Nic      | olò in   | 260.                                           |       |
| carcere.                                   | 276      | pietro Romano, diac. card.dl ss. Colma         | a, c  |
| Ortaviano.diac.card, di ss. Sergio, e Bace | 0 2 90   | Damiano.                                       | 260   |
| Ottavio diac.card, dl ss, Sergio, e Bacc   | 105,0    | pietro Borgognone prete card. tit. di & N      | ∕lar- |
| Othone Castiglione , de Rems mon.          | Clur.    | cello.                                         | 265   |
| Vescovo card. Offiense.                    | 245      | pie:ro prete card.tit.di ss. Silveftro,e M     | 1ar-  |
| Othone. prere card tit. di s. Pudentian    | a. 250   | tino.                                          | 267   |
| Othone Romano, diac, eard. di s. Gior      |          | pietro prete card.tit.di s. Anallafia . i      | bid.  |
| Velabro.                                   | 270      | pietro diac. card.                             | bid.  |
| Othone de Brifcia diac.car.di s Nicolò     | in car-  | pietro Romano . Vesc. car.                     | 270   |
| cere.                                      | 276      | pietro prete card tit di s. pudentiana.i       | bid.  |
| Othone Candido, Vefc.card Portuent         | c. 20 7  | pietro diac. card.dis. Maria in Domir          | n.ib. |
| Othone, . diac.card.di s. Nicolò in carc   | ere.ib.  | pietro. prete card. tit, di s. Eufebio,        | bic.  |
| Othone Vefc. card. Tofcolano.              |          | pietro diac. card.di s. Maria in portico.:     | 273   |
| Ottobono del Filisco diac.c, di s. Adriar  | 10.212   | pietro diac. card.di s. Euftachio .            | 2 79  |
| Otho Trucfes Todesco, prere card. ti       | t. di s. | pietro Vesc. card. Toscolano .                 | 285   |
| Balbina.                                   | 541      | pietro prete card. tit.di s. Lorenzo in l      | Da-   |
| P                                          |          | malo.                                          | 285   |
| D Aolo diac. card.                         | 216      | pietro prete car.tit. di s Grifogono . i       | bid.  |
| Paolo prete card. tit.di s.Sifto.          | 211      | pietropr.car.tit.di s. Gabinio, e Sulanna.     | 282   |
|                                            | ft.2 70  | pletro . prete c.rit.di s. Maria in Aquiro.il  | bid.  |
| paolo Fregolo Genovele, prete card, ti     | t. dis.  |                                                | 293   |
| Anastalia.                                 | 474      |                                                | 297   |
| paolo Cefis Romano, diac. car. di s. N     | licolo   | pietro da Capra, diac. card. di s. Maria in    | via   |
| inter imagines.                            | 406      |                                                | bid.  |
| paolo d' Arezzo de Itre pretecard, ti      | dis.     | pietro prete card tit di s. Marcello .         | 301   |
| Pudentiana.                                | 180      | pietro prete card, tit, di s. Lorenzo in       |       |
| paolo Emilio Zacchia de'Nobili di Ve       | rriano   | malo.                                          | bid.  |
| Genovele prete caratit.di s. Marcello      | . 662    | pietro Romano diac. card. dis Giorgio          | al.   |
| pallavicino Genovese .                     | 780      |                                                | 204   |
| paluzzi Romano.                            |          | pietro Capoccio Romano, dlac. card.            |       |
| pafquale d'Aragona Spagnuolo.              |          |                                                | 112   |
|                                            | 143      | Pietro                                         |       |
|                                            |          |                                                |       |

# Nomi Cognomi, Patrie

| 1401111                                                       | Cognomi, ratio                                     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                               | Pietro de Bernia francese , diac. card. cit. di s' |
| flienfe. 324                                                  | Lorenzo, 375                                       |
| flienfe. 324<br>Pietro Portughefe, Vesc. card. Toscolano. 324 | Pietro Tartaro Romano diac. card. 375              |
| Pietro Peregroffa Milanele prete card tit. di                 | Dietro Sanannola as esa sia dia                    |
| Fietto Feregiona Milanele piete cara tit. di                  | Pietro Spagnuolo pr. car. tit. di s. 382           |
| s. Marco. 340                                                 | Pietro di Rottemburg. Boeino prete car. 38a        |
| Pierro d'Aquila mon. Caf. prete card. tit. di s.              | Pietro filargo di Candia, prete card, tit, di ss.  |
| Marcello. 342                                                 | Apostoli. 391                                      |
| Pietro Spagnuolo Velc. card. Sabinele. 346                    |                                                    |
| Disease Camella france for press and moi Valo                 | Pietro Moro Venetiano diac. car. dis. Mar.         |
|                                                               |                                                    |
| card. Tofcolano. 349                                          | in Dominica 394                                    |
| Pietro francese, monaco prete car.tit.di s. 362               | Pietro d'Aleacco francele, prete card. tit. di s.  |
| Pietro Arnaldo Guascone, prete car. tit. di s.                | Crifogono. 400                                     |
| Stefano in Celio monte . 344                                  | pietro Scovvemberg, Todesco prete car, tit.        |
| Pietro d'Aleblaio francese, prete card. tit. di               |                                                    |
| Pietro a Alebiaio trancele, prete cara, tit. ul               | di S. Vitale in Veltina. 412                       |
| s. Sulanna.                                                   | pietro Barbo Veneriano, diac, card. 412            |
| Pietro da Prato francese, Vesc. card. Prene-                  |                                                    |
| ftino. ibid.                                                  | pietro Gundifalvio Spagnuolo, prete card. tit.     |
| Pietro Testore francese, prete car.tit, di s ibid.            | di s. Croce in Gieruf dem . 474                    |
| Dietro da Maramorto francesa presegue tic                     | pietro ferici Spagnuolo p. car. di s. Sifto. ibi-  |
| dies Dieses - Massellies :Lid                                 | pictro ferrer spagnation p. car. ar s. Sitto. Ton  |
| di ss. Pietro e Marcellino . ibid.                            | pietro folcari Venetiano pre. car. tit. di s. Ni-  |
| Pietro de Cappis francese, prete card, tit. di s.             | cold inter imagines. ibi.                          |
| Clemente. ibid.                                               | pietro de fuxo francese, dlac car.di s. Cosma,     |
| Pietro da Toledo Spagnuolo, prete card. tit.                  | e Damiano ibi.                                     |
| dis Prassede. L ibid.                                         | pietro Daubuffon francese, diac. card. tir. di     |
| Pietro francese , prete card. tit, di ss. Nereo ,             | s Adriano. 482                                     |
| for A the                                                     | pietro Isuaglies Siciliano prete card. 489         |
| & Archileo . 352                                              | pietro Iluaglies Siciliano prete card. 489         |
|                                                               | pietro de gli Accolti Aretino prete card. 498      |
| S 365                                                         | pierro di compostella Spagnuolo prete caratit,     |
| Pietro Ciriaco Lemonicense, diac, car. tit. di                | di ss. Apottoli. 540                               |
| s.Crifogono. 366                                              | pietro Bembo Venetlano prete card. 540             |
| Distra Religest france for dies mand die Marie                | pierro da Banna Borgognone, prete card. tit.       |
| Fletto Denott trancete diag, card. di S. Maria                | pierioda ir mita horgognene, piere caractio        |
| Nuova. ibid.                                                  |                                                    |
| Pierro de Croto da Rovan prete car. tit. di ss.               | pierro paolo parifio Calabrefe, prete card.tit.    |
| Silvestro, e Martino. 369                                     | dis Balbina. 540                                   |
| Pietro di Monterneo francele prete card. di s.                | pietro Paccieco Spagnu olo prese car. 541          |
| Anaffafia , ibid.                                             | pietto Certano Modonese, prete car. tit. di ss.    |
| Pietro flevio francese , Vesc, car, di ss Quat-               | pietro, e Marcelino. 550                           |
| Fietto neviotranecie, Veic. car. di 35 Quat-                  | piction transcriber.                               |
| tro Coronati . ibid.                                          | pietro d'Aragona Siciliano prete card. tit. di     |
| Pietro Tornaquincio fiorentino, Vefe. card.                   | s Califlo. 550                                     |
| Portuenfe. 371                                                | pietro francesco ferrerio piamontele, prete        |
| Pietro di Stagno francese, prete card, tit di s.              | card. tit. dis Cefatio, 572                        |
| Maria in Transfevere. jbid.                                   | pietro Donato Gesio romano prete car. tlt. di      |
| Pietro Corlino fiorentino, prete card. tit. di s.             | s. Vitale. 586                                     |
| f anna in Dame C. prete card. tit. al s.                      |                                                    |
| Lorenzo in Damafo. ibid                                       |                                                    |
| Pietro de Indici francefe,pr.car.tit. di s 374                | pietro Gondo fiorentino prete card di s. Sil-      |
| Pietro Soracinaco francese, prete card, tit.di s.             | vestro. 641                                        |
| Lorenzo in Lucina ibid.                                       | pietro Aldobrandino romano, diac. car. tic.        |
| Pietro flandrino francefe, diac. car. 375                     |                                                    |
| Dierro de Verruco france fe dina send sia di                  | pierro paolo Crefcentio romano prete car.          |
|                                                               |                                                    |
| s. Maria in via lata . ibid                                   | tit. di ss Nerco & Archileo. 717                   |
| Pietro de Luna Arragonele, diac. card. til.d.                 | i pietro Valier Venetiano Archileo. 717            |
| s. Maria in Colmedin . ibid                                   | . prete card tit. di s. Salvator in Lauro . 728    |
|                                                               | Pietro                                             |
| •                                                             |                                                    |
|                                                               |                                                    |

### E titoli di tutti i Cardinali.

Pietro Campori Modonese Commendator, Rainerio di Raffo Francese, diac. car. di f. di s. Spirito prete card. tit. di s. Tomafo Sergio, e Bacco. in Parione . 717 Rainuceio Farnese Romano, diac. card. 541 Pietro Vedone Cremonefe . 783 Reginaldo Vefc. card. Portuenfe. Pietro Bafadonna Venetiano. 548 79 4 Reginaldo Vefc. Beferense pr. c. tir. di s 346 Piccolomint Senele. 78 f Reginaldo da Carvare Francese pret. ca. di s. Pileo Prasta Frigiolano pret card. Stefano in Celio monte. 381 Pilo Torle Francele prete card titt, di s 359 Reginaldo Polo, Inglese, diac, di s. Maria in Pompeo Colonna Romano, prete card. tit. Colmedin. sto Renato de Bria Francese, pret.car.t.di s. 498 di ss. Apostoll. Pompeo Arigoni Romano, diac. prete car. Renato Birago Milanefe prete card. tir. di s. Maria in Aquiro. 703 Riccardo Francese, mon. Clun. prete c. 240 Pomponio Ciccio Romano, pr. car. di s 540 Riccardo Annibaldenfe, diac. card. Poncello Orlino Romano prese card. 307 382 Riccardo Senele dia. car. di s. Euflachio. 346 Pono . . . preie card. tir. di s. Anastalia a40 Ricardo d'Oliviero Francere prete catd. it. Profpero Colonna Romano, diac. card. di s. di s. Eufebin . Giorgia al Velo doro. 4 2 Roberto Pifano prete card. di s ... Prospero Santacroce Romano, pret.car. 472 Roberto .. prete card, tit. di san Aquila, e Prifca . 259 Roberto Pavele prete card. tit. di s. Valo Francese, pret. card. tit. di s. Sil- Roberto. . prete card. tit. di s. Stefano in Cevettro, e Martino. lio monte. 301 Roberto Inglese Vesc car. Portuense . Afiel Petruccio Senese prete card, di s. Roberto Francese mon. Cist. pret. catd. 11t. Sufanna . dis. Pudentiana. 502 Rafael Riario da Saona, diac. card di s. Gior Roberto di Gabenna, Bargogn, prete car. tit. 474 di ss. Apolloli. Rafponi da Ravenna. 783 Roberto Inglese prete card. Rimondo de Goth Guafenne diac. c. 353 Roberto Bertone prete car, tit. di s, Anaftalia Raimon lo da Fargone Guafeone, dia. c.352 Raimondo dia.c. di s. M. in via lata. 276 Roberto Gialon Francese, ptete card. tit. di Raimondo Veliense Francese pre. car. 359 s. Anaffafia . Raimondo da Podietto Franccie ; diac. card Roberto Puccio Fiorentino pret. car. tit.di as. di s. Nicolò in earcere. 36) Quattro Coronati. Raimondo di Visi Francese prete car. 265 Roberto Nobile da monte Pulciano, diac. c. Raimondo Marolio car tit.di s. Prassede se 1 dis Maria in Dominica . Raimondo Perardo Francese, pre car. tit. di Roberto Bellarmonio Politiano Toscano delss. Giovanni, c Paolo. 489 la compagnia di Giesù prete car. tit. di s. Rainaldo Campano mor. Caf. p. c. 2 71 Maria in via . Rainaldo Conte Vefc, card Offienfe, 307 Reberto Vbaldini Fiorentino Vescovo di Rainaldo Loperta Francese , Vesc. card. Al-Montepulciano Nuncio in Francia, prete car, tit. di s. Pudentiana. Rainaldo O: fino Romano diac. card. 365 Roderico Lezi To Spagnuolo , diac. ear. di s. Rainaldo Brancacio Napolitano, diac. card. N-colò in carcere . di ss. Vito, e Modello. 374 Rederice de Caftro Spagnuolo, prete cara di Rainaldo Pifatello Napolitano, prete caid. ss Apolloli. tit. di s. Cecilia. 460 Roderico Borpia Spagruolo, dia, c dis. 541 Rainiero ... prete card. tit. di ss. Aquila , e Rodolfo Pio da Gaipi, prete card tit. di s. 265 Prifca . Rainero . . pr. car, tit. di ss Gio. e Paolo, 285 Rodolfo . . . diac. car. di s Lucia in Sept-to-Rainero . . diac. c. di s. Maria in Colmedin . 301 Rodolfo Nigello Pifano pr. c. tit. d. ss. Apo-

ftoli.

# 'Nomi, Cognomi, Patrie,

| remi, cogno                                      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ffoli. 289                                       |                                                                           |
| Rodolfo diac.cardin. di s. Giorgio al velo       | prete card. tit. di s. Maria in via. 702                                  |
| d'oro 290                                        | filvio Antoniano Remano prete card.tit.di s.                              |
| Rogerio Mostio francese, prete card.dis, Lo-     | Salvatore in Lauro. 6 703                                                 |
| renzo in Damafo. 365                             | fimon de Bria francese, prete card, tit. di s.                            |
| Rogero prete card. di s. Anastalia '301          |                                                                           |
| Rolando Papato Senefe, diac card. tit. di s.     | fimone prete card tit, dis Balbina . 340                                  |
| Maria in Portico. 276                            | fimone di Bololoco francele, Vele card. Pre-                              |
| Romano diac card. di s Angelo. 301               | nellino. * 342                                                            |
| Romano d Rainerio prete card. tit. di ss. !      | fimone francele, mon. Clun.card. 242                                      |
| Pietro, e Marcellino. 259                        | fimone Langiani Inglese, prete card. tit. di s.                           |
| Romaro. diac.car.d s. Maria in Portico. 260      | Sido. 371                                                                 |
| Romano . prete card.tit. di s Anallafia.294      | fimone Cramoco francese, pretecard tit. di                                |
| Roffimano mon. Caf. diac. car. di s. Giorgio     | s. Lorenzo in Lucina. 400                                                 |
| in Velabro. 260                                  | fimon Palqua Negio Genovele, prete car,tir,                               |
| Rubeo Orfino Romano, diac. car.dis Maria         |                                                                           |
| in portico.                                      | fimeon d'Aragona Siciliano, prete card. dis.                              |
| Rustico de i Rustici , diac. card.               | Maria de gl'Angeli. 608                                                   |
| Zamiro de i Zamiri i dimercara.                  | anibaldo flito Genovele prete card. tit. di s.                            |
| C'Affo de' Conti d'Anagna prete card. tit.       |                                                                           |
| dis. Stefano in Celio monte. 260                 | fifto Gara, della Rovere prete card, tit, di s.                           |
| Savelli Romano. 783                              |                                                                           |
| Sbigneo Polor o prete cardatitadi s. Prifca.422  |                                                                           |
| Scipion Lancelloto Romano prete card. tit.       | Hantio prete card. tit. di s. Sabina . 270                                |
|                                                  | ffanHlao Hoho Fologo prete card. 573                                      |
| Scaramuccia Trivultio Milanefe, prete car.       |                                                                           |
| di s Ciriaco.                                    | flefano diac car, di s Maria in Cofmedir, 265                             |
| Scipione Rebiba Siciliano, prete card. di s-     | Referen disc cardis I neis in Silice - 68                                 |
| Pudentiana. 565                                  | flefano Vesc. card. Preneffino . 270                                      |
| Scipion Gonzaga Mantoano, prete card. di s.      | Referen Present sit die Lorenzo in Da-                                    |
| Maria dal popolo 641                             |                                                                           |
| Scipione Borgheli Romano, prete card.tit.di      |                                                                           |
| s. Grilogono. 716                                |                                                                           |
| Scipione Cobellucio Viterbese Segretario         | flefano diac. card. di s. Adriano . 303                                   |
| de' Brevi prete card, tit, di t Sulanna ana      | flefano Romano, prete card.tit. dis. Maria                                |
| Scinioned Elei Senele. 282                       | in Traffevere 300                                                         |
| Schastiano Pighino da Reggio, prete card.tit.    | flefano Vesc. card. Prenessino.                                           |
| dis Califfo.                                     | flefano francele, diac card, diss. Sergio, e                              |
| Serafino Olivario Razalio francele Patriar       | Bacco. 313                                                                |
|                                                  | flefano d'Alberto, francele, Velc. car. Oftien-                           |
| Sforza Palavicino Romano. 283                    | fe. 365                                                                   |
|                                                  | flefano Alberti diac. car, di s. Maria in Aqui-                           |
| Sigifinondo Gonzaga Mantoano diac. car. di       |                                                                           |
| s. Maria Nuova.                                  | fefano Palesio Romano prete card. tit. di                                 |
| Sigifmondo Chigi Senefe. 789                     | s. Marcello. 383                                                          |
| Silvestro Aldobrandino Prior di Roma diac.       | Refuna Colonna Pamana diagona dia Ma-                                     |
|                                                  | ria in Aquiro. ibid.                                                      |
| Silvio Romano, diac. card.di s. Lucia in Se-     | Refano Sarlaverina Nanalisana dia assibili                                |
| ptifolio. 471                                    | ftefano de Verada francese prete card, tit. di                            |
| Silvio Pastarino da Cortona prete card, tit.di - | ss Nereo & Archileo, 460                                                  |
| s. Lorenzo in Lucina.                            | ss Nereo & Archileo. 460<br>Refano Nardine, da forli, prete card. tit. di |
| Silvio Savello Romano Arcivescovo Ressa-         |                                                                           |
| Part to Date no Econisio Victaestoan Pant.       |                                                                           |
| -                                                | ., Ste-                                                                   |
| :                                                |                                                                           |

### E Titoli di tutti i Cardinali.

Stefano Gabriel Spagnuolo, prete card. tit. di ... tino ne' Monti. 524 Tomalo Vlur, Inglese prete card. tit. di s. Cess. Giovanni, c Paolo. stefano Bonutio d'Arezzo prete card.tit.di ss. cilia . 641 Tomafo de Via , Gaietano prete catd. tie. di Pierro, e Marcellino. stefano Pignatelli Romano prete card. tit. di s. Sifto. 718 Tomafo Badia , Modenefe , prete car tit. di s Maria in Via. s. Silvestro . 531. L'abbate di Tulda de Addeo Gaddi Fiorentino prete card. tit. Marcheli di Baden . dis Silueftro . 7 Alentino Ongaro pret. card. tit dis.Bal-Talairando Francele prete card. tit. di s. Pie-360 tro in Vincula. Vberto prete c tit. di ss. aquila, e Prifca. 274 Thedino Abruzzele , diac. card. 251 Vberto pr. c. tit. di s. Loren. in Damafo. 289 Theodino . . diac. car. di s. Maria in port. 2 5 1 Theobaldo Romano diac. card. di s. Maria Vberto Gambara, Bresciano pr. ca. tit. di s. 251 apolinare. Vdalrico ... prete c. tit. di s. Gio. e Paolo. a 68 Theobaldo Buccapero Romano prete card. 260 Vgo atrato prete card tit, dis ... tit. di s. Anastalia. Theobaldo Romano diac. card. di ss. Vito, e Vguccione...pt. c.tit. di ss. Silvestro, e Mar-260 tino. Modelto. Vgolino de Conti d'anagni Velc. c. Offiente, Theodovino ... Vesc. card. Portuense . 284 e Velitrente. Theod to ... prete card. tit. di s. Theod.279 Theoding ... prete card, tit di s. Croce in Vibiano .. pret. c. tit di s. Stefano in Celio 284 Monte. 3 79 Gierulalem . Vicenzo ... Vefc. card, Portuenfe . 359 Theobaldo Vefc. card. Offienfe. 283 Theobaldo Inglese prete car, tit. di s. Sabina, Vicenzo d'aragona Spagnuolo pr. c. tit, di s. anaftalia. 394 3 40. Theodorico prete card. tir. di s. 552 Vicenzo Giuliniano, Grnovele, prete card. Theodoro Lelio da Terni pr. car. di s. Nicolò inter imagines. Theodoro de' Marcheli di Monterrato dia-462 Vicenzo Lauro, Calabrefe , pret. c. tit. dis. cono card. di s. Theodoro . Maria in via . 608 Tiberio Crifpo, Rom. diac. c. di s. Agara. 541. Tiberio Muti Romano Vel. di Viterbo pre- Vicenzo Gonzaga figliuol del Duca di Mantova diac. c. tit. di s. . . . 717 te card. tit. di s Prifca . F. Vicenzo M. Orfino Dominicano. Tolomeo Francese, pr. c. tir. dis Theod \$72 798 Tomalo. . p.c.tit. dis Vitale in Vestine. 270 Vitale Romano Vesc. card. albano . Tomafo... pret, card, tit. dis Sabina. 303 Virale da Funio, Francese. pr. c. tit. di s. Tomaso arnucio mon. Celett card. di s. Ce- Vitaliano Visconti Milanese. 783 342 Virgilio Rofari da Spoleti, pr. card. ₹6 € Tomalo Inglele prete card, tit, dl s. Sabin. 252 Vitellozzo Vitelli da città di castello diac. c. Tomafo da foligno, Modenese, Vesc. card. di ss. Sergio, e Bacco. 565 381 Volunnio Bandinelli Sanefe 782 Tufculano. Tomalo O: fino, romano diac. card di s. Ma. V venceslao Todesco prete card tit. di s. 282 382 Vunilano ... prete car, tit. di s. Stefano in ceria in Dominica. Tomaso Brancaccio, Napolitano, prete car. lio Monte. 274 400 Vuu llelmo .. p. c. tit. di s. Sabina . 260 tit. di ss. Gio. e Paolo. 400 Vunillelmo di Pavia, dia. card. 280 Tomaso Inglese, prere card. Tomafo Sarzana da Luna, prete card. tit di Vuuillelmo Francele, p. c. tit.di s.Sabina. 294 423 s. Sùlanna . Tomafo Inglese, pret. c, rit. di s. Ciriaco. 462 Accaria Dolfino, Venetiano, prete card Tomaso Transilvano pret. card.tit. di s. Mar. 2 572 Il fine della Tavola de' Nomi, Cognomi, Patrie, e Titoli di tutt'i Cardinali.

# TAVOLA

# DELLE COSE PIU' NOTABILI,

CHE NELLA PRESENTE OPERA SI CONTENGONO,

Accommodate tutte per ordine d'Alfabetto.

| 4                                             | visioni, e riceve in gratia il Duca d' Uri   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                               | no, e quel di Ferrara. 508. odiato da'rom    |
| Bboccamento di Papa Paolo iii.del-            | ni, 509. canoniza s. Antonio.                |
| l'Imper. Carlo V. e di francesco              | S. Agatha vergine, e martire.                |
| Redi Francia. 531                             | S. Agnele vergine , e martire . ibi          |
| Accidente grave perturba grande-              | 5. Agostino Dottore di s. Chiesa. 8          |
| mente l'animo del pontefice Clem.viii.246     | Agostino Borghesi terzo Avo di Paolo v. 70   |
| Accidente miracoloso occorso in Roma, 613     | mandato contro à Fiorentini Cap.Gener        |
| Accordo trà il Papa, & i Romani in materia    | le quivi. Altro Agostino borghesi foriere    |
| del Governo della città . 284                 |                                              |
| Accordo trà il Papa, & i Visconti. 364        | Agapito papa, suoi gesti, e morte.           |
|                                               | Agatone papa, fue operationi, e morte. 1     |
|                                               | Agapito ii. papa, fue attioni, e morte. 20   |
| Acqua Verg. ricondutta da Sisto iv. In Ro-    |                                              |
| ma. 474. Acqua Felice condotta da Sitto       |                                              |
| v. in Roma. 617                               | Ajuti dati da Clem. viii. all' Imper. contro |
| Acque condotte per 37 miglia fin da Braccia-  | Turchi, & al Duca di Savoja per l'estirp     |
| no per commodità di roma da Paolo v.726       |                                              |
| Adelfonso red'Austria in Spagna con l'aluto   |                                              |
| di Carlo Magno, da una rotta à i Saracini,    | rotta à Saracini in puglia. 201. chiama ;    |
| e ricupera Lisbona. 163                       | Ungari in Italia.                            |
|                                               | Aldobrandina famiglia, e sua origine. 60     |
| Adolfo Imp. uccifo in battaglia . 339         | Aldobrandino Aldobrandini bilavo del p       |
| Adobaldo re di Longobardi 120                 | dre di papa Clemente viii. ib                |
| Adriano Imp. e fuoi fatti . 20                | Alfonfo d'aragona rè di Napoll . 406. è fat  |
| Adriano Papa di gran dottrina,e fantità. 1 59 | prigione in battaglia dal Visc. 413. liber   |
| chima il re di Francia in fuo aiuto. 160.fa   |                                              |
| molte buone opere in roma per fuo abbel-      |                                              |
| limento, e commodo . 161, fua morte. 162      | 425. muore . 4:                              |
| Adriano ii. Papa pietoliffimo, fue attioni, e |                                              |
| morte. 185                                    |                                              |
| Adriano iii. Papa, sue attionl, e morte. 189  | rinoncia il regno al figliuolo. ib           |
| Adriano iv. Papa converte prima che fosse     | Alfonto da Efte Duca di Ferrara.             |
| Papa, la Norvegia alla fede. 278.fatto pa-    | Alfonio Piccolomini Sign di Monte Marc       |
| pa ritoglie affatto il gover, di roma di ma-  | no, fuoi fatti, e morte. 6                   |
| no del popolo. 278, corona Fed.Imp.ib.fua     | Alfonio Duca di Ferrara in roma. 6           |
| morte, e card. da lui creati. ibid.           | Alberto d'Austria Imper. 4                   |
| Adriano v. Papa, sue attioni, e morte. 328    | Aspirando re de' Longobardi . 1.             |
| Adriano vi. Papa . 547 fue attioni innanzi a  | Affolfo re de' Longobardi. 151. travaglia    |
| papato. 507. eletto Papa essendo in Spagna    | pontefice. 1 52. affedia roma . 153. Vinto   |
|                                               |                                              |

# Tavola delle cose più Notabili : .

| alberico da Cunio,e fua virtà . 384.gran con-                                         |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| testabile del Rè di Napoli. 513                                                       | di Bologna, è creato pontefice. 733          |
| alberico Re d'Gothl, piglia Roma. 78                                                  | alestandria di Lombardia come edificata. 186 |
| alberto Antipapa. 237                                                                 | alboino Rede'Longobardi . 106. pafla in Ita- |
| alberto Magno                                                                         |                                              |
| albino Imperatore. 39                                                                 | Almerico Re di Gierusalem . 281. affedia i   |
|                                                                                       | Cairo in Egitto. ibid.                       |
|                                                                                       | altari ricchilimi eretti da Paolo v. 314     |
| alessio empio Imper. de Greci. 298                                                    | amalafunta Regina d'Italia, e fue bontà. 87  |
| alessio Imp. de Greci contrario à Latini nella                                        | uccifa. ibid.                                |
|                                                                                       | Amadeo Duca di Savoja, creato Antipapa       |
| alessandro papa, e sua morte.                                                         | dal Concilio di Balilea . 416                |
| aleifandro ij, papa 236. combatte in Roma                                             |                                              |
|                                                                                       | Ambalciatore del Re del Giapone al Papa .    |
| lio di Mantova 237.card. da lui cteati ibid.                                          | 606. Amando Veic. 717                        |
| fua morte. 238                                                                        | Ambasciatore del gran Duca di Molcovia al    |
| aleffandro iij. papa 280, travagliato dallo                                           | Papa. 600                                    |
|                                                                                       | Ambalciatori de' Re, e principi al pontefice |
| nica l'Imper Federico, ibid torna à Rom-                                              | Paolo V. 712. etiam fuori del Grembo di      |
| ibid. fugge di Roma 282. concede il gover-                                            | fanta Chieta quivi.                          |
|                                                                                       | Ambasciatori di diversi principi Cattelici à |
| aleifandria nuova città. 285 và in Venetia                                            | Roma. 678                                    |
|                                                                                       | Ambasciatori Veneti ricevutl da Cl.viil.674  |
|                                                                                       | Anfelmo Arcivelcovo di Conturbia gran.let.   |
| do, muore ibid card creati. 285                                                       | terato. a58                                  |
| alessandro iv. papa 322. scommunica Man-                                              |                                              |
|                                                                                       | Ancona prefa da Saracini 175.prefa dell'Im-  |
| il tiranno Ezelino 31 3. canoniza s. Chiara.                                          | per. Federico 280 guerreggia con i Vene-     |
| 314. altre fue buone opere, e morte 315.                                              | tiani - 234. 339                             |
| card. da lui creati. ibid.                                                            | Andrea Doria, General dell'armata Impe-      |
| alessandro v. papa 395. priva Ladislao del                                            | riale . 531. fugge da Barbarossa alla Preve- |
| regno di Napoli ibul dichiara Re di Napo-                                             | fa. 533                                      |
|                                                                                       | Andrea Doria Secondo, e mandato dal Re       |
| aleffandro vi. papa 482. fua fierezza, & in-                                          | di Spagna in loccorlo de i Venetiani. 579    |
| gratitudine. 483. fà lega con Carlo Re di                                             | fcordandofi del Colonna torna indietro.      |
| Fracia ibid. fa lega co'principi d'Italia con-                                        | 580.                                         |
| tra il Re di Francia, ibid fa ogni sforzo per                                         | Andronico Imper, de Greci. 288               |
| aggratire Celare il figliuolo ibid. perfegui-                                         | Androco ii. Imper. de Greci. 340             |
| tagii Onini 483. accogne in Roma i Mar-                                               | Annibale Bentivoglio rimette Bologna in li-  |
| rani, fracciati dal Redi Spagna 487. dife-                                            | bertà . 4 ro. e uccifo à tradimento. ibid.   |
|                                                                                       | Anglia si fa tributaria della Chiesa Romana  |
| tofficato lui . 488. card. da lui creati. 489                                         | 177.                                         |
| aleflandro de' Medici, Duca di Fiorenza.                                              |                                              |
| 518. è uccifo da un fino parente. 530<br>eleifandro Vitelli fotto la Mirandola. 545   | 419.                                         |
|                                                                                       | Anacleto papa, e fuoi ordini. 17             |
| aletiandro Farnele Principe di Parma com-                                             | Anthero papa iuoi ordini ,e morte . 39       |
| batte Navarino 490. Gener dal Re di Spa-                                              |                                              |
| gna in Fiandra por forcorre parigi. 614<br>a letfandro Borghefe Giudice ponteficio in | Anastagio papa, suoi ordini, e morte. 75     |
|                                                                                       |                                              |
| alesiandro Farnele Duca di Parma muore.                                               | Anastagio iii. papa.                         |
| And Annex Duck of Patting migore.                                                     | Anadagio Ivana dora                          |
| 674                                                                                   | Anaftagio Imperadore, 92                     |
|                                                                                       | e s Mas-                                     |
|                                                                                       |                                              |

### Tavola delle cose più Norabili.

| 1 4 TOTA GETTE .                                                              |      | Pia Tiordonie                              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|------------|
|                                                                               | 18   |                                            | 191        |
| anastagio li. Imp.                                                            | 44   | armenia prefa da i corcelignati.           | 349        |
|                                                                               |      | arfacidi chi fuffero.                      | 110        |
|                                                                               |      | alcanio Sforza card.                       | 466        |
| animo di Glem. 8. be coposto se moderato. 6                                   | 72   | atcanio Zurarini spedito In Spagna da      |            |
| annate de Beneficii, che cofa fiano, e da ch'                                 | in-  | Clem. vin.                                 | 667        |
|                                                                               |      | affuria de i Longobardi per vincere i Fra  |            |
|                                                                               | 26   | 6.                                         | 127        |
| anno Santo celebrato in Roma del 1 600.                                       |      |                                            | ar ri -    |
|                                                                               | 91   | nunciare il papato a Celettino.            | 343        |
| antonio Pio Imp.                                                              | 24   | affutia del Castellano di Sant' angiolo,   | 414        |
| antonio Filosofo, & Aurelio Commodo In                                        |      |                                            | i pa-      |
| e lor fatti.                                                                  | 2,7  | pa 533 fatto prigione.                     | 547        |
| antiochia affedlata da Christiani. 257. pre                                   | 13   | after Buglione Generale dell'effercite V   |            |
| & fattone Sign, Boemondo Normano. 2                                           |      |                                            |            |
| prefa dal Saladino, 2                                                         | 93   | Famagosta 580. e contra la tede uccil      | O da       |
| antecessori di papa Innocentio viil. di do                                    | ٧¢   |                                            |            |
| vennero, e loro honorate imprese. 2                                           |      |                                            | 634        |
| antichità, & Origine dell' anno Santo. 6                                      |      |                                            | 711        |
| Santonio Arciv.di Fiorenza canonizato 5                                       |      |                                            | 65         |
|                                                                               |      | athalarico re di Gothi.                    | 73         |
| anionio Caraffa Marchele di Montebel. 5                                       |      |                                            | 78         |
| antonio Postevino Giefulta è dal papa ma                                      |      |                                            |            |
| daro ad accordare il Re di Polonia , &                                        | . 11 | da romani & g. prende aquisea.             | bid.       |
| gran Duca di Molcovia                                                         |      | attioni di papa Clem.vili nell'anno Sant   |            |
| D. antonio eletto da Portugenfi lor Rè 171                                    | ie   | fommo, & ammirabile effempio.              | 697        |
| scacciato dal Regno da Filippo Re di Si                                       | ·a-  | atto Generolo delle donne d'aquilea.       | 673        |
|                                                                               |      |                                            | 41         |
|                                                                               |      |                                            | 193        |
|                                                                               |      | attidi Giuftitia fatti intorno al corpo m  |            |
| aquila Hebreo traduce la Bibia.<br>archiconfraternità della Dotrina iffituita | 23   |                                            | 199<br>364 |
| s. Pitro di Roma.                                                             | 1111 |                                            | 607        |
| arcivelcovado di Ravenna conferito al car                                     |      |                                            | ٠٠/        |
| aldobrandino dal pada.                                                        | ٠.   | aureliano Imp. e fuoi fatti.               | 48         |
| armara della lega de Christiani di quanti v                                   | 3-   | S aurea abhadefta di tre mila Monache.     | 114        |
| fcelli .                                                                      | e    | azzo da Este governatore di Ferrara 30     | 6.6        |
| armata di Spagna,shbattuta dalla fortuna a                                    |      |                                            | 349        |
| bandona l'impresa d'Inghisterra.                                              |      | 140164                                     | 277        |
| armeni s' unifcono con la Chiefa Latina.4                                     |      | B                                          |            |
| arnolfo I. Patriarca Latino in Gierufale. 2                                   |      | - ,                                        |            |
| aratore poeta.                                                                |      | T) Aarnaba                                 | 7          |
|                                                                               | 5 6  | Bajano Bulgaro guerreggia con l'           | lm-        |
| ariadeno Barbaroffa , gran corfaro, occupa                                    | ήĺ   | Perator Greco.                             | 212        |
| Regnodi Tunifi, 527, paffa con armata                                         | in   | Bandiri travagliano lo stoto della Chiesa. | 607        |
|                                                                               | 36   | perche sono animosi.                       | 655        |
| ariffide Filosofo Christiano.                                                 | žΩ   | Banidti eftirpati da Clem. viii.           | 656        |
| arcardio Imperatore, e fuoi fatti.                                            | 78   | Baldovino Baglioni 248. succede al frat    | ello       |
|                                                                               | 18   | nel regno di Gierufalem. 254, fatto pri    | gio-       |
|                                                                               | 20   |                                            |            |
| arriperto Re di Longobardi. 1                                                 | 24   | a nemici. 266. fua morte.                  | 272        |
| arnolfo Imperatore dà molte Rotte a l N                                       | 01-  | Baldovino ii. terze Re di Gierufale, e fue | ·im-       |
| 4                                                                             |      | pre                                        | ſe         |
|                                                                               |      |                                            |            |

# Tavola delle cofe più Notabili.

| baldovino Imper. Latino di Goldanttnopoli.  conferma lecenfure contra l'Imp. Lodovi- gao, paffa in Italia.  307  20, 316. Iffutige molti Vicaria felecità banderefi Magiffato creato in Rom. da Co-  316. Iffutige molti Vicaria felecità bando do Safforerato gran Legiffa.  35 berta moglie di Carlomano fratello morto baliardo hercitco, fi disdice, e fi fa Moj  61 RC Carlo Magno fugge co i figilioli di baliardo hercitco, fi disdice, e fi fa Moj  81 Bernanco Rel Deficiro.  316  316  317  318  319  320  330  340  341  342  342  343  344  344  345  346  346  347  347  348  349  349  340  340  340  340  340  340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | picte.                                           | 10,000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 300, paffa in Italia.  300 pandreif Magilitrato creato in Rom. da Romania.  301 pantolo da Saffoferato gran Legifla.  302 partolo da Saffoferato gran Legifla.  303 partolo da Saffoferato gran Legifla.  303 partolo da Saffoferato gran Legifla.  304 partolo da Saffoferato gran Legifla.  305 partolo da Saffoferato gran Legifla.  306 partolo da Saffoferato gran Legifla.  307 partolo da Saffoferato gran Legifla.  308 partolo da Saffoferato gran Legifla.  309 partolo da Confine Cofficera partolo da Saffore Cofficera | baldovine iv. Rè di Gierufalem . 222             |                                                  |
| handerein Magilitarso creato in Rom. da Ro- mani.  harrolo da Safforerato gran Legifta.  Saffilio Cappadoce :  Saffilio Cappadoce :  174 berando Ref dialia. 16, fi ribella all'Imperatore di Romano fratello morto  175 berando Ref dialia. 16, fi ribella all'Imperatore di Romano de Ref Carlo Magno fugge coi figliuoli di  176 berando Ref dialia. 16, fi ribella all'Imperatore di Romano de Ref Carlo Magno fugge coi figliuoli di  176 berando Ref dialia. 16, fi ribella all'Imperatore di Romano de Ref dialia. 16, fi ribella all'Imperatore di Romano de Ref dialia. 16, fi ribella all'Imperatore di Romano de Ref dialia. 16, fi ribella all'Imperatore di Romano de Ref dialia. 16, fi ribella all'Imperatore di Romano de Ref dialia. 16, fi ribella all'Imperatore di Romano de Ref dialia. 16, fi ribella all'Imperatore di Romano di Romano de Ref dialia. 16, fi ribella all'Imperatore di Romano de Romano di Romano de Romano di Romano  | baldovino Imper. Latino di Coltantinopoli.       |                                                  |
| mani. S. Bailio Cappadoce. S.  | 300. paffa in Italia . 307                       |                                                  |
| bartolo da Saffoferato gran Legifa.  Saffilo Cappadoce.  Saffilo Cappadoce.  Cappado herecico, fididaice, e fi A Mona- Cappado herecico, fidia herecico, fididaice, e fi A Mona- Cappado herecico, fidia herecico, fididaice, e fi A Mona- Cappado herecico, fidia her |                                                  | d'Italia ibid. fua morte, e card. da lui creati  |
| S. Balilo Cappadocc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | 357                                              |
| baliardo herecico, fidisdice, e fi fa Mona- co. 214 bernardo Red'Italia. 16.5 diribella all'Imper- baldo eccellente Legifta: 375 baldio eccellente Legifta: |                                                  |                                                  |
| co. 174 bernardo Ré d'Italia. 16, f. ribella all'Imperabidaffare Coffa card. 396 baido eccellente Legiffa. 392 bandecellente Legiffa. 392 bandecellente Legiffa. 392 bandecellente Legiffa. 392 bande considerate de la considerate del considerate de la considerate del considerate de la considerate de l |                                                  |                                                  |
| baldárez Coffic card.  baldórez Coffic card.  baldírez do Contlantino fabricata gettata à terra da Paolo V. per edificar s. Pietro. 713 bendetto de Contlantino fabricata gettata à terra da Paolo V. per edificar s. Pietro. 713 bendetto de Contlantino fabricata gettata à terra da Paolo V. per edificar s. Pietro. 713 bendetto antipapa. pietro di Luna. 330. etipica betataglia navajue tra Veneciani e Genovet.  Loiola, Beato Frácelco Xaverlo, Beato Fibratica de Catalogna. 393. fusa offinatione. Ibi. e deponde proportione de Catalogna. 393. fusa offinatione. Ibi. e deponde proportione.  Betirando, Beato Tomaso da Villanova.  Betirando, Beato Tomaso del O Imperio, e fue benergario Imperatore d'Occidente Longo bardo.  100 benerato da Coaccia i Gobtida Roma a, efi benerato da Coalia Chicia Romana all' Imperatore Henricoli.  101 beneratore Henricoli.  102 benedetto ili. Papa, e fuoi ordini, e bontà.  103 benedetto ili. Papa, e fuoi ordini, e bontà.  104 benedetto vi detto vii. papa a. 133. corona dell' Imperio Henrico Bavaro. bild. depondo da Folf i bild. etto mis morte.  105 benedetto vi detto vii. papa a. 133. corona dell' Imperio Henrico Bavaro. bild. depondo da Folf i bild. dero mis in fedia, e muore sendetto vi detto vii. papa a. 133. corona dell' Imperio Henrico Bavaro. bild. depondo da Folf i bild. dero di fine.  106 benedetto vi detto vii. papa a. 134. corona dell' Imperio Henrico Bavaro. bild. depondo da Folf i bild. dero di fine.  108 benedetto vi di fine.  109 benedetto vi detto vii. papa a. 134. corona dell' Imperio Henrico Bavaro. bild. depondo da Folf i bild. dero di fine.  109 benedetto vi detto vii. papa a. 134. corona dell' Imperio Henrico Bavaro. bild. depondo da Folf i bild. dero di dero da fine.  109 benedetto vi detto vii. papa a. 134. corona dell' Imperio Henrico Bavaro. bild. depondo da Folf i bild. dero dei dei terra fan ta. 247. dell' Ungaria.  | baliardo heretico, fi disdice, e fi tà Mona-     |                                                  |
| baldo eccellente Legifia:  312 benedetto antipapa.20-4 depollo, e confinato, baltiles da Confination fabbricata gettata à terra da Paolo V. per edificar s. Pietro, 713 benedetto activitimo.  1400 benedetto de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra  |                                                  |                                                  |
| badilica de Contlantino fabbricata gettata à la terra da Paolo V. per edificars Pietro, 713 bendetto card. Gaetano, e (ua affutla, 341 beda huomo dottifilmo.  140 bendetto card. Gaetano, e (ua affutla, 341 bendetto card. Gaetano, a (ua affu |                                                  |                                                  |
| terra da Paolo V, per edificar s. Plettro, 713 benedetto card. Gateano, e fua affutla. 3 at the battaglia navale trà Venetiani e Genove chi battaglia navale trà Vilanta benefito di Genove chi battaglia navale tra dell'antiqua di Battaglia navale trà venetia dato dalla Chiefa Romana all' Imperatore d'entire di Battaglia dell'antiqua dell'ant | baldo eccellente Legista . 372                   | benedetto antipapa.204.depolto, e confinato.     |
| beda humono dottifilmo.  140 benedetto antipapa, pietro di Luna, 350. etiri battaglia navaje tra V enetiani e Genove fi beatificatione fatta da Paolo v. del B. Ignatio Loiola, Geato Frácefco Xaverio, Beato Fi-lippo Neri, Beato Terác, Beato Lodovico Beitrando, Beato Terácefo Xaverio, Beato Frácefo Saverio, Beato Horazo de Beitrando, Beato Tomato da Villanova, beato Tomato de Villanova, beato Tomato de Rei na Ravenna.  102 benetetto Carcacia (Gorbida Roman all' Imperatore Henrico).  103 beretato Galia Chiefa Romana all' Imperatore Henrico).  104 beretato Galia Chiefa Romana all' Imperatore Henrico).  105 beretato Galia Chiefa Romana all' Imperatore Henrico).  106 beretato Galia Chiefa Romana all' Imperatore Henrico).  107 benedetto Henrico).  108 beredetto Henrico).  109 benedetto ili, Papa efuol ordini, e bontà.  109 benedetto vi detto vil, papa pofto prigiono.  110 morte.  113 Travegliati all' Ref d' Ungaria.  110 merito Henrico Bavaro-tibid. deporto del contro de la discontro dell' Imperio Henrico Bavaro-tibid. deporto dell' Imperio Henrico Bavaro-tibid. deporto dell' dell' papa dell' dell' papa dell' dell' papa dell' dell' papa dell' dell' dell' papa dell' dell' dell' papa dell' dell' | basilica da Constantino sabbricata gettata à     | 234                                              |
| battaglia navale trà Venetiani e Genove di l'agrico de l'accidenta de Paolo v. del B. Igatdo Loilo (Reato Fracelco Xaverio, Beato Fribipo Neri, Beata Terefa, Beato Lodovico Belirando, Batto Tomaío da Villanova , Belirando (Reato Fraecia) (Reato Frae |                                                  |                                                  |
| Gralogna, 33 (lua offinatione. bli, cdepo- beatificatione fatta da Paolo v. del B. Ignatio Loiola, Beato Frácefeo Xaverio, Beato Fi- lippo Neri, Beata Tería, Beato Lodovico Beltrando, Bato Tomalo da Villanova, Beato Ilidoro di Madrit. 715 Beato Ilidoro del Madr | beda huomo dottiflimo. 140                       | benedetto antipapa, pietro di Luna. 380. eri-    |
| beastificatione fasta da Paolo v. del B. Ignario Loiola, Beast Frácefo Xaverio, Beato Fi- Jippo Neri, Beata Terefa, Beato Lodovico Belterando, Bacto Tomafo da Villanova, Beato Indoro di Madrit. 713 Beracto Indoro I | battaglia navale trà Venetiani e Genove-         | chiesto che rinoncii il papato. 392. fugge in    |
| Loiola Beato Frácefeo Xaverio, Beato Fibentivog II Signori pidi Bolognai. 347 lippo Neri, Beato Lodovico Beltrando, Beato Tomaío da Villanova, beato Lodovico Beltrando, Beato Tomaío da Villanova, beato Lodovico Beltrando, Beato Tomaío da Villanova, beato Indoro di Madrit. 715 berengario ili. Imperator dell'Occidente Logo Beato Indoro di Madrit. 715 berengario ili. Imperator dell'Occidente bio simpreje 9, feaccia i Gothi da Roma, e fa berengario da Tours gran dotto. 215 prigione il 10 Rei na Ravenna. 102 berengario da Tours gran dotto. 215 prigione il 10 Rei na Ravenna. 103 berengario da Tours gran dotto. 215 prigione il 10 Rei na Ravenna. 103 berengario da Tours gran dotto. 215 prigione il 10 Rei na Ravenna. 103 berengario da Tours gran dotto. 215 prigione il 10 Rei na Ravenna. 103 berengario da Tours gran dotto. 215 prigione il 10 Rei na Ravenna. 103 berengario da Guilla de Carte da Guilla de |                                                  | Catalogna. 39 3. fua oftinatione. ibi, e depo-   |
| lippo Neri, Beata Terefa, Beato Lodovico Belerando, Bacto Tomaío da Villanova, Beato Ilidoro di Madrit.  315 Beredetto di Sacto Tomaío da Villanova, Beato Ilidoro di Madrit.  316 Beredetto di Caccia i Gothi da Roma, e fa benevano dato dalla Chiefa Romana all' Imperatore Henricoli, 200 Bertagario il.  317 Imperatore Henricoli, 200 Bertagario il.  318 Imperatore Henricoli, 200 Bertagario il.  319 Bertagario dall'Occidente ibid.  319 Bertagario il. Imperatore dell'Occidente ibid.  320 Bertagario dall'Occidente ibid.  321 Imperatore Henricoli, 200 Bertagario il.  321 Imperatore Henricoli, 200 Bertagario il.  322 Bertagario dall'Occidente ibid.  323 Bertagario dall'Occidente ibid.  324 Bertagario dall'Occidente ibid.  325 Bertagario dall'Occidente ibid.  326 Bertagario dall'Occidente ibid.  327 Bertagario dall'Occidente ibid.  328 Bertagario da Tours gran dotto. 237 Bertagario dall'Occidente ibid.  329 Bertagario da Tours gran dotto. 237 Bertagario dall'Occidente ibid.  320 Bertagario da Tours gran dotto. 237 Bertagario da Bertagario da Bertagario da Bertagario da Bertagario da Bertagario da Bertagario dallo dell'occidente ibid.  336 Bertagario da Abbate innanima l'Principi Chir diiani a lococore terra fanta. 213 bernedetto vi detto vi. papa a 133 Corona dell' Imperio Peratoro dell' Imperio Perator | beatificatione fatta da Paolo v. del B. Ignatio  | sto dal concil. di costanz. 399. muore. 408      |
| Beltrando, Basto Tomafo da Villanova, bardo.  Berodetto do Madrit. 715 Berodetto do Madrit. 715 Berodetto do Madrit. 715 Berodetto do Madrit. 715 Berodetto de Madrit. 715 Berodetto de Madrit. 715 Berodetto de Madrit. 715 Berogario ill. Imperator dell'Occident biolibility de l'accident de l'accid | Loiola, Beato Fracelco Xaverio, Beato Fi-        | bentivogli Signori di Bologna. 385               |
| Beato Ilidoro di Madrit .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lippo Neri, Beata Terefa, Beato Lodovico         | berengario Imperatore d'Occidente Longo-         |
| S. Bernedetto belifario gana capitano dello Imperio, e flue beliario gana capitano dello Imperio del Grando della Capitano | Beltrando, Beato Tomafo da Villanova,            | bardo. 198                                       |
| S. Benedetto belifariogana capitano dello Imperio, e foue beengario at Tours gran dotto:  simprele 97, feaccia i Gorbida Roma, e fa berengario da Tours gran dotto:  simprele 97, feaccia i Gorbida Roma, e fa berengario da Tours gran dotto:  sapragione i lor Rei in Ravenna.  sapragione i lor Rei in Rei | Beato liidoro di Madrit . 715                    |                                                  |
| belifario gian capitano dello Imperio, e fue berengario hercito di difice.  aprigione: il or Rei in Ravenna.  103 benevanto dato dalia Chiefa Romana all' Imperatore Henitooli, berengario hercito di didice.  236 prigione: il or Rei in Ravenna.  103 benetato dalia Chiefa Romana all' Imperatore Henitooli, berengario Arcito di didice.  237 berrado Abbate innanima I Principi Chri firati.  238 berrado Abbate innanima I Principi Chri fitiani a lococret terra fanta.  239 benedetto il. Papa ottifimo, 134. Gua morte.  240 benedetto il. Papa, e fuoi ordini, e bontà. 123 benedetto vi detto vi. papa pollo prigione. 213 benedetto vi detto vi. papa pollo prigione. 214 benedetto vi detto vi. papa pollo prigione. 215 benedetto vi detto vi. papa a 133. corona dell' Imperio Henrico Bavaro. bid. depona delida, e muore  234 benedetto vi. di fante.  236 benedetto vi. di detto vi. papa a 133. corona dell' Imperio Henrico Bavaro. bid. depona delida, e muore  237 benedetto vi. di detto vi. papa a 133. corona dell' Imperio Henrico Bavaro. bid. depona delida, e muore  238 benedetto vi. di detto in 234 para condita del pontificato, cu morte.  239 benedetto vi. di detto vi. papa a 134. allore di pontificato, cu morte.  240 penedetto vi. di detto vi. papa a 134. allore di pontificato, cu morte.  250 penedetto vi. di detto vi. papa a 134. allore di pontificato, cu morte.  251 penedetto vi. detto il. and para condita di pontificato, cu morte.  252 penedetto vi. detto vi. papa a 134. allore di pontificato, cu morte.  253 penedetto vi. detto il. and para condita di pontificato, cu morte.  254 penedetto vi. detto il. and para condita di pontificato, cu morte.  255 penedetto vi. detto il. and para condita di pontificato, cu morte.  256 penedetto vi. detto vi. papa a 134. allore di pontificato, cu morte.  256 penedetto vi. papa a 134. allore di pontificato, cu morte.  257 penedetto vi. detto vi. papa a 134. allore di pontificato, cu morte.  258 penedetto vi. detto vi. papa a 134. allore di pontificato, cu morte.  259 penedetto vi. detto vi. papa a | S. Benedetto . 87                                | berengario iii. Imperator dell'Occidente ibid.   |
| prigione il lor Rei in Ravenna i 103 benevanto dato dalla Chiefa Romana all' Imperatore Henricoli, 230 bertear noffa data da Gregorio xiii. a l'acat. Legas dod Ipasa, 866, imprigionato dal ni-pote. Deletar noffa data da Gregorio xiii. a l'acat. Sernando Abbate innanima I Principi Chri fitani a lococore terra fanta. 231 bernadeto I pasa dottifimo, 134, fua morte. 232 benedetto il. Papa dottifimo, 134, fua morte. 234 benedetto vi detto vii. papa pollo prigione al boni lacio ix 34 benedetto vi detto vii. papa a pollo prigione al boni da Forli inflorio combo note optenti. 407 fatto morte di fante. 232 benedetto vi detto vii. papa a 133, corona dell' Imperio Henrico Bavaro. bid. depondo Combatte col fratello per lo flato Scifima bid. vende il pontificato, fua morte. 234 benedetto vi detto x. 234 para del morte. 234 benedetto vi detto x. 234 para del morte. 234 porte del vii. 234 para del morte. 234 porte del vii. 234 para del morte del color del vii. 234 para del morte del color del vii. 234 para del morte del color del vii. 234 para del morte del papa 36. in figno el la berta del papa 36. in forno el la berta de    | belifario gian capitano dello Imperio, e fue     | berengario da Tours gran dotto. 225              |
| prigione il lor Rei in Ravenna i 103 benevanto dato dalla Chiefa Romana all' Imperatore Henricoli, 230 bertear noffa data da Gregorio xiii. a l'acat. Legas dod Ipasa, 866, imprigionato dal ni-pote. Deletar noffa data da Gregorio xiii. a l'acat. Sernando Abbate innanima I Principi Chri fitani a lococore terra fanta. 231 bernadeto I pasa dottifimo, 134, fua morte. 232 benedetto il. Papa dottifimo, 134, fua morte. 234 benedetto vi detto vii. papa pollo prigione al boni lacio ix 34 benedetto vi detto vii. papa a pollo prigione al boni da Forli inflorio combo note optenti. 407 fatto morte di fante. 232 benedetto vi detto vii. papa a 133, corona dell' Imperio Henrico Bavaro. bid. depondo Combatte col fratello per lo flato Scifima bid. vende il pontificato, fua morte. 234 benedetto vi detto x. 234 para del morte. 234 benedetto vi detto x. 234 para del morte. 234 porte del vii. 234 para del morte. 234 porte del vii. 234 para del morte del color del vii. 234 para del morte del color del vii. 234 para del morte del color del vii. 234 para del morte del papa 36. in figno el la berta del papa 36. in forno el la berta de    | imprese o 7. scaccia i Gothi da Roma, e sa       | berengario heretico fi difdice, 235              |
| Imperatore Henricoji, beterat noffa data da Gregorio xiii. a l'acad. Sernando Abbate innanima I Principi Chriftati. betragna occupata dagli Angli , e da loro Serragna occupata dagli morte de loro servagna dagli morte dagli dagli morte de loro servagna dagli morte dagli dagli morte de Viscotti dagli dagli dagli morte dagli  | prigione il lor Re in Ravenna. 102               | bernabo Viscote,e sue imprese. 375. rotto dal    |
| Imperatore Henricoji, beterat noffa data da Gregorio xiii. a l'acad. Sernando Abbate innanima I Principi Chriftati. betragna occupata dagli Angli , e da loro Serragna occupata dagli morte de loro servagna dagli morte dagli dagli morte de loro servagna dagli morte dagli dagli morte de Viscotti dagli dagli dagli morte dagli  | benevento dato dalla Chiefa Romana all'          | Legato del papa. 366 imprigionato dal ni-        |
| frati.  fratia in focorer terra fanta.  31 fiani a focorer terra fanta.  32 bernado a Siena.  33 bianchi, e Neri di Tofcana.  34 bianchi compania così chiamati diffrutti da benedetto ili. Papa e fuoi ordini, e bonta.  35 bianchi compania così chiamati diffrutti da boni facio ix  36 bianchi compania così chiamati diffrutti da boni facio ix  37 bianchi compania così chiamati diffrutti da boni facio ix  38 bianchi compania così chiamati diffrutti da boni facio ix  39 benedetto ili. Papa, e fuoi ordini, e bonta.  30 bianchi compania così chiamati diffrutti da boni facio ix  30 bianchi compania così chiamati diffrutti da boni facio ix  30 benedetto vi detto vi. papa polto prigiona.  31 benedetto vi detto vi. papa polto prigiona.  31 benedetto vi. detto vi. papa a fue attioni.  31 travgliati da Red i Ungaria.  470 benedetto vi. detto vi. papa a fue attioni.  31 travgliati da Red i Ungaria.  470 benedetto vi. detto vi. papa a fue attioni.  31 travgliati da Red i Ungaria.  470 benedetto vi. detto vi. papa a sun attioni.  31 travgliati da Red i Ungaria.  470 berindo da Forli bilidorico.  31 travgliati da Red i Ungaria.  470 berindo da Forli bilidorico.  31 travgliati da Red i Ungaria.  470 berindo da Forli bilidorico.  31 travgliati da Red i Ungaria.  470 berindo da Forli bilidorico.  31 travgliati da Red i Ungaria.  470 berindo da Forli bilidorico.  31 travgliati da Red i Ungaria.  470 berindo da Forli bilidorico.  31 travgliati da Red Ungaria.  470 berindo da Forli bilidorico.  31 travgliati da Red Ungaria.  470 berindo da Forli bilidorico.  31 travgliati da Red Ungaria.  470 berindo da Forli bilidorico.  31 travgliati da Red Ungaria.  470 berindo da Forli bilidorico.  31 travgliati da Ilimpred da Turchia 56 berindo da Forli bilidorico.  31 travgliati da Ilimpred da Turchia 56 berindo da Forli bilidorico.  32 de Ungaria.  470 berindo da Forli bilidorico.  471 travgliati da Red Ungaria.  472 berindo da Forli bilidorico.  473 berindo da Forli bilidorico.  474 berindo da Forli bilidorico.  475 berindo d                   |                                                  | pote. 316                                        |
| berragna occupata dagli Angli, e da foro S. Bernardo da Siena.  4 chiamata Inghilterra.  8 a bianchi, a Certal Tofeana.  34 benedetto Papa.  19 benedetto Papa.  18 benedetto Papa.  18 benedetto Papa.  18 benedetto Veria Papa poflo prigione.  18 Travagliati dal Ré d' Ulogaria.  19 benedetto vi detto vii. papa (a teattoni.14 benedetto vi detto vii. papa. 133. corona dell'Imperio Henrico Bavaro. bid. deporto fieldia, e muore  19 benedetto viii, detto in 19 papa. 19 corona dell'Imperio Henrico Bavaro. bid. deporto fieldia, e muore  19 benedetto viii, detto in 19 papa. 19 corona dell'Imperio Henrico Bavaro. bid. deporto fieldia, e muore  19 benedetto viii, detto ix. 22 f travagliato dallo Scilma bid. vende il pontificato, e fua morte.  19 benedetto viii, detto ix. 22 f travagliato dallo Scilma bid. vende il pontificato, e fua morte.  19 benedetto viii, detto ix. 22 f travagliato dallo Scilma bid. vende il pontificato, e fua morte.  19 benedetto viii, detto ix. 22 f travagliato dallo Scilma bid. vende il pontificato, e fua morte.  19 benedetto viii, detto ix. 22 f travagliato dallo Scilma bid. vende il pontificato, e fua morte.  19 benedetto viii, detto ix. 22 f travagliato dallo Scilma bid. vende il pontificato, e fua morte.  19 benedetto viii, detto ix. 22 f travagliato dallo Scilma bid. vende il pontificato, e fua morte.  19 benedetto viii, detto ix. 22 f travagliato dallo Scilma bid. vende il pontificato, e fua morte.  19 benedetto viii, papa sida odallo Scilma bid. vende il pontificato, e fua morte.  19 benedetto viii, papa sida il poter de di respentato dallo pontificato, e fua morte.  19 benedetto viii, papa sida il poter de del papa 26. il ripome in libertà, dall Bentivoglio.  20 pontifica Papa, e (uoi ordini, e morte.  21 benedetto viii papa sida dallo della porta della papa soli della papa soli della porta della runta ta sella della d | beretsa rossa data da Gregorio xiii. a i card.   | S.Bernardo Abbate innanima I Principi Chri       |
| chiamata Inghilterra.  3a bianchi, c Neri di Tofcana.  3a bianchi, c Neri di Tofcana.  3a bianchi compagnia così chiamati diffrutti da benedetto ili. Papa dettiffino, 134 fua morte.  13 fishenetto ili. Papa, e fuoi ordini, e bontà. 13a benetto ili. Papa, e fuoi ordini, e bontà. 13a benetto ili. Papa, e fuoi ordini, e bontà. 13a benetto ili. Papa, e fuoi ordini, e bontà. 13a benedetto vi. e qua papa fuoi prigione. 11 benedetto vi. papa papa a fue attioni bid. 13a benedetto vi. papa a paga e fue attioni bid. 13a papa a fue attioni |                                                  | fliani a foccorer terra fanta. 273               |
| benedetto Papa.  19 benedetto ii. Papa dottifimo, 134 fua morte.  13 benetto iii. Papa, e fuoi ordini, e bontà. 13 benetto iii. Papa, e fuoi ordini, e bontà. 13 benedetto v. e fua morte.  13 Travagliati dal Ré d' Ulogaia.  14 benedetto v. detto vii. papa (a teattoni. 14 benedetto v. detto vii. papa (a teattoni. 14 benedetto v. detto vii. papa. 133. corona dell'imperio Henrico Bavaro. bibi. deponedetto vii. detto viii. papa. 133. corona dell'imperio Henrico Bavaro. bibi. deponedetto viii. bid. tatro fignore d'Antioni. 12 benedetto viii. detto ix. 22 f travagliato dallo Scifma bibi. vende il pontificato, e fua morte.  24 benedetto viii. detto ix. 22 f travagliato dallo Scifma bibi. vende il pontificato, e fua morte.  25 benedetto viii. detto ix. 23 f travagliato dallo Scifma bibi. vende il pontificato, e fua morte.  26 benedetto viii. detto ix. 23 f travagliato dallo Scifma bibi. vende il pontificato, e fua morte.  26 benedetto viii. detto ix. 23 f travagliato dallo Scifma bibi. vende il pontificato, e fua morte.  26 benedetto viii. detto ix. 23 f travagliato dallo Scifma bibi. vende il pontificato, e fua morte.  27 benedetto viii. detto ix. 23 f travagliato dallo Scifma bibi. vende il pontificato, e fua morte.  28 benedetto viii. detto ix. 23 f travagliato dallo Scifma bibi. vende il pontificato, e fua morte.  29 benedetto viii. detto ix. 23 f travagliato dallo Scifma bibi. vende il pontificato, e fua morte.  20 benedetto viii. detto ix. 23 f travagliato dallo Scifma bibi. dato fignori d'Antioni della pontificato, e fua morte.  21 benedetto viii. Papa. 13 d. impere de dette fue fue fue fue fue fue fue fue fue fu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bertagna occupata dagli Angli, e da loro         | S. Bernardo da Siena . 433                       |
| benedetto vii. detto vi. papa 23, 4flov mortes vii. detto vii. papa 34, 4flov mortes vii. detto vii. papa 25, corona foliograpia to dallo Sciffina bid. vende il pontificato, cu morte 24 benedetto vii. detto vii. papa e fue attioni. 214 benedetto vii. detto vii. papa e fue attioni. 214 benedetto vii. detto vii. papa e fue attioni. 214 benedetto vii. detto vii. papa 23, corona dell'allo vii. detto vii. papa 33, affolive filippo te. dell'allo vii. detto vii. papa 33, affolive filippo te. dell'allo vii. detto vii. detto vii. papa 33, affolive filippo te. dell'allo vii. detto vii. detto vii. papa 33, affolive filippo te. dell'allo vii. detto vii. papa 33, affolive filippo te. dell'allo vii. detto vii. detto vii. papa 33, affolive filippo te. dell'allo vii. detto vii. detto vii. papa 33, affolive filippo te. dell'allo vii. detto vii. papa 33, affolive filippo te. dell'allo vii. detto vii. papa 23, affolive filippo te. dell'allo vii. detto vii. papa 23, affolive filippo te. dell'allo vii. detto vii. detto vii. papa 23, affolive filippo te. dell'allo vii. detto vii. detto vii. papa 33, affolive filippo te. dell'allo vii. detto vii. papa 33, affolive filippo te. dell'allo vii. detto vii. papa 33, affolive filippo te. dell'allo vii. detto vii. papa 33, affolive filippo te. dell'allo vii. detto vii. detto vii. papa 33, affolive filippo te. dell'allo vii. detto vii. papa 33, affolive filippo te. dell'allo vii. detto vii. papa 33, affolive filippo te. dell'allo vii. detto vii. papa 33, affolive filippo te. dell'allo vii. detto vii. papa 33, affolive filippo te. dell'allo vii. dell'allo |                                                  |                                                  |
| blondo da Forlì historico  13 Travagliati dal Ré d' Ulogaña  40 Travagliati dal Ré d' Ulogaña  13 Travagliati dal Ré d' Ulogaña  14 Travagliati dal Ré d' Ulogaña  15 Evendecto vi. etco vi. papa posto prigione . 11 to como do combatte col fratto per lo flato  18 Travagliati dal Ré d' Ulogaña  18 Travagliati dal Re ulogaña  19 Travagliati dal Re ulogaña  19 Travagliati dal Re ulogaña                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | bianchi compagnia così chiamati distrutti da     |
| beneiton iii. Papa, e fuoi ordini, e bonth. 18 a boemi hercicii ii fanon molto potenti. 407 (isa morte. 18 3) Travagliati dal Ride Vi Ogaria. 470 benedettovi. e fua morte. 18 3 boetio Severino. 20 benedettovi detto vi. papa polio prigione. 311 bid. 5 fatto morir di fame. 5 benedettovi dictor viii. papa. 233. corona dell' Imperio Pierrico Bavaro, bid. 45 per dell' Imperio Pierrico Bavaro, bid. 45 per dell' Imperio Livetto viii. papa. 233. corona dell' Imperio Livetto viii. papa. 233. corona dell' Imperio Altertio viii. 24 per dell' papa polio dell' papa in papa dell' papa in papa dell' papa in papa dell' papa in papa dell' papa in polici papa in papa dell' papa in papa dell' papa in papa in papa in libertà, dal Benivoglio. 493 d'affonciliati i colonneli con la Chiefa bid. 41 per polifica d'all' papa in libertà, dal Benivoglio. 493 d'affonciliati i colonneli con la Chiefa bid. 41 per polifica d'all' papa polifica l'all' papa papa qual ride dell' papa soli d'all' papa polifica l'all' papa polifica l'all' papa qual ride d'all' papa qual ride d'all' papa polifica l'all' papa qual ride d'all' papa qual ride  | benedetto li. Papa dottiffimo, 1 34. fua morte.  | bonifacio ix 344                                 |
| fum morte. 183 Travagliati dal Re'd' Ulogaria. 470 benedetto v. efua morte. 185 benedetto v. detto vil. papa pollo prigilone. 181 benedetto vil. detto vil. papa a fue attion. 144 benedetto vil. detto vil. papa. 133. corona dell'Imperio Henrico Bavaro-ibid. depo- flodal papato. ibid. ettom a fieldia, e muore 234 benedetto vili, detto ix. 22 f travagliato dallo Scilma ibid. vende il pontificato, efua mor te. benedetto vil. detto ix. papa. 334. affolve filipo Red if Frâcia dalle celur ed Bonifacio. 343 benedetto ix detto x. papa. 334. affolve filipo sciffacto i propiciose I kitali jaf., fua mor- sciffactia per pecificar I kitali jaf., fua mor- o ponifacio Papa, g. (ui ordini, e morte.) 83 benedetto vili, detto ix. 22 f travagliato dallo berid 419 fi dà in poter del Vifeôtiaible, fri poni in libertà, dal Bentivoglio. 43 benedetto vili (colonneli con la Chicla ibid. berid 419 fi dà in poter del Papa § 61. fi ripome in libertà, dal Bentivoglio. 43 benedetto vili (colonneli con la Chicla ibid. berid 419 fi dà in poter del Vifeôtiaible, fri poni in libertà, dal Bentivoglio. 43 benedetto vili detto vili papa. Ibid poni in libertà, dal Bentivoglio. 44 benedetto vili detto vili papa. Ibid poni in libertà, dal Bentiva del papa g. (ui ordini, e morte.) 83 benedetto vili detto vili papa. Ibid poni in libertà, dal Bentivoglio. 84 benedetto vili detto vili papa. Ibid poni in libertà, dal Bentivoglio. 85 benedetto vili detto vili papa. Ibid poni in libertà, dal Bentivoglio. 86 benedetto vili detto vili papa. Ibid poni in libertà, dal Bentivoglio. 87 benedetto vili detto vili papa. Ibid poni in libertà, dal Bentivoglio. 88 benedetto vili detto vili papa. Ibid poni in libertà, dal Bentivoglio. 89 benedetto vili papa bid poni in libertà, dal Bentivoglio. 89 benedetto vili papa bid poni in libertà, dal Bentivoglio. 80 benedetto vili papa bid poni in libertà, dal Bentivoglio. 80 benedetto vili papa bid poni price per del ta- 184 benedetto vili papa l'internationa del papa gene d'altorio del papa gene d'altorio del papa gene d'altori | 135                                              | blondo da Forlì historico                        |
| benedetto vi. e fua morte, page 196 botto Severino, se benedetto vi detto vi. paga pollo prigione. 111 bid. fatto morit di fame. bid. bid. benedetto vi detto vii. paga e fue attioni. 14 benedetto vii. detto viii. paga a 133. corona dell' Imperio l'enrico Bavaro, bid. deporto dell' Imperio l'enrico Bavaro, bid. deporto dell' Imperio l'enrico Bavaro, bid. deporto dell' merio prio de l'arcona in fedia, e morte dell' merio prio de l'arcona in fedia, e morte dell' merio prio de l'arcona d'anni dell'encedit viii detto in 23 farma prio de l'arcona d'anni dell'encedit, simpriel, a morte d'anni orte.  216 benedetto vii. detto vi. 23 farma via prio dell'arcona d'anni dell'encedit, simpriel, a morte d'anni orte.  216 pone detto vii. detto vii. paga a 196 veni dell'encedit, simpriel, a morte d'anni orte dell'encedit proportio dell'arcona d'anni prior dell'encedit, simpriel, a morte d'anni orte dell'encedit proportio dell'encedit proportio dell'arcona d'anni prior dell'encedit, simpriel, a morte dell'encedit proportio dell'encedit  | benetto iii. Papa, e suoi ordini, e bontà. 182   | boemi heretici fi fanno molto potenti. 407       |
| benedetto vi detto vii, papa poflo prigione. 311 blornedetto vi detto vii, papa a fue attioni. 314 benedetto vi detto vii, papa a fue attioni. 314 benedetto vi detto vii, papa a 33, acrona dell'Imperio Henrico Bavaro. bid. depondo finale proprio dell'amperio Henrico Bavaro. bid. depondo finale proprio dell'amperio Henrico Bavaro. bid. depondo finale proprio dell'amperio Henrico Bavaro. bid. depondo finale di proprio dell'amperio d |                                                  |                                                  |
| fatto morir di fame.  bidd.  benedetto vi idetto vii. papa e (ue attioni.214)  benedetto vii. detto viii. papa. 232, corona  dell'Imperio Henrico Bavaro, bidd. depo- flodal papato, ibid. torna in fedia, e muoro  244  benedetto viii. detto ix. 23 t travagliato dallo  benedetto viii. detto ix. 23 t travagliato dallo  rico  165  Red d Frācia da lie ecciure di Bonifacio. 343  benedetto ix detto x. papa 234, affolve filippo  Red d Frācia da lie ecciure di Bonifacio. 343  s'affatica per pacificar l'Itali 147, fua mor-  bonifacio Papa, e (uoi ordini, e morte. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | boetio Severino. 83                              |
| benedetto vi detto vii, papa a fuz attioni.214 benedetto vii detto viii, papa a fuz attioni.214 corna dell'Imperio Henrico Bavaro-tibid. depo- flodal papato, bibid. tarto fingono d'Antio- 224 benedetto viii, detto ix. 22 5 travagliato dallo Scilma bibid. vende il pontificato, fuz mor te.  benedetto vii detto ix. 22 5 travagliato dallo Scilma bibid. vende il pontificato, fuz mor te.  benedetto vii detto ix. 23 5 travagliato dallo benedetto vii detto ix. 23 5 travagliato dallo benedetto vii detto ix. 23 5 travagliato dallo benedetto viii detto ix. 23 5 travagliato dallo benedetto viii detto ix. 23 5 travagliato dallo beria hija fi dai in poter de Vii(fottiibli firi fi pone in libertà, 36.1 torna fotto il papa. Bid riporta in libertà, dal Bentivoglio. 4 or sillati cape reposicar l'Itali 24, fua mor- ponificalo Papa, e (uoi ordini, e morte 8  benedetto viii detto ix. 23 5 travagliato dallo bertà 415 fi dià in poter de Vii(fottiibli firi riporta in libertà, dal Bentivoglio. 4 ora in Italia.  benedetto viii detto ix. 24 1 fravagliato dallo bertà 415 fi dià in poter de Vii(fottiibli firi riporta in libertà, dal Bentivoglio. 4 ora in Italia.  benedetto viii detto ix. 24 1 fravagliato dallo bertà 415 fi dià in poter de Vii(fottiibli firi riporta in libertà, dal Bentivoglio. 4 ora in Italia.  benedetto viii detto ix. 24 1 fravagliato dallo bertà 415 fi dià in poter de Vii(fottiibli firi riporta in libertà, dal Bentivoglio. 4 ora in Italia.  benedetto viii detto ix. 24 1 fravagliato dallo bertà 415 fi dià in poter de Vii(fottiibli firi riporta in libertà, dal Bentivoglio. 4 ora in libertà, dal Bentivoglio. 4 ora in l'alian. 4 ora     | benedetto v.detto vi. papa posto prigione.211    | boemondo combatte col fratello per lo stato      |
| benedetto vii. detto viii. papa. 233. corona dell'Imperio Henrico Bavaro ibid. depo- flodal papato. ibid. torna in fedia, e muoro la 324 benedetto viii, detto ix. 23 travagliato dallo benedetto ix. detto x. papa 334. affolve filippo Rè di Frācia da lle celure di Bonifacio 3,43 in libertà, 26 t. torna fotto il papa. Jisi da s'affatica per pacificar l'Atali 247, fua more bonifacio Papa, e (uoi ordini, e morte 80 pointacio Papa, e (uoi ordini, e morte 80                                                                                                      |                                                  | di Puglia 247 passa all'impresa di terra fan     |
| benedetto vii. detto viii. papa. 233. corona dell'Imperio Henrico Bavaro ibid. depo- flodal papato. ibid. torna in fedia, e muoro la 324 benedetto viii, detto ix. 23 travagliato dallo benedetto ix. detto x. papa 334. affolve filippo Rè di Frācia da lle celure di Bonifacio 3,43 in libertà, 26 t. torna fotto il papa. Jisi da s'affatica per pacificar l'Atali 247, fua more bonifacio Papa, e (uoi ordini, e morte 80 pointacio Papa, e (uoi ordini, e morte 80                                                                                                      | benedetto vi detto vii. papa e fue attioni.2 14  | ta 248. ajucato da altri principi, dà una grã    |
| 60 dal papato: ibid. torna in fedia, e more bida de la color del color de la color de la color de la color del color de la color del color de la color de la color de la color de la color del color de la color del color de la color de  | benedetto vii. detto viii. papa. 223. corona     | rotta à Turchi. ibid. fatto fignore d'Antio-     |
| benedetto vili, detto ix. 22 f travagliato dallo blogna in poter del papa 36. i. fijorne in il- ct. to to to x. papa 334, affolve filipor Réd if frâia dalle célure di Bonifacio 343 iriconcliant i colonneli con la Chicla ibid. s'affatica per posiciaer I I kail 347, fua moro ponifacio Papa, genoi a de l'ario i de l'ario de l'ario nel l'ario de l'ario nel morte. de l'ario nel morte de l'ario nel rico de l'ario nel morte de l'ario nel rico nel r | dell'Imperio Henrico Bavaro. ibid. depo-         | chia. 250.fatto prigiõe da Turchi. 256.suoi      |
| benedettoviii, dettoix. 21 travagliatodallo bologna in poter del papa 361. fi ripone in li- scifma bild, vende il pontificato, fua mor te, 216 benedettoix dettoix. papa 32,4 affolve filippo Red il fracia dalle celure di Bonifacio. 343 riconciliatti i colonneti con la Chiefa ibid. s'affatica per pacificar l'Italia 1941, fua more- bonifacio Papa, e (uoi ordini, e morte- i 80 poni in ibertà, 26 1. norma fotto il papa, ibid bombarde quando l'adoprarono la prima vol- siffatica per pacificar l'Italia 1941, fua more- bonifacio Papa, e (uoi ordini, e morte- i 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | sto dal papato. ibid. torna in sedia, e muore    | varii fuccetfi , imprele , e morte . ibid.       |
| Scifima bid, vende il pontificato, fun mor te.  te.  te.  te.  te.  te.  te.  te.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | bolognesi tagliati à pezzi da i Forlivesi. 324   |
| te. 326 benedetto ix detto x. papa 334. affolve filippo Red i frăcia dalle cetture di Bonifacio 343 siconciliari i colonneti con la Chiefa ibid. s'affatica per paciiscar l'Itali 347. fua more- bonifacio Papa, e (uoi ordini, e morte- 388 s'affatica per paciiscar l'Itali 347. fua more- bonifacio Papa, e (uoi ordini, e morte- 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | benedetto viii, detto ix. 22 f travagliato dallo | bologna in poter del papa 36 t. fi ripone in li- |
| te. 326 benedetto ix detto x. papa 334. affolve filippo Red i frăcia dalle cetture di Bonifacio 343 siconciliari i colonneti con la Chiefa ibid. s'affatica per paciiscar l'Itali 347. fua more- bonifacio Papa, e (uoi ordini, e morte- 388 s'affatica per paciiscar l'Itali 347. fua more- bonifacio Papa, e (uoi ordini, e morte- 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Scilma ibid. vende il pontificato, e lua mor     | bertà 459 fi dà in poter de'Viscoti,iibd.fi ri   |
| benedetto is detto x. papa 334, affolve filippo Re di Frácia da lle cellure di Bonifacio. 343 bombarde quando l'adoprarono la prima vol- ariconelliati i colonneti con la Chiefa libid. a faffatica per pacificar l'Itali 345, fua mor- bonifacio Papa, e fuoi ordini, e morte. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | te. 226                                          | pone in libertà. 361. torna fotto il papa. ibid  |
| s'affatica per pacificar l'Itali 345, lua morbonifacio Papa, e luoi ordini, e morte. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | benedetto ix detto x.: papa 334.affolve filippo  | riposta in libertà, dal Bentivoglio. 403         |
| s'affatica per pacificar l'Itali 345, lua morbonifacio Papa, e luoi ordini, e morte. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                  |
| s'affatica per pacificar l'Itali 345. lua mor- bonifacio Papa, e fuoi ordini, e morte. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | riconciliati i colonneli con la Chiela ibid.     | ta in Italia. 378                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | s'affatica per pacificar l'Itali 345, fua mor-   | bonifacio Papa, e suoi ordini, e morte. 80       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                  |

# Tavola delle cose più Notabili.

|   | Ropifatio ii papa fuoi ordini . e morte 8                          | califto iij.e fue attioni innanzi al papato. 413                                   |
|---|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|   | bonifatio iii papa fue operationi e morte. 114                     | Bandifce la cruciata contra Turchi 434 tu-                                         |
| , | bonifatio iv.papa fue operationi e morte, 116                      | multo nato nella fua coronat, ibid, cano-                                          |
|   |                                                                    | niza s. Vincêzo Spagn., & Emondo Inglefe                                           |
|   | bonitatio v. papa 1 19. (ue buone operationi 3<br>ordini, e morte. | ibid fi molto procedioni per ale con l'incidi                                      |
|   |                                                                    | ibid, fà molte processioni per placar l'ira di                                     |
|   | bonifatio vi. papa . 191                                           | Dio435. sua morte, e card creati da lui 473                                        |
|   | bonifario vij papa cattivo, fugge a Coltanti-                      |                                                                                    |
|   | nopoli havendo (pogliata la Chiefa di s.                           | camerino prelo da papa Paolo iij. 533                                              |
|   |                                                                    | camillo Orfino - 543                                                               |
|   | bonifatio viij. papa alcende con arte al ponti-                    | camillo Borghefi, che fù poi Paolo v. nacque                                       |
|   | ficaro 344. fua fiera natura ibid. arte che                        | nel 1552. à 17 Settemb. 710. ilqual paísò                                          |
|   | tenne acccioche Celest, rinonciasse il papa-                       | per molti ordini di mineri dignità quivi                                           |
|   | to 341. guerreggia contro i Colonnesi 343.                         |                                                                                    |
|   | canoniza s. Lodov. del sague regale di Fia-                        | Maggiore Auditore della Camera, Legato                                             |
|   | cia 343, ordinò l'anno del Giubileo 344. li                        |                                                                                    |
|   | rompe co Filippo re di Francia 344. lo fot-                        |                                                                                    |
|   |                                                                    | canonizazione di s. Giacinto dell'ordine de                                        |
|   | Colonna madato dal re Filippo: e fatto mo-                         |                                                                                    |
|   |                                                                    | redicatori fatta da Clemente viij. 678 canonizazione di cinque fanti fatta da Gre- |
|   |                                                                    |                                                                                    |
|   | bonifacio ix, eletto papa di trenr'anni 382. ri-                   |                                                                                    |
|   |                                                                    | canonizazione di s. Carlo Borromen fatta da                                        |
|   | initituifce l'annate de i beneficii 386. ripo-                     | Paolo Quinto. 715. dis Francesca Ro-                                               |
|   | ne in stato Ladislao 386. sua morte 388.                           | mana quiui                                                                         |
|   |                                                                    | cappella Borghelia in . s Mar Maggiore fab-                                        |
|   | S. Bon ventura canonizato. 471                                     | bricata fontuofamente da paolo V. 714                                              |
|   | bonfacio Conte di Corfica, e fue imprefe. 167                      | cappella dove i pontenci postono celebrare                                         |
|   | borso creato dall'Imp. Duca di Modena. 463                         | privatamente in monte Cavallo, e stanze                                            |
|   | braccio da Montone famolo Capitano, 390                            | per i papi, e la Ruota. 726                                                        |
|   | piglia perugia, & il Ducato di Spoleti.404                         | cappella in honore della Verginie in Monte                                         |
|   | moue guerra al Regno di Napoli, & è uc-                            | canallo edificata da i fondamenti da paolo                                         |
|   | cifo. 407                                                          | Quinto. 714                                                                        |
|   | S. Brigida di Scotia. 87                                           | cappucini mandati nel regno di Congo a                                             |
|   | S. Brigida di Suevia viene à roma. 369                             | piantarvi la fede. 730                                                             |
|   | Bulgari s'impatronifcono della Meffia. 121 fi                      | cappello roffo quando, ove, e da chi dato a i                                      |
|   | fanno Christiani 284. si sottopongono alla                         | card. 311                                                                          |
|   | Chiefa romana. 184                                                 | cappua fatta Arcivesconato. 211                                                    |
|   | Buda prefa dal Turco. 474                                          | caracalla Imperatore, e sue empietà. 34                                            |
|   | and bicia ani Taico: 4/4                                           | caracoflo tamofo corfaro . 562                                                     |
|   | c                                                                  | cardinali fatti prigioni nel conclave di Vi-                                       |
|   | •                                                                  | terbo. 333                                                                         |
|   | - A A LIBOURE                                                      |                                                                                    |
|   | Acamo re de Bauari                                                 |                                                                                    |
|   | Cadolo Anitipapa. 256                                              | card, v. annegati da papa Vrbano vi. 320                                           |
|   |                                                                    | cardinali fubornati per danari nel creare il                                       |
|   | ni. 298                                                            |                                                                                    |
|   | Caio Caligola Imp e sue empietà. 6                                 | carestia grande in Roma. 604                                                       |
|   |                                                                    | cardinal Baronio ha molti voti per riuscir                                         |
|   | xiij. 603                                                          |                                                                                    |
|   |                                                                    | cardinal Borromeo creato Arcivescovo di                                            |
|   | califto Papa 34. (uoi ordini, efatture. ibid.                      | Milano Clem. viij                                                                  |
|   | califlo ij papa. a 60, fa pace con Henrico Imp.                    | cardinal di Fiorenza legato del papa in Fran-                                      |
|   | 264. provede al foccorfo di terra Santa                            | cia 707. creato papa. 783                                                          |
|   | doma l'Antipapa, e muore. 265                                      | cardinal Gaetano Legato in Polonia - 58 t                                          |
|   |                                                                    | Car-                                                                               |
|   |                                                                    | _                                                                                  |
|   |                                                                    |                                                                                    |

### Tavola delle cose più Notabili.

Cardinal Gesualdo creato Arciv. di Napoli da Clem. viii. 680 cardinal Gondi non può andar a Roma, e perche. cardinali , ch' entrarono in Conclave nella creatione di Clem. viii. cardinali, ch' entrarono in Conclave nella creatione di Leone xi. 706 cardinali creati da Clemente viii. nel suo Pontificato. 713 cardinali creati da Gregorio XV. nel principio del suo Pontificato" cardinali escludenti di s. Severina. 670 carlo Marcello, e fue imprefe 146, leva tutta la Provenza a' Gothi di Spagna . carlo Magno fi fà Monaco. 111 carlo Principe di Francia incontra il papa. 156.Ré di Francia dà gran percosse a i Saracini in Spagna , & a gli Aquitani 157. paffa in Italia a richiefta del papa, contra i Longobardi , e li vince 160. và a Roma ibid. conferma al papa la donatione fattali dal padre, e li dona molto altro paese ibid. prende pavia , mena il Re Defiderio prigione, & unifice la Lombardia al Regno di Francia ibid.a forza d' arme riduce la Spatre nobili imprese ibid rimette papa Leone in edia it. è da lui coronato Imper.[dell' Occidente, e chiamato Magno 164 dic:vide l'Imperio con l'Imperatrice de' Grecl

carlo iii. Imperatore doma l Normani, e gl' astringe a tarsi christiani. 288 carlo crasso deposto dell' Imperio. carlo iv. Boemo eletto Imperat.contra Lodo-

165 fua morte .

carlo Re di Francia.

vico Bavaro 364 (coronaro in Roma 264, carlo Martello ii re d Uogaria, carlo Quinto fuccede nel Regno di Spagna a Ferdinando 302. eeletto Imperatore 502, carlo vili re di Francia passa con effercito in collegato col papa scaccia i Francesi da Milano ib. fà lega con molti principi cotra il re di Francia ibid. spaventa co' molti

muove guerra al papa 517. fà pace col re di francia 518. è coronato dal papa in Bo- carlo Borromeo cardlogna ibid. manda le fue genti a combat- S.carlo Bor.canonizato da Paolo Vtere Fiorenza 519. và all'acquisto del re- carlo di Lorena card.

tiduce Milano in provincia ibid. entra con

re di francia , e lo rilaffa di prigione 1518.

col papa , e col re di francia 5 30. fà tregua col re di francia , e s'abbocca con lui 331. và all'imprefa d'Algieri, e vi e dalla fortuna rotto \$42 fi pacifica di nuovo col re di francia 536 và contra la Germania, e la vince ibid. fi collega col re d'Inghilterra Heretico 538. publica l'interim 137. fà guerra à parma , & alla Mirandola 544° fuge dall'impeto del Duca di Saffonia 146. costituisce Filippo suo figliuolo re di Napoli,e Duca di Milano ibi.rinoncia l'Imperio a Ferdinando fuo fratello.

effercito nella provenza 129 fi collega co 1 Venetiani contra il Turco 330. s'abbocca

252 carlo d'Angioja Senatore di roma 319, creato dal papa redi Napoli, e dell'una, e dell' altra Sicilia 220. combatte con Manfredi lo vince, & uccide ibid s'impatronifce del regno di Napolit, e della Sicili a ibid, manda effercito in Toscana, che gli è rotto da Corradino Svevo ibid., vince Corradino, e lo fa decapitare 221. sue imprese in Toscana 22 2. riceve & accompaga il papa, che veniva di Soria 323, regge roma a fua voglia 328, perde il regno di Sicilia 333, fua

gna alla fede Christiana 161, sa molte al- carlo Secondo re di Napoli prigione dal re Pietro di Sicilia 338.liberato torna nel fuo regno ibid. e coronato dal papa dell' una . e dell'altra Sicilia ibid. infla co'cardinali, chi creino il papa ibid, conduce il papa a

ibid. Napoli. ibi, carlo d Ongaria chiamato dal papa piglia il regno di Napoli 380. uccifo d'ordine della regina Giovanna.

100 carlo Zeno Capitano de Venetiani 377, ricupera Chioza di mano de' Genoveli, 378

- vive co la moglie; e col figli a Roma. 364 carlo di Valois viene in Italia favorito dal

Italia 483, piglia il regno di Napoli fibid. combatte al Taro coi Venetiani, e torna in francia. 484 acquisti i principi d'Italia 514. fa pace col carlo caraffa card. 358 và legato in francia

550, è rilegato dal papa 562. firangoloto d' ordine del papa. 369 570 713

gno di Tunifi 328. piglia quel regno ibid, carlo di Borbone 314, capitano de gl' Imper. piglia roma, e vi resta ucciso. 517

# Tavola delle cose più Notabili:

| 3 4 1 0 2 4 4 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | To Pro Strong line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carlo di Lanola, Viserd di Napoli camipano La optiano occulene que s'unifeca cimipano la optiano decellene que s'unifeca di Milano bida, fatto decepiar da i Venetiani incolpato di tradimento carmelitani feazia i Monte Carallo. 79 carratefi Signori di Padova , e quelli dalla Scala fignori di Verona. 36 caffruccio Caffracani Signori di Las 36 caffruccio Caffracani Signori di Las 36 more, è l'igliuoli fono feacciati di flato . 36 compatilone vol d'alcuni gentil huomini Romani. 604 cafo compatilone vol cocorfo in Roma 6.17 caffità del Clero ordinata da papa Eug. 73 caffità del Clero ordinata da prima del giubilen. 75 catarina da Siena canonizata. 449 catarina de Medeci data per moglie al figliuolo del Red i Francia. 28 cavallier più infitiuti da Pio iv. 777 celellino papa fuo ordini e morte. 81 celelino i. Papa, ccard. da lorest. 27 celelino i. Papa, ccard. da lorest. 27 catalogo del Papi in verti. 28 cavallier più infitiuti da Pio iv. 777 celellino i. Papa, ccard. da lorest. 27 celellino i. Papa 340. penta di rimonica c. và a Napoli 341. rimoneta il papato. 62 dal lucectiore imprigionato il hua morte, card. da lui fatti 342. polto nel numero de Santi. 6 morte del morte del regiono di Napoli mutato dal Papa in un cavallo. 6 mangia di rimonica c. 24 carda da lui fatti 342. polto nel numero de Santi. 6 morte del mangia di protenza dal Pontefic. 21 del cardo del Regno di Napoli mutato dal Papa in un cavallo. 6 mangia di rimonica c. 27 celefino condita del mangia di pontefic. 21 del cardo del Regno di Napoli mutato dal Papa in un cavallo. 6 mangia di rimonica c. 21 celefino con para del pontefic. 21 del cardo del regno di Napoli mutato dal Papa in un cavallo. 6 mangia di rimonica c. 21 celefino contra di mangia c. 21 celefin | cefare da Effe cedei I Ducato di Ferrara fenzea petera di venir all'armicol papa. 465 S. Chiara canonizata da papa Aleflandroi v. 314. Chiefa Romana. Chiefa Chie |
| in un cavallo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cipro in poter de' Venetiani 469 affaltato dal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| genza dal Pontefice. 724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | città di Lombardia occupate da diversi signo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| cefore Rossie a fue ame a sultata a sultata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| cerare Borgia , e rua empia crudeltà contra i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | città a itana, che il menero in ilberta. 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | città de i Signori di Milano. 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| s'impatronisce di molti luoghi d'Italia 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | claudio Imp.e fuoi fatti .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cleto coadiutore di s. Pietro 8.fatto papa . 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ti , e molti ne uccide con inganno ibid. fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fortifica in Roma 49 r. posto prigione in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| castello Sant'Angiolo ibid sugge in Spagna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | claudiano poeta. 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - TIC WCCHO . 493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | elemente da chi publicato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S.Cle-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S.Cle-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Tauola delle cofe più Notabili.

| S. clemente eletto da s. pietro per 100 10ccel-  | collegioni Gieraiti ratto ant i aparti ar                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                  |
| morte. I5                                        | collegio di Sacerdoti, e ministri instituiti da                  |
| alamante ii nana, 228, mori di veleno . Ib.      | Paolo v. per fervitio della Cappella Bor-                        |
| athmente iii nana follecità il loccorto di Joria | ghefia in s. Maria Maggiore. 713                                 |
| 295. (ue operationi , card. da lui creati , e    | collegio di s. Girelamo fondato dal car. Mat-                    |
|                                                  | tei fù confermato , 719                                          |
| alamenta iv nana gran dotto, e di Santa vita     | colonneli nemici del Papa 254. perleguitati                      |
| 319. crea carlo d' Angioia Senator di ro         |                                                                  |
| ma. ibid. lo fàrè di Napoli, e dell'una, e       | detto. 346. perfeguitati da Eugenio iv 451                       |
|                                                  | faccheggiano il palazzo dei Papa. 516                            |
| niza Edrige Duchessa di polonia. 320             | corrado Svevo Imperatore 224. doma molte                         |
| clemente v.papa, transferisce la sede romana     | città d'Italia, che fi erano ribellate dall Im-                  |
| in Francia 348 fà passare l'Imper in Italia.     | perio, ibid, è coronato dai papa in Roma                         |
| 350. lua morte, e card da lui fatti. 352         | 225. doma i Schiavi , e gl' Ungari . ibid. fa                    |
|                                                  | alcune buone leggi · ibid.                                       |
| clemente vi papa. 302. Hudee i Visconti Vis      | corrado ii. Imperatore passa con gran forze                      |
| carii di Milano. ibid. fa crear i Senatori in    | in Soria. 273                                                    |
| carii di Willano. Ibid. la creat i Schatori is   | corradino Svevo passa all'acquisto del regno                     |
| pacifica molti Principi d'Italia 365. fua        | di Napoli 320. è rotto in battaglia dal Rè                       |
|                                                  | Carlo prefo, e fatto decapitare. 321                             |
| to Day Gue ettioni innanzi                       | costumi de Moscoviti in Roma. 570                                |
| al Papato 59 5. muove guerra al Regnodi          | corfi famiolia nobile in Roma . 255                              |
| al Papato 19 5. muove guerra ai Regiodi          | corsi posti in Roma à popolar la città Leoni-                    |
|                                                  |                                                                  |
| 516. s'accorda con gli Imperiali 517. scac-      | confuli, e Prefetto governano la Giustitia in                    |
|                                                  |                                                                  |
| Romani ibid. e da' Colonneli faccheggia-         | conclave de' card. quando, e perche fi comin-                    |
| to ibid. rinova la guerra contra Carlo V.        | ciaffe nelle creatione de' Papi. 325                             |
| 517. chiama IlFrac esi ali acquiste di Na-       | coloffo di Rhodi preda de Saracini. 127                          |
| poli ibid perde Roma , & edagli Imperia-         | colonna di Trajano. 19                                           |
| li assediato in Castello ibid, sugge di Ro-      | colonna d' Antonio . 23                                          |
| ma ibid. fà nuovi accordi con l'Imper. 518.      | colonna fatta drizzare da Paolo v.cavata dal-                    |
| Corona I Imper. Carlo V. in Dologna ibid.        | le rovine del Tepio della pace con una gra                       |
| s'apparenta con l'Imper. e col Redi Fran-        | de statua della Vergine di Bronzo. 7 4                           |
| cia grg. fua morte, e card. da lui creati .      | commodo Imp. e fuoi fatti.                                       |
| \$20.                                            | Commodo Imp. e tuoi facts                                        |
| clemente viil. Papa 663. card. da lui creati .   | combattimento per il Papato in Roma con<br>grande uccisione. 374 |
|                                                  |                                                                  |
| Clem. Antipapa elettoda i card Franceli. 377     | concordia de i card. nel creare paolo iv. 524                    |
| clemente Antipapa. 267                           | confecratione delle chiefe da chi ordinate, 26                   |
| clemente Antipapa creato in luoco di Pietro      | confecratione de Vesc. da chi instituita . 30                    |
| di Luna. 408.di là à quattro anni depone il      | confutationi della favoladi Giovanni Papa                        |
|                                                  |                                                                  |
| clemente Papa viil. dove nacque. 664.e mol-      | contese trà Francesi per l'Imp. 187                              |
| te fue attioni. 665                              | Conteie tra stanam, t rancen , c derman per                      |
| cliffa prefa da' Turchi . " 530                  | l' Imperio Occidentale. 200                                      |
| clodoveo primo Re Christiano in Francia.87       | concilio di Roma contra i Novatiani hereti-                      |
|                                                  |                                                                  |
| Collattione de' Vescovadl, e beneficii resta li- | concilio generale non si può fare senza l'au-                    |
|                                                  |                                                                  |
| ria, dopò l'haver per quello guerreggiato        | concilio primo Generale di Nicea, e canoni                       |
| più di cinquant' anni . 266                      |                                                                  |
| F                                                | Conci-                                                           |

# Tavola delle cose più Notablli.

| Concilio di Ravenna. 93 corpo di s. Marco portato d'Aleffandria in                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| concilio festo universale in Costantinop. 132 Venetia. 171                                                                                                                                        |
| concilii Generali quali fuffero. ibid. corpo di s. Benedetto riportato in Italia. 151.                                                                                                            |
| concilio Lateranenie lotto Stefano iv. 157 corpo d'Elifeo profeta ritrovato. 86                                                                                                                   |
| concilio viii. universale, fatto in Costanti- corpo dis. Martino traffatato. 175                                                                                                                  |
| nopoli. 186 corpo di s. Stefano ritrovato da Luciano pre-                                                                                                                                         |
| concilio di Mantova depone l'Antipapa. 337 tc. 88                                                                                                                                                 |
| concilio di Chiaramonte. 248 corpo di s. Agostino portato in Pavia. 149 concilio di Treca. 255 corpo di s. Bottole meo portato in Roma. 16                                                        |
|                                                                                                                                                                                                   |
| Santa. 243 Source Concilio di Roma per il loccorlo di terra corpo dis Nicolo portato a Bari. 243 Santa. 261 Source Concilio di Roma per il loccorlo di terra corpo dis Nicolo portato a Bari. 243 |
| concilio Lateranenfe. 42 cornelio papa (uoi ordini), e morte. 41                                                                                                                                  |
| concilio generale di Llone. 314 corte Romana transferita in Francia. 348                                                                                                                          |
| concilio generale di Pifa, depone il Papa, e tornata in Italia 371 quanto fleffe in Fran-                                                                                                         |
| l'Antipapa.39 3 & elegge Alessadro v.39 3 cia . 378                                                                                                                                               |
| concilio generale di Costanza convocato da cosma, e Damiano Martiri-                                                                                                                              |
| tutti i Principi Christiani per levar lo sci- cosmo de' Medici ricchissimo gentil'huomo                                                                                                           |
| ima . 398. Decreta che il Papa fia fottopo- Fiorentino. 405                                                                                                                                       |
| sto al concelio, Ibid, depone tre Papi, e ne cosmo de Medici Duca di Fiorenza. 530, e                                                                                                             |
| crea un'altro . 399, fi conclude . ibid, travagliato da Pietro Strozzi con la gente                                                                                                               |
| concilio di Siena. 406 di Francia . 547. rella victoriolo. 549. và a                                                                                                                              |
| concilio di Balilea . 416 Roma. 570, è ornato dal papa col titolo di                                                                                                                              |
| concilio di Fiorenza. 417 Gran Duca. 565                                                                                                                                                          |
| concilio di Mantova. 464 costantio, e Galeriano Imperat e lor fatti, 54                                                                                                                           |
| concillo di Pıfa. 2 493 coffanțino Imperatore, e fuoi fatti . 58                                                                                                                                  |
| concilio Lateranenie. ibid. constantinopol i da chi edificata. 28 concilio di Trento ordinato da Papa paolo costante, costantino, e costanzo fratelli, Im-                                        |
|                                                                                                                                                                                                   |
| iv. 535. concluto da Pio iv. 570 peratori Komani. 64 confessione delli Apostoli aperta da Paolo v. cossdroe Rè di persia, e sue imprese. 216                                                      |
| e riccamente ornata. 711 colombano Abbate. 117                                                                                                                                                    |
| conficatione de beni del Padre di Clemente costantino iii. In per.                                                                                                                                |
| Orravo, 661 coffantino iii. Imp paffa in Italia, 177. spoglia                                                                                                                                     |
| Congiura contro Pio iv. 572 Rome 128, e uccifo da i fuoi . 128                                                                                                                                    |
| confalvo gran capitano acquista il Regno di costantino iv. Imp.e sue imprese. 1 31 distrug-                                                                                                       |
| Napoli per Spagna. 486 ge l'imagine de Santi. 165                                                                                                                                                 |
| conte di s. Fiore Generale degl' Italiani in coltantino papa, e sua gran pietà verso i po-                                                                                                        |
| Francia. 577 veri. 142. và a costantinopoli . 143. suoi                                                                                                                                           |
| contela lunga de Cardinali nell'elettione del ordini, e morte.                                                                                                                                    |
| Papa. 384 constantino v. Imper. 16 t)                                                                                                                                                             |
| competituri del Regno de Polloni. 595 cost neinopoli presa da principi Latini. 299,                                                                                                               |
| v. 638 cretcentio confolo tomano. 216 fue rivolte,                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                   |
| conclave, nel qual sù creato Papa Clemente creatione di papa Leone ix. come passasse.                                                                                                             |
| Ottavo. 668 220.                                                                                                                                                                                  |
| confecratione del Patriarca di Venetia per croce di Christo portata in costantinop. 123                                                                                                           |
| mano di Clem, viii. 700 cruciata di trecento mila christiani, per la                                                                                                                              |
| conservatione di qualche Tesoro Utilissima ricupetatione di terra Santa, 248                                                                                                                      |
| per mantener gliffati. 657 cenciata contra Ezellino tiranno.420. contra                                                                                                                           |
| conflitutioni del concilio di Trento mesco- i Saracini.                                                                                                                                           |
| late ne 'decreti de' concilii Provinciali di crudeltà de gli Impetiali nel facco di roma .                                                                                                        |
| Francia. 721 517.                                                                                                                                                                                 |
| Co-                                                                                                                                                                                               |

| Tavola delle cof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ė più Notabili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conone Papa, 132, fua morte. 136<br>Cibò cafata illuftre in Genoua. 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dicatori. 294, canonizati dal Papa 300<br>domitiano Imper. e fue empietà . 15<br>domno Papa fue inflitutioni, e morte. 130<br>domno ij. Papa . 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | doni fatti da Costantino Imp. alla Chiefa. 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 70. fuoi ordini , e morte. 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | doni offerti da diuerfi principi alle Chiefe di<br>Roma. 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| damato ij Papa fatte fi per forza. 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | donatione fatta da pipino alla Chiefa Ro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| dagoberto Rédi Francia. 118<br>damiata combattuta da' Principi Christiani,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mana, 163, confermata, & accresciuta da<br>Carlo Magno. 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Doni grandissimi alla S. Casa di Loreto da paolo v. 714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| dante Aldighieri famoso Poeta. 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | doni lasciati à Loreto da Clemente vilj. 716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| dataria trasferita altrove dal Pontefice. 726                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | dottrina Christiana ridotta In Compendio<br>conforme alla Dottrina di s. Tomaso. 719<br>duca di Ghisa, & il cardinal suo fratello veci-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ne della Vergine. 716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | duca di Mantoua in Roma. 661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | duca di parma muore. 674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| declinatione grande dell'Imp. Orientale . 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dedicatione delle Chiefe da chi instituita . 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | papa. 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| degnità prendono autorità dagli nomini . 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| delitti oppoiti à Caraffa, per i quali furono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fatti morire. 569<br>deodato Papa, sue bone opere, e morte. 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| deodato ij. Papa. 129. fue Sante operationi, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | il Re pietro d' Aragona. 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| deodato ij. Papa. 129. fue Sante operationi, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| deodato ij. Papa. 129. (ue Sante operation), e<br>morte. ibid.<br>defiderio Rèdi Longobardi. 154. la Chiefa<br>Romãa 159. piglia alcune città della Chie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | il Re pietro d' Aragona. 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| deodato ij. Papa. 129. (ue Sante operation), e<br>morte. ibid.<br>defiderio Rèdi Longobardi. 154. la Chiefa<br>Romãa 159. piglia alcune città della Chie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | il Re pietro d' Aragona. 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| deodato ij. Papa. 129. (ue Sante operationi, e<br>morte. ibid.<br>defiderio Rèdi Longobardi. 134. la Chiefa<br>Roma 139. pilo prigione dal Rè Carlo Ma-<br>gno muore. 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | il Rè pietro d' Aragona. 234  E S. E Digge Ducheffa di polonia. 312 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| deodato ij. Papa. 129. (ue Sante operationi, c<br>morte. ibid.<br>defiderio Rèdi Longobardi. 154, la Chiefa<br>Romãa 159, piglia alcune citrà della Chie-<br>fa. ibid. fatto prigione dal RèCarlo Ma-<br>gno muore. 166<br>5. Dirego canonizato da Sifov. 636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | il Re pictro d' Aragona.  E S. Dige Ducheffa di polonia. Ederla prefa da gl' Infederia. Edocardo Re'd Inghilterra. 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| deodato ij. Papa. 129. (uc Sante operationi, e<br>morte. ibid.<br>defiderio Rèdi Longobardi. 154. la Chiefa<br>Romãa 159. piglia alcune citrà della Chie-<br>(a. ibid. fatto prigione dal Rè Carlo Ma-<br>gno muore.<br>S. Diego canonizato da Siflov.<br>dilon Fiorartino, Medico cetllente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | il Rè pictro d' Aragona.  E S. F. Digge Ducheffa di polonia. Ederda prefa da gl' Infedeli 272 Edoardo Rè d' Inghilterra. 213 Egefippo feritore dottiffimo. 932                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| deodato ij Papa. 1.9, lue Sante operationi, c<br>morte. morte. defiderio Rèdi Longobardi. 1.54. la Chiefa<br>Romãa 1.59, njejia alcune citrà della Chie-<br>fa. ibid. tatto prigione dal Rè Carlo Ma-<br>agno muore. Dirego canonizato da Sifto v. dion Fiorentino, Medico eccliente. dionigio Vefecou di Corinto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | il Re pietro d'Aragona. 234  E  S. P. Dige Ducheffa di polonia. 322 Ederia prefa da gl' Infedeli. 213 Ederippo feritrore dortifimo 93 Egidio cardinale Legato del papa, e fuc im-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| deodato ij Papa. 13.9. (ue Sante operationi, c<br>morte.  defiderio Red i Longobardi. 13.4. la Idid. Romāa 13.9. piglia alcune città della Chiefa. Romāa 13.9. piglia alcune città della Chiefa. (a. ibid. Jano prigione dal Rè Carlo Magno muore. S. Dirgo canonizato da Silto v. dion Fiornation, Medico ecellente. dionigio Vefcouo di Corinto dionigio Day Routordini, 5 morte.  9 de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | il Re pictro d' Aragona.  E S. F. Digge Ducheffa di polonia. Ederda prefa da gl' Infedeli 272 Edoardo Re' d' Inghilterra. 213 Egefeppo feritore dottiffimo. 932                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| deodato ij Papa. 13.9. Iuc Sante operationi, c<br>morte.  defiderio Re di Longobardi. 13.4. la Ichiefa Romãa 159. piglia alcune citrà della Chiefa Romãa 159. piglia alcune citrà della Chiefa (S. Dirgo canonizato da Silto v. dino Fiorentino, Medico eccilente. dionigio Vefcouo di Corinto dionigio Papa fuoi ordini, pe morte. dionigio Tapa fuoi ordini, pe morte. diodietiano Imper. e fuoi fatti. didimo Alefandro cieco, & gran dotto, 738                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ii Re pietro d'Aragona.  348  S. P. Dijise Ducheffa di polonia.  Edeffa prefa da gl' Infedeli.  272  Edoardo Re d' Inghilterra.  Egetippo ferittore dottiffino.  Egetipo cardinale Legato del papa, e fue imprefe.  370  Elemofine fatte da Clemente viij. l'anno Santo.  696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| deodato i, Papa. 1.9. (see Sante operationi, c<br>morte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ii Re pietro d'Aragona. 234  S. T. Dijge Ducheffa di polonia. 322 Edorado Re d'Inghilerra. 213 Edorado Re d'Inghilerra. 213 Editorado Re d'Inghilerra. 213 Editorado Re d'Inghilerra. 213 Editorado Re d'Inghilerra. 370 Elemofine fatte da Clemente viij. I'anno Santo. 696 Ecuttrio papa "(uoi infliutti, e morte. 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| deodato ij Papa. 13.9. Jue Sante operationi, c<br>morte.  defiderio Re di Longobardi. 13.4. la Ichiefa Romãa 159. piglia alcune citrà della Chiefa Romãa 159. piglia alcune citrà della Chiefa (S. Dirgo canonizato da Silto v. dino Fiorentino, Medico ecellente. dionigio Vefcouo di Corinto dionigio Daya fuoi ordini, pe morte. dionigio Daya fuoi ordini, pe morte. didimo Alefandro cieco, & gran dotto, 73 digluno del Subbato da chi ordinato 76 didicorfo del Panuinio fopra la cenfermatione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | il Re pietro d'Aragona.  348  S. F. Digie Ducheffa di polonia.  278  Edoardo Re d'Inghilerra.  Egelippo feritore dottifino.  Egidio cardinale Legato del papa, e fue imprefe.  370  Elemofine fatte da Clemente viij. l'anno  Santo.  Elettrione del papa s'approusus dall'Impera-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| deodato i, Papa. 1.9. (ue Sante operationi, c<br>morte.  morte.  defiderio Rè di Longobardi. 15.4 lalo di.  defiderio Rè di Longobardi. 15.4 lalo di.  Romãa 159. piglia alcune città della Chiefa.  Romãa 159. piglia alcune città della Chiefa.  Direo canonaza da Sillo.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160.  160. | ii Re pietro d'Aragona. 234  S. T. Dijge Ducheffa di polonia. 322 Edorado Re d'Inghilerra. 213 Egetippo feritrore detriffmo. 213 Elemofine fatte da Clemente viij. l'anno Santo. 696 Ecuttrio papa "fuoi infittuti, e morte. 30 Elettione del papa s'approuaua dall' Impanotore. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| deodato ij Papa. 13.9. Jue Sante operationi, c<br>morte.  defiderio Re di Longobardi. 13.4. la Ichiefa Romãa 159. piglia alcune citrà della Chiefa Romãa 159. piglia alcune citrà della Chiefa (S. Dirgo canonizato da Silto v. dino Fiorentino, Medico ecellente. dionigio Vefcouo di Corinto dionigio Daya fuoi ordini, pe morte. dionigio Daya fuoi ordini, pe morte. didimo Alefandro cieco, & gran dotto, 73 digluno del Subbato da chi ordinato 76 didicorfo del Panuinio fopra la cenfermatione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ii Re pietro d'Aragona. 234  S. T. Dijge Ducheffa di polonia. 322 Edorado Re d'Inghilerra. 213 Egetippo feritrore detriffmo. 213 Elemofine fatte da Clemente viij. l'anno Santo. 696 Ecuttrio papa "fuoi infittuti, e morte. 30 Elettione del papa s'approuaua dall' Impanotore. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| deodato i, Papa. 1.9. (see Sante operationi, c<br>morte.  morte.  defiderio Red il Longobardi. 15.4. lalodi.  defiderio Red il Longobardi. 15.4. lalodi.  Romãa 159. piglia alcune città della Chiefa.  Romãa 159. piglia alcune città della Chiefa.  indi. Lano prigione dal Re Carlo Magno muore.  160  S. Dirgo canonizato da Silto v.  1636  dino Fiornitino, Medico eccilente.  164  dino Fiornitino, Medico eccilente.  164  dinoigio Velcopo di Corriaro.  164  dinoigio Velcopo di Corriaro.  164  dicordo Aleffandro cieco, & gran dotto, 778  difeoro del Panuinio logra la cenfermatione  dell' clettino de il Papi.  109  difeordia trà Priocipi Christiani in Socia.290  difeordo del Ba Germani per Il Imperio.  difegno della Chiefa di s. Pietro in Vaticano.  713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ii Re pietro d'Aragona.  234  S. L'apper Ducheffa di polonia.  232  Edorado Re d'Inghilerra.  Egiopo Cardinale Legato del papa, e fucini- Egiopo Cardinale Legato del papa, e fucini- Egiono Cardinale Legato del papa, e fucini- Egiono Cardinale Legato del papa, e fucini- Elemofine fatte da Clemente viij. l'anno Santo.  696  Ecutririo papa "fuoi infittuti, e morte. 30  Elettione del papa s'approuaua dall' Impera- tore.  185  Elettroin del l'imperio qualis, da chi infittuti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| deodato i, Papa. 1.9. (ue Sante operationi, c<br>morte.  morte.  morte.  defiderio Rè di Longobardi. 154. lalo di.  defiderio Rè di Longobardi. 154. lalo di.  Romãa 159. piglia alcune città della Chiefa.  Romãa 159. piglia alcune città della Chiefa.  dino Fiorrentino, Medico eccilente.  10 dino Fiorrentino, Medico eccilente.  10 dino Fiorrentino, Medico eccilente.  11 didimo Aleffandro cieco, & gran dotto, 778 dilcorfo del Panuinio lopra la cenfermatione dell' Cettimo de il Papi.  10 difcorda trà Priocipi Christiani in Socia-290 difcorda trà Priocipi Christiani in Soria-290 difcorda del Turco riefee vano.  11 diferno del Turco riefee vano.  12 diferno del Turco riefee vano.  13 diegno del Turco riefee vano.  15 diduffono del Turco riefee vano.  15 diduffono del Turco riefee vano.  16 diduffono del Turco riefee vano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ii Re pietro d'Aragona.  234  S. Dijge Ducheffa di polonia.  232  Edoardo Re d'Inghilerra.  Egetippo feriture dorrifimo.  Egetipo feriture dorrifimo.  Santo.  Santo.  Elettione del papa (pue in liberatore.  Elettione del papa fara libera.  189  Elettori dell Imperio quali, ed ach inflituti.  Elettione del papa fara libera.  Elettione del papa fara libera.  Elettione del papa fara libera.  189  Elettori dell Imperio quali, ed ach inflituti.  Elettione del faccio dell' Imperatore in fe fetto, e ne fuoi focce; for in fetto, en fuoi focce; for in fettore del fettore del fettore del fettore f |
| deodato i, Papa. 1.9. (ur Sante operationi), e morte. morte. morte. defiderio Rè di Longobardi: 154, la loi. defiderio Rè di Marca de la loi. defiderio Regionale Rè Carlo Marca de la loi. defiderio Rè di Marca de la loi. defiderio Rè di Marca de la loi. defiderio Regionale Rè Carlo Marca di Giorgio Vefecou di Corristo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | il Re pietro d'Aragona.  234  S. Diffee Ducheffa di polonia.  232  Ederato Re d'Inghilerra.  Egefspo ferittore doriffimo.  232  Egefspo ferittore doriffimo.  232  Egefspo ferittore doriffimo.  236  Elemofine fatte da Clemente viij. l'anno  Santo.  Elemofine fatte da Clemente viij. l'anno  Santo.  Elettrone del papa sappouausa dall' Imperatore.  120  Elettrone del Japa fatta libera.  185  Elettron del l'anperio qualite da chi infittotti.  Elettione del papi l'etata al clero, e popolo  Romano, e totlasi dall' imperatore in de fteffo, e ne' fuoi focce: fori.  267  Elettrone del papi come leusara al clero, e periore fterio de papi come leusara al clero, e periore de festo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| deodato ij Papa. 13.9. fue Sante operationi, e<br>morte.  morte.  defiderio Red il Longobardi. 15.4. lal cil.  defiderio Red il Longobardi. 15.4. lal cil.  Romãa 159. piglia alcune citta della Chiefa.  Romãa 159. piglia alcune citta della Chiefa.  din Fiornitino, Medico ecciliente.  160. Dirgo canonitato da Silto v.  dion Fiornitino, Medico ecciliente.  161. dinnigio Vefcouo di Corinto.  162. dinnigio Vefcouo di Corinto.  163. didimo Alefandro cieco, & gran dotto.  164. di Cettino de Panuino logra tradicio.  165. difeorda principio Christiani in Sonia. 200  difeorda trà Principi Christiani in Sonia. 200  difeordo del Panuino logra tradicio.  165. difeorda del Cermani per l'Imperio.  173. di diegno della Chiefa di s. Pietro in Vaticano.  173. di diegno del Torco riefee vano.  165. di diulino del I'l Imperio Orientale, & Coidentale.  167. difeordi atta pil elettori dell' Imperio.  168. difeordia trà pil lettori dell' Imperio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ii Re pietro d'Aragona.  332  S. Dijge Ducheffa di polonia.  332 Edoardo Re d'Inghilerra. Egetippo feritore dottifimo. 232 Egiolo cardinale Legato del papa, e fue imperet. 337 Elemoine fatte da Clemente viii. 370 Elemoine fatte da Clemente viii. 380 E cuterio papa, fuoi inflituti, e morte. 381 Elettione del papa fatta libera. 383 Elettorio del papa fatta libera. 384 Elettorio del papa fatta libera. 385 Elettorio del papa fatta libera. 386 Elettorio del papa fatta libera. 387 Elettorio del Imperio quali, ed a chi inflituti. 387 Elettorio del papa fatta libera. 387 Elettorio de papi cuata al clero, e popolo Romano, e tolafi dall' Imperatore in fe fefio, e ne fuoi foccesiori. 387 Elettorio de papi come leuata al clero, e popolo Romano. 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| deodato i, Papa. 1.9. (ur Sante operationi), e morte. morte. morte. defiderio Rè di Longobardi. 13,4. lai del. defiderio Rè di Longobardi. 13,4. lai del. Româs 159, piglia alcune cirtà della Chie- (a. ibid. laino prigione dal Rè Carlo Ma- Româs 159, piglia alcune cirtà della Chie- (a. ibid. laino prigione dal Rè Carlo Ma- S. Dirigo canonistato da Silfo . dionigio Velcou di Corristo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ii Ré pietro d'Aragona.  234  S. Digge Ducheffa di piolonia. 232  Eduardo de finere da gi' Infedeli. 232  Egefippo ferittore dortiffimo. 232  Egefippo ferittore dortiffimo. 232  Egefippo ferittore dortiffimo. 230  Elemofine fatte da Clemente viij. l' anno Santo. 266  Euterio papa, fuoi inflituti, e morte. 267  Elettrone del papa fatta libera. 278  Elettroni dell' Imperio qualite, da chi inflituti. 288  Elettron dell' Imperio qualite, da chi inflituti. 289  Elettron del papi fetta libera. 290  Elettron del papi fetta libera. 290  Elettron del papi fetta libera. 290  Elettron del papi fetta pione de la concepta de finere de fielo. 290  Elettron del papi come leura al clero, e popolo Romano. 297  Elettron de papi come leura al clero, e popolo Romano. 297  Elettron de papi come leura al clero, e popolo Romano. 298  Elettron de papi come leura al clero, e popolo Romano. 299  Elettron de papi quando, e perche rimefia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| deodato ij Papa. 13.9. fue Sante operationi, e<br>morte.  morte.  defiderio Red il Longobardi. 15.4. lal cil.  defiderio Red il Longobardi. 15.4. lal cil.  Romãa 159. piglia alcune citta della Chiefa.  Romãa 159. piglia alcune citta della Chiefa.  din Fiornitino, Medico ecciliente.  160. Dirgo canonitato da Silto v.  dion Fiornitino, Medico ecciliente.  161. dinnigio Vefcouo di Corinto.  162. dinnigio Vefcouo di Corinto.  163. didimo Alefandro cieco, & gran dotto.  164. di Cettino de Panuino logra tradicio.  165. difeorda principio Christiani in Sonia. 200  difeorda trà Principi Christiani in Sonia. 200  difeordo del Panuino logra tradicio.  165. difeorda del Cermani per l'Imperio.  173. di diegno della Chiefa di s. Pietro in Vaticano.  173. di diegno del Torco riefee vano.  165. di diulino del I'l Imperio Orientale, & Coidentale.  167. difeordi atta pil elettori dell' Imperio.  168. difeordia trà pil lettori dell' Imperio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ii Re pietro d'Aragona.  334  S. Dijes Ducheffa di polonia.  332 Edoardo Re d'Inghilerra. Egetipo feritore dortifimo. 25 Egido cardinale Legato del papa, e fuc imperet. 370 Elemofine fatte da Clemente viii. I anno Santo.  62 E cuterio papa, fuoi inflituti, e morte. 38 Elettione del papa Sapprousua dall'Imperato Elettione del papa fatta libera.  183 Elettorio del papa fatta libera.  183 Elettorio del papa fatta libera.  184 Elettorio del papa fatta libera.  185 Elettorio del papa fatta libera.  186 Elettorio del papa fatta libera.  187 Elettorio de papi cuata al clero, e popolo Romano, e tolafi dall' Imperatore in fe fefio, e ne fuoi foccefiori.  267 Elettorio de papi come leuata al clero, e popolo Romano.  470 Elettorio de papi quando, e perche rimetta folo ne cardinall.  287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Tavola delle cose più Notabili.

Elettione del Papa vien fatta semper coll'intervento dello Spirito fanto. Elettione di Clemente viij. fatta con publico scrutinio. 678. atto esemplare del dare il confenso alla sua elettione: quivi. Elia Patriarca di Babilonia ridotto al Grembo di s. Chiefa. Eleutero Patritio s'ufurpa il Regno d'Italia. Emanuele Imperadore Greco invidia il bene de' Latini in Soria.261. macator di fede.

274. manda Ambasciadori al Papa. 283 preso dal Saladino. Emanuele Re di Portogallo manda à donare un' Elefante al Papa. Emiliano Imperatore. 43 Enea Piccolomini card. Entrata di Clemente viij. în Ferrara. 686 epifanio Vefc. elegante ferittore . 75 epistola di Clemeute iv. à fuo nipote. 222 epitaffio alla fepoltura di Paolo v.

errigo card, di Portogallo. efarcato di Ravenna donato da Pipino Re di Francia alla Chiefa.

esempio di grande humiltà, e costanza del card. s. Severina, e sua lode. elequie di Paolo v. efercito del papa rotto, & effo fatto prigione

da i Normanni . efercito della cruciata paffa in Afia da gran farneli onde vengono. rotta à Turchi, & acquista molti luoghi. fattioni trà il Sforza, & Il Piccinino.

etio valorofo capitano dell'Imperlo, e sua fatto d'arme trà Costantino Imperator, e vittoria. evaristo papa suoi ordini, e morte. euijchiano papa, e fuoi ordini 49. fua mor-

49 eufebio papa. 54. fuoi ordini, e morte. 55 eusebio Cefariense scrittore Ecclesiastico . 33 eutropio historico . 82 eudosta Regina, e sua bontà. 89 108 eurhario Re de' Longobardi . eugenio papa fua religione, e morte.

eugenio ij. papa di gran dottrina, fantità, e fatto d'armetrà Principi Christian i, & il Sacarità verso i poveri . 169 sua morte . 170 governo di Roma. 270. scacciato da i Roma, ricuperate alcune città muore, 270.

card. da lui creati. eugenio iv papa. 409. sue attioni innanzi al

papato 409 affaitato in Roma dai principe

di Salerno 410 perfeguita i Colonneli 410. corona l'Imperatore Sigifmodo ibid, e carciato da'Romani della Città fi ritira in Firenza ibid. teme il Concilio di Basilea,e teta disfario ibidi e citato al Concilio di Bafi lea 411. chiamava il Coneilio in Ferrara 414.lo trasferifee in Fiore nza ibid, dichiara Francesco Storza Marchete della Marca. 415. e depotto dai Concilio di Bafilea 415. fi mantiene nel papato, e chiama il Cocilio. in Roma, ove era tornato 419 guerreggia per ricuperar Bologna, e la Marca ibid.canonizas. Nicolò da Tolentino, e muore. 421. card da lui creati.

505 eulebio, e Salustio Borghesi valorosi in guer-

Fabriche fatte da Sifto v.in Roma . 715 598 famagosta combattuta da Torchi se gli ar-

154 famiglia della Rovere, onde hebbe origine. 671 famiglia Aldobrandina, e fua origine. 664

731 famiglia de' Medeci Signora di tutta la Tol-663 2 to fano città dove nacque Clemente viile

523 416. fattioni d'Italia. 357

56 Massentio. 81 19 fatto d'arme trà i Romani,& Attila in Francia. fatto d'armetrà i Lengobardi, e Greci. 125

fattioni fatte in Roma trà il papa Alessandro ii. e l'Antipapa. 236 fatti d'arme tre fanguinofiffimi trà Herricoiij e Rodolfo Duca di Sassonia.

fatto d'arme fegnalato trà i Crocefignati, & i Turchi. 249

ladino fotto Tolomaida. eugenio iii, papa 270 ritoglie à Romani il favola di Giovanna papa onde he bbe l'origi-

mani fugge in Francia - 270. torna à Ro- federigo Imperat. và à Roma, & è dal papa coronato 275, favorifce l'Antip. 280. fcomucicato da papa Aleffand, iii occupa tutto lo stato della Chiefa 181, fà gran danni in Italia a 81. affedia, e cobatte Roma. 28 1.

fa pace

### Tavola delle cose più Notabili.

netia.e con lui fi pacifica 284.paffa co grof to efferc in Afia e fi annege in un fiume ib. federigo ij. eletto Imperatore 299. travaglia festa della Translatione dell'Imagine dipinta Roma onde è dal papa (communicato 303. piglia per moglie la figlittola di Giovanni festa dell'angelo custode Instituita da Paolo rè di Gierulalem ib, s'apparecchia di paffar dia 306, (communicato di nuovo, e privato dell'Imperio dal papa ibid. fà gran danni a' festa di tutti i Santi da chi instituita . Venetiani Ibld. passa sopra Roma, e vi sernando rè d'aragona dà una rotta a i Mori. fa gran danni 307. concede a' Saracini Nonali, & altri Prelati, che andavano al Concilio ibid. prende Ravenna ibid.prêde mol- fernando Rê d'Aragona. di Bologna a Padova 308. scommunicato da Innoc.v. è privato dell'Imper. 309. affedia Parma,e vi e rotto dal Legato del papa ibid, fa ribellare molte città della Chiefa

fa pace con l'Italia a 81, travaglia di nuovo

Hardo. ibid. Leonora fua mogle, e fono coronati dal papa 428. crea Borlo Duca di Modena 463.

tua morte. federico d'Urbino capitano della Chiefa 46 1.

neral del papa. 460 federico fratello del re di Napoli 453, fucce- filippo Imp, heretico . de nel regno al Nipote 454. è scacciato dai S. filippo Apostolo. regno.

federico Gonzaga Signore di Mantova. 521 filippo (Strnzzi. firmando di Toledo Duca d'Alva, Vicerè di filippo figliuolo di Carlo V. Imperat, prende 56r Napoli. 48

felice papa fuol ordini, e morte. felice antipapa. felice ij detto iij papa 88 suoi ordini e morte.

felice iii, detto iv. papa 9 7. ffue ordinationi, e 98

felice Vetenvo di Trevifo . -106 fernando Gonzaga Vicere di Sicilla, General dello effercito della Lega 131, affedia

Parma. ferdinando Secondo Imperatore riceve dal

papa aiuto di trenta mila feudi il mefe 723 furno imposte le decime al Clero per sei anni: quivi.

ferrara, e suo Ducato devoluto al Dominio filippo re di Francia accarezza papa Innoce-

della Chiefa. la Lobard. 28 2. bacia i pledi al papa in Ve- ferrara della Chiefa romana 149, prefa dalle genti del papa 306.combattuta dall'efferelto del papa.

da s. Luca nella capella Borghefia.

Ibid. in Afia , e vi paffa 304, torna in Italia, fi feffa di s. Ubaldo del Canonici regolari. ibid. abbocea col papa 305, travaglia la Lobar- fette fatte in Christianità per la vittoria havnra de Tnichi.

cera di Puglia ibid fa prigloni alcuni cardi- festa del Corpus Domini quando, e da chi instituita. 218

te città della Chiefa, transferisce lo ftudio fernando d' Aragona figlluolo di alfonso Re di Napoli guerreggia in Tofcana 428, fuccede nel regno al padre 539, guerreggia col Papa 474 fà pace con effo s'apparenta leco

478 310 è reciso da Manfredi suo figliuolo ba- fernando Secondo re di Napoli 484. racquista il regno di mano de' Francesi. 483 federico lij. Imper, 427. viene a Roma con ferdinando detto il Catholico re di Spagna s' impatronifce del regno di Nap. 484. muo-

ve guerra alla Francia. 483 feudo, che pagava il regno di Napoli alla Chiefa.

fatto Conte, e poi Duca d'Urbino 467. Ge- figliuoli tre di Lodovico Pio Imper. guerreggiano trà loro per l'Imperio . 162 143

14 484 filippolmp, Christiano. 40 416

> la regina d' Inghilter, per moglie 149, è dal padre fatto re di Napoli, e Duca di Milano 549. e travagliato dal Papa nel repnodi Napoli 561, dà Piacenza al Duca Ottavio 511 fa pace col papa. 564 fa pace col re di Fracia, 166. manda ajuto à i Venetiani cotra il Turco. 600, si collega col papa,e co i Venetiani contra il Turco 181. manda D. Gio: al governo della Fiandra 59 6 crea il Principe di Parma governatore della Fiadra 196, domanda il regno di Portogallo 197. lo piglia per forza d'arme ibid. manda una groffa armata all'acquifto del regno d'. Inghilterra 6 31. S'altera contra il papa per

le cofe di Francia.

tio it.

tio ii che fi era con lui ritirato. Filippo Re di Francia figliuolo del Santo Re Lodovico, và cô Carlo Rè di Napoli in Vi terbo per accordare i Cardinali.231. Vince francesco Sforza capitano della Regina Gio-Pietro Red'Aragona.337 Idegnato col papa fà metter il fuo Legato in prigion 344 li bera Sciarra Colonna, e lo manda in roma per abbaffare l'arroganza del papa. 345. affonto dalle censure da papa Benedetto ibid. riceve la corte Romana in Francia. 348

fcaccia gli Hebrei dal suo regno. filippo Maria Visconte Duca di Milano, 39 7 piglia molte città della Lombardia 403. fà pace co' Venetiani, 404, manda effercito centri il Papa. 411. fà diverse imprese per l'Itali 1 415, e di nuovo travagliato da Ve-

netrani. 420. muore.

filippo Principe di Spagna padre di Carlo V. imperatore . 607

S. filippo Neri Fiorentino canonizato da Gre gorio XV.

lo V.affedia Fiorenza. 510 fiorenza si mette in libertà. 413. compra la li. S. Francesco di Paola conanizato. bertà dall Imperatore, 336 fatta Metropoli francesi vecisi per trattato per tutta la Sicilia.

405. affediata dall'effercito di Carlo v. ad tà.

fiorenza Città, e sue lodi.

municati dal Papa 209 travagliati dal duca di Milano 417. dal papa.

710

Città d'Italia, e dà una gran rotta all'effercito del Papa à Ravenna. 492 foco Imperatore. 116

forestieri che fuggivano la persecutione degli heretici aiutati da Paolo V. 728

forli popolo spianato da i Longobardi, 120 forli prefo , e imantellato dal papa 335 reli-

denza del Legato del papa. 368 formoso papa e sue attioni, e morte. 191 formula della creatione del papa. 238 formula della privatione dell' Imp. ibid.

tomula del giuramento fatto dall'Imperatore francesco II. re di Francia. Henrico iij. al Papa. 341

forma del polizino, che fanno i Cardinali nell' cleggere i Papi. fortezza di Ferrara belliffima per stabilire il

Domino della Chiefa in Romagna. 727 fratelli, e forella di Clemente viij.

269 francesco Sforza II. Duca di Milano. 307 scacciato dallo stato de gl'Imperiali, 514.gli e restituito il Ducoto, 519, muore,

vanna di Napoli. 407. Capitano di filippo Maria Duca di Milano, entra potente in Tofcana, e libera Lucca dall'affedio, ibid. ricupera il fuo flato in Puglia. 411. piglia la Marca d'Ancona. 413. e dal Papa dichiarato Marchefe della Marca. 415. fue imprese satte in servitio de Venetiani. 416 torna al fervitio del Visconte, 418, abbandona la Marca. 420. capitano de'Milanesi dopò la morte del Duca Filippo 425.fatto Signore di Pavia.ibid, piglia piacenza ibid. combatte con li Venetiani, e li vince. 426 fr volta contra i Milanefi, pielia la città, e fe ne fa Duca ibid. fi difende da i Venetiani, e poi fa con effi pace. 430. dà una fighuola al figliuolo del Redi Napoli 45 .. lua morte

filiberto principe d'Oranges, capitano di Car- San Francesco Fondatore dell'ordine de Minori 304. canonizato dal Papa...

334. scacciati d'Italia . istanza del Papa 519, prefa,e priua di liber- francesco Petrarca eccellente Poeta corona-

to in Roma di Lauro. 704 francesco Carrara, e fue imprese. 280 fiorentini preche chiamati ciechi 350. fcom francesco Maria dalla Rovere, 466 fatto Du ca d'Vrbino.49 7 privo dello stato dal papa

flaminia degli Attalli Madre di Paolo Quin- francesco Gonzaga Signor di Mantova. 390 fatto Marchele dall'Imperatore.

fois General del Re di Francia prende molte francesco re di Francia passa in Italia, e piglia Milano, 501. si abboccacoi papa, ibid guerreggia con l'Imperat. Carlo. 511. essendo i fuoi scacciati d' Italia, vi torna egli, e prêde milano. 5 1 5.e rotto.e farto prigione à pavia \$16. e liberat o di prigione torna nel regno. 516. manda effercito all'acquiflo del regno di Napoli, s r 6. manda Lotrecco con grosso effercito in loccorlo del papa. 5 r 8. fa pace con l'Imperio, ibid. muove guerra al duca di Savoia, 529.fà tregua con l'Imp., e feco fi abbocca. 531. fua morte.

> Santa Francesca romana canonizata da Pao-646 San Francelco Xaverio canonizato da Grego

tio xv. 734

Fron-

### Tavola delle cose più Notabili :

| Frontone Oratore: 26                                                              | Venetiani con varia fortuna 377. predone                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| fulcone di Gierusalem suoi gesti , 'e disgratia-                                  | chioza, & affaltano Venetia 378. abbruc-                   |
| ta morte. 279                                                                     | ciano Pola 369. fanno pace co' Venetiani .                 |
| fregoli occupano Genova. 497                                                      | 376. fidanno al Duca di Milano. 479                        |
| fulgentio Vescovo. 92                                                             | germani abbandonano l'impresa di terra san-                |
| fuorusciti travagliano molto l'Italia nell'A-                                     | ta. 298                                                    |
| bruzzo, e nella Marca d'Ancona. 676                                               | germano Vescovo di Trevigi. 107                            |
|                                                                                   | gherardo Venetiano Vefc. d'Ongaria marti-                  |
| G.                                                                                | rizato.                                                    |
| - 41 110 1 4 .!. 6 101                                                            | S. Giacinto dell'ordine de predicatori canoni-             |
| Abriel Paleotto Arcivescovo di Bolo-                                              | zato da ciemente viij. 668                                 |
|                                                                                   | giacomo Apottolo uccifo in Gierufalem. 7                   |
|                                                                                   | giacomo re di Sicilia . 337                                |
|                                                                                   | giacomo Piccinino, e fue imprese 431,uccilo                |
| favor della Lega. 270                                                             | dal red i Napoli. giacomo foscarini General de' Venetiani  |
|                                                                                   | 588. và a trouare l'armata Turchesca, e                    |
| galgon Borgheli Capitano contro Alfonfo                                           |                                                            |
| Red'Aragona, e di Napoli 785. conchiude                                           | l'affalta. 589<br>giacomo Soranzo proveditor de' Venetiani |
|                                                                                   |                                                            |
| ta: quivi. galo, e Volufiano Imper.                                               | giacomo David Signor di Perona mandato                     |
|                                                                                   | dal Re Henrico a Roma. 680                                 |
| galo papa, fuoi ordini, e morte. 50<br>galia Placidia ortione dal Re Athaulfo fuo |                                                            |
|                                                                                   | da I christiani 253. presa dal Saladino 281                |
| marito, che non distrugga Roma. 89<br>gallo Monaco. 219                           | prefa dagl' infedeii 223. Imantellata dal fi-              |
| galeazzo Sforza Duca di Milano 456. muo-                                          | eliuolo del Saladino. 302                                  |
| ve guerra al Duca di Savoia . 416                                                 | giefniti rimeffi nella Francia dal Re ad in-               |
| gentile da Fuligno, Medico eccellente. 359                                        | stanza del papa                                            |
| gentile pittore eccellente                                                        | ghibellini perseguitati da papa Bonifacio                  |
| gelafio Vescovo di Cesarea. 81                                                    | viij. 342                                                  |
|                                                                                   | gieronimo Rufficucci eard e fue lodi . 184                 |
| gelafio i. papa 261. imprigionato da Pincio                                       |                                                            |
| Frangipane, e liberato dal papolo Roma-                                           |                                                            |
|                                                                                   | gilberto da Parma 234. Arcivescovo di ra-                  |
| muore. ibid.                                                                      | venna 237. fà imprigionare il papa 239 .                   |
| generale de' padri minori spedito in Francia                                      | privato dal papa ibid. fatto Antipapa ibid.                |
| per trattar pace trà quel Re, e quel di Spa-                                      | feacciato muore ne'bofchi . 274                            |
| gna. 684 1                                                                        | gioleffo historico scrive di Christo a scriue la           |
| genserico re de i Vandali 81. e sue imprese                                       | Guerra de Giudei.                                          |
|                                                                                   | giovanni Battiffa decapitato da Herode . 3                 |
| ghelfi, e Ghibellini in Italia, e perche così                                     | ciovanni Apostolo, & E vangelista. 16                      |
| chiamati. 306                                                                     | S.Giovanni Chrifoftomo . 89                                |
| genova presa da i Mori 203. satta Arcivesco- s                                    | giovanni Damasceno. 60                                     |
| vato da papa Innocentio ii.269. travaglia- g                                      | giovanni papa fatto morire in prigione da                  |
| ta da feditione elvile . 194                                                      | Theodorico re d'Italia. 96                                 |
| genoveli tolgono Scio a'Venetiani 364. rotti 1                                    | glovanni ij. papa 99. lue operationi, e mor-               |
| in mare da loro si danno al Duca di Mila-                                         | te. ibid.                                                  |
| no 367. danno una rotta a Venetiani, e fi g                                       |                                                            |
| rimettono in libertà ib. si collegano con li g                                    |                                                            |
| Venetlani,e rimettono nell' Imp. Caloiani g                                       | iovanni v. papa. 135                                       |
| ibid. si fanno tributario il re di cipri 372. g                                   |                                                            |
| Signori di Tenedo 371, guerreggiano co'                                           | te. 140                                                    |
| 4                                                                                 | Gio-                                                       |

### Tavola delle cose più Notabili.

| Giovanni vij.papa. 141                           | volutioni.                                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| giovanni viii, papa dà la corona dell' Imp. a    | giovanni Antipapa. 2 1                         |
| Carlo re di Francia, & a Lodovico Baldo          | giovanni Gualberto authore de' Moaaci d        |
| il figliuolo 187. fuoi travagli ibid. fugge in   | Vall'Ombroía.                                  |
| Francia , ove fa un concilio ibid. torna a       | giodanni Imper. de' Greci manda Ambascia-      |
| roma ibid, cotona Imperator Carlo iij. ibid      | tori al papa                                   |
|                                                  | giovanni Vngaroantipapa                        |
| giovanni x. papa, e sue attioni 195. sua mor-    |                                                |
| te. ibid.                                        | gioviniano Imperatore, e fuoi fatti. 71        |
| Riovanni x. papa fue attionire morte violen-     | giovanni Re di Gierusalem 303. rinoncia le     |
| ta per mano de i suoi nemici. 201                |                                                |
| Riovanni xi. papa . 203                          |                                                |
| giovanni xii. papa, entra per forza è scaccia-   | giavanna Regina di Nopoli sa appiccare il      |
| to & deposto muore. 201                          |                                                |
| Riovanni xiii, papa scacciato da Laomani , &     | affediata in Napoli. 380. fa uccidere il Re    |
| indi riposto in sedia dal principe di Capua      |                                                |
| 210.fua morte 211                                | giovanni Re di Francia fatto prigione dal re   |
| giovanni xiv. papa fatto morire da romani        |                                                |
| in prigione in Castello s. Anglolo. 215          | giovanni Barbarico. 376                        |
| giovanni xv. papa odiato dal Clero. 216          | giovanni Vilconte arcivescovo, e Vicario di    |
| giovanni xvi. papa perfona dottiffima, esce di   |                                                |
| roma 217. Vi rirorna , e vivuto dieci anni       | giovanni Galcazzo Visconte Sig. di Milano      |
| quietamenre muore. ibid.                         | imprigiona il Zio Bernabò 379, primo Du-       |
| giovanni xvij papa. 331                          |                                                |
| giovanni xviti, papa. 213                        |                                                |
| giouanni xix. papa. 224                          |                                                |
| giouanni xx. detro xxi. papa 329. fua fcem-      | gio: Maria Vilconte Duca di Milano. 389        |
| pietà, e morte ibid.                             | uccifo da congiurati. 39 1                     |
| giovanni xxi, detto xxij. papa . 355. fue attio- | giovanni v. hererico abbrucciato nel Concil    |
| ni ne principio del potificato. 355. fà molte    |                                                |
| città Metropoli, 356. itituì un nuovo ordi-      | giovanna ij Regina di Napoli 400, guerregia    |
| ne di Cavalieri, abid. canon za s. Tomafo        |                                                |
|                                                  | giovanni Vitellesco sua fiere natura, & im-    |
| e fà Cortona città ibid ordina la guerra         |                                                |
| contra l'Imper ibid, sua morte, e catd. da       |                                                |
| lui creati. 359                                  | giovanni Paleologo Imperat. de' Greci viene    |
| giovanni xxij. detto xxiij. papa. 396. fauori-   | in Italia al Concilio. 414                     |
|                                                  | giovanni Vaivoda dà una rotta a' Turchi.437    |
| Imperio 39 7. li abbocca in Mantova con          | giovanni Bentivoglio Sig di Bolognà. 487.      |
| l'Imperatore 39 8, citato al Concilio , ci và,   |                                                |
| e poi fe ne fugge, e prefo, e poilo prigione,    | giovan Paolo Baglione. 5n3                     |
| 39 8. deposto del paparo . ibid. card. ch'egli   |                                                |
|                                                  | gio: Battiffa di Monte Generale dell'effercito |
| fenta al papa, & da lui fatto card. muore.       |                                                |
| 405.                                             | uccifo. ibid.                                  |
|                                                  | giovanni Caraffa, Duca di Paliano 160. de-     |
| giovanni Patriarca d'Alessandria. 113            | capitato. 569                                  |
| giovanni Vef, Gotho dotto ferittore. 117         |                                                |
| ginvanni Platina Efarco. 136                     | della Lega contra Turchi. 581. passa con l'    |
| giovanni Scoto grandisti mo Theologo. 177        | armata in Levante . 582 combatte con l'ar-     |
| giovanni papa femina. 178                        | mata Turchesca, e la vince. ibid. torna ad     |
| giovanni Arcivelcovo di Ravenna, e sue ri-       | unirli con i Veneziani, e paffa cotra l'arma-  |

|                                                                                         | 4                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ta de'Turchi. 588.fa combatter Navarino.                                                | Giuliano de' Medici uccifo . 468                                       |
| so I. torna con l'armata in Ponente . ibid.                                             | Giuramento, che sogliono fare i Cardinali                              |
| s'apparecchia d'asfalir Genova, 594. Go-                                                | ne Conclavi. 612                                                       |
| vernatore della Fiandra. 596                                                            | Giurildirtione de' romani in Italia. 207                               |
| Conte Giovanni de' popoli, fatto morire dal                                             | Giultino Imp. e fuoi fatti . 84                                        |
| Papa. 615                                                                               | Giustino Imperatore . 96.e suoi gesti. ibid.                           |
| Glovanni Aldobrandino cardinale fratello di                                             | presentaricchi doni alle Chiese di roma .                              |
| Clem. viii. 666<br>Giovan Battista Borghesi liberò la Città di                          | 99.                                                                    |
| Giovan Battiffa Borgheli libero la Citta di                                             | Giultino II. Imper. 105                                                |
|                                                                                         | Giustiniano ii. Imperatore,e sue Imprese.135                           |
| dio . 709                                                                               | fà un finodo di Heretici in Costantinopoli.                            |
| Gio. Francesco Aldobrandino Nipote del                                                  | 338. fcacciato dell' Imperio. 338. ricupe-                             |
| Papa è mandaro contra fuorufciti. 676. in                                               | ra l'Imperlo . 141, fua empietà . 143, è uc-<br>cifo in battaglia      |
| Ifpagna al Re 677 và Generale di S. Chie-                                               | cifo in battaglia. ibid. Giustitia segnalata dell' Imperatore Alessan- |
| re. 678. và di nuovo in Unga: ia alla guer-                                             | dro. : 18                                                              |
| re. 678. Va di nuovo in Ongaria aria guer-                                              | Giullitia confervata incorotta da Paolo Qui-                           |
|                                                                                         | to. 728                                                                |
| Giubileo prima da chi inflituito . 344<br>Giubileo dell'anno Santo perche fi celebri in | Gondiperta regina de Longobardi. 124                                   |
| Roma. 686                                                                               | Giordano Imper. 40                                                     |
|                                                                                         | Gothi vinri da Claudio Imp. 47                                         |
| Cinhi an dell' anno Santo in Roma del 1600                                              | gothi di Spagna quali totalmente distrutti da                          |
| dove fono invitati dal pontefice i Principl,                                            | Carlo Martello. 149                                                    |
| e popoli Christiani. 689                                                                | gottifredo marito della Contessa Mattilde                              |
| Giubileo di Paolo V. doppo l'affuntione al                                              | fautore del Papa. 236                                                  |
| pontificato . 712                                                                       | gottifredo Boglioni,paffa all' impresa di Ter-                         |
| Giubileo di Paolo V. per ovviare i danni che                                            | ra fanta . 253. farto re di gierufalem. ibid.                          |
| il Turcho, e Ribelli dell' Imperatore ma-                                               | dà una rotta a' Turchi, e piglia molre città.                          |
| chinavano contro di lui. 724                                                            | 253.                                                                   |
| Giulio Africano historico. 39                                                           |                                                                        |
| Gul o Papa. 64 fuoi ordini, e morte. 65                                                 | 383.                                                                   |
| Giulio ii. Papa 49 2 luoi antecellori. 49 3. lua                                        | gran Maestro de' Cavalieri di Maltavà à ro-                            |
| vita , & anteceffori innanzi al papato.495                                              | ma, e vi muore. 601                                                    |
| ritoglie al Borgia tutti i luogni da lui occu-                                          | granari publici ingranditi da Paolo Quinto.                            |
| pati, ibid. scaccia i Bentivogli da Bologna,                                            | 716.<br>granata occupata da 'Saracini . 140.racquista-                 |
| ibid. ta guerra a venetiani, ibid. muove                                                | granata occupata da Saracini , 140.racquitta-                          |
| guerra à Ferrara. 49 5 piglia la Mirandola.<br>496 feemmunica il Re di Francia . 49 5.  | ta dal re Ferdinando                                                   |
| chiama il concilio in Laterano, ibid, muo-                                              | gratitudine di Papa Pio V. 565                                         |
| ve il re d'Inghilterra, e quel di Spagna con-                                           | gratiano Imperatore 72 e fuoi fatti 24                                 |
| are la Francia and fi fouvente per la rotra                                             | greciconvinti arguramente da Pietro Dia-                               |
| di ravenna. 49 6, lua morte. 49 7. cardina-                                             | cono in roma alla prefenza del Papa .                                  |
| li da lui creati , 49 8                                                                 | 269.                                                                   |
|                                                                                         | greci uniti con la Chiefa romana. 127. 416.                            |
|                                                                                         | gregorio Antipapa. 2 62. travaglia roma vin-                           |
| 544. da Parma al Duca Ot aviolibid.muo-                                                 |                                                                        |
| ve guerra à Parma, & alla Mirandola. 545                                                | S. gregorio Nazianzeno. 75                                             |
| fi da à folazzi. 548' ua morte, e Cardinali                                             | S. gregorio ellendo Cardinale, è mandaro dal                           |
| da ini creati                                                                           | Papa fun Legato in Collantinopoli . 108.6                              |
| Giul'n de Medeci Cardinale. 509                                                         | creato Papa. 110, fua gran bontà, e dottri-                            |
| Giumano Imperarore, e fuoi fatti. 70                                                    | na. ibid. fue tante operationi, e buoni ordi-                          |
| Ciuliano dalla rovere Cardinale. 461                                                    | ni. 113. lua morte. 113                                                |
|                                                                                         | e gre-                                                                 |
|                                                                                         |                                                                        |

Gregorio ii, Papa dottissimo, riedifica molte Gregorio, Decimo creato Papa mentre era Chiele di Roma . 145. edifica di nuovo Chiefe, e monafterii . 146, battezza d: fua mano molti Germani, che vennero alla fede , ibid. paffa per gran travagli. 147.fua morte.

Gregorio Terzo Papa di gran dottrina, e di Gregorio xi. Papa. 372. manda da Francia. vita fantiffima . 148. affediatoin Roma è foccorfo da Carlo Martello . 149, opere da lui fatte in Roma, & ordini, ibid, fua mor-

Gregorio Quarto Papa, fue operationi, e Gregorio xij eletto Papa conditionatamente. morte,

Gregorio v. Papa, e rivolte di Roma per il paparo. 217. crea gli elettori dell'Imperio. 318 fua morte.

Gregorio Sesto Papa, deposto. 227, sue buone opere mentre stete Papa . ibid. sua moribid.

Gregorio vii, Papa, 238 comanda all' Imperatore che non dia i Vescovail per danari. Ibid, fcommunica i Simoniaci. 239, fà un Sinodo in Laterano, ibid. è fatto prigione, e poi liberato, ibid, depone Gilberto Arcivescovo di Ravenna, e scommunica l'Imp.

Henrico. 240. và verio Germania à trovar l'Imperatore, e lo riconcilia con la Chiefa, ibid. s'ingegna d'acquietare I rumori trà i Principi christiani . 242. scommunica, e depone molti Ve fcovi . 24 3. ta in un Sinodo, decreti contra la Simonia . ibid fcommunica un' altra volta I Imperatore Henrico, 244, affediato da lui, edal popolo Romano in Castel Sant'Angiolo, 345 liberato dal Duca di Puglia, e condotto à Salerno vi muore . ibid. cardin. da lui creail .

Gregorio vii, Papa della famiglia Aldobran- Gregorio x.v. Papa. 650. fue attioni innan-

Gregorio viii Papa, e sua morte. 292 Gregorio 'x Papa. 304, fà paffare l'Imp, Federico in Afia. ibid. canoniza S Francesco e S. Domenico, e Sant'Antonio da Padoa. 3'4 e travagliato da' Romani, 305. fi ab: Gregorio xv. creato Pontefice, 732. e perche bocca con l'Imperator Federico, 305 mantorna à Roma, e scommunica di nuovo, e priva dell' Imperio Federico. 306. pa-307.

in Soria . 323. viene in Italia, e mette pace trà Venetiani, & i Genoveli . ibid. fà un Concilio in Lione. 324 tornando à Roma muore . ibid. cardinali da lui crea . ti .

effercito in Italia a domare le città poste si in libertà. 372 torna la refidenza Pontificia in roma. 373. fua morte, card. da lui cre-ti.

393. citato al concilio di Costanza ci manda Carlo Malatelta. 39 3. è deposto e fatto Legato della Marca .

ibid. Gregorio xiii. Papa. 586. fue artioni innanzi al Papato. 585.conferma la Lega contra il Turco. 588. manda Legato in Francia ad effortar quel re che entri nella Lega contra i Turchi sot. ajuta i Principi catrol ici di danari contra gli heretici, 594 in fittaisce diversi collegii, e sa altre fabriche, ib id. acquieta i rumori di genova. Ibid. manda per acquietare i rumori di Polonia, ibid. manda Antonio Possevino giesuita ad accordar le differenze trà il re di Polonia . & il gran Duca di Moscovia. 600 traslata il corpo di San gregorio Nazianzeno, ibid. pitture da lui fatte nel palazzo Vaticano. 600. riforma il Calendario romano, ibid. diferatia occorfa in remaal fuo tempo. 603. fa in roma un collegio di giefuiti. 60 \$ li vergono Ambasciatori dal re del giapone . ibid. fà Bologna Arcivelcovato . 607. fua morte, ibid card, da lui creati. ibid, honorato da i remanicon una flatua.

zi al Papato. 654. publica un giubilco.ibid. fà il pepore Duca di Monte Marciano, e lo manda in Francia in foccorlo della Lega . 65 5. dà la berretta roffa a' card. frati. ibid. fua morte , e card da lul creati.

fù chiamato Gregorio : quivi da molti Frati à predicar la cruciata. 201. Grimoaldo Longobardo Duca di Benevento, acquista il regno de i Longobardi .

cifica infieme i Venetiani, & i Genovefi. Guardia del palazzo del Papa da chi Inflitui-

citio in Roma . 307. Cardinali fatti da lui, Gualterio Duca d'Atene supremo capo de Fiorentini, Guer-

|   | Tavola delle cose più Notabili.                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Guerra tra Venetiani, e Bolognefi.  314 Henrico Iv. Imper. 256, vá a Roma e fa priguerra tra 'Genovefi, e pifani.  337 gione i I papa co cardinali, 277 torna à roma, vi fa un concilio in affenza dal para, e fi fa di nuovo coronare. ib d. pone |
| , | guerre di Toscana, e della marca, e della fottosopra tutta l'Iralia. 259. scaccia il papa di roma, e crea un'antipapa. 262                                                                                                                         |
|   | guerre tra' principi chriffianl. guerra contro il Ducato di ferrara. 684 295. manda foccorfo in terra fanta 296.                                                                                                                                   |
|   | guerra trà Savoia, e mantova, e Spagna sopi- muore, e lassa federico secondo fanciul-                                                                                                                                                              |
|   | guglielmo pio Duca d'Aquitania; e sua reli- Henrico selto Imperatore. 350, passa in Ita-                                                                                                                                                           |
|   | guglielmo fortebraccio Normano scaccia i Torreggiani. ibid, rihà tutta la Lombar-                                                                                                                                                                  |
|   | Greci ibid. ecoronato in roma. 33t scaccia-<br>ibid. ecoronato in roma. 33t scaccia-<br>to da roma per averll imposto un gran tri-                                                                                                                 |
|   | guglielmo succede al padre ruggiero nel re-<br>gno di sicilia egli è dal papa confermato il è attossicato.                                                                                                                                         |
|   | titolo del regno dell'una, e dell'altra ficllia. Henrico re d'Inghilterra. 283                                                                                                                                                                     |
|   | danni all'Imperio Greco, 188 la francia. 501                                                                                                                                                                                                       |
|   | guglielmo suffero, detto l'Amiraglio con Henrico viii, rè d'Inghilterra diventa here-<br>grofio effercito di francesi in Italia. 514. n' tico. 527. si incrudelisce contra i suoi. ibid.                                                           |
|   | é (cacciato da gl'Imperiali. 515 fi intitola fupremo capo della chiefa Anguido da parma Antipapa, 281 glicana, ibid. e (cummunicato dal)papa, ib.                                                                                                  |
|   | guido Lufignano, 290. redi Gierusalemme. fcaccia i frati, & i monaci dal suo regno-<br>ibid. fcollega con l'Imper. a'danni di fran-                                                                                                                |
|   | guido Torregiano. 538 cia. 537                                                                                                                                                                                                                     |

366

guido Torregiano. guido conte di montefeltro. guido Ubald o Duca d' Urbino . 470. fugge dallo stato. 471 guido Vbaldo Duca d'Vrbino, Generale

dell'effercito Ecclesiastico.

TEnrico Bavaro Imperatore . 122. fua gran bontà, e religione. ibid. ritoglie capua à satacini, e dà una rotta ai Greci.

Henrico ii. Imp. 225. Vince i Bremi, e eli Vngari ibid, viene à roma, e depone i tre papi ch'erano in scisma è ne sa un'altro 227 Henrico rè di Navarra scommunicato da coronato, 218 (communicato dal papa, e privo dell Imperio.

Henrico iii, creato cesare . 232. eletto Imp. 233. fcommunicato dal papa e priuo dell'Imper. 239. si humilia al papa, & e bene- Henrico Duca di Baviera, scaccia gli Vngadet. 240. di novo fcommunicato 243, crea un' Antipapa, e l'introduce per forza in dia il papa in castello s. Ang.

335 Henrico li.re di francia succede al padre. 537 mandò groffo efferciro in piemonte per foccorrer parma, e la Mirand, 545. manda pietro frozzi contra il Duca di fiorenza, 547. manda il D. di Ghisa con esercito al! aquitlo del regno di Napoli, 560, le fue genti fon rotte à s. Quintino. ibid. fa pace col re filippo. 564. uccifo in gioftra.

Henrico iii. re di francia passa in polonia a pigliar il possesso di quel regno ..... fà uccidere il Duca di Ghifa, & il cardinale suo fratello, e pone molti prelati in prgione, 631. è citato in roma dal papa 634. e uccifo da un frate con un coltello che era ave lenato.

Papa Sifto Quinto . 624 e da parte de Baroni franc. chiamato alla corona di francia 634. da una rotta a'Bar. della lega, & affedia Parigi.

ri di Lombardia, e fe ne faegli patrone.

roma, e lo fa coronare in Later. 244 affe Henrico re di Germania da una gran rotta à 303 gli Vngari. Hen-

| Tavola della co                                                 | se più Notabili:                                   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Henrico Re di Navarra aspira al Regno di                        | di S. Francesco . 300. fa molte buoneo pe          |
| Francia, e viene impedito da Clem. viij.                        |                                                    |
| a da' Painciai Collegati 6 of Manda a Ro-                       | Honorio iv. Papa. 336. sue actioni , e mor-        |
| ma il Marchefe di Pixany, e non può en-                         |                                                    |
| and in Warthele of Fixally , Chon partir                        | Hormifda Papa, e sue operationi, e morte.          |
| ra Cattolico , & ottiene l'affolut. da' Vefc.                   |                                                    |
| 1.11. Farada Car Sandifer Ladon Con-                            | Huttis sinonalass del CosG e del Cost              |
| della Francia 677. Spedice Lodov. Gon-                          | Hottia ripopolata dai Corfi, e da' Sardi. 177      |
| zaga a Roma, enon può far frutto 676.                           | Humiltagrandiffima di Clem. viii. 613              |
| Manda Giacomo David fignor di Perona                            |                                                    |
| al Pontefice, & ottiene la ribenedittione da<br>S. Santità. 680 | 4                                                  |
|                                                                 | T Ann Donnell                                      |
| Hebrei quanti perissero nella destruttione di                   |                                                    |
| Gierufalem. 13                                                  | 1 S.Ignatio Vesc. Antiocheno. 19                   |
|                                                                 | S. Ignatio Lojola canonizato da Gregorio xv        |
| Hegelippo historico ecclesiastico. 28                           | 733.                                               |
|                                                                 | Ilderico Re de' Vandali cattolico. 84              |
| S. H. lena Imp. 55 trova la Groce di Christo.                   |                                                    |
| 55.59                                                           | Immagine della Madre di Diodipinta da San          |
| Heretici diverti. 77 78                                         |                                                    |
|                                                                 | Immagine miracolofa della Madre di Dio e-          |
| de per opera di paolo v 731                                     | (posta al culto de' Fedeli ibid.                   |
| Hererici incogniti a Romarinuntiano all'he                      |                                                    |
|                                                                 | Immunità della Chiefa. 119                         |
|                                                                 | Imprese di Carlo Magno . 158                       |
|                                                                 | Imperio d'Occidente diviso in tre parti. 173       |
| Hercole Gonzaga card                                            | Imperio di Occid. in mano de Longobardi.           |
| Heracleone Imp. 124                                             | 191.                                               |
| Higinio papa fuoi ordini, e morte. 34                           | Imperio d'Occid. fermato ne'Germani . 249          |
| Hiberi convertiti alla fede christiana da una                   | Impresa di terra Santa. ibid.                      |
| fchiava. 62                                                     | Impresa d'Inghilterra fatta dal Re Filippo di      |
| Hilario Vesc. dottissimo. 74                                    | Spagna. 631                                        |
| Hilario papa 86. suoi ordini , & opere, e mor-                  | Incedio di Roma cagionato da una faetta. 30        |
| tc. 8:                                                          | Inghilterra fi fa feudataria della Chiefa . 283    |
| Hirene Imperatrice de Greci 168. imprigio                       | Interin publicato da Carlo V. 538                  |
| na ii figliuolo, e l'accieca. Ib                                | Innocentio Papa, fuoi ordini, e morte. 76          |
| Himerico figliuolo del Red'Ungaria, Santo                       | Innocentio ii. Papa. 268. fatto prigione da        |
| 214.                                                            | Guelielmo Duca di Calabria, ibid. trava-           |
| Hippolito de' Medici cardinal, e sua morte                      | gliato dall'Antipapa và in Francia. 269. vi        |
| 528                                                             | 63 due Sinodi, e tornato in Italia, 1à geno.       |
| Hippolito da Este cardinal disende Siena                        | . wa Arcive(covato, & anche Pila, ibid.rl-         |
| 346                                                             | posto nella città di Roma dall' Imperatore         |
| Honorio Imp. e fuol fatti.                                      |                                                    |
| Honorio Papa 120. fue operationi, e imorte                      | loi creati . 270                                   |
| 130                                                             | Innoc. iii. Papa. 208. induce molti Principi a     |
| Honorio Secondo papa , e come egli hebbe                        | il paffare all'impresa di terra Santa, ibid. co-   |
| papato 266. amatore de letterati 267. ca                        |                                                    |
| da lui creati 267, fua morte . 26                               | nica, ibid, chiama un conc.in Laterano, ib.        |
| Monorio iii, papa 202, incorona l'Imperator                     | e fua morte, 301. card, creati da lui. 301         |
| di Costantinopoli ibid, persuade a princ                        | i- Innoc.iv.Papa. ibid. passa in Francia, vi fa un |
| pi christiani 16 impresa di terra Santa 30                      | concil. & in effo fcommunica l'Imp. rede-          |
| & fcommunica l'Imperator Federico ij. 30.                       | rico e lo priva dell'Imp. 309 torna à Roma         |
| approva l'ordine di s. Domenico, e quell                        |                                                    |
|                                                                 | di-                                                |

· dicatori e s. Stanislao. 210 fua morte, e cardin, da lui creati.

Innocentio V. Papa 327 cerca di pacificar l' ibid. Italia. 328 fua morte .

Innocentio festo Papa 266, comanda che tutti media a i rumori di Roma ibid, crea Senato ri in Roma. 368. fua morte, e cardin. da lui creati.

Innoceptio vij. Papa 389 fà uccidere molti Romani, che ridomandavano la libertà. Lando Papa.

card. da lui creati.

Innocentio viij. Papa 475. fue attioni innan- Lattantio Firmiano scrittore illustre. zi al pontificato. 477. manda armata con. Latiniano Velc. dotto fcrittore .... tra il Turco. 479. fue rare bonta . 477 Leandro Vesc. di Toledo . pace col Re di Napoli, e si apparenta sed' Italia permuovere guerra a' Turchi . 479. mette in pace tutta l'Italia. ibid. aiuta il Re di Spagna con danari dell'acquifto di Lega ditutti i principi christiani contra i Ve-Gran, 680. e visitato da el' Ambasciatori prigione un fratello del Turco . ibid. & al suo tempo si scuopre un nuovo mondo dal Lega del Papa, Rè di Spagna, & i Venetiani Colombo. 480. sua morte . e card. da lui creati. 659 688

Innocentio ix. Papa, e suoi fatti. Inondatione del Tevere in Roma.

ta. 284 da un padre Domenicano. 737

pontificato. mita. 124

Ifidoro. Vescovo. Macio Esarca d'Italia. 119. spoglia le Chiese di Roma.

Isac Imper. di Costantinopoli. Isidoro di Madrid canonizato da Gregorio XV. 733

306

Italia divifa in Guelfi , e Ghibellini.

Iuvenco prete Spagnuolo poeta....

Adislao Imperatore casso per disutile . **-1** 386

i prelati vadino alle loro refidenze, 367. ri- Ladislao Re di Napoli . 386 . piglia Roma. 139 3. deposto dal Papa del Regno . 260 Lampade d'Argento donata da Paolo V. all'

Altar di s. Pietro. 200

389. fi riconcilia co'Romani, e muore. 390 Landolfo principe di Benevento vince i Greci

107

muove guerra al regno di Napoli. 476. fa Lega di Lombardia contra l'Imp. Federico. 281

co 579. fi collega con tutti i Principi Lega dell'Imperatore Greco, del Rè d'Aragona , ede' Venetiani contra i Genoveli .

netiani. del Soldan di Egitto. 480. gl'è mandato Lega del Papa, Imperat. & i Venetiani contra il Turco .

contra il Turco. 49 1 Lega d'alcuni baroni di Francia contra il Ré

di Navarra. Legge intorno all' elettione de' Papi. 223 Inquisitione Officio quando e da chi institui- Legge di Nicolò ij. dell'elettione de i Papa.

326 Inquilitione ricevuta in Spagna, & efercitata Leggi, & ordini, che s' offervano nella creatione del Papa. Intentione di Leone xi. circa il governo del Legge di Papa Martino V. in materia de' con

cilii . Iodoco figliuolo del Re di Britannia fi fa here Legisti samosi al numero di 30, nella famiglia Borghefe.

120 Leone Papa 84. mitiga il furore del Re Attila 85 123 Leone ii. Papa suoi ordini e morte.

280 Leone iij. Papa e sua bontà. 163. posto in prigione da fuoi nemici. 163. liberato e ripofto in fedia da Carlo Magno. 164, contro Gralo Magno dell' Imperio d'Occidente e pipino suo figliuolo dichiara Red' Italia. 164 fua morte.

Leone Quarto papa , e sua santità. 175. suoi buoni ordini, & opere, ibid. Vince i Saracini,& fabrica la città Leooina. 1 76 fua mor-

tc 177 Leone v. papa muore prigione.

197 Lco.

| Leone vi. Papa di fanta Vita.               | 203    | la Chiefa -                                     |
|---------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| Leone vij. Papa.                            | 204    | Lino coadiutore di s. Pietro . 8. fuoi institut |
| Leone viij. Papa.                           | 209    |                                                 |
| Leone Nono Papa, nominato dal               |        |                                                 |
| peratore ad instanza del clero, e p         |        |                                                 |
| Romano . 230. sua bontà, e relig            | ione.  | Lorenzo Antipapa.                               |
| 230. fatto prigione da i Normanni.          | 330.   | Lorenzo de Medici capo della Republic           |
| fua morte. 231. cardinali da lui ci         | reati, | Fiorentina. 50                                  |
| 3 3 r.                                      |        | Loreto fatto città da Siflo V. 62               |
| Leone decimo papa. 500. fue attioni in      | nanzi  | Lothario dichiarato dal padre Imperat, e R      |
| al papato. 499 procura di pacificare i      | prin-  | d'Italia. 167, mette in Roma un' officiale      |
| cipichristiani . 501. compra Modena         | . 501  | che renda ragione in suo nome 167. divid        |
| s'abbocca col Re di Francia. 502. m         |        | l'Imperio coi fratelli. 17                      |
|                                             |        | Lothario Secondo Imperatore. 269. rimero        |
| to. 502. scuopre una congiura contra !      | a (ua  | con le sue forze il Papa in Roma, & e d         |
| periona . 503.fi collega con l'Imp.per      | fcac-  | lui coronato 269. (cacciato Ruggiero d' It      |
| ciare i Franceli di Milano . 503.canno      | niza   | lia. 26                                         |
|                                             |        | Lotreco paffa in Italia , & imprese da lui fa   |
| cardinali da lui creati . 505, fabriche e   | la lui | tevi. 519 affedia Napoli . 51                   |
| fatte.                                      |        | San Luca Evangelifta. 1                         |
| Leone Imperatore, e fue imprefe.            | 466    | Luca compra la libertà 336. emolto trava        |
| Leontio Imper.                              | 138    | glita 348 vendura à un Spinola Genovel          |
| Leone ij. Imperatore heretico, e nemic      | o de l | 357. aifediata da tiranni . 40                  |
| Papa.                                       | 247    | Luchino Visconte scaccia i Toregiani da M       |
| Leone iii. Imperat, heretico.               | 155    | lano 33                                         |
|                                             | ia, e  | Luciano Doria valorofo Capitano de i Ge         |
| piglia Benevento.                           | 193    |                                                 |
| Leone Frangipane fà un'Antipapa.            | 267    | S. Lucia Vergine e martire . 5                  |
| Leone xi. Papa. 705. fua origine, patria    | qua-   | Lucio Re di Bertagna si sa Christiano. 3        |
| lità, quivi : fuo di Natale quivi . crea    | Velc.  | Lucio Papa (uoi ordini e morte. 4               |
| poi Arcivel. indi card. 705. Legato in I    | ran-   | Lucio ii. Papa fue attioni, e morte . 27        |
| cia fua coronarione, e cagione che s'i      | nfer-  | Lucio iij. Papa 388, scacciato di Rema 288      |
| ma, e muore.                                | 695    |                                                 |
| Lepti presa da'christiani.                  | 708    | Ludovico re di Francia passa con effercito      |
| Lela Deti Madredi Clem, viif.               | 665    | in Soria. 275. fatto prigione da i Mahu         |
| Lettera Apostolica dell'Anno santo di C     |        | metani, e liberato da ruggiero re di Sici       |
| viij.                                       | 689    | lia. 29                                         |
| Lettere Latine resuscitate in Italia .      |        | Ludovico re di Francia passa con un fiorid      |
| Libelli famoli e luoi lerittori puniti da F | aolo   | esfercito in Soria persuaso da Papa inno        |
| V.                                          | 729    | centio. 310 imprese fatte da lui. 310. da       |
| Liberio Papa 66. è escriato di Roma         |        | Saracini e fatto prigione. 313. liberato ri     |
| torna in Roma.                              | 66     | torna in Francia 315. paffa in Barbaria a       |
| Libri scritti da Pio ij.                    | 469    | danni de gli infedeli. 316. muore in Tuni       |
| Libraria Vaticana da chi inffituita         | 474    | fi. 316                                         |
|                                             |        | Ludovico vii. Redi Francia piglia Milano        |
| guenti.                                     | 620    | 505. piglia molte Città a' Venetiani. 483       |
| Libraria fondata in Sina.                   | 720    | idegnato col Papa fà bandire il Conci           |
| Libraria del Vaticano accretciura, oco      | rnata  | lio . 484. è scommunicato dal Papa              |
| da Paolo V.                                 | 728    | 484.                                            |
| Licinino Imperatore                         |        | Ludovico re d'Ungaria paffa la Italia, e pi     |
| Lingua Greca, Hebraica, & Latinas           | mie-   | glia il Regno di Napoli. 360                    |
| gnano nelle Keligioni , e necellario        | nei-   | Ludovico re d'Ungarla uccifo dal Turco          |
|                                             |        | Lu-                                             |

| Ludovico figliuolo di Carlo Re di Napoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 138. è canonizato per la fua fantità. 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Ludavica Rayara Imperatore 343, Icome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| municato dal Papa passa in Italia , piglia malte città , oc coronato in Roma dell'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A / A    |
| males città de coronato in Roma dell'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VI v     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| tutta l'It dia in confusione, torna in Germa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fo a Pa  |
| nia ere crea Vicarii nelle città d'Italia .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tione.   |
| 161 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Magi ad  |
| I udavico Pio fieliuola di Catlo Magno tuc- P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Marco E  |
| and al nadre nel Reann . & nell'Impe- P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vlagiura |
| aio 16 e honora il Pana ihid, doma i krual-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ia citt  |
| coni , e i Bretoni 166. altre fue impreie .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Malatei  |
| 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Male de  |
| I udovice Pie conferma il Papa 172 fà un Si- I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vianes I |
| nodo per riforma degli Ecclefiastici ibid. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Manfre   |
| fua morte . 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | baftar   |
| Ludovico figliuolo di Lothario Imperatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | to co    |
| Re d'Italia 173. fatto Imperadore hono-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (a ibi   |
| ra il Papa ibid. fua pietà, e religione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | chiar    |
| 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ca 31    |
| Ludovico Imperatore vinto da' Longobardi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 310      |
| Total International Control of the C | Manni    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mahon    |
| Napoli. 36a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | capit    |
| Ludovico d'Angiois passa In Italia al soc. or-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fein     |
| fo di Napoli, e vi muore. 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Marco    |
| Ludovico principe di Fermo . 39 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Marco    |
| Ludovico Sforza 469. fi fà Duca di Milano,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rale     |
| & chiama il Re di Francia in Italia 483 è                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Marca    |
| preso dal Re di Francia, e fatto morire in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gifta    |
| prigione. 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Som      |
| Ludovico Orfine uccide in Padova la Signo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Con      |
| ra Vittoria Accoromboni , & edalla giu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Marea    |
| stitia tirangolato. 607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Spal     |
| Luigi figliuolo del Re di Francia investito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | oper     |
| dal Papa del Regno di Napoll. 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Marce    |
| Luitprando Re de Longobardi prende Ra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Marce    |
| venna 150, affedia Roma ibid, hona a il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Marro    |
| Papa. 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Marti    |
| Lupo Duca di Friuli . 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tino     |
| Lutherani fanno alcune rivolte in Francia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 537. vinti dall'Imperatore in Germania .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| lbid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | to I     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mart     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mart     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 5      |

# dre di Clemente viij. donna di fanta

VI vita.

Lactiri delle Ceremonle chiedono il confenfo a Papa Clemente Ottavo della fua elettione. 672
Jazi adorano Chrifto. 672
Jazi atorano Chrifto. 7
Jazot Evangelifta ferire l' Evangelio. 7
Jagultati eleti da Romani per governo dellactità. 316

Maguttrati eleti da' Romani per governo della città. 316 Malatetti e lor fignoria In Italia. 36a Male del Caftrone in Italia. 600 Manes heretico. 33 Manfredi principe di Taranto, e figliuolo

Manfredi principe di Taranto , e figliuolo baftardo di Federico Secondo 312. congiun to co Saracini travaglia lo flato della Chiefa ibid. è (communicato dal Papa ibid. dichiarato Rè di Sicilia ibid, occupa la Marca 316 è uccifo dal Rè Carlo in Battaglia-

310

Mannia Regina de' Saracini ,

Mahometto falfo profetta de i Turchi 119capitano de i Saracini ibid,fà grande impre
fe in Levante .

430

Marco Paos quoi ordini e morte .

63

Marco Papa fuoi ordini e morte, 63 Marco Grimani Patriarca d'Aquileia, generale delle galere del Papa, 531 Marcantonio Borghele padre di Paolo V.Le.

gista famoso honoraro da Paolo 4. e da 17. Sommi pontefici sù Decano delli Avocati Concistoriali. 710 Margantonio de Dominis Arcivescovo di

Spalatro (communicato), e condannate le opere fue.

723
Marcellino Papa 51. (uol ordini, e morte.

53
Marcello papa fuoi ordini, e morte.

Marroniti Orientali stabiliti nella fede. 723 Martino papa menato prigione in Constantinopoli, confinato in Chersona, vi muore

Martino ij. Papa con male arti piglia il papato 188. muore. ibid. Martino iij. papa e fue buone opere e morte.

Martino iv. papa 333. concede a Romani il governo della città ibid.communica l'Imp

Greco ibid. hà una rotta da Forlivefi 334fua morte e card. da lui creati.

Martino v. papa eletto dal concilio di Colta-

|                                                                                 | mastino dalla Scala e sue imprese 360, accre-                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| da lui fatta in materia de i Concilij 402.                                      | fce il fun flato. 361                                                              |
|                                                                                 | matrim nij principalissimi seguiti l' anno                                         |
| latesti ibid pacifica i Venetiani con il Duca                                   | Santo, 698                                                                         |
| Para Giovanni 405.0 visitato dall'Impera.                                       | matrimonio trà le corone di Francia, e Spa-<br>gna conchiuso dal pontefice.        |
|                                                                                 | gna conchiulo dal pontence. 75<br>mattilda contesfa molto potente in Italia.       |
| giunge in roma 406. fà Fiorenza Arci-                                           | 2 34. vinta dall'Imp. Hentico Terzo, muo-                                          |
| vescovato ibid. manda effercito contra                                          | re e lasfa alla Chicía romana tutto il suo                                         |
| Braccio, che lo rompe, & uccide ibid ri cupe                                    | Hato. 257                                                                          |
| ra molte Citrà alla Chiefa 407, man la a                                        |                                                                                    |
| combattere gli heretici di Boemia 407. ab-                                      |                                                                                    |
|                                                                                 | m treo Senarega gran Canceliere di Geno-                                           |
| me profani ibid. fua prudenza nel conferire                                     | va, e lua prudenza. 383                                                            |
| i beneficij 408.lua morte & card.da lui crea                                    | mauritio Imperatore, e fuoi gefti. 208 è uc-                                       |
| ti. ibid.                                                                       | cifo.                                                                              |
|                                                                                 | marcello ij. papa. 550. fue attioni innanzi al                                     |
| abbracciata in Germania . 509                                                   | papato. 552, suoi Santi disegni, sua mor-                                          |
| largarita d'Austria Reggente della Fiandra                                      | te. 554                                                                            |
|                                                                                 | marc' Antonio Bragadino difende volonta-                                           |
| deci. 518                                                                       |                                                                                    |
| larc' Antonio Colonna privo dello stato<br>dal Papa 560, mandato dal Papa Gene- | te tormentaro, & uccifo da i Turchi.                                               |
|                                                                                 | medici honorara fimiglia di Fiorenza, e lor                                        |
| 570                                                                             | progretti. 49 5. cacciati di Fiorenza 499.                                         |
| laria Regina d' Inghilterra fi marita in Fi-                                    | acquistano il Ducato di Fiorenza, 119                                              |
| lippo principe di Spagna. 648                                                   | quando andaffero ad habitare à Milano.                                             |
| arrani cacciati di Spagna del re Cattolico .                                    | \$19                                                                               |
|                                                                                 | melchisedech Patriarca d'Armenia ridotto                                           |
| 487<br>Jarino Doge di Venetia fatto morire da i                                 | all'obbedienza del papa. 723                                                       |
| 1001. 369                                                                       | merlino Inglefe. 269                                                               |
|                                                                                 | mercato di piazza Navona. 473                                                      |
| larchefe di Pefcara generale degl'Imperiali,                                    |                                                                                    |
|                                                                                 | messe il giorno di Natale, da chi instituite.                                      |
| larchefe del Vafto Generale della fantaria                                      | 23                                                                                 |
|                                                                                 | milciade papa. 56. fuoi ordini e morte. 57                                         |
| di Fiorenza da una rotta allo Strozzi .                                         | michele Imperatore d'Oriente : 169 man-<br>da ambaiciatori à Roma con molti doni . |
| 548                                                                             | 184                                                                                |
| arino Imp. 37                                                                   | michel Paleologo, e fua fcelerità per farfi Im-                                    |
| affimino Imp 4 fuoi fatti. 39                                                   | peratore de Greci. 324. viene in perfona                                           |
| affimiano linp,e fuoi fatti.                                                    | al Conciiro di Lione . 324                                                         |
| aifentio tiranno. 16                                                            | michelotto Corignola, Generele de' Venetia-                                        |
| affirmino tiranno uccide l'Imperator Gra-                                       | ni, fue imprese, e valore. 420                                                     |
| tiano- 75                                                                       | milone monaco detto Scrittore. 188                                                 |
| affimiliano d'Auftria Imp. 483                                                  | miracolo di Papa Adriano . 185                                                     |
|                                                                                 | miracolo del Santiflimo Sacramento; occor-                                         |
| affiniliano Imperat. eletto re di polonia.                                      | fo in Bolfena. 31                                                                  |
| 595                                                                             | mirandola presa da papa Giulio ij. 49 5, asfa-                                     |
| assimiliano d'Austria eletto re di polonia                                      | diata da Papa Giulio ij. 544                                                       |
|                                                                                 | mitra papale caduta in capo al card. Fachi-                                        |
| (30                                                                             | netti. 660                                                                         |
|                                                                                 | P41*                                                                               |
|                                                                                 |                                                                                    |

scacciati totalmente di Spagna dal Re Ferdinando. Morted Gio: Francesco Aldobrandino Ni-700

pote di Clem. viij. 683 Morte del Duca di Ferrara. 703 Morte di Clem. viij. Morte innaspettata di Leone Undeclano

Morte di Paolo V. a 28. di Gennaio con buonissima dispositione.

Motto di Siito V. dell' illustrezza della sua ca Mustas à Bassà contra la data fede sa uccidere

il Bragadino, & il Baglione, con molti aftri capide christiani.

Nariete Eunucho mandato dall' Imp. al foccorio d'Italia 104, fue imprese ibid. Nicolò Fortebraccio piglia i luoghi della chlama i Longobardi in Italia ibid fua morte 66 z Natività di Clem. viij.

Natività di Lenne xi. Navarino combattuto dall' armata della Lega christiana.

Navicella di Molaico del famolo Giotto nel muro del palazzo. Nerone Imp. e (ue impletà

Nerva Imper.

40 700

e card. da lui creati.

487 Nicolo V. Papa 423. fue attioni innanzi il papato ibid. in un' anno fatto Velcovo, cardinale, e Papa ibid. corona l'Imp. Federico iii. 427. gli è congiurato contro la vita 419 canoniza S. Bernardino da Siena, e muore 431 card.da kul creati.

Nicolo Antipapa 354 fatto morlre in prigio-731. Nicolò d'Este Signor di Ferrara, e sue impre-

609 Nicolò di Renzo volta Roma contra il Pa-

pa 363. prigione del Papa ibid. euccifo . 584 Nicold Pifani. Nicolo Piccinino, gran capitano del Duca di

Milano, foccorre Lucca 407. piglia molte città della Romagna 414. emolte altre in Tofcana 417. vinto dal Sforza ibid. toglie al Sforza molti luochi della Marca.

425 Chiefa. 105 Nicolò Vittelli combattuto dalle genti del

Papa. 705 Nicolò Serino valorofo capitano Imperiale, e

fua generofa morte. 590 Nicolo Borghest Cavalliere di spron d' oro feriffe le vite , & azzioni di molti Santi .

Nicolia combattuta , e prela da Turchi . 16

599 No.

|                                                           | Fra Stormann                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nobiltà onde derivi.                                      | Ordine della folenne entrata fatta da Clem-                                             |
| Nobiltà vera onde nasca. 521                              | vili in Ferrara 686                                                                     |
| Nomi di Clemente viij, al Battefimo 663                   | Ordine fatifimo per vilitar le lette Chiefe di                                          |
| Normani fi fanno christiani. 188. chi fusiero             | Roma nel tempo del Giubileo, prima infli-                                               |
| 2945° impatronifono della Puglia 223                      |                                                                                         |
| pigliano Benevento 224                                    | Ordine dei cavaliere del Sangue di Christo                                              |
| Notai, e procuratori fcacciati da Papa Nico-              |                                                                                         |
|                                                           | Ordine che s'infegni la dottrina christiana a                                           |
| Novatlano Antipapa 47                                     | Fanciulli nelle Chiefe parochiali 719                                                   |
|                                                           | Ordine dei cavalieri della Vergine di Mon-                                              |
| Clemente viii 660 di Leone xi 670                         |                                                                                         |
| Numero de card. creati da Clem.viii. nel fuo              |                                                                                         |
|                                                           | Organi da chi Introdotti nei divini officil                                             |
| Numero de' card, creati nel pontificato di                |                                                                                         |
| Paolo V 716<br>Numero dell' elemofine fatte da Clem. viii | Ornamenti di Roma fatti preda del Saracini                                              |
|                                                           |                                                                                         |
|                                                           | Orvieto e suo sito 318<br>Ordine dei Carmelitani confermato da Papa                     |
|                                                           |                                                                                         |
| Nuovi Signori levati per l'Italia alla morte              | Ordeletti prini della Cionaria di Fari: ace                                             |
| del Duca di Milano 387                                    |                                                                                         |
| 907                                                       | Origine dei Bracklehi, & dei Storzefehi 385<br>Origine della famiglia di Clem. viil 664 |
| 0 .                                                       | Ornamenti, e spele nella cappella Burghesia                                             |
| •                                                         | 713                                                                                     |
| Dilone Abbate di Clugni gra Dottore                       | Orfini fcacciati da Roma 33a                                                            |
| O 315                                                     | Oftinatione di Benedetto Antipapa 399                                                   |
| Odio di Paolo iv. contra l'Imperat. Carlo V.              | Otranto preso da Turchi 461                                                             |
| 160                                                       | Ottaviano Fregoso Duca di Genova 501                                                    |
| Odoacre Rede gli Heruli, fi fa Red'Italia                 | Ottavio Farnele fatto Duca di Camerino                                                  |
| 89                                                        | 533 generale delle genti del Papa in Ger-                                               |
| Odoardo figliuolo del Red' Inghilterra, alpi-             | mania 53 7 riha Parma dai Papa 544                                                      |
| ra alla imperfa di terra Santa ra 3 e mala-               | s' accosta a Re di Fran. 545 riha Piacen-                                               |
| mente ferito da un' Arfacida ibid                         |                                                                                         |
| Officio delle stimmate di S. Francesco appro-             | Ottone Imper                                                                            |
| vato de Paolo V 715                                       | Ottone Redi Germania prede Bolleslao Re                                                 |
| Olimpio Efarca, feaccia I Saracini di Sicilia             |                                                                                         |
| 125 H O 1 H                                               | lo Imperio à Lothario ibid. dà una gran                                                 |
| Opere di Quintillano ritrovate 431                        |                                                                                         |
| Opinione del Panuinio , chi fuffe Giovanni                | una rotta à gli Ungari 227 và à Roma                                                    |
| Papa femina 180                                           |                                                                                         |
| Orazione delle 40 hore, introdotta da Clem                |                                                                                         |
| lo V. per tutto l' anno nelle Chiefe di Ro                | giura da lor fatta contra il Papa 210 fua                                               |
|                                                           |                                                                                         |
| Ordine nuovo nell' eleggere Imp. 340                      |                                                                                         |
| Origine 35 fua dotrina 38                                 |                                                                                         |
| Ordini Eccicfiaflici diffinti per gradi                   |                                                                                         |
| Ordine dell' officio Ecclefiaftico regolato da            |                                                                                         |
| S. Gregorio Papa 717                                      |                                                                                         |
| Ordine che si tenne nel concilio di Costanza              |                                                                                         |
| per eleggere il Papa 399                                  |                                                                                         |
|                                                           | Roma 214                                                                                |
|                                                           | Or-                                                                                     |
|                                                           |                                                                                         |
|                                                           |                                                                                         |

Comply Clocks

719

Ottone iij eletto Imp. 217 và a Roma, & acquieta la follevazione de' Romani Ottone v Duca di Safsonia guerreggia per l'-Imperio 299 coronato dal Papa ibid. occupa le terre della Chiefa, onde è scommuni-

catodal Papa Ottone Arcivescovo di Colonia, và per lo Imperatore a Roma ad acquetar' ifuoi tu-237

multi

Ace per tutto il Mondo quando Christo nacque

Pace trà Venetiani Genovesi 379 Pace frà il Redi Francia, e'l Duca di Savoia per mezo del card. Aldobrandino 699

Pace trà'l Duca di Modena e Luchesi 700 Pacoro Re de' Parthi fa prigione l'Imperator di Roma

Padeborna studio in Germania

Pagano Doria 364 Paieologo Ambafciatore dell' Imp. Greco al

Palazzo colonello da Fano in Nicolia 579 Palazzo di Monte cavallo accresciuto da 726

Palazzo Vaticano ristaurato dalla parte di mezzo giorno dal pontefice ibid. Panfilo prete 50 Pandette da chi fatte 98

San Paolo Apostolo, e suoi fatti 7 e decapita.

to in Roma Paolo patriarca d'Aquileia 198

1 55 fue bone opere e morte Paolo Secondo Papa, e sue accioni Innanzi al Papi subito eletti hanno l'autorità pontificia. ponteficato 472.cassa gli officiali de' Brevi 475 ripone i Canonici Regulari di S. Gio- Papa rinonciato. vanni Laterano. 474 priva i Conti dell'. Papa venduto da Benedetto.

col Redi Napoli . 456 conclud: la pace tra Principi d'Italia, e fa molte felle in Ro. Papia Vefc. di Hieropoli .... ma 457 sua morte ibid. card. da lui creatl. Papiano giurisconsulto famoso.

460. Paolo iij. Papa 522. sue attloni innanzi al pon Red F aria 524. fuo gra giuditio nel crea-

Inghilterra . 626 Benedice l'armata Impe riale, che andava all'Impresa di Tuniti 128 cerca di placar l'Imp. per mantenere la pace tra' christiani 5 30, ordina il concilio di Trento . ibid. muove l' Imper, e Venetiani contra il Turco 531. si abbocca in Provenza con l'Imperatore, e con il Re di Francia. ibid. prende Camerino, & ne fà Duca Ottavio fuo nipote 5 33.doma Perugia ibi. fcaccia Afcanio Colonna dallo flato.ibid.fi abbocca con l'Imp. in Luca 524, fà cominciar il concilio di Trento ibid,và vifitando lo stato della Chlesa 535. fortifica Roma. \$26. (i abbocca di nuovo con l' Imp, in Buleto ibid. ajuta l' Imp. contra i Luterani . 537.da Parma, e Placenza a Pierluigi fuo figliuolo 538. fi ídegna con l' Imperatore .. ibid. fua morte , e cardinali da lui creati.

539.540. 43 Paolo iv. Papa . 551. fue attloni innanzial papato 555 fuoi feveriffimi editti 556. travaglia gli Hebrei . ibid. gli e drizzata una flatua da' Romani . ibid. muove guerra al Re Filippo nel Regno di Napoli . ibid, priva i nepoti. 559. imprigiona molti baroni di Roma, 160. impone molte graveaze a Rom. 643. ta pace coi Re Filippo ; & attende alla riforma di Roma 573. perfeguita i sfratati 563. castiga i nipoti ibid, sua

morte 164. fua flatua ftrappazzato da Romani e fue armi bădite di Roma ibid. card. Pandolfo Sivelli Senator di Roma 336 da lui creati. 564 Panteone dato dall' Imperator Foca a' chri: Paolo V. 705 fina origine patria, e nativita. 709 fuo nome quivi, e fue dignità avanti al

pontificato . 710. Lascid cinquecento mila Scudi d'oro in castello, & il formento a Ro ma per 3. anni. Paolo Papa, e sua grande humanità, e carità Papa Clem. viij. và à ferrara, e suo viaggio

341 Anguillara del loro ttato . 456 fi rompe Papa, che primo fi mutò il nome, qual futte

Parole di grand'esempio dette da Clem. visj.

al fuo confessore. 673 reficato ibid. tratta la pace trà l'Imp. & il Pafquale Papa fue ordinationi , e morte 167.

re card. 525. (comunica Henrico viij. Red' Pafquale ij. Papa di fantissima vita 225. tra-

| Vagliato da gli Antipapi 255. vilita la Lom     | S. Pietro martire                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| bardia, e la Francia. Ibid. fa un concilio      | Pietro Lombardo                                 |
| in Treca. ibid. fi levano rumori in Italia      | Pietro Hetemita all'impresa di Terra Sana       |
| per latua anenza, torna , oc acqueta il         | 340                                             |
| tutto. ibid. fatto prigione da Henrico v.       | Diversión C. C. Lut. 11                         |
| lo incorona . 257. annulla quanto have-         |                                                 |
| va fatto con l'Imperatore . 258. fà un fino-    |                                                 |
| do in Puella, ago & altre fre amient            | Pietro Kiario card.                             |
| morte. ibid.                                    | Pietro Re d'Aragona paffa al conquifto dell     |
| Pasqua, ordinata, che si celebri in Domeni      |                                                 |
|                                                 | cato dai Papa. 335. vinto, & uccifo in u        |
| Ca, 26                                          |                                                 |
| Paíqua quando fi debba celebrare. 34            | Pietro Dotia vince Venetiani, e piglia Chic     |
| Patriarca di Costantinopoli tiene Il secondo    | 22. 37                                          |
| luogo nella Chiefa cattolica. 133               | Pietro Sodetini capo della Republica Fiorer     |
| Patriarca di Venetia Matteo Zane confacra-      | tina.                                           |
| to da Clem. vlii. '700                          |                                                 |
| Patriarca de Caldei rende obbedienza al pon-    | Pietro Ancarano eran einriffa                   |
| tefice. 721. e fi narra l'occasione diquesto    | Don Pietro di Toledo con groffo effercito foi   |
| fatto, quivi.                                   |                                                 |
| Patriarca di Babilonia ridotto al grembo di     | Dr Mr. W                                        |
| Santa Chiefa. 720                               | Pietro Strozzi General edel Re di Francia i     |
| Patriarca d' Armenia ridotto all' obbedienza    | Field Strozzi Generaledel Re di Francia i       |
|                                                 | Italia, muove guerra al Duca di Fiorenza        |
| Pavia liberata dalle foggettioni d' Arcivelco-  | 548. è vinto dal Marchese di Marignano          |
|                                                 | 548.                                            |
|                                                 | Pietro cognominato Igneo della famiglia Al      |
| Pazzi, e lor congiura contra l Medicl di Fio-   | dobrandina. 66.                                 |
| renza. 468. 499                                 | Pietro Aldobrandino Avodi Clemente vii          |
| Pelagio Papa . ror. fue operationi, e morte.    | 664.                                            |
| 102.                                            | Pletro Aldobrandino Fratello di Clem, vli       |
| Pelagio ii. Papa. 108                           | 664                                             |
| Pera de Genoveli è combattuta dall'Imp.Gre      | Pietro cardinal Aldobrandino Nipote di Cle      |
| co. 276                                         | mente viii. Generale di S.Chiefa!contra i       |
| Perfecutione crudeliffima contra i christiani . | Ducato di Ferrara . 48.                         |
| 51.                                             | Pietro Borghefi Senatore di Roma al tempe       |
| Pertari Re dei Longobardi. 134                  | di Leone x. 71                                  |
|                                                 | Pierluigi Farnele Duca di Parma 715. uccife     |
| Perugini domati da Papa Paolo iil. 533          | da Parmegiani. ibid                             |
| S. Petronio Vefc. di Bologna . 182              |                                                 |
|                                                 |                                                 |
|                                                 | Pio Secondo Papa, e sue attioni innanzi a       |
| Perino Redi Cipricongiura una gran rivolta      | papato . 460. priva Sigifmondo Malate           |
| trà Venetiani, e Genovesi                       | sta dello stato . 465. insta nel concili        |
| Cia venetiani, e Genoven                        | Mantuano, e dopo, che si faccia l'im            |
| Piazza di S. Pietro Ingrandita, e pareggiata da | prefa contra Turchi . ibid. và in Anco          |
| Paolo V. 713                                    | na , & vi muore 466. canoniza Sant              |
| Pierà, e buona mente di Clem, iv. 331           | Catarina da Siena . 471, cardinali da lu        |
| Pientia fatta Città, e da chi così nominata.    | creati. ibid                                    |
| 469.                                            | Pio iij. Papa 49 1. sue attioni Innanzi al papa |
| San Pietro Papa di che natione fusie, 5. Viene  | to e fua morte ibid                             |
| à Roma. 6. scuopre gli inganni di Simon         | Pio Quarto Papa 166, prodigio avvenuto          |
| Mago . 6. lugge di Roma . & incontra            | li mentre era fanciullo, e fue attioni innan    |
| Christo 8. elegge Clemente per suo succes-      | zi al papato ibid, fua clemenza . 568. f        |
| fore & a crocifide in Pame                      | Granda de la ciemenza . 500. I                  |

Limited County

pitar il Duca di Paliano, & altri. 572. porte Sante perche s'aprino nell'anno Santo tichiama il Concilio di Trento, e lo 600. conclude. \$70. fabriche da lui fatte . ibid. portico per la guardia delli Svizzeri fabbrica. Intlituifce i Cavallieri pij. 571 gli e con- to da Paolo V. 726 giurato contro la vita, ibid, acquieta la porto di Civitavecchia per commodità pudiscordia trà Fiancia, e Spagna, per la blica riedificaro . precedenza. 572. sua morte, e card, da lui porto di Livorno guasto da' Genovesi. 572 postello di Ferrara preso dal cardinale Pietro Pio Quinto Papa. 574 fue attioni innanzi al Aldobrandino legato del Papa. papato . ibid. temano i Romani la fua praga racquittata dall'Imperarore. 725 crea ione . ibid. manda aiuto al Re di precedenza delle Chiefe patriarcali . 115 Francia contra gli heretici, ibid. aiuta prerenfioni del Turco fopra il regno di Cipri l'Imperatore di danari contra il Turco. 578. 575. pratica la Lega de' principi Chri- prisciano Grammatico. Riani contra il Turco, 176, manda aiu principe di Salerno muove guerra à Papa to a' V-neziani. ibid. conclude la lega trà ·Eugenio iv. lui, il Redi Spagna, & i Veneziani con- principe di Germania miracolofamente ritra il Turco, 181, dà titolo di Gran Duca torna al grembo di s Chiefa. al Duca di Fiorenza, 185, fua morte, e principi di Baviera ricevuti da Clem. viii.con card da lui creati. molto honore. 674 Pio Quinto honorato da Paolo Quinto che privilegii della compagnia del Rofario conpermeile, che al suo sepolero si portasfermati da Paolo V. fero voti, e commesse la causa della Vi- principi Christiani che andarono all'impresa ta, e miracoli al cardinale Mellino. di Terra Santa. principi Christiani tornano con gran sforzo pipino Duca d'Austria sa guerra al Re di all'impresa di Soria. Francia. 138 principi christiani che andarono la terza volpipino figliuolo di Carlo Martello fatto Re ta all' impresa di terra fanta. di Francia. 151 emuove guerra a Lon- principi Christiani; che si mossero la quargobardi ad Istanza del Papa, 153. dona ta volta all' impresa di Terra Santa . l'efarcato di Ravenna alla Chiefa Romana. 153. fue imprele . 156 fua morte . principi che paffano la quinta volta all' im-316 prefa di Soria. 305 pilani potenti in mare . 257 probo Imperatore, e suoi fatti. pifa fatta Arcivescovato da Papa Innocentio proba Romana scrive in lode di Christo ij. 269 89. pifani tolgono Pola a' Veneziani. 296 prodigii in Italia. pila prela da Fiorentini. 392 prodigio avvenuto à Pio iv. mentre era fan-S. placido, e Mauro monaci. 98 ciullo . platina privo del suo officio, fe ne duole, & prohibitione di molti libri contro la fede di è posto in prigione 473, accusato di congluhuomini (ediziofi ra contra il Papa. 459 promorione de' cardinali molro notabile 80 g plinio scrive in lode de christiani . 18 promotioni di card, fatti da Clem, viii, nel suo pluta rco. pontificato. policarpo martire -24 promorioni di cardinali fatte da Paolo Quinpolicrate Vele. d Efelo . 716 Pompeo Colonna. 513 profapia di Carlo Magno estinra. 218 Ponte fatto ful Tevere da Sifto iv. 471 prospero Colonna Generale delle genti del Ponte di porta Salaria rinovato dal pontefi-Papa. 504 716 Popolo di Romma ammazza i sbirri. 609 Porfirio. 31 Quat-

|                                               | Riforma fatta del Clero da Paolo Quinto.                                                |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                             | 719                                                                                     |
| - V 0100                                      | Rinaido da Este Marchese di Ferrara, e sue                                              |
| Vattro Re di Spagna danno gran rotta          | imprele.                                                                                |
|                                               | Risposta data da Paolo V. ad un Historico.                                              |
| Qua nato gran Felosofo christiano. 19         | D. 729                                                                                  |
| Quattro tempora da chi inffiruite. 49         | Ritorno di Clemente viij. da Ferrara à Roma                                             |
| Quattro funo le Chiefe patriarcali, 116       | Ess                                                                                     |
| Quintiliano Imperatore . 46                   | Rivolutioni di Roma contra Lothario Red'-                                               |
| R                                             | Rivolutioni grande frà molti Principi per l'-                                           |
| Α.                                            |                                                                                         |
| Abano monaco dottiffimo. 173                  |                                                                                         |
| Rachilio Re de' Longobardi fi fa mo           | Rivolte dell Imperio Orientale. 372                                                     |
| naco.                                         | Rivolutioni tra Normani in Puglia. 230<br>Rivolutioni tra gli Imperatori di Costantino- |
| Rainove Duca di Puglia. 270                   |                                                                                         |
| Romagasso valoroso cavaliero di Malta.        | Pincheioni della I ombardia a massa access                                              |
| 602                                           |                                                                                         |
| Ravenna faccheggiata da' Longobardi. 146      |                                                                                         |
| donata alla Chiefa Romana contutto l'e-       |                                                                                         |
|                                               |                                                                                         |
|                                               |                                                                                         |
| Re di Nava ra impedito da Clem.viii. all'ac-  |                                                                                         |
| quetto del regno di Francia 6-6 è negara l'e  | Rhotari Re de i Longobardi , e fuoi gesti ,                                             |
| Audier za alli Ambafciadori del dette Rè-     | 122                                                                                     |
| qu'vi                                         | rodi facchesgiato da Saracini                                                           |
|                                               | romualdo Duca di Benevento toglie la pu-                                                |
| Savoia , & il Papa ne fà tegult la pace .     | glia all'Imperatore Greco. 140                                                          |
| 699                                           | roberto te di Francia, e fua bontà.                                                     |
| Regina di Spapna bacia i piedi a Papa Cle-    | 218                                                                                     |
|                                               | roberto Guifcardo, e ruggiero fuo fratel-                                               |
| 688                                           | lo , 224. 232. e fatto re di puglia.                                                    |
| Regno de' Longobardi estinto da Carlo Ma-     | 272                                                                                     |
| pro. 161                                      | scacciai Greci di Calabria . 233 entra in                                               |
| Religione di Theodofio Imper. 76              | roma in favor del Papa, e la faccheggia.                                                |
| Religiofi madaci nel Giappone, & nell' Indie. | 345                                                                                     |
| 719                                           | roberto Malatesta. 470                                                                  |
|                                               | roberto figlinolo di Carlo ij re di Napoli                                              |
| fede molti heretici. 620                      |                                                                                         |
| S. Remiaio Vefc. di Remis. 86                 |                                                                                         |
| Remigio Altifiodorenfe. 94                    |                                                                                         |
|                                               | roberto di Baviera Imp. vinto dal Visconte                                              |
| perricuperare il Regno di Napoli. 429         | in Italia. 381                                                                          |
|                                               | roberto Vbaldini Nunzio del Papa ritenne i                                              |
| Republica Sencle riordinata. ibid.            |                                                                                         |
| Ribenedittione del Re Henrico fatta da Cle-   |                                                                                         |
|                                               | rodoaldo re de Longobardi. 123                                                          |
| Riccardo di l'anto Vittore huomo dottiffimo,  |                                                                                         |
| Riccardo d' Inghilterra Rè di Gierusalem      | rodolfo Duca di Sassonia eletto Imp. contra<br>Henrico. 24                              |
|                                               | rodolfo ij. Imper. 336. vende la libertà all                                            |
| 3 accorda col Saladino. 346                   |                                                                                         |
| s'accorda col Saladino. 296                   | Ro-                                                                                     |
|                                               | <b>A</b> 0-                                                                             |

161

Rodi combattuta da Turchi. 469. prefa da

soma presa da Alarico re de Gothi . 78. pre-

Solimano . Rolando nipote di Carlo Magno .

| fa, e faccheggiata da Vandali 85. prefa                   | C Abiniano papa bialma l'opere di s. Grego-                                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| da Totilare de' Gothi. 104. affediata da'                 | rio 11 3. fua morte. Lid                                                            |
| Longobardi . 111. assediara dal re Agi-                   | Sabino re di Bulgari. 155                                                           |
|                                                           | Sacerdoti inflituiti da paolo V.in fervitio del-                                    |
| 148. presa, e saccheggiata da roberto Gui-                | la capella Borghesia in s. Maria Maggiore                                           |
| fcardo Normano. 245. presa, e saccheg-                    | 773                                                                                 |
|                                                           | Sagrettia nuova in s. Maria maggiore fabri-                                         |
| to. ibid.                                                 | cata da Paolo V. 711                                                                |
|                                                           | Salmi da chi ordinati , che si cantasfero in                                        |
| constitutioni, & ordini da Paolo Quinto.                  | Chiefa. 38                                                                          |
| 724:                                                      | Saladino valorofo capitano de i Saracini                                            |
| romani scacciano il Papa 231 creano i magi-               | fue imprese 284 per la discordia de                                                 |
| frati à lor modo. 316 creano i riformato-                 | christiani li da gran rotte, & li inglie                                            |
| ri della rep. 364. chiedono al conclave Pa-               | Gierusalem , & molte altre città 291.                                               |
| pa Italiano . 375. privi del governo della                | piglia il principe d' Antiochia 293. muore                                          |
| città dal Papa. 373, si sollevano contra il               | 394                                                                                 |
| Pontefice. 381. gridano libertà, e creano                 | Saluttio & Eufebio Borghefi valorofi in guer                                        |
| Il magistrato 412 scacciano Papa Eugenio,                 | ra. 206                                                                             |
| e li ripongono in libertà . 41 a. tornano lot-            |                                                                                     |
| to il Papa 413, decretano che non fi faccia               | a fine da paolo v. 727                                                              |
|                                                           | Saracini fanno mahometto loro re 119. en-                                           |
| rosa benedetta d'oro mandata à donare da                  | trano a' danni dell' Imper. 122. occupano                                           |
| Clemente viii, alla Serenissima Principessa               | molto paele 126. facchegiano la Sicilla                                             |
| di Venetia. 682                                           | 129 prendono l'Affrica 136 occupano par-                                            |
| ratta de' Franceli a s. Quintino. 562                     | tedella Spagna 140 occupano quali tutta                                             |
| rumori di ravenna in materia dell'Arcivesco-              | la Spagna 1 46. sono tagliati a pezzi da Car-                                       |
| vato.  rumori nel regno di Sicilia per la morte del       | lo martello francese ibid, assediano Co-                                            |
|                                                           | flantinopoli trè anni, e se ne partono 187.                                         |
| re Gugileimo.  rumori di Napoli al tempo di Paolo Quarto. | fanno gran danno in Italia 187, occupano                                            |
|                                                           | la Puglia, 194 feacciati di Sicilia, 22                                             |
| 659.<br>rumori del regno di Pollonia. 505                 | tornano in Italia; e pigliano alcune cara                                           |
|                                                           | 123                                                                                 |
|                                                           | Sardegna occupata da Saracini. 345                                                  |
|                                                           | Saragota di Spagna fatta Metropoll. 351                                             |
|                                                           | Sassonia riceve la fede dl Christo. 139                                             |
| ruggiero Normano travaglia i luoghi dell'                 | Salinguerra.                                                                        |
| 347. combatte con Boemondo il fratello                    | Schiavoni passano in Italia contra i Saracini                                       |
|                                                           | Said and prime malls Planning Chiefe                                                |
| per il Ducato, & occupa molti luoghi del-                 | Scilma primo nella Romana Chiefa . 41<br>Scilma fecondo 67. feilma terzo 80. feilma |
| chiamare re d'Italia . ibid.                              |                                                                                     |
| ruggiero fatto red'amendue le Sicilie, 269                | quarto 98. fcifma quinto, fcifma fetto tor                                          |
| paffa con groffa armata contra l'Imperio                  | fcifma tettimo 136,fcifma ottavo 137.fcif<br>ma nono 155, fcifma decimo 157. fcifma |
| Greco 275. libera il re di francia dalle ma-              | undecimo 169. feilma duodecimo 182.feil                                             |
|                                                           | ma terzo decimo to 1. feifma quartodecimo                                           |
| manufacture di Onia                                       | 197. feifma xv. 208. feifma xvi, feifma                                             |
| ruggiero a Oria.                                          | zvij.fcilma xviij.225.fcilma xix 236. fcil-                                         |
|                                                           | ma xx. 244. fcifma xxl, 270. fcifma                                                 |
|                                                           | ma xa. 244. ichina xxi. 270. ichina                                                 |
|                                                           | AAII-                                                                               |
|                                                           |                                                                                     |
|                                                           |                                                                                     |

| xxij.270. scisma xxiij. ib. scisma xxiv<br>scisma xxv. 253. scisma xxvi. gra | . 284.<br>inde , | figismondo Imperatore muove guerra a V<br>netiani 397. procura, che si levi lo scism      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 272                                                                          |                  | de' Papi ibid, viene in Italia, for è corons                                              |
| sciarra Colonna, e sue disgratie.                                            | , 53             |                                                                                           |
| Scominunica di Clem. viij. contro D. C<br>Duca di Ferrara.                   | clare<br>684     |                                                                                           |
| scuole pie erette da Paolo V.                                                |                  | figifmondo Malatesta privo dello stato da                                                 |
| scutari combattuta da Turchi.                                                | 470              |                                                                                           |
| fegni occorsi nella morte di Christo.                                        | 3                | figifmondo Malatesta occupa Rimini 500.n                                                  |
| fegni evidenti della Grandezza di Cler                                       | menre<br>666     | fcacciato dal papa ibid, lo ripiglia, e n'è d<br>nuovo fcacciato.                         |
|                                                                              | into.            | figilmondo principe di Svetia eletto re di Po-<br>lonia 636, prende il possesso del regno |
| fede di s. Pietro capo di tutte l'altre.                                     |                  |                                                                                           |
| Centenza di Theocrito.                                                       | 114              |                                                                                           |
|                                                                              | 199              | filveftro Papa 58 fuoi ordini 59 . Chiefe da lu                                           |
| 330                                                                          |                  | edificate, e confacrate. 6                                                                |
|                                                                              |                  | filvestro ij Papa, sue artioni, e morte 239                                               |
| la città.<br>fentenze di Pio ij. Papa.                                       | 333              |                                                                                           |
| selim gran Turco piglia la Soria, & l'E                                      |                  |                                                                                           |
| 102                                                                          | Ritti.           | filvestro Aldobrandino Bisavo di Clem. vii                                                |
| selim fecondo gran Turco difegna di                                          | torre            |                                                                                           |
|                                                                              |                  | filvestro Aldobrandino padre di Glem, vii                                                 |
| da il suo effercito all'acquisto di Cipr                                     | 0 170            | fue doti & qualità. 66                                                                    |
| lo pielia ibid, fà tregua con i Venet                                        | iani .           | Glveftro Papa 112 privo del papato muore i                                                |
| 196                                                                          |                  | efilio . ibio                                                                             |
| scehetto preso da' Turchi.                                                   | 578              | fimmacco Papa, e sue operationi 9 3. sua mor                                              |
| fergio Papa 137. fue molte buone opera                                       |                  |                                                                                           |
| & ordini 1 38. fua morte.                                                    | 139              | simon Mago in roma vinto da san Pietro                                                    |
| fergio secondo Papa sue buone opere, e                                       | mor-             | muore .                                                                                   |
| te.                                                                          | 173              | simeone Vescovo di Gierusalem.                                                            |
| lergio Terzo Papa, lue attioni, em                                           | orte.            | firicio Papa, e suoi ordini 72. sua morte                                                 |
| fergio Quarto Papa da granbontà, sue                                         | attio-           | Gmplicio papa fue opere, e morte. 8:                                                      |
| ni, e morte.                                                                 | 112              | fifebuto re de Gothi in Spagna. 118.12                                                    |
| sebastiano Rèdi Portogallo disegna far                                       | l'im-            | fifinio papa . 14:                                                                        |
| presa d'Affrica 596. vi passa , e con                                        | batte            | fisto papa suoi ordini , e morte . 2:                                                     |
| col Redi Fez, e vi resta ucciso.                                             | 198              | fisto secondo papa suoi ordini , e sua morte                                              |
| festo libro de' decretali d'ordine di chi                                    | com-             | 45                                                                                        |
| posto.                                                                       | 343              | fifto iii papa. 7                                                                         |
| fevero Imp. e suoi fatti,                                                    | 34               | fisto iv. papa 463. fue attioni innanzi al pon                                            |
| feverino fcrittore.                                                          | 114              | teficato ibid. libri da lui compolti 464. cei                                             |
| severino Papa 122. sua bontà e m                                             | orte .           | ca di pacificare i principi christiani 465. in                                            |
| ibid.                                                                        | _                | alza i fuoi nipoti ibid rimette i canonici fe                                             |
| sforza da Cotignuola gran capitano:                                          | 387              | colari in s. Gio. Later. 466 fà muover guer                                               |
| ficardo Duca di Benevento.                                                   | 170              | ra al Turco ibid.fa Federico di Feltre Du                                                 |
| fiena fi ribella dall'Imperio, e fi acco                                     |                  | ca d'Urbino 467.doma Spoleti, è Todi il                                                   |
| Francia 545. s'arrende al Duca di F                                          |                  | muove guerra a Fiorentini ibid. guerreggi                                                 |
| Cash and D A I: Francis                                                      | 547              | col re di Napoli 469. perleguita i Colone                                                 |
| figeberto Rê di Francia.                                                     | 108              | lbid, deventa nemico de' Venetiani '47                                                    |
|                                                                              |                  | 1111-                                                                                     |

| Impone nuovi datii, e nuove gabelle. 479                                             | roberto guifcardo : 231                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                      | Stamparia fatta drizzare da sillo v. in Vati-  |
| co ibid rimette il cenfo a Ferdinando Re di                                          | cano. 624                                      |
| Napoli ibid. canoniza San Bonaventura,                                               | Stefano Papa inoi ordini , e morte. 44         |
| ibid. fà un ponte sul Tevere 471. molte al-                                          | Stefano ij. Papa. 152                          |
| tre (ne fabriche in rema ibid. libraria Va-                                          | Stefano iij. Papa vain Francia 152. edifefe    |
| ticana da lui inflituita 472 fua morte e Car                                         | dal rè di Francia contra le forze de'Longo-    |
| dinali da lui creati. 474                                                            | bardi ibid. li dona pipino redi Francia l'ef-  |
| illo v. Papa 600. sue attioni innanzi al Papa-                                       | farcato di ravenna 153. sue buone operatio     |
| to ibid. Giubileo da lui publicato 610. per-                                         | ni, e morte.                                   |
| feguita i bandit! 612, gli e da romani driz-                                         | Stefano iv. papa 1 56. gran difenfore della re |
| zara una starus di bronzo 613. fà drizzar l'                                         | ligion cattolica 157. muore. 158               |
| Aguglie in Roma , e vi conduce l' Acqua                                              | Stefano v.detto iv.papa và in francia 166.fu   |
| felice 614. fabriche da lui fatte 615. da il                                         | morte. 16                                      |
| Vef Loreto, e lo fa cirtà, & ir fieme Mont'-                                         | Stefano vj.detto v. papa. 196                  |
| alto lua patria 620. fà una libraria in Vati-                                        |                                                |
| cano 600. drizza una stamparia in Vatic.                                             | Stefano viij. detto vij.papa. ac:              |
| 624 scomunica il redi Navarra & il Prin-                                             | Stefano ix detto viij. papa,e fue attioni. 204 |
| cipe di Conde ib. manda un Nuncio in ter-                                            | Stefano x. detto ix, papa, riunifce la Chief.  |
| ra di Svizzeri 62 5. manda il Cardinale Al-                                          | di Milano alla romana 233 card da lui cre      |
| dobrandino all'elettione del Rè di Polonia                                           | ti, e fua morte. ibid                          |
| 630. fà gran rifentimento contra il re di                                            | Stefano porcari, conglura contra il papa, &    |
| Francia per la morte del Cardinal di Ghifa                                           | èappicato. 42                                  |
| 631.fà citare il Re di Francia a Roma 622                                            | Stetano Battor Transilvano, eletto redi po     |
| fuo buon governo, e giustitia 1637. dedito                                           | lonia 595. guerreggia contra il Duc ad         |
| all'accumular danari 6 38. fuoi molti ordi-                                          | Moscovia 600. sa pace col Moscovita pe         |
| ni 638. fà far Galee 639. instituisce alcune                                         | opra del papa 600. lua morte. 62               |
| congregationi de card. ibid. mette nel Ca-                                           | Stilicone empio capitano dell' Imperio . 7     |
| lendario Komano nuovi Santi ibid. cano-                                              | Studio di Bologna da chi transferito in pado   |
| niza S. Diego 640, sua morte e card. da lui                                          | 308                                            |
|                                                                                      | Studio di parigi inflituito da Catlo Magn      |
| mirne prese da' Christiani . 467                                                     | 165. sudarlo, e la Lancia, & reliquie di       |
| occorfo mandato da Clem.viij.all'Imp. 682                                            | Andrea collocati in luogo eminente per o       |
| oggetti proposti , e nominati al ponteficato                                         | dine di paolo V. 71                            |
| nel conclave di Clem. viij. 669<br>Sofia Imperatrice . 105                           | Svetonio Tranquillo.                           |
| Sona Imperatrice.                                                                    |                                                |
| Sotero Papa, e fuoi ordini 29. fua morte. 29                                         | fanno in parte cattolici. 62                   |
| Soldano toglie molte città a christiani in So-                                       | -                                              |
|                                                                                      | T                                              |
| Soldatesca della Chiesa riordinata, e numera-<br>ta a ruolo per ordine del Papa. 724 |                                                |
| ta a ruolo per ordine del Papa. 724<br>Solimano gran Turco 412 passa molto poten     | FTT A size Imperators                          |
| te in Ongaria, muore fotto Seghetto. 577                                             | Acito Imperatore.                              |
|                                                                                      | I Tamburlano, e sue imprese 38                 |

ra.

ii, ripulire .

gnofamente oltraggiata.

Stato cattivo della città di roma.

Spirineo Duca di Boemia fi fà christiano, 203 Tancredi Normano 222. difende valorofa-Sponfalltio della Regina di Spagna in Ferramente Anticchia , e piglia altre Città.2 56 688 fatto principe d' Antiochia. Statua di Paolo iv. vilipela da' romani, vergo- Tartari occupano la Sarmatia 303. scorrono 564 l'Afia, el'Europa. Statue di s. Pietro, e s. Paolo poste già da Pio Teless. papa e suoi inflituti 23. sua morte. 24 713 Temerità de'prelati di Ravenna caffigata dal 406 papa. 133 Statua in Puglia , e teloro per effa trovato da templarii Cavallieri ove , equando comin-

| I avoia delle ed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | re più i totabili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ciarono , 668. estinti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Transimondo Rède'Vandali. 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tempio di gierulalem rifatto da giudei, e di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Translatione del corpo di paolo V. in s Ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| firuttto dal tettemoto, e dal fuoco celefte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Traslatione de corpi nella nuova Basilica di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Terela di giesà fondatrice de' carmelitani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | s pietro di Simone, e Tadden Apoltolo di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tronilla Gio; grifoft. Bonif. iv. processo, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Contra Cro. gr non. Bonn. IV. proceno, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Terremoto grande nel regno di Napoli. 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | martiniano per ordine di paolo v. 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tevere allaga. 106.145.162.184 332.509.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tre papi ad un'ifteffo tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tevere ridotto navigabile con grave ipela da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tre papi in un tempo deposti. 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Paolo V. 715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tribunale dell'Inquifitione 562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Theatini quando instituiti in Venetia. 556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Trifone celebre fcrittore. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Theodolio Imp. 75. Suoi fatti. 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tumultidi Napoli. 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Theodolio ij. Imp. e fuoi fatti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tumulti della Tolcana. 313 331.357 358.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Theodofio iij. Imp. catholico . 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tumulti di Lombardia . 397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Theodorico re de gotti prende l'Italia , e le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tumulti di Europa . 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ne chiama re 83. fue imprefe. 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tunifi tributaria del Re di Napoli. 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Theodorico Antipapa. 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tunifi pre la da carlo v. 518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Theodato Gotho re d'Italia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Turchi si fanno molto potenti la Asia 153.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Theodora Imperatrice . 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | prendono gierusalem 223. tagliati a pezzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Theodolina regina dei Longobardi. 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dai christiani sotto antiochia al numero di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Theodoro papa , e sua bonta, 125 sua morte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cento mila 252. pigliano cottanrinopoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ibid. pigliano l'Imperio di Trabifonda ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Thend. Elarca 125. fa prigione il Papa . 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | pigliano Otranto 469, combatrono rodi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Theodoro Vesc, scrittore elegante . 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ibid. la prendono 579. prendono cipto. 579                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Theodoro Lascari. 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tulculani rovinati dai romani . 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Theofilo Vesc, di Cesatea. /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Theonio Velc, di Cetatea. / 31 Tiberio Imp, e fuoi fatti. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tiberio imp, e suoi fatti. 5<br>Tiberio ij. Imp, e sua bontà. 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tiberio Imp. é fuoi fatti. Tiberio ij. Imp. e fua bontà. Tibrio ij. Imp. Tito Imp.e fuoi fatti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | V Aleriano, e Tiburtio martiri. 37 Valeriano Imp. 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tiberio Imp. é fuoi fatti. Tiberio ij. Imp. e fua bontà. Tibrio ij. Imp. Tito Imp.e fuoi fatti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tiberio imp. é fuoi fatti. Tiberio ij. imp. e fua bontà. Tiberio ij. imp. Tiberio ij. imp. Tito Imp.e fuoi fatti Tiranni dell'Imp. romano. Tiranni di Berengario. 2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valentiniano Imp. e suoi fatttl. 72<br>Valente Imper. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tiberio imp. é fuoi fatti. Tiberio ij. imp. e fua bontà. Tiberio ij. imp. Tiberio ij. imp. Tito Imp.e fuoi fatti Tiranni dell'Imp. romano. Tiranni di Berengario. 2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valentiniano Imp. e suoi fatttl. 72<br>Valente Imper. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tiberio i, Imp. é fuoi facti, Tiberio i, Imp. e fuo bontà. 107 Tiberio i, Imp. 1138 Tito Imp. fuoi facti Tiranni del l'Imp. romano. 1238 Tiranni del Beregario. 24. Tiro prefa da i Venetiani. 254 Tiro prefa da i Venetiani. 264 Tiro prefa da i Venetiani. 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valentiniano Imp.e fuoi fattil. Valente Imper. Valentiniano ij.Imp.e fuoi fatti Valentiniano ij.Imp.e fuoi fatti Lipuratiniano ij.Imp.e fuoi fatti Lipuratiniano ij.Imp.e fuoi fatti Lipuratini papa di fanta vita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tiberio i, Imp. é fuoi facti, Tiberio i, Imp. e fuo bontà. 107 Tiberio i, Imp. 1138 Tito Imp. fuoi facti Tiranni del l'Imp. romano. 1238 Tiranni del Beregario. 24. Tiro prefa da i Venetiani. 254 Tiro prefa da i Venetiani. 264 Tiro prefa da i Venetiani. 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valentiniano Imp.e fuoi fattil. Valente Imper. Valentiniano ij.Imp.e fuoi fatti Valentiniano ij.Imp.e fuoi fatti Lipuratiniano ij.Imp.e fuoi fatti Lipuratiniano ij.Imp.e fuoi fatti Lipuratini papa di fanta vita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tiberio i Imp. é fuoi fatti, Tiberio i i, Imp. é fua bontà. 107 Tiberio i i, Imp. Tito Imp. e fuoi fatti Tiranni del l'Imp. romano. Tiranni del Berengario. Tiro Impe fuoi fatti 264 Tiro prefa da i Venetiani. Toledo ricuperato da man dei Saracini. 27 Tolfa combactura dalle genti del Papa, e poi comprata da liut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valentiniano Imp. e fuol fatttl. Valente Imper. Valente Imper. Valentiniano ij.Imp.e fuoi fatti- Valentiniano ij.Imp.e fuoi fatti- Valentino papa di fanta vita. Ud.rza diffrutto dai Longobardi . 120 D. Ugo di mancada Vicere di Napoli . 607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tiberio i Imp. é fuoi fatti, Tiberio i i, Imp. é fua bontà. 107 Tiberio i i, Imp. Tito Imp. e fuoi fatti Tiranni del l'Imp. romano. Tiranni del Berengario. Tiro Impe fuoi fatti 264 Tiro prefa da i Venetiani. Toledo ricuperato da man dei Saracini. 27 Tolfa combactura dalle genti del Papa, e poi comprata da liut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valentiniano Imp. e fuol fatttl. Valente Imper. Valente Imper. Valentiniano ij.Imp.e fuoi fatti- Valentiniano ij.Imp.e fuoi fatti- Valentino papa di fanta vita. Ud.rza diffrutto dai Longobardi . 120 D. Ugo di mancada Vicere di Napoli . 607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tiberio i Imp. é fuoi fatti, Tiberio i, Imp. e fua bontà. 107 Tiberio i, Imp. Tito Imp. e loui fatti Tiranni del l'Imp. romano. 1138 Tiranni del Berengario. 126 Artio prefa da i Venetiani. Toledo ricuperato da man dei Saracini. 127 Tolfa combattura dalle genti del Papa, e poi comprata da lut Tolomida affediala da chrifiliani 29 1; prefa 205 prefa dal Soldano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valenciniano Imp. e (uoi fattti.) 1948 Valenci Impe. e (uoi fatti.) 1948 Valenci Impe. e (uoi fatti.) 1948 Valenciniano ij. Imp. e (uoi fatti.) 1949 Valencinio papa di lanta vita. 1959 Udorzto didrutto dai Longobardi. 1859 D. Ugo di mancada Viceredi Napoli. 1859 Verona (accheggiata 384, fi dà ai Venetiant 389)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tiberio Imp., f uuo fatti. Tiberio i, Imp., e fuu bontà. 107 Tiberio i, Imp., e fuu bontà. 118 Tito Imp.e fuo fatti Tiranni del Timp. romano. 118 Tiranni del Berengario. 129 Tiranni del Berengario. 130 Tio fue for i perengario. 130 To fa combactura dali genti del Papa, e poi 130 Toloma tida affedia la da chrittiani 29 1 prefa 29 prefa dal Soldano. 130 Tolofa fatta metropoli. 130 Tolofa fatta metropoli. 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valenciniano Imp.e (uol fatti). Valenci Imper. Valenciniano i Jimp.e (uol fatti). Valenciniano ji.Imp.e (uol fatti). Valenciniano i Jimp.e (uol fatti). Valenciniano jimp.e (uol fatti). Valenci |
| Tiberio Imp., f uuo fatti. Tiberio i, Imp., e fuu bontà. 107 Tiberio i, Imp., e fuu bontà. 118 Tito Imp.e fuo fatti Tiranni del Timp. romano. 118 Tiranni del Berengario. 129 Tiranni del Berengario. 130 Tio fue for i perengario. 130 To fa combactura dali genti del Papa, e poi 130 Toloma tida affedia la da chrittiani 29 1 prefa 29 prefa dal Soldano. 130 Tolofa fatta metropoli. 130 Tolofa fatta metropoli. 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valenciniano Imp.e (uol fatti). Valenci Imper. Valenciniano i Jimp.e (uol fatti). Valenciniano ji.Imp.e (uol fatti). Valenciniano i Jimp.e (uol fatti). Valenciniano jimp.e (uol fatti). Valenci |
| Tiberio Imp. é fuoi fatt. Tiberio i, Imp., e fua bontà. 107 Tiberio i, Imp., e fua bontà. 118 Tito Imp.e fuoi fatt Tiranni del Timp. romano. 118 Tiranni del Berengario. 126 Tio prefa da i Venetiani. 126 Toledo ricuperato da man dei Saracini. 127 Tolfa combattuta dalle genti del Papa, e poi comparato da lill 127 Tolfa combattuta dalle genti del Papa, e poi comparato da lill 128 Tolfa fatta Soldano. 129 Tolfa fatta metropoli. 120 S. Tomafo Arcive/covo di conturbia. 129 S. Tomafo Arcive/covo di conturbia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valencinjano Imp. c (uol fattti.)  Valenci Imper. pibd. Valenciniano ij.Imp.e (uoi fatti.)  Valenciniano pad i fanta vira.  120  Ud: rzo diffrutto dal Longolsard.  120  Ugo di maocada Viciere di Napoli.  For Verona laccheggiana 384, fi da al Venetiant  Vara hifforia di appa Silveltoti ji.  219  Vera nobilda onde nafea.  Vittore papa, e finol ordini.  31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tiberio Imp. é fuoi fatt. Tiberio i, Imp., e fua bontà. 107 Tiberio i, Imp., e fua bontà. 118 Tito Imp.e fuoi fatt Tiranni del Timp. romano. 118 Tiranni del Berengario. 126 Tio prefa da i Venetiani. 126 Toledo ricuperato da man dei Saracini. 127 Tolfa combattuta dalle genti del Papa, e poi comparato da lill 127 Tolfa combattuta dalle genti del Papa, e poi comparato da lill 128 Tolfa fatta Soldano. 129 Tolfa fatta metropoli. 120 S. Tomafo Arcive/covo di conturbia. 129 S. Tomafo Arcive/covo di conturbia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valencinjano Imp. c (uol fattti.)  Valenci Imper. pibd. Valenciniano ij.Imp.e (uoi fatti.)  Valenciniano pad i fanta vira.  120  Ud: rzo diffrutto dal Longolsard.  120  Ugo di maocada Viciere di Napoli.  For Verona laccheggiana 384, fi da al Venetiant  Vara hifforia di appa Silveltoti ji.  219  Vera nobilda onde nafea.  Vittore papa, e finol ordini.  31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tiberio i Imp. é fuoi fatti. Tiberio i Ji. Imp. é fuo bontà. 107 Tiberio i Ji. Imp. Tiro Impe i ubi oti fatti Tiro Impe i ubi fatti Tiranni del l'Imp. romano. 138 Tiranni del Berengario. Tiro Impe i ubi fatti 146.47. Tiro Inde ricuperato da man dei Saracini. 147 Tolda ricuperato da man dei Saracini. 147 Tolda combactura dalle genti del Papa a e poi comprata da lui Tolomida affediala da chrifiliani 29 1. prefa 149 Tolonida affediala da chrifiliani 29 1. prefa 149 Tolonida fatta metropoli. 150 Tomafo Arcive/covo di conturbia. 150 S. Tomafo Arcive/covo di conturbia. 150 S. Tomafo Arcive/covo di conturbia. 150 Tomafo Mono, e Govonani Filcherio card.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valencinjano Imp. c (uol fatti).  Valenci Imper. Valenci Imper. Valenci Indeper. Valenci In |
| Tiberio Imp. é fuoi fatt. Tiberio i, Imp., e fua bontà. 107 Tiberio i, Imp., e fua bontà. 107 Tiberio i, Imp. Tito Imp.e fuoi fatt Tiranni del Imp. romano. 128 Tiranni del Berengario. 126 Tiro prefa da i Venetiani. 126 Toledo ricuperato da man dei Saracini. 127 Tolfa combarcura dalle genti del Papa, e poi comprata da ill 127 Tolfa fatta da ill 128 Tolfa fatta da ill 129 Tolfa fatta metropoli. 129 Tolfa fatta metropoli. 129 Tolfa fatta metropoli. 129 Tomafo Arcive/covo di conturbia. 120 Tomafo Arcive/covo di cont             | Valencinjano Imp. c (suo fattut.)  Valenci Imper. Valenci Imper. Valenci Imper. Valenci Imper. Valenci Imper. Valenci Valenci Imper. Valenci V |
| Tiberio Imp. é fuoi fatt. Tiberio i, Imp., e fua bontà. 107 Tiberio i, Imp., e fua bontà. 107 Tiberio i, Imp. Tito Imp.e fuoi fatt Tiranni del Imp. romano. 128 Tiranni del Berengario. 126 Tiro prefa da i Venetiani. 126 Toledo ricuperato da man dei Saracini. 127 Tolfa combarcura dalle genti del Papa, e poi comprata da ill 127 Tolfa fatta da ill 128 Tolfa fatta da ill 129 Tolfa fatta metropoli. 129 Tolfa fatta metropoli. 129 Tolfa fatta metropoli. 129 Tomafo Arcive/covo di conturbia. 120 Tomafo Arcive/covo di cont             | Valencinjano Imp. c (uol fatti).  Valenci Imper. Valenci Imper. Valenci Indeper. Valenci In |
| Tiberio Imp. é fuoi fatt. Tiberio i, Imp. e fua bontà. 107 Tiberio i, Imp. e fua bontà. 107 Tiberio i, Imp. e fuoi bontà. 118 Tito Impe fuoi fatt Tiranni del Imp. romano. 118 Tiranni del Berengario. 264 Tio prefa da i Venetiani. 267 Toledo ricuperato da man dei Saracini. 268 Toledo ricuperato da man dei Saracini. 269 Toledo ricuperato da liul. 260 Toledo ricuperato da liul. 261 Toledo ricuperato da liul. 261 Toledo ricuperato da liul. 262 Toledo ricuperato da liul. 263 Toledo ricuperato da liul. 264 Toledo ricuperato da liul. 265 Tomafo Arcive/covo di concurio 32 S. Tomafo Arcive/covo di concurio 32 Tomafo Moro , e Giovanni Filcherio card. uccifi dal Re di Inghilterra. 265 Tonica inconfuttle di Chrillo rittovata in Giofafatte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valencinjano Imp. c (uol fattu).  Valenci Imper. Valenci Imper. Valenci Imper. Valenci |
| Tiberio Imp., fuuo facti. Tiberio ij. Imp., fuu bonta. 107 Tiberio ij. Imp. Tito Imp. fuu bonta. 1138 Tito Imp. fuu fun fun fun fun fun fun fun fun fun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valenciniano Imp. e (uol fatti).  Valenci Imper. Valenci Imper. Valenci Inder. Va |
| Tiberio Imp. é fuoi fatt. Tiberio i, Imp. e fua bontà. 107 Tiberio i, Imp. e fua bontà. 118 Tito Impe fuoi fatti Tiranni del l'Imp. romano. 118 Tiranni del Berengario. 26. Tiro prefa da i Venetiani. 26. Tiro prefa da i Venetiani. 26. Tio prefa da i Venetiani. 26. Toledo ricuperato da man dei Saracini. 27 Tolfa combactura dalle genti del Papa, e poi comprata da alu 27 Tolomida affeciala da chriffiani 29 2; prefa ago prefa da 15 Sidano. 28 Tolofo fatta metropoli. 29 Tolofo fatta metropoli. 20 Tomafo Arcivelco o di conturbi. 20 Tomafo Arcivelco o di conturbi. 20 Tomafo Moro e Grosani Filcherio card. 20 Tomafo Med Inghilterra. 20 Tonica inconfuttle di Chrifto rittovata in Ginfafatre. 27 Torica de cond in Roma. 29 Torre del cond in Roma. 29 20 21 22 23 24 24 25 26 26 27 27 27 28 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valencinjano Imp. c (suol fattul. 324 Valenci Imper. ibid. Valenci injer. ibid. ibid |
| Tiberio Imp., é fuoi fact., Tiberio i, Imp., é fuo bontà. 107 Tiberio i, Imp., é fuo bontà. 117 Tito Imp. e fuo bontà. 118 Tito Imp. e fuoi fact., 118 Tolia fact., 129 Tolia fact., 120 Torrid A Ripa da chi edificar. 120 Torrid A Ripa da chi edificar. 120 Tortid Conto Re di Talia prende Roma. 120 Totia Gonto Re di Talia prende Roma. 120 Totia Gonto Re di Talia prende Roma. 120 Totia Gonto Re di Talia prende Roma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valenciniano Imp. e (uol fatti).  Valenci Imper. Va |
| Tiberio Imp. é fuoi fatt. Tiberio i, Imp. e fua bontà. 107 Tiberio i, Imp. e fua bontà. 107 Tiberio i, Imp. e fua bontà. 118 Tito Impe fuoi fatt Tiranni del l'Imp. romano. 118 Tiranni del Berengario. 26. Tiro prefa da i Venetiani. 26. Tio prefa da i Venetiani. 26. Toledo ricuperato da man dei Saracini. 27 Tolfa combactura dalle genti del Papa, e poi comprata da allu. 28 Tolomida affeciala da chriftiani 29 4; prefa 29; prefa da 150 dano. 29 Toloia fatta metropoli. 20 Toloia fatta metropoli. 21 Toloia fatta del Soldano. 23 Tomafo (A quino 3) 7; canonizzao. ibida Tomafo Moro , e Grovanni Filcherio card. uccifi dal Rè d'Inghilterra. Tonica inconfuttle di Chrifto rittovata in Ginfafatte. 27 Torica inconfuttle di Chrifto rittovata in Ginfafatte ordini Roma. Totila Gotho Rè d'Italia prende Roma. 104 Tradimento di Cabrino fondolo per occupar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valencinjano Imp. c (uol fattu).  Valenci Imper. Valenci Imper. Valenci Valenc |
| Tiberio Imp., é fuoi fatt. Tiberio i, Imp., é fuo bontà. 107 Tiberio i, Imp., é fuo bontà. 107 Tiberio i, Imp., é fuo bontà. 118 Tiranni del Erengario. 118 Tiranni del Berengario. 129 Tiranni del Berengario. 120 Todori ata di ditali ad chirilini an 121, prefer a 121 120 Todoria fata metripoli. 120 Todoria fata metripoli. 138 Todoria fata metripoli. 139 Todoria fata metripoli. 130 Todoria fata metripoli. 130 Todoria fata metripoli. 131 Todoria fata del Inghilerra. 131 Todoria fata del Inghilerra. 131 Todoria fata del Inghilerra. 132 Todoria fata del Inghilerra. 133 Todoria fata del Inghilerra. 134 Todoria Ripa da chi edifica in 111 Todri da Ripa da chi edifica preda Roma. 134 Todila Gorbo Ré d'Italia prende Roma. 134 Todila Gorbo Ré d'Italia prende Roma. 135 Todila Gorbo Ré d'Italia prende Roma. 136 Tadimento di Cabrino fondolo per occupar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valenciniano Imp. e (uol fatti).  Valenci Imper. Va |
| Tiberio Imp., e fuus factt. Tiberio i, Imp., e fuu sonta. 107 Tiberio i, Imp., e fuu sonta. 117 Tiberio i, Imp., e fuu sonta. 118 Tito Imp. e fuu sonta. 118 | Valencinjano Imp. c (uol fattu).  Valenci Imper. Valenci Imper. Valenci Valenc |
| Tiberio Imp., é fuoi fatt. Tiberio i, Imp., é fuo bontà. 107 Tiberio i, Imp., é fuo bontà. 107 Tiberio i, Imp., é fuo bontà. 118 Tiranni del Erengario. 118 Tiranni del Berengario. 129 Tiranni del Berengario. 120 Todori ata di ditali ad chirilini an 121, prefer a 121 120 Todoria fata metripoli. 120 Todoria fata metripoli. 138 Todoria fata metripoli. 139 Todoria fata metripoli. 130 Todoria fata metripoli. 130 Todoria fata metripoli. 131 Todoria fata del Inghilerra. 131 Todoria fata del Inghilerra. 131 Todoria fata del Inghilerra. 132 Todoria fata del Inghilerra. 133 Todoria fata del Inghilerra. 134 Todoria Ripa da chi edifica in 111 Todri da Ripa da chi edifica preda Roma. 134 Todila Gorbo Ré d'Italia prende Roma. 134 Todila Gorbo Ré d'Italia prende Roma. 135 Todila Gorbo Ré d'Italia prende Roma. 136 Tadimento di Cabrino fondolo per occupar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valenciniano Imp. e (uol fatti).  Valenci Imper. Valenci Imper. Valenci Imper. Valenci Imper. Valenci Valenci Imper. Valenci V |

Vene. (140 Imp. crea Duca in Milano il Vi-28 € Veneria fua origine. Veniriani prendono Comacchio, e lo distruegono, 206 feacelano i Saracini di Bari, e prendono Zara. 337 favoriscono Niceforo Imp. Greco. 241, danno una rotta a gli infedeli in Soria. prendono Tiro. 264. ajutano l'Imp. Greco contra i Latini. 275 coprano Candia. 299. dopò lunghe contese fanno pace co' Genoveli . 307. li rompono co' Genovesi nel porto di Tolomaida, e gli abbruciano l'armata. 314. combattono con Ugo Giapetta Re di francia. 223. muovono di nuovo con esti guerra. 324. combattono Ancona. 324 fanno pace Ugo di S. Vittore. con Anconitani . 329, pigliano ferrara . & fono fcommunicati dal Papa. 349. rotti da' Genoveli , prendono Scio 364 danno una vesi.ibid.si confederano con Genovesi.ibid. di r. uovo co Genovesi in Cipri. 372. vincono l'armata Genov. apprello roma. 376. Chioza , e fanno pace co' Genoveli . 379. comprano Zara dal Red Ungaria 387.000 S hanno flato alcuno in terra ferma. 390.ve-Verona, e di Padoa, ibid. fi collegano co fiorentini contra il Vilconte Duca di Milano 404. pigliano Brescia, ibid. danno gran rotte al Vilconte, e poi fanno feco pace .ib. muovoro di nuovo guerra al Visconte, e tanno decapitare il Carmignuola capitano general del loro escreito. 410 fanno pace con fi poo Ducadi Milano. 418. rompono di nuovo guerra al Duca Milanefe, & Vittorino Vescovo celebre scrittore. li togliono molti luoghi . 424. vinti dallo Vite de' pontefici , scritte da Papa Damaio . Sforza perdono molte Città . 425. s'apparecchiano di far guerra al Sforza fatto Ducadi milano, 428 fanno pace con lo Sforza . 130.s'impatroniscono del regno di Cipri, 470. combattono ferrara 472 fe li voltano contra il Papa,e tutti i principi d'Italia 470 combattono al Tarro col Re di francia 482. fi collegano col Redi francia 485 combattuta dal Papa, e quasi da tutti i Principi christiani, perdono quasi tutte le lor città di terra ferma, 49 3. fanno lega col Re di Francta. 49 7. collegati cot Papa . e

Veffuzio monte arde

con l'Imp. muovono guerra al Turco. 531. domandano ajuto a i Principi christiani cotra il Turco, che gli assalta il Regno di Cipri . 609. perdono Cipro. 581. fi collegano col Papa, e col Re di Spagna. ibid. rompono l'armata Turchesca. 583. seguono animofamente la guerra . 589. neceffitatifanno tregua col Turco. 593. travaglati da peffe. Vescovi Greci della Rescia à Roma. Vescovi Greci della Roscia ricevuti nel grebo della S. Chiefa Romana da Clemente viii. 218 essi presso al Tiro ibid, fanno con essi pace. Ugo governator della Toscana per l'Imperatore e sua bontà. 267 Ugo dottiffimo. 213 Viaggio di Clemente Ottavo verso ferrara. gran rotta a Genoveli. 367. rotti da' Geno. Vice Redi Napoli à Roma l'Anno Santo. 698 fanno morire illor Doge. 369. si rompono Vigilio Papa. 102 condotto prigione in Costantinopoli, e maltrattato 1 03. muore tornando à Roma. sono vinti appresso Pola . 377. ricuperano Vicarii della Chiesa in Italia istituiti dal Papa, dop' depolto l'Imperatore. Vincislao Boemo uccifo dal fratello per torli lo stato. 204 cidono i Carrari, estendosi impatroniti di Visconti Signori di Milano. 356 rotti dalle genti del Papa. 367 Vicarii creati dall' Imperatore nelle città d Vitaliano Papa. ibid. fue buone operationi, e morte. 126 Vitige Re de' Gothi affedia Roma . 112 Viterbo fatto Città. 297 Vitelio Imper. 11 10 Vitii fono rovine de gl'Imperii. Vittoria Accorambona uccifa da Lodovico Orlino. Uluzali famoso corfaro, 582 fatto dal Turco gener. dalla fua armata, tugge di combatte-

re con l'armata Christiana. Ungari vinti da Carlo Magno, 161, fcorreno l'Italia, e l'Alemagna, e la francia . 163. fanno gran danni in Italia, 200. prendono Pavia. 201. fcorrono predando l'Italia, e fono intorno à Roma ragliati à prezi ,

| 241014 4111 911                                 | r                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 203 levano Colenza di Puglia a'Saracini.        | ma 379. lua morte, e card, da lui creati;     |
| Vani pa Tano fogra i lunchi dell'Imp. 195       | 382.                                          |
| Vniene della Chiefa Greca con la Launa.         | Urbano vii. Papa . 643. fue attioni innanzi   |
| Volterra fi ribella dai Fiorentini. 457         | eletto Papa 646, ce le notabili occorfe in    |
| Vrbino allediato dall gant del Papa. 355        | lui . 647 fun morte prefta . 6.8              |
| Vrbano Pana. 36. fuoi ordini, e maire. 37       | Urficino Antipapa. 66                         |
| Waltern It Dans a discon lesseine about         | Uianza de Papi di mutarfi il nome onde na-    |
| Vibano n. ram, edigian dottina, e bonta.        |                                               |
| 247. fa un Sinodo in Me'fi. 247. acquieta       | icelle. 177                                   |
|                                                 | Uluncassano rè di persia muove guerra a'      |
| per lo flato della Puglia. 248.pa fa in Fran-   | Turchi. 437                                   |
| cia, e fa un concilio in Chiaramonte, ibid.     | ***                                           |
| bandifce la Cruciata per la ricuperatione di    | Z                                             |
| terra fanta . ibid. altre fue attioni . e crea- |                                               |
| tione di card. ibid, fua morte. 250             |                                               |
| Vrbano iii. Papa . 290. card. da lui creati, e  | Azzara prohibita a' chierici. 17              |
| fua morre. 291                                  | Zaccharia Papa, e fua buona vita, &c          |
| When to Dane and sending ! France Gara          | operationi. 1 50. favorifce Pipino à farfi rè |
| V roano iv. Papa, 316. conduce i Franceii con-  | operationi. 130. tavoritce Pipino a tarii fe  |
| tra maniredi Ke di Sicilia.ibid. iua morte,     | di Francia, 151 fuoi ordini, e morte. ibid.   |
| e card. da lui creati. 317                      | Zeferino papa, fuoi ordini. 32                |
| Vrbano v. Papa. 370. viene in Italia, e         | Zenobia regina. 48                            |
| giunge à Roma . 371. nel tornare in Fran-       | Zenone Imp. e (uoi fatti, 153                 |
| cia ropore ibid, card, da lui creati . ibid.    | Zitelle da marito fovenute dal pontefice. 727 |
| Vrhano vi Pana ant chiama il Red'Ilnea-         | Zizimo fratello del gran Turco fatto prigio-  |
| ria contra la Regina Grovanna di Napoli.        |                                               |
| Contra la Regina Giovanna di Itapona            | ne in roma.                                   |
| 377. Il rompe coi re carlo. Ibia. Attediato     | Zosimo papa, e suoi ordini. 78. sua merte;    |
| in Nocera le ne fugge à Genova.ibid.fa an-      | 79                                            |

# Il Fine della Tavola.

# HISTORIA DELLE VITE DE PONTEFICI DEL PLATINA:

Cominciando da CHRISTO Noftro Redentore sino à Clemente X.

# GIESU' CHRISTO SALVATOR NOSTRO.



magglor parte della Nobiltà (come può ben clafcuno (apere) deriva, e nasce dailo splendore, e chiarezza di quei maggiori, che per qualche fegnala- onde nafea ta virtà in qualche Stato, e Signoria si riposero. Il che viene dall'autorità di Platone approvato . Quanto alla generatione adunque, tutto quello, che questo Filosofo, distinguendola in quattro parti, della Nobiltà ragiona, si vede havere Christo Salvator nostro conseguito. Percioche qual Gentile ritroviamo noi , che possa di fama, e di gloria ter,

rena con David, e con Salomone, e di fapienza, e di dottrina con Christo compararsi ? Nacque Christo della Tribù di Giuda . nobilissima si per la sua antichità , come per l'Imperlo , ch'ella ottene nel po gvanza di polo Hebreo . Onde diffe profetando ii Patriarea Giacob . Non fi torrà lo feet nobiltà poor recoreo. Ono contre protestanto il attanta a statuto. Controla office nonolità tra della Tribid Giluda i, finche colui venga, che mandare fi dec ; il quale fa utti i rà cetto l'espettatione delle genti. Non bifogna perder tempo indire, quanti Chrid Rè, Capitani, e Pontefici, quella Tribid fi arrefte, poiche tutti i libir del quanto all'evento, e Nooro Teffamento e ne reegono pieni. Effendo finalemente do humanità pol lango tempo nara dificordia fopra il Principato frà Ariflobolo, de Hircano nacque da figliulo il Alefandro, chera Rè, e Pontefre degl'Hebrei, fi da Romani quel nobifilimi Regno trasferito ad Herode, chera finaniero; percione egli nacque di padre progenito-Idumeo, e di madre Araba. Onde per coprire questa macchia del suo cosi fatto rinascimento, sece egli morire quei dotti Hebrei, che frà il popolo si ritrovava no, e le loro genealogie abbrucciò. Mancò adubque meritamente l'Imperio de nuta diCri. gli Hebrei, venendone secondo la sentenza di Daniele, il Santo de Santi, il sto mancò qual Maria Vergine annonciandoglielo l'Angelo , concepette di Spirito Santo , l'Imperio e partori polcia in Bethleem di Giuda , ritrovandoli in quel tempo Cirino Prede gl' Hefide della Soria . E fù ciò nell'anno 752 dal principio di Roma, e nel 42. dell' brei . Imperio d'Augulto, il quale come herede , e fretto parente di C. C. fare, havendo vinti, e morti percufori del padre, de quelli, che tirannicamente s'in gento, e fua gegnavano di ofurpati la Signoria di Roma, ne tolfe lo feettro, anzi la Mopradoza, narchia del Mondo, la quale mentre si ssorza di ridurre in miglior forma, ne ebentà.

foce maravigliofamente felice il suo secolo . Raffettate egli le cose dell'Impen rio, in tanto honore presso i suoi, e presso gli stranjeri ne venne, che ne edificavano in nomedi lui le Città , altri Scheste , & altri Cesarce chiamandole ... Ne vennero anco molti Re in Roma, folo per vederlo, & egli tutti cofi cortefemente ricevete, che di amici gli fece amiciffimi. Con i fuoi Romani humanissimamente viffe ; percioche egli fù clemente co'deliquenti , con gli amici liberalissimo, e si come fù raro nel fare dell'amicitie, cosi fù costantissimo nel conservarle . Fù cosi studioso dell'arti liberali , che quasi mai non ne passava giorno, nel quale ò non leggesse qualche cola, ò non scrivesse, ò non declamafle. Egli si dilettò molto dell'ingegno, e della dottrina di Salustio, di Livio. di Virgilio, d'Horatio, d'Afinio Polllone, di Meffala Corvino Oratore eccellente. Onde fu egli dalle penne loro celebrato. Egli ne abbelli. & ornò talmen-Christo te la Città di Roma, che prima che morisse, si gloriò, che esso quella Città mar-

cque.

quando na. morea lasciava, che di mattoni già ritrovata haveva . Questa felicità, che sù in effetto molta, fu dal nostro Re Christo col suo nascimento oltre modo accresciuta. Passarono dalla creatione del Mondo fino à questo felicissimo di del nascimemo del Signor Nostro 5199. anni . Nacque il fanciullo senza dolore alcuno della Madre sua; percioche questo parto era divino, e non humano. Il perche se ne alzò tosto sù la Madre integra, e ne ravvosse con quei panni, ch'ella Pacege- haveva, il bambino. Scrive Eusebio, che in Roma tutto quel di in una taver-

Mondo quando Christo nacque.

neralissima na in Trastevere si vidde uscire, e scorrere sù dalla terra oglio. Il che non acper tumo il cenava altro, che la gratia, che Christo mostrava dover dare a'Gentili . Dice Orlio, che in quel di Augusto comandò, che non fosse alcuno, che da quell'hora avanti più Signore lo chiamasse ; quasi indovinando, che sosse il vero Prencipe del Mondo nato. Il medefimo Augusto haveva poco avanti ordinato, che ; fossero scritte tutte le genti dell'Imperio Romano, quali dovesse à qualche tempo dar conto à qualche maggior Principe dell'Imperio, ch'effo tanti anni 20vernato haveva. Egli fd'anco in questo tempo per tutto tanta quiete, e pace, quanta non se n'era veduta prima giamai Percioche i Proseti havevano questo nostro Magi ado- Christo Re della giusticia, e della pace chiamato. Egli sù in capo di otto giorni

rano Chriflo - lare, ma per adempire la legge. E come dice Agostino, non era la Circoncifione altro, che un fegno del testamento, e del patto fatto frà Dio, e gli huomini . Hora nel vigefimoterzo giorno, poi fu adorato da Magi, che à quest' effetto ne vennero di Oriente In Gierufalem, e lo prefentarono medefimamente. I popoli d'Oriente chiamano Magti loro Re, e sapienti. E perche non paresse, che si contravenisse alla legge di Moise, la Gloriosa Madre, benche come intatta, & incorrotta, non havesse punto di purificarsi bisogno, ne portò nondimeno à quest'effetto il suo caro fanciullo nel Tempio. Dove il buon vecchio, e giusto Simeone tolto sù le braccia il bambino, affiato dallo Spirito Santo, suo Re, e Salvatore, so confesso, e chiamò. Il medesimo sece la Profeteffa Anna incitata dallo Spirito profetico. Quello, che le Sibille scriveffero, e predicessero di Christo, e del suo Advento, non bifogna, che noi ci affati-chiamo inscriverto, poiche come di cosa affai trita, non è chi non sappia ragionarne. Hora celebrata questa purificatione, e dato conto della ragione della primogenitura, secondo, la legge divina, se ne ritornarono in Nazarette Città della Galilea lor patria, dove il buon Gioseppe, ch'era tenuto padre di

Christo è Christo, su dormendo avvisato dall'Angelo, che dovesse in Egitto suggirne, portato in e menarne il fanciullo, e la madre seco, poiche se ivi in Giudea restato susse, ne haurebbe Herode age volmente fatto morire il fanciullo. Ma egli non puote gitto. all'hora il crudelissimo Herode essequire questo suo mal concetto. Perche esfendo da i figliuoli stato in Roma, come soverchio crudele accusato, fo for-

240

zato à dover in Roma andarne per difenderfi. E raffettate le cofe fne, e mostrarmi riconciliato co figliuoli Aristobolo, & Alessandro eccellenti, e dotti giovani, come quelli, che s'erano nella corte d'Augusto allevati, ritornato che fù in Sorla, li fece in Cefarea con un laccio alla gola morire. E come colui ch'era avidifiimo di regnare, perche havea intefo effer nato un'altro Re di uccide ifa-Giudei, fi volle tutto crudo contra i fanciulli, e ne fece, quanti n'erano all' ciulli diBehora in Bethlem , e ne suoi confini , da due anni in giù tutti morire . Perche thelem per frà quel tempo li parea, che poteffe effer Il Re nato, per quello, che n'havea uccider co egli da' Magi intelo. E tanto fi mostro in quest'atto crudele , che ne anco à un effi Crifto. fuo proprio figliuolo, ch'era di questa età, perdonò. Onde dicono, che intefa Augusto questa tanta ciudeltà dicosse, ch'esso haurebbe voluto esser anzi porco, ehe figliuolo di Herode. Percloche gl'Hebrei per la lor legge non solamente non mangiano : ma ne anco toccano la carne di porco, e per quello non fi vede tal'animale appresso di loro. Hora essendo stato il buon Gioleppe sette anni in Egitto. intefoeffer il crudo Herode di schisa, e fiera infermità morto, fe ne ritorno col fanciullo, e con la Madre in Giudea. Ne molto vi fi fermo . perche intele, che Archelao figliuolo di Herode vi regnava, e nella Galilea ne pastò dove regnava un'altro. Onde perche in Nazarette habitarono, ne sù il fanciullo Nazareno chiamato Scrive Girolamo, che nel tempo, che fu il perche fol-Salvator nostro in Egitto, vi cessarono gl'oracoli, n'andarono i simulacri de se chiamagl'Iddij à terra, e ne fegui la morte d'alcuni demoni fecondo, ch'havea il pro to Nazarefeta vaticinato, dicendo, Ecco, che fopra una leggiera nube ne monta, e reno. nel suo cospetto se ne commoveranno i simulacri dell'Egitto, & il cuore istesfodell'Egitto ne ammarcirà. Hora giunto poi Christo al duodecimo anno, se ne venne, com'era costume, co'suoi parenti à celebrar la festività in Gierusalem. E sacrificato, ch'hebbero, se n'andarono gl'altri verso le lor case, i qua. di 12. anni li per viaggio accorgendoli, che'l fanciulo non era con esto loro, se ne ritorna. disputa co rono tutti folpesi à dietro, lo ritrovarono nel Tempio sedere nel mezzo de'Dot. i Dottori tori, dimandando, erispondendo loro sopra le cose alte della scrittura; Per nel Temcioch'egli sapeva più di quello, che all'età sua parea, che si richiedesse, e co. Pio. me l'Evangelista dice La gratia, e la virtù di Dio era con lui . E dopo egli co' suoi nella patria si ritornò. Quello, che egli da questa età sino al trentesimo anno, che sù nel Giordano da Giovani figliuolo di Zaccaria battezzato, facesse, non accade, ch'io altramente lo scriva. Del resto non solamente gli Evangelij , & l'Epistole sacre , quanto egli altamente , e santissimamente operò, molto à pieno descrivono: ma quelli Scrittoriancora, che dalla vita, e costumi Christiani abborrirono. Giosesso, che in lingua greca in venti libri l'Antichità Giudaica descrisse, giunto alle cole dell'Imper. Tiberio, à questo scrisse Gio. modo ragiona, ne i medefimi tempi fù Giesù huomo sapiente, se è però lecito seffo . huomo chiamarlo; percioche operationi maravigliole faceva, & infegnava le genti, e quelle principalmente, che prestano alle cose vere volontieri gli orecchi. Per la qual cofa molti, & Hebrei, e Gentili lo seguirono. Essendo poi Pilato da principali del nostro popolo instigato, si indusse à farlo morire in Croce. Ma non l'abbandonarono già quelli, che feguito, & amato da principio l'haveano. A quali poi nel terzo giorno dopò la sua morte si mostrò vivo, come i profeti, e questo, e molte altre cole di lui profetato haveano. E fino al di d'hoggi dura il nome de Christiani, che da lui lo tolsero, & i Chri fliani fteffi fioriscono. Il medesimo Gioseffo scrive essere stato poco avanti al iilla fateo la morte di Christo, nel Castello Macherunte, per ordine d'Herode, figlino lo del grand Herode, morto Gio: Battiffa vero profetta, e tenutone perciò in molto pregio da tutti, folamente perche riprefo apertamente l'havefse, che egli dishonestamente con Herodiade moglie di Filipposuo fratello domesticato si

Christo '

Christo

quido fofoccorfero.

che frà li figliuoli de gli huomini non ne nacque altro maggior di lui . Hora se crocific Christo vero figliuolo di Dio, e maestro della verità, della giustitia, della fo, e fegni pietà, e della religione, nel decimo ottavo anno dell Imp. di Tiberio, e nel che nella XXXIII. della vita fua, e tanto di più, quanto ne corfe da venticinque di Defua morte cembre fin verso il fine di Marzo essendo da Giudei accusato, che non guardalse il Sabbato, che anteponelse alla Circoncisione il Battesimo, e che alcune altre cole non ofservafse, delle quali facevano gli Hebrel nella religione lorogran fondamento, fu fatto fopra un legno vituperofamente morire. Della qual morte anco i Cieli steffi diedero fegno, perche ofcurò in modo nella festa hora del di il Sole, che'l di in tenebrola notte convertito fi vidde . E la Bithinia . benche molto fuste da Gierusalem distante sù talmente scossa del terremoto, che nella Città di Niceo, n'andarono molti edifitii per terra. Li velo del rempio. che separava i due tabernacoli, si divise nel mezo, e fù dalla più intima parte del tempio Gierofolimitano udita una voce, che diceva. Anciamo via cittadini , e partiamoci di quosti luoghi. Tiberio esfendone da Pilato avvifato, riferì in Senato della vita, e morte di Christo, e gindicò, che si dovesse Caftigo Christo nel numero de gli Iddil riporre , & edificargli il tempio . Il Senato , c' hebbero perche non ne fuste à lui stato scritto prima , che à Tiberio , non solamente à i complici quello, che Tiberio diffe, non affenti, che anco volle, che fusiero di Roma

della mor- i Christiani cacciati, e ne surono à chi accusati gli havesse, proposti i premii.

te di crifto. Alche Tiberio rigorofamente si oppose. Hora tutti quelli , che nella morte di Christo macchiati si erano, ne sentirono alla fine condegno castigo. Percioche Giuda si appiccò per la gola, e morì Pilato dopò d'haver grandissime calamità fentite, amazzò fe fteffo, benche alcuni ferivono, ch'egli pentito del fuo errore, chiedesse al Signore perdono, e l'ottenesse. Gli Hebrei perderono assato la libertà, e sino al di d'hoggi pagano la pena del sangue giusto, ch'essi tradirono. Queste sono quelle cose, ch'io hò brevemente voluto della divinità di Christo. Re Pontefice, e Salvator nostro, dare, per entrare più agevolmente alia destinata impresa di questa historia , e perche coloro , che leggono queflo felice principio havessero, e dall'Imperator de i Christiani, come un vivo, & copiolo fonte, aila lettione de gl'altri Pontefici Romani ordinatamente di tempo in tempo paísaísero,

# PIETRO APOSTOLO PONT. IL

DEL 44-



DASSATI dopo la morte , e Resurrettione di Christo molti giorni, il propriogiorno della Pentecoste ricevettero gli Apostoli lo Spirito Santo, per la cui virtà parlarono in varie linque le cose del Grande Iddio, benche la maggior parte di loro fossero gente rozza , e senza eruditione alcuna, e massimamente Pietro, e Giovanni, Era tutta che natio-

la vita loro al ben comune drizzata; non possedevano cosa alcuna propria; ne, e figli-

quanto era per carità posto loro davanti, tutto ò a bisogni loro necessari nolodi chi della vita, oa' poveri si dispensava. Si divisero le provincie a questo: mo fusse. do : Tomaso andò ne' Parti. Matteo in Etiopia; Bartolomeo nell'India citeriore: Andrea nella Scitia; Giovanni nell'Asia, dove havendo in Eseso. molto tempo vissuto, finalmente dopo gran travagli, sù dal Signore dal mondo tolto. A Pietro Principe de gli Apostoli toccò di andar in Ponto, in Galatia, in Bitinia, e Cappadocia. Egli fù di natione Galileo nato in Betfaide, fù figliuolo di Giovanni, e fratel d'Andrea Apostolo. Fù il primo, che sedesse fette anni nella Chiefa Vescovale di Antiochia a tempo di Tiberio Cesare, il Cesare, e qual essendo figliastro, & herede d'Augusto tenne 23. anni l'Imperio, varia- fuoi fatti . mente reggendolo; percioche non si può egli ne fra cattivi a fatto, ne fra buoni principi porre. Egli iù ben letterato, & eloquente; ma non maneggiò mai di Iuamano imprela, ma per mezzo de fuoi legati. Raflettò con molta prudentla i tumulti, che nacquero nel tempo fuo: non licentiò mai da se alcuno delli molti Re, che con lettere amorevoli haveva a Roma chiamato, l'uno de quali sù Archelao di Cappadocia, il cui regno riduste in provincia. Proscrisse molti Senatori; alcuni ne ammazzò; altri fece con fieri tormenti morire; uno de' quali fù C. Afinio Gallo Oratore figliuolo di Afinio Polllone. Relegò nell' Isole Baleari Vocieno Montano da Narbona oratore, il qual nel suo esilio morì. Vogliono anche gl'historici, che fusse per ordine di Tiberio auvelenato Druso suo fratello. Fù d'altro canto così moderato, ch'essendoli da' Gabellotti, e da'Vicerè delle provincie persuaso, che dovesse i datij, e le gravezze de' popoli accrescere, rispose loro, che l'officio del buon pastore era di totar, e non di feorticare il gregge. Dopo la morte di Tiberio successe nell'Imperio C. Cesare, C Caligocognominato Caligola. Costui sù figliuolo di Druso figliastro di Augusto, e ni la, e sue pote di Tiberio istesso, e su uomo sceleratissimo. Ne in Roma per la Repub ne empietà. fuori nelle imprese cosa fece, che valesse. Fù cosi avaro, che non sù cosa, alla quale non stendesse con rapina la mano . Fù di tanta libidine, che ne anco alle sue forelle la perdorò. Fù crudele in modo, che più volte dicono, ch'egli efclamaffe, e diceffe; Deh perche non hà egli il popolo Romano un collo folo ? Egli fece anco morire quanti banditi, e rilegati per tutti i luoghi dell'Imperio fi ritrovavano, folamente perche dimandando un giorno uno, ch'esso havea dal-

Tiberio

l'efilio richiamato, cofa era quella, che i banditi più, che altro, defiderafero;

#### PIETRO APOSTOLO. li fu da colui imprudentemente risposto, ch'era la morte del Prencipe. Eell si

rammaricò, e dolle molte volte della conditione de' tempi fuol, perche con qualche publica fegnalata calamità non divenisse celebre, com era stato al tempo di Tiberio, che vogliono, che ruinando giù il teatro, dove alcune feste si celebravano, fotto quelle ruine da 20. mila huomini morlifero. Fù talmente invidiolo della gioria di Virgilio, e di Livio, che mancò poco, che non bandisseda tutti I luoghi gli scritti, e le imagini loro. E soleva chiamar il primo di poco ingegno, e di poca dottrina; il fecondo cianciatore, e nella historia negligente chiamava. Diceva anco Seneca effer arena fenza calce. Da quefto cattivo Prencipe fù Agrippa figliuolo di Herode, ch'era da Tiberio stato posto prigione, liberato, e fatto Re della Gludea, & ne fu Herode confinato a vita in Lione di Francia . Fece Caio porre se stesso nel numero de gl' Iddi; , e fece drizzare nel tempio Gierosolimitano le sue statue. Ma su finalmente da suoi stessi tagliato a pezzi nel terzo anno, e decimo mefe del fuo Imperio. Furono frà le altrefue cofe ritrovati due libri, che havevano per infegna l'uno un pugnale, l'altro un flocco, & vi erano dentro scritti i nomi de' principali dell'ordine Senatorio . e dell'ordine equestre , ch'esso havea proscritti , e destinati per sar morire. Fu anco ritrovata una grand'arca piena di varij veleni, i quali furono da Claudio suo successore satti gettar nel mare, che se ne Insettó con la morte di una gran copia di pesci, che ne vicini liti surono ritrovati morti. Mi e piaciuto toccar qui questi mostri humani, perche più facilmente si conoscesse, che a pena si poteva in que' tempi il grand' Iddio dall' eccidio, e ruina di tutto il mondo ritenere, se non haveste il suo figliuolo benedetto, e gli Apostoli mandati, col cui langue ne fosse l'humana generatione dalla sua ruina, e morte riscossa. In quefli tempi fù quel Pietro, a cui Christo con queste parole parlò; Beato sel tù Simone Bariona, perche non ti hà il sangue, e la carne, ma il mio Padre Celefle quelli alti, e milteriofi secreti revelati : Etu sei Pietro, & io sopra questa -pletra edificherò la mia Chiefa, e ti darò le chiavi del regno de' cieli, e la potestà di legare, & di affolvere. Hora Pietro più che tutti gli altri diligentissimo, confermate ch'egli hebbe a bastanza le Chiefe dell' Asia, e confutate le opinioui di coloro, che approvavano la circoncisione, se ne venne il secondo anno di Claudio In Italia. Era Claudio zio di Caligola, & era stato dal nipote come po veniffe una cofa vile, & inetta per Ifcherno lasciato in vita. Tolto costui l'Imperio seee l'impresa dell Isola di Bertagna, dove nè prima di Giulio Cesare, ne aitri Claudie poi havea hauuto animo di paffarvi, & egli la conquifte. Pofe anco fotto il mp. e suoi giogo dell'Imperio di Roma l'Isole Orcade: cacciò di Roma I Giudel, che vi tumultuavano; e quietò certe feditioni mosse da alcuni falsi profeti nella Giudea. Nel di della festa de gli Azimi morirono di calca su le porte del tempio di Glerusalem 30. mila Hebrel, havendo all'hora per suo ordine Cumano il governo di quella provincia. Fù nell'istesso tempo gran caressia per tutto, la qual calamità era flata poco avanti da Agago profeta predetta. Ritrovandoli questo principe delle guerre di nemici stranieri sicuro, conduste quell'acquedotto a fine ch'era stato incominclato da C, Caligola, e le cui vestigie presso Laterano vediamo. Si pole ancor in una difficilissima impresa di cavar tutta l'acqua dal lago

di Fucino, non meno per utile, che sperando dover conseguirne qualche gloria: perche gli haveva non sò chi offerto di farlo a fue spese private, se gli si dava tutto quel territorio, che asciutto restato fusse. Ma celi in zz. anni facendovi lavorar fenza intermissione continuamente 30. milla huomini, altro non se, che cavar per tre miglia il monte, per donde pensava egli derivare suori il lago. Eali edificò il porto d'Oftla, che fin ad hoggi con molta maraviglia vediamo, tirando, per tenerne il fluttuante mare a freno, due lunghe braccia dall'una

parte, edall'altra. Havendo egli come adultera fatta publicamente morire Messa

Messalina sua moglie, si maritò contra ogni ragione humana, e divina con Agrippina figliuola di Germanico suo fratello, dalla quale sù poi nel XIV. anno del (uo Imperio fatto col veleno morire. In questi tempi fe ne venne Pietro in Roma, ch'era capo del mondo, & ch'egli degna fedia della dignità Pontificia vedea, e dove havea già inteso efferne vennto Simone Mago Samaritano, che co' fuoi prestigii n'havea a tanta cecità il popolo Romano condotto, che lo Mago in teneano per Iddio, egliene haveano già in Roma frà i due ponti drizzato con let. Roma tere latine un titolo, che dicea, a Simone Diofanto, Costui esfendo in Samaria, tanto simulò di credere in Christo, quanto da Filippo un de' sette Diaconi ricevette il battefimo, poi malamente fervendofene, fù di molte herefie, ch' egli malignamente feminò, cagione. Hebbe Simeone Mago infieme con Selene donna impudica, e nelle sue sceleranze compagna ardimento di provocare Pietro nel fare de miracoli. Onde volle con le sue incantante parole risuscitare un fanciullo, il quale parve da principio, che sù alzare si volesse: ma si restò San Pietro pur alla fine frà le braccia della morte, fin che comandandoglielo Pietro nel no-fcuopre a me di Giesù si levò sù vivo, e sano. Di che sdegnato oltre modo il Mago dis-Rom gl'infe, e promesse voler sù gli occhi del popolo di Roma volare dal Campidoglio ganni di Si nell'Aventino, pure che Pietro nel medefimo volo lo feguisse, che così fi fa mon Mago rebbe conosciuto, e veduto, qual di loropiù santo susse, e più caro a Dio. Et essendone venuto alla prova, de volandogià, Pietro con le man giunte, e con tutto il cuore pregò il Signore, che non permettelle, che con le fue magiche arti questo malvagio il popolo Romano a quel modo ingannalse; onde essendo stato esaudito, ne cadde giù il mago a terra, e si spezzo una gamba; non molto poi dal dolore, che di questa caduta li nacque, nell'Arriccia, dove i fuoi dopo questa vergogna ricondotto l'havevano; si mori. Da costui hanno origioc gli heretici Simoniaci, i quali folevano comprare, e vendere il dono dello Spirito fanto; & che affermavano, non da Dio, ma da una certa superiore virtà la creatura venirne. Volto dopo questo Pietto a seminare, e con le parole, e con gli essempi il verbo di Dio, sù da' Romani pregato, che commettelse a Giovanni, cognominato Marco, e luo figliuolo nel battelimo, che volesse scriver l'Evangelio : percioche erano la vita, el costumi di Marco ben San Marco conosciuti, & approbati. Scrive Girolamo, ch'elsendo egli sacerdote in Isra. Evangeliel. fecondo la carne Levita, alla fede di Christo si convertì, & scrivendo l'- fta. Evangelio in Italia mostrò, quanto egli, & alla sua natione sulse, & a Christo obligato, & il suo Evangelio, come si vede, sù dal testimonio di Pietro approvato. Egli fù, come Filone Hebreo scrive, mandato poscia in Egitto, dove infegnando, e scrivendo, come colui, che era e di dottrina, e di costumi eccellenti, ne constitui ottimamente la Chiefa d' Alessandria: devo finalmente nell'ottavo anno di Nerone morì, e sù sepolto, e nel suo luogo Aniano Giusto Ariposto. L'anno avanti era morto Giacobo cognominato Giusto, fratel del SI- postolo. gnore; percioche di Gioleffo, e d'un'altra moglie nato era, ò come altri vogliono, d'una forella di Maria madre di Cristo. Questo Giacobo, come Egefippo, che fù vicino al tempo degli Apostoli, scrive, fù santo nel ventre della madre fua, ne beve vino, òficera, ne gustò carne, ne si tosò giamai, ne bagni, ò unguenti usò. Non vestiva altro, che veste di tela, & entrava nel Sancta Sanctorum, dove era talmente affiduo co'ginocchi a terra, pregando per la falute del popolo, che non altrimenti, che i ginocchi de Camelli, gli erano i suoi con insensati calli indurati. Partito poi di Giudea Pesto, che n'haveva havuto il governo, prima che Albino suo successore vi venisse, Anano Pontefice figliuolo d'un' altro Anano forzò publicamente Giacobo a dover , ò morire, ò negare Christo essere figliuolo di Dio. Onde, perche egli riculava, fù precipitato dalla cima del Tempio. Et mentre che egli caduto gran

terra con la morte a lato, & con le mani al Cielo per li fuol persecutori pregava . fù con una pertica morto . Scrive Gioleffo , effer flato coffui di tanta fantità, che fù publicamente creduto, che per la fua morte la ruina di Gierufalem feguita fusse. Quest'e quel Giacobo, al quale apparve dopo la sua resurrettione il Signore , e porgendoli il pane; Mangia fratel mio, gli diffe , perche è già il figliuol dell'huomo rifuscitato da morte a vita. Fù Giacobo 20, apri pastore della Chiessa Gierosolimitana, che sù fin al 7 anno di Nerone, e fino al tempe di Adriano fe ne vide il fepolero con un titolo presso al tempio, onde era

San Paor lo chi fof. fatti

egli stato precipitato. Avanti che fusse Pietro martirizato, morì ancor Barnabà da Cipro, il quale fù Giofeffo Levita cognominato. Costui essendo stato insieme con Paolo eletto à predicare a' Gentili, una Epistola sola scrisse, la quale e nondimeno fra le scritture apocrife tenuta. Egli fi divite finalmente da Paolo, & accompagnato da Marco, in Cipro se ne paíso, dove predicando fe, e fuoi Christo sù della corona del martirio ornato. Paolo, che era prima chiamato Saulo, fù della Tribu di Beniamin, e nacque in Gifcali terra della Giudea . Ma essendo questa terra presa da' Romani, che guerreggiavano nell'Oriente, se nè andò Paolo col padre suo ad habbitare in Tarso Città della Cilicia; dal qual luogo fù per imparare la legge mandato in Gierusalem, dove hebbe Gamaliele persona dottissima per maestro. Havendo poi havute lettere dal Pontefice del tempio di potere perfeguitare coloro, che confessavano Christo esser figliuolo di Dio, fi ritrovò alla morte di Stephano Protomartire presente. Andandone poscia in Damasco sù per strada dalla voce di Christo spintò à dovere la verità conoscere, e meritò di essere chiamato vaso di elettione. Et havendo con la sua predicatione convertito alla fede Paolo Proconsolo di Cipro, ne tolse il nome, perche, come si è detto, era prima chiamato Saulo, Essendo poscia con Barnabà stato predicando per molti luoghi, se ne rintornò in Gierusalem, dove fù da Pietro, da Giovanni, e da Giacobo eletto Apostolo, e predicatore de' Gentili. E finalmente nel 25. anno dopo la morte di Christo, che sù il fecondo dell'Imperio di Nerone, in quel tempo appunto, che Festo successe à Felice nel governo dalla Giudea, fu, come Cittadino Romano, mandato prigione in Roma; dove fù tenuto due anni in una afsai libera prigione, ne fece in questo tempo mai altro, che disputare con gli Hebrei. Essendo poi lasciato via da Nerone, predicò, e scrisse molte cose. Si leggono sue 14. Epistole una a' Romani, due a' Corinthij una a' gli Efesi, una a' Filippensi, a'Colos-fensi un'altra, due a' Thessalonicensi, due altre a' Timotheo, una a Tito, à Filomene un'altra. Di quella; che à gli Hebrei scritta si legge, sù dubitato da alcuni, se soise sua, per essere dalle altre in ftile, e nel parlare differente : e furono di quelli, che à Luca, & à Barnabà, & à Clemente l'attribuirono . Scrisse anco Pietro due Epistole, che sono cognominate canoniche. La seconda molti vogliono, che non fia sua, per essere dalla prima differente di silie. Ma perche egli non poteva à molte ebse attendere, per esser del continuo all' oratione, & alla predicatione occupato, ordinò due Vescovi, Lino, e Cleto, Cicio tol. perche non mancassero di somministrare al popolo di Roma, & a gli altri stranieri, c'havevano la fede Christiana abbracciata, tutte quelle cose, che al ministerio sacerdotale appartengono. Era Pietro con la sua fantità in tanta riverenza venuto appresso di tutti, che già era a guisa di un Dio tenuto. Di che Nerone intanto idegno fi ritrovava, che non peníava altro, fe non come far-

ti per coadiutorida S. Pietro .

San Pie- lo morire: Per la qual cofa Pietro a persuasione de gli amici, per fuggire que-

tro mentre sto odio, & ira di Nerone, si usci di Roma. Et essendone per la via Appia forfugge di se un miglio langhi, s'incontrò (come dice Egesippo / cen Christo, & adoran. Roma, in- dolo gli dimandò, dove egli andava. Et Christo rispose : Ad essere in Roma ctra Chri- un'altra volta Crocefisto. Fino ad hoggi si vede una capella in quel luogo, doflo.

ve quello avenne. Hora confiderando Pietro quello , che il Signore dire voleva, e del suo stesso martirio souvenendoli, se ne ritornò tosto in Roma. E fatva, carlottiemone, chegli haveva già fatto Vescovo, il conservo, e la ca-todi venire Clemente, chegli haveva già fatto Vescovo, il conservo, e la ca-tedra, e la Chiesal dio già isconomando, discondo, i dod à tequella medic importelà di legare, e di affolvere, che Christo a me dicar. Et per quello fa-sore i conservo di conservo del conserv cendo poco conto di tutte le cofedi questo mondo, à guisa di buon pastore, orando, e predicando attendi continuamente alla falute de gli huomi. Haven- San Pictro do a questo modo Pietro disposto, non molto appresso fu morto per comanda- d'ordine di m ento di Nerone nell'ultimo anno del suo Imperio insieme con Paolo: ma con Nerone e differente uccisione: percioche Pietro fù affisso in croce col capo in giù , e co' crocifisto. piedi infu volti. E volle egli, che à questo modo il crocifiggessero dicendo . effere cola indegna, che effo la morte del Salvatore imitaffe. E fù in Vaticano fu la via Aurelia sepolto presso gli horti di Nerone, non lunghi dalla via trionfale, che al tempio d'Apolline conducea. Fà Pietro vinticinque anni Vicario di Christo. Nel medefimo di sù a Paolo mozzo il capo, & sù su la via Hostienfe sepolto, trentasette anni dopo la morte di Christo. Caio historico approva quello . che noi diciamo : percioche disputando contra un certo Proculo Catrafigo dice queste parole. Posso bene io mostrare i trosci de gli Apostoli; percioche se tu ne vai per la via trionsale, che à Vaticano mena, ò pure per l'Hostiense, i trosci loro ritroveral. Quelli, che questa Chiesa ne stabilirono, e San Pao Pietro, e Paolo senza alcun dubbio surono. Ne medesimi horti di Nerone so e deca-

molte ceneri di altri fanti martiri riposte sono . Percioche, essendosi in tempo pinato. di Nerone attaccato fuoco nella Cità, una buona parte ne ruinò con grandiffi-ma perdita delle facoltà de Cittadini. E perche fe ne riversava sopra l'Imperatore Nerone tutta la colpa, egli, che volle (come scrive Tacito) iscaricarsi di di Nerone questa colpa, e fare al popolo altramente credere, subornò molti falsi testimo- Imperato-. ni, perche dicessero, che i Christiani questo incendio causato havessero. Per re, la qual cofa ne furono tanti prefi, e morti, che vogliono, che per mezo de' corpi loro, che si brugiavano, se ne continualse per alquante notti in quei luoghi il lume. Scrivono alcu:ii, che il crudo Nerone istelso quello incendio eccitalse per volere vedere per questo mezo l'imagine dell'incendio di Troia, ò pure che li dispiacesse la forma di quelli edificij antichi , e quel torcere di strade con la strettezza loro, e penfasse, come colui, che era più scelerato, e peggiore in tutte le cofe di quello, che Caligola fuo zio stato si fusse, di bruciarne à quel modo Roma, e farla poscia in miglior forma rifare. Ne questo furore, e crudeltà contra gli edificij folamente si vosfe, che anche si oprò contra gli huomini stessi: perche sece morire una gran parte del Senato: ed anco in presenza di tutto il popolo cantò, e faltò con molta vergogna fua nella fcena . Fù anco nella vita dissoluto talmente, che in bagni freddi, ce odoriferi fi lavò, pescò con reti d'oro, lequali havevano le funi di porpora : e tutti questi vitij egli in modo nel principio dell'Imperio occultfi, che ne diede à tutto il mondo gran speranza de fatti suoi . Onde essendoli una volta detto, che egli al solito si sottoscrivesse nella sententia d'uno, ch'era condannato a morte, deh quanto mi farebbe caro, difse, ch'io non haveffi mai imparate lettere? Egli con tutto questo edificò splendidamente cosi in Roma, come altrove . Percioche se le Terme, & un portico di tre miglia. Fondò anco il portico d'Anzo, ch'io poco fa con mio gran piacere ho veduto, e considerato. Ma ritorniamo alla sua crndeltà, laqual fù tanta, che ne fece uccidere il fuo buon maestro Seneca. Il medesimo sè di Lucano poeta, di Agrippina sua madre, di Ottavia sua moglie, di Corneto Filosofo, di Pisone, e di tutti quelli altri Cittadini, che erano di qua che pregio in Roma. Per la qual cofa egli fi concitò finalmente tanto fdegno del popolo Romano, che ogni diligentia ne pofero per haverlo in mano,

e farlo crudelmente morire. E la loro deliberatione fi era di menarlo legato publicamente fotto una forca, & havendo lo fatto ben battere con verghe fino alla morte, gettario poficia nel Tevere. Ma egli quefle cofe preficentado, e ne fuggi fuori della Cirtà, & in una villa di un fuo liberto, ch era quatro miglia lontano fi al via Nomentana, è la Salaria, di fiu amano tolle à fe flépo la vita: il che fiù nel trentefimo fecondo anno della fua vita, & nel XIV. del fio Imperio.

#### ANNOTATIONE DEL PANVINIO NELLA VITA di San Pietro, e de quattro Ponte sei fegueati.

L Platina, che sono già XC. anni, visse nel Ponteficato di Sisto IV. che li diede la cura della libraria Palarina, la quale il medefimo Ponrefice haveva di una gran copia di libri accresciura; prese ascrivere le Vite de'Ponrefici Romani seguendo Papa Damafo, che ne fece da Pietro Apostolo fin al suo tempo un libro , e gli altri , che dopo Damaso ne scriftero, che furono Anastasio Monacho, e Bibliotecario, cioè Canceliero di S. Chiefa, che da Damaso scrisse fino à Nicola primo, & Guglielmo Bibliorecario medefimamente, che da Adriano II, fino ad Alessandro II, e Pandolfo . che da Gregorio lettimo fino ad Honorio II. ne scrissero . Martino Polaco dell'ordine Cisterciense incominciando da S. Pietro fece un libro de Pontefici fino ad Honorio IV. dal cui libro cavò il Platina, quanto era flato da Innocentio II. fino ad Honorio IV. aggiunto. Quello, che da questo Honorio fino ad Urbano VI segui, fu e da Theodorigo da Hiem Germano, che visse in rempo di un lungo scisma, in un bel libro, e da alcuni altritaccolto. Chi poi foffero quelli , che da Urbano VI. fino à Marrino V, ne scriffero (percioche fin qu'il libro, che in nome di Damaso si legge, fi ftende) non fi sà bene. Da tutti questi Autori adunque, e da Fra Tolomeo da Lucca dell'ordine de' Predicatori , che in rempo di Bonifacio VIII. scriffe delle cofe de' Pontefi, Romani un libro, cavò il Platina quasi da parola à parola (ma con più elegante ftile) quanto egli de'Pontefici fino ad Eugenio quarto scriffe. Et alle cose de'Pontefici quelle de'Principi fecolari fraponendo, questo libro ne fece, ch'egli delle Vite de' Pontefici intitolò. Quello, che segue poi da Eugenio fino a Paolo secondo, col quale compì il suo libro, o lo vide egli con gli occhi propri, o da quelli, che lo videro, l'intefe . Fù certo il Platina per quel tempo affai diligente . & erudito fcittore: ma perche io in alcune cose da lui diffento (percioche sempre gli huomini con la loso diligentia molte cole ritrovano, che prima non si fapevano) notetò brevissimamente in ciascun luogo le cose, nelle quali siamo discordi insieme, perche più chiara di loro notitia fi habbia . Et incominciarò primieramente dalla successione de cinque primi Pontefici, di che e frà i Latini istessi anco gran controversia, & è cosa al giudicio mio necessaria, e non indegna, che persetta cognitione se ne habbia. Questa quefione ho jo accuratamente trattara nel libro , che ho de'gefti de' Pontefici Romani scritto, e più distintamente nella Historia Ecclesiastica, confermando ciò, che ne ho derto, con molti argomenti, e consententie di scrittori antichi, La somma del quale trattato, che io hora, per effere breve, referitò fenza ragioni, & argomenti, fenza autorità, è questa: lo giudico, che Pietro Apostolo vivesse dopo la morte di Christo trentaquattro anni, rre meli, & alquantidi : perchele Christo fa crocefisso nel decimonono anno dell'Imperio di Tiberio, e nel trentesimo terzo anno mese della fua vita, nel quarto anno della ccij Olimpiade, nel Confolato di Galba, e Silla, come io hò ne'Commentari de' Fasti approvaro, e Pietro morì poi nell'ultimo anno di Nerone , ch'erano di Chrito Ixviii, nel Consolato di Ruso , e Capicone (come S. Girolamo, e Damaso (crivono) bisogna di necessirà, che ne segua il computo de gli anni, che io hò detro. Del quale rempo i primi nove anni fino al principio del secondo anno dell'Imperio di Claudio, non parti Pietro giamai di Giudea , come da gli Atti de gli Apostoli chiaramente si cava , e dalla Epistola di Paolo a i Galati, Il medefimo ferire Eufebio nella fua Cronica, & io l'ho altrove con mol-

te racioni provato . Se adunque, come tutti gli Autori concordano , Pietro nel fecondo anno dell'Imperio di Claudio, che fu il decimo della Passione di Christo, liberaro divinamente dalla prigione di Agrippa ne venne in Roma, pare, che necessatiamenie ne fegua , che prima , ch'egli veniffe in Roma , non ieneffe feite anni in Antiochia la sedia . poich'egli prima non parti mai di Giudea : ma che questa sua Catedra in Antiochia in altro tempo fosse: ilche io con testimoni di antichissimi autori a questo modo conchiusi . Nel decimo anno dopo la Passione di Christo , che su il fecondo , benche nel fine dell'Imperio di Claudio, uscino San Pietro di carcere venne in Roma, dove, havendo in questo viaggio di un'anno predicato sempre, entrò primieramente a'xviij. di Gennaro, onde in questo medesimo di èstata pure hora la folennità della Casedra di S. Pierro trasferira , Horà da questo tempo , fin che egli morì . vi corfero da xxv. anni , nè quali fe ben gll antichi feriffero , ch'egli in Roma sedesse, non ne segue però, ch'egli sempre in Roma habitasse . Percioche nel vij. anno di Claudio, ch'era il quarto dopo la fua venuta in Roma, havendo già dopo la morte di Simone Mago la Chiefa Romana conflituita, fù in virtù di uno editto di Claudio, che cacciava i Giudei via, forzato ad uscire di Roma (percioche non si conosceva ancora; ne si faceva differentia alcuna frà i Christiani, e gli Hebrei) e se ne ritornò perciò in Gierusalem , dove era già morto Agrippa , di cui temendo , era egli di Giudea fuggito. Quivi fi ritrovò presente al Concilio de gli Apostoli sopra lo annullare della Circoncisione, & alla morre della Beatiff. Vergine Indi lasciato Giacobo Apostolo in Glerusalem , se ne ando in Antiochia , evi dimorò sette anni , fino alla morre di Claudio, & all'Imperio di Nerone; nel cui principio fe nerltornò in Roma con Marco Evang, e riformò la Chiefa Romana, che ne andava perdendo . Istitul fuor coadiutori Lino , e Cleto . Scriffe due Epistole , e confortò , e spinse Marco à scriver l'Evangelio. Preso poi a caminare quasi per tutta Europa, sene ritornò finalmente in Roma l'ukimo anno di Nerone, che perfegultava i Christiani come autors dell'incendio di Roma. Et havendo eletto fuo fuccessore Clemente, a' xxix, di Giugno il martirio della Croce sofferse, in capo del ventesimo quarto anno, di più di un mese, e dodici giorni, ch'era primieramente sorto l'Imperio di Claudio venuto in Roma. Le quali cose tutte ho io da gli Atti degli Apostoli raccolte, dalla Epistola di Paolo a'Galati nel primo, esecondo capo, da Dionigio Vescovo di Antiochia, e da Gaio Scrittore antico, presto Eusebio nel xxv, capo del secondo libro della Historia Ecclesiastica , da Giustino nell'Apologia all'Imperatore Antonino Pio, da Cireneo nel primo, eterzo capo del terzo libto, da Tertulliano in più twocht, da Origene nel 3. Tomo nel Genefi, da Eusebio Cesariense nel veniclimo quinto capo del fecondo libto , dal Cronico di Damafo nelle Vite de'quatro Pontefici , Pietro , Lino , Clemente , e Clero , da Girolamo ne'libri delle Vite Illustri , nel Martirologio, e contra Gioviniano, nel primo libro della Epifania, nel fecondo Tomo axvij capi del Genesi, da Lattantio nel secondo capo del quarto libro, da orofio nel fettimo libro . e da altri Autori antichi .

## LINO PONTEFICE II.

Creato in vita di San Pietro adi 12. di Giugno del 57.

lutato, e creato Imperatore da i foldati, tofto che la morte di Nerone intefe, fe ne venne in Roma, dove havendo tutto ritrovato pieno d'avaritia, e di malvagità, fu nel lettimo mele del suo Imperio, insieme con Pisone nobilissimo giovane, ch'egli addottato per figliuolo si havea, presso al lago Curtio da Otone a tradimento morto. Fù Galba nella vita privata cofi nelle cole militari ,



Galba Imperate-

INO Tofcano , fa figliuolo di Herculaneo , e dall'uitimo anno di Nerone fino a'tempi di Vespasiano tenne il Pontificato, che fu dal Consolato di Saturnino. e Scipione, fino à quel di Capitone, e di Rufo: nel quale patio di tempo tennero, benche brevemente . l'Imperlo Galba, Ottone, e Vitellio . Galba, che fù di antichissima nobiltà, esendo in Spagna sa-

Imper:

Imper,

come in tutte l'altre della vita commune , eccellente molto ; fi ritrovò molte volte Confolo, molte volte Pro confolo, & assai spesso Capitano in gravissi-Otone me imprese ; & appresso di me è principalmente degno di molta lode, per la dottrina di Fabio Quintiliano, ch'egli di Spagna seco in Roma menò. Ottone poi fù per cagione di fua madre più, che per fuo padre, nobile. Fù nella vita privata assi delicato, e molle, e come famigliare già di Nerone occupò frà Vitell o quelli tumulti, e sangue l'Imperio. Egli andò sopra Vitellio, ch'era nella Germania stato dall'effercito salutato Imperatore, & havendolo in tre leggiere battaglie vinto, una presso l'Alpi, l'altra presso Piacenza, la terza presso Cremona, fù finalmente nella quarta presso Bebriaco rotto: perilche disperato de fatti fuoi, nel terzo mese del suo Imperio se stelso ammazzo. All'hora Vitellio, ch'era di samiglia più honorata, che noblle, ne venne in Roma, e tolta la bacchetta dell'Imperio, ad ogni crudeltà, e poltroneria fi lasciò trasportare. Egli fu cofi verace, egiotto, che mangiava più volte il giorno; & in una Vespasia- cena volle, che gli andassero in ravola due mila pesci, e sette mila uccelli. no Imper, Maintelo, che Velpaliano folse nella Palestina stato creato Imperatore dal suo essercito, e che venisse con buona parte delle genti alla volta di Roma, primieramente deliberò di deporre, e lasciare l'Imperio : animato poi da alcuni de i suoi, tolse l'arme, e ne forzò Sabino fratello di Vespesiano co i suoi adherenti a ritirarsi nel Campidoglio: & essendo quivi stato attaccato suoco, vi fù Sabino arfo con tutti i suoi. Ma essendo poco appresso gionto Vespasiano, veggendo Vitellio di non porere ottenerne il perdono, s'ascose dentro una pic-

ciola stanza del paiazzo, d'onde sù con gran vituperio cavato, e strascinato ignudo per la v la facra fino alle scale Gemonie, dove sù satto crudelmente morire, e gettato in Tevere. Hora in questi tempi reggeva Lino successore di Pletro la Chiefa Santa. Sono alcuni, che non facendo altramente mentione di Lino, e di Cleto, pongono in questo luogo dopo Pietro Clemente. Ma e loro contraria non solamente la historia, ma l'autorità ancora di Girolamo, il quale dice a questo modo: Clemente su il quarto, dopo Pietro, Vescovo in Roma, percioche fà Lino il secondo, e Cleto il terzo; se ben molti Scrittori Larini subito depo Pietro Clemente pongono, il quale senza alcun dubbio sù di tanta modestia, che forzò Lino e Cleto a regger con la dignità del Ponteficato la Chiefa, perche non havessero i posteri tolta da lui occasione di esfere nell'affettare questa dignità Pontificia ambitiofi, se ben Pietro ne diede a Jui, come per testamento, la successione di questo luogo. Hora Lino per ordine di Pietro istituì, che non potesse donna alcuna entrare in Chiefa, se non con la testa coperta Ordinò, e creò in Roma XVIII. Preti, & XI Vescovi. Scrisse una historia delle cose fatte da Pietro, e la contentione specialmente, ch'egli hebbe con Simon Mago. Nel tempo di questo Pontefice fù Filone Hebreo di natione Aleffandrino, il quale con tanta gravità, & elegantia molte cole scrif. Hebreo. fe . che ragionevolmente fi diffe , che , ò Platone imitava Filone , ò Filone Platone. Costui con la sua molta dottrina, & elegantia tenne la temerità di Appione a freno, & in Roma nell'Imperio di Claudio hebbe molta domestichezza con San Pietro; onde molte cole scriffe in lode de Christiani. Gioseffo ancor figliuolo di Mattia, facerdote Gierofolimitano, fatto da Vespasiano cat. tivo, elasciato in potere di Tito il figliuolo, finche Gierusalem si espugnasse. ne venne finalmente in Roma, e nel tempo di Lino scrisse sette libri della cattività Giudaica, i quali a Vespasiano, & al figliuolo donò, e che surono ripo-Hi in una publica libraria : onde ne fù quelto Scrittore per l'eccellentia dell'ingegno stimato molto, & degno, chegli si drizzasse una statua. Scrisse anco Gio-sesso ventiquatro altri libri della Antichità Giudalea, abbracciando quanto era à quella natione successo dal principio del mondo fino al decimoquarto anno dell'Imperio di Domitiano . Hora Lino, il quale era in molta fantità temaro , perche scacciava i demoni, & resuscitava i morti , fù finalmente dal Console Saturnino , la cui figliuola havea dalle mani del demonio liberata . fatto crudelmente morire . Fù in Vaticano sepolto presso al corpo di san Pietro à ventitre di Settembre, havendo tenuto undeci anni, tre mesi, & dodeci giorni il Ponteficato . Scrivono aicuni , che Gregorio Vescovo di Hostia ne trasseriste per un suo voto il corpo di questo Pontefice in Hostia , & magnificamente lo riponesse nel Tempio di san Lorenzo.

# CLETO PONTEFICE III ET IV.

Secondo il Panvinio del 77.



LETO nacque in Roma I nella regione del vico Patriclo . Iliuo padre fu Emiliano, & benche molto di dottrina , di coftumi , & di dignità fegnalato toffe , à perfuatione nondimeno di Clemente contra fua voglia l'honore del Pontificato tolfe, e'l teane in tempo di Vefpafiano. & di Tito dal fettimo Confolato di Vespasiano

fino al Confolato di Domitiano, & di Rufo, come Damaso scrive. Percioche, come già prima si dis-se, Vespasiano a Vitellio successe, & havendo l'impresa contra gli Hebrei continuata que anni, la lasció per venirne esso in Roma, a Tito il figliolo, il qual

LET

ne'due seguenti anni , costantissimamente maneggiandola , la recò col suo valore. e prudenza à fine. Et havendo conquistata la Giudea, desolata Gierusa. lem, e ipianato il Tempio da fondamenti, ne mandò in quest'impresa da seicento mila de'nemici à fil di spada, benche Gioseffo, il qual fu in quelta guerra fatto prigione, e lasciato in vita, per haver la morte di Nerone predetta, Vespasia- e che in breve sarebbe stato Vespasiano creato Imperatore, scrive, che un mi-

no 1 mp. e lione, e cento mila Hebrei di fame, e di ferro in quetta guerra periffero, e ne suoi faiti. fossero di più di cento mila fatti cattivi, e publicamente venduti tutti. Il che non dee parere lontano dal vero , poiche scrive anco , che questo venisse nel Un miliotempo de gl'azimi, quando da totti i luoghi della Giudea erano in Gierufalem, ne, ecento come in un carcere, concorfi gl'Hebret, per dover pagar la pena della spessa mila He- loro ribellione contra il popolo di Roma, e della perfidia contra l'innocenza del Nostro Salvatore Christo ulata. Trionfarono dunque di questa vinta natio. rono nella ne de gl'Hebrei il padre Vespasiano, e Tito il figliuolo sopra un carro trionfaguerra fatle, seguiti da Domitiano, che sepra un bianco, e bel cavallo n'andò; del qual rali da Veipaliano, trionfo fino ad hoggi nella via nuova fe ne veggono i fegni. E fi veggono nell'

arco lor trionfale fcolpiti i candelieri, fcolpite le tavole della antica legge, tol. tedal Tempio, e portate via col trionfo in Roma. Fù Vespaliano di tanta humanità, che sempre in molto pregio, & honorati ne tenne tutti quelli, ch' erano della famiglia di David avanzati, ò pure del fangue regio di quella natione. Nell'Imperio anche sempre modestissimamente si portò; percioche egli fù di cosi fatta clemenza, che insino a quelli, che erano rei perfallo di Lesa Maestà altro cassigo non ne havevano, che di parole. E facendo egli poco conto di coloro, che con troppa licentia contra di lui parlavano, da un punto à un'altro ne di offesa più , ne d'amicitia si ricordava . Fù nondimeno questo Prencipe tenuto troppo avido del danaro , benche , ne rapisse l'altrui , ne in altro del medesimo danaro si servisse, che usarne liberalità, e magnificenza. Percioche egline reco à fine il tempio della pace incominciato da Claudio, presso al foro, & incominciol'edificio dell'Anfireatro, del quale fino ad hoggi con molta maraviglia ne vediamo una parte in piedi . Egli fe sempre cost gran conto della virtù del figliuolo, che un di ad alcuni, che defiderofi dell'Imperio tumultuavano, disse, ò che, ò niuno, ò Tito il figliuolo, haurebbe havuto l'Imperio di Roma. Il che egli con gran ragione diceva, poiche per la

Tiro Im- fua gran virtà, & integrità, tà Tito tenuto, e chiamato le delitie degl'huomiperatore, e ni; percioche fu egli nella pace eloquentiffimo, e valoroffiimo nella guerra , iuoi fatti. e con gl'erranti oltre modo clemente. Fù si benigno tal volta da gl'amici riprefo, dicono, che rifpondesse, che non dovea mai alcuno partire doglioso, ne mello dal cospetto del Prencipe. Et essendofi una fera à tavola ricordato, che non havesse donato quel di cosa alcuna, vogliono, che sospirando dicesse Amici io hò questo di perduto. Non era prima stata maggior magnificenza usata di quella , ch'egli uso, finito , ch'hebbe , e dedicato l'Anfiteatro , e le Terme , che furono chiamate dal nome luo, facendo fare una caccia di cinque mila fiere. Egli rivocò anche dall'esilio Mausonio Ruso eccellente Filososo e me lto della familiarità di Asconio Pediano, persona dottissima, si dilettò. Morì nel secondo anno del suo Imperio, e su con publico lutto, come se à tutti morto il proprio padre fuse, accompagnato alla fepoltura. Sono alcuni, che ferivono, che Cleto succedesse à Lino nel secondo anno di Vespasiano, il quale tenne ro anni l'Imperio. Ma comunque si fosse, quest'è assai chiaro, che Cletofose ottima, e santifima persona, che non lascialse; che fare, per accrefcerne, e farne maggior la Chiefa Santa. In questi tempi fiori Luca medico d' Luca E. Antiochia, nella lingua greca assai dotto imitatore di Paolo Apostolo, e suo in tutte le sue preregrinationi compagno. Scrisse l'Evangelio, che è talmente

vangel.

da Pao-

CLEMENTE I.

da Paolo lodato, che meritamente dice Paolo questo Evangelio essere suo . Scriffe anco Luca i gesti , e le cose de gl'Apostoli appunto , come esse vedute l'haveva. Viffe ottantaquattro anni, hebbe moglie in Bitinia, e fu sepolto in Collantinopoli, dove furono nel XX. anno di Collantio d'Achaja le offafue infieme con le reliquie di Andrea Apost. trasferite, Nel medesimo tempo ritornando anco Filippo di Scithia, la qual Provincia havea egli 20 anni con la S. Filippo vita, e con le predicationi nella vera fede ritenuta, fe ne venne in Afia, & in Apolt. Gerapoli mori. E Cleto havendo bene retta la Chiesa di Dio, & ordinati secondo il precetto di Pietro, venticinque preti, fù fotto Domitiano della corona del martirio ornato, e fu fepolto a'venti fei d'Aprile in Vaticano appresso il corpo di S. Pietro. Furno anco molti Coronati del martirlo, e vi fu fra gl'altri Flavia Domitillia figliola d'una forella di Flavio Clemente Confolo rilegata nell'Ifola di Ponzo solamente perche confessava essere Christiana. Tenne Cleto dodici anni, un mese, & undeci giorni il Pont. il quale dopò la sua morse venti giorni vacò. Vogliono, che Cleto approvasse la peregrinatione, che si fà alle Chiefe degl'Apost. in Roma, e dicesse, che di maggiore frutto sosse per la falute il visitare S. Pietro una volta, che non il digiuno di due. E sotto pena di scommunica non volle, che alcuno queste peregrinationi impedisse ò disuadesse. Nel tempo di Cleto nacque la heresia de Nicolaiti, quali si serviano indifferentemente delle lor moglie, dicendo, che tutte le cole de'Christiani doveano essere communi. Nacque anco l'heresia de gl'Hebionisti, che affermavano Christo elsere stato puro huomo, e Paolo Apostata della legge.

heretics . Hebioni -

## CLEMENTE I. PONT. IV. ET III-

Secondo il Panvinio del 63.





LEMENTE nacque in Roma nella regione del monte Celio . Faustino sù fuo padre, e tenne il Ponteficato à tempodi Domitiano, il quale successe à Tito il fratello nell'Imp. e fu à Caligola, ò à Nerone simi-le, th'à Vespasiano suo padre, o che à Tito suo fratel. lo. Egli si mostrò ne i primi anni afsai modetato, poi fi

Imp. e fue

scoperse vitiolissimo, come colui, ch'era libidinoso, poltrone, iracondo, e crudele, co'quali vitii tanto odio fi concitò, che ne fece quasi à fatto dimenticare il nome di fuo padre, e di Tito il fratello . Fece molti della nobiltà morire , molti ne confinò, e li fece anco poi in quelli esilii tagliare à pezzi Fù poi in così fatto modo poltrone, che standosi folo otioso in camera , ne trafiggeva con un'acuto sfecco le mosche. Onde dimandato un di un suo servitore , se era alcuno con Domitiano. Ne anco una molca, rispose colui cianciando. Egli ne passò anco à si satta altezza, e pazzia, che commandò, ch'ogn'uno Signore, e Dio lo chiamalse, Coffui fà il secondo (essendo stato Nerone il primo) che i Christiani perseguitalse. Fece anco à forza di tormenti cercare fra gl Hebrei la generatione di David, e li fece mortre. El nalmente dalla divina vendetta forragion-

to, fù da'fuoi ifteffi in palazzo tagliato à pezzi, e fà nel XV. anno del fao Imperio. Il suo corpo fù da'beccamorti portato via , e & ignominiosamente sepolto , percioche Felice suo compagno in una sua vigna nella via Latie na li diede sepoltura. Hora in questi tempi era in Roma Pontefice Clemente IV. come hodetto da Pietro . Percioche Lino Il secondo , e'l terzo Cloto, benche molti de Latini penfino, che Clemente à S. Pietro fequiffe, come ancor'in un' Epittola (critta à Giacomo Vescovo Gerofolimitano accenna cioè, che veggendo Pietro effere il fine della fua vita vicino, & havendo intorno una moltitudine de'fuoi fratelli, tolto Clemente per mano, diffe lo coftitule sco costui Vescovo della Città, per essermi egli stato, dopò, ch'io venni in Roma, in tutte le cofe compagno. E perche Clemente quelto pelo fuggiva loggiunse Pietro Adunque per testesso solo procaccierai la salute, o ne lascie-rai nelle tempeste del fluttuante mare il popolo di Dio, potendo tù in tanto peda S. Pie- ricolo fovvenirli? Ma egli fù poi, come fi è detto, di tanta modeftia, che da tro suo suc se stesso Lino prima, e poi Cleto à se nella dignità del Pontificato ne proferì.

Scriffe questo Pontefice in nome della Chiefa Romana una molto utile Epistola

a'Corinthi , e che non molto si scostava dallo stil di quella , che di Paolo à gl

Ciemente è instituito ceffore,

futti.

Hebrei fi legge Ve n'è anco un akra in nome di Clemente istesto, la qual non! fù molto da gl'antichi approvata, come è medefimamente da Eufeblo nel 3 11. bro della sua historia, ripresa, quella disputa, che il medesimo Clemente molto à lungo scrive effere paffata frà San Pietro, & Appione. Egli e cofa chiara, S. Giovan. che Giovanni Apostolo figliuolo di Zebedeo, e fratel di Giacobo fino à questi ni Aposto- tempi passaffe. E fà l'ultimo, che l'Evangelio scrivesse, e confermò tutte quello, e suoi le cose, ch'erano state scritte da Matteo, da Marco, eda Luca. E vogliono. che l'Evangelio scrivesse per confutare, e porre à terra l'opinione de gli Ebioniti che sfaciatamente dicevano, non essere stato Christo prima, che Marla sua madre. E perciò incominciò egli à scrivere della natura divina del Salvator nofiro .. Scrifse anco Giovanni molte altre cofe , e frà l'altre l'Apocaliffi nell'Ifola di Patmos, dove era da Domitiano stato relegato. Ma essendo questo Principe stato morto, e dal Senato per la fua crudeltà annullatte tutte le cole fue, ne ritornò Giovanni à tempo di Nerva in Efefo, dove fino al tempo di Trajano perseverando, non fece altro, che animare, e configliare per lettere le Chiese dell'Asia, e finalmente il sessantessimo ottavo anno dopo la Passion di Christo nel Signor si riposò. Clemente in questo recandone del continuo con la sua pietà, religione, edottrina, molti alla fede Christiana, fu cagione, che P. Tarquinio capo de l'acrifieli insieme con Mamertino governatore di Roma ne concitassero contra Christiani Trajano, Onde ne su Clemente per ordine di questo Principe confinato in un'Ifola, dov'egli ritrovò da due mila Christiani condannati à tagliar pietre. Et essendo quivi gran penuria d'acqua, la qual andavano fei miglia lunghi à prender, montatone Clemente sopra una collina lvi presso, vidde, un'angello fotto il cui ple destro scaturiva divinamente un copioso sonte, nel quale tutti si crearono, e se ne convertirono molti alla fede di Christo. Di che idegnato Trajano, mandò alcuni de i fuoi, che legando al collo di Clemente un'Ancora lo gettaffero in mare. Ne paísò molto, tempo che'l corpo di questo gioriofo martire n'andò à dar nel lito, e fu in quel medefimo fepolto, dov'era featurito quel fonte, essendovi stato edificato un tempio Il che vogliono, che a'z 3. di Novembay venifse nel terzo anno dell'Imp Traiano. Tenne il luogo di Pietro nove an due mesi, e dieci giorni; e diede à molti scrittori la cura di notare diligentemente, e scrivere i gesti de martiri. E facendo secondo il consueto gl'ordini sacri nel mele di Decemb. creò dieci preti, due diaconi, e 15. Vescovi : vacò dopo la fua morte il Ponteficato 22. giorni. Ordinò, che la Cattedra Vescovale in luogo eminente si ponesse, e che il più presto, che fosse possibile, il Griffiano, che are battezaco, fi confermalse.

A N N O T A T I O N E, Se Clemente Papa, e martire, prendendo dopò la morte da Pietro il Pontificato lo reffe IX anni IV. mefi , e XXI. giorni , come fi cavadal libro di Damafo , e dall' ordine de Confoli, & Enfebio nel computo de gl'anni l'afferma, ne fegue di necessità, ch'egli, non come vuol Platina, fottol'Imperio di Trajano, ma di Vespassano, relegato fosse percjoche in quel tempo il governator di Roma poco benigno si mofrava co'Christiani , quasi che esti giudaizassero . Che già non mi ricordo havet lerto. che l'Imperatore Vespasiano i nostri Christiani mai travagliaffe , morì Clemen. te, come vuole Damafo, effendo Vespasiano la ferrima volta, e Tito la quinta Confoli, ch'era l'ottavo anno dell'Imperio di Vespasiano.

Nel terzo mele del Pontificato di Clemente a'xxiii. di Sertembre nel medefimo anno . che mori S. Pietro, fu Lino coadimore del medelimo Pietro nel xii anno, e quer-

to mele del fuo facerdotto , morto, come vuole Damafo .

Effendo poi Clemente morro in effilio Cleto, ch'era l'altro coadintore di S Pieren. e viveva li fuccesse nel Pontificato nell'anno xxvii, della falute nostra fotto l'Imperio di Vespasiano, e resse la Chiesa, come da Consolati, efatti di Damaso si cava, vi. anni v. mesi , e iii, giorni : Dopò la cui morie in capo di sette giorni , che era la sede vacata . 2'4. di Maggio del laxxiii che era il secondo anno dell'Imperio di Domitiano, ottenne il Pontificato, e lo tenne xii, anni due mesi, e dieci giorni, Tutto questo fi cava da Damaso nelle vite di questi Pontefici , e da Papa Giovanni III, in una certa Epift, Decretale scritta à i Vescovi della Germania, e da' fasti de' Consoli . Di che nafce . che non dicono bene alcuni Auttori , cofi Greci , come Latini , che confondono Cleso con Anacleto, poiche affai chiaramente fi vede , cofi per quel , che Damafo nescrive, come per quel, che la Chiefa ne tiene, la quale in quelta parte à tutti gl'altriscrittori antepongono , che Cleto , e da Anacleto diverso , e di nome, e di padre, e di patria, e delle cofeda loro fatte, e dal tempo, e giorno della lor morte, Percioche il primo fu Romano figlinolo di Emiliano, allevato fotte Vespasiano, e nel principio dell'Imperio di Domitiano a'xxvi. d'Aprile morto. Il secondo fù Greco, natoin Athene, figliuolo d'Antioco, e morì a xxiii. di Luglio gl'ultimi tempi di Domitiano, ela Chiefa Santa celebra, come di due fanti Pontefici. in diversi giorni la festa loro .

## ANACLETO PONTEFICE V.

Creato del 84 alli 14 di Maggio.



NACLETO figliuolo d'Antiocho, enato in Athene , successe à Cle Imp Tramente nel tempo di Traja jano Imp. no, che dopo Nerva fegui. e lor fatti. Fà Nerva buon Principe per la Republica, e per fua opera furono annullate dal Senato tutte le cose, che haveva Domitiano fatte , onde ne ritornarono molti dal loro effilio, e ne ricupe-

rarono molti le facuità, ch' erano loro state tolte. Ma effendo vecchio Nerva, e sù l'uscio dalla morte

veggendos, volendo al bene della Republica provedere, s'adottò per figliuolo Trajano, che era il lax anno della fua età. Trajano, che era Spagnuolo, c cogpo .

e cognominato Ulpio Crinito, tolto l'Imperio talmente nelle cose militari si portò, e nella moderatione delle cofe civili, che la gloria di ructi gl'altri Principi superò. Ampliò molto d'ogni parte i confini dell'Imperio , e recò nel priffino stato la Germania, ch'è olere il Rheno. Siggiogò la Dacia, e molte nationi , che sono oltre il Danubio , e le sece all Imperio di Roma soggetto. Ricuperò la Parthia, diede à gl'Albani il Re, fece l'Eufrate, e'l Tigre provincie. Vinfe, eritenne fotto il giogo l'Armenia, l'Afiria, la Mefopotamia, la Seleucia, Tefilonte à Babilonia, e penetrò fino a i confini dell'India, e nel mar rollo, dove fece anche un'armata per porne quei luoghi vicini dell'India in rovina. Ora Anacleto, ch'haveva animo di stabilire le cose della Chiesa co'costumi, e con le leggi ordinò, che ne Prelato, nè Chierico alcuno si lasciasse crescere, ne la barba, ne la chioma, che non si potesse il Vescovo da meno che da tre altri Vescovi ordinare, e che i Chierici non fossero privatamente, ma publicamente à gli ordini sacri ammessi. Ordinò à tutt'i fedeli, che dopò la consecratione si communicassero, e che quelli che suggissero di farlo fossero dalle Chiefe cacciati. Per questa via ndunque cresceva oltre modo la Christiana Republica, e Trajano, che dubitò, che non ne seguisse perciò qualchedanno all'Imperio di Roma, permesse la terza persecutione contra Christiani, nella quale ne surono molti morti, e frà gl'altri Ignatio, che sù Barba , dopò S. Pietro il terzo Vescovo della Chiesa d'Antiochia . Il quale essendo & chioma stato preso, e condannato per dover effer dato a mangiare alle bestie, mentre prohibita che pe era da Soria condotto in Roma, non restava per tutti i luoghi dell'Adi porsure fia, onde passava di confermare, & animare i Christiani nella fede, scrivena' Chierici done anche à gl'altri, co'quali non potea ritrovarfi presente. E frà l'altre pa-

che io possa il mio Christo fruire, vengane pure sopra di me il suoco, la Cro-

Antiochia, il ruggire de i Leoni: Io sono disse il frumento del Signore Iddio, e sarò da i denti delle bestie difranto, per diventare à Christo un pane mondo, e puro .

di Papa A - role, queste particolarmente diceva. Pure, che io ritrovi il mio Christo, e S.Ignatio ce, e le bestie, e tutti I flagelli, che li possonoad un corpo dare, con tutti i Vescovod tormenti, che il diavolo sà immaginarsi. E finalmente udito, ch'egli hebbe

fliani.

Eell mori nell'undecimo anno di Trajano, e ne furono le sue reliquie in An-Plia, quel- riochia portate, e fuori della porta Dafnica riposte . Plinio secondo, il giole, che scrif vane, che in quel tempo quella provincia reggeva, mosso à pietà del tanto fe de' Cti- numero de Christiani ch'erano morti, scrisse all'Imperatore Trajano, trosstrandoli, che di questo cosi incredibile numero di Christiani, che si faceano morire, non fe ne ritrovava pur uno nel quale fallo alcuno fi ritrovasse, ò che in cola alcuna le leggi Romane trafgredisse, se non che solamente ben per tempo la mattina cantavano hinni à Christo loro Dio; e tenevano, che gl' adulterii, & altri simili vitli fossero illeciti, & abbominevoli . Mosso all' hora da queste parole Trajano, rescrisse, che non bisognava più andare di questi Christiani cercando, ne perseguitandoli: ma se gli s'offerivano dinanzi, li castigasse. Egli morì anche in questa persecutione Simeone consobrino di Christo, e che era figliuolo di Cleosa. Il quale essendo Vescovo Gierosolimitano fù posto in Croce, e morì nel cxx. anno della sua vita. Ora tutte que-Vescovo di flecose, ch'io hò detto sotto questo Pontefice passarono, e non sotto Cleto, come dice Eusebio nel terzo libro della sua historia. Percioche scrive Damafo, che Cleto, & Anacleto, e di patria, e nella maniera della morte differirono. Che già Cleto fu Romano, e fotto Domitiano morì, Anacleto fu Atheniele, e fotto l'Imperiodi Trajano refe l'anima à Christo. Questo Pontefice, del quale parliamo, volte, che i martiri fossero in luogo separato dall'altre genti sepolti. E facendo nel mese di Decembre una volta ordinatione, ered cinque prett, tre Diaconi, & in diversi luoght sei Vescovi. Et elsendo

Gierufaleme :

stato finalmente di martirio morto, alli 13. di Lugio, la Chiesa, ch'egli havea nove anni , due meli , e dieci giorniretta , tredici di flette fenza Paftore .

#### NOTATIONE.

Dono Anacleto fa nel decimo quarto anno di Diocletiano eresto Pontefice Evarifie. Nel cui luogo fù poi nel duodecimo quarto anno dell'Imp.di Traiano creato Alleffanero, il qual morendo nel decimonono anne del medelimo Principe , hebbe Siño per successore Sicava da Damaso, da Eusebio nelle Croniche, del terzo libro dell'hifloria Ecclefiaftica , e da'fatti de' Confoli . E perche negl'anni quafi di ogni Pontefice diffentifeo da Platina, e farebbe troppo noiolo in volere ia in ogni Pontefice dirne il mio parere, porto nel fine di questo libro un breve catalogo de gl'anni di tutti i Pontefici , che io con lunga e non poca fatica da antichi , & approvati autiori hò formato. Le quali enfe poi to più diffusamente esplicherò nel mio libro, ch'io darò poco apprello in luce de'pefti de' Pontefici Romani .

## EUARISTO PONETFICE VI-

Creato del 56. a' 16. di Luglio.



VARISTO di natione Greco, ma di Padre Hebreo, nato della Città di Bethelem, tenne il Pontificato nel tempo di Trajano, il qual Trajano, per la Impera. e fua gran giuftiria, & huma- fua boncà . pità, mi fpinge à dover far di le alsai spesso mentione . Percioche egli talmente, e con tanta modeffia con tutti ugualmente fi portò, che fino à tempi di Giustiniano

si costumo di dirsi nelle acclamationi de Prencipi, che più felici di Augusto, e migliori di Trajano fossero. Egli sit ancora di canta humanità, e benignità nel vilitare gl'infirmi, nel falutare gl'amici, nel frequentare le fefte, & i banchetti dove convitato era, che glie ne fu dato à vigio. Onde ne nacque quel suo detto degno certo di un'Imperatore, che così bisognava un Prencipe portarsi co'privati, com'egli desidera, che i privati con lui si portino. Distribuì ugualmente à tutti coloro, che lo meritavano, egl'honori, e le ricchezze, & i premii . Non fofferse mai, che si facesse ipgiuria ad alcuno. Diede molte immunità alle Città; che oppresse, e bisognose si ritiovavano Rifarci; & accommodò i paffi, & i fiumi, perche ficuramente, e facilmente fi vaicalsero, e fortificò con un'alto, & ampio muro il porte di Ancona per tenerne i Flutti del mare à freno. Non fece in effetto, ne per 3) mai altro, che quello, che alla commune vita de gl'huomini utile fosse. Et havendo egli tanta gloria nella militia, e nelle cofe di pace acquistata, per un flusso, che in Seleucia Città della Isauria li sopragiunse, morì, havendo retto 18, anni, e 6. mesi l'Imp. Furono poi le sue ofsa portate in Roma, & in una urna aurea sepolte in una gran colonna à Chiocciole, che drizzata era nel foro, ch'egli haveva in suo nome edificato. E bno ad hoggl nel medelimo luogo quelta colonna fi vede che è alta 140 piedi.

Colonna di Trajano

fcovo di

ti, Ititoli, &ordino, che 7. Diaconi dovessero guardare il Vescovo mentre che per la verità predicava. Ordinò ancora, che non fosse ammessa l'accusatione della plebe contra il Vescovo. Fece il Decembre tre volte prdinationi , e cred sei Preti, edue Diaconi, e cinque Vescovi in diversi luoghi. Nel tempo di questo Pontefice visse Papia Vescovo di Hieropoli, auditor di Giovanni, Il quale non fi compiacque tanto della Historia de gli antichi discepoli del Salva-Hieropolitore, quanto della voce di Aristone, e del vecchio Giovanni, che ancor vive-va. Dal nominare egli, e fare quasi di tutti gli Apostoli mentione si conosce, altri esser quel Giovanni, che frà gli Apostoli si pone, & altri il vecchio Giovanni, ch'egli numera dopò Aristone, il quale fu senz'alcun dubbio dottiffimo e per la sua dottrina seguitato da molti, come surono Hireneo, Apollinare, Tertulliano, e Vittoriano da Poiterfi, e Lattantio Firmiano. Egli fu anche în questi tempi Quadrato discepolo de gli Apostoli, il quale, e con la fede, e to gran dicon la industria sua il più, che pote, sostentò la Chiesa di Dio, che all'hora in fenfor del-

- Aristide Filolofo Christiano

Athene, e tutto por cagione delle Dea Eleufina, nelle cui cerimonie, e facri-Aiana fede. ficii tutto posto si rittovava, acceso, e volto nella sovina de i Christiani, Quadrato li portò, e diede un libro, ch'elso haveva composto dell'honestà della Religione Christiana. Il medesimo sece nel medesimo tempo di un'altro suo libro Aristide Filosofo Athenicse, e discepolo insieme di Christo. Per la qual cofa mosso dalle ragioni , che in se questi due libri contenevano , giudicò Adriano, non elser bene, che lenza elser uditi folsero i Christiani per tutti i luoghi dell'Imperio morti. E ne scrisse perciò tosto à Minutin Fondano proconsolo dell'Asia, ordinandoli, che non ne facesse altramente morire alcuno, se non costava dell'accusatore, e del sallo. Morì Evaristo di martirio come vogliono alcuni, nell'ultim'anno di Trajano. Ma meglio dicono quegli altri, che voglieno, che morifse in tempo di Adriano, prima che verfo Christiani si placas-se. Percioche egli su Pontesice nove anni, dieci mesi, e due giorni, e su in Vaticano presso al corpo di San Pietro à 27. d'Ottobre sepolto. E vaco dopò lui dicianove giorni il Ponteficato . Questo Pontefice ordinò, che gli sponsalitii prima publicamente da parenti si celebrassero, e poi gli sposi dal Sacerdote folennemente fols:ro benedetti,

## ALESSANDRO I PONT: VII.

Creato del 109.a' 15.di Novembre.

Adriano Imperatore e fuoi fatti .



LESSANDRO fieli-A LESSANDRO ngitnato in Roma nella regione di Campidoglio effendo giovane di età, ma di costumi vecchio, tenne à tempo di Helio Adriano il Ponteficato. Fù Adriano felipolo di una cugina di Traiano, e tolto l'Imperio, incominciò ad effer molto à Christiani contrario; ma poi, come

appresso diremo, la loro pietà, e religione conofcendo, con tutti loro amorevolissimo si mostrò. Il popolo di Roma, che beneficiato da quello Prencipe fi conosceva, lo chiamò padre

della patria, e la fua moglie Augusta. Fù Adriano nell'una, e nell'altra lingua bene erudito, compose moke leggi, e drizzò una bellissima libraria in Atene . E diede agli Atenieli, che glie ne facevano instanza, le leggi conformi à quel che Dracone, e Soione sentito sopra ci haveano. Efatto anch'egii Sacerdote della Dea Elepfina, cumuiò gl'Atheniefi di doni, e rifece un lor ponte fopra il fiume Cefifo, ch'havea la gran copia dell'acque totto: Fece in Roma un ponte, che egli chiamò del fuo nome, e che ancora vi fi vede, e dalla parte di Vaticano presso al Tevere un magnifico sepolero, che hora se ne servono i Pontefici per una Rocca. Edificò ancor in Tivoli fontuofamente una Villa, che hoggi Tivoli vecchio chiamano, e qui fece difegnare, e notare I nomi delle pro- Angelo evincie, e lunghi più celebri del mondo. E passando in Pelusio in Egitto fece dificato da quivi drizzare la sepoltura di Pompeoassai magnificamente Hebbe per suoi fa. Adriano miliari Plutarco Cheroneo, Selto, Agatocle, & Enomao Filosofo, della dot- Imperatotrina de quali molto fi dilettò, & hebbe Svetonio Tranquillo per fecretario . re . Maritorniamo ad Alestando Pontefice, il quale in memoria della passione di Plutarco. Giesù Christo aggionse alla messa queste parole. Qui pridie quam pateretur , sino alle ultime parole della confecratione. Inflitui ancora, che l'acqua Santa, che chiamiamo meschiandovi del sale con orationi Sacre facendola, servisse nelle Chiefe, e nelle camere, per cacciarne via i demoni . Volle di più, che Svetonio nella confectatione del Calice si mescolasse acqua col vino, per significarci la Tranquilcongiuntione, & unione di Christo con la sua Chiesa. Ordino medesimamente io. che la oblatione dell'Hostia Sacra si facesse di pane azimo, e non fermentato sì come per innanzi si faceva; perche à questo modo fusse migliore, e più pura. e per torre insieme à gi'heretici Ebioniri ogni occasione di calunniare. Nei tempodl quello Pontefice fu Agrippa cognominato di Caftore, il quale con la fua Santa da dottrina eccelientemente confuto, quanto haveva Balilide heretico contra il Sa. chi infticro Evangelio fcritto, facendoli beffe di alcuni nomi barbarl, di alcuni profeti, tuita. e del Dio loro, che egli finti si haveva. E mort appunto Basilide in quel tempo, che Coceba capo della fattione hebraica perfeguit con molti flagelli, e supplicii, i Chistiani. Mà l'Imperatore Adriano gastigò sieramente la pertinacia di paCattoliquello cattivelo, e di tutti gl'altri Hebrei fuoi feguaci, facendoli come merita co Bafilivano morire, e commandò, che non foffe lecito ad hebreo alcuno d'entrare in de heretico Gierufalem; ma che vi poteffero solamente i Christiani habitare. Risecequesto Prencipe la muraglia, gli edificii in gran parte di Gierufalem, e la chiamò perciò dai suo nome Helia. In questa Città su fasto il primo Vescovo, che de Gentili fosse, e sù Marco, restando di farsi più di quelli, che erano stati Hebrei. A tempo di quello Pontefice Aleffandro furon per la fede di Christo martirizati Safira Antiochena, e Sabina Romana. Fiorirono anco in quello tempo nell'arte Rhetorica Pavorino, Palemone, Herode Atheniefe, e Marco Bizantio. Il Pontefice Aleffandro, havendo nel mele di Decembre, fatte tre ordinationi creati cinque preti, tre Diaconi, e cinque Vescovi per varii luoghi. Fù della corona del martirio ornato insieme con Eventio, Teodolo Diaconi a'tre di Maggio, e fu sù la via Nomentana, dove era stato morto sette miglia lungi da Roma sepolto a' tre di Maggio. Resse la Chiesa dieci anni, sette meli, e due giorni. E vacò dopò lui venticinque giorni il Pontificato.

Agrip.

Gictufalem rifatta da Adriano lmp,

Favorino

### SISTOL SISTO L PONTEFICE VIII.

Creato del 117. a'19. di Maggio.

Ad riano Imp. e fua bont à.



CISTO fà anch'egli Romano figliuolo di Paftore. come altri vogliono di Helvidio. E tenne il Ponteficato anch'egli à tempo di Adriano fino al Confolato di Vero, e di Anniculo. Fà Adriano connumerato frà i buoni Principi, percioche egli fù liberale, splendido, magnifico, e clemente, Onde esfendoli andato Virileo col ferro sopra per ammaz-

zarlo, altro gastigo non li diede, se non che come matto, lo diede in poter de' medici , che lo curassero: E soleva due, e tre volte il giorno visitare gl'infermi. Rifece à sue spese Alessandria, che era stata rovinata da Romani. Rifece ancora in Roma il Pantheone, e sece al popolo un donativo di cose aromatiche. Stando, perdover morire, vogliono, che questi versi dicesse; (Animula va-gula, blandula, Hospes, comesque corporis. Que nunc abibis in loca palli-dula frigida, nudula, nec ut soles dabis jocos.) Come se havesse vosuco in quel punto estremo cianciare con l'anima sua, che hospita, e compagna del corpo chiamava, e che abbandonandolo, per dover andar in luoghi pallidi, rigidi, ignudi, non haurebbe seco più, come soleva, cianciato. Egli morì di hidropifia nel 22 anno del fuo imperio, e fu in Pozzuoli nella Villa Ciceronia, na fepolto. Sifto in questo vosso tutto il governo della Chiesa Santa, ordinò, chene i Calici, ne l'altre cofe sacre dell'altare, da altri, che da i ministri ordinarii si toccassero, e che il corporalle, che chiamano, non si facesse d'altro, che di tela di lino purissima. Volle ancora, ch'essendo i Vescovi citatt in Roma, non foffero da i luoi nel loro ritorno ricevuti, se seco non portavano let-Meffa co- tera del Papa. Ordinò, che si dicesse nella Messa (Sanctus, Sanctus, Sanmessi dica dus Dominus Deus Sabaoth.) Percioche dal principio la Messa si detta assat nella Chie schiettamente. S. Pietro dond la consecratione uso d'idire il Pater noster. S. sa primi- Giacobo Vescovo di Gierufalem l'accrebbe di altri misterii . L'accrebbe anche

ti va, &ac- Bafilio, egli altri di tempo in tempo. Celestino vi ordinò l'Introito. Gregorio erescimen il Kyrie eleison, & Il (Gloria in excelsis Deo. ) Telessoro le orationi . Gelafio Primo la Epistola, e S. Gieronimo l'Evangelio. L'Alleluja fà tolto dalla Chiefa Gierosolimitana, il Simbolo sù instituito nel Concilio Niceno. Pellagio ritrovò la commemoratione de morti. Leone Terzo il baccio della pace. Innocentio I. (l'Agnus Dei, ) Hora ritrovandofi nel tempo di Siflo per lo molto fangue, che si spargeva de Christiani, pochi, che havessero ardimento di confessare il nome di Christo, perche i Christiani della Gallia dimandavano un capo, fu lor mandato PcHegrino cittadiuo Romano, il quale havendo que' Galli confirmati, e convertiti ancora de gl'altri alla fede, mentre, che in Roma se ne ritorna, su su la via Appia in quel luogo, dove apparve Christo à S. Pietro, e gli fù detto (Domine quò vadis) dalli perfecutori de Christiani morto, & il suo corpo da fedeli in Vaticano presso il corpo di S. Pietro sepolto: Aquila di natione Hebreo, che fu il secondo interprete dalla legge Mosaica

depò l fettanta, che vissero à tempo di Tolomeo Filadelfo, dal tempo di Clau dio, per cui ordine era egli con Priscilla sua moglie di sua casa partito, giunse fino al Pontificato di Sisto, come alcuni anche vogliono sopravisse, Hora havendo Sisto fatto nel mese di Decembre tre volte ordinationi , e creati undici Hebreo 2. Preti, altretanti Diaconi, e quattro Vescovi, su della corona del martirio interprete ornato, e presso S. Pietro in Vaticano sepolto. Tenne o anni il Pontificato, della Bibe tre mesi, e ventiun glorno. E vacò solamente due giorni dopò lui la sedia.

Pell cerino Rom. Aquila

### TELESFORO PONTEFICE IX.

Creato del 127. a'19. d'Aprile.





ELESFORO Greco . nato di padre Anacorita.

tenne al tempo d'Antonino Pio Imp.e Pio il Pontificato . Il quale fua gran Imperatore dalla parte dei pa bonta. dre trasse l'origine sua dalla Gallia Cifalpina , e tennel Imperio infieme con Aurelio. e Lucio suoi figliuoli ventidue anni, e tre meli con tanta modestia, e benigità, che ragionevolmente confegui il

Antonio

cognome di Pio . e di padre della patria . Non fù ne in publico , ne in privato mai ad alcuno grave , ne acerbo nelle efattioni de denari, ò de tributi; anzi alle volte così rimesso vi si portò, che ne bruciò publicamente tutte le scritture di coloro, che al publico erano obligati, e debitori. Che si può egli più dire di questo Principe ; se non che si può ben per una voce di tutti in religione, in pietà, in gravità, in humanità, in clemenza, in giustitia, in modestia à Numa pompilio agguagliare. Egli con maravigliofa liberalità fovvenne i Cittadini , perche riparafs:ro Pono di alla gran rovina, che loro fece il Tevere, che in quel tempo allagò, gittò à Terracina, terra, e guaftò in Roma molti edificii, e publici, e privati. Rifece anche, Colonna come fino ad hoggi fi vede, con gran fabbriche il porto di Terracina, e di Gaedi Antora. A fue spele, crederel io, ch'egli drizzasse quella gran colonna à Chioccio nino le, dalla quale una cofi celebre parte della Città di Roma il nome tolfe. Ho ra Telesforo, che comedicevamo, successe à Sisto, ordinò, che nelle sette gestima orfettimane, che precedono alla Pasqua, si digiunalse; e che nella Natività dinata da del Salvator Nostro si dicessero tre melse. una à meza notte, perche Christo Telessoro in Bethleem à quell'hora nacque ; la seconda sù'l primo hascere dell'aurora . quando fù da Pastori Christo conosciuto ; la terza in quell'hora del giorno , nella quale la luce della redentione , e della verità ci si discoperse , che sù , quando il Salvator Nostro su posto in Croce, che già prima innanzi l'hora di terza non si poteva celebrare. Ordinò ancora, the innanzi al facrificio, si cantalse Gloria in excelfis Deo . In questi tempi Giustino Filosofo nato in Napoli Città della Palestina molto per la fede di Christo si travagliò, e donò ad Antonino Pio, & à figliuoli un libro, ch'egli scrisse contra gentili. Fece appresso un dialogo contra Trifone Principe degl'Hebrei. Scrifse una invertiva contra hereico. Marcione, il quale, feguendo l'opinione di Cerdone, diceva esser due signori, l'un buono, el altrogiulto, quali due contrari principii della creatione, e del-

Quadra-

che il giorno di Natale fi ce-Ichrino 4. Melle.

Giuftine Filosofo . Marcione

60.

la bontà . Impugnò anche talmente Crescente Civico , e ghiotto , e timido della morte, e libidinofissimo, e bestemmiatore di Christo, che ne su finalno hereti- mente con inganni tradito, e fatto per l'honor di Crifto morire . Serive Eufebio, che questo nemico di Giustino, non sù Filosofo, ma Filopompo, cioè Fortine amatore dell'arroganza. In questo medesimo tempo prevalle molto l'heresia di Martire.

Valentiano; i cui seguaci dicevano, non havere Christo cosa alcuna dal corpo della Vergine tolta: ma elserne passato puro, e netto, non altramente, che per una canna, Fotino, che firitrovava in questo tempo Vescovo di Llone, persona di gran dottrina, e bontà, essendo, come vnote ludoro, di novanta anni, fofferse costantissi mamente il martirio. Ma Telessoro, havendo fatte quattro volte ordinationi il mele di Decembre, e creati quindeci preti, otto diaconi, etredici Vescovi, sù della palma del martirio ornato à i cinque di Gennaro, & in Vaticano presso il corpo di San Pietro sepolto. Tenne 11. an. ni , tre meli , e 22, giorni il Pontificato. E dopò lui la fede 7. giorni vacò .

# HIGINIO PONTEFICE X

Creatodel 138.a'13. di Gennaro.



TIGINIO di natione Gre. co nacque in Athene, e successe a Telesforo, a tempo, che Antonino Pio reggeva l'Imperio. La molta virtù di questo Principe mi sprona di dover dire di lul qualche altra cola, prima che io à ragionare di Higinio ne venga. Fù Antonio Pio nella gloria militare moderato talmente, che s'ingegnò sempre di difen-(are, e confervare, anzi che di accrescere le provincie dell'Imperio, e soleva havere spesso quella parola di

Scipione in bocca, che haurebbe anzi voluto un cittadino falvare, che mille nemici uccidere, contra la opinione, e intentione di Domitiano, il quale for leva l'esercito de Romani quasi in bocca de nemici porre, perche più raro In Roma si ritornasse, cosi havea egli in odio la moltitudine, e temeva di dover un giorno vederla corrucciata seco. Fù poi Antonino di tanta giustitia, che molti Re, e molte nationi, che contendevano infieme, ne depofero per fuo ordine l'arme, & in mano di lui tutte le lor differenze rimefsero, e fi quietarono, e cedettero tofto à quanto egli fopra le liti loro fententio. Per queffe tante, e così lodevoli parti, dopò ch'egli morì, il popolo di Roma gli constitui il Sacerdote, gl'ordinò i givochi Circenfi, gli drizzò il tempio, e gl'inflituì i folda-ti Antoniani. Hora Higinio in questo riordinò in Roma con molta prudenza il clero, e i fuoi gradi distribuì. Ordinò, che le Chiese solennemente si dedicastero, e che non si potessero, ne accrescere, ne diminuire senza volontà, & ordine del Vescovo, o del Metropolitano. Volle, che ne travi, ne altra materia preparata per edificare la Chiefa, si potesse ad usi profani convertire; ma per edificare un'altra Chiefa si bene, oun convento di Religiofi, condescendendovi però, e concedendolo Il Vescovo. Ordinò, che almeno un padrigno, o una madrigna nel battelimo à battezare i bambini intervenilse. Volle ancora che

no Pio Imperatore clementi ff che il Metropolitano non potesse far reo, nè condennare in alcun delitto il Vefcovo à lui fottopostose prima non fosse ben vista, e discussa la causa in preten-le Chiefe, 23 de gl'altri Velcovi della medefima provincia, & al medefimo Metropolita da chi ore no foggetti. Sono alcuni, che questo à Papa Pelagio attribuiscono, e non ad Higinio. In questi tempi fu Policarpo discepolo di S. Giovanni Apostolo, dal quale fi Velcovo di Smirna eletto, e fu in effetto cofi in religione, come in dottrina principale di tutta l'Asia. Costui venendo in Roma ritirò alla verità molti Christiani, che s'erano lasciati ingannare, e falsamente persuadere da i feguaci di Valentiniano, e Marcione heretici. E perche Marcione, che in queflo tempo viveva, andando à Policarpo, incontra, gli difse. Conoscimi forse tu bene; Alsai bene ti conosco, gli rispose il Santo vescovo, per un primoge-martire, nito del diavolo. Percioche questo heretico negava, che Iddio creatore del rut. to fosse il padre di Cristo. Nel qual tempo poi deil'Imperio di M. Antonio, e L. Aurelio Commodo, che fù la quarta perfecutione de Christiani dop o Nerone, fù in Smirna, dov'egli si ritrovava passore del gregge commessoli, dal proconfolo tatto nel mezzo delle fiamme accese gittare, dove martire morì. Melito-me anche Asiano Vescovo di Sardi, e discepolo di Frontone Oratore, scrisse un ne Vescolibro della dottrina Christiana, ch'eglià M. Antonio dond. Tertulliano loda vo di Sardi molto l'ingegno di quello Vescovo, e dice ch'egli fù quasi generalmente da' nofiri riputato, e tenuto profeta. Sotto l'Imperio di M. Antonio, Teofilo Ve- Vescovo scovo d'Antiochia scrisse contra Marcione un libro; ne scrisse un'altro contra la Antiocheherefia di Hermogene; il quale chiamando Dio la materia de gl'elementi à Dio no, scriffe e non alla natura la comparò. Hora havendo Higinio accresciuta, quanto cell corra Herpuote, la Chiefa di Dio, efatte nel mefe di Decembre tre ordinationi, nelle mogene . qualicreò quindeci Preti, einque Diaconi, e sei Vescovi, sù della corona del heretico. martirio ornato; & in Vaticano presso il corpo di S. Pietro sepolto à tredici di Gennaio. Fù Pontefice quattro anni, e tre meli, e quattro giorni: e vacò quattro giorni dopò lui il Pontificato.

### NNOTATIONE.

Serive Damaso che tutt'i Pontefici da 3, Pietro Apostolo fin'à Telesforo morirono per confessare Christo, martiri. Si dice ancor volgarmense, che fino à S. Silvestro tutt'i Vescovi di Roma furono martirizati, 11 che ( salva sempre la verità ) non ritrovo jo presto gl'antichi historici scritto. Anzi non sempre s'inquisiva criminalmente contra Christiani . Trajano vietò questa inquisitione . Hadriano Pio . e Marco non volle, che fosse chiamato in giuditio persona, che Christiana fosse, come da'reseristi loro, che fino ad hoggi si leggono, appare. Ebenche così fassi decreti, che parevano in favore de'Christiani fatti fossero spesso dalla rabbia de popoli, e de governatori de'luoghi poco offervati, e rotti, non era però perpetua perfecutione, nè fempre era pena di confessare d'esfere Christiano Higinio, e Pio furono intempo di Antonio Pio ottimo Prencipe, il quale, come Xifilino riferifee nell'Epitoma di Dione freno quefte persecutioni de i Christiani, si moltrò ancor piacevole con esso loro Vi è anche, che nel libro di Damafo non fi tà del marririo loro mentione alcuna. Di più , nella libraria Vasicana è uno antichistimo libro feristo di più di fessanta anni in cana pecora, dove fono descripti tutti i Pontefici sino a Silvestro Secondo, da qualche diligentiffimo ferittore raccolti Hora qui Anacleto , Elemerio , Zeferino , Antero, Dionigio, e Milciade, che furono avanti à Silvestro, apertamente, e chiaramente fi veggono effere confessori chiamati, e martiri una patte degli altri. Perche ve ne sono ancora alcuni, che questo titolo nè di confessore, ne di marisre hanno . Furono per ventura chiamari marriri tutti quefts Pontefici, perche fe bene non morirono di morre violenta, foffersero nondimeno per la confessione di Christo molte persecutioni , e flagelli dalla furiosa plebe , e da gl'iniqui magistrati , che un'eterno odio contra gl'amici di Christo serbayano . Ma io veggo , che questi vengono da S. Cipriano chiamati confessori,

### PIO'I. PIO I PONTEFICEXI.

Creato del 142. a'15. di Gennaro.

plefia, Antonio folo tenne l'Imperio, la cui virtù cofi da ogni parte compita, quando posta in un'animo humano capire, si può più agevolmente ammirare,

M. Antonio filofofo , & L. Aurelio Commodo Imperatore e loso fatti.



DIO figlinolo di Ruffino nacque nella Città d'Aquileja nel Friuli, e tenne à tempo di M. Antonio Vero il Pontificato; il qual Vero infieme con L. Aurelio Comodo il fratello reffe 19. anni l'Imper. Guerreggiarono questi Principi di compagnia contra i Parthi, e con molta felicità li vinfero, e ne trionfarono . Ma essendo poi morto Commodo di apo-

che a baltanza lodare. Percioche egll, si perche in fino da'suol primi anni in ogni fortuna hebbe, e mostrò sempre il medesimo animo, e'i medesimo volto . fi ancora perche la benignità della fua natura gareggiava con la dottrina, ch'-Brontone egli da Frontone Oratore imparata haveva, ne fil meritamente da tutti chia-Oratore mato, e cognominato Filosofo. Soleva havere spesso in bocca quella sentenza di Platone. Che felice il mondo; se o i Filosofi, lo governassero o i Principi filosofastero. Fà così avido d'imparare, che nel tempo ancora ch'era Imperatore, volle udite leggere Apollonio Filosofo, e Sesto nipote di Plutarco . Drizzònel Senato à Frontone suo maestro una statua, per honorarlo. In questo tempo Pio hebbe con Hermete gran domestichezza; il quale Hermete scrisse un libro, ch'egli intitolò il Paftore. Percioche in questo libro induce l'Angelo in forma di Pastore, che li commanda, che voglia à tutti I fedeli, persuadere, che celebrassero nel di di Domenica la Pasqua, il che egli ottenne Ordinò Pio, che non si dovesse accettare, ne battezzare heretico alcuno, che nelle heresie de Giudei involto si ritrovasse. Dedicò Pio a' prieghi di Prassede donna di Santiffima vita le Therme di Novatio, che erano nel Vico Patritio, in honore di Pasqua fà S. Pudentiana sua sorella . E non solamente sece à questa Chiesa di molti doni, ordinato , che ancora vi facrificò molte volte . E vi drizzò ancor una fonte di battefimo . che si cele- e la benedisse, consecrò, e molti ancora vi battezzò, che alla sede di Christo bri in Do- ne vennero. Volle, che sossero puniti quelli sacerdoti, che negligentemente havessero il Sangue del Signore maneggiato, cioè, che havessero satto quaranta dì di penitenza quei sacerdoti, per la cui negligenza fosse in terra qualche goccia del fangue caduta, e per tre giorni, fe lopra l'altare caduto fosse, e se fopra i veli dell'altare, per quattro. E che dovunque gocciato fosse, potendos fare, fileccasse, e non potendosi, ò si levasse, o si radesse. E che quello, che lavato, o rafo ne veniva, o fi brucciaffe nel fuoco, ò in luogo facro fi riponef-

minica.

Appolli- fe. In questo tempo fu stimato molto Apollinare Vescovo Hieropolitano, il nare Ve- quale compose un bel libretto della verità della fede Christiana, & à M. Antofcoyo di nio lo donò. Scriffe contra i Catafrigi, i quali infietne con Prifca, e con Maf-Hieropoli, similla fi lasciavano uscire mille pazzie di bocca. Percioche dicevano essere stato Montano lo Spirito Santo à loro, e non à gl'Apostoli dato. Et era Montano stato l'auttoheretico. re di questa opinione. Fù in questi tempi tenuto anche in buona riputatione Tu-

tiano

tiano persona dottissima, mentre non si scostò dall'opinione di Giustino suo macftro; percioche gonfio egli poi di una nuova fua opinione. fù auttore di una pnova herefia. La quale poscia Severo accrebbe, e ne surono perció Severiani questi heretici detti , quali ne bevevano vino , ne mangiavano carne , e non accettano il testamento vecch'o, ne la refurrettione de' morti. In questo tempo Filippo Vescovo di Creta scrisse contra Marcione un libro. Seguivano I Mar- Vescovo di cionisti l'opinione di Cerdone. Scriffe ancor Musano un libro contra coloro , Cadia scrif. che l'herefia de Eucratiati abbracciavano; la cui opinione era quafi quella stessa fe contra de Severiani, fe non che volevano che ogni coito sporco, e nesando suste, e Marcione biasmavano tutti i cibi, che ci hà il Signor Iddio dati. Ma Pio, havendo satte heretico . nel Decembre cinque ordinationi, e creati diclanove preti, vent'uno Diaconi, Eucratiati e dieci Vescovi, su la corona del martirio ornato, et in Vaticano presso S. heretici. Pietro sepolto à gl'undiel di Luglio. Fù Pontefice 11. anni 4. mesi, e 3. giorni, E vacò dopo lui 2 3. di il Pontificato.

# ANICETO PONTEFICE XII

Creato del 153. a'25. di Luglio.





NICETO figliuolo di A Giovanni da Vico mur- M Antoco, e nato in Soria, tenne nino filoil Pontificato a tempo di An- fofo, e fue tonino Vero, di cui si è nel· lodi. la vlta di Papa Pio ragionato, Non bastò la Filosofia . nella quale haveva già fatto gran frutto, à ritenere quenelle cose militari molto honore, e grido non confeguiffe . Percioche insieme con

Commodo Antonino il figliuolo vinfe in guerra i Germani, i Marcomani, gli Squadi, i Sarmati, e con molta gloria ne trionfo. Volendo egli partire per questa impresa, e non havendo di che pagare gl'esfereiti per ritrovarsi l'errario eshaulto, vende ful Foro di Trajano, à chi più ne offeriva, tutti gl'addobbamenti suoi Imperiali, e quanto l'Imperatrice sua moglie nella sua guardarobba haveva. Ritornato poscia la Roma con la vittoria, à coloro, che di loro voiontà vollero le cofe già dette vendute restituirli, pagò integramente il prezzo, à chi non volle restituirle, aggravio alcuno non sece. Egli dopò la vittoria con molta liberalità rimunero tutti coloro, che s'erano portati bene, rilafciando anche ad alcune provincie il tributo folito; e facendo publicamente fui foro bruciare le scritture, che contra alcuno in favore del fisco parlassero, e compovi ordini moderando la severità, e l'rigore delle leggi passate Con queste cose agevolmente induffe ogn'uno ad amarlo con tutto il cuore. Oade era tenuto facrilego Ordine li colui, che non havesse in casa la sua imagine. Aniceto in questo, perche la consacrare Chiefa Romana non s'ilviaste dietro à costumi di alcuni cattivelli, ordinò, che i Vescovi, non fosse chiereco alcuno, che si lasciasse à nessun modo crescere le chiome se. e gl' Area. condo il precetto dell'Apostolo, e che non si potesse il Vescovo consacrare da vescovi. manco, che da tre altri Vescovi, il che su poi dal Concilio Niceno confermato. Quando poi si vuole consecrare il Metropolitano, d'Arcivescovoci debbo

Rice.

Hegelip- no effer tutti i Vescovi di quella provincia presenti. Ordinò ancora, come dipo histori- ce Tolomeo, che non potesse il Vescovo fare il suo Metropolitano convenire se co ecclesia. non davanti al Patriarcha, ò alla Sede Apostolica. Il che poi, e dal Concilio Niceno, e da altri Pontefici fu confermato. Aniceto ordinò medefimamente che non fi dovessero gl'Arcivescovi fare se non per un singolare titolo chiamare Primati, e Patriaichi; ma che bastasse loro il nome d'Arcivescovo, o di Metropolitane. Nel tempo di questo Pontefice, vogliono, che vivesse Egesippo, che celebrò molto la fede nostra. Egli imitando anche nel dire coloro, la cui vita imitata , & offervata havea , feriffe con un fimplice file una historia delle cose ecclesiastiche, comprendendo tutte le cose, che erano dalla passione del Salvator Nofto passate fino all'età sua . Scrive egli effere venuto in Roma nel tempo d'Aniceto XI. Pontefice dopò S. Pietro, & esservi slato di lungo fine al tempo di Eleuterio, ch'era già stato d'Aniceto Diacono. Scriffe Hegisippo molte cole contra gl'idolatri, mostrando loro le pazzie grandi, ch'essi facevano în edificare i tempii, e le sontuose tombe, a'benevoli loro; come haveva già fatto l'Imperatore Hadriano, che in honore d'Antinoo suo creato, che egli amato ifvisceratamente haveva, haveva edificata una Città, chiamandola dal nome del medefimo Antinoo, egl'haveva in questa Città drizzati i tempii, e gl'altari, e constituitoveli i Sacerdoti, ei Profeti, & ordinatogli una festa, e givoco folenne. Vogliono alcuni, che anche Dionigio vivesse in questo tempo. Variano gli scritori in questo luogo i tempi, ponendo altri Pio prima, altri Aniceto . Variano nella historia medesimamente. Ma comunque il fatto pasfaffe, in cole coli remote, & in una tanta negligenza di quelli antichi, meglio è. che noi alquanto le cofe di que' tempi poco prima, ò poco pol avvenute tocchiamo, che affatto le lasciamo in potere del silentio. Hora havendo Aniceto in cinque ordinationi, ch'egli il Decembre fece, creati 19 preti, 4 Diaconi, e nove Vescovi, sù della corona del martirio ornato, e sù la via Appia nei cimiterio di Califo fepolto a 17. d'Aprile, havendo tenuto 11. anni. 4. meli e 3. giorni il Pontificato. Vacò la fede dopo lui 1 7. giorni.

#### ANNOTA

Scrive Damafoche Aniceto, e Vinore con martirio moriffero . Il medefimo antsore non fa mentione alcuna del martirie di Sotero, e di Eleutero, e di Zefirino. E certo, che la morte di ogn'un di loro in tempi quiett, e pacifici della Chiefa avvenne e come hò poco avanti detto, in un'antichiffimo libro della libraria Vaticana fono apertamente chiamati confessori .

## OTERO SOTERO PONTEFICE XIII.

Creato del 163. il primo di Maggio.



SOTERO nato in Fondi Città di Lavoro, e figliuolo di Concordio, resse il Pontificato à tempo di Lucio Commodo. Questo Commodo, che come dice Lam- modo Impridio , fu à tutto il mondo peratore e incommodo, non fe cofa, che lo facesse al buon padre fomigliante, falvo, che guerreggiando co'Germani in un gran fatto d'armi li vinfe. Ritrovandofi in questa batta-

L. Com-

glia Il suo effercito in effrema penuria d'acqua, con l'oratione de soldati Christiani, che con lui militavano, ne hebbe molta miracolosamente per mezo d' una pioggia, e ne furono i Germani, e Sarmati scossi, che conbattevano dalla parte contraria, e perderono, affai dal fuoco celefle travagliati . Il che l'Imperatore istesso per le sue lettere, chene scriffe, apertamente confesso. Mà ritornato egli in Roma, dando di calcio ad ogni atto di virtù, si diede del tutto in poter d'ogni dishonefià. Egli ne'gladiatoril, imitando Nerone, entro . e combatte; e spesiissime volte salto nell'Anfiteatro à combatter con le fiere . Fece morire molti Senatori, e quelli principalmente, che vedeva più in nobil-tà, ò in qualche virtù eccellenti. Sotero in questo volto tutto alle cose della religione, ordinò, che non potesse Monaca alcuna toccare la palla Sacra, ne ne l'acrificii incenfo porre nell'incenfiero . Della qual cofa fe ne vede una fua epistola alli Vescovi d'Italia scritta . Ordinò ancora , che non fosse legitima moglie queila , che non fofse dal Sacerdote fleta benedetta , o che non foffe con la folita Christiana solennità stata data da suoi più proffimi parenti al marito Il che fece , per evitare molti pericoli , e fcandali , che per così fatte materie fogliono spelso occorrere, merce d'alcuni cartivelli ribaldi. Ma Gratiano attribuifce quell'ordine ad Evaristo Pontefice . A quali di loro attribuire Vescovo di si debba, giudichilo chi vuole, che poco importa, che l'uno, o l'altro si sos se Nel tempo di Sotero vuole Eusebio, che vivesse Dionigi Vescovo di Corintho, il quale fù di tanta eloquenza, & industria, che con le sue epistole non tolamente Il luo popolo, egl'altri popoli di quella provincia; mai Ve- fione Alia fcoviancora dell'altre provincie ne erudi , & infirufse . Il che puote egli age : tico feriffe volmente fare, ritrovandofi ifirutto dalla dottrina di Paolo Apoftolo . Theodofione anche Afiatico discepolo di Tatiano scrisse in questo tempo molte cose in pelle herelode della religione Christiana, e specialmente ne'scritti suoi si sa besse di tico. Apelle heretico, il qual diceva, non sapere, qual Dio si folse quello, ch' egli adorava. Percioche diceva questo sciocco, che Christo era apparito non Catasigi Dio veramente; ma fantaflico huomo. Vogliono alcuni, che in questo tem heretico., po havesse per mezo di Montano la heresia di Catafrigi principio. Scrisse an Clem pret. cor molte cole Clemente Sacerdote della Chiela Alessandrina, e frà l'altre otto libri di cofe varie, & altretanti d'informationi, ch'elso Hypotypolcon in lingua Greca chiamò, & uno contra gentili. E cofa chiara è, che di costul fusse Origene discepolo, In quello medefimo tempo vogliono alcuni, che fosse Pi-

Dionigio Cariniho,

Theodo-

Appiano onsibor co.,

neto Cretenie di molta eloquenza. & Appiano celebre Poeta . & Herodiano grammatico. Hora havendo Sotero Pont. fatto il mefe di Dec. 5. ordinationi . Poeta, He. ecreati 8. preti , 9. Diaconi, & 11. Velcovi, moria'25. d'Aprile e fu su la via Appia nel cimiterio di Califto fepolto. Tenne il Pontef. g. anni , 3. mefi , & grammati. 21 giorno. Et altre tanti dopò lui la sapta Sede vacò.

# ELEUTHERIOPONTEFICEXIV

Creato del 171. a'14. di Maggio.

L.Commodo Imperatore e fire empieta.



LEUTHERIO & Greco, nacque in Nicopoli, fù figlinolo di Abondio . e tenne il Ponte ficato al tempodi Lucio Commodo, la cui malvagia vita fò un flagello della Città di Roma . Percioche nel suo tempo il-Campidoglio fu tocco dal fuoco celefte, & arfe tutto infieme con quella gran libraria, con tanta cura di

Incendio in Rom.

quelli antichi raccolta . Il quale incendio fù ancor sentito dalle case, ch'erano ivi presso. Ne nacque poco appresso un'altro, che bruciò, e pose à terra il Tempio di Vesta, e'i palazzo con buona parte della Città. Egli fù Principe di tanta temerità, che tolto via il capo ad una gran statua di colosso, ch'era in Roma, ve ne sece un'altro riporre, ch'era fatto à sua somiglianza. Volle anche ad imitatione d'Augusto, che il mese di Decembre fosse chiamato Commodo. Ma tutte queste cose surono dopo la fua morte del tutto anuullate, anzi cofi era la fua malvagia, e flagitiola vita à tutt'il mondo odiofa, che ne fu dopo la fua morte giudicato, e chiamato inimico, e peste della generatione humana. Hora Eleutherio, che come dicevano à Sotero fegui subito nel principio del suo Pontificato hebbe letere da Lucio Re Lucio Redi Bertagna, per le quali costui lo pregava, ch'havesse voluto rice. d Berrapna verlo con tutti i suoi nel numero dei Christiani. Per la qual cosa vi mandò Eleu-

a battezza terio due sante persone, Fugatio, e Damiano i quali battezzassero il Rè con con tunt if tutto il suo popolo. Erano all hora in Bertagna XXV. Pontefici, che chiafuo popolo mavano Flamini, ef. à questi tre Archistamini in luogo de quali, come vuole Tolomeo, furono creati tre Arcivescovi. Percioche in luogo de Protoslamini furono eletti nella primitiva Chiesa i Patriarchi. Quello Pontefice ordinò, che non si restasse per superstione di mangiare qualunque maniera di cibo, che l'uso commune frà gli huomini ammette. Non volle, che fosse chierico alcuno depotto dal grado fuo, fe non foife prima ffato fatto reo, e convinto di quel, che gli si opponeva, seguendo l'esempio del Salvator nostro, il quale talmente, sofferse l'errore di Giuda, che perche non era del suo sallo convinto, ciò ch'egli in quel mezo oprò. In virtù della dignità dell'Apostolato, hebbe raro, e sermo. Ordinò anco Eleutherio, che non si potesse dare sentenza, ne tare decreto in assenza del reo. Il che fu poi confermato, eda Papa Damaso, e dalle leggi Pontificie. Nel tempo, e Pontificato di Eleu: herio stette la Chiesa quieta, & in pace, e ne accrebbe, e si stese maravigliosamente per tutto il mondo il nome Christiano, & in Roma specialmente, dove molei de'nobill con le moglie,

e figlipoli fi battezzarono. Apolonio folamente, eccellente oratore, fu in queflo tempo del martirio ornato, havendo orima fatta un'oratione delle lodi della fede Christiana, il che fare era su quei 'mpi pena la vita, Morto Apollonio, scorsero molte heresie. Percioche variamente la setta di Marcione si divise, al tri un principio facendo, altri due altri tre, e confermando tre nature, teglievano la fede a Profeti Florino, e Biascene andavano anch'essi nuove pazzie contra la verità machinando, cioè, ch'havesse Dio creato il male, contra il heregico detto della scrittura Iddio se tutte le cose buone. I Quolitiani havevano contra ria opinione à questa di costoro, e dicevano, non havere Iddio creato cosa al- heretici. cuna mala contra quel che si legge, io sono Iddio, che creò il male. Vogliono alcuni, cho in questi tempi vivessero Galeno di Pergamo eccellente medico, e medico Giuliano gran Giuriffa, e Frontone Retorico. Iiche io in tanta confusione dell'hiltorie, e de'tempi non affermo ne nego. Affermarei io ben di Modesto, Jurisperie di Bardafane, l'un de quali contra Marcionescriffe, l'altro contra Valentino to. del quale essendo prima trato seguace, diventò poscia contrario. Dice Gieronimo, che costui fosse concitatissimo nel dire, e leggendo i suoi scritti tradotti Retorico di lingua Sira nella Greca, se e tanta sorza disse, inquesta traduttione, quan. Modesto ta crederemo noi, che n:lla fua propria lingua effer debba ? Et Eleuterio crea. e Bardaía. ti che hebbe in tre ordinationi , ch'egli fè il mese di Decembre dodeci preti, 8. ne scrissero Diaconi, e quindeci Vescovi, mori, e su pressoli corpo di S Pietro sepolito a' contra gi' 26 di Maggio. Tenne quindeci anni il Pontificato, e tre mesi, e due giorni, heretici. E vacò dopo lui 5. giorni la Sede.

Apollonio martire

Floting Quolitiani

Galeno

Valentino hererico .

#### ANNOTATIONE.

In tutti i Libri antichi, tofi Greci, come Latini, ritrova feritto Eleuthero, capa Eleuterio , e Zefitino , e non Zeferino .

# VETTORE PONTEFICE XV.

. Creato del 268. il primo di Giugno.



TETTORE nato in A. frica ; e figliuolo di Felice, fi crede, che te reffe Pontificato à tempo dell'Imperatore Helio Pertinace il quale effendo vecchio di 70. anni , e ritrovandoli Prefetto di Roma, fù dal Senato dopò la morte di Commodo all'Imperio affunto. Et effendo poi pregato, che volesse fare simil-

mente coronare Augusta fua moglie, e Celare il figliuolo, rispose, che assai bastava, ch'egli havesse contra sua voglia tolto l'Imperio, Ma perche l'avaritia è bruttissima cosa in un Principe, effendo Pertinace tenuto avaro, e mifero, come colui, che ne luoi Didio Giuconviti faceva fino alle lattuche dividere, per non darle a gli invitati intiere; liano Imfenza che alcun vi contradiceffe , fù in palazzo nel fefto mele del fuo Imperio permore . da Didio Giuliano Giuri scons ulto tagliato à pezzi. Quest è quel Giuliano, che

Vescor, di

Cefarea . quando fi celebra. Efelo.

compose l'editto perpetuo, e che nel settimo mese del suo Imperso da Severo reffo ponte Molle, vinto in battaglia, vi lasciò ancora la vita. Hora Vettore Pontefice governando con molta vigilanza la Christiana Republica ordino, che la Pasqua di Resurrettione si celebra se sempre nel di di Domenica, secondo il parere di Eleutetio, come vuole Damafo, dalla quartadecima Luna dei primo mele fino alla vigelimaprima. Ilqual decreto offervando Teofilo Velcovo di Cesarea di Palestina scrisse contra coloro, i quali celebravano con gii Hebrei la Pasqua nella quartadecima Luna. All'incontro oppugnandolo Policrate Vesco-Pafqua vo di Efelo, che con gli Hebrei la celebrava, diceva feguire l'autorità di Giovanni Apostolo, e degl'altri antichi. Celebriamo, diceva, ii medesimo di fempre, non aggiungendovi punto, ne fcemandone, poiche in questa opinione Policrate fi Filippo, che mori in Hieropoli, e Giovanni, che sopra il petto del Signore Vescov, di si ripesò, Policarpo, e Trasco, e Melitone, e Narcilo Vescovo di Gierusa. lem. Il medesimo Vettore ordinà, che in caso di necessità si potesse battezzare in ogni acqua. Per questa cagione credono alcuni, che si congregasse in Ales-

fandria in Palestina un Concilio, nel quale si ritrovarono Teofilio, Berenio, Narcifo, Policarpo, e Bacillo Vescovi eccellenti della provincia dell'Asia . Ma lenza risolversi, ne determinarsi altramente in caso, su nel Concilio Niceno transferito, dove fa ancor ordinato che per non imitar gl'Hebrei, fi dovesse la Pasqua dopò la quarra decima Luna celebrare. Nel tempo di questo Pontefice vissero molti dottiffimi huomini . All'hora Appione fece l'Exameron. Paolo Samofateno infieme con Teodoro Coraro, e fi stimò, che fosse il Salvator flato puro huomo, Selto scriffe della Resurrettione. Et Arablano Giudahi- compose alcune operette per la dottrina Christiana. Scriffe ancora Giuda un' for, Chri- historia delle cose Christiane fino al decimo anno di Severo. Nella quale scriffe che dovesse nel tempo suo venire Anticristo. Nel quale errore crediamo noi che dovesse nel tempo suo venire Anticristo. Nel quale errore crediamo noi che dovesse nel tempo suo venire Anticristo.

finno. giudicio.

ch'egli incorresse; perche tanto vedeva accresciuta la crudeltà, & i vitii de gl huomini, che pensava, che non potesse già più il grand'Iddio soffrirli. Questo Inganna- istesso inganno poi, e Lattantio, & Agostino, Hora Vettore, havendo scrit-ti sopra il ti alcuni libri di religione, morì coronato del mattirio, e sù in Vaticano presso S. Pietro sepoito, e ne celebriamo a' 28 di Luglio la festa, Fù Pontefice dieci anni, tre meli, e dieci giorni. E fu dopo lui dodeci giorni sedia va cante.

# ZEFERINO PONTEFICE XVI-

Creato del 198. a'19. d'Agosto.

Severo pertinace Imperat 4 fuoi fatti .





T ACQUE Zeferino di Abondio in Roma, e fà Pontefice à tempo dell' Imperatore Severo, il qual nacque in Africa contado di Tripoli, e tolfe infieme con l'Imperio il cognome di Pertinace, che era statogià da Giuliano morto. E fu prima Severo Procuratore del fisco, poi Tribuno militare, e così di mano in mano alla dignità dell'Imp. asce-

fe. Fà di natura affai parco, e crudele. In molte imprese fi ritrovò, e fi pottò valoroliffimamente, e governò con molta dignità le ben travagliatamente,

PImper. E fe fù nella gloria bellica eccellente, non fù meno in quella delle lettere, che molto si dilettò talmente i popoli dell'Arabia inferiore, che la riduile provincia Romana. Il perche trionfando, come nell'arco, che li fù marmoreo fotto il Campidoglio drizzato, fino ad hoggi si vede, sù cognominato Parthico, Arabico. Adiabenico. Egli ancora nobilitò con edificii publici la Città : percioche edificò le Therme, che da lui furono chiamate Severiane, & Il Settizonio frà'l monte Celio, e'l Palatino, non lungi dal Circo massimo. E poco mancò, che ne gli anni à dietro quella picciola parte del Settizonio, che ancora e'in pie, non fosse per ordine di Papa Paolo II. gettata à terra, per farne pietre. Ma Zefirino Pontefice, che havea più il cuore alle cole divine, che alle humane, institut, che il Levita, & il Sacerdote in presenza de chierici, e de' lalci Christiani si ordinassero. Il che sù poi nel Concilio Calcedonense confermato. Ordinò medefimamente, che i vafi, dove fi confacra sà l'altare il fangue, fussero di vetro, e non di legno, come prima si costumava. Mà sù poi questa ordinatione mutata: percioche si prohibi , che non si consecrasse in le- Papa ordienn, per la sua sarità, con la quale si succia il sangue, ne in vetro per la sua nò, che fragilità; ne in metallo per lo trifto sapore, che ne concepiffe; ma volsero, tutti i Criche fi facetfe quella confecratione in vali folamente d'oro, o d'argento, o di fla ftiani da 14 gno, come li vede nel Concilio Triburienfe, e Remenfe fcritto. Questo Pon- anni in sù te ice inflitti, che tutti i Christiani di quattordici anni in so si dovestero il di di si commu-Parina communicare. Il che poi Innocentio Terzo dichiarò, che ancora della nicaffero. confesione s'intendesse. Commandomedesimamente, ch'estendo il Vescovo il giorno dal fuo Patriarca, o dal fuo Metropolitano chiamato in giudicio, non potesse di Pafqua. elsere condennato fenza l'auttorità Apostolica. Volle ancora, che celebrando il Vetcovo vi li rimovalse tutti i preti prefenti. Il che, come s'è detto, anche Evaritto ordinò. In quello tempo fiorirono Heraclito, che scriffe sopra l'Apoftoto; e Maffimo, che con uno eccellente libro, che fcriffe, rifolvette una questione famosa di quel tempo : e Candido, che compose l'Exametron : & Origene, che esfendo morto nel decimo anno dell'Imperio di Severo Pertinace nella perfecutione, ch'hebbero i Christiani, e Leonida suo padre, il qual esfendo un garzonetto al martirio contortò, restò infieme con la povera madre medova, eco'fratelli in gran povertà; percioche il filco, perche confessavano Christo, li tolse quanto essi havevano. Per la qual cosa su Origene forzato à procacciarsi il vitto per se, e per gl'altri suoi, con insegnare grammatica. Et hebbe frà gl'altri per discepolo quel Plutarco, che sù poscia ornato della corona del martirio. Volto poi Origene tutto alla religione, fi tolie l'officio di predicare. Fù di così maravigliolo ingegno, che non fù lingua, nè forte alcuna di letteratura, ch'egli non apprendesse, Fù di suprema continenza nel mangiare, nel bere, e di fomma affinenza delle cose altrui. Percloche imitando la povertà di Christo, molti anni co piedi scalzi ne andò, e volle anche sar quel, che nell'Evangelio si legge d'alcuni, diventando Eunucho per lo regno de Cieli. Molti imitando la coltanza, e virtù di costui, animosamente si lasciarono per la fede Christiana martirizare, & vi fù frà gl'altri una donna santa chiamata Potamiena, ful cui capo buttarono pece liquefata ardente. E Zeferino, havendo nel mele di Decembre in 4. ordinationi, che egli fece, creati 13. Preti, 7. Diaconi, e 13. Vescovi, su sotto l'Imperio di Severo martirizato, e su la via Appia non lungi dal Cimiterio di Califto a'26. d'Agosto sepolto. Tenne il Pontificato otto anni, fette meli, e dieci giorni. E vacò dopò lui fei dì la fede.

## CALISTOL CALISTO I. PONTEFICE XVI

Creato del 258. agli 11. di Settembre.

Pertinace . e fuoi fatti



ALISTO fa Romano, e figliuolo di Domitio , e fino à tempi di Severo Pertinace paísò; il quale Severo mutandosi di animo su cagione, che anche flato gli fi mu. taffe. Percioche effendo esso il quinto, che movesse dopà Nerone la persecutione contra a'Christiani , fe ne ritrovò subito in varie guerre, e pericoli, ponendone da una

parte Pescennio . Nigro la

Turisconfulro .

guinoso fatto d'arme Albino, e se ne passò dopò questa vittoria in Bertagna. E ribellandoli quali tutti i fuoi confederati , & amici , e ritrovandolene egli per ciò molto travagliato, ne morì finalmente presso Eborace nel 17. anno del suo Papiniano Imp. De'due figliuoli, che lasciò, Bassano, e Geta, nesù l'ultimo giudicato publico nimico della Repub. e morto sì per la fua poltrona vita, che d'ogni sporca dishonestà macchiata haveva, e molto più per haver di sua mano morto Pa-Baffiano . piniano eccellentiffimo Giurifconfulto . Baffiano havuto dal Senato il cognome di Antonio tolse l'Imperio, e da una maniera di veste, che egli al poposo donò, fù anche Caracalla cognominato. Fù costui più aspro del padre, e cosa licentiolo, & in comtemperato, che non è maniera alcuna di malvagità, ch' Caracalla eglinella fua vita non commettelse. Elso fi crede, che facelse morire Geta il Imperat. e. fratello, fe bene in nome di lui trionfò de'Geti. E fi tolfe la medefima fua ma-

Soria in volta, e Clodio Albino da un'altra la Gallia. Ma vinse Severo in san-

sue empis- dregna per moglie. Ne lasciò dopò se, che lode alcuna gli acquistasse, suo ehe le Therme Antoniane, che elso incominciò, e che Alessandro fini; e la via nova, che esso lastricò. Fece morire tutti coloro, che portavano attaccati al collo rimedii per le terzane, oper le quartane; e tutti quelli. che havessero alle statue orinato. Ma egli finalmente, mentre che ne muove contra i Parthi le arme, fu, effendo frà Edeffa, e Carre colto in mezo dalli nemici, effendo imontato da cavallo per urinare tagliato à pezzi. E così disgratiatamente il fettimo anno del suo Imperio morì. Hora Calisto Pontefice in tanta confusione dell'Imperio, & in tempo di così scelerati Imperatori non restandosi dal suo buon proposito, ordino, che tre volte l'anno il Sabbato si digiunasse, massimamente, come diceva il Profeta, per cagione del formento, e del vino: e dell'oglio, cloè, nel quarro, nel fettimo, e nel decimo mefe, incomincian-do l'anno fecondo il coltume Hebreo. Ma poi mutando parere, trasferi quefto Digiuni digiuno ne'quattro tempi dell'anno, cioè nella Primavera, nell'Estate, nell' d'quattro Autunno, nell'Inverno. Nei quali tempi poi furono fatte ordinationi de Chie-

go,

tempi or- rici, che prima nel mese di Decembre solamente si solevano fare. Ordinò dinati da anche il detto Califto, che nelle accule, e giudicli de' Chierici non Papa Cali- fossero ammessi fanciulli, o sospetti, o nimici del reo. Giudicò hereticicoloro, che pensano, che un sacerdote dopò il peccato, ancorche ne habbia con degna penitenza fatta, non posta nella pristina sua dignità ritornare . Srive Damafo, che questo Pontefice edificasse la Basilica di nostra Signora in

Trastevere. Ma non crederei io, che fosse quella, che hoggi cofi celebre, e magnifica vediamo; poi che in quel tempo per le spesse persecutioni non havevano i Christiani altro , che capelle , e tutte secrete , e nascose , e per lo più forteranee, anzi che publiche, e palefi . Edifico anche Califto il Cimiterio , di Califto. che dal suo nome chiamò, dov'erano già prima state sepolte le ceneri di molti martiri. Onde non dee alcuno maravigliarfi, che habbiamo noi detto di fopra, effere in quel medefimo luogo flati moltisepolti, perche ne prefe il luogo il nome da una persona più nota. Fino ad hoggi si si veggono le ceneri, e l'offa de Terrulliamartiri. Vi si veggono le cappelle, deve privatamente si sacrificava, quando no per gl'editi di alcuni Imperatori publicamente non fi poteva facrificare. In que uomo dosfti tempi visse Tertulliano Afro tigliuolo di Centerione Proconfulare; e S.Gie tissimo. ronimo dopo Vittore & Apollonio li dà frà Latini dotti il primo luogo. Perche egli fà in effetto diacre ingegno, e di molti libri scrisse. Io hò veduto, dice Gieronimo, un certo Paolo di Concordia, che è una terra in Italia, il quale dice, essendo garzonetto havere veduto in Roma un scrittore del Beato Pietro Cipriano, che diceva non haverne mai Cipriano lasciato di, che non havesse letto Tertuliano. Ma esfendo egli stato prete fin'alla metà della vita sua , fpinto dall'odio, e dalle contumelie di Chierici Romani, si volse, & attaccò con la dottrina di Montano, e scriffe contra la Chiesa fanta, e specialmente de pudicitia, de monogamia, e del digiuno . Scriffe contra Appollonio fei libri . Hebioniji Ne'medesimi tempi si portò Origene in molte cose valorosamente . Percioche je ctici. egli impugnò la herefia de gli Hebioniti, che dicevano, Christo effere nato pu ro huomo di Gioseppe, e di Maria; & volevano, che si dovesse secondo il costume Hebreo osservare la legge. Nella medesima opinione era Simmaco. Recò Origene con la sua dottrina alla verità della fede un certo Ambrogio, che era (come vuole Eusebio) imitatore dell'opinioni , e setta Valentiniana ; o come Gieronimo vuole, di Marcione, & à costul si vede un libro di Origene in- heretico. ritolato del martirio. Porfirio fieriffi mo perfecutore del nome Christiano si tolle, & hebbe Origene per inimico; e nondimeno in modo alle volte lo loda, che hora lo chiama dottifiimo, e Principe de Filosofi, hora dice, che egli tuttil secreti di Platone penetrò: ma lo biasma, che alla religione Christiana accostato si fosse. Dice Gieronimo , che Origene scrisse presso à sei mila libri . Ma come Gieronimo, & Agostino vogliono, egli però in molte cose, e spetialmente nel libro de Principatu , ch'egli intitolò Periarchon . Egli è molto commendato da Panfilo martire, e da Eufebio; e da Ruffino Prete di Aquileja . Hora Califto, havendo nel mese di Decembre fatte s, volte ordinatione . e creati 16 Preti, 4. Diaconi, & 8. Vescovi, su coronato del martirio, e sepolto nel Cimiterio di Calepodio sù la via Aurelia 3. miglia lungi dalla Città a' 14. d'Ottobre. Fù Pontefice sei anni, 10. mesi, e 10. giorni. E restò dopo lui per sei di la Chiesa senza Pastore.

### URBANOL JRBANO PONTEFICE XVIII-

Creato del 226. a'27. d'Ottobre.

M Aurelia Antonino.



TRBANO nato in Roma, e figliuolo di Pontiano fù à tempo di Marc' Aurelio Antonino nel CCX XVI. anno del Salvator Noftro , che erano 1470. dal principio di Roma. Fù queto Principe tenuto figliuolo di Caracalla; perche dicevano alcuni, che la madre fua foffe flata publica meretrice . Egli venne in Roma, e tol-

to con grande afpettation d' Helioga- ogn uno l'Imp. volle effere chiamato Heliogabalo dal Sole, del quale era effo balo Imp. facerdote. Percioche i Fenici chiamano Heliogabalo il Sole. Ma egli ne mend e fuoi fat- poi cofi fatta vita contra la opinione d'ogn'huomo, che non lasciò altra memoria di se, che de suoi flagitii, e di quanta dishonessà, e bruttezza imaginare se può Egli commesse con le vergini Vestali incesto, sempre hebbe la casa piena di siacciate donne, e poltrone. Spinto dall'ira fece morire Sabino persona confolare, à cui Ulpiano scrisse. Tutti gli honori, e le dignità dava à malvangi , e scelerari, i guali esso alle volte à quesso modo burlava. Li faceva seder seco à tavola sopra mantici gonfi, i quali poi di un subito sgonfi, se ne ritrovavano effi giù fotto la tavola. Egli cofi dishonessamente rideva, che publicamente nel theatro altri, che effo non fi fentiva. Questo sù il primo che in Roma portaffe vella tutia di feta indoffo, che la chiamavano Holoscerico, e che di tavole, e di casse d'argento fi servisse. Estendogli da gl'amici detto, che mirasse bene, ch'egli con lo foverchio fpendere non ne diventaffe povero . Che cofa . rispose, può meglio accadermi in questa vita, che essere io à me stelso ; e à mia moglie herede? Ne trapassò tal volta à tanta pazzia, che sece raccorre infieme dieci mila libre di aragni; dal che diceva poterfi la grandezza della Città di Rol'azzie di ma comprendere. Fece medefimamente tal volta raccorre infieme dicci mila Heliogab. ropi, dieci mila donnole, e dieci mila forici groffi. Maegli ne venne con que-

ste cosi fatte pazzie in tanto dispreg o d'ogn'huomo, che ne su in una rivolta militare, che nacque infieme con fua madre tagliato à pezzi. Essendoli stato da" facerdoti Soriani predetto, ch'egli dovesse di morte violenta morire, vogliono, che fi havesse fatto fare un bel laccio di feta, e di cocco per appicarvifi . Morì nel quarto anno del suo Imp. nel tempo appunto, che in Palestina su edi-ficata la città di Nicopoli, che era prima chiamata Emaus, e su à fare questo Giulio effetto mandato Giulio Africano eccellente historico di quel tempo . Ora Urbano Pontefice, che visse nel tempo di questo mostro, e non di Domitiano come vogliono alcuni, con la dottrina, e bontà della vita fua ne recò molti alla verità della fede, e vi furono frà gli altri Valeriano sposo di S. Cecilia, e persona di molta importantia in Roma, e Tiburtio suo si atello, i quali poscia amendue con gran costanza di animo sosfirirono il martirio. E Cecllia, che esfendo marijata confervò intatta la fua verginità, fù martirizata anch'elsa, e nella sua casa paterna sepolta, che già prima à prieghi di lei havea Urbano de. dicata al Signore, e fattane Chiefa. Questo medesimo Pontefice ordinò, che

Africano Iftorico .

pote(se

potesse la Chiesa possedere i poderi, e gl'altri stabili, che offerti, e dati le softero; ma che se ne dovessero le intrate, e i frutti à Chierici tutti dividere, perche il bene fosse commune, e non privato de particolari. Alcuni à questo Pon- marrire, tefice attribuicono la diffintione de i quattro tempi dell'anno per lo digiuno . che prima per la imperitia delle genti con gran confusione si ofservava . In quefli tempi visse Trisone scolare d'Origene, che scrisse frà l'altre cose della vacca ruffa nel Deuteronomio. Minutio Felice anche ch'era in Roma famoso causi dico, scrisse in questi tempi un dialogo, nel quale introduce un Christiano, & Minutio, un Gentile, che disputino. Scrisse anche contra i Mathematici, e ne fa men celeb, scrit tione Lattantio . Alefsandro Vescovo di Gierusalem in questo tempo drizzò tori. nella Città principale del suo Vescovado quella famosa libraria che lo se degno di molte lodi. Ma Urbano fatto 5. volte ordinatione di Decembre, e creati nove Preti, 5 Diaconi, e 9 Vescovi, ricevette la corona del martirio, a'as di Maggio, e fu fepolto nel cimiterio di Preteffato sù la via Tiburtina. Tenne il Pontificato quattr'anni, 10. meli, e dodeci giorni . E vacò dopò lul un mele la fede.

Tiburtio Cecilia

Trifone

# PONTIANO PONTEFICE XIX.

Creato del 231. a'18. di Giugno.



PONTIANO figliuolo di Diadume Calfurnio nacque in Ro- no Imperma, e sù Pontefice à tempo dell'Imper. Aleisandro Severonell'anno 974. dal principio di Roma, nel CCXLV. della falute nostra . Frà l'Im Imper. per di Heliogabalo, e di Alefsandro tre Imper. furono , Imper. Diadumeno, Macrino, & Albino, i quali perche poco tempo tennero l'Imper,e non fecero cofa di memoria, hò

Macrino

taciuti. Albino folo per la sua gran voracità acquistò presso i posteri nome, perche egli, come si legge in una cena si mangiava cento persichi, dieci meloni, cinquecento fichi e quattrocento ostriche. Ma lasciamo via questi mostri, e veniamo ad Aleffandro, che fù molto virtuofo, e che effendo dal Senato, e Alefsandro da foldati con molto studio eletto Imper tutto l'animo volle a raffettare le cole SeveroImdella Republica, che si ritrovava per la malignità de Prencipi passati tutta con per e suoi quassata, e in rovina. Nella quale cosa su da persone eccellenti, e singolari fatti. ajutato, come furono Giulio Frontino persona dottissima. Ulpiano, e Paolo eccellentifimi Giurisconsulti. Fù in modo giusto che non sù mai huomo, che fi doleise, che da lui oltraggiato foise. Vilse lontano da ogni pompa, & ambitione. Onde una volta folamente, essendo consolo uso la toga pitta, che era Ulpiano . veite segnalata d'Imperatore, ò di officio supremo. Se havesse alcuno nel falu tarlo piegato il capo, ò qualche parola lufinghe vole dettall, tofto, come adulatore lo cacciava via. Era di tanta prudenza, che non fi lafciava agevolimente ingannare da chiunque fi fosse. Onde perche Turino fotto colore di poter molto presso l'Imperatore, riceveva da chi haveva bisogno di favori, presenti, fece su'l foro transitorio attaccarlo à un palo, e quivi col fumo morire ! nel quai

fatta dail, molto studiosa, e sedelle gemme pochissimo conto, come di cose, che à donre Aieffandro .

ne più tosto che ad huomo, appartengono; e solea dire, che in Vergilio, ch' egli Platon de Poeti chiamava, affai più gemme, e migliori fi ritrovavano. Non volle, che nel facro erario fi riponesse il danaro, che si cavava della gabella de ruffiani, e delle meretrici; ma ordinò, che in bisogno della Republ. fi spendesse, perche se ne refarcisse il Teatro, il Circo, l'Anfiteatro, e lo stadio. Fe di ogni parte cercare, e raccorre le statue de cavallieri famoli, e nel forotransitorio drizzarle . Fornì , & ornò le Therme di Antonio Caracaila . che hoggi Antoniane si chiamano. Hebbe animo di edificare à Christo un tempio, e di porlo frà gli Dei, che i gentili adoravano. Hebbe bene nel suo Oratorio frà gii altri Christo, Abraam, & Orteo . Ora questo Alessandro ornato di tante virtù fù affai garzonetto ail'Imperio assunto, e tosto ne mosse alla Persia la guerra. Nella qual impresa vinte il nemico in campagna, e ne pose in rotta il Re Serfe, che all'hora i Persiani signoreggiava: Fù Alessandro cosi severo, e rigido cenfore della militia, che tal volta anche le integre legioni licentiò, e privò delle dignità, & ornamenti militari. La quale tanta severità fà cagione ch'un di preiso Maguntia nella Gallia in un tumulto militare fuise dal fuo stesso essercito tagliato à pezzi. Hora Pontiano Pontefice ad instigatione de'Sacerdoti de'gentili fit per ordine dell'Imper. confinato in Sardegna infieme con Filippo prete, in quel tempo appunto, che Origene ritrasse dalle loro herefie Germano prete Antiocheno, e Berillo Vescovo di Arabia. Negava Be-

Origene Berilio heretico .

rillo, che Christo avanti la incarnatione stato fosse Scrisse costul alcune operette, e specialmente alcune epistole, nelle quali ringratia molto Origene della sana, e buona dottrina, ch'egli havuta ne haveva. Vi è un dialogo di Origene, nel qual riprende Berillo delle fue pazzie, nelle quali era con queste sue opinional heretiche trascorso. Fù Origene di tanto ingegno, e dottrina, che fette ferittori, dettando lul, non potevano ferivendo, feguirlo. Hebbe fette giovani, che ferivevano, e altretante fanciulle ben dotte, le quali tutti, egli Ingegno dettando, e versando copiosamente suori lasua dottrina stancava. Essendo grande, e chiamato da Mammea madre dell'Imperator Alessandro, ne venne di Antio-dottrina di chia in Roma, & essendone moito riputato, e stimato, insegnò à questa vir-Origene. tuosa signora la nostra sede Christiana, & in Antiochia poscia si ritornò. Hora Pontiano dopo d'haver molte calamità, e fieri tormenti in Sardegna per la fede

Christiana sofferti, morì a'19. Novembre, e ne su poscia il suo corpo da Fa-

biano Pontefice con molta veneratione, e con tutto il clero in proceffione por-Salmi da tato in Roma, e sù la via Appia nel cimiterio di Calisto sepolto. Nelle ordichi fù or- nationi, ch'egli fece due voke nel mese di Decembre creò sei preti cinque Diadinato, che coni, e sei vescovi. Vilse Pontefice nove anni, cinque mesi, e due giorni. E fi cantaffe- vacò dieci di dopo il suo marrirlo la sede. Pontiano ordinò, che la notte, e'l re in Chies giorno fi cantafsero per tutte le Chiefe i Salmi, e che il Sacerdote, volendo ceſa, lebrare la Messa, dicesse prima il Confiteor Deo.

#### ANNOTATIONE.

Che Pontiano moriffe di morse naturale in Sardegna, dove si ritrovava in chilio che Califto , Urbano , Aurero , Fabiano, Cornelio , Lucio , Stefano ' e Sifto II . moriflero martiri ; e i tempi fteffi , che furono i Christiani nella lero persecutione terribili , e quafi quanti ferittoti antichi lo feriffere , ne fanno chiaro .

ANTE.

### NTERO. ANTERO PONTEFICE XX.

Creato del 236. a'21. di Novembre.



NTERO di natione A Greco, e figliuolo di no Impe-Romulo, fù creato Pontefi. ratore. ce, nel tempo, che tenne Massimino l'Imperio, ilquale nel 987, dal principio di Roma prosperamente guerreggiato in Germania , fù grande di dall'effercito fenza ordine al- Maffimino cuno del Senato eletto Impe- Imperatoratore. Questo sù di cosi re. gran statura , che passava otto piedi di altezza , & heb-

be il piè cosi grande, che ne venne poscia in proverbio, quando si parlava di qualche inetto, e longo huomo, di dire: Egli hà bisogno della scarpa di Masfimino. E cofi baveva groffa questo Principe la mano, e le dita, che in luogo di anello si serviva di un cerchio d'oro, che la moglie sua ne portava d'Intorno al braccio . Fù cofi gran bevitore, che non si farebbe da huomo creduto, quanto vino egli folo in una cena bevesse. Ma mentre, che per suo ordine hanno i Chistiani la sesta persecutione dopo Nerone ne su nel terzoanno del suo Imperio presso Aquileia, ch'egli affediata teneva, insieme con Massimino il figliuolo da Puppieno ammazzato. E cofi con la morte, & alla guerra, & alla perfecutione de'fedeli ne impose fine, havendo molto desiderato di far Mammea, & Origene morire. Si leage, che in quell'affedio d'Aquileja, mancando le corde per farne le cocche de gl'archi, le donne si tagliassero i capelli per farne queste neroso del cocche a'foldati. Onde in honore delle donne, e di questo atto, che elle fecero le donne a' ne dedicò poscia il Senato a Venere Calva un Tempio. Ora Antero sù il primo Aquileja . che ordinasse, che diligentemente le cose de martiri si scrivessero, perche con la vita non si perdesse anche la memoria de bucni, e se queste historie nell'erario della Chiefa ripore. Ordinò ancora, che un Vescovo potesse lasciando un Vescovado esfer trasferito ad un'altro, e questo per necessità, e per utilità non fua, ma del gregge, che gli si commetteva : con autorità però del Pontefice . In questi tempi fu Giulio Africano eccellente scrittore, e di cui fi e detto di fopra, che per ordine di Heliogabalo ne andasse à fare rihabitare Emaus, che su Africano poi chiamata Nicopoli. Egli scrisse costul una Epistola ad Origene, per la qua-historico. le mostra la historia di Susanna non esser presso gli Hebrel. Onde in risposta ne referisse contra lui Origene una grande epistola. Furono anche pregiati molto in questi tempi Germino prete di Antiochia, & Heraclio Vescovo di Alessandria. Ma Antero havendo un folo Vescovo creato, su morto martire, à 1 due di

Gennaro, e nel cimiterlo di Califto sà la via Appia seppellito. Tenne il Pontificato undici anni, un mefe, e dodici giorni, e vacò dopo !ui 13. di la fe.

Giulio

## ABIANO. FABIANO PONTEFICE XXI.

Creato del 237. a' 10. di Gennaro.

Gordiano Imper. Libraria



ABIANO Romano figlipolo di Fabio tenne H Pontificato dall'Imperio di Gordiano, e di Filippo fino a quel di Decio. Havuto . ch'hebbe Gordiano l'Imp.ne paísò fopra i Parthi, che erano furibondi incontra dell'Imp. entrati, e gran ftrage facendone, gli vinfe, e cacciò via. Ma mentre, che lui torna in Roma per trionfare

Filippo I. Chri-Riano.

fù da duc Filippi ammazzato, Egli si dà a questo Principe questa lode singolare, che nella sua libraria vogliono, che havesse da sessanta due mila libri. Filippo nell'anno 997. dal principio di Roma passatone di Soria in Italia l'essercito, tenne y aunt con Fil ippo il figliuol l'Imp. Questo fù il 1. Imp. Christiano, che Roma havesse, & il quale non haveva ardimento di andare in Chiefa per udire gl'officij divini, fe non fi contessava prima. Nel terzo anno del suo Imp, che era il millesimo dal principio di Roma, furono in Roma celebrati i givochi secolari, che ogni cento anni celebrare fi folevano, onde dal fecolo, che è lo fpatio della vita humana havevano tolto il nome, derano già stati primieramente ordinati da Valerio Publicola, doppo, che di Roma surono i Re cacciati, Ma egli surono amendue questi Filippi per opera di Decio in diversi luoghi ingannevolmente morti . Percioche Fillippo il padre fù in Verona, & il figliuolo in Roma à tradimento tagliati à pezzi. Hora Fabiano Pontefice distinse à sette Diaconi le ragioni della Città in Roma, perche da gli scrittori le cose di martiri raccogliessero, e ne animaffero perciò gl'altri fedeli. Fece anche (per honorarne i martiri) sare alcuni edificii ne i cimiterii . Ordinò ancora , che si dovesse ogn'anno il Giovedì Santo rinovare il chrisma, & il vecchio nella Chiesa bruciare. Nel tempo di questo Pontefice la heresia Novatiana nacque. Era Novatio prete in Roma, & avido della prelatura, ne poneva le cose humane, e le divine sossopra, perche Cornelio à Fabiano nel Pontificato non succedesse. Egli si separò dalla Chiesa Cattolica, e chiamando se, e i suoi seguaci puri, e mondi, diceva, non dover gl'Apostati, ancor che penitenti, nel grembo della Chiesa riceversi. Per Concilio la qual cofa fù in Roma fatto un Concilio di sessanta Vescovi, edi altretanti

· Movario heretico .

heretici Belchefati herenici.

in Roma preti, con un buon numero di Diaconi, nel qual Concilio fu come falsa ripro-contra i vata l'opinione di Novatio; e detto, che ad essempio del Salvator Nostro, à Novariani nessuno penitente si dee negare il perdono. A tempo di questo Pontefice si confutò, & annullò l'herefia di alcuni, che dicevano l'anima morire col corpo, e nella resurrettione poi risuscitare l'uno, e l'altro insieme, e l'heresia medesimamente de Belchefati, che à nessun conto accettavano Paolo Apostolo, e che dicevano, che chi havesse ne'tormenti negato Christo, pure, che havesse col cuore buona intentione havuta, non havrebbe peccato, Scrisse anche Origene contra Celso Epicuro, che molto i Christiani oppugnava . Scrisse medesimamente della fede à Filippo, e Severa fua moglie. E finalmente scisse à Fabiano molte cose dell'ordine della sede. Allessandro Vescovo di Cappadocia in questi tempi elsendo andato in Gierulalem, per visitar quei luochi Sacri, fò da Narcifo Vescovo all'hora di quel luogo, e molto vecchio, forzato à torre seco il governo del suo Vescovado. Ma nella persecutione grande, che sù sotto l'Imp. di Decio, nel tempo appunto, che fu in Antiochia Babila martirizato, fu anch'egli menato in Celarea, fatto per la fede di Christo uccidere. Fabiano Pontefice, sopra il cui capo, mentre, che si cercava ad Antero il successore, dicono, che una colomba volasse in quella forma, che già si vide un'altra sul capo del Salvator Nostro nel Giordano, havendo con cinque ordinationi, ch'esti il Decembre fece, creati ventidue preti, fette Vescovi, & undici Diaconi fù del martirio ornato, e nel Cimiterio di Califto sù la via Appia a'20. di Gennaro sepolto. Resse la Chiesa 14 anni, undici mesi, & altretanti giorni, E restò doppo lui sei di senza capo la Chiesa.

### CORNELIO PONTEFICE XXII.

Creato del 251. a'21. di Luglio.



a no, e figliuolo di Calitho, e tenne il Pontificato fotto l'Imp. di Decio il quale Decio nacque in Buda Imperato-Città della Panonia inferio- re Empio . re. & havendo fatto i due Filippi morire, tolfe per fe l'imper, mostrando verso i Christiani un grand'odio per cagione de Filippi, che havevano favorita la nostra religione, Mà havendo infie-

¬ORNELIO (``Roma-

me col figliuolo, che Cefare dichlard, tenuto l'Imperio due anni, fù da' Barbarl, che lo vinfero, talmente opprefso, e calpeftrato, che il fuo corpo non fi primo nelritrovò giamai. E fù questo retto giudicio di Dio, poiche havendo egli mossa la Romana la lettima persecutione della Chiesa doppo Nerone, havea molte santifime Chiesa. persone fatte morire. Nel Pontificato di Cornelio, che voleva, che gli Apo- Novatia-fiati, e massimamente i penitenti, si ricevessero, Novato suora della Chiesa po Anti-Cattolica ordinò Novotiano, & in Africa Nicostrato. Onde i confessori, che papa. allontanati da Cornelio s'erano, per feguire l'opinione di Massimo Prete, e di Mofe, ritornati nel grembo di S. Chiefa, confeguirono il nome di veri confeffori. Ma fù poi Cornelio, per le molte instigationi de gli heretici mandato in Esilio a Centocelle, ch'è presso Civitavecchia, Qui hebbe lettere da Cipriano Vescovo di Cartagine, ch'era stato prigione, e ne intese la calamità dell'amico, e la confermatione del fuo cfilio. Si leggono anche altre lettere di Cipriano (critte à Cornelio piene di religione, e di sede, frà le quali quella è oltre Vesc.di modo elegante, nella quale riprende, e condanna un certo Novato suo disce. Carragine. polo. Della medefima herefia Dionigi Vescovo d'Alessandria, e già discepolo di Origene scriffe à questo Pontefice, & in un'altra lettera riprende Novato . che separato, & allontanato si fosse dalla communione del la Chiesa Romana. Età quel, che Novato diceva, effere contra sua volontà flato da i suoi alla Prelatura, e governo di loro eletto, Se contra tua volontà, Novato rispondeva, sei stato, come tu dici, eletto, ogni volta, che tu vorrai, potrai ritrar-

tene. Hora Cornelio prima, ch'andalse in elilio, ad istanza, e prieghi di Lu-

cina donna di gran santità, levò di notte dalla catacomba, deve parea, che poco ficuri fossero i corpi di S. Pietro, e di S. Paolo, e quelto collocò Lucina in un suo podere di su la via Hostiense, l'appunto, dove era stato questo Apostolo morto, e Cornelio quel di S. Pietro ripose presso il luogo, dov'era statto fatto motire, nel tempio di Apolline in Vaticano. Hora intelo Decio, ch'haveile Cornelio havuto le lettere di Cipriano, nel fece tofto venire In Roma. dove nel rempio di Tellure in quella guifa in pretenza dei governatore della Città li parlò; Adunque a questo modo, e cosi offinatamente hai tù deliberato di vivere, che ne fai conto alcuno de gl'Iddii, ne temi gli ordini, ne le minaccie de Prencipi, e con tanta libertà ne mandi, e ricevi le lettere, che con il bene della Repub fono? A questo rispose il buon Pontefice, e disse : non ho in man. date, ne ricevute lettere, che punto all'Imperio pregiudicassero, ma si ben solamente che all'honor, e lode di Christo appartenessero, e del modo, come l' anime alla falute loro aspiratsero. All'hora (degnato forte l'Imperatore Decio: comandò, ch'il fanto Pontefice fosse battuto con certe sferze impiombate. E dopo questo lo fè nel tempio di Marte condurre, perche l'imagine di lui adorasfe, ericulando di farlo, folse ivi incontinente morto. Ma il buon Cornelio . che si vidde condurre al martirio commesse a Stefano Archidiacono tutti i suoi beni: E cofi fù poco apprefso a' r. di Maggio fatto morire. Il fuo corpo fù fepolto di notte da Lucina accompagnata d alcuni Chierici del suo poder sù la via Appia non molto lunghi dal Cimiterio di Califto, Scrivono alcuni, che questo Pontefice lasciasse col martirio la vita fotto l'Imperio di Gallo, e di Volusiano alli 16. di Settembre, ma io credo più a Damafo, che vuole, ch'egli per ordine dell'Imp. Decio morifse. Due volte fe Cornelio ordinationi il Decembre . e creò quattro Preti, & altre tanti Diaconi, e fette Vescovi. Tenne due anni. due mesi, e tre giorni il Pontificato. E restò doppo lui trentacinque giorni la Chiefa fenza Pastore. Questo Pontefice vogliono, ch'ordinaise, che poteffe il Sacerdote volendo, per certa caufa giurare.

### ANNOTATIONE.

Dopò la morte di Fabiano, e la elettione di Cornelio fù il primo scisma nella Chiefa Romana. Percioche un certo Romano, chiamato Novatiano gonfio d'ambitione , col favore di Novato Prese Africano , e di molto grido , e d'alcuni altri chierici dal medefimo Novato ingannati (& erano amendue costoro stati per la fede di Christo prigioni ) prese in Roma contra Cornelio il Ponteficato, sotto colore, che Papa Cornelio , & i seguaci suoi hereticamente contra il parere suo , e de gli altri che la sua opinione seguivano, havesse nel grembo della Chiesa, ritolti coloro, ch' havevano à gli Idoli facrificato , ancorche poi pentiti si fossero . Perche i seguaci di Novato ogni speranza di mai più con la Chiesa riconciliarsi toglievano a tusti coloro, che idolatrato havellero, fe ben, quanto bilognava, e pentito poscia si fossero; rimettendo simile causa in Dio , che può solo perdonare i peccati , Fù Novatiano gran tempo in Roma scismatico Pontefice contra Cornelio , e suoi successori , E da lui hebbe l'heresia de Novatiani principio , Eusebio nel sesto , e sestimo libro dell' historia ecclesiastica , e Damaso nella vita di Fabiano , e di Cornelio turte queste cose scrivono. I successori di Novatiano tennero in Roma la dignità Pontificia sino al Pontificato di Celestino, ilquale come Socrate nell'undecimo capo del settimo libro dell'historia ecclesiastica serive , vierò , che essi potessero publicamente lasciarsi nella dignità Pontificia vedere . Nell'epistole di S. Cipriano , che in questo tempo visse , fi fa, e di quello feilma, e diquella herefia, affai fpeffo mentione.

# TUCIOL LUCIO I PONTEFICE XXIII

Creato del 253. a'23. di Novembre.





UCIO Romano medefia mamente figlipolo di Porfirio, fu Pontefice fottol'Imper, di Gallo, il quale Gallo fù Imp.infieme con Volufiano Voluliano, il figliuolo . Nel Imp. Pefte tempo loro in vendetta de' gran diffi-Christiani fù tanta pestilen- ma Emiza, che non dico poche pro- liano Imvincie, ò Città: ma poche per. case surono, che questa fiera calamità, e flagello non Imp. clor fentiffero . Ma Gallo , e trifta vira.

Galle . c

Volusiano, mentre, che sopra Emiliano ne vanno, che cercava d'occuparsi l' Imperio (urono nel fatto d'arme tagliati à pezzi, prima, che il fecondo anno di questa suprema loro dignità compito vedessero. Ma sù Emiliano, ch'assa basfo, e vilmente nato era nel terzo mele della fua tirannide, che occupata s'ha. Rè di Perveva, anch'egli oppresso, e morto. Onde ne surono quali nel medelimo tem- sia prende po eletti Imperatori Valeriano dall'elercito nella contrada de Grigioni, dove fi l'Imperat ritrovava, e Galieno il figliolo dal Senato In Roma. Masà l'Imperio loro ver. Romano .

gognoso, e pernicioso al nome Romano per la loro poltrona natura, e per la crudeltà, che co Christiani usarono. Percioche i Germani ponendone tutto à ferro, & a fuoco, ne vennero fino à Ravenna, e Valeriano guerreggiando nella Mesopotamia sù preso da Parthi; nella quale servinù assai vilmente visse. Percioche ogni volta, che Pacoro Redi Persia volca montare à cavallo di lui. che gli si chinava giù, come d'un scanno, ò di un poggio, si serviva. E con gran ragione egli questo stagello semi poiche non più costo la bacchetta dell'Imperio fi vidde in mano, che contra i Christiani si volse, e bandita l'ottava perfecutione della Chiefa, faceva à forza di tormenti spaventare i fedeli, perche adoraffero gl'Ideli vani, & à chi questo negato haveste, faceva per tutto, e fenza rispetto alcuno torre la vita. Ma egli n'apparve poscia così chiaro Il Giudicio di Dio, che spaventato Galieno, ne se lasciare i Christiani, e le lor Chiese in pace. Ma questo pentimento su tardo. Percioche erano già per volontà di Dio, da ogni parte i barbari entrati furibondi nelle contrade dell'Imperio Romano ; e ne forfero alcuni tiranni per varii luoghi dell'Imperio , perche in quello, che i barbari esterni lasciato vi havevano, esti facessero del resto. Ma Galieno, che haveva già abbandonata la Republica affatto, fù in Mll ano, dove tutto in potere delle lascivie dato si era, tagliato a pezzi. Ora Lucio Pontence, ritrovandoli per la morte di Volufiano alquanto libero, ne venne in Roma, & ordino, che due Preti, tre Diaconi fempre dovelsero il Vescovo accompagnare, dovunque egli folse, come testimoni della vita di lui, e di quanto egli mai operafle. In quelli tempi morì martire Cipriano ; il quale ha vendo già insegnata, e letta Rhetorica, à persuasion di Gecilio Prete (come martire. vuole Gieronimo) dal quale tolse il cognome, con Christiani si accostò, e dispensò a poveri tutte le fue sacoltà. E diventato prima Prete, poi Vescovo di Cartagine, si finalmente sotto sotto l'Imperio di Gallo, e Volusiano del marcirio ceronato. Fà la sua vita, e'l martirio da Pontio suo prete, e suo compa-

Cipriane

gno

eno nell'efilio, egregiamente in un libro descritta. Prima che Cipriano morifle, con la Chiela Romana in questa parte si confermò, cioè che non si dovesse. rogli heretici ribattezzare : ma riceversi nel grembo de Cattolici solamente con impor loro ful capo la mano dell'errore passato assolvendogli . Che già sopra questa materia era frà lui , e Cornelio gran contesa passata. Hora Lucio prima. tici peni- che per ordine di Valeriano fosse menato al martirio nelle mani di Stefano suo tenti non Archidiacono tutta la potestà della Chiefa ripose , raccomandandolo a fedeli . & debbono perche suo successore eleggessero. Et havendo tre volte in Decembre dati gl'orribantizare, dini facri, e creati quattro Preti, & altrettanti Diaconi, e fette Vescovi, mori di coltello, e fu nel cimiterio di Califto sù la via Appia a'25. d'Agosto sepolto. Fù Pontefice tre anni , tre mesi , e tre giorni . E vaco 35. di dopo lui la fede, elsendo egli stato ucciso a'4. di Marzo .

## STEFANO I PONTEFICE XXIV.

Creato del 255. a'19. d'Aprile.





Poftumie Tiranno della Gallia.

heretico.

quel tempo, che Potumo occupata tirannicamente la Gallia, fu cagione, che incominciaffero à respirar alquanto le cose della Republica. Percioche costui per dieci anni, che quei luoghi refle, affai bene si portò: e cacciati via i nemici, ne ridusse al pristino suo stato quella Provincia. Ma essendo egli poi presso Maguntia in una rivolta militare Vittorino tagliato à pezzi, gli successe Vittorino, che sù certo un Cavaliere affai valo-

CTEFANO Romano figliuolo di Giulio , fu in quel tempo eletto Pontefice. che pareva, che ne foile già affatto andato l'Imperio Romano à terra, appunto in

Titrano. rolo; ma elsendo soverchio alla lascivia inclinato, mentre, ch'egli ne và i letti de martiri honorati machiando, fu in Colonia Agrippina morto. Hora Stefano volto tutto à riordinare la Chiela fanta , instituì , che non potesfero I Sacerdoti, & i Leviti altrove le vesti facre ufare, che nelle Chiefe, e ne'facrificii; accioche altramente facendo, non incorressero nella pena, che il Rè Maichio- Baldassare in Babilonia senti per havere con le mani profane, tochi i vasi sacri . ne Antio- Questo Pontefice sopra il dovere, ond, ribattezzarsi coloro, che alla verità cheno scrif della fede ritornati fusero, sempre tenne il parer di Papa Cornelio . Onde se contra Dionigio, che prima haveva in ciò l'opinione de Cartaginesi, e de gli Orien-Paolo Sa- tali feguita, mutato di parer scrifse à Stefano, che di buon animo stefse, e si moletano rallegrasse, perche le Chiese, cosi Asiatica come Africana ne erano già nel parere della Romana Chiefa venute : Malchione Prete eloquentiffimo di Antiochia fù in quel tempo di molto giovamento alla Chiefa fanta. Perche egli dottamente scrisse contra Paolo Samoletano Vescovo d'Antiochia, il quale si sforzava di rinovare la fetta, e la opinione di Artemone, che diceva essere stato Christo solamente huomo, e non sempre essere stato; ma havere da Maria havuto il principio. Questa opinione sù poi nel Concilio Antiocheno per un commune confenso riprovata, e dannata. Il medesimo Malchione sopra questa mate-

materia in nome del Sinodo (crisse una epistola grande a' fedeli . Ma Stefano havendo, e co'fatti, e con le parole convertiti molti Gentill alla verità della fede, fatto cercare da Galieno, come vogliono alcuni, ò da quelli che in virtà dell'edicto di Decio perleguitavano i Christiani, fu con gran numero de'suoi preso, e menato al martirio. Gli su mozzo ll capo, e su il secondo d'Agosto, nel cimiterio di Calisto sà la via Appia sepolto. Fece due volte ordinationi Il Decembre, e cred sei Preti, cinque Diaconi, e tre Vescovi . Fu Pontefice 7. anni, cinque mefi, e due giorni. E restò per 22, giorni doppo lul la Chiefa serza Pattore.

### SISTO IL PONTEFICE XXV.

Creato del 257. a' 15. di Settembre.



S ISTO II: nacque in Athe-ne Città della Grecia di filosofo, e discepolo dell' Academia , diventò Chriftiano, e discepolo di Chrifto nel tempo, che ancor durava la persecutione , che Tuanno: per ordine di Decio, e di Valeriano tanto i fedeli afflifse. Ma non fara egli forse fuori di proposito toccare quì brevemente gl'altri Tiranni, fin che dal vero Pren-

Tetrico

cipe vegniamo. Percioche morto Vettorino nella Gallia, Tetrico Senatore che si ritrovava in quel tempo Governatore dell'Aquitania, fù assente dall'elfercito dell'Imperatore eletto. Ma mentre, che nella Gallia queste cose passavano furono la Oriente da Odenato i Persi vinti, fu la Soria difesa, e la Mesopotamia fino a Tefifonte ricuperata. Nel qual tempo nacque la Tolomaide Città della Pentapoli, la quale tà da gli antichi chiamata, Barce, un'empia dottrina, e piena di bestemmie contra il Padre eterno, e contra Christo, che negavano essere figliuolo di Dio, e primogenito di tutre le creature. Toglievano anche l'intelletto dello Spirito Santo. E si chiamavano questi heretici Sabelliani da Sabellio autore, & inventore di così perversa setta. Mache dirò herciici. lo della sporca opinione di Cherinto, il quale diceva in capo di mille anni dover'elsere la refurrettione, & il Regno di Christo in terra? Onde da questo millesimo surono da Greci Chiliasti chiamati. Questo Cherinto, perche amava sommamente le lascivie, & i piaceri, & frà le tante promesse del futuro Regno proponeva a seguaci suoi copia grande di cibl, e di donne, & ogni maniera di luiso. Nella medefima opinione era Nipote Vescovo nelle contrade dell'Egitto. Percioche diceva dovere i Santi regnare in terra con Christo, frà le delitie, e piaceri corporei. Dal capo loro furono chiamati Nepotiani i fettatori, e seguacidi coli brutta setta. Pensava Sisto dovere confutare, & estinguere quell'opinione così erronea, quando accusato, ch'egli contra i bandi, e decreti dell'Imperatore predicasse la fede di Christo, fà preso, e menato nel Tempio di Marte, perche, da questo Dio sacrificasse, ò ricusando, nella martire. pena della vita incorrefse. Et essendone finalmente menato a morire, gli andava Lorenzo Archidiacono dietro; e diceva. Dove ne vai tù padre fenza il

Sabellio heretico . Cherinto heretico Chiliafti Nepotia-

figliuolo? Dove ne vai ottimo Sacerdote fenza Il ministro? Et egli all'hora queste parole ripose; Io non t'abbandono, figlinolo. Affai maggiori contese, che non sono queste mie , bisogna figliuolo , che tù imprendi per la fede di Chrifo. E ti fò certo, che in capo del terzo giorno tù Levita dietro a me Sacerdote verrai. În questo mezo vedi bene, se danari, ò cosa altra di pregio tù hai . e dispensala à poveri. Nel medesimo giorno surono con Sisto sei Diaconi martirizati, Felicifimo, Agapito, Januario, Magno, Innocentio, e Stefano. E. tù a gliotto d'Agosto . Il terzo giorno poi , che fù a'dieci fù Lorenzo infieme con Claudio subdiacono, Severo Prete, Crescentio Lettore, e Romano hofliarlo con varii cruciati, e tormeni morto. Lorenzo vogliono, che fuffe arrostito al fuoco. Vicenzo, ch'era stato discepolo di Sisto, per essere prima andato in Hilpagna, non fi ritrov à a quelli martirii presente . Fe Sisto due volte l'ordinatione di Decembre, e creòquattro Preti, sette Diaconi, e due Vescovi. Fù il suo corponel Cimiterio di Calisto sù la via Appia sepolto, gl'altri martiri nel Cimiterio di Pretestato sù la via Tiburtina furono riposti . Fù Sisto Pontefice due anni, e dieci mesi, e ventidue giorni, e vacò 3 s. giorni dopo la fua morte la sede santa. Questo Pontefice ordinò, che la Messa sopra l'altare, e non altrove , fi celebraffe , il che prima non fi offervava .

### ANNOTATIONE.

Egli cofisulli cetta e chiara , che Sifto II. e Lestano funo Archidistono con moltitultu chierta , e laisi critifianti oficer fono l'Imperio di Valprino , e di Gillico mattrizziti. E nondimeno per la trafcuraggine d'alcuni hilitrat, per per del perio no valenza, con consono e leggiamo per targhe, che fife fuero l'Imperio del Decio morifie. To estraco e Sifto e II. fuero Valeriano per la fede chierto morifico del perio morifico se de tempi , e da alquance epitole de S. Cyriano di Damio o, e dal fefto dimenti de moltino del fino del perio per la fede di sidi chiaramente appare. Dono morte di Sifto II. ferire Damaio , che per la gran perfeccaciona de' findeli vacò le fede morte di Sifto II. ferire Damaio , che per la gran perfeccaciona de' findeli vacò le fede morte di Sifto II. ferire Damaio , che per la gran perfeccaciona de' findeli vacò le fede morte morte metti e quindecis giorni , e vono ci, che in quella Vacanza snora alcuni Perti fadeliro . Ma quetho fi vedrà chiaro , come altrove fi è detto , nel fine

# DIONIGIO PONTEFICE XXVI.

Creato del 260. a'25. di Settembre.



DIONIGIO, la cui origine dice Damafo non
haver potuto fitrovare, fin di
Monaco fatto Pontefice, e
fobito divité à Preti le Chiefe, & i Cimitert di Roma, e
diffitubi front della Città le
Parochie, e le diocefi, ponendo il termine fin dove ciateuno fi foffe dovuto fitrofere. Nel tempo di queflo Pontefice crederei, jo, o, the foffe

Claudio

(Itato Claudio, il quale ha venlamper, do con volontà, & autorità del Senato tolto l'Imperio, ne passò lopra i Gothi,
ch'haveano già quindici anni o'Ppreffa l'Illirio, e la Macadonia con gran fira-

ge, erovina di tutte quelle contrade, e facendovi fatto d'arme, con incredibi- Gothi vinle strage di loro gli vinse, e cacciò via. Per la qual vittoria li sù dal Senato po- ti da Claufo nella Curia un scudo d'oro, e drizzata una statua aurea nel Campidoglio. dio Imper, Ma egli d'una infermità, che li sopragiunge in Sirmio mort, non havendo an. Quintilio cora compito il fecondo anno dell'Imperio . Dopò la cui morte fù tofto dall'el- Imper. Cercito Quintilio, il fratello falutato Imperatore, il qual'era certo di tanta virtù, che folo meritava di dovere al fratello nell'Imperio succedere. Ma non vis- Paulo Sese in questa dignità più, che dicisette giorni, e sù morto. Nel tempo di questo mosareno Dionigio Paulo Semolateno separandosi dalla Chiesa santa, suscitò l'heresia di heretico. Artemone. Percioche effendo questo Paolo stato creato Vescovo d'Antiochia per la morte del suo predecessore, n'andava con incredibile superbia, e menandoli davanti, e da dietro gran moltitudine di gente con gran fasto, & arrogan-2a, per le strade istesse n'andava leggendo, e dettando le lettere. Onde molti per questa grande arroganza, e superbia ne biasmavano la religione Christiana. Et egli gonfio di così vana opinione di se stesso, procurando d'haver più alto, e più sublime tribunale, negava essere il figliuolo di Dio disceso dal Cielo: ma haver da Maria havuto origine, e qui in terra il suo principio. Ma egli ne fù perciò nel Concilio Antlocheno publicamente d'un consentimento di quanti Vescovi viritrovarono, riprovato, e dannato, e da Gregorio Vescovo di Cefarea (pecialmente , che con gli altri vi fi ritrovò , e fù fantiffima persona, e per la verità della fede si lasciò poscia martirizare. Disputà, e scrisse contra Paolo molte cofe Malchione Prete d'Antiochia, come contra un suscitatore dell'herefia di Artemone. Non puote per la vecchiezza rittovatfi in questo Concilio d'Antiochia Dionigio presente. Ma egli sù di quanto vi passò, auvifato ampiamente da Massimo Vescovo d'Alessandria. Fù Dionigio, havendo in due ordinationi, che fece nel mese di Decembre, creati dodici Preti, sei diaconi, e fette Vescovi, del martirio ornato à i 26, di Decembre, e nel cimiterio di Calisto sepolto. Fà Pontefice sei anni, due mesi, e quattrogiorni. E vacò dopo lui la fede fei giorni .

#### ANNOTATIONE.

La Chiefa per quel, che io ne veggo non celebra la memoria di questo Dionigio al qual penfo io che di morte naturale moriffe , e perche ville molto e, perche non è chi faccia mentione del fino martirio , e perche in tranquilli tempi della Chiefa morì . effendo per publici editti da Galieno stara à Christiani data la pace. Il libro anche della libraria del Platina, del quale hò fatta mentione di fopra, apertamente confessore lo chiama. Damafo chiama martire Felice, & Eurichiano luo successore, e Gajo, e Marcellino, e Marcello. E così anche la Chiesa santa li celebra.

# FELICE I PONTEFICE XXVII

Creato del 271. il primo di Gennaro.

Aureliano Imper. e suoi fatti.





ELICE Romano, e figliuolo di Costantio, fà nel tempo di Aureliano, ilqual millesimo, e ventesimolettimo anno dal principio di Roma l'Imperio tolfe. Eeli fu molto illustre nelle cole militari havendo in un gran fatto d'arme vinti i Gothi presso al Danubio , ne paísò in Afia, e qui non lungi d'Anriochia più con fpavenio, che con battaglie

Regina . tiranno.

Zenobia vinse Zenobia, che dopo la morte di Odenato il marito virilmente respeva l'-Imper. di Orlente, e se la menò seco poi nel trionfo insieme con Tetrico, che Tetrico, egliancora haveva presso le campagne Catalane vinto, e ricuperarone le Gallie, Questa Regina poi per l'humiltà, e cle menza d'Aurelio se ne visse moito honoratamente fino alla vecchiezza in Roma, e da lei hebbe origine la famiglia Rom. de Zenobil. Fù anco à Tetrico conservata la vita; e datoli il governo della Lucania. Volto poi Aureliano alle cofe di pace, edificò un bel Tempio ad Apolline, e rifece magnificamente le mura della Gittà Mà essendo poi auttore della nuova persecution de Christiani fù in un luogo frà Costantinopoli, &c Heraclea da una faetta celeste morto. Hora Felice desideroso di perpetuar la gloria de' martiri ordinò, che ogn'anno in lor nome la festività loro particolarmente si celebrasse, e che non si potessero, fuor in caso di necessità, le messe altrove, che in luogo facro, celebrare, e da i Sacerdoti che l'ordine facro havelsero. Che se non folse saputo, se un luogo folse già stato consecrato, o nò, forse per l'antichità del tempo, o che se ne fosse la memoria perduta, volle, che di nuovo un'altra volta si consecrasse. Perche come esso diceva, non fi doveva chiamare iterata, e fatta due volte quella cola che non fi sà, se già fatta folse. Nel tempo di questo Pontefice , un certo Persiano chiamato Ma-

Manes nes, e di vita barbaro, e di coftumi, menandofi dietro dodici difcepoli profonhereico, tuofamente diceva efser Christo, Ma come per l'impletà, e superbia soa è Manes vituperato, così per la fua molta religione, e dottrina, è fommamente lodato Anatolio Vescovo di Laodicea. In questo medesimo tempo hebbe Saturnino ardimento confidandosi nell'esercito, ch'egli haveva seco, d'edificare una nuova Antiochia. Ma mentre, ch'egli vuole montar trop'alto fù in Apamea finalmente tagliato à pezzi. E Felice creati nelle fue ordinationi nove Preti, cinque diaconi, & altri tanti Vescovi, sù fatto martire morire, e sù nella Ba-silica, ch'egli haveva già in honor di Dio edificata sù la via Aurelia due miglia lungi della Città à'30, di Maggio sepolto. Resse la Chiesa quattro anni, tre mesi, e quindeci giorni, la quale restò dopo lui 5. giorni senza capo. La festività della dedicatione delle Chiefe ogn'anno à questo Felice anche s'attribuifce,

EUTI.

# EUTICHIANO. EUTICHIANO PONT XXVIII

Creato del 275. a' 15. di Giugno.



UTICHIANO di natione Toscauo, e figliuolo di Maffimo, fù in tempo di Aureliano, dopo la cui morte fuccesse nell'Imperio Tacito, Imperato-Cavaliero certo per la sua vir re Floria-tù, & integrità molto atto al no Imper. governo della Republica Ma egli fù nel festo mese del suo Imp. in Ponto morto . Floriano, ch'à Tacito successe, fu ancor egli nel terzo mele di questa sua dignità morto in

Tacito

Tarso. Hora Eutichiano ordinò, che sù l'altare fossero benedette le biade, e fpecialmente le fave, e le uve. Ordinò anche, che chi voleva fepelire i mar-tiri non haveffe potuto lenza dalmatica farlo. Vogliono alcuni, che in tempo di questo Pont. fosse Dorotheo Eunucho persona nella Greca lingua, e nella Hebraica dottiffima, e della cui dottrina dicono, che Aureliano mirabilmente si dilettasse. Percioche talmente questo Prencipe ne'suoi primi anni dell'Imp. le cose de Christiani favorì, che ne separò dalla Chiesa fanta la setta di Paolo Samolateno. Ma lasciatosi egli poi volgere da'cattivi consigli, perseguitò come s'è detto la Chiefa, scrivendo, edandone sopra ciò ordine à governatori Anatolio delle provincie. Ma egli fù per divino giudicio morto. Di questo Dorotheo, Vescovo che publicamente la ferittura facra esponeva , fà Eusebio , ch'era ancora gio- ferisse con vanetto, auditor, e discepolo . Scriffe anche in questi tempi, e sopra le cose tra Manimatematiche, e lopra la scrittura facra Anatolio Alessandrino Vescovo di Lao. chei hetedicea di Soria, e persona di gran dottrina . Scriffe fieramente contra l'herefia et . de'Mahichei, ch'all'hora oltre modo bolliva. Quelli heretici oltre gl'altri errori introducevano due fostanze, una buona, & nna cattiva, e dicevano, che l'anime derivavano da Dio, come da qualche fonte . Accetavano in parte il di Manitellamento nuovo, & il vecchio rifutavan'affatto. Ma Eutichiano creati nel- chei le sue ordinationi del mese di Decemb 14. Preti, 5. diaconi, e 9. Vescovi si Mori agli coronato del martirio, & à 25. di Luglio nel cimiterio di Calisso nella via Ap pia sepolto. Resse un'anno, un mese, & un di il Pontificato. E vacò dopo cembre, lui 8. giorni la fede . Non maneano di quelli , che scrivono , che ott'anni , e dieci mesi nel Pontificato vivesse. Ma lo m'accosto, e credopiù à Damaso, che vuole, che tanto fosse, quanto detto noi prima habbiamo.

# GAJO. GAJO PONTEFICE XXIX.

Creato del 238. a'16. di Decembre.

Probo Imper. Saturnino tiran-Proculo tiranno. Bonofo tiranno. Gajo Imperatore.



AJO nato in Dalmatia. T e del fangue dell'Imp. Diocletiano, fu fotto l'Imperio di Probo prima, e poi sù quel di Caro, e di Carino. Fù Probo nella Ploria militare eccellente, Onde tosto, che il governo della Republ, tolle, con gran felicità ne ricuperò le Gallie,ch' erano da Barbari state occupate . E con celerità Incredibile oppresse . Saturnino . che s'usurpava in Oriente l'Imp. & in Golonia Agrippina Proculo . e Bonoso .

Ma egli fù con tutto il suo valore , e giustitia in un tumulto militare in Sirno tagliato à pezzi nel sesto anno del suo Imperio, dopò la cui morte Caro da Narbona l'Imperio tolfe, e due anni lo tenne. Egli havendo à due fuoi figliuoli Carino, e Numeriano dato il governo dell'Imper. nella guerra, che contra i Parthi faceva , havendo preso Celino , e Telisonte , nobilissime Città , fu nel Numeria- campo da una saetta celeste tocco, e morto Numeriano, che col padre in quell' no Imper. Impresa si ritrovava. Mentre ch'egli à dietro si ritira , fù morto à tradimento Cajo Imp. per opra d'Apro suo suocero. E Carino, ch'era d'ogni maniera di vitij brutto, essendo da Diocletiano, benche in dubbiosa, e pericolosa guerra in Dalmatia vinto, pagò la pena delle molte sue sceleranze. Hora Gajo volle, che distintamente si prendesse nella Chiesa gl'ordini , perche per essi , come per tanti scalini, alla dignità Vescovale si montasse. E surono questi gl'ordini, l'hostiario, il lettore, e l'esorcista, l'accolito, il sottodiacono, il diacono, il Prete, il Vescovo. Divise medesimamente, come haveva già fatto Fabiano, a'dia-

Ecclefia-Stici.

coni le contrade della Città, perche ne descrivessero le cose de martiri . Ordinò di più, che non potesse un secolare chiamare il chierico in giudicio secolare. e che non potesse il pagano, o l'heresico accusare un Christiano. Nel tempo di questo Pontefice su Vittorino Vescovo Pietabionense, il qual scrisse molte cofe fopra la scrittura sacra, e contra gl'heretici, benche, come vuole Gieronimo Vittorino Vescovo **Scrittore** 

ecclefiafti-Panfilo Prete huomo.

non havelse alsai bene la lingua greca. E dice il medesimo Gieronimo, che l ultime cose di questo Vescovo surono più gravi, e più sententiose dell'altre prime Panfilio Prete, e parente d'Eusebio Vescovo di Cesarea, su si avido de lilibri della scritura sacra, che di sua mano scrisse una gran parte de libri d'Ori-gene, i quali libri dice Gieronimo haver esso nella libraria di Cesarea con tanta avidità veduti, che li parea d'haver acquissate tutte le ricchezze di Creso Scrifse il medefimo Panfilo un'apologetico per Origene . Il che non molto poi anche Eusebio fece. Hora essendo sotto l'Imperio di Diocletiano nata pesecutione contra i Christiani, quanta non n'era stata mai prima, Gajo Pontefice ne stette un tempo nelle grotte nascoso. Essendo poi preso da ministri del Principe, che perfeguitavano i fedeli, fà con Gabino il fratello, e con la figliuola Sufanna della ghirlanda del martirio coronato, e nel cimiterio di Califto in via Appia (epolto a' ventidue d'Aprile scrivono alcuni, che non molto pol ancora

Lucia, Agata, & Agnese ottenessero la corona del martirio. Fu Pontefice

Gaio

Gajo undic'anni, quattro meli, e dodlei di. Nel qualtempo, havendo quatvolte fatto di Decembre ordinatione, creò as. Preti, otto diaconi, e cinque Vescovi. E vacò dopo lui a s. dt la fede .

# MARCELLINO PONT. XXX.

Creato del 296. il 1. di Luglio.



M ARCEL LINORO no Imper. mano figliuolo di Pro e fuoi fatti. jetto, fù à tempo dell'Imperio di Diocletiano, che bassamente in Dalmatia nacque. di Massimiano, Diocletiano nel 1041 dal principio di Roma ammazzando di fua mano Apro, che haveva morto Numeriano, fù dall'efercito eletto Imperatore . Et essendo

nella Gallia un tumulto più tefto, che guerra, nato, vi mandò subito con un'essercito Massimiano cognominato Hercule, il quale ten-

ne agevolmente à dietro que contadini, ch'havevano tolto l'armi. Ma percioche li vedeva da ogni parte nascere sopra l'Imperio la guerra, non parendoli di potere folo à tanti pericoli offare, creò Diocletiano il medefimo Maffimiano Maffimia-Angusto, edichiarò Costantino, e Massimiano Galerio Cesari. Hora Massi no Impermiano palsatone nella Bertagna, efatto il Capitano de i nemici à tradimento e fuoi fatti. motire, ricuperò tutta l'Ifola in capo di dieci anni, che era presa Costantio, Costantio, che nella Gallia guerreggiava, elsendo stato nel primo fatto d'arme vinto, nel e Galcrio fecondo vinfe con tagliare à pezzi molte migliaja d'Alemanni, ch'erano da'Gal. Cel, li stati afsoldati. E cofi ne refe le Gallie trangnille, e quiete . In questo mezo Diocletiano prese Alessandria, chi haveva otto mesi tenuta assediata, e la diede a'soldati à sacco. Galerio havendo contra Narseo due volte selicemente combattuto. fù nel terzo fatto d'arme presso Carra vinto. Onde havendo in questa rotta perduto l'esercito, suggendo, si ricoverò con Diocletiano, il qual con tanta arroganza, e difpregio per quella rotta lo ricevette, che per alquante miglia fe lo fece correre a'piedi dinanzi al carro . Per la qual contumelia fu Galerio Prelo da tanta vergogna, che rihavuto un nuovo elercito, ritorno for tione fiera, pra il nemico, e lo vinfe, edomò. Rassetate, ch'hebbero à questo modo le e crudeliscofe dell Imperio Diocietiano nell'Oriente, Massimiano nell'Occidente inco sima della minciarono ad affiiger la Chiefa di Dio, & à perfeguitar fieramente, e fare per Chiefa. tutto i Christiani morire . Questa sù la decima persecutione de Christiani, la quale fù , e la più crudele , e la più lunga di tutte l'altre passate . Percioche surono i libri della scrittura facra brucciari , se official alcuno ritrovato Christiano si fos:, era dell'officio privo, e restava infame. Et i servi, che nella sede di Christo perfeveravano, non potevano più la libertà confeguire. Quelli foldati, ch'erano Christiani, venivano sforzati à dovere, o sacrificare à gli Idoli . o lasciare la millia, e la vita insieme. E perche un'ardimento di lacerare l'editto, ch'era sopra ciò scritto, & atraccaro nel foro, su iscorticato, e li fil poi fparlo, esale sopra, e tanto à questo modo tormentato, quanto la vi-

Diocletia-

ta li durò. Ma fu coffui sempre animato, e confermato nella fede da Dorotheo. e Gorgonio persone illustri. În questi di stessi stattaccò casualmente suoco a palagio regale nella Città di Nicomedia, il che falsamente pensando l'Impera" tore, che i Christiani fatto havessero, ne sece molti di coltello morire, & al" fai maggior numero gettar vivi nel fuoco. Una simile crudeltà contra i Chriitiani fù usata da quelli, ch'havevano il governo della Sorla, da quelli, che 1 havevano dell'Africa, e da quelli, che la Thebaide in Egitto reggevano. Nelle campagne di Palestina, e di Tito furono molti à fiere crudelissime esposti. Et in effetto non fu maniera alcuna di tormento, la quale all'hora i Christiani non sentissero. Ad alcuni erano frà le unge, e la carne ficcati dentro aguzzissimi pezzotti di canne. Et alle donne passavano con una acuta canna il corpo ponendogliela per le parti lor vergognose. Una certa Città della Frigia sù tutta brucciata à fatto, perche ricusò di l'acrificare à gl'Idoli, e ritenne quel popólo Adautto costantemente nella verità della fede Adautto Romano persona di gran santità Vennero finalmente à tanto quei crudeliffimi carnefici, che si prendevano pla-

Romano .

cere di cavare a poveri fideli gl'occhi, o con un ferro infocato bruciarli. In questa perfecutione morirono Martiri Antichino, Vescovo di Nicodemia, Luciano Prete d'Antichia dottiffimo , Panfilo Cefarienfe , & Hilea Egittio , che era ancora chiamato Thino; il quale fù fatto morire, per haver scritto un libro delle lodi de'Martiri, e per haver fenza rispetto alcuno i giudici ma le giu-Diciafer- dicanti ripresi . Mà che bisogna discendere al particolar di pochi , scrivendo temilla fra Darnaso, che in un mese per varie provincie surono 17-mila frà huomini, e e donne fatti, morendo Martiri. Ne parlo di quelli, che furon rilegati in Isole, e condennati à cavar tutta la vita loro metalli, o arena, o tagliar pietre, f quafurono uc- li furono in numero quasi infinito. Mà ritorniamo a Marcellino Pontefice .

huomini Christo.

facriticò à cl'Idoli .

cifi in un il qual, efsendo menato a dover facrificare a gl'Idoli, perche fi vedeva i carnemele. per fici stare con molte minaccie sopra , s'egli non sacrificava , lasciandos dalla paura vincere, s'indusse a dare a gl'Iddiifalsi l'incento, & ad adorarli. Ma facendoli poco appresso in Sessa Città di terra di Lavoro un Concilio di cento Marcelli- ottanta Vescovi, Marcellino tutto squallido, e col Cilicio sopra vi si condus-Papa fe, e chiefe, che gli fi desse per la sua poca collanza nella sede la pena, che per pauta meritava. Ma non hebbe alcuno del Concilio ardimento di condennarlo, dicendo tutti, che quasi in simil modo haveva San Pietro peccato, e col pianto il perdono ottenuto. Dopò questo ritorno Marcellino in Rome, & andatone tut-

to collerico a ritrovare Diocletiano, incominciò à riprenderlo, perche forza-

to, e spinto l'havesse à sacrificare à gl'Idoli, & à fare delle pazzie, che i Gentili facevano, adorando le statue mute, e sorde di marmo, o di bronzo fabri-Marcelli- cate. Fù Marcellino per quelle parole da Diocletiano mandato à dover effere no - Papa morto insieme con Claudio, Cirino, & Antonio. Es egli andando al martirio pentito del ricordava per strada à Marcello Prete, che non dovesse per modo alcuno a comiuo errore mandamenti di Diocletiano obedire, e massimamente nelle cote, ch'alla sede fu da Dio- appartengono, e che non dovesse lui sepellire per nessun conto, che cosi meritava, che il suo corpo restasse per havere il suo Salvatore, e Redentor negato . fatto ucci. Furono coronati finalmente del mattirio, e lasciati i lor corpi per ordine di Diocletiano infepolti sù la strada publica trentafet giorni. Finalmente per ordine di S. Pietro, ch'apparve in fogue à Marcello, e glielo commando, furono nel

cictiano

Diocletia\_ Cimiterio, che fù pol chiamato di Prifcilla sù la via Salaria a'ventifei d'Aprile no . e Maf. presso il corpo del Beato Crescentione sepolti . A perse finalmente il Signore cofimiano ri- me dice Eufebio, à Diocletiano gl'occhi, e li pofe in cuore di dover l'Imperio noncianol' deporre, e ritirarsi à vivere privatamente. Il medesimo sece il suo collega Mafimiano, che fu de Christiani cosi fiero persecutore. E dopo alquanti anni tra-Imper. vagliato da varii morbi, venne finalmente à perdere il fenno, e quafi dalle fu-

rie delle sue sceleranze passate agitato, tolse egli à se Resso la vita . Scrive Eufebio, che questa così gran calamità, che i nostri in questi tempi loffrirono, fù per permissione di Dio, il quale non poteva già più i corrotti, e licentiosissimi persecu-cossumi dei Christiani, soffrite, e delle persone Ecclesiastiche specialmente, tione de la cui perversa vita volle con questa persecutione la divina giustitia frenare . Per- Christiani cioche con la loro hipocrifia, con la loro superbia, inimicitia, & odii, di- à che su atmenticati affatto della Christiana pietà, e profanando, anzi, che celebrando, tribuita. imisteri divini, volevano più tosto tiranni, che Prelati, e Sacerdoti apparere. Ma piaccia alla bontà divina dimostrare a suoi fedeli sempre anzi la sua immensa pietà, che punto della sua rigorosa giustitia, e che debbiamo anzi imitar di buon Marcellino penitente, che li superbi, ostinati, e malvagi. Perche Marcellino conosciuto, come s'edetto, il suo errore, che l'haveva fatto deviare dalla verità, costantissi mamente andò à soffrire per la fede del Salvator nofiro il martirio, havendo già prima con due ordinationi, che fece il Decembre, creati 4 Preti, due Diaconi, e 5. Vescovi . Fù Papa 9. anni, due mesi . e 16. piorni. E vacò dopo lni 25. giorni la fede.

#### MARCELLO I PONT, XXXI.

Creato del 301. a' 27. di Giugno.



MARCELO nato in Costantio Roma nella regione di Imper via Lata, e figliuolo di B:nedetto, tenne il Pontefi- Imp.eloro cato lotto l'Imperio di Co fatti. stantio, e di Galerio, fino à Massentio passò. Percioche dopo, the Diocletiano e Massimiano dal governo dell'Imp. si ritirarono, Co-

stantino, e Galerio si divise. to frà se le provincie, che regger doveano. A Galerio toccò l'Illirio, l'Asia, l'Oriente. Cossantio modessissimamente portandos ; della Gallia, e della Spagna si contentò, ancor che li venisse anche l'Italia in forte. Il perche eleffe Galerio due Celari, Maffirniano, ch'haveffe il governo dell'Oriente , e Severo, che l'haveffe d'Italia . Et effo per fe Illirio fi tenne , percioche haveva havuto nuova, che da questa parte dovessero i Barbari nemici dell'Imperio entrare a danni de' nostri. Costantio, ch'era di mansueta, e clemente natura, su agevolmente alle Gallie carissimo, e tanto più, che ha-vevano questi popoli non senza danno, e pericolo conosciuto la dopia natura di Diocletiano, e la crudele di Massimiano. Ma egli morì Costantio in Eborace Città di Bretagna nel 13 anno del fuo governo, e fu per un commune confentimento di tutti frà gli Dii loro riposto. Hora Marcello, ch'era tutto al culto divino volto, havendo à Priscilla gentildonna Romana persuaso, che à sue spese edificasse un cimiterio sù la via Salaria, ordinò nella Città di Roma venticinque titoli, quasitante diocesi per la commodità del battesimo di tanti, ch' coni di Christiani divenivano, e parendoli ancora per questa via alle sepolture de' martiri rimediare. Inteso Massentio, che Lucina gentildonna Romana Cassentio

havesse satta la Chiesa di Dio di tetti i suoi beni herede, acceso di sdegno à tem-tiranno.

Maurit io martire

cie ozni sforzo, che il Ponteficato, e'l nome di Christiano lasciasse. Ma accorgendofi, ch'egli di queste sue dimande si facea beffe, nel mandò tosto ( come vogliono alcuni ) in un luogo sporco, dove havesse cura de gl'animali publici, nel qual luogo non ne lasciò egli mai ne le orationi, ne i digiuni, e non altrimente, che se libero ritrovato i fosse, governava, e reggeva con lettere a che loro scrivea, le sue Parochie. Fù nel nono mese di questa sua cattività cavato di notte da luoi chierici da quel luogo. Di che Massentio maggiormente Cofmo, e fdegnato, lo fe di nuovo nell'istesto loco ritornare. Dove per la gran puzza Damiano. & incommoda habitatione che v'era, agevolmente di pura immondittia vi mo-Il Conci. ri. Lucina a'ro, di Gennaro ne ripofe nel cimiterio di Prifcilla nella via Salalio genera- ria il corpo di questo santissimo Pontefice. Crescendo poi la Religione Christiale, non fi na, quella puzzolente stanza, dov'egli morto era, fù fatta Chiesa di Dio, e oud fare dedicata al nome di S. Marcello come fino al di d'hoggi si vede . Scrivono alcufenza l'aut- ni, che in quello tempo fosse presso al Rhodano Mauritio con una intiera letorità del gione di Christiani fatto morir per la fede di Christo. In questa persecutione morirono anche martiri Marco, Sergio, Colmo, Damiano, & altri molti, che per la verità della fede ogni asprezza di morte constantemente soffrivano Fu Marcello 5. anni, fei mesi, e at. giorno Pontefice, & ordinò nel mese di Decembre 26. Preti, due diaconi, e 21. Vescovi. Vacò dopo lui la sede 20.dì questo Pontefice ordinò, che non fi potesse fare Concilio generale senza l'auttorità del fommo Pontefice.

# EUSEBIO PONTEFICE XXXII.

Creato del 310. a' 16. di Febraro.



USEBIO Greco, e 6gliuolo d'un medico, prefe il Ponteficato fotto l'Imperio di Costantino, e Massentio. Percioche effendo, come si e detto, morto Gostantio ch'era nato d'una figliuola di Claudio, Costantino fuo figliuolo, di Helena, ch'egli haveva già in gratia di Herculeo repudiata, con un generale confentimento di tutti la bacchetta tolse

dell'Imperio dell'Occidente. Nel qual tempo in Roma i foldati Pretoriani mof-Costanti- si à turnulto crearono Augusto Massentio di Massimiano Herculco. Per la qual no Imper. cofa Massimiano, che ancor viveva solitariamente nella Lucania, sperando Helena ma dover ricuperare l'Imperio, se ne venne volando in Roma, scrivendo a Diodre di Co. cletiano, e confortandolo à dover fare il somigliante anch'egli. Essendo in questantino. So da Galerio contra questi motivi mandato Severo con un'effercito, fit, men-Massentio tre, che assediava Roma, da i suoi stelli soldati, che con Massentio la si intendevano, spaventato della morte, e posto in suga, e finalmente in Ravenna tagliato à pezzi. E mancò ancor poco, che Mattimiano medefimamente, mentre con subornationi, e con promesse s'ingegna di procacciarsi la benevolenza dell'effercito, non fosse da Massentio istesso il figlinolo morto. Onde nelle Gal-

Gallie à Costantio suogenero se ne suggi. Mà mentre, ch'egli pensa di fare il fuo genero morire, & é da Fausta sua stessa figliuola scoperto, la qual al mari-to questo tradimento scoperse; se ne suggi tosto via. Ma giunto in Marsiglia fù oppresso da i suol persecutori , e pagò le tante sue sceleranze passate. Altri vogliono, che veggendoli fuori di ogni buona speranza, se stesso ammazzasse. Hora mentre, che Eusebio Pontefice viveva, su a tre di Maggio sitrovata la Croce del Salvator nostro, e da Helena madre di Costantino di molti ornamenti adorna, & in gran riverenza tenuta. E Giuda inventore di questa pretiola Christo ri-Croce, fu battezzato, e chiamato Ciriaco. Questo istesso Pontefice, con por trovata da lor sorra solamente la mano, riconciliò gli heretici, che erano in Roma. In S. Helena, flitul ancora, che i lalci non potessero chiamare un Vescovo à giuditio. In questi tempi su Lattantio Firmiano discepolo di Arnobio; il quale Lattantio, leggendo con gran frequenza di fcolari in Nicomedia Rethorica, e parendoli di Firmiano fare ma'e, v.vendo frà Greci, fi volle tutto allo scrivere Latino, e vi valle scrittoreil, tanto, che ne fù in eloquenza tenuto un secondo Cicerone. Scriffe molte cofe, justre. delle quall si ritrovano quelle, che scrisse contra i Gentili, e dell'huomo, e dell'Ira di Dio. Nell'ultima vecchiezza (a) nella Gallia maestro di Crispo Cefare figliuolo dl Costantino. Scrisse anche molto in questi tempi Eusebio Vescovo di Cesarea di Palestina, e diligentissimo investigatore insieme con Pansilo martire della divina libraria. E scrisse l'altre cose i libri della Preparatione Evangelica; e della historia Scolastica. Scriffe contra Porfirio fierissimo neml- Cesariense co de' Christiani. Scrisse sei Apologie in disensione di Origene, e tre libri anco- scrittore ra della vita di Panfilo martire, del qual per l'amicitia, che vi hebbe tolle il co- Ecclesiastignome . Hora Eusebio Pontefice fatta una volta di Decembre ordinatione , e co . creati 13. preti tre diaconi, e 14. Vescovi fù in Roma ornato della Corona del martirio. & a'due d'Ottobre sù la via Appia nel cimiterio di Calisto sepolto. Fù Pontefice fei anni,un mefe, e tre giorni. E vacò dopo lui un di folo la Sede.

#### ANNOTATIONE.

Quello , che Platina ferive , cavandolo(come pare)dal libro di Damafo , che la Croce del Salvatore nostro fusse ritrovata da Helena madre di Costantino in tempo di Eusebio; non sò come questo effere posta, per non havere in quel tempo Costantino giurifdittione alcuna in Soria , ch'era incredibilmente dalla tirannide di Maffimino oppressa : nè esso encora pienamente eredeva in Christo , come poi fece , che sù nell'aere vidde il fegno della Croce . Di più Ruffine nel fettimo , & ottavo capo del primo libro. Theodorette nel 18. capo del 1. libro, Sozomeno nel 1.e 2.capo del 2. libro, & Socrate nel 17. capo nel 1. della historia Ecclesiaftica ( vegliono le queste più quadra ) che ciò avrenifie quali as. anni por , effendo già celebrato il Concil . Niceno.

MIL.

#### MILCIADE. MILCIADE PONT, XXXIII.

Creato del 311. a' 11. di Ottobre.

A ILCIADE, nato in Africa, fù Pontefice à tempo di Massentio, di Licinio,e di Massimino.FulLi-

cinio, che nacque nella Da-

tia, tolto da Galerio nell'-Imperio à parte, per l'eccellenza, ch'eglinelle cofe militari havea. Veggendo coftoro effer molto da tutti Costantino istimato, si aftenevano nel publico, di fare à

Licinio Impet



Maßentio tà.

Christiani dispiacere . Ma Massentio, che haveva più tiranno, e fiero veleno nel cuore ne mandava fecretamente i foldati in volta, perche dove sue empie- ne ritrovallero, togliessero loro destramente la vita. Egli si dilettò assai dell'arti magiche, e procurava frà l'altre cofe di havere i bambini delle donne Chrifliane, alle qualifaceva aprire il ventre per haverli teneri, delle cui ceneri ( perche li bruciava ) e si serviva egli poscia nelle sue magie, che faceva, volendo per quelta via moltrare, che si potea ancor per vie illecite, e nefande la tirannide ritenere. Una simile crudeltà, e pazzia usava nell'Oriente Massimino, L'quale prestando indubitata fede à gli auguri & à gli indovini , proponeva anche i premii à maestri di queste magiche, e pestifere arti. E si mostrava contra Fatto d' Christiani (che di queste sue pazzie si ridevano ) crudelissimo. Fece rifare, e arme frà drizzare i tempi antichi, e secondo il folito costume de gentili sacrificare. Ho-

fent io.

Coffanti- ra Coffantino, che fe ne venne con un'efercito contra cofforo, facendo con no, a Maf- Maffentio fuori della città presso Ponte molle gran fatto d'arme : lo vinfe. Il tiranno, che haveva sù quel Ponte orditi certi suoi inganni, per rovinarne il nemico, dimenticato in questa sua fuga, e de gli Inganni, e di se medesimo ne andò gran parte de' suoi giù nel fiume, e vi fi annegò. Passatone poscia Co-Cantino fepra Licinio, in mare, & in terra con doppio fatto d'arme vinfe, e lo sforzò presso Nicomedia dovere arrendersi, & à menarne poscia in Salonichi privatamente la vita. Il ch'egli meritamente sofferse, poiche invidiosamenae ribellatifi, perleguitava fierissimamente i Christiani, che à Costantino applandevano. A Mailimino per divina vendetta gli si gonfiarono in quello totalmente le viscere, ch'egli stesso non discernea, se huomo vivo, ò putrido corpo morto si fulse. Percioche ammarcitegli le intestina, gli si vedevano da ogni parte featurire i vermi, e con tanta puzza, che non era chi poteffe foffirila. E. Maffimia. bene egli tutto questo si meritava, poiche haveva già ordinato, che non si pono imp. e tesero inostri, come soleano, ne i cimiteri rittovare insieme, èc havea sub fua trifii - ornati i facerdoti de Gentili in Antiochia, perche facessero da un certo simulatia , etrida ro, che ivi era ufcire una voce, la qual dicea, che fi doveffero cacciare i Christiani dalla Città. Constituì per le Provincie i premii à Sacerdoti Gentifi, perche ne travagliaffero i Chiftiani. Veggendosi poi tanto afflittto, e battuto dal morbo, e mostradosi perciò pentito di quello, che fatto havea, per un bando publico vietò, che non fi facesse à Christiani dispiacere; ma che fi lascialsero con la lor legge vivere. Ma tutto questo non ligiovò punto, perch'era ogni cofa à forza. E cosi tormentato da quel morbo gravissimamente, ne lasciò final-

morte,

Doro-

mente la vita essendo stato huomo crudele, & instabile, hora travagliando i fedeli. hora mostrando d'haver buona pace con loro. In questa persecutione molti Christiani morirono, e frà gli altri Dorothea bellistima, e santissima donzella, la quale volle più tosto morire, che alle lascive voglie del tiranno ac- thea marconsentire . Soffronia essendo anch'ella più volte di dishonestà da Massentio tentata, quando vide non poter più fuggire il pericolo, imitando Lucretia, ammazzofe stessa. Hora Milciade fu, che ordind, che ne'l Giovedi, ne la vergine. Domenica si digiunalse perche vedeva elsere questi di da Gentili tenuti sacri . Ordinò anche molte cole sopra il fare dell'oblationi, per cagione dell'heresia de'Manichei, ch'era all'hora in Roma molto gagliarda. E fatto questo per ordine di Massimino fatto morire martire. Furono anche di questa gloriosa corona ornati Pletro Vescovo d'Alessandria. Luciano prete d'Antiochia persone di dottrina, e di costumi eletti, e Timoteo prete Romano con molti altri Vescovi, e Sacerdoti. Fù Milciade à I dieci di Decembre nel cimiterio di Calisto sù la via Appia sepolto. Vna volta sola fece ordinatione, e creò 7 preti, 6. dia-coni, e 12 Vescovi. Fù Pontesice 4 anni, 7 mesi, e 9 giorni, E restò dopo la Chiefa fanta 17. giorni fenza Pastore.

#### ANNOTATIONE.

Che Massentio, il qual nel tempo di Marcello, e di Eusebio, e di Milejade in Roma la fua tirannide effercito, haveffe tal volta contra Christiani mal'animo, l'acerba morte , che egli fece à Papa Marcello sentire , può farne fede . Ch'egli poi diveniffe più piacevole co' Christiani , e vietasse il perseguitargli , Oprato Africano Vescovo Milevitano nel primo libro contra i Donatisti lo dice , E sotto lui anche penfo io, che Euschio di morre naturale moriffe ; e per la regione già detta, e perche nè Damaso, nè la Chiesa santa fa del suo martirio mentione. Di Milciade, (non Milchiade , come volgarmenre fi legge ) non dee egli effere dubbio . Percioche Optato Vescove di Milemio scrive nel primo libro , che egli dopo la merte di Masfentio viveffe in Roma foffe, e all'Imperat Coftantino dato con alcuni altri Vescovi per giudice nella causa di Ceciliano Vescovo di Carragine . Il medesimo quali scrive Eusebio nel quinto capo del decimo libro dell'historia Ecclesiast. Non fa ne anche Damalo, che fit coli diligente nell'annoverare i Pontefici mentione alcuna del marririo di lui . Et ancora Milchiade in un'anticnissimo libro della libraria di Vaticano chiamajo confessore E quel che ne scrive Platina , ch'egli fosse per ordine di Massimino morto, non può effere in conto alcuno, non havendo Maffimino nè in Roma, ne in Occidente Imperio alcuno hauuto, e scrivendo Eusebio, & Optato ch'egli in Roma dopo la morte di Massentio , e di Massentio sotto l'Imperio di Costantino vivesse nel Consolato di Coftantino , e di Licinio , ogn'uno di loro la terza volta . Nel qual'ancor a'dieci di Decembue morì, lasciando, come vuole Damaso, Silveftro fuo fucceffore ,

## SILVESTRO L SILVESTRO I PONT XXXIV.

Creato del 314. in fine dell'anno, a'28. di Decembre.

Coftantino Imp. e fua fua gran bontà, e religione .



CILVESTRO Romano, e figliuolo di Ruffino, fu Pontefice nel tempo di Costantino nel 1 092 dal principio di Roma, e nel 338 della nostra salute . Sotto quedo Prencipe incominciarono alquanto à respirar i Chrifliani , che erano prima flati tanto da tiranni oppreffi . Percioche fi può quetto Precipe con qual fi voglia altro agguagliare cosi nelle dori

Coftanti-

esi diletto sempre, che vi hebbe tempo, de gli studii liberali, e con la sua liberalità, egratia fi faceva agevolmente da tutti amare. Fece molte leggi piene tutte d'equità, tolle via le superflue, e le troppo severe corresse. Eglist le rovine dell'antico Bizantio edificò una Città, che chiamò dal fuo nome, e fi forzò di farla in grandezza degli edificii pari à Roma : onde feconda Roma la chiamò anche, come per lo scritto, che si legge nella sua statua equestre si conosce-Coffanti. va. Questo cofi fatto Prencipe adunque considerando, e mirando tutte le cofe. nopeli edi- quando l'honestà della religione Christiana intese, che cosi parcamente vivea heata da che nella povertà fi rallegrava che faceva tanto conto della manfuetudine, che con tanta simplicità, e cottanza ne menava la vita, talmente l'abbracciò, e vi no Imper, ftrinfe, che non ufava di portar Lelle imprese altro segno, che quel della Croce, per haverlo già, mentre contra Malsentio ne molse l'armi, in un fereno Cielo veduto, & adorato, & udito ancor infieme gli Angeli, che gli erano intorno dire. Coffentino la quello figno tà vincerai, come in effetto vinfe no com:n- [cusse dal collo del popolo di Roma, e de' Christiani il giogo de tiranni, di Licinio specialmente, il quale privando i Christiani della militia, e delle proprie case, con rilegarli, ò non tenerli carcerati, come si è detto, si macerava sino

e nelle imprese sue sortunato. Diede volentieri la pace, a chi gliela domando.

Coftantitar nell'imprefe il fe-Croce.

gno della alla morte, di dava per cibo a Lioni, dattaccatili su, a guila di Porci, amembro à membro li lacerava. Ritrovar do adunque Silvestro un così humano, e di tante alte virtù dotato Prencipe, fe ne venne tofto in Roma dal monte Soratte . dove si ritrovava da quei crudi tiranni confinato, ò pure, (come vegliono alcuni ) dove da le fleflo tuggendo, ritirato fi era. E ritrovando Coffantino cofi ben disposto, più pronto lo fece à dovere la Chiesa santa beneficiare. Egli volle al Pontefice ornare il capo con una diade ma d'oro di pretiofe gemme diffinto. Ma Silvestro non la fosferie, come cosa poco à testa di religioso conveniente, ma duna bianca, e semplice Mitra si contentò. Mosso Costantino dalla fantità di Silvestro, edificò in Roma ne gli bor i d'Equitio non molto lunghi dalle la Chiefa Therme di Domitiano in una Chiefa, che fino al tempo di Damafo ritenne il titolod Equit'o. Alla quale Chiefa quetto liberaliffimo Prencipe fece di molri doni: frà i quali fù una patena d'argento di 20 Libre, due schifetti d'altrettanto pefo, un calice d'oro di 2. libre, & altri molti vafi d'argento, e d'oro, che af.

da lui edificata Papa.

fai lungo farebbe volerli numerare tutci. Le dono ancor un podere de Sabini di

buona entrata, & un giardino nella città nella contrada de'due diamanti; & una casa nella contrada ch'Orfeo chiamavano. Mà mentre, ch'à questa guisa ne passayano le cose di Roma in Allessandria un certo Prete chiamato Arrio e più in apparenza, che con effetto virtuofo: e più tosto avido di lode, e di gloriache di verità, ncominciò à seminare zizania, le discordia nella fede di Chrifto. Si ssorzava di separare il figlinolo dall'eterna, & inneffabile sostanza del Padre eterno con queste parole. Era un tempo, quando non era; non intendendo il figliuolo coeterno al Padre, e nella Trinità la medefima fostanza. e già dovea sapere essere detto; Io, & il padre siamo una cosa stessa. Hora havendo Aleffandro Vescovo d'Alessandria tentato, ma in darno di ritrare dal suo errore Arrio, per ordine di Costantio, e con poca spesa su bandito, e raunato il Concilio generale in Nicea Città della Bithinia; nel quale si ritrovaro-no CCCXVIII. Vescovi. Si disputò qui ardentemente; perche v'erano alcuni gran disputanti, che favorivano Arrio, & erano alla simplicità, e verità della fede nostra contrarrii, benche un di loro, ch'era dottiffimo filosofo, mosso d'un subito dallo spirito divino, ad un tratto come fanta, e buona ne abbracció la fede nostra, ch'egli prima oppugnava. Finalmente essendo molto bene discuffo nel Concilio il punto, quelta conclusione se ne cavo; doversi scrivere homusion, cioè consessare il figliuolo d'una medesima sostanza col Padre. Quelli, che nell'opinione d'Arrio erano, furono da diciasette, i quali dicevano, effere herctici. il figliuolo di Dio stato estrinsecamente creato, e non dalla divinità istessa del Padre genito. Quando Costantino intese la verità, ch'era nel Concilio determinata; l'approvò minaciando l'efilio à chi havesse contradetto. Onde Arrio consei soli de suoi seguaci n'andò in esilio; percioche tutti gl'altri con la verità della fede si strinsero. In questo stesso Concilio surono dannati, e riprovati i Fotiniani chiamati cofi da Fotino Velcovo nella Gallo grecia, & i quali, imitando l'heresia de gli Hebioniti, affermavano, essere stato Christo per via hu-mana conceputo. Furono ancora condannati i Sabelliani, I quali una persona fola attribuicono al Padre, al figliuolo, & allo Spirito Santo. Diedero i Ve-fcovi in questo Concilio à Costantino querele di lor stessi in scritto, accusandofi l'uno l'altro, e chiedendo, ch'egli ne giudicasse. Alli quali il buono Imperatore, poste queste loro querele al fuoco, rispose, ch'esti non dovevano aspettare d'effere da aleri, che da Dio giudicati. Fù fatto anche questo decreto nel Concilio Niceno, che quelli, che non potendo il prurito della libidine foffrire Imper, verfi castravano, non potestero effere più chierici, e che prima, che si dia adale sovescovi, cuno l'ordine sacro diligentemente s'essamini; e che chi entra à servire nella militia di Dio non debba habitare in una medefima cafa con donne straniere: ma fatti che con la madre, con la forella, e con la zia folamente fia lecito; e che non @ Primo Co. promovesse il Vescovo à gli ordini sacri, se non da tutti, ò da tre Vescovi del cilio Nicela provincia almeno, e che quel chierico, ò laico, ch'é da un Vescovo caccia- no. to via, non sia da un'altro ricevuto. Vi su ancera satto un'altro fanto decre to, che perche non fi facesse ad alcun'oltraggio, si dovesse ogn'anno nella provincia raunare un Concilio. Questo santo ordine par, che sia stato ne tempi più moderni tolto via, io non vi veggo altra ragione, le non forfe; perche hanno dubitato di non dovere essere notati da quelli, che più rettamente vivono. Vi fù anche ordinato, che quelli, che nelle perfecutioni fenza tormento erravano, dovessero cinqu'anni fra catecumeni viverne. E finalmente vi fù inftituito, che non potesse alcuno per ambitione, ò per avaritia da una Chiesa picciola ad una maggiore passarne. Le institutioni pol di Silvestro furono quelle, Infitutioche il crisma dal Vescovo solo si consecrasse, che gli Vescovi segnassero il Chri- ni di S. Silstiano battezzato gol chrisma fanto, per ovviare ad una certa persuasione here- veitro Patica, e raccordò, ch'il Prete In caso di morte ungeste il Christiano con l'oljo pa-

Arrio he-

Concilio Niceno di 318. Vefcovi contra

Fotiniani

Sabelliani heretici . Religioso rifpetto di Cottantino

Chiefe e- fanto. Ordinò ancora, che non poteffe il l'aico chlamare in giudicio il cherico. dificate da ch'il diacono nel celebrar in Chiela vestiffe la dalmatica, e con la palla coprifie Costantino il braccio manco, che il chierico non dovesse agitar le cause in corte, ne litigat

e doni da avanti à giudice secolare. Che il sacerdote volendo celebrare non usi seta . ne effo. & en- panno di colore : ma bianco, e di tela: dicendo cofi doversi in albis celebrare. trate dateli. come fù il corpo del Salvatore nostro con un lenzuolo bianco, e di tela sepolto. Ordinò ancor'i gradi ne gl'ordini Ecclesiastici; perche ogn'uno di un'ordine solo si contentasse, e sosse d'una sola donna marito. Mà Costantino, ch'havea grand' animo d'accrescere la religione Christiana, edificò la Basilica Costantiana, che hora Lateranense chiamano, e di molti doni l'ornò. Percioche ripose in questa Chiefa sù l'altare l'imagine del Salvatore di grandezza di cinque piedi, che cento, e trenta libre pelava, in una feggia affifo, & dodeci Apostoli intorno, ogn'un di s. piedi medefimameate, e di 15. libre con le corone di pariffimo argento. Un' altra stama del Salvatore assisa in un trono di s. piedi e che cxl. libre pesava, su la volta della tribuna pose, e con lui 4. Angeli d'argento, di cv. libre con 4. corone d'oro purissimo, e con delfini di 20. libre . Vi drizzò 7. altari di purissimo oro di 200 libre. E perche non mancasse, onde comprare l'oglio, e la cera per l'ulo del tempio, li costitui sù quel di Sessa, e sù quel di Anzo buone entrate d'alcuni poderi. Egli fece anche presso il medesimo tempio un sonte sacro di porfido, e tutta quella parte, che contene va l'acqua, era d'argento. Era posta nel mezo di questa fonticella una colonna di porfido, nella quale stava una giaretta d'oro di cinquanta libre piena di balfamo, per fare di notte lume nella folennità della Pasqua. Nel labro del sonte si vedeva un'agnello d'oro purissimo, dal quale sa versava giù l'acqua. Non molto lunghi dall'agnello eru una statua del Salvatoredi fino argento di centosettanta libre. dall'altra parte era la statua di Giovani Battifla d'argento di cento libre con questo titolo, Ecce agnus Dei, ecce qui tol. lit peccata mundi . Sette cervi versavano l'acqua, & ogn'uno di loro era d'ottanta libre. E l'entrate per questo fonte sacro si raccoglievano da diversi poderi

8

Chiefa di assegnateli, e dentro Roma, e fuori, nell'Africa, e nella Grecia. Il medesis, Pietro, mo Costantino a prieghi di S. Silvestro edificò in Vaticano una bella Chiefa à S. Pietro Principe de gli Apostoli non lungi molto dal tempio d'Apollo; e vi collocò (plendidamente il corpo del medemo Apostolo in una tomba di bronzo . E sopra questa tomba drizzò una Croce di finissimo oro di centocinquanta libre . Vifece anche drizzare d'ogn'intorno quattro candelleri d'argento con ginetti de gli Apostoli artificiosamente scolpiti. Le donò ancora tre calici d'oro di do-Chiefadi deci libre : e vinti d'argento di dieci libre l'uno; quattro vasi d'argento di du-

S. Paolo. gento libre: & una patena d'oro, di giacinti, edi perle ornata, ditrenta libre. L'altare di questa Chiesa era tutto d'argento, d'oro rinchiuso, & ornato di molte gemme. E perche poteffe commodamente questa Basilica mantenersi , le diede, dentro, e fuori di Roma di molt'entrate . A i prieghi di Silvestro

Chiefa di medefimamente edificò sù la strada, che mena ad Hostia, la Basilica di S Pao-S. Croce in lo, ilcui corpo vi ripole, come haveva di quel di S Pietro satto, e le donò al-Gierusale. tretanti vasi d'oro, e d'argento, e di rame, come in S. Pietro già satto haveva; e frà l'altre cose ne drizzò sopra la tomba di S. Paolo una Groce d'oro di

Elena Ma- cente libre. E per sostentamento de i Sacerdoti di questa Chiesa le diede in Tardre di Co- fo di Cilicia, e di molti altri luoghi dell'Afia di copiose entrate. Fù per ordine di quello Principe edificata sù l'atrio Sefforiano un'altra Basilica col titolo di come 110- Santa Croce in Gierusalem, dove ripose una parte della Santa Croce; ch'ha-

vasse il le- veva Helena sua madre, e donna di suprema virià, e religione, ritrovata. gno della Questa generosa donna mossa d'alcune visioni, ch'havute haveva, se n'andò à Croce di cercare del Santo legno della Croce in Gierusalem. Era difficile cosa il ritrovar-Christo. lo, perche quegli antichi nemici del Christianesimo, perche in luogo del Sal-

varo:

vator nostro i Christiani adorassero Venere, haveano in quel suozo collocata una statua di questa Dea . Ma mossa Helena da un spirito fervente di religione. fece de tanti calcinaci, che v'erano, purgare quel luogo, e vi ritrovò finalmente con indiffinto, e confuso ordine tre Croci, in una delle quali fr leggeva un tirolo in tre lingue, Giesù Nazareno Rede Giudei . V'era Macario Vescovo di quella Città presente, il quale tenendo con molta religione una di queste Croci in mano, diceva ella effer la vera. Ma ne quella, ne la feconda, ma la terza si bene, che non più tosto sopra una donna morta sù posta, che miracolofamente la risuscitò. Il perche sece poi Costantino un'editto, che da quell'hora avanti non fosse alcuno fatto in Croce morire, Et Helena edificato in quello stefso luogo un tempio, se ne portò partendo i chiodi, co'quali era il Salvator nostro stato sù la Croce confitto. De quali chiodi Costantino n'attacò uno nel freno del cavallo, che nell'imprese usava, un'altro se ne pose sà la cima dell'elmo no probiper impresa, & il terzo, come vuole Ambrogio, getto nei mare Adriatico, bisce, che per frenarne, & addolcirpe le procelle di quel tempestoso mare. Hellena quel non si fac-la parce della Croce, che in una Borsa d'argento portata seco s'havea, ornata ci più mod'oro, e digemme nella Chiefa di Santa Croce in Roma la collocò. Questa rirealcuno Chiefa hebbe anch'ella 4 candellieri d'argento , 4 schifetti d'argento medeli in Croce . mamente dieci calici d'oro, una patena d'argento indorata di cinquanta libre. edi dugento cinquanta libre, era l'altare d'argento. E le dono molte entrate dentro, e fuori di Roma. Vogllono alcuni, ch'ancora per ordine di Costantino fosse la Chiesa di S. Agnese edificata à preghi di Costanza sua figliuola, Chiesa di di Costantino del medesimo nome, surono nel sonte del battesimo, ch'in que-S. Agnese. sta Chiesa edificarono battezzate. Hebbe ancora questa Chiesa i suoi doni, che furono una patena d'oro di vinti libre, un calice d'oro di dieci libre, e cinque altri calici d'argento . E le donò di belli poderi fuori di Roma per potere fostentarfi. Il medelimo Costantino edificò la Chiesa di S. Lorenzo suori delle mura Chiesa di della Città nel podere Veranio fopra il regnale d'una grotta, ch'ivi era . E vi S.Lo enzofece aiquanti gradi fare, per discendere giù quelli, che voleano vedere il corpo Ofuor deldi San Lorenzo . Era la cuppola della Chiela ornata d'argento , e di marmo di le mure . porfido. Sù l'entrare della grotta era una lampada di puriffimo oro di 20. libre. Davanti al corpo del martire Lorenzo erano 10. lampade d'argento di 15. libre. E furono don te à quella Chiefa alcune possessioni per suo mantenimento . Il medefimo Principe sù la via Labicana, edificò tra i due lauri una Chiefa a' martiri Marcellino Prete, e Pietro esorcista. Ne molto lungi da questo luogo in honor d'Helena sha madre un bel Mausoleo drizzò, e d'un bel sepolero di Chiesa di porfido l'ornò Hora à questa Chiefa in honore de già detti Martiri, & in gra. S. Pietro, e tia di tua madre donò queste cose, una patena d'oro purissimo di 35 libre, quat. Marcelino tro candellieri d'argento co'piedi indorati, 12. calici d'oro, de'quali tre n'era- Martiri. no ornati di preciole gemme, e di giacinti. L'altare eta d'argento finissimo di 200. libre, e vi fù di più un fchifetto di puriffimo oro di 20. libre . Per lo mantenimento de' Sacerdoti, e del tempio le dono Costantino grossissime possessioni, e di molta entrata. Scrivono alcuni, ma non dicono onde lo cavino, che le dona (le la Sardegna, & il monte argentaro con tutte l'entrate, che l'Imperio v'havea. Hora di più di tutte quelle magnifiche Basiliche, che quello Prencipe in Roma edificò, ne fece ancora dell'altre fuori. Percioche in Hostia non Cofe in Koma edinco, ne rece ancora usu ante mori. A second ed S. Pietro, e.S. Chiefe e. Paolo, e di S. Gio: Battifla, e di quefli doni la ornò, che furono una patena d'argento di 30 libre, 10 calici d'argento, una patena d'argento per lo criffina d'argento di 30 libre, 10 calici d'argento, una patena d'argento per lo criffina d'argento per lo criffina d'argento per la calici d'argento, una patena d'argento per lo criffina d'argento per lo criffina d'argento per lo criffina d'argento per la calici d'argen di o. libre, una conca d'argento per l'ufo del battefimo di 20 libre. E la dotò Roma. di molti poderi, perche i Sacerdoti, onde vivere havessero. Edificò anche in Albano un tempjo à S. Gio: Battifta , e li donò una patena d'argento di 30. li-

Doni fat- bre, un schifetto d'argento indorato di dodici libre, e certe mollette d'argento fanta.

ti da Co di 20. libre. E perche vi fi potessero i sacerdoti mantenere, molte possessioni ftaprino al di gran frutto in quei luoghi convicini, & il lago Albano istesso li dono. Edifila Chiefa cò ancor'in Capo a una Chiefa de gli Apostoli, che su da Capoani Costanciniana chiamata. E le dono medesimamente patene d'argento di 40. libre, 4: candelieri all'usanza Greca con dieci piedi. E la dotò d'un podere sù quel di Gajeta, e d'una sua paterna possessione su quel di Sessa. Egli edificò ancora, come vuole Damafo, un'altra Bafilica in Napoli, ma non fi sà in honore di chi cell la edificaffe. E per questo hò voluto i doni, ch'egli le fece, tacere, per non errare con gl'altri. Scrivono alcuni, che Silveltro nella terza regione di Roma pressole Therme Domitiane il suo titolo infiltuisse, e drizzasse, che Equitio alcuni lo chiamano, e che con molti doni Costantino l'ornasse, che furono una patena d'argento di 20. libre, & altre cose, e possessioni di molto frutto. E perche non si potessero i sacerdoti della nuova Roma, della liberalità del lor Prengipe dolere, edificò in Coffantinopoli due Basillche, delle quali ne fù una chiamata di Hirene, l'altra de gli Apostoli, havendo già prima posti i tempii de'Gentili à terra. o in ufo di Christiani trasferiti, e tofti via i tripodi Delfici. e gli oracoli, onde infiniti mali nascevano. E questi sono i doni, che alla Chiefa fanta fe Coftantino. Furono à tempo di Sil veltro molte fante, e dotte persone, la cui industria, e fatica molte nationi trassero alla fe nostra. E vi furono frà gli altri Giuliano, Frumento, & Edifio, che con loro prediche granfrurto fecero. Gl'Hiberi, che fono in Ponto ben totto il polo, da una donna prigione il fanto Evangelio appresero, e credettero alle parole di Baccurlo lor Re ch'alla fanta fe gli animava tutti. Valfe in quei tempi nel perfuadere la verità Christiana l'auttorità d'Antonio heremita santissimo al quale molte vio-Unadon- te per lettere Helena fe fteffa , & i figliuoli raccomandava . Il fuo cibo era pana fchiava ne folo, & aqua il fuo bere , ne mangiava mai finche non vedea all'occaso il

converi) gl' Sole. Fù Antonio Egittio, e tutto dato alla contemplatione . La fua vita fù

Hiberialla Icritta da Atanafio Vescovo d'Alesfandria. Hora Silvestro havendo lette volte di il Decembre fatte ordinationi, e creati 42, Preti, 36 diaconi, e 65. Vescovi, Chifto S. mori, e fù l'ultimo di Decembre fepolto nel Cimiterio di Priscilla sù la via Sa-Antonio laria, tre miglia lungi di Roma havendo retto il Papato 22, anni , 10. meli 31 & 11. giorni . E restò dopo lui 15 di la Chiesa senza Pastore ..

#### ANNOTATIONE ...

Tutti li scrittori costantemente affermano, e convengono in questo, che nel Pontificato di Silvestero , essendo già morti Galerio , Massentio , Massimiano , e Liejnio nostri nemici, fosse à tutte le Chiese di Christo, ch'erano sono l'Imperio di Roma, dall'Imperatore Costantino non solamente pace, quiete, e libertà concessa, ma fortificate ancora con ortime leggi, e decreti contra l'audacia, e sforzo de gl'avversarii nostri 327. anno della salute nostra , nel qual'anno su celebrato il samoso Concilio Niceno di 318. padri contra l'herefia di Arrio, havendo già per torfe 300. anni il diavolo , fiero , eciudo nemico del Christianelimo , per mezo de' Principi Romani, e col braccio de'Governatori delle provincie, e de popoli furibondi, con nuove persecutioni in darno ognisua crudelià, e fierezza contra i nostri disarmati, e paeifici, mostra. Delle quali perseeutioni la prima nacque di Nerone, la seconda da Domitiano , da Trajano la 3 la 4 da M. Aurelio Mossero alcuni pessimi governatori di provincie, e furibondi popoli forco M. Aurelio, che mostrava di non vederlo quefta quarra persecutione . La quinta forto l'Imperatore Severo , la festa sotto Massimino . la fertimafotro Decio , l'otrava fono Valeriano , la nona che fu la più cruda , e la più lunga ditutte l'altre, perche durò 12, anni fotto Diocletiano . Et effendo ftato finalmente, com'è derto, tolta una dal bnon Coffantino fegui la decima de gli heresici Arriant, che fu affai più pericolofa di tutte l'altre, e che cominciò fotto l'Imreint Arthuri, que una que per control de pera Coftantino, e per 40, anni control talmente contra la Chiefa fanta durò, che fi puotè bene à qual fi voglia delle paffare, così in lunghezza di tempo, come in grandezza di fupplisii, agguagliare Eufebio, Ruffino, Epifanio, Socrate, Sozomeno, Theodoreto, Damaso, San Gieronimo, & altri antichi scrittori dell historia Ecclesiastica molte cofe ne scriffero .

## MARCO I. PONTEFICE XXXV.

Creato del 336. a' 16. d'Gennaro.



M ARCO Romano, to Pontefice à tempo del gran no Imper-Costantino, di cui variame. te si scrive . Percioche affermano alcuni, ch'egli negli ultimi anni del fuo Imperio ad istanza di sua forella revocasse Arrio dall'esilio : perche diceva ella che foffe stato Arrio per invidia condennato, e che all'opinione heretica di lui s'acco-

attribuissero al padre quello, che poi il suo scelerato figliuolo fece . Percioche non è verifimile, ch'un Principe così favio in quell'età, quando l'huomo più discorre, e più vede approvasse, e seguisse coloro, ch'esso riprovati havea. Scrivono ancora, che Costantino sosse da Eusebio Vescovo di Nicodemia, e leguace dellla fetta Arriana battezzato. Il che è senz'alcun dubbio falso, e ne fano ampia fede la molta religione di questo Prinipe, e la fonte del battesimo edificata à quest'effetto sontuosissimamente in Roma. Percioche cacciati, che hebbe via dall'Imperio i tiranni, fu insieme con Crispo suo figliuolo istrutto nella fede, e battezzato da S. Silvestro. Quelli, che tengono l'opinione à quefla contraria, dicono, che Costantino à quest'effere differice di battezzarsi e per dover poi farlo nell'acqua del Giordano ad imitatione del Salvator nostro. Ma ch'egli questo affettuare poi non poteste; perche mentre ch'egli ne passa con un'elercito fopra i Parthi, che ponevano la Melopotamia in rovina, nel 31. anno del suo Imp. e nel 66, della sua vita in una villa publica presso Nicodemia. mort. Onde dicono, ch'egli qui nell'ultimo tempo di sua vita si battezzasse, Ma involansi pure costoro à lor voglia questa cosa, ch'io quello, che quasi turtigl'altri tengono, mi crederò; cioè, che Costantino, ch'haveva col segno della Croce in tante imprese vinto, ch' haveva tante Chiefe, e così ma- Coltanie enifiche, in honore di Dio edificate, che s'era ne'Concilii facri ritrovato pre no Magno fente, ch'havea tante volte con que'santi padri ne'millerii sacri orato, volessi imp. mai tofto, ch'incominciò à conoscere la verità, effere dalla virtù del facro battefi. fù leprose mo fortificato ancora gl'inimici invisibili. Io non sò, che cosa si vogliano dire quest'altri scrittori, lo per me leguo quella verità, ch'alla pictà. & alla religione di un'ettino Prencipe è conforme, e debita. Quello poi, che il volgo dice, ch celi divenise leprolo, e che col battefimo guarifce, e con la favola.

stasse. Ma io credo, che questi dalla somiglianza del nome s'ingannassero, ec

che diconodel bagno del fangue deffancialli, lo per nessun conto lo credo. E feguo in questa parte Socrate, il quale scrive, che Costantino nel 65. anno del« la sua età su da una grande indispositione sopragiunto, eche usci per questo di Costantinopoli, e n'andò per guarirsi à i bagni; ne sa mentione alcuna di lepra. E non solamente questo; ma non è scrittore alcuno, che di ciò mentione faccia, nè Gentile, nè Christiano. E non l'haverebbe certo nè Orosso taciuto nà Eutropio, ne quelli, che accuratamente le cole di Costantino scrissero . Hora prima, che questo Prencipe morisse, apparve per molti giorni una cometa di difufata grandezza. E Marco Pontefice volto tutto alle cofe della Religione. ordinò, che il Vescovo d'Hostia, dal quale è il Pontefice consacrato, potesse il pallio usare. Volle ancora, che ne giorni solenni subito dopo l'Evangelio si cantalle ad alta voce dal clero, e dal popolo il Credo, à quel modo, ch'era dal Concilio Niceno stato dichiarato. Edificò anche due Chiese in Roma, una sù la strada che mena ad Ardea, e dov'egli, fu sepolto; l'altra dentro la Città presso il Palatino; alle quali donò Costantino una patena d'argento di 20. libre un schiffetto d'argento di 10. libre, una corona d'argento d'altrettanto peso, e molti poderi suori della Città, onde si fussero i Sacerdoti commodamente sostentati. Nel tempo diquesto Pontefice, e di Costantino visse Juventio Prete Spagnuolo, e nobile, il quale in quattro libri in verso heroico gli Evangeli scrisle. Alcune altre cole ferifse anche nel medelimo verso, e di materia facra . Ora Marco fatte due volte il Decembre ordinationi, e creati venticinque Preti, sei Diaconi, e venti otto Vescovi, morì, e sù nel cimiteriodi Balbina su la via Adeatina a cinque d'Ottobre seposto. Tenne due anni, otto mesì, e

Prete Spagnuolo, e poeta,

# GIULIO I PONTEFICE XXXVI.

venti giorni il Pontificato; il quale per la fua morte venti giorni vacò .

Creato del 336. a' 28. di Novembre.

Coftantio Imper.



I UL 10 Romsno, figliuolo di Ruftico, ne
refie à rempo di Coftantio la
Chiefa; il quale Coftantio
Rayauc con Coftantion, e
Coftante fuoi fratelli il Imperio, a 3; anni lo tenne. Fà
anche tenuto uno de ficacefsori del gran Coftantion
Dalmatio Cefare figliuolo
delfratello, egiovane di gran
fperanza: ma fà poco apprefío in un tumulto milita-

re morto, permettendolo più toflo Coflantino, che commandandolo. In queflo mezo la fetta Arriana pigilò gran forza col favore di coflantino, che fortava in inquiti à ricever Arrio. Nel fecondo anno adunque di quello Prencipe fiò bandico in Loudicea il Concillo, è come altri voglino o in controli. Qui fi ritrovanso i Cattolici, e gli Arriani, e fio gosì di difiputato, e dilcuifo, fei il Figliuolo no i Cattolici, e gli Arriani, e fio gosì di difiputato ni more del Padre. Athanafo Vefcovo d'Alefsandria con ragioni, e con agromenti efficaci indivasi in favore de Cattolici. Il perche veggendo Arrio non havre banevoli ragioni de divisinocatta, putto a glitiganin volto, accuto d'arri magiche Athanafio : e divisinocatta, putto a glitiganin volto, accuto d'arri magiche Athanafio.

cavato fuori il braccio d'un'huomo morto, che havuto d'una sepoltura havevano, diceva, quello effere il braccio d'Arfenio fervitore d'Athanafio, che dal suo padrone gli era stato tronco, per dovere nelle sue magie servirsi. Era Arsenio poco avanti, temendo per non sò che d'Athanafio, fuggito, e ricoverato- Athanafio fi in casa d'un'Arriano. Di che havevano questi heretici presa occasione di favecevo. e, e dire questo. In effetto perche Costantio sa parte Arriana seguiva, su si su Arrio sebuon Vescovo à gran torto, e con violenza condennatto, esforzato perciò à region. fuggirli via. Nella qual fuga stette sei anni continui in una cisterna senz'acqua, ascoso talmente, che non vidde in tutto questo tempo mai Sole. Essendo poi da una serva scoperto, e stando per ester preso, ispirato da Dio, si suggivia, e con Costante si ricoverò, il quale sforzò con minaccie Costantio il fratello à cover ricever, e ben trattar Athanafio. In questo mezzo Arrio accompagnato da una gran schiera di Vescovi, e di popolo, mentre che per alleggierir il ventre, in un publico luogo fi ritira, e fà forza per mandarne giù l'immonditie, che l'aggravavano tutte l'intestina giù ne mandò, morì; e sù morte certo degna delsa sua bruttissima vita. Hora Giulio Pontesice, essendo in queste turbolenz: sa. to affai travagliato, e confinato anche, in capo di dieci meli fe ne ritornò da brutta d' queit'efilio in Roma, havendo mastimamente la morte di Costantino intela ; il Arrio bequale havendo mosfo guerra à Costante il fratello, fù morto, mentre, che pref- refiarca. fo Aquileja poco confideratamente combatteva . Non restògià per questo Giulio di riprender fempre, come doveva, i Vefcovi dell'Oriente, e fpecialmente gli Arriard, ch'havevano fenza ordine alcuno del Pontefice Romano fatto bandire in Antiochia il Concilio, poi cite non si poteva ciò senza la sua auttorità fare, per effer la Chiefa Romana à tutte l'altre superiore. Che già quello i Prelati dell'Oriente negavario, dicendo esser dall'Oriente passata nell'Occidente la religione Christiana. Onde conchiudevano, esser la Chiesa loro come un vivo, e perpetuo fonte : dal quale n'havevano poi tutti gl'altri così copiolamente la gratia havuta. Lasciate Glulio queste contentioni, edificò due Chiefe in Roma, una presso ai Foro Romano, l'altra in Trastevere i e tre cimiterii ancora: il primo sù la strada Flaminia , l'altro sù l'Aurelia , il terzo sù quella, che mena à Porto. Ordinò poi, che non fossero i Sacerdoti altrove, che nel foro Ecclesiastico convenuti. Volle medesimamente, che tutte le cose concernenti alla Chiefa si dovessero scrivere da notari, ò dal loro Primicerio, e capo . Quelli, fe io non m'inganno, iono quelli, ch'oggi Protonotarii chiamiamo, il cui principale officio fi è di scrivere le cose occorrenti. Nel tempo di Costantino, edi Costantio su in pregio Marcello Vescovo di Anticira, il qual Marcellimolte cofe scriffe, e contra gli Arriani specialmente. Si leggono però contra no Velcodi lui libri scritti da Asterio, da Appollinare, che come heretico Sabelliano la vo. riprovano. E volendo anche fare il medelimo Hilario, Marcello audacemente rispondendo, si difensa, e mostra insieme non haver con Giulio, e con Athanasio il medesimo parere. Scrisse ancora contra Marcello Basilio Vescovo Auquirano un libro della virginità. Percioche fù Basilio insieme con Eustasio Sebasteno Principe d'una parte della Macedonia. Theodoro Vescovo di Heraclea di Thracia, & elegante, e copiolo nel dire, scriffe in questi tempi molte ro Vescovocole, e frà l'altre i Commentarii fopra Mattheo, fopra Giovanni, fopra i Sal- elegame mi, e fopra l'Apostolo. Hora Giulio havendo nelle tre ordinationi, che fece ferittore. il Decembre, creati 18. Pretl, tre diaconi, e q. Vescovi, mort, e fù alli 12. d'Agosto nel cimiterio di Callipodio sù la via Aurelia tre miglia lungi di Roma fepolto. Fù 15. ami, e due mesi, e sei giorni Pastore della Chiesa: la quale dopo lui 25. giorni hebbe fede vacante.

#### LIBERIO. LIBERIO PONTEFICE XXXVII

Creato del 251. a'8. di Maggio.



IBERIO Romano figliuolo di Augustofù Pontetice fotto l'Imperio di Costantio, e di Costante . Percioche, come si è detto di sopra, Costantio, mentre, che poco faviamente con Costante suo fratello guerreggiava, fu dal nemico oppreffo, e morto. Costante poi nella guerra, che co' Persiani faceva, men-

tio Imp. Coffante Imp.

tre vuole di notte sforzato Costan- da una seditione militare, rattaccare la battaglia, sù vinto. E volendo poi i seditiosi soldati castigare, fù per un tradimento, che gli ordi Magneto in una terra chiamata Helena tagliato à pezzi. E fù nel decimo fettimo anno del suo Imperio, ch'era il trentefimo della fua età. Morto Costantio risorfero di nuovo quelli antichi seguaci della setta Arriana contra Athanasio . Ene seguì , che in un Concilio, che fu fatto in Milano, futono tutti i fautori di Athanasio banditi. Perche poi in un finodo, che fi fece in Arimino, i Prelati dell'Oriente che erano acuti. & affuti, co'loro argomenti, e fallacie ne poteano i noftri femplici, o meno dotti dell'Occidente in gran travagli, parve per lo meglio differire ad altro tempo questa disputa. Percioche negavano gli Orientali essere Christo uguale al Padre, e d'una medesima sostanza. E perche Liberio Pontefice da principio all'aperta quella opinione oppugnava, e non volle, (ancorche l'Imperatore lo commandaile, ) condennate Athanafio, fù da gli Afriani ban-dito in Roma, e ne fù per ciò tre anni di lungo affente. Nel qual tempo rauna-Liberio to il clero un finodo, crearono in luogo di Liberio Pontefice Felice Prete, perfu sona di molta bontà, e che congregati tosto quaranta Vescovi insieme, separò bandito di due Pretidalla Chiefa. Urfatio, e Valente, perche havessero con Costantino Roma da la medelima opinione della sede. Per la qual cosa Costantio a preghi di questi

gli Arriani due Preti ne rivocò dall'esilio Liberio. Il qual mosso da questo servigio del Prencipe, voltò foglio, e come alcuni vogliono, in tutte le cole con gli heretici finti; questi teneva ben co Cattolici, che gli heretici, che ritornavano alla fede, non si dovessero ribattezzare. Dicono, che Liberio per qualche tempo nel ci-Legi la miterio di S. Agnese habitasse con Costanza sorella di Coltantio, perch'ella il favorific a poter ritornare in Roma. Maella, ch'era Cattolica, e fi era dell'inganno avvilla, ricusò fempre di farlo. Ma Coltantio, alla fine infligato, e ne del Pan- regato, come si e detto da Ursatio, e Valente, cacciò Felice, e ripose Liberio nella fua dignità. Di che nacque tanta, e così fiera persecutione, che dentro le Chiese stesse si tagliavano i Sacerdoti, & i Chierici per tutto a pezzi. Scrivono alcuni che le donne Romane nello spettacolo Circente pregarono l'Imp. per io ritorno di Liberio, e l'ottenero. Hora il Pontefice, ancor che l'opinione de gli Arriani tenesse, adornò molto alcune Chiese di Roma, e frà le altre cose la sepoltura di S. Agnefe,e la Basilica, c'egli pressoil Marcello di Lidia in suo nome sece. In questi calamitofi tempi fà Eufebio Vescovo Emisseno, che assai dottamente, & elegan. temente contra Giudei , Gentili , e Novatiani scrisse . Erfilo ancora Vescovo di

feguente annotatiovinio .

Leuconia copiosamente scrisse sopra la Cantica . Donato Africano , dal quali Donatiani colfero il nome, ferivendo in questi tempi molte cofe contra Cattolici, ne ingannò con questa falsa dottrina quasi tutta l'Africa, e la Giudea. Coflui diceva ester il figliuolo minore del padre, e lo Spirito Santo minor del figliuolo, e che si dovessero i Cattolici ribattezzare. E nel tempo dl San Gieronimo fi vedevano molte fue cofe di herefia, & un libro dello Spirito Santo conveniente, e conforme alla dottrina Arriana. E perche nulla à questa perfida setta di Arriani mancasse, Asterio blosofo, e di questa setta, serisse fotto l'Imperio di Costantino molte cose a Romani sopra gli Evangelii, e sopra i Salmi, che da gli beretici di quella fetta con molta avidità fi leilero. Lucifero Vescovo Ca. ralitana, esfendo da Liberio insieme con Pancratio, & Hilario chierici Romani mandato à Costantino, perche non volle in nome di Athanasio dannare il Concilio Niceno, fù relegato, e scrisse perciò contra Costantio un libro, e glielo mandò poi , perche il leggesse . Ma egli morì à tempo di Valentiniano . Vogliono, che Fortunatiano Vescovo di Aquileja persuadesse, e sollecitasse Liberio, che per difensare la fede, ne andava in esilio, ch'egli con la opinione de gli heretici si stringesse. Scrisse anche un bel libro contra Manicheo Scrapione, che per la eleganza del suo ingegno sù cognominato Scolastico, nè restò mai di confessir la verità per minaccie, che contra di lui Costantio operasse. Percioche pelando dover verso Athanasio placarlo, andò à ritrovarlo, e liberamente parlolli, ne perche questo Prencipe lo minacciasse, e dicesse collericamente molte cole, si restò egli mai dalla folita costanza sua. Fù tenuto, e cognominato Magno Athanafio: perche contra gli heretici e contra i gentili fempre costantemente fi portò. Ora Liberio creati, che hebbe in due volte, che fece ordinationi in Roma diciotto preti, cinque Diaconi, e dicianove Velcovi, morì a i vintiquattro di Settembre, e fù nel Cimiterio di Priscilla sù la via Salaria sepolto, havendo 6. anni . meti, e 4. giorni tenuto il Pontificato, che vacò dopò la fua morte 6, dì.

#### FELICE II.



ELICEII. di natione Romano, e figliuolo d' Anastalio fu Pontefice fotto l'Imperio di Costantio, il Imper. quale dopò la morte di Co- Imper perio tenne . E perche le Gallie per cagion d'alcuni tiranni, che v erano ( orti , tumultuavano; Creò Cefare Ginliano suo cugino, e là con l'efercito lo mandò .

Coffant o

Coffui tofto col fuo valore talmente fi portò, che quietò, e tenne i Galli, & i Germani à freno. Il perche ne fù dall'efercito con un confentimento di tutti falutato Augusto. Questo Costantio, che si ritrovava nelle cose de Parthi occupato, hebbe di quest'avvifo, tofto verso le parti d'Occidente si mosse, per dar à questo disordine il rimedio opportuno. Ma per camino in Mopfocre terra frà la Cilicia, e la Cappadocia di apoplefia mori nel ventefimo quarto anno del fuo Imperio, che era il quarantesimoquinto di sua vita. Dissero i Medici, che di questo morbo s'intermalse, e moriffe per il dolore estremo, che egli di questa ribellione di Giuliano lentito havea. Fù Giuliano ( fuori , che nella causa de' Christiani . nella qual fit fenza modo empio ) di tanta modestia , & affabilità , che meritava all'ufanza antica effere frà gli del posto. Egli tolto, ch'hebbe l'Imperio, venne trionfando in Roma, dove entrò per la strada Fiaminia sopra un carro tutto dorato, e con incredibil humanità, e modestia falutò, e raccolfe il popolo, che gl'ufci incontra, dicendo spesso, esser vero quello, che Cinea legato di Pirrodilse, che tanti Re vedeva egli in Roma quanti vi vedea Cittadini . In una cola fola molse anzi a rifo , ch'à fdegno il popolo Romano, ch'entrando per le porte della Città, ch'erano bene alte, fotto gl'archi trionfali altiffimi, essendo egli di picciola statura, s'incurvava, & abbassava, a gula di papera, il capo, quali temelse di non urtarvi. Rifguardando poi con molta maraviglia il campo Martio, il fepolcro d'Augusto adorno di tante statue di marmo, e di bronzo il foro Romano. il tempio di Giove Capitolino, le Therme, i portici a guifa di provincie fatti, l'anfiteatro di pietre tiburtine lavorato, di tant'altezza, che quafi occhio d'huomo non giungeva alla cima , il Panteone di maravigliofa altezza , il tempio della Pace, il Teatro di Pompejo, il circo Massimo, il Setzizonio di Severo, tanti archi trionfali, tanti acquedotti, tante statue poste per tutti i luoghi della Città, come per ornamento, resto stupesatto, & attonito, e finalmente diffe, che la natura havea qui, in una foia Città tutte le fue forze adoprate, e poste. Costantio, medesimamente venendo in Roma e veggendo il caval di bronzo di Trajano, volto ad Ormisda architetto, che seco andava, diffe, voiere anch'esto, farne un simile à quello in Costantinopoli. Anche l'architetto rispose, che bisognava, che egli prima una similitalia gli edificasse, intendendo della Città di Roma. Domandato il medefimo Ormisda da Costantio, che li paresse di Roma, rispose, che questo più, che altro gliene piaceva, che gl'havea imparato, e veduto, che ancora qui si moriva. La qual parola su da filosofo. Felice, che si è già detto che fosse da Cattolici in loco di Liberio fatto Pontefice ( ben ch' Eusebio e Gieronimo diacono da gli heretici, di che io certo mi maraviglio) tosto, che nel Ponteficato si vidde, publicò heretico Costantio figiliuoio dei gran Costantino, e ribattezzato da Eufebio Vefcovo di Nicomedia di Aquilone, ch'era villa non lungi da Nicomedia. Di qui fi può chiaramente conofcere l'errore di quelli, che hanno questa herefia al gran Costantino attribuita. E certo, che come per la fua historia si vede, ne hebbe, ne puote in cost fatto Principe, e tanto nella religione Christiana difensore, e fautore, simile error cadere. Hora mentre, che fieramente, come si è detto, si contende frà Liberio, e Felice, la fetta de gli Arriani in due parti; ò opinioni si divise. Percioche Eunomio, da qual furono i feguaci chi amati Eunomiani, effendo, e nel corpo, e nell'anima ieprofo, e non meno dentro, che fuori, dal morbo caduto opprefto, diceva effere in tutte le cofe il figliuolo diffimile al padre, e hon havere lo Spirito Santo cofa alcuna, ne coi figliuolo, ne col Padre commune. E Macedo. nio, che prima, che egli erraffe, e ifviaffe dai buon camino, era da nostri stato fatto Vescovo Costantinopolitano, affermava bene, esser il Figliuolo simile al padre, ma non men, che Eunomio, contra io Spirito Santo bestemmiava. Onde ne era da gli Arriani, e da nostri cacciato via. Vogliono alcuni, che Felice raunasse un concilio di 48. Vescovi, nel quale fi ordinò, che dovessero tutti i Vescovi nel Concilio generale venire, d'dar conto per lettera, perche venire non vi potesfero. Il che sù poi nel Concilio Cartaginese rinovato - In questo tempo Achatio, il quale perche poco vedeva, fù chiamato Monophtalmene, & elsendo Vescovo di Cesarea in Palestina scrifse molte cose sopra l'Ecclesiastico , e sù

per la fua eloquenta, e versuria di tanta autorità presso Costantho (come dies Girconimo, e ne refto io molto maravigliato) che ne fece in luogo di Liberio elegare Felice, che vuole, che Arriano fose, e non dabbio, o come fortto di fopra habbiamo, che esti fosi extutione, e tempre gil Arriani oppugnase. Hora non havendo Felice in cosa alcuna di mantenerne in plei avertia della fede mancato i su finalmente infieme con molti altra Carolici preso, e morto, & a-zo. di Novembre nella Chiefa, che eiso sa la sirada Aureita due miglia lungil di Roma edificata havera, fepolto. Non fa più, che un'anno, quattro meli, e due giorni Pontefice, per existione della nuova feditione, che ne ripo-fe Liberio in itato, e noi, feguendo Damaso, benche indebitamente frà gil Pontesio golto l'habbiamo.

#### ANNOTATIONE.

Marcellino II. Pontefice di eterna memoria degno mi fe copia d'un'antico registro perche jo li iscrivesti, scritto già da i chierici di quel tempo, che seco teneva, e che il buon Pontefice haveva rittovato iu Augubio nel Monaftero di S Croce della Avellana scritto in pergameno di lettere maiuscole, & anzichissime . In questo registro era feritio accuratamente da colui, che nel medefimo tempo viveva, lo feifma, ma pafsò frà Liberio, e Felice, E passa à questo modo. L'Imper, Costantio ritrovandosi plere modo (degnato con Athanafio Vescovo d' Allesandria fierissimo contraditore dell'herefia Arriana, alla quale era questo Imp. aditto, e volendo perciò ad ogni modo deporlo, e cacciarlo dal suo Vescovato, rauno un finodo di 6. Vescovi per un decreto de'quali fu il buon'Athanasio, secondo, ch'haveva l'Imp. voluto, depoto, e ercatone in suo luogo un'altro. Havuro l'Imp. contra Aihanasio il suo intento . defiderofo . che il Pontefice Romano con la fua autorità . quanto fatto s'era, riconfermalie, ne facea à Libelio istanza. Il qual (come scrive Ammiano Marcellino fcrittore di quel tempi nel decimogninto libro) costantemente ricusò , spesso esclaenando, e dicendo, non dovere, ne volere condannare un Prelato, che ne veduto, mè inteso haveise. E non havendo in ciò Liberio voluto assentire , su à meza note con gran difficoltà, e paura del popolo, ch'assai l'amava, cavato di Roma. Così dice Ammiano In Teodoretto nel decimo festo capo dell'historia Ecclesiastica si legge quello, che ptima, che andalse in eslio, ragionò Liberio costantissimamente con l'Imperatore Costantio sopra questa materia. Hora prima, ch'uscisse Liberio di Roerra, tutto il clero con solenne giuramento li promesse di non dovere, mentre, ch' egli vivelse, altro Pontefice, accettare, Ma non fu egli più tofto fuori , che Felice suo Archidiacono contra ogni giuramento dato, nel Pontificato selimaticamente s' introdusve. Di che fi risenti forte tutto il popolo di Roma , e fi firò daparte , e feparoffi da lni, Venendo poi in capo di due anni Coftantio in Roma, & effendo molto dal popolo pregato, & aftretto per lo ritorno di Liberio, gliene compiacque, e richiamò Libetio in Roma, onde fù dal Senato, e dal popolo fcacciato Felice, Il quas le nondimeno mentre vilse, rirenne nello scisma contra Liberio il manto in Roma, e fuori dicc'anni , tre mesi , & undici giorni , perche morì a'ventidue di Novembre nel consolato de gl'Imperatori Malentiniano, e Valente. All'hora . Liberio mosfo à compaffione afsolvette entri quei chierici, che isperguirato haveano, e li riposo ne'luoghi loro, de'quali erano stati in vira di Felice privi E l'anno feguente, ch'era il 3 66. della falmenostra, nel consolato di Gratiano, e di Dagalaiso a 1 24. d Settembre mort. Dopò la cui morte alcuni Preti, e diaconi partegiani di Liberio elelieco rosto Pontefice Ursino diacono, e lo fecero ordinare da Paolo Vescovo di Tivoli. Quelli,che la parre di Felice leguita avevano , elessero ansor'effi Poniefice Damafo, Di che,ne naeque un pessimo scisma, cuna civile seditione in Roma che dividendolene in due fattioni il popolo, crebbe in modo, che nella basilica di Sicino, in una cruda zuffa morirono dell'una, e dell'altra parte cento trentiafette huomini . Di che havendo havuto l'Imperatore V alentiniano avviso, per torre lo fcifma, e la feditione

E 3

daila Città , confermando Damafo nel Pontificato , feacciò di Roma . Urficho fe capo del quarrodecimo m efe , da che vi era egli stato ordinato . E cosi restò solo Damaio Papa . Queste cole hò cavate da quell' antichissimo regi'iro , e molto meglio quadrano à quello, che nescrive Ammiano Marcellino nel decimoquinto libro, a S. Gieronimo nel chronico; e Ruffino nel duodecimo capo del primo libro , e nel de cimo capo del fecondo , e Socrate nel vigefimofertimo capo del fecondo libro ; e nel vigefimonono capo del quarto; e Tendoreto nel decimoquinto, decimofetto, e decimofertimo capo del fecondo , e Sozomene nell'undecimo capo del quarto libro , ò nel vigesimoterzo del sefto, & altr'historici medesimamente , con quello, che dal volgo di Liberio, e Felice fi natra . Percioche ne Liberio fa mai Arriano , ne Felicehebbelegitimamente il Pontificato , ne oprò cofa alcuna contra Coftantio , ne fit da lui fatto morire . Anastasio Bibliothecario ( come io penio ) fa il primo , che quefic cole crodelse, e nel libro di Damaso , cometant'altre cole , le interponelse, Per quella via adunque furono in breve tempo due scismi quali continuati sotto quattro Pontefici . E Felice elsendo flato feifmatico , non fi devrebbe perconio alcuno frà i legitimi Pontefici annoverare; perche non possono esser due Papi insieme Ma jo hà sutte quefte cofe più aperte, e duftiniamente nel mio libro feritte.

# DAMASO I. PONT I.XXXVII.

Creato del 366. al 1. d' Ottobre.

Giuliano Imp. Idolatra , e fuoi fatti ,





AMASO di natione Spagnuolo, e figlico-lo d'Antonio, fi fotto l'Imperio di Giuliano , che fif certo un fingolare Cavaliere cofi nelle cofe militari come nelle civili. Egli hebè be per maefiri due huomini eccellenti di quel tempo Eubolo fofiita, e Libanio Filofofo, che ne ritrordo cofi bene indrizzato per le dificipline liberali, che ben fi

poteva, e doveva à qual si voglia ottimo Principe agguagliare. Era di gran memoria, di felice facondia, cortefe con gli amici, giustissimo co'vassalli delle Provincie, e desideroso di gloria. Ma egli tutte queste buone parti all'ultimo xovind'con esterne a'Christiani contrario , e perfeguitandogli . Il che egi più astutamente, e simulatamente faceva, che mai altro Principe si facesse, Percioche da principio non à forza, ne con tormenti alle sue vog lie ne trasse quali la maggior parte del popolo: ma con premii, con promeffe, con honori, con carezze, e con persuationi. Vietò, che non potessero i Christiani nelle academie, e scuole de gentili entrare, anzi, che a gentili soli fosse leci to d'aprire le scuole. Ad un Christiano solo chiamato Preheristo, e persona dottissima permesse di potere publicamente insegnare. Ma egli sdegnato per gli altri, non volle di quella facoltà, e gratia godere. Vietò ancora Giuliano, che non fa desse salvo, che a'gentili, dignità alcuna nella militia, ne facultà di militare. Ordinò ancora, che le giuridittioni nelle Provincie non si dovessero a'Christiani dare per nessun conto, poiche la legge istessa Christiana vietava, (com'egli diceva) potere esti il coltello oprare. Oppugno nondimeno all'aperta, e perseguite

Property Conste

guitò Athanafio mandandolo in Efilio ad Infligatione de gli Auguri . e de'Maehl a le cui arti quello Principe con grande avidità apprendeva, e favoriva. Percioche questi dicevano, elsere Athanasio grande impedimento à potere esta le loro arti ufare. Ritrovandosi anche una volta Dafnio à sacrificare ad Apollo nel borgo d'Antiochia presso il fonte Castalio, e non potendo haver di quello, ch'egli dimandava, risposta alcuna, e volendo i sacerdoti intendere la cagione di questo filentio , fù loro da'demoni risposto , che per effer ivi presso il sepolero di Babilla martire, non potevano oracolo alcuno dare. All'hora Giuliano comandò a Galilei , (che cofi i Christiani chiamava , ) che di quel luogo la sepoltura di quella santa togliessero. Con gran festa levarono i fedeli via quel fepolcro, e cantando dicevano , (Confundantur omnes, qui adorant sculptilia, & qui gloriantur in fimulacris fuis . ) Di che ne monto intanta colera Giuliano , che fuori del fuo propotito ne fece molti tagliare à pezzi. E mi maraviglio io certo, che Giuliano facesse questo, poi ch'egli haveva già conosciuto essere l' arti del Diavolo vane. Percioche entrato una volta con un certo mago dentro una grotta, e spaventandosi delle voci de'Demoni, si segnò con la croce, e ne fuggirono i demoni via. Il perche diffe egli all'hora, che qualche gran mifterio nel legno della croce eller doveva. Al che il mago rispole, che anche i demoni di quella forte di supplicio temevano. Per la qual cosa ne diventò Giuliano piu, che mai offinato nel credere, e darfi del tutto in poter di quelle magiche vanità. Onde si scoperse, e mostro, ch'egli prima simulatamente, per non incorrere nell'odio di Costantio, havesse la religione Christiana abbracciata, letta publicamente la Scrittura Sacra, & edificata ancora una Chiefa in nome de martiri . E per farne poscia più dispetto à nostri , rese à gli Hebrei il tempio di Gierusalem, perche dicevano, non poter sacrificare altrove, che in questo luogo. Il perche in tanta arroganza ne vennero, ch'ogni lor sforzo fecero, per rifarlo più bello, e più magnifico, che prima. Ma non passò molto, che n'andò quella nuova fabrica per un terremoto à terra , e v'oppresse infieme molti Hebrei. e fi conobbe elser vero, non doversi pietra fopra pietra riporre. Anzi il tomoia aldi feguente per un'incendio , che qui divinamente fi attaccò , in fino a'terri , di Gieruche qui si opravano, si consumarono. Per lo qual miracolo molti Hebrei spa- salem , & ventati fi battezzarono. In quelto Giuliano ne paísò con l'essercito sopra i Per- e dal terefani, ch'haveano già tolte l'armi, e v'andò minacciando i Cattolici, e pro- moto dimettendo di dover nel suo ritorno fare loro un mal gioco. Ma havendo havuta firatto. dal nemico vittoria, mentre, ch'egli fe ne ritornava vittoriofo à dietro, fù presso Sesisonte, non si sà, se da' suoi, ò pure da'nemici tagliato à pezzi, benche ferivono alcuni, ch'egli fosse da una faetta, che non fi seppe, onde, venne trafitto, che fentendofi ferito alzafse la mano verfo il Cielo, & esclamando dicesse. Ecco, che hai pure tu vinto Galileo, che Galileo, e figlinolo del fabro folea Christo chiamare. Onde si legge, che essendo un giovanetto da Libanio fofilta dimandato, che faceva all'hora il figlinolo del fabro, rifpondelse, che lavorava una tomba, d'arca di legno per Giuliano. Ne passò molto, che ne sù il corpo morto di Giuliano dentro un'arca posto, e portato via. Alcuni scrivono, ch'egli prima fosse chierico, e poi dalla se nostra si ribellasse, onde nel chiamarono Apostata . Mori nel XXXII. anno della sua età , havendo venti meti l'Imperio retto. Egli succedette poi Gioviniano, il quale essendo falutato dall'essercito Augusto, non volle prima questo nome accettare, è che tutti ad alta voce confessassero efser Christiani. All'hor egli ringratiati, e lodati tut. Gioviniati, il governo dell'Imperio tolle, e ne liberò l'efercito dalle mani de'Barbari, no Imperlasciando libera à Sapore Rédi Persia una gran parte della Mesopotamia. Mà Christiane nell'ottavo mefe del fuo Imperio di debolezza di stomaco , & indigestione , ò pure dalla puzza de carboni affogato [mori . Hora per venire à Damaio , egli

Giodei riedificano

Antipapa

hebbe in questa fua electione del Pontificato Urficino Diacono competitore Onde trattandoli più con arme , e con forza , che à voci questa ellettione dentro la Chiefa istessa, dove si discuteva, ne morirono dali'una parte, e dail'alra molti. Mà fù poco appresso, e del Clero, e dal popolo Damaso confer mato, e iù Ursicino mandato à governar la Chiesa di Napoli. Essende poi Damafo accufato d'adulterio in un concilio publico fi difenso, e no fu, come inno-Vite dei cente, assoluto. E Boncordio, e Calisto Diaconi, che l'havevano falsamente acculato, furono condennati, e cacciati di Chiefa. E fu fatta una legge, che

maio I.

ferine da chi fassamente acculaise alcuno, nella pena del tallione incor,esse. Hora quie-Papa Da- tate Damafo le cofe della Chiefa , fi voife tutto alle lettere , delle quali molto fa dilettava , e scrifse la vita di tutri i Pontefici , ch'erano stati prima di lui , & à Gieronimo le mandò . Non restò già per questo d'ornare , & accrescerne le Chiefe, e'i culto divino. flerche egli edificò due basiliche, una presso il theaatro. l'altra sù la via, che mena ad Ardea presso le catacombe. E con elegantl verli ne celebrò i corpi de Santi , ch'erano in quel luogo sepolti . Egli dono ancera molte cofe di pregio alla Chiefa, ch'efso non lunghi dal theatro di Pompeio in honore di San Lorenzo edificato haveva, e furono una patena d'argento di venti libre, un sch ifetto d'argento di dieci libre cinque calici d'argento. & altrettante corone medecmamente. Le dond ancora le case, che le erano intorno , con aicune possessioni suori della Città , per potere i sacerdoti mantenersene. Ordino, che nelle Chiese si cantassero i Salmi vicendevolmente un verso per choro , e nel fine d'ogn'un di loro si dicelse il Gloria Patri , & Filto , & Spiritui Sando. Egli fi anco il primo, che delse auttorità a gli scritti di Gieronimo, percioche prima erano folamente le cose de fettanta interpreti in pregio. Onde incominciò a leggerfi la Bibia di Gieronimo, & i Salmi, ch'esso dail'Hebreo fedeimente tradotti haveva, che già prima, e specialmente nella Gallia, molto discompostamente si vedevano. Ordinò anche questo Pontefice . che nel principio della Messa si dicesse la confessione , come hoggi si sa . Fè cinque volte ordinationi, e creò trentaun Preti, undici Diaconi, e fessantadue Vescovi, e morì finalmente, havendo tenuto dicianove anni, tre mesi : & undici giorni il Pontificato, e fit à gli undici di Decembre nella basilica, ch' eglisù la via Ardeatina edificata haveva , infieme con la madre . e con la forella tepolto. E fù dopo lui vent'un giorno la Chiefa fenza Paffore.

Creato del 384. in fin dell'anno, a' 29. di Decembre .

Val entihian o Imper. e fuoi fatti.

Grat iano Imper. Valente Imp . heretico .



C IRICIO Romano, e fi-J gliolo di Tiburtio, tù in tempo di Valentiniano il qual essendo capitano di una parte delle genti dell'effercito, molti travagli per la fede da Giuliano sofferse . Morto poi Gioviniano, che come si è detto poco tempo viffe, fu d'un voler di tutto l'elercito eletto Imperat. Il perche tofto tolto Valente

fuo fratelio à parte dell'Imp. Lucio [he- l'Oriente gli confegno. Nel terzo anno poi del suo Imp. à persuasion della moglie, edella (nocera fua, cred Augusto Gratiano il figlinolo, ch'era ancor assa

warzonetto. Oppresso con maravigliosa celerità con la guardia sua Procopio , Costantinopoli suscitava novità, e seditioni. Valente, ch'erastato da Eudosio Vescovo Arriano battezzato, diventò pessimo heretico, e perseguitò molto i poftri, & in varie parti li confind, effendo massimamente morto Athanasio . che per 46. anni haveva le cole della Chiefa Cattolica maravigliofamente fostentate, e difefe. Lucio heretico ministro di questo Principe perfeguitava appunto, come mortal nemico, i nostri, non perdonandola ne anche à quelli . che vivevano nell'heremo, e nelle solitudini dell'Egitto, e della Soria. Percioche, mandava lor lopra i soldati, che gli uccidevano, ò in altri luoghi li confinaya. Erano in questo tempo di molta autorità i due Macharii discepoli d'Antonio nella Soria, l'uno de quali nel superiore, l'altro nell'inferiore heremo vi- Abbati veva. Erano anche all'hora in pregio Isidoro, Panuntio, Pambo, Mose, Beniamin, Paolo, Afeliote, Paolo Focense, Gioseppe, ch'era il monte d' Abbate, & Antonio cognominato. Mentre, che Lucio ne travagliava con l'esilio queste altri Santi fante persone, grida va una donna spiritata, e diceva, non doversi questi ami. Padri. ci di Dio mandare à vivere nell'Isola dell'Egitto . Havendo ancora Mannia Regina de i Saracini vinti gli eserciti Romani in molte battaglie, e rovinando le terre dell'Imperio ne' confini dell'Arabia, e di Palestina, non voleva dare altramente à Roma la pace, che le si dimandava, se prima non le davano per Velcovo ne'luoghi, ch'ella si gnoreggiava, Mose Christiano, e personasantis. fima. Volle Lucio ciò fare; ma il buon Mose gridava, e diceva, i Christiani che tù hai condennati a'metalli relegati nell'Ifola, e rinchiusi nelle prigioni gridano, è Lucio, contra di te. Per la qual cosa non mi stenderai tu giamai la mano fopra, per confecrarmi: Fù rivocato adunque un Vescovo dal suo esilio e ne fù Mole consecrato, e dato alla Regina, che lo dimandava per Vescovo, en'hebbe l'Imp, la pace, Perseguitava anche forte i Christiani Valente, ben Regina de' che le lettere di Themistio Filosofo placato alquanto lo tenessero. Li persegui. Saracini. tava ancor'Athaiarico Re de Gothi, che fece molti de fuoi Barbari morire mar- Temiftio tiri. In questo mezo Valentiniano coi fuo valore, e per effer nelle cofe dell'arte Filosofo . militare eccellente, vinie, c frenò i Borgognoni, ei Saffoni, nation sù'liti Atalarico dell'Oceano posta. Mà mentre, ch'egli si pone in punto per passarne molto po- Rè de' Gotente fopra il Sarmati, che n'erano già nelle Pannonie entrati, rompendoglifi thi beretid'un subito una vena di sangue morì in una Terra chiamata Brigione. All'hora co. I Gothi uscendo dalle lor proprie contrade se n'entrarono furibondi nella Tracia e Valente, ch'andò lor fopra con efercito, facendovi fatto d'aimi fù vinto, e Gothienbruciato ancora dentro una villa; havendo già prima, che movelle qui l'arme trano corivocati dall'efilio i Velcovi, i monaci, i quali ha reva esso nondimeno furon me nemici forzati à prender l'armi, & à girne in quell'impresa seco . Fù questa rotta la ne' luoghi rovina dell'Imperio di Roma, e di tutta Italia. Hora mentre, che questo paf dell' Imp. fa , Siricio ordinò, che i monaci d'approvata vita poteffero delli primi ordini & uccidoordinarsi, e fino alla dignità Vescovale montarne. Volle ancora che gl'ordini no l'Imp. con intervalli di tempo fi desfero, e non tutti ad un tratto. Non volle, che i Manichei, ch'erano in Roma, convertaffero co Cattolici, e che se pentiti ritornavano nel grembo della Santa Chiefa, fi contentò, ch'accettati vi fuffero, pure, che in un monasterio si rinchiudestero, e qui tutta la vita loro menastero in digiuni, orationi, e discipline. Perche all'hora riconciliati con S. Chiela dire fi potevano, quando facevano intera fede del la lor buona vita. Ordinò ancora, che il Vescovo solamente divesse il Sacerdote consecrare. E che chi donna vedova, ò feconda moglie menatle, fosfe dall'officio ecclesiastico cacciato via. E che si potesfero gli heretici alla verità della fede Cattolica ricevere con impor loro sù'l capo la mano In questi tempi su Hilario Vescovo di Poitiersi Città dell'Aquitania, il quale (crifse dodici libri contra gli Arrianni, & un'al-

Macharia Panuntio

Hilario tro contra Valente, & Urfacio, e poco apprefio nel fuo Vefcovado mori. In queflo tempo ancor Vittorino Africano infegnò primieramente Retorica in Ro dottiffimo ma ritornato poi nell'ultima vecchiezza alla verità dell'Evangelio, fcriffe al Vittorino modo, e costume de' dialetici alcuni libri contra Arrio, Greg. Dettico Vesco-Retorico , vo d'Hilverio scriffe anch'egli molte cose in lode della fede . S'ingegnò anco in Retorio ... questo tempo Fotino , nato nella Gallogrecia , e discepolo di Marcellino Ve-terico ... feovo d'Anticira , di rinovare Pheresia di Hebione. Il quale Hebione diceva effere Christo stato huomo puro, e nato di Maria, come gl'altri. Fù Fotino

Hebione scacciato via dall'Imperatore Valentiniano, e molti libri scrisse specialmente herceico. conera gentili. Didimo Aleffandrino, che fu cieco dalla fua fanciullezza, e Didimo perquesto anche de principii d'ogni letteratura ignorante, venuto in età di Alesandri, molti, e molti anni, si diede ad apprendere lettere, e tanto frutto vi fece, e no cieco, e nella Geometria specialmente, e nella dialetica, che scriffe alcuni libri in madottiffimo, tematica di molta stima presso i dotti. E commentò molte cose sopra i falmi sopragli Evangelii di Matteo, e di Giovanni, e contra gli Arriani molte altre

cofe scriffe Otteto Africano, e Vescovo Milvetano scriffe ancora sei libri contragli heretici Donatiani. Severo Cecilio Spagnuolo, e parente di quel Severo. a cui Lattantio scrisse due libri d'Epistole, compose in questo tempo un libro, che chiamò Catastrose. Hora Siricio rassettate, ch'hebbe le cose della Chiefa, e creati in cinque ordinationi, che fece ventifei preti, fedici Diaconi e trentadue Vescovi, morì a'22, di Febraro, e su nel Cimiterio di Priscilla ste la via Salaria sepolto, havendo retto il Papato quindicianni undici melia e a sgiorni. Erestò dopo lui senza Pastore per venti giorni la Chiesa fanta,

## ANASTAGIO I PONT. XL.

Creato del 498 a' 17. di Marzo.

Gratiano Imp.e fuoi fatti. Teodolio Amp.



NASTAGIO Romano figlinolo di Maffime fu eletto Pontefice fotto 16 Imperio di Gratiano, il quale effendo giovanetto, e di molta religione, e valorofo nell'arme in un fatto d'arme , ch'egli con pochissimo dâno de fuoi vinfe presso Argetina Città della Gallia, taglio da treta mila AlemannE

à pezzi , ch'erano à danneggiare ne conni dell'Imperio entrati Ritornatone pofcia in Italia, bandi affatto la fetta de gli Arriani, enella vera, e Cattolica religione la riduste. Vedendo poi in gran pericolo l'Impesio per cagione de'Gothi, che minaccia van d'entrarvi, tolfe per fuo compagno nell'Imperio Teodofio Spagnuolo, e nelle cofe militari illuftre. Il quale Theo-

dolio, vincendo in battaglia gli Alani, gli Hunni, & I Gothi, rese le conerade dell'Oriente all'Imperio, e fe, con Athalario Re de Gothi, amicitia, e lega. Depò ia morte del qual Athalarico che fù in Collantinopoli magnificamente fepolto, tutti i suoi feldati Gothi fe ne passarono à militare con Theodo. So, ch'era Pr incipe humanissimo, e di gran bontà. In quello mezo Massimo. ches baveva tirannicamente l'Hola di Bertagna occupata, paffatone in Terra. ferma

ferma per occuparli la Gallia, combatte prelso Lione con Gratiano, el am-mazzò. Di che (paventato Valentiniano fue minor fratello, fi fuggi via, e Tiranno ricoverofi con Theodolio in Costantinopoli. Vogliono alcuni, che questi due uccide 1 fratelli in queste calamità incoressero per lo peccatodi Giultina lor madre, la Imp. Gtaquale, favorendo la fetta Arriana, perfeguitava fieramente i Cattolici, e ipe-tiano. cialmente Ambrogio, il quale fù contra fua voglia in quelto tempo eletto dal popolo di Milano Vescovo. Percioche essendo morto Austentio Vescovo heretico in Milano, se ne levò tosto una gran rivolta, la quale volendo Ambrogio, ch'all'hora nel governo di quelia Provincia si ritrovava, reprimere, e quietare fe n'entrò con la sua auto ità nella Chiesa dove molte cose sopra l'accordo delle parti tumultuanti ragionò. Ma fù ad una voce da tutti gridato, che non fi doveffe ad altrui , che ad Amb. ogio la cura di quefto Vefcovado raccomandare , S. Amb. E cofi fù appunto effequito . Onde fù egli tollo di cathecumeno fatto Christia. Vescovo di no, & ordinato degli ordini facri, creato Vescovo di Milano E sù la sua fanti- Milano. tà, e dottrina tanta, quanta, e dalla fua vita, e dall'opere, ch'egli dottiffima & elegantistimamente scriffe, si vede assal chiaramente. Hora Anastagio nel fuo Ponteficato, ordinò, che quando fi legge, ò canta il facro Evangelio nella Chiefa di Dio, non debbano i Sacerdoti sedere : ma stare in pie, curvi alquanto, e divoti. E che non fi accettaffero per facerdoti i chierici forellieri, e quel li massimamente, che venivano di oltre mare, se non portavano la fede di cinque Vescovi delle contrade loro. Il che s'ordinò, come vogliono, per cagione de Manichei , ch'erano in quel tempo lo grande istima nell'Africa, e mandavano de loro per tutto il mondo; perche ne corrompessero la fede Christiana . Ordino anche Anastagio, che non s'accettassero al chiericato persone debili, e ftro ppiace di qualche membro. Egli dedicò ancora la Basslica, ch'era chiamata Crescentia sù la via Mamertina nella seconda regione della Città. Furono i tempi di questo Pontefice, e di Damaso, e di Siricio illustrati non solamente da eccellenti Principi, come furono Gioviniano, Valentiniano, Gratiano, e Teodolio, ma da fantiffimi, e dottiffimi huomini ancora, e Greci, e Latini, in qual si voglia facoltà eccelienti, e grandi, La Cappadocia, come scrive Eufebio, cigenerò, e diede due famoli, e rari dottori, che furono Gregorio Nazianzeno, & il gran Bafilio. Amendue furono nobili, amendue allevati nelle scuole d'Athene, Basilio su Vescovo, di Cesarea di Cappadocia, che su prima chiamata Maza, e scrisse contra Eunomio eccellenti libri, Scrisse un libro dello Spirito Santo, e gli ordini della vita monachale. Hebbe due fratelli dottifimi Gregorio, e Pietro. Del primo si leggevano alcuni libri in tempo d'Eusebio. Hora il Nazianzeno, che ne menò Bablio al monafterio, scrisse molte cole, e Mazianze. foecialmente in lode di Cipriano, d'Athanasio, e di Massimo Filosofo, scrisse an no, e Bach'egli contra Eunomio due libri, & un altro contra l'Imp. Giuliano , Scriffe in filio Capaverso heroico in lode del matrimonio, e della virginità, Ritrasse, e con ragioni docehuoe col suo elegantissimo dire il popolo di Costant, dalle loro heresie essendo poi fi. mini dotnalmente molto vecchio, elettoli il successore, in un poderetto si ritirò e vita di tissimi . . monaco visse. Bassilio mori sotto l'Imp. di Gratiano, Greg. Nazianzeno sotto, santi Epi quello di Teodolio. Epifanio Velcovo di Salamina di Cipro elegantifimamente scriffe contra tutte l'herefie paffate, Scriffe anche molte cofe in lingua Soriana Efren, Efren diacono della Chiefa d'Edeffa. Di che à tapta dignità ne montò, che in alcune Chiefe publicamente dopò la lettion della scrittura sacra alcuni delli suoi scritti si leggevano, e con molta attentione. Hora Anastagio creati in due vol-

te, ch'egli fece ordinationi il Decemb. 8. Preti, 5. diaconi, e 15, Vescovi, mori a' 27. di Aprile, e fu nel Cimiterio presso l'Orso pileato sepolto. E non su più che tre anni, e dieci giorni Pontefice. Dopò il quale vacò vent'un giorno

la Sede fanta .

# INNOCENTIO I PONT, XLI,

Creato del 402. a'18. di Maggio.



NNOCENTIO di natione Albano, e figliuolo d'Innocentio, partecipò de' tempi di Teodolio, il quale con gran prudenza, e celerità oppresse, e tagliò à pezzi pretto Aquileja il tiranno Massimo, che haveva morto Gratiano , S. Martino haveva gia à Massimo questa calamità predetta, mentre, ch'egli lascia spogliata di elsercito l'Ifola di Berta-

Theodo-

fio Imper, gna, per renirne contra ogni ragione, e debito ad occupare l'Italia. Percioe suoi fatti, che venendone all'hora da una parte gli Scoti, da un'altra i Pitti, in quell'Isola, e ritrovandola fenza un foldato, agevolmente la corfero, e pofero tutta in rovina. Teodosio, ch'era ajutato dal braccio Divino, nel qual'egli tutto si confidava, voltate pol le arme sopra gl'altri tiranni, che avanzati erano, oppresse con mara vigliosa celerità Androgato compagno di Massimo, e Vittore il figliuolo, & Abrogafte, & Eugenio, ch'erano tutti con l'armi in mano. Il perche meritamente in lode di Theodolio scriffe Claudiano Poeta, ch'eg!i fosse amato da Dio, e che i venti, gl'elementi, el cielo lo savorisse. Fù Teodosio non folamente chiaro, e nobile per la disciplina, e valor militare, ch'egli hebhe, ma per la eccellenza ancora dell'ingegno, e della religione, che lo fe raro. Clandia- Percioche effendoli in Milano victato il poter entrare in Chicla à sentir ali Offino poeta, cii divini per un certo fuo peccato, fe prima penitenza non ne faceva, in modo patientemente il fofferse, che ne ringratiò anche Ambrogio, e ne sece peniten-

za, Facilla fu fua moglie, della qual'egli hebbe Arcadio. & Honorio, che Religio- li furono poi successori nell'Imperio . Montato una volta Theodosio in collera, ne di Teo- per havere in Salonichi quel popolo dentro il Theatro ammazzato un foldato . dono Imp. o come altri vogliono, un fuo giudice, à pena da facerdoti Italiani fu ritenuto, ch'egli non facesse tutto quel misero popolo tagliare à pezzi. E perch'egis ne se con quel primo impeto morire molti, ritornato poi in se, e riconosciuto il suo errore, con le lagrime sù gli occhi mostrò quanto pentimento di quell'error sentisse, e ne sece perciò far una legge, che le sentenze de Principi dati . fopra il castigare, ò punir alcuno, si dovessero infino al terzo di differire, accioche in questo mezo fe ne movesse il Prencipe à compassione, ò si pentisse , ò ritrattaffe di quel decreto E si legge, che quel Prencipe dall'hora in poi, ogni volta, che fentito in collera si fosse, foleva per intertenere la esecutione dell'ira, e darne col tempo luogo alla collera, recitare pianamente tutte le lettere dell'alfabeto. Vogliono alcuni, che Theodolio conversasse molto con un certo Giovanni Monaco Anachorita in Thebaide, il cui configlio così in pace

come in guerra soleva seguire. Ma egli nel cinquantesimo anno della sua vita Diciono in Milano morì. Hora Innocentio in tanta tranquilità dell'Imp. & in tanta del Sabba- bontà di Principe inflituì molte cofe alla religione Christiana appartenenti to da chi Ordinò, che si dovesse il Sabbato digiunare, si perche in quel di Christo nel ordinato. fepolero giacque, come perche in quel giorno gli Apostoli digiunarono. Egli

fece alcune leggi sopra gli Hebrel , Pagani , e Monaci. Cacclò di Roma gli he" retici chlamasi Catafrigl, i cui auttori erano stati Montano, Prisca, e Massimilla, e vi astenti Teodosio. Altri vogliono, ch'egli li confinasse ne'Mona heretici. fteri, Condennò ancora per heretici Pelaglo Monaco, e Celestino, i quali anteponevano alla gratia Divina il libero arbitrio, e dicevano, che per se sessa la volontà nostra bastasse ad adempire i comandamenti divini . Contra i medefimi heretici scrisse ancora molte cose Agostino E Pelagio passando nell'Inghilterra, con l'ajuto di Giuliano, che li fu nel feminare questo errore gran com- heretico. pagno, infettò tutta quell'Isola del suo veleno. Dedicò Innocentio la Chiesa di Gervasio , e Protasio , che era stata edificata , & ornata alle spese di una donna Vestina, che haveva nel suo testamento lasciato, che à questo effetto fosse venduta la sua heredità. Gli ornamenti, e doni di questa Chiesa furono due patene d'argento di 40. libre, e dodeci corone d'argento. Vi era un cervo di argento di vinticinque libre per ornamento del fonte del battefimo, che versava, egettava giù l'acqua. Un vaso d'argento di cinque libre per tenervi Il crisma. Due schisetti d'argento, di rilevo di venti libre. Dotò ancor la Chie- Gelestino fa di molte cafe , e poderi dentro , e suor di Roma per sostentamento de facer hererico. doti. E diede la cura, e Igoverno di questa Chiesa, e di quella di S. Agnese à Leopardo, e Paolino preti. Nel tempo di questo Pontesice sù Apollinare Apollina-Vescovo di Laodicea, che fu cosi acuto nel disputare, e vehemente, che ha- re heretico. vea ardimento di tenere questa conclusione, che il Salvator nostro non havea, Apollinacome huomo havuto altro, che il corpo, & effendo aftretto, e sforzato dalle rifti heretiragioni contrarie de Cattolici, diceva, havere ancor havuto l'anima, non già si. la rationale , ma quella , che vivifica il corpo , che per la parte rationale il Martiano Verho eterno suppliva, la qual opinione era prima da Damaso, e poi da Pie- Vestovo. tro Vescovo di Alessandria stata riprovata, confutata, e dannata da costui hebbero, el'origine, e'l nome gli heretici Apolinaristi. Martino Vescovo di Vescovo. Barcellona, che fù, & in castità, & in eloquenza eccellente, ancora nella Esicio S, fede fà Cattolico, & oppugnò ne'finoi scritti gli heretici Novatiani . Cirillo Gironimo Velcovo di Gierufalem, che fù più volte dalla Chieta cacciato, e poi toltovi, fottiliffmo finalmente fotto l'Imperio di Teodofio tenne otto anni di lungo il Vescovado, scrittore e molte cose scrisse. Esicio, che nella sua gioventù in Cesarea intese da Thes. Priscillafesio rethorica nella medesima scuola con Gregorio Nazianzeno, si tolse una no heretigran satica per potere risarcire la libraria di Origene, e di Panfilo, ch'era già co: tutta marcia, eguasta. E scrisse anch'egli di molte cose. Nel medesimo tempo Gieronimo prete, che si viveva in Betheleem, maravigliosamente con la heretici. fua facondia, & ingegno la fede Christiana accrebbe, come ne fanno i suoi fcritti ampia fede. Fà ancor in questi tempi nel finodo, che su fatto in Bordeo, la opinione di Priscilliano riprovata, e dannata, ch'era dalla herefia de' Gnostici, e de Manichei, de quali si è ragionato di fopra, derivata. Hora Innocentio fece quattro volte ordinationi in Roma, e creò 30. Preti, 12. Diaconi, e 14. Vescovi, e morì finalmente à 28. di Luglio, e fù sepolto nel Cimiterio presso l'Orso pileato. Resse la Chiesa quindici anni, due mesi, e ve n-, ticinque giorni. la quale su senza l'assore ventidue giorni dopò la sua morte. In questi tempi vogliono, che da due Rabbini fosse composto il Talmud de gli

Hebrei.

Pelagio

Gnoffici

#### ZOSIMOL ZOSIMO PONTEFICE XLII.

' Creato del 416. a' 20. di Agosto.

Arcadio Imper. Honorio Imp. e lor fatti.



OSIMO Greco di natione, e figliuolo d'Abraham , fù nel tempo di Arcadio, e di Honorio, che à Teodofio lor padre nell'Imperio successero . Tolto quefli due fratelli l'Imp.fi divifero frà loro il governo . Percioche Arcadio l'Oriete reffe . Honorio l'Occidente ; benche il padre loro, che affai garzonetti li lafciava, defse loro tre Capitani, ch ha-

vessero dovuto l'Imper. Romano nella sua maestà, & in tranquillità, e pace Russino, tenerlo, Russino nell'Oriente, Stilicone nell'Occidente, eGildone nell'Afri-Stilicone . ca? Ma questi a vidi poi di signoreggiare, facendo poco conto di questi garzoni, Gildone . che veri , dritti Principi erano , ogni sforzo per occuparne l'Imperio fecero . Contra Gildone, che haveva tolto le arme nell'Africa; Mascelgier suo frateldell' Imp. lo, che dalla crudel natura di lui dubitò, fi mofse con un'efercito: e facendovi fatto d'arme, lo vinse, e pose in rotta talmente, che ò per dolore, ò pure col veleno non molto poi Gildone lasciò la vita. Ma insuperbito per questa vittoria Mascelgier, perche egli neà Dio, ne à gli huomini la perdonava, su da i soldati suoi stessi tagliato à pezzi. Ruffino, mentre che anch egli cerca d'insignorirfi dell'Oriente, fù dall'Imperatore garzonetto Arcadio oppresso. Entrò in Radagal- questo tempo in Italia Radagasso fieristimo Redi Gothi , il qual'andava tutta fo Re de ponendo à ferro, & à suoco. Da che mossi i Romani, e satto Stilicone lor ca-Ghoti paf- po andarono loro con potente efercito fopra, e sù li monti di Fiefole in Tofcafa in Italia na vinfero quello barbaro nemico. A Radagasso successe Alarico, il quale Sti-

a i danni licone potendo vincere, sempre fostenne, e favori ancora. Onde essendone fi-Corho .

dell'Imper. nalmente passato Alarico nella Gallia, & havendoli qui presso Polentia dato Alarico un luogo, Honorio, perche vi si potesse co'suoi Gothi fermar ad habitare, Stilicone, a cui difegni era ogni pace contraria, ne mandò un certo Saulo Hebreo Perfidia de la cuma parte delle genti forpra il Gorbo, che flandofi tutto fictiro à celebrare il di Scilicone di della Pasqua, su facili cosa esser potto sossopra; e sentirne ancora danno. Ma il di seguente poste le sue genti in punto, Alarico, n'andò con tanto impeto sopra Saulo, che non ne lasciò nemico in vita. E satto questo lasciò la Gallia, e ti mosse sopra Stilicone ch'era al corpo dell'esercito Romano. E vintolo in un fatto d'arme, ne venne sopra Roma al dritto, e dopo un lungo, e grave assedio la prefe : Il che fù nell'anno MCLXIV. dal suo principio, ch'era il 412, della salute notira. Ma egli si portò così elementemente Alarico in questa vittoria; e con tanta modellia, che fece andare tofto bando; che i fuoi dovefsero fpargere il manco sangue, che sulse possibile in Roma, che si perdonasse à tutti quelli, che dentro le Chiefe di S. Pietro, e di S. Paolo fi (alvassero. Egli fi partì il terzo di dalla Città di Roma, che per tutte queste ragioni sentì men danno di quello, che si pensò, percioche poco incendio sofferie, e se ne passò via ol-

tre con tutto l'esercito ne Lucani, e ne Brutii, dove presso Cosenza, ch'egli prese à forza, diede a'foldati à sacco, mori. E su tosto ad una voce da Gothi

Roma prefa da i Gothi.

eletto loro Re Athaulfo, ch'era, e nobiliffimo, e parente de'Re passati. Costui ritornandone con l'efercito di nuovo in Roma, à prieghi di Galla placida fua Rè di Gomoglie, e forella di Honorio ordinò, che non vi fi fpargefse più fangue, nè vi fi rubalse più cola alcuna. E così partendone, a gli officiali steffi della Città ordi. Galla Flanarii lasciò il governo della povera Roma. Egli hebbe certo prima animo di spia cida socia. nare al terreno Roma, & un'altra nuova Città edificare, che pensava fare chia- 12 mare Gothia; e lasciare anche a'descendenti Imperatori il suo nome; talmente, 1mp. Hoche non più Augusti:ma si dovessero Athaulfi chiamare. E Placida sua moglie notio . e fu , che non folamente da questo pensiero , e disegno lo tolse , ch'ancora li fe sa moglie di re amicitia, e lega con Honorio, e con Teodolio il giovane figliolo d'Arcadio, Athaulfo ch'era già morto. Hora in questa tanta procella, e iovina dell'Imperio non la- Rè di Goti sciò mai Zosimo la cura delle cose divine. Percioche egli ordinò, che quando si cclebra, i diaconi, havessero sù la sinistra mano il manipolo. Volle ancora, che nelle parochie li potesse il Sabbato Santo benedire il cirio. Vietò à chierici di potere bere sul publico, e gli permesse di poter sarlo nelle cantine de'tedeli . Vietò anche, che non potessero i servi essere ammesti al chiericato perche bisognava, che chiamate folsero à quello misterio le persone libere, & integre. Si legge, che Zosimo ne mandasse al Concilio, che su fatto in Cartagine, Faustino Vescovo, e due preti Romani perche mostrassero, come non si dovea in luogo alcuno, cosa publicamente trattare senza il consentimento della Chiesa Romana . Nel Pontificato di Zolimo fu Lucio Vescovo Arriano, che in varii loggetti alcuni libri scrifse. Scrifse molte cose Diodoro Vescovo di Tarso, , mentre , ch egli era Prete in Antiochia : & imitò ben le sentenze d'Eusebio , non già l' eloquenza, percioche egli non seppe gran fatto le politie della buona lingua. Tiberio scrifse anch'egli un apologetico per la sospitione, ch'era di lui, che sosse heretico, perche con Prilcilliano accusato su. Evagrio tradusse di Greco in Latino la vita di Sant'Antonio, e fù d'un pronto, e fervido ingegno. Scrifse ancor'Am-. bregio Alessandrino (colare di Didimo un bel libro contra Apollinare . Furono 🐰 in questo tempo anch'in pregio Giovanni Vescovo di Costantinopoli, e Theofilo Vescovo d'Alessandria. Il primo, com'io penso, su Giovanni Chrisostomo , che della eleganza del dire questo cognome consegui, che non vole altro dire, che bocca d'oro, il quale ne trasse alla verità della fede Teodoro, e Massimo, che lasciarono Libanio. & Andragathio Filosofo loro maestri per seguirne Chrisosto. Gio: Chia mo, elsendo già prefso la morte Libanio, e dimandato, chi lasciava egli successore tostomo. nella sua scola. Non lasclerai altri, disse Chrisostomo solo, se egli non si sosse satto Christiano. In questo tempo essendo portati al Pontefice Zosimo i decreti sinodali furono con le debite folennità confermati, e fù tofto perciò per ogni luogo le herefia di Pelagio riprovata, e dannata. Scrivono alcuni, che Petropio Vescovo di Bologna, e persona fantissima, e Possidonio Vescovo della provincia dell'Asrica grand opinione, & odore di fantità in questo tempo presso i fedeli si concitasfero. Egli scrisse ancora contra gl'heretici Primatio molte cole al Vescovo For tunato. Vogliono, ehe in questo tempo Proba moglie del Proconsole Adelso componelse in lode del Salvatore nostro il centone di Vergilio. Alcuni danno questa lode ad Eudossia moglie di Theodosio il giovane. Agostino, che cra nella fede discepolo di Sant' Ambroglo, e che fu senz'alcun dubbio il più dotto huomo, ch'havelse quell'età, elsendo Velcovo di Bona in Africa non rellava in quel tempo di difensare,e con scritti; e con dispute la verità della sede nostra. Ma Zosimo crea ti in Roma dieei Preti, e tre diaconi, & otto Vescovi morì à ventisel di De cembre, e sù sepolto sù la via Tiburtina presso il corpo di S Lorenzo martire, essendo stato un'anno, tre mesi, e dodici giorni Pontefice. Vacò la fede dopo lui undici glorni.

Preronio Vefcovo . Proba Romana Agoftino Vefcovo il più dotto huomo di quel l'età.

# BONIFACIO. L.

Che quefto Zofimo foffe di n atione Greco Afia ito , eche Cefarea della Cappadocia fosfela patria sua , e che nipote di quello Hermogene , che compose il Crede nel Concilio Niceno si può suspicare agevolmente da una certa epistola di Basilio Vescoyo Cesariense seritta à Papa Innocentio, dove talmente lo dipinge, che d'alcune circoftanze fi conosce egli elsere Zosimo . Il quale elsendo persona santissima , e doriffima , fu per la incredibile fua virtu mandato da Basilio Vescovo di Cesarea . essendo Prete di quella Chiesa, à Papa Ilnnocentio suo predecessore in Roma. Dove fu subito dopo la morte d'Innocentio ad una voce di tutti creato Pontefice nel 416. essendo Theodosio il giovano la settima volta, e Palladio Consoli. Fà Zosimo Papatre anni, quatro meli, otto giorni. Dopò la cui morte il diseguente fù Bonifacio Prete eletto Pontefice in feilma con Eulalio Archidiacono . Il quale Eulalio fu in capo di tre mefi , e mezo sforzato à lasciare quella dignità , e fu fatto Vescovo in Campagna . E restò perciò Bonifacio pacifica mente nella sede Apostolica , Questo scisma fu il quinto, che nella Chiesa Romana fosse & Anastagio Bibliotecario particolarmente in quel registro, che io hò detto di fopra, lo descrifse, & io ne ragionerò à lungo nel libro mio de' Pontefici . Ma di quello , che io hòdi Zosimo detto Guglielmo Sirleto Protonotario Apostolico, e ch'e stato Cardinale e persona cccellente , e ben dotta , me ne ayverti.

#### BONIFACIO I PONT. XLIII-

Creato del 419. à' 28. di Decembre in fin dell'anno.

Honorio
Imper. e
fitoi fatti,
Scifma
terzo nella
Chiefa Ro
mana.





BONIFACIO Romano, figliolo di Giocondo prete , fi Pontefice fotto? Imp. di Honorio. Nella fua creatione fi levò all honorio. Nella fua creatione fi levò all honorio al Percioche mentre che Bonifacio nella bafilica di Giulio fi elegeracella bafilica di Goffantino fi eletro Enialio, e à lai fubito oppolto. Il che latefo da Honorio , che all'bora i m Milano fi ri che all'bora in Milano fi ri che all'bora in Milano fi ri che all'bora in Milano fi ri o milano fi ri m Mila

troi ava., facendone Placida coi figlinolo Valentiniano ifanaza i, diedo ordine e, che foffer amendue cacciuti di Roma. Máñ poi in capo del 7, mefer rivocato Bonifacio, e fatto folo capo nella Chiefa di Dio. Effendo in quefto meto morto chanulto R44 e Gonthi i Valla eletto, il quale ritora nadoli faventato per un certo giadicio di Dio, reflitul ad Honorio il fratello Placida, ch'egli haveva apprefilo di fec con molta honofa tenuta, e dandoli clettifilmi of latgia, una buona pace vi flabili. Il mederimo fecero gli Alami, i Vandali, e i Sueri. Et Honorio diede Placida per mogli de Coflantino, ch'egli havea gli dichiarato Cefare. Dal quale matrimenio Valentiniano nacque. Onde tefendo poi Placida cacciata ad firatello, fe ne patá nell'Oriene con Honorio, e Valentiniano fao figlinoli. Hora Bonifacio ordino, che ne monaca, nel one na alcuna toccaffe la palla farera dell'altare, nell'incenio ponefice, co de Effecto, o altrei per debito obligato, non fois: per chierico fice viuo. Genero del control del control dell'altare, nell'incenio ponefice, co de Effecto accordina del soli S. Felicia marritre, il cui fespoleto orno vaga-ancor una capella nel cimitarito di S. Felicia marritre, il cui fespoleto orno vaga-ancor una capella nel dimitrio di S. Felicia marritre, il cui fespoleto orno vaga-

mente di marmi, e d'argento. Perche vi dond una patena d'argento di 20, libre. & un schisette pure d'argento di 10. e 3. corone d'argento con due calici minori . Il Pontificato di Bonifacio fù celebre per molte perfone d'importanza , eh'in quel tempo vilsero, ene fù frà l'altre Gieronimo prete nato di Eufebio in Stridone terra posta sù i confini della Dalmatia, e della Pannonia, che sù già mo prete e tovinata da Gothi. Non bifogna qui faticarli in dir quanto egli, e con la vita, fuoi fatri. e co'scritti alla Chiesa fanta giovasse, poiche la sua santissima vita così e nota à tutti, e per tutto risplende : e sono in tanto preglo, e stima i suoi scritti, che da dotti più di dotto auttore non si legge. Morì poi finalmente Gieronimo in Betheleem l'ultimo giorno di Settemb. nel XCl. anno della fua età. E celebra- Vescovo. to ancor per un'elegante, & accorto ingegno Gelafio Vescovo di Cesarea di Palestina, nella qual prelatura ad Eunomio successe. Scrisse anche destro figliolo di Patiano un'historia à Gieronimo . Anfalotio con elegante sillo lo Spirito fanto lodò. E Gieronimo loda molto Sofronio, perche dotta, e copiofamente serivesse della rovina di Serapi un libro. Vogliono, chi in questo tempo Lu-ciano prece inspirato da Dio ritrovasse le reliquie di S. Stefano Protomartire, di prete ritro-Gamaliele maestro di Paolo, e ne scrivesse in lingua Greca à tutte le Chiese del vò il corno Christianesmo. La qual scrittura Abondio prete Spagnuolo se poi latina , & di S Stefa-Orofio prete la drizzò, e mandò. Pongono alcuni in questa età anche Gio: Caf- no Protofiano, e Massimo persone dottissime. Non si dubita così di Eutropio discepo-martire. lo d'Agostino, il qual scrisse succintamente in epitome la historia Romana dal Eutropio principio di Roma fino al fuo tempo. Scriffe ancora della pudititla, e dell'a- dotto feritmore della religione à due forelle dedicate à Christo . Lodano ancor Giovina- tore . le, ch'era all'hora Vescovo di Costantinopoli. Fù anche in istima in questi rempi Heros persona santa, discepolo di S. Martino, e Vescovo di Arli. Hora havendo Bonifacio fatta una volta ordinatione , e creati tredici preti, tre diaconi, e trentasei Vescovi, morì a vinticinque d'Ottobre, e sù la strada Salaria presso Santa Felicita sepolto, havendo tenuto 3. anni, 8. mesi, e 7 giorni il Pontificato. Dopò la sua morte tosto alcuni chierici ne richlamarono Eulalio în Roma. Maegli, ò per sdegno, ò per dispregio, e fatietà delle cose del mondo, poco conto fe di venirvi, morì l'anno leguente. Alla morte di Bonifacio.

Gelafio

#### ELESTINO I PONTEF XLIV. Creato del 423. à'14. di Novembre.



Vacò la santa sede nove giorni.

ELESTINO di natione Campano fà nel tempo di Teodofio il giovane, il qua- Teodofio le dopò la morte di Honorio, Imper. che fù eccellente Principe . creando Cefare Valentiniano figliuolo di Plecida fua zia nel nieno Immandò al governo dell'Impe- per, e lor rlo dell'Occidente, E Valenti- fatti. niano esfendo tosto col confentimeto di tutta Italia creato Imperatore, ne tolic in Ravenna la bacchetta , e frend

Afric.

con mara vigliofa felicità in Italia gl'inimici dell'Imperio Romano, e specialmente il riranno Giovanni In questo mezo i Vandali, gli Alemani, e i Gothi na- Genserica tione Barbare; e fiere, paffarono fotto gl'aufpicii del Re Genferico di Spanna in Vandal o

tio . Britannia occupata

Africa , e polero tutte quelle contrade à ferro , e fuoco , e col veleno della herefia Arriana anche la fede Cattolica In quei luoghi macchiarono, e mandarono alcuni Vescovi Cattolici in esilio. In questa calamità morì il buono Agosti-Sicilia fac- no Vescovo d'Hippona nel terzo mese dall'assedio di questa Città a'28 di Agocheggiata fo, ch'era il settantesimo anno della sua vita. Hora i Vandali presa Carragio da' Vanda. ne, ne patfarono nella. Sicilia, e tutta l'Ifola corfero, e faccheggiarono. Il

medelimo fecero i Pilti, e gli Scoti nell'Isola d'Inghilterra, che s'occuparono. Etio Patri- Et essendo da Britanni In loro ajuto chiamato Etio Patritio Capitano nelle cofe militari eccellente, non solamente ne i lor bisogni non li soccorse, ch'ancor avido di regnare, sollecitò gli Hunni, perche Italia n'occupassero. Il perche veggendosi i Britanni abbandonati da Etio, chiamarono in favore gl'Angli, li dagli An- quali poi con amici, che gli ajutaffero, ma nemici, che gli opprimeffero fentirono. Percioche in modo ne furono conci, che la patria, e'l nome Insieme Inglesi . ne perderono; perche Anglesi , e poi Inglesi ne furon detti i popoli di quell'Iso-

Attila Rè la. Estendo in questo morto in Costantinopoli Theodosio nel xxvii. anno del degli Hun- suo Imperio, due fratelli Belda, & Attila Rè de gli Hunni entrarono con grosso esercito nell'Illiro, e vi posero à serro, e à suoco il tutto. Celessino in que-sto mezzo volto tutto al culto divino, ordino, che avanti alla Messa si cantasfero dal choro de facerdoti con le fue antifone i Salmi, come non fi folea prima fare. Percioche letta l'Epistola, el'Evangelio poco appresso si feniva la Messa. Scrive Martino Calinate, che il Judica me Deus, & discerne causam meam, che nel principio della Messa si disse, sù inventione di questo Pontesice : al quale ancor attribusscono il Graduale. Molte altre cose ordinò alla Chiesa appartenenti . dedicò la Basilica Giulia , alla quale se questi doni ; Una patena d'argento di vinticinquelibre, due schifetti d'argento medesimamente di venti libre, due candelieri d'argento di venti libre , e ventiquattro varii vasi di bronzo di Nestorio molto peso. In tempo di questo Pontefice il Vescovo di Costantinopoli Nesto. hererico, rio s'ingegnò di feminare un nuovo errore nella Chiefa, e fù, che predicava, e diceva, elsere Christo nato di Maria huomo solamente, e non Dio, & efferli la Divinità stata per li merlti suoi conferita, Alla quale empietà grandemente s'

opposero, e Cirillo Vescovo d'Allessandria, e Celestino Pontefice. Percioche ragunatone un finodo in Efeso di dugento Vescovi, ne su l'emplo Nestorio co' Cirillo suoi seguaci beretici, e con tutt'i Pelagiani, che favorivano questa falsa opi-Vascovo. nione affai simile alla loro, per un generale consentimento di tutti con tredici canoni, che le lor sciochezze impugnavano, riprovato, e dannato. Mandò ancora Celestino nell'Ifola di Bertagna Hermano Vescovo d'Antisiodoro, perche oppugnando gli heretici, ne ritirasse que popoll alla verità della fede . Mandò anco Palladio, ch'egli cred Vescovo, a predicare à gli Scoti la fede, ch'essi desideravano di ricevere. Per la qual cola fu cagione, che col mezzo di questi Prelati, che mandò attorno, una gran parte dell'Occidente alla fede Christiana si convertiffe. Dicono: che in quel tempo il diavolo trasformatofi nella persona di Mose, ne ingannasse molti Giudei, dando loro ad intendere di doverli di Candia, dov'essi erano col piede asciuto, nel modo, che nella historia del testamento vecchio si legge condurre per mezzo al mare in terra di promissione, Percloche molti, che il falso Mose seguirono, perirono. Quelli soli vogliono, che si falvalsero, che all'hora confessarono Christo elser vero Dio. Hora Celestino creati In tre ordinationi ch'egli fece il Decembre, trentadue Preti, dodici diaconi, e quarantadue Vescovi, morì à sel d'Aprile, e sù nel Cimiterio di Priscilla nella via Salaria sepolto. Fu ott'anni Pontefice, dieci mesi, e dicialette giorni. E vacò la fede dopo lui giorni vent'uno.

#### SISTO SISTO III PONTEFICE XLV.

Creato del 432. a' 12. d'Aprile.



C ISTO Terzo fù Romao, e figlipolo di Sifto , miano Imp. & all'Imperio di Valenti Genferico niano arrivo; il quale ritro Vandalo. vandosi Imperatore dell' Occidente, fece pace con Genferico Re de Vandalije divitati con lui a certi confi. ni l'Africa, ne diede a Vandali ad habitare liberamente quell'altra parte. Essendo poi Genferico subornato da

gli Arriani, incominciò à favorirne l'herefia loro, & à perleguitarne perciò i Vescovi Cattolici con varil spaventi. In questo mentre, che Valentiniano ne passa in Costantinopoli, e si mena la figlinola di Teodofio per moglie i Vandali, fotto la scorta di Genserico prendono à forza un'altra volta Cartagine lo pongono à facco. E fù nel 284. Cartagine anno, da che era incominciata ad effere de Romani. Mentre, che in Africa faccheggia, queste cofe passavano, Attila Re de gli Hunni non contento d'haversi à suo bell' sa agio le Pannonie occupate, ne paísò a porne la Macedonia, la Misia. l'Achaja, e le Thracie in rovina. E facendo Bleda fuo fratello morire per non havere degl' Huncompagno nel Regno, ne rimontò in tanto ardimento, ch'egli fi pofe in cuore di ni, e fuoi dovere l'Imperio dell'Occidente occupare. Onde raccoito ad un tratto da ogni fatti. parte un copiosissimo esercito, si pose tosto in camino . Il che quando Etio in tefe . mando tofto in Tolofa a ftringere col Re Teodorico la pace, & una lega pirano delcon questi patti fermata, che con pari esercito, & a spese commune dovessero l'Imp. Teo contr'Attila muovere l'armi. Nell'esercito Romano, e di Teodorico furono dorico Rè Alani, Borgoguoni, Franchi, Sastoni, e quasi di tutti gl'altri popoli dell'Occi- de Gothi. dente . Hora passatone finalmente Attila sù le Campagne Catalaunice , sù qui Fatto d'arcon grand'ardore d'animo d'ambe le parti combattuto, e s'eragià buona pezza me trà i con tanta saldezza, e servore mantenuta la battaglia, che d'amendue le parti Romani & morirono ottanta mila huomini fenza punto inchinare, ne cedere, ne da que. Attila. sta, ne da quella parte la zusta, quando per una voce, che non si sa donde venne, la battaglia fi distacco. Vogliono, che Teodorico padre del Re Thorifmondo in questo gran fatto d'arme morisse. Hora Sisto tolto, ch'hebbe il Pontificato, fù fatto reo in giudicio da un certo Baffo. Onde fu raunato un finodo di cinquantafette Vescovi , dove talmente il Pontefice fi difensò , che ne fù per una voce di tutti affoluto. E fù perciò l'iniquo caluniatore Baffo . promettendo Valentiniano, e Placida fua madre, condennato, e mandato in essillo, con conditione però, che nell'ultimo tempo della vita sua non gli fi negasse il viatico, e'l salutare Sacramento dell'Altare. I suoi poderi andarono in poter non del fisco : ma della Chiesa . Vogliono , ch'egli poco dopò Chiesa di quello efilio vivelle, perche dicono, che nel terzo mele morifse . Efù dal Santa Mar. Pontefice Sisto ne'suoi lenzuoli con le proprie mani avvolto, e cosperso de Maggiore aromati, e sepolto in San Pietro co'Padri suoi . Edificò Sisto la Chiesa

di nostra Signora, che da gl'antichi su cognominata di Liberio, preflo il maccilo di Livia, e fu poi cognominata, al presente, e finalmente

Santa Maria Maggiore . Il titolo , che nel fuo frontispitio si legge, dimostra, asfai chiaramente, che quelto Pontefice l'edificaffe , dicendo , (Sixtus Episcopus plebis Del. ) Dono il medelimo Pontefice a quella Chiefa un altare di finiflimo argento di trecento libre, tre catene d'argento di cento venti libre, cinque fchifeti d'argento, diece calici, ventiotto corone d'argento, tre candelieri d'argento medefimamente, & un torchio pure d'argento, che versava acqua nel battifterio. Le dono anche la villa di Scauro sù l' Contado di Gaeta per lo viver de Sacerdoti. E vi ornò il pulpito, o ambolo, che diciamo, sù'l quale si l'Evangelio, e l'Epistola si cantano, di belli marmi di porfido. A i prieghi anche di questo Pontefice ornò vagamente Valentiniano, alcune Chicle in Roma, Perche celi sù l'consessorio di San Pietro drizzò un'imagine d'oro del Salvatore tutta di gemme ornata, e diffinta, e ripole gli ornamenti d'argento ch'erano nella cu-Chiefa di Pola della Chiefa di Laterano, e ch'havevano già i barbari tolti via. Adornò S. Sabina, anche d'argento il confessorio di S. Pietro. In questi tempi vogliono, ch'il Vescovo Pietro di natione Illirico edificasse sù l'Aventino la Chiesa di S. Sabina

non lungi dal monasterio di S. Bonifacio, dove il corpo di S. Alessio giace. Il che Eusebio crederei io, che nel tempo di Celestino primo avvenisse, come quei versi heroi-Cremone- ci che fino ad hoggi vi fi leggono, lo fanno chiaro. Scrivono ancor'alcuni, che nel tempo di questo Pontefice fosse Eusebio da Cremona, e Filippo amendue ſc. discepoli di S. Gleroninio, e che con elegante stile scristero molte cose. Lodano anch'in questo tempo Eucherio Vescovo di Leone, e di dottrina, e di facondia Hilario di dire. Efinalmente Hilario ancora Vescovo di Arli, e persona di gran santi-

Vcfcovo.

tà,e dottrina è in questi tempi celebrato. Hora Sisto dispensato ciò, ch'egli haveva, ò in edificii, & ornamenti di Chiela, ò in sovvenirne alle miserie de poveri, creati, ch'hebbe 28. Preti, 13. Diaconi, e 52. Velcovi, morì a'28. di Marzo, e tù seposto nella grotta della Tiburtina, presso al corpo di S. Loren-20. Fù Pontefice 8. anni, e 19. giorni, e restò doppo la sua motte la Chiesa Santa per 22 giorni fenza Paftore.

# LEONE I PONTEFICE XLVI-

Creato del 440. a'12. di Maggio.



EONE nato in Tofcana, figliuolo di Quintiano, fù in quel tempo, quando ritornatosi Attiladal fatto d'armi, Catalaunico nelle Pannenie, fe tofto nuovo apparecchio d'un groffoelfercito, per ritornar in Italia. Dove egli con fellone animo ritornò, e vi tenne trè anni di lungo assediata strettamente, Aquilesia, ch'era là su i confini . Et essendo

già fuori di speranza di poter prenderla, era per partirsi di giorno in giorno, ma accortofi , che le cicogne cavavano dalla Città i loro uccelini , e fuori in campagna li conducevano, toltolo in augurio, fe di nuovo con ogni s forzo dar la batteria alla Città, e con un crudo, e fiero affalto la prefe final-

mence, ela diede a' foldati à facco, e la brució, e perche non perdonava à perfona alcuna di qual fi voglia età, ò festo, si faceva chiamar Flagello di Dio . Doppo quella vittoria . gli Hunni, quafi rotte le sbarre, che gl'impedivano, gello per tutta la Marca Trivigiana fi sparsero, occupandone, e ponendone tutte Dio quelle Città con l'altre ancora della Lombardia in rovina , e faccheggiarono frages Aerudelmente Milano, e Pavla. Volto poi per paffarne tutto fiero fopra la Cit, quileja. tà di Roma, e giunto là, dove il Mincio mette in Pò, sù'l voler passare con l' esercito il fiume, gli si fece il buon Leone incontra, che non potendo una'tanta calamità d'Italia soffrire, e temendo della rovina di Roma, confortatovi ancora dall'Imperatore Valentiniano, se n'era qui venuto à trovario. E con l'essempio di Alarico, che presa, ch'hebbe Roma, era subito per divino giudicio morto, li persuase caldamente di non dover passar oltre. Ascoltò Attila il ricordo del buon Pontefice, egl'obbedì, perche diffe poi, ch'egli haveva, mentre Leone li parlava, veduto starli dietro due Cavalieri con le spade ignude in mano, che li minacciavano la morte, s'egli al Santo Pontefice non obediva: i quali due si penso, che sossero stati S. Pietro, e S. Paolo. Partendo indi adunque Attila, nelle Pannonie si ritornò, dove rompendoglisi non molto poi per ebrietà una vena del nafo, di sangue morì. E Leone ritornatosi in Roma, tutto à confermare, estabilire la sede cattolica si volse, ch'era all'hora assai da gli heretici travagliata, & oppugnata, e da'Nestoriani specialmente. Percioche Nestorio Vescovo di Costantinopoli haveva certo, che la Gloriosa Vergine non fosse stata madre di Dio : ma d'un'hunmo , altra persona facendo della carne , heretico . altra della divinità, e separatamente essere l'un figliuolo di Dio, l'altro dell' huomo. Et Eutichio Abbate Costantinopolitano, per non parere d'haver la medefima opinione, con Nestorio diceva, esser la natura divina con l'humana nel medefimo composito ricaduta, & esfersi una sola cosa fatta, e non po heretico. tersi frà se in modo alcuno distinguere. Questa heresia su da Flaviano Vescovo di Coffantinopoli riprovata, e ne fù con volontà di Teodofio in Sinodo raunato in Efelo del qual esfendo Dioscoro Vescovo Alessandrino Presidente, fù Eutichio ripollo, e Fiaviano condennato. Ma effendo poi morto Todofio, e creato Imperatore Martiano Principe Cattolico, tù per ordine di Vescovo. Leone fatto in Calcedonia il Concillio, nel qual fiì con l'autorità di feicento . e trenta Vescovi concluso , e decretato , che si dovesse tenere , e crede- heretico ; re, ch'in Christo furono due nature, e che il medesimo Christo fosse Iddio, & hunmo. E ne furono conseguentemente riprovati, e dannati Nessorio, & Eutichio nefando capo de Manichei. Furono ancora publicamente bruciati i libri de'Manlchei, e posta giù, e calcata la superbia, e l'heresia di Dioscoro. Estendo in questo stato morto da suoi stessi Valentiniano occupò in Roma Massimo tiranno l'Imperio, e si tolse anche à forza, e contra voglia di lei , per moglie Eudossa già moglie di Valentiniano . Per la qual cosa essendo d'Africa tiranno. chiamati i Vandali fotto la fcorta di Genferico se ne vennero nemichevolmente in Roma: & entrati nella Città la faccheggiarono, vi brucciarono le Chiefe Roma face de'loro ornamenti le spogliarono. Nel qual tumulto su Massimo da un cer- cheggiata to Orfo foldato Romano tagliato è pezzi , e gettato nel Tevere . Nel facco da i Vandella Città non era il povero Pontefice inteso, che gridava, e diceva, che dali. fe ne portafsero la preda , dove più lor piaceva , e perdonastero alla disgratiata Città, & alle Chiese di Dio . Il quartodecimo di dopò, ch'entrati v' erano ne uscirono i Barbari; e se ne menarono un gran numero di cattivi, & insieme Eudossa con la figliuola in Africa, Leone, che restò d'una tanta calamità oltre modo dolente, si volse tutto à risarcire la desolata Città, e le brucciate Chiefe; e ne persuase a Demetria serva di Dio, che dovesse in un suo podere sà la via Latina tre miglia lungi da Roma edificare a San Sic-

Neftorlo

fano un tempio. Et elso edificò in honore di San Cornelio Velcovo una Chiefa sù la via Appia. Riftorò le Chiefe meze rovinate, rifecel vafi, che n'erano stati tolti , o guasti . Edificò anche tre camere in tre basiliche di San Giovanni, e Paolo. Ordino tanti del popolo di Roma, ch'haveffero cura de lepolori degli Apostoli, e li guardassero, e li chiamò cubicularii. Ordinò apcora, che prima . che si consacri nella messa, si dica . ( Hoc Sandum Sacrificium, &c.) e che non possa monaca alcuna il velo benedetto di testa ricevere , se pon si approva, e sa chiaro prima, ch'ella habbia castamente quarant'anni vivuto. Ma mentre, che il santo Pontefice è in queste cose intento, forse d'un subito l'he-

herenici .

refia de gli Acefali, che furono così detti, perche fenza autore, ne capo fosse-Acefuli ro, e senza cervello. Questi dannavano il Concilio di Calcedonia, enegavano le proprietà di due foltanze in Christo, affermando, essere solamente una natura nella persona di lui. Questa heresia Leone Pontefice con dotte, & eleganti Epistole, ch'egli a'Cattolici scrisse, nè confutò. Serivono alcuni, che in questi tempi fiorissero Paolino Vescovo di Nola, Prospero Aquitano persona dotta, Mamerco Vescovo di Vienna; il quale Mamerco, come vogliono per li spessi terremoti, che si sentivano, e nella Galia spetialmente, ordinò le Letanie. Hora Leone, havendo nelle sue ordinationi che sece, creati 81. Prete, 21. Diaconi, & 81. Vescovi, moria'10. d'Aprile, e fu in Vaticano preffo S. Pietro sepolto. Tenne vent'un'anno, e quarantatre giorni la Chiesa in mano ottimamente reggendola; la quale vaco doppo di lui fette giorni.

# HILARIO PONTEFICE XLVII:

Creato del 461. a' 19. d' Aprile,

Imper. fuoi fatti .



ILARIO nato in Sardegna , e figliuolo di Crispino, fino al tempo dell' Imperatore Leone passo: il qua: Leone fù il primo, che del songue Greco fosse in luogo dell'Imperatore morto eletto . Egli non più tosto fi vidde in questo sublime grado, che creò, e fe salutare Augusto un luo figliuolo chiamato medefimamente Leone. Hora fotto que-

sto Principe l'Imperio Romano grande calamità sofferse: perche si le varono sò in alcuni luoghi certi Tiranni, che fecero ogni sforzo, per occuparsi l'abbandonato Imperio di Roma . Il perche mosto da questa opportunità Genserico Re de i Vandali, ne passò costo molto potente per barca d'Africa in Italia, per fare, come gl'altri, anch' egli. Di che effendo Leone avvisato; ne mando Bafilico Patritio con grossa armata in soccorso d'Anthemio Principe Roma-Genserico no . Per la qual cosa uniti costoro insieme gli eserciti loro , si secero con un'altra armata incontra à Genferico presso Populonia in Toscana : e sforzando il rotto dalle nemico à combattere in una gran battaglia lo vinfero, ammazzando infiniti genti dell' Barbari, e facendoli con lor gran vergogna fuggire, e ritornarfi in Africa. In questo Richemero Patritio, ch'haveva sù le montagne di Trento vinto Biorgo Re degli Alemanni, insuperbito diquesta vittoria, si poneva in punto di poner

Vandalo Imper.

ponerne Roma loftopra: e l'haurebbe fenza alcun dubblo fatto, fe Epilanio Vescovo di Pavia non l'havesse con Anthemio riconciliato. In questa tanta confusione di cose non restò Hilario giamai di procurare, come buon Pastore, le cofe divine, e di Santa Chiefa. Ordinò, che non poteffero i Pontefici eleggersi il successore. Il qual'ordine anche à tutti gli altri gradi ecclesiastici appartiene. Fece una decretale, e per tutto il Christianesimo la divolgò. Scrisse anco Epistole della sede Cattolica, per le quali confermava i tre Concilii di Nicea, di Efeso, e di Calcedonia, eriprovava, e dannava Eutichio, Nestorio, e Dioscoro co lor seguaci. Edificò nel battisterio della Chiesa Lateranenfe tre capelle, e d'oro tutte, edi pietre pretiose l'ornò: à tre gloriosi santi dedicandole, che surono San Gio: Battista, San Giovanni Evangelista, e la fan-ta Croce. Vi sè le porte di bronzo coperte d'argento vagamente lavorato. Nella capella della Croce vi haveva un pezzo del legno della Croce fanta rinchiufo in oro, & ornato di gemme . V'era anche in quel luogo un'agnello d'oro di due libre, posto sopra una colonna di marmo onichino. Stavano dinanzi alla capella colonne grandissime. E nel sonte di San Giovanni era una lucerna d'oro di dieci libre, etre cervi d'argento d'ottanta libre, che versavano nel fonte l' acqua, & una colomba d'oro di due libre. Vi aggiunse anche poi un'altra capella di San Stefano, & edificò presso questo medesimo luogo due librarie. Io non parlo de i doni, ch'egli à molte Chiese tece, perche surono quasi infiniti, e d'oro, e d'argento, e di marmi, e di gemme. Scrivono alcuni, che Germano Vescovo di Altisiodoro, e Lupo Vescovo Trecarense in questo tempo soffero, e negiovassero, come in effetto molto giovarono, la religione Christiana, che si ritrovava per cagione de gentili, e de gli heretici Pelagiani molto travagliata, e depressa. Giovò ancor molto tempo alla Chiesa Cattolica Gennadio Vescovo Castantinopolitano, edi molta dottrina, edi bonta di costumi Vescovo. ornato . In questa età Vittorino di natione Aquitano, & eccellente Arithmetico avvanzando in questo Eusebio, e Teofilo, riduste al corso della Luna la Pafqua . Pongono alcuni in questi tempi Merlino Inglese celebre indovino : ma Aquitano . più se ne scrive di quello, che si dourebbe. Hora Hilario; che non lasciò di fare tutto quello, che ad ottimo Pontefice stava bene di fare così nell'edificare Inglese. delle Chiefe, & arricchirle di vaghi ornamenti, come con l'infegnare, col gafligare, e riprendere, ecoi fare dell'elemofine, dove conosceva fare di bisogno, mori finalmente alli 28 di Luglio, havendo prima creati 25. Preti, cinque Diaconi, e 22. Vefcovi, e fu fepolto nella grotta di San Lorenzo presso il corpo di San Sifto . Fù fette anni , tre mefi , e dieci giorni Pontefice , e vacò doppo la fua morte altri dieci gi orni la fede.

Gennadio

Vittoring Merling

#### ANNOTATIONE.

Come dalle lettere antiche d'argento, di Mosaico, che sino ad hoggi si veggono mel Battifterio di Laterano, fi cava, che fi dee Hilaro, e non Hilario dire . Il che bò anche io in alcuni tefti antichi ritrovato feritto .

#### SIMPLICIO L

# SIMPLICIO I, PONT. XLVIII.

Creato del 467. a' 18 d' Agosto.

Zenone J'aurico Imper.



S IMPLICIO, che nacque di Cassino in Tivoli, fu fotto l'Imperio di Leone Secondo, e di Zenone. Percioche Leone Primo veggendofi gravemente infermo, deffigno fuccesfore nell" Imperio Leone Secodo, nato di Mariagine sua sorella, e di Zenone Itaurico fuo cognato. Ma veggendofi non molto poi questo Leone il giovine da una cruda infer-

mità soprapreso, egià presso la morte, lasciò à Zenonesuo padre l'Imperio. Odoacre Odoacre in questo mezo entrò in Italia con grosso esfercito di Turcilinghi, e di Rè de gli Heruli, e facendo presso Pavia con Horette Patritio il fatto d'arme, lo vinfe. Eruli pre. e fe prigione : e lo fe poscia in Piacenza sù gli occhi di tutto l'esercito morire . del'Italia. E Zenone, ch'hebbe pietà della calamità d'Italia, mando contra Odoacre Teodorigo Re de' Gothi, ch'egli haveva già molto honorato nella fua Corte tenuto. Costui facendo non lunghi d'Aquileja presso al fiume Sontio un gran fatto d'arme con i Capitani d'OJoacre, li vinfe. La medefima fortuna hebbe ancora più volte contra l'illesso Odoacre, finalmente le tenne tre anni assediato in Ravenna. All'ultimo li persuase, ( e ve lo spingeva ancora Giovanni, il Vescovo di quella Città, 1 che lo ricevesse per suo compagno nell'Imperio. Ma egli poi contra la fede, che di ciò li diede, lo fece infieme col figliuolo il di feguente morire. E così fenza havere huomo, che li contra-Teodorigo diceffe, s'infignori Theodorigo dell'Imperio d'Italia. Simplicio in questo dedicò la Chiefa di San Stefano Protomartire fu'l monte Celio, e quella di Sant' Andrea Apostolo non lungi da Santa Maria Maggiore, dove fino ad hoggi. alcuni fegni d'antichità fi veggono, i quali ho io molte volte riguardarti piangendo, considerando la negligenza di quelli, che ne sanno cosistatti ediscit. Teodorigo andare in rovina. E si vede già in questa Chiesa un titolo di molti versi scrit-

Gotho .

Rè.

Rè dei Go- ti in Mosaico, che mostra effere stato Papa Simplicio, che l'edificò. Dedicò thi prende ancor questo Pontefice un'altra Chiefa di San Stefano presso San Lorenzo l'Italia,e se un'altra di Santa Bibiana martire presso il Palazzo Licinio, dove il corpo di ne chiama quella Vergine stà riposto. Ordinò ancora le settimane, nelle quali i Preti vicendevolmente stessero fermi hora in San Pietro, hora in San Paolo, hora in San Lorenzo, per lo bisogno de i penitenti, e di quelli, che bavessero voluto il fanto Battefimo ricevere. Divise ancor, e diftinse a facerdoti in cinque ragioni la Città. La prima era quella di San Pietro, la feconda quella di San Paolo, la terza quella di San Lorenzo, la quarta quella di San Giovanni. in Laterano, la quinta quella di Santa Maria Maggiore. Ordinò finalmente, che il Chierico non dovesse riconoscere dal Laico la possessione del beneficio. Il che fù poi da Gregorio, e da gli altri Pontefici confermato. Che la Chiefa Romana fosse la prima, e capo di tutte l'altre, gli feritti di Acatio Vescovo Costantinopolitano, e di Timoteo, persona dottissima, lo dimostrano chiaramente , Per li quali scritti si prega Simplicio , voglia dannare, e riprovare Pietro Vescovo d'Alessandria, & imitator della heresia di Eutichio, Il che il Pontefice fece, con questa conditione però, che s'egli frà certo tempo à penitenza tornasse, ricevuto da'Cattolici fosse. Vogliono alcuni. che In questi tempi fosse Remigio Velcovo di Remis persona fantissima, che (come nelle historie fi legge) battezzo Clodoveo Re di Francia. Scrisse ancora in que- Vescovo di fto tempo contra Eutichio molte cole Teodoro Vescovo di Soria, e compose Remis. dieci libri d'historia ecclesiastica, Imitando in questa parte Eusebio Cesariense. Clodoveo In questi tempi quafi tutto l'Egitto s'ilviò, e perdedietro l'herefia di Dioscoro, primo Rè della quale s'e ragionato moito di fopra. Furono anche nell'Africa travagliati Christiano i Cattholici da Himerico Re de Vandali , ch'era dell'herefia de gli Arriani in. in Francia fetto. Il perche Eudolsa nipote di Teodolio, donna cattolica, e sua moglie. fingendo di volere andare per adempire un suo voto in Gierusalem , ne lasciò il donna casuo heretico marito, e dopo una lunga peregrinatione, e travagliata assai, in tolica. Gierufalem mori. In questi tempi vogliono, che l'olsa di Elifeo ritrovate fof- Corpo di fero, e trasserite nella Città d'Alessandria; & il corpo di S. Barnaba medesima EliscoPiomente con l'Evangelio di Matteo scritto in Hebreo di sua mano. Hora Simpli- seta su ricio havendo con ottimi, ordini, e con pregiati doni la Chiela fanta arricchita, trovato . e ereati nelle ordinationi , ch'egli fece 58. Preti . 11. Diaconi, & 86. Velcovi, morì il fecondo giorno di Marzo, e fu nella Chiefa di S. Pietro fepolto, governata, c'hebbe la Chiefa Romana 15. anni, un mefe, e 7. giorni, dopo il qual Pontificato restò per 26. giorni fenza capo la Chiefa .

Reminio

Eudoffa

## FELICE II DETTO III PON XLIX-

Creato del 483. a' 19. di Marzo.





ELICE III. Romano, figlinolo di Felice prete, tenne il Pontificato dal Re. Federigo gno di Odoacre, che figno- Gotho, s reggio tredic'anni in Italia, fuoi gelli, fino al Regno di Teodorigo. Il quale Teodorigo , ancorche s'elegesse, e facesse sedia, e capo del Regno Ravenna, nè ornò nondimeno quanto fare fi puote . la Città di Roma di varii edi-

ficii . Percioche egli rifece il sepolero d'Ottavio, e molti altri rovinosi edifichi, e Chiese, e diede al popolo de spettacoli antichi , come s'era cossumato nel tempo buono : e finalmente non lasciò cosa di fare, che ad un'ottimo Prencipe di fare si convenisfe. E per farne stabile, e fermo il suo Regno, menò, per moglie Andefleda figliunia di Clodoveo Re di Francia, & una sua sorella diede ad Honorico Re de' Vandali, & una delle fue figliuole diede ad Alarico Re de Vifigothi, un'altra ne diede à Gandebaldo per moglie. In quello Felice intefoche Pietro Eutichiano, il quale s'èdetto, ch'havesse, come heretico, havuto bando folse ad istanza d'Achatio stato rivocato, dubitando di qualche inganno, con autorità della Sede Apostolica nel Concilio de fede il approvata di nuovo, e Pietro, & Achatio ne condenno. Mà in capo di 3. anni facendo Zeno-

ne fede, che questi si fossero pentiti, vi mandò Felice due Vescovi; Messeno e Vitale, perche riconofciuta questa verità, gli affolvesse. Palsatine costoro in Atia, non più rosto posero il piede in Heraclea che lasciandosi subornare con danari, non fecero punto di quanto haveva ordinato loro il Pontefice. Di che ragionevolmente idegnato Felice, ragnnato à quest'effetto un Sinodo, ne condanno, come difobbedienti, e fimoniaci, questi due Vescovi, e dalla communione de fedeligli ifcompagno. Mà perche Meiseno fi penti del fuo errore, e lo cont. (s ), gli (à constituito un tempo di poter farne la penitenza, e l'emenda . Il medefimo Felice edifico presso quella di S. Lorenzo una Chiefa à S. Agapito. Ordind . che da' Vescovi foli le Chiefe fi confecrassero. Nel suo tempo vogliono . che Teodoro Prete scrivesse contra gli eretici un libro della convenienza, e concordanza del nuovo, e vecchio tellamento. In quella età ripongono alcuni anche Giovanni Damasceno persona dottissima, e celebre Theologo, il quale compose il libro delle sentenze, nel quale imitò Gregorio Nazianzeno, Gregorio Emizeno, e Didimo Alessandrino. Scrisse ancor alcuni libri di medicina, trattando delle cause de morbi, e delle lor medicine. Hora Felice creati, che hebbe, in

Giovanni Damaice-EO.

# rì a' 25, di Febrajo, fù in S. Paolo fepolto, retta, che hebbe 8 anni, undeci mefi. ANNOTATIONE.

due ordinationi, che fece il Decembre 28. Preti, 5. Diaconi, e 30. Vescovi, mo-

e diciasette giorni la Chiesa, la qual restò per 5. giorni senza capo.

To chiamerei costui Felice Secondo, e non Terzo, poi che non fi può chiamar Pontefice colui , che fu creato nello scisma contra Liberio Gelasio di cui dirà appresso Platina, collocò primieramente in Laterano i Canonici regolari, che chiamano di Sant'Agostino, che fino à Bonifacio Ottavo, che ne li cacciò, vi stettero. Si caya da gli archivi della Chiefa di San Giovanni .

## GELASIO I PONTEFICE L.

· Creato del 429. a' 11. di Marzo.

Tendorio Gorho Rè d'Italia, esuoi gefti.



ELASIO A fricano. e I figliuolo di Valerio, fue in quel tempo, che Teodorigo moise guerra a Clodoveo Redi Francia, Ino fuocero, perche avelse uccilo Alarico Re de' Visigothi, suo genero, & occupatafi la Guascogna Era Teodorigo dell'uno , e dell'altro parente . ma perche li parea la caufa di Alarico più giuffa, prele la difesa con l'arme, e

mosse, come dicevano, a Clodoveo la guerra: & havendolo in un gran satto d' arme vinto, ricuperò la Guascogna, e ne prese il governo in nome di Almerigo figliuolo di Alarico, mentre che egli in perfetta età ne venifse. Il medefimo Teodorigo accrescendo il suo regno, ch' egli in Italia possedea, vi aggiunse

la Sicilia, la Dalmatia, la Liburnia, l'Illirico, la Gallia Narbonefe, e la Borgogna . Cinfe d'un forte muro la Città di Trento sù le Alpi e ponendone gl'ultimi confini d'Italia presso Augusta gli Heruli ad habitare, it cui Re, perche era ancor giovanetto, adottato haveva, afficuro à quello modo l'Italia da' nemici stranieri. Gelafio in quesso ritrovando a'tuni Manichei in Roma, diede lor bando della Città, e publicamente presso S. Maria Maggiore tutt'i libri abbruciò. Intela poi la penitenza di Melleno, il quale fi era anche in iscritto sufficientemente purgato, ad istanza del finede, alla Chiesa sua lo restitul. Essendo poscia acculato de molti flagitii, & homicidii, che nelle Chiese della Grecia per le rivolte di Pietro, e di Achatio si commettevano, ordino, che fe tofto di questa loro sceleratezza non si pentivano, ne fossero per fempre condennati, e fatti privi del confortio de fedeli. Era in quella primitiva Chiefa costume d'asppettare molto tempo quelli, che prevaricando si poteva sperare, che un di doveisero ritornare alla vera strada, In quel tempo era appunto flato Giovanni Vescovo d'Alessandria, e persona molto Cattolica, in modo travagliata dalle rivolte di quelli cattivelli, che fe n'era, fuggendo, venuto in Roma al Pontefice, il quale benignamente raccolto l'haveva. Dedicò Gelafio in Tivoli la Chiefa di S. Eufemia Martire. Dedico ancor quella di S. Nicandro, & Eleuterio nella via Labicana, e quella di S. Maria sù la via Laurentina, venti miglia lungi da Roma. Amò questo Pontefice molto il Clero, el'accrebbe, & ornò. E si mostrò sempre co poveri amorevolissimo, e pienodi Carità. Liberò Roma da molti pericoli, e dalla fame specialmente, con le provisioni debite à tempo. Compose ancora degli hinni ad imitatione di S. Ambrogio, escrisse cinque libri contra Eutichio, e Nestorio heretici, &c altri due contra Arrio. Pece dell'orationi grave, & elegantemente feritte, e molt epiftole non men gravi, che dotre, à varij fuoi amici scrifse. I quali libri all'hora nelle publiche librarie si leggevano. Scrivono alcuni, che scommunicals: l'Imperatore Anastalio, ch'era in Costantinopoli à Zenone succesfo, perche Achatio, e gli heretici favorisse. Onde si vede, che se un'Imperatore erra nella fede, & essendone avvertito non obbedisce, si possa dal Pontefice Romano scommunicare. Della medefima auttorità si servi contra i Vandali, e contra il Reloto, ch'infetti dell'herefia de gli Arriani, perfeguitavano, & affliggevano per varie maniere i nostri. Nel principio di questo Pontificato, Hermano, & Epifanio, I'un Vescovo di Pavia, I'altro di Capoa, con l'auttor tà, e fantità loro, raddolcendo del continuo, e con dolci . e destri modi i crudi cuori de Barbari, molto alle cose afflitte d'Italia giorarono. Giovarono ancor molto in quel tempo nella Gallia Lannonciato Abbate di Ciare, e Mezetio da Poitierfi, persona di gran bontà, e dottrina, che à Clodoveo Rè di Francia, & à Clotilde sua moglie folsero Christiani, e la nio Vescofede Cattolica per tutto quel regno ne difenfassero Alcuni attribuilcono quelta vo. lode à Remigio persona Santissima. E Gelasio havendo creati trentatre Preti, due Diaconi, esessintasette Vescovi, morì a'ventiuno di Novembre, esu nella Chiefa di S. Pietro fepolto. Fu Pontefice quattr'anni, otto mefi, e diecisette giorni. E vacò la sede sette giorni, prima, che nuovo Pontefice havesse.

## ANASTAGIO I. PONTEF, LI.

Creato del 496. a'27. di Novembre.

Anaftagio Imp Trans fimondo Vaudalo.



NASTAGIO IL Ro-A mano,e figliuolo di Fortunato, tenne il Pontificato fotto l'Imper lo dell'Imper. Anastagio, in quel tempo, che Trantimondo Re de Vandadall fe chiudere tutte le Chiese de' Cattolici, ene confinò 120. Vefcovinell'Ifola di Sar degna. Vogliono, che all'hora un certo Olimpio Vescovo Arriano in Cartagine .

bestemmiando publicamente nel bagno la Santiffima Trinità, fosse da tre saette Celesti tocco, e morisse, e fosse il suo corpo affatto arso. Volendo anch'un Barba Vescovo Arriano battezzare non so chi con queste parole. Barba ti bartezza in nome del Padre, per lo Figliuolo, nello Spirito Santo, dicono, che tofto l'acqua ne difpariffe, che più veduta non fù. Onde per quello miracolo colui, che aspettava di effere batezzato, a'nostri Cattolici se ne passò. Anastagio Pontefice, come scrivono alcuni, ifcommunico l'Imperatore Anallagio, perche favorille Achatio, benche la ciatoli poi fedurre da Achatio, mentre che cerca fecretamente di rivocarlo dall'esilio, ne contristò, esdegnò forte il clero, il quale, per essersi nel medesimo tempo il Papa senza consentimento de' Cattolici ristretto con Fottino diacono di Salonichi, ch'era dell'errore di Achatio (eguace, dal confortio del Pontefice Anastagio si ritirò. Per la qual cosa vogliono, che per volere di Dio infermandoli d'un fubito il Papa moriffe. E questo fù il secondo Pontefice, che fi legge, che con gli heretici fi accostaffe . Alcuni altri vogliono , che egli , mentre fi stava nel fuo agio, per discaricare il ventre, le intestina giù ne mandaffe, e moriffe. Nel suo tempo su Fulgentio Africano Vescovo di Rupe, il qual essendo da Transimondo con gli altri Vescovi Cattolici dell'Africa confinato in Sardegna, non restò mai d'insegnare, di predicare, ne di ricordare tutto quello, che per la falute de'fedeli faceva bifogno; e per fare la verità della fede Christiana conoscere, scrisse alcuni libri, De Trinitate, De li-

Fulgentio Velcoyo.

bero arbitrio, & delle regole appartenenti alla fede, & anche contra la he-refia di Pelagio. E fece ancor delle orationi, gravi, & eleganti al popolo. E-Egelippo gesippo anch'egli co'scritti suoi la Chiesa fanta soccorse in questi tempi; perche fù persona dottissima, e scrisse le regole de Monaci, e la vita di San Severino dottiffima. Abbate con vago, & elegante ftile. Fausto ancora Vescovo nella Gallia seris; Faulto se molte cose in questi tempi, e quello, che più se ne loda, sù il tratato, ch Vescovo. egli sece contra gli heretici; nel quale prova e dimostra ester la Santa Trimità

perlona

essentiale. Scrisse medesimamente contra quelli, che dicevano ancora nelle cofe create effer cofe incorporee. Dov' egli col testimonio de fanti antichi, e della divina scritrura mostrò solo Iddio potere in corporeo principalmente chiamarsi. Questo è quello, che s'è potuto dire del Pontificato d' Anastagio; il quale una volta sola il Decembre sece ordinatione, e creò dodici Preti, e sedici Vescovi, e su morendo a' diciasette di Novembre nella Chiesa di

S. Pietro sepolto. Tenne un'anno diecemest, e ventiquatero piorni la dienità del Pontificato; il quale vacò doppo lui quattro giorni.

### SIMMACO PONTEFICE LIL

Creato del 498. a' 22. di Novembre.



CIMMACO nato in Sardegna, e figliuovo di ficifmanel-Fortunato, fu fotto l'Impe-la Romana rio d'Anastagio creato Pontefice, non fenza grande controversia, e discordia. Percioche mentre una parte del clero elegge Pontefice Simmaco in S. Giovanni Laterano, un'altra patte elesse in S. Maria Maggiore un certo Lorenzo. Il perche nasque nel Senato, e nel

popolo di Roma, che si divise tosto in due parti, una gran rivolta, e ne su perciò per un volere di tutti bandito in Ravenna il concilio. Nel qual essendo in presenza di Teodorigo discusso il negotio, su Simmaco confermato Pontefice . na al tem-Il quale moffo à pietà del suo stesso competitore, lo creò Vescovo di Nocera . Main capo poi di quattro anni alcuni Chierici rivoltifi con l'ajuto di Festo, e di dorigo Go. Progino Senatori Romani, ne richiamarono Lorenzo in Roma. Di che sde tho Re d' gnato forte Theodorigo, ne mandò tosto Pietro Vescovo di Altino in Roma Italia. perche l'uno, e l'altro cacciand one, esso la Chiesa Romana reggesse. Ma raunato Simmaco un finodo di centoscttanta Vescovi, costantemente di quanto gli opponevano, fi purgò, & ottenne perciò, che Lorenzo, e Pietro, grande in come capi di queste rivolte, fossero confinati. In queste rivolte, e tumulti, Roma per che per questa cagione nacquero in Roma, furono molti, e chierici, e lalci cagione per la Città tagliati à pezzi, ne si perdonò pur alle vergini sacre ne i monaste- dello seisrii , e Giordano prete di gran bontà in San Pietro in Vincola fù morto. Ne fi ma. farebbe restato di spargere ancor più sangue, se il Consolo Fausto, che hebbe pietà de i poveri chierici, non havesse tolto l'arme contra Probino capo di quesle sciagure. Havendo doppo questo ripreso alquanto la Republica Christiana il fiato, Clodoveo, cacciati via gli heretici Arriani, rivocò i Cattolici, e fece la Città di Parigi capo del Regno. Et il Pontefice Simmaco cacciò anch'egli i Manichei di Roma, e sù le porte di San Giovanni Laterano bruciò i loro libri. Edificò da i fondamenti, & ornò molte Chicfe in Roma. Edificò quella di San Andrea Apostolo presso San Pietro, & ornò in vaga forma di opere di mosaico quella di San Pietro istesso, col suo bel portico, & amplio la scala, chequi prima era. Edificò la Chiesa di Santa Agatha sù la via Aurelia, e la Chiefa di San Pancratio con un'arco d'argento di quindici libre Nella Chiesa di San Paolo rinovò la cupula, ch'era in rovina, e di vaghe pitture le ornò. E v'introdusse dietro la cupola l'acqua, e vi edificò un bagno da i sondamenti. Dentro la Città edificò dalla prima pietra la Chiefa di San Silvestro, edi San Martino. Dove ornò l'altare di varie, e ricche opere d'argento. Vi

feil confessorio d'argento di venti libre, & un bello andito ambolo di mar-

Lorenzo Antipapa Concilio di Ravenro di Teo-

fette giorni fenza Paftore .

a di S. Archangelo, e vi introduffe l'acqua: Edificò da fondamenti sù la via Tiburtiana le capelle di S. Cosmo, e Damiano con l'ajuto d'Albino, e Glafira persone di molta auttorità in Roma. Fece hospedali per i poveri presso S. Pietro, e S. Paolo, ordinando, che non fi mancaffe loro punto di cola, che per lo viver loro facesse blogno: Percioch'egli fù molto partegiano de i poveri, e sovenne con gran carità di danari, e di vesti i Vescovi, e gli altri chierici, che per la fede Cattolica si ritrovavano in Sardegna confinati. Rifece anco la Chlefa di S Felicita, e riconciò in miglior forma la cupola della Chiefa di S Agnele ch'era per andar tosto in rovina . Riscoffe molti cattivi, ch'in diverse provincie firitrovavano . Ordinò, che la Domenica, e le feste de martiri fi dicesse nelle Messe, [Gloria in excelfi Deo. ] Fece anche, o pur in miglior forma ridusse il cimiterio de Giordani. Et in essetto non lasciò cosa, ch'alla gloria di Dio apparteneffe, ch'el non facesse. Nel suo Pontificato Gennadio Vescovo di Marsilia, che sù grande imitatore d'Agostino, molto alla Chiesa santa giovò. Costui scrisse frà l'altre cose quello, ch'à ciascun per la sua salute bisogna. Scrise ancor imitando Gieronimo, de gl'huomini illustri. E Simmaco, creati, ch'hebbe novantadue Preti, sedeci Diaconi, e cento dicisette Vescovi,

Gennadio. Velcovo .

## morì a dicianove di Luglio, e fù in S. Pietro sepolto, havendo tenuto quindica anni, fel meli, e ventidue giorni il Pontificato. E resto dopo lui la Chiesa per ANNOTATIONE.

Questo perniciolo,e fiero scisma fà il quarto dal primo di Novariano. E ne fa di più del Bibliotecario mentione S. Greg. ne' suoi dialogi nel 40.cap.del 4. libro, dove parla di Pascasio diacono. Gl'altri scismi si vedranno nel mio indice diligentemete annotati.

# HORMISDA PONTEFICE LIII.

Creato del 414. a'20. di Luglio.

Theodorigo Gotho Beotio Severino . Simaco .



ORMISDA nato in 1 Frosolone , terra di Campagna di Roma, e figliuolodi Giusto, fu Pontefice nel tempo di Theodorigo, il quale per fospetto, che non volessero riporre in libertà Roma, mandò in efilio prima, e poi li fece carcerare, Boetio, e Simmaco, che si ritrovavano in Roma Confoli, e molto.

potenti . In questa sua calamità scrisse Boetio molte cose, che sino ad hoggi si leggono. Tradusse in Latino la maggior parte delle cofe d'Aristo tile, e le comentò anche. Fù tenuto nelle cofe matematiche dottiffico, come dalla fua musica, & arithmetica chiaramente si conosce. Finalmente su col Senatore Simmaco per ordine di Tendori. go morto . Vogliono alcuni che Boetio in questa afflittione incorreise, per haver voluto oppugnare gl'Arriani, alli quali Theodorigo inchinava. Ma à me pare la prima opinione più vera. Hora Hormilda à persuasione di Teodorigo, free

in Roma un finodo, nel quale di nuovo danno gl'heretici Eutichiani già ripro. vati. E per lettere, e per messi consortò molto Giovanni Vescovo di Costantinopoli, ch'havesse voluto dalla medesima heresia restarsi, e credere in Christo due nature, la divina, e la humana Questo Vescovo, che il favore dall'Imperatore haveva, Poco obedi: ma egli non paísò molto, che fu l'Imperatore da una faetta celefte tocco, e morendo fenti della fua empietà il castigo. Percioche non solamente era tutto in quella grave heresia involto, ch'ancora havea mal trattati gli Oratori del Papa, e postili poi sopra un legno vecchio, e marcio, gl'havea con quelta conditione rimandati à dietro che non dovelsero toccar terra in luogo alcuno della Grecia: Ma navigassero sempre, finche in Italia fossero. E vogliono, che per costoro facesse questa risposta al Pontefice. Ch'egli dovea sapere, che all'Imperatore stava il comandare, e non l'essequire i comandamenti del Papa, ne di qual si voglia altro che ci vivesse. Fure nogli Oratori del Papa in questa legatione Evodio Vescovo di Pavia, Fortunato Vescovo Catinense, Venantio Prete di Roma, e Vitale diacono. Dopò la morte d'Anastagio, che sù nel ventesimo settimo anno del suo Imperio, Giustino, Giustino ch'era tutto Cattolico tolle l'Imperio, e ne mandò lubito Ambasciatori al Pon Imperat. tefice, perche l'auttorità della sede Apostolica consermassero, dessero anche à tutte le Chiese la pace. All hora Hormisda con volontà di Teodorigo mandò anch'egli à Giustino i sui Oratori, cioè Germano Vescovo Campano, Giovanni, e Blando preti, e Felice, Dioscoro diaconi, i quali furono dall'Imperatore ricevuti con ogni honore possibile, & usci loro incontra per honorarli , tutto il clero, & i religiosi, e nobili della Città insieme con Giovanni il Vescovo di Costantinopoli. Quelli ch'erano dell'istessa opinione con Achatlo dubitando della venuta di questi Oratori, in una forte Chiesa si ritirarono, e mandarono à far intendere all'Imperatore, ch'effi non erano per assentire mai à quello, che la sedia Apostolica teneva, se non si dava lor conto prima, perche fosse stato dannato Acatio. Sdegnate con loro Giustino, li cacciò dalla Chiefa, e dalla Città. Il medefimo fece Hormifda de'Manichei, che di nuovo pullulavano in Roma, e sù le porte di S. Giovanni in Laterano tutt'i loro Ilderi libri publicamente bruciò. Essendo la questo tempo morto in Africa Trans- vandalo mondo Re de Vandali, fù in suo luogo eletto Ilderico il figliuolo, ch'egli d'una Re Cattofigliuola di Valentiniano, fua prigionera, già havuto haveva. Coffui non lico. imitò l'herefia del padre: feguendo i buoni e Cattolici ricordi di fua madre, rivocò tutt'i Cattolici, che suo padre confinat! havea, e li lacsciò nella loro santa religione vivere. Furono nel medefimo tempo mandati da diversi Principi in ferri da di-Roma molti presenti, perche ornate le Chiefe de' Santi vi fossero, Clodoven versi Prin-Redi Francia mandò gioje di gran pregio con altre cole d'oro, e d'argento . cipi alla L'Imperator Giustino vi mandò per suo voto un libro de gli Evangelii, coper- Chiesa di to di tavolette d'oro, e di varie gioje ornato. Vi mandò anche una patena d'oro di Roma, venti libre, e di giacinti sparla, & un schifetto d'oro circondato di gemme . Il Re Theodorigo adornò anch'egli la Chlesa di S Pietro con un trave d'argento di MXL libre Hormifda ancora volle con questi Principi gareggiare. Percioche collocò sù l'altare di S. Giovanni in Laterano una corona d'argento di venti libre, e sel belli vasi d'argento. Donò ancor dieci schifetti d'argento alla Chiefa di San Paolo. Ma creati nelle fue ordinationi vent'uno Preti, e ss. Vescovi, finalmente a' sei d'Agosto morì, e sù nella Chiesa di San Pietro sepolto havendo tenuto nov'anni, e diciotto giorni il Pontificato. Il quale restò dopò lui fenza capo fei giorni.

# GIOVANNI I. PONTEFICE LIV.

Creato del 523. a' 12. di Agosto.



IOVANNI Tofcano I di natione, e figliuelo di Costanzo, tenne il governo della Chiefa fanta dal Confolato di Massimo fino al Confolato di Olibro, à tempo del Re Theodorigo. e fotto l'Imperio, di Giustino, il quale essendo quanto si poteva essere, Cattolico per estinguere il nome de gli heretici affatto fcacciò via gli Arriani, e le Chiefe lo-

Giustino ro a'Cattolici ne consegnò. Di che sdegnato ostre modo Theodorigo, ne mandò Giovanni Pontefice, e Theodoro, e duo Agapiti per Oratori all'Imperator Theodo- Giustino, perche ne ottenessero, ch'egli nel prissino stato loro gli Arriani riporico Go- nelse altrimente havrebbe elso fatte tutte le Chiefe d'Iralia, e massime quelle de Cattolici, gettare à terra. Fù il Papa con gli altri Oratori benignamente. & honorevolmente ricevuto in Costantinopoli, ma havendo poi la cagione dell'andata loro esposta, e non potendo pregare Giustino, che si contentalse per il ben commune de'fedeli di rivocare gli heretici, tutti alle lagrime, & à'preghi humilmente volti incominciarono à pregarlo che non havelse voluta la rovina di tutta Italia con quella de i Cattolici infieme foffrire. E finalmente tanto lo pregarono, e ripregarono, che rivocògli Arriani, e si contentò ;, che con le loro leggi, & ordinationi vivessero.. Scrivono alcuni, che all hora acceso Theodorigo di rabbia, richiama de dall'efilio loro Simmaco, e gli face se dentro una prigione morire. Ma comunque si fosse, cosa chiara è, che essi per ordine d' Teodorigo morissero, ò che in tempo di Hormisda, o di Giovanni se Papa in fosse. Ritornando Giovanni Ponfefice da Costantinopoli in Ravenna, e su carcerato è tolto fatto porre da Teodorigo dentro una prigione, e manco poco, che nol fatto morir facelse anche all'hora tofto morire, talmente collerico, & clacerbato contra da Teodo- di lui fi ritro vava, che così fimile nella fede Cattolica, e ne costumi à Giustino lo vedeva. Ma morì pure finalmente il fanto Pontefice dentro il carcere, e di -Amalaf- puzza, e di fame, e di fete. La qual crudeltà fentì non molto poi la vendetta, funta Re- e'l flagello divino. Percioche ne mori di apoplefia Teodorigo, e ne fu l'anima di sua immersa nel suoco, ch'è nell'Isola di Lipari, come un certo santo heremi-Italia , e ta riferi havere esso veduto. Successe à Teodorigo nel regno Amalasiunta sua fue bontà. figliuola, che haveva di Eucario gia fuo marito havuto un figliuolo, chiamato Athalarico. Costei essendo di maggiore prudenza, che à donna si conveniva, emendò, e corresse molte cose, e mathmamente le mal fatte del padre sno . Onde ne restitul a'figliuoli di Boetio, e di Simmaco tutt'i lor beni, che erano flati già conficati, e ne fece il figliuolo di ottime discipline erudire, ancor che i Gothi vi oftaffero, e reclamando diceffero, che il Re loro di disciplina militare, e non di lettere erudire fi doveva. Giustino esfendo molto vecchio, an-

ch'egli quasi in questo tempo morì, lasciando à Giustiniano figliuolo di fua sorella l'Imperio. Morì anche Clodoveo Redi Francia, lasciando suoi successo.

ri nel regno quattro figlinoli. Furono in quello tempo celebri Benedetto da Nor -

cia che diede in Italia le regole, e la via della vita Monaffica , e Brigida di Benedetto Seotia Santissima donna, e Giovanni Prete di Antiochla, che molte cole con- da Norcia, tra quelli heretici scriffe, che volevano, che Christo in una sola sostanza s'adoraffe. Vuole anche Ilidoro, che in quefti tempi viveffe un certo Vescovo Spa- di Scotia. gnuolo, chiamato Ciprigno, che sopra l'Apocalisti con molta eleganza scrisse. Hora Giovanni Pontefice prima, che in Costantinopoli andaste, risece tre Cimiterii, il primo sti di Nereo, & Archileo, sù la via, che mena ad Ardea il secondo di Felice, & Adauto Martiri, il terzo di Priscilla, Orno ancora di gemme, e d'oro l'altare di S. Pietro. E ne portò seco da Costantinopoli, che donato l'Imperatore gli haveva, una patena d'oro di venti libre, & un calice d'oro ernato di gemme, di libre cinque, le quali cose io penso, che con lui si perdessero, e non vedessero altramente Roma. Creò nelle sue ordinationi, che fece quindeci Vescovi. E vogliono, che il suo corpo fosse da Ravenna portato in Roma, & a'ventisette di Maggio nella Chiesa di S. Pietro sepolto. Fù due anni , & otto meli Pontefice , e vacò dopo lui 58. giorni la fede .

## FELICEIII DETTOIV PONT LV.

Creato del 526. a'26. di Luglio.



ELICE IV. da Samo ;e figliuolo di Castorio, ne paffò col Pontificato fino al tempo di Giustiniano, il quale per mezzo di Belifario fuo miano lmp. Capitano hebbe de i Perti belle vittorie, e ne trionfò . Paísòpofcia Belifario in A-

frica; e vinfe, e quafi eftinfe gran Cadel tutto la natione de Van pitanio del dali, e fece cattivo il lor Re i'Imp. Gelismero, e lo menò poi

nel trionto. Amalefiunta in questo travagliata molto In Italia dalle rivolte de fuoi, effendole morto Athalarico il figiuolo, col qual travagliata vita menata haveva, fece fuo compagno nel Regno Teodato fuo confebrino. Il qual Teodato, era talmente nelle lettere Gre. che ; e Latine dotto, che ne scrifse con molta eleganza un historia delle cose de i Gotho Rè tempi fuoi , e fu molto alla disciplina Platonica addito: ma dall'altro canto assai d'Italia . ne negotii tardo. Pure spinto da Amalasiunta, guerreggio co Borzognoni e con gli Alemanni, e gli vinfe. Felice Pontefice in questo volto tutto al governo delle cofe della Chiefa S. ne iscommunicò il Patriarca di Costantinopoli, che nelle cofe della fede errava. & edificò nella via facra presso al Foro Romano la Chiefa di S. Cosmo, e Damiano, che fino ad oggi si vede, e si legge nel mosaico, che vi fece, Rifece anche la Chiefa di S. Saturnino nella via Salaria, che un' incendio l'avea gettata à terra. Scrivono alenni, che in quella età vivelse Caffiodoro, che essendo Senatore molte cose del governo d'una Republica scrisse elsen- doro Mado poi monaco, le fentenze del Salterio in elegante stile compose. Vogliono anco naco . ra, che in questi tempi Prisciano Cesar. eccellente grammatico, il suo libro di grammatica componesse. Aratore ancor Suddiac. in Roma, gli Evangelii in ecce lente verso eroico scrisse. Lodano anche in questo tempo Giustiniano Vesc. di Valen- grammaci-25, che predico, e ferifse molte cofe appartenenti alla fede, e dottrina Christiana. co Afatore Hor havendo Felice nelle sue ordinationi, ch'egli fece, creati che clibe 55. Poeta.

Tcodato

Preti, quattro Diaconi 29. Vescovi, a'12. di Ottobre morì, e su sepolto in Sani Pietro, ha vendo tenuto il luogo di Pietro quattr'anni , 2. meli , e 12. giorni . E vacò dopo lui tre di la fede.

## BONIFACIO II. PONTEF. LVI.

Creato del 530. a' 16. d'Ottobre.



B ONIFACIO II Romamondo, viffe Pontefice fot . to l'Imperio di Giuffiniano. Fù Giuttiniano di tanto ingegno, e dottrina, che non è maraviglia, ch'egli tante leggi Romane disperse . & incomposte per publice undità in bell'ordine riduceile . troncando tutto quello, che difutile, e foverchio le parve: nella quale imprefa fi tervì dell'opera, e del configlio di Giovan Patritio, di Tribuniano, di Trefilo,

Pandette.

e di Doroteo, ch'erano all'hora di tuprema autorità, e dottrina. Percioche essendo presso a due mila i volumi di tutte le leggi, e giuditii fatti dal principio di Roma fino a quel tempo, esso in cinquanta libri per li suoi titoli li compilò, che bora Digesti, & hora Pandette li chiamano, perche in se contengono tueta la dottrina civile. Feceancora questo Principe uno Epitome delle leggi in quattro libri diffinte, e lo chiamò l'Inflituta. Di Giuffiniano ancora dicono che fusse il Codice , & il volume , che chiamano . Non mancano di quelli , che dicono, che anche Giustiniano elegantemente scriveste alcuni libri della incarnatione del Salvator nostro , e che in honore del Padre (percioche il Figliuolo è la sapientia del Padre) sacrife in Costantinopoli a sue spese il tempio ' Santa So- di S. Sofia edificare, che non ne ha il mondo un'altro maggiore. Nel suo temfia di Co- poadunque fù creato Bonifacio Pontefice , non peròlenza contentione : percioche effendoti il clero in due parti divifo, ne fù da una parte Diofcoro in luopoli da chi go di Felice eletto. E durò questa rivolta, e contesa del Clero vent'otto gior-

ftanringedificata.

ni , fin che con la morte di Dioscoro si quietò . Restato adunque Bonifacio folo fi volfe tutto a le cofe , che per riordinare la Chiefa bifognavano , e frà l'altre cose ordinò, che non potesse alcuno nel suo Vescovato eleggersi il suc-Il quinto cessore. Il che su poi da molti Pontefici confermato. Ordinò medesimamente. scisma nel- che dopo la morte del Pontefice se sosse possibile in capo del terzo giorno gli si la Chiefa creasse il successore, accioche col differire non ne nascessero seditioni, e rivolte in Roma . Volle ancora , che mentre si celebra , stesse il popolo diviso dal Clero. Molti gentil huomini Romani, mossi in questo tempo dalla santità di Benedetto da Norcia, s'andarono à vestire Monaci in Monte Casino, frà li qua-

Rom.

li furono molti chiari Mauro, e Placido. Fà celebre in questi tempi Dionigio placido, Abbate, il quale in Roma con ragioni maravigliose il calcolo della Pasqua Mauro compose: Lodano anche gli scritti di Facundo contra alcuni Eutichiani heretici , che all'hora pullulavano . Martino medefimamente con le Predi-Monaci. Dionigio che, e co'scritti suoi ne ritrasse dall'heresia Arriana alla verità de'Cattolici la natione di Sueffoni. E Bonifacio, havendo tenuto due anni, e due giorni

Abbate.

il Pontificato, morì alli diecifette d'Ottobre, e fà nella Chiefa di San Pietro sepolto. Vacò la Sede doppo la sua morte due mesi.

# GIOVANNI II PONTEF. LVII

Creato del 532. a'22. Gennaro.



IOVANNI II.Roma-I no, e figliuolo di Projetto, della contrada del Monte Celio, fù ancor'egli à tempo di Giustiniano. E Giustinianon più tosto si vidde Ponte- no Imp. e fice, che danno il Vescovo suoi gesti. Antimo, perche traviato fosse nell'heresia di Arriani. Alcuni vogliono, che que-flo fosse Vescovo Costantinopolitano. Hora Giusti-

niano volendo riconoscere per superiore la Romana Chiesa, mandò in Roma due Vescovi Hippato, e Demetrio con ricchi doni, perche salutassero da sua parte 11 Pontesce, & offeriffero alla Chiefa di S. Pietro que' doni , che furono un fchifetto d'oro , tutto ornato di gemme, di libre sel, due schifetti d'argento di libre dodici, e due ca-lici d'argento di libre quindici. In questo mezo Mundo Capitano dell'esercito di Giustiniano, prese a forza Salone fortissima Città, e vinse i Gothi in una fanguinofa battaglia. Percioche Mundo istesso con un suo valoroso figliuolo vi mozì . Di che hebbe fommo dispiacere Giustiniano, che per la virtà, e per la fede di lui, fortemente l'amava. E Giovanni Pontefice, di cui poche cofe gl'hiflorici scrivono, anch'egli in Roma morì, havendo nelle sue ordinationi creati quindeci Preti, vent'uno Vescovo, e sú a'27 di Maggio nella Chiesa di San Pietro sepolto. Fù due anni, e quattro mesi Pontesice. E vacò doppo lul la sede Santa fei giorni.

#### ANNOTATIONE.

Di questo Giovanni si fa mentione in una tavola antica marmorea posta nel parimento di San Pietro in vincola.

AGA.

# 'AGAPITO I- PONTEFICE LVIII-

GAPITO Romano, e figliuolo di Giordano Prete della Chiefa di San Giovanni, e Paolo, tofto, che fù creato Pontefice, fu da Theodato mandato in Costantinopoli à Giustiniano , il quale fi ritrovava forte con questo Principe idegnato, per haver confinato prima Amalafiunta

madre d'Atalarico nell'Iso-

Creato del 534. a' 13. di Giugno.



Amalafiunta Regina d'Ita-

marito.

la del lago di Bolsenna . e fatta poi fattala anche morire. Era questa donna talmente nelle lettere Greche, e morire dal' Latine versata, che non dubitava di ragionare, e disputare con qual si voglia l' ingrato dotto di quel tempo. Ella sapeva così ben parlare nella lingua di tutte quelle nationi Barbare, ch'erano in quel tempo a'danni dell'Imp. di Roma venute, che con tutte senza interprete ragionava. Talmente dunque à Giustiniano la sua morte dispiacque, che minacciò à Teodato la guerra. Andò dunque Agapito in Costantinopoli, dove su dall'Imperatore con molt'honore, e cortesia ricevuto, & ottenne ancora per Teodato la pace. Mà fu tentato, ch'haveffe voluto l'opinione de gli heretici Eutichiani confermare. Vi scosse il buon Pontefice gl'orecchi. E Giustiniano, ch'haurebbe in ogni modo voluto riuscire col suo intento, incominciò dopo i prieghi adoperare ancora le minaccie. All'hora Agapito, io hò desiderato (dice) di venire a vilitare, e vedere Giustiniano Christianistimo Principe, & horitrovato Diochetiano nemico, e persecutore de Cattolici. Questa libertà di parlare, e vi sù ancora il voler di Dio, ne scolse in modo Giustiniano, in se stesso lo rivoco, ch'egli con la fede Cattolica fi firinfe, e cacciò via Anthemio Vescovo di Costantinopoli, che l'herefia di Eutichio difensava, riponendo nel luogo di questo heretico Mena, ch'era Cattolleo, e che fù da Agapito confacrato. Ma poco appresso il buon Pontesse in Costantinopoli morì a'z 1 di Maggio, e sù il corpo dentro un'arca di piombo portato in Roma , & in San Pietro fepolto . Viffe Pontefice 11, meli , e 19giorni. E vacò due meli, manco un giorno la Sede.

#### SILVERIO: 101 SILVERIO PONTEFICE LIX-

Creato del 535. a'20. di Luglio.



CILVERIO Campano figliuolo di Hormifda Vescovo, fù per ordine di Teodato creato Pontefice . non essendo prima solito d' intervenirvi l'autorità de' Re: ma si ben quelle de gl' Imperatori . Mà vallero quì più le minaccie di Teo« dato, che ragion'alcuna di decreto, che vi fosse . Percioche questo Prencipe minacciò di dover far morire

Te idata

tutti quei chlerici, ch'alla creatione di Silverio non assentissero. All'hora Giuftiniano, e per questo, e per vendicare ancora la morte d'Amalasiunta, mandòln Italia con un'efercito Belifario Patritio, il qual navigando toccò la Sici- viene con liaprima, e nella divotione dell'Imp la ritenne . Effendo in questo morto efercito in Teodato, perche i Gothi fi crearono il Re contra la volontà di Giustiniano, se Italia per ne paísò Belifario in Italia, per liberarla dalla tirannide de Gothi. E venuto- ricuperarne interra di Lavoro, perche Napoli si ritrovava ribelle dell'Imp. l'assediò, la la all' Im-prese à forza, e diede a soldati à sacco, e ne mandò à fil di spada tutt'i Gothi, per. che l'havevano in guardia, con una gran parte de Cittadini, menandolene fecoquance fanciulle, e fanciulli v'erano, con l'altra preda, che fatt haveva . faccheggia Furono in questa victoria le Chiese saccheggiate, e violate le donzelle, e fatto to. zuttoquello, che da un'esercito vincitore in una Città, che si prende à forza, Gothi sac fare si suole. Indi passò tosto Belisario in Roma, & entrandovi di notte den-ciati da Ro tro, tanto spavento a Gothi, che la guardavano, pose, ch'abbandonate le ma da Be-porte, e la muraglia, se ne fuggirono volando tutti in Ravenia, Belisario itiario i che pensò dovere totto hayere sopra con grossissimo esercito. Vitige Rè de Go-vitige thi, perche fi vedeva inferiore di forze in una battaglia Campale , si fortificò Gotho Rè tofto il meglio, che puote in Roma, facendo bastioni, e fosse dove debole la d'Italia. muraglia vedeva. Onde sopragiungendo poi Vitige con grosso effercito, che vogliono, che di cento mila huomini fosse . Belifario, che non haveva seco più, che cinque mila foldati, dentro la Città fù contento di difenfarfi. Vitige accampò frà li due acquedotti, che fono volti, l'uno, alla via Latina, l'altro alla Prenestina, e si congiungono poscia insieme cinque miglia suori di Roma. E per togliere alla Città l'acqua tutti gli acquedotti spezzò, che vogliono, che quattordici fofsero. Occupò ancora con una parte dell'efercito il fedata dal Porto, e pole perciò in gran calamità i Romani, che e dalla guerra, e dal Rè Vitige. la fame travagliati fi ritrovavano. In questo ad instignatione di Vigilio Diacono, e Cittadino Romano, l'Imperatrice Theodora con un'ordine minaccievole commanda à Papa Silverio, che debba, cacciando, e deponendo Menna, rivocare in Costantinopoli, e nella sua pristina dignità Anthemio che come s'è detto, era per l'herefia Eutichiana, che difenfava, e teneva, flato riprovato, e cacciato via . E perche il Pontefice riculava di volere ciò fare scrifse collericamente l'Imperatrice à Belifario, e li commandò, ch'havefse dovuto de-porre, e cacciare via Silverio, de in fuo luogo riporre Vigilio nella fedia di Pie-

Papa mandato

gio.

tro. Belifario, ch'era tutto alla guerra volto, nediede il carico ad Antonina fua moglie La quale havendo molti testimoni già da Vigilio subornati, i duali Silverio deponevano, come Silverio haveva pratticato, e voluto dare la Città in potesforzaro à le bastò questo, che ancor all'Isola di Ponto lo confinò, dove il buon Pontefice rinonciar non fenza opinione di fantità vi morì . Vogliono, che in questo tempo i Franit Papato, e celi con lettere, e con melli pregalsero caldamente Benedetto, che mandalle loro alcuno de'discepoli suoi, perche a'Galli la vita monastica, ch'esso presso in effito a' Latini instituita haveva, integnalse. E che Benedetto, mandalse loro Maus 26 di Mag. 10, il quale e con la vita, e con le parole nediede a Galli la regola, e'i modo del ben vivere, e v'edificò ancora molti Monasterii . Hora Vigilio essendo . fecondo, che Antonina voleva, dalli Chierici Romani dimandato, fu creato Pontefice. Tenne Silverio il Pontificato un'anno, 5. mesi, e 12 giorni,e morì fina 'mente come s'è detto nell'Ifola di Ponto; e fù sepolto a'venti di Giugno

VIGILIO PONTEFICE LX.

Cerato del 537. a' 27. di Maggio.

Teodoro hererico. Belifario feaccia il Rè Vitige da Roma,e lo fà prigione in

Rayenna.



Ne all'hora la sede più, che sei di vacò,

7 IGILIO Romano fà fotto | Imper. di Giuftiniano fatro Pontefice, e fa nel suo tempo in Costantinopoli fatto il quinto finodo contra Teodoro , e gl'altri heretici, che dicevano, havere la Vergine gloriofa partorito folamente huomo , & non huomo, e Dio. Onde fa in quetto finodo conchiufo.e

determinato, che la Vergine benedetra Dio nel fuo parto ci defee. Havendo in questo mezzo accresciuto Belisario l'esercito, perch' era un'anno Intiero, e nove g'orni semprestato nella Città, che difensata valorosamente havea, deliberò d'uscirne, esarne con Vitige il fatto d'arme in campagna. Vitige, à cui pareva d'essere inferiore di gente, attaccato fuoco à gli alloggiamenti, à gran fretta in Ravenna fi ritornò. Belifario con ogni cele-

rità possibile lo segui, e dentro Ravenna con tutta la sua famiglia lo fece prigione, con gran parte de'suoi Baroni . E quasi tutta Italia ricuperata, se ne ritorno con rutti questi cattivi in Costantinopoli in capo del quinto anno, che venuto in Italia egli era . Il medefimo Belifario vinfe , e domò con incredibile celerità i Mauritani, che ne ponevano tutta l'Africa in rouina. E delle spoglie di questa vittoria ne mandò donar alla Chiesa di San Pietro in Roma una croce d'oro di cento libre tutta di gemme ornata. Edificò ancor'à fue spese in Roma due hospedali, l'uno nella via Lata, l'altro nella Flaminia . Edificò anche in Orta il monasterio di San Giovenale, e li diede tante possessioni , che a'monaci , per potere mantenersi , à bastanza fossero. In questo

Tcodora Teodora faceva grand'inflanza à Vigilio , ch'andasse in Costantinopoli , e Imperatrinel fuo luogo, come promesso già haveva, Anthemio ne riponesse, Vigillo dall'altro canto negava di dovere farlo, e diceva, non doversi l'ingiuste

promesse offervare, e ch'à lui pareva, quanto Agapito, e Silverio contra l'heretico Anthemio fatto havevano, con ogni ragione fatto fosse, e che perciò non dovea esso per conto alcuno ritrattarlo. Di ciò oltre modo Teodora sdegnata col favor d'alcuni Romani, che le applaudevano, ne chiamò Vigilio in giudicio, e'l fe reo, perche fosse con le sue frodi stato cagione, che Silverio fosse confinato, e perche per suo ordine fosse stato da un suo nipote talmente un certo giovane battuto, che n'era morto. E perche non potesse Vigilio suggire la sentenza, e la pena, ch'era per seguitarne, ne mando un certo Anthemio in Ro- Papa conma con ordine, che se Vigilio mostrava di non volere obedire, à sorza lo conducesse à se in Costantinopoli. Venutone costui in Roma, e volendo gl'ordini della Imperatrice eleguire, pigliò dentro la Chiefa di S. Cecilia il Papa, che in Coftantimemoria del fuo natale fi stava, con molta festa compartendo al popolo di molti doni, Anthemio col favore d'alcuni Romani lo prese, e lo menò seco in Co-Stantinopoli. Vogliono, che il popolo di Roma, essendone sopra un legno portato giù per lo fiume Vigilio, li tiraste de fasti, e bestemmiandolo queste parole dicesse. Poi che ne hai tu cosi mal i Romani trattati, ogni male sopra di te ne venga. Giunto egli in Sicilia, & essendoli da quelli, che lo conducevano, permelso, ordinò alcuni chierici, e frà gli altri Ampliato prete, & Valentino Vefcovo, a'quali ordinò, che in questo mezo, ch'esso non viera, il Clero, e la Chiefa Romana ne governassero. Essendo poi giunto presso Costantinopoli gli usci con gran compagnia Giustiniano incontra. Et entrarono poi nella Città col Clero avanti fino alla Chiela di lanta Sofia. Incominciò Teodora à pregare Vigilio, ch'hav esse voluto la promessa attendere, e non mancarle in cola, che à lei tanto importava, per havere sopra di se quella impresa tolta. Ma egli rifpole voler prima ogni supplicio soffrire, che del suo santo proposito mutarsi . E perche l'Imperatrice con gli altri , che con lei erano , fieramente lo minacciavano, diss'egli essere à Diocletiano, e non à Giustiniano venuto. Per le quali parole ne fu egli in modo battuto, che mancò poco, che non vi lasciasse fatti al Pala vita. Postosi dunque in fuga, nella Chiefa di fant'Eutemia, che ivi presso era fi ricovero. Mà ne fù tratto à forza, e con una fune alla gola, à guifa d'un fiantinoladrone, ne fù per tutta la Città publicamente fino al tardo del di menato. Pofto poi dentro una cruda prigione, & à pane, & acqua solamente vivendo, con tanta patienza quel tempo, ch'egli visse, il sofferse, che non diceva mai altro, fe non che assai peggio meritava per lo peccato suo. I chierici, che quivi di Roma accompagnato l'havevano ne furono parte condennati in efilio, parte confinati à cavare metalli. Mà à prieghi poi de'Romani, che havevano già mutato parere, facendone ancor Narfete istanza, che da Giustiniano era stato mandato in Roma contra i Gothi, fu Vigilio con tutti gli altri suoi lasciato in libertà, perche in Italia si ritornassero. È venuto in Sicilia, Vigilio, che con tanti dispiaceri, e flagelli non era morto in Siragosa del male della pietra morì, e ne fù il suo corpo portato in Roma, & in S. Marcello nella via Salaria sepolto. Visse nel Pontificato in Roma, e fuori di Roma 17. anni, sei meli, e 26. giorni . E restò per la sua morte trè mesi , e cinque giorni la Chiesa senza Paftore .

Vigilio

Oltraggi pa in Co-

#### ANNOTATIONE.

L'ingresso di questo Vigilio su poco legitimo, per havere in vita di Silverio suo perdeceisore che fù dal governo della Chiefarimolso, occupato il Papato à forza. E per questo l'hò io notato per sesto Scisma , con la morte di Silverio finì Egli visse fenza alcun dubio Vigilio preso da ambitione un gran tempo. Percioche egli haveva poco prima procurato d'essere fatto coadiutore di Bonifacio II, nel l'ontificato, E non effen-

efsendoli all'hora fuccesso, qualche tempo poi il luogo di Silverio occupò E tutte quefte cole poi Silverio in una fua epistola , che gli scrifse nel fuo estito , e che nel secone do Tomo de Concili fi legge, che le rimproverò . Ne è autore il Biblioticario .

# PELAGIO I PONTEFICE LXI.

Creato del 556. a' 13. d'Aprile.

Totila Rè de' Gothi in Italia , e fuoi gefti.



DELAGIOI. Romano. fu in quel tempo Pontefice, quando Totila Re de' Gothi, che fù per la fua grande crudeltà chiamato flagellodi Dio, entrò con grosso esercito nella povera Italia , e l'andò tutta ponendo à sacco. Giunto poi a monte Cafino per dover passare ohra in terra di lavoro, fù in quel luogo da S.

Benedetto conosciuto, ancorche in habito di fante privato gli andasse avanti, e minacciato ancora, perche co'Christiani tanta crudeltà usasse . Partito di quel luogo , se ne passò in Abruzzo, e preso Benevento à forza , lo fmantello della muraglia . E volto poi sopra Napoli, l'assediò, e prese Cuma, dove con gran molestia si portò. Percioche havendo qui preso un gran numero di donne Romane, le rimandò Roma fac., in Roma a fuoi mariti, e parenti intatte. Prefa poi Napoli, e fattofi fignore di tutta quella parte d'Italia, ch'è alla Sicilia volta, fopra Roma fi moise. En

cheggiata

da Gothi . havendo prima occupato Porto , onde folevano andare in Roma le vettovaglie, astrinse i Romani in modo, e di cosi stretto assedio li travaglio, che furono i miferiforzati all'ultima mangiarne , per eftrema neceffità , carne humana. Finalmente dando questo barbaro un terribile assalto dalla porta, che mena ad Hostia, prese Roma, la saccheggiò, & abbrucciò: Scrivonoaleuni, ch'egli havesse animo di non fare la rovina nella Città, che vi si fece, e che perciò facelse di notte bandire per tutto, e comandare a'foldati, che bastafse loro quello, che fatto si era. Mà tutto questo poco giovò. Hora havendo l'Imp. Giuft, queste rie novelle intese, mandò tosto in Italia Narfete Eu-Nafere nuco con grosso efercito. Fù Narfete, come vogliono alcuni, primieramente Eunuco ca, libraro, essendo poi stato dall'Imper. per suo cameriere accettato, cosi ben ferpitano dell' vì, che Giustiniano, che il suo valore conobbe, lo se Patritio. E perche da-

Imp.in Ita- va Narfete di le gran mostra di religioso, e di valoroso insieme : e per la genelia contra rofità, e gratia naturale, che in lui oltre modo rifplendeva, era da tutti mirabilmente amato. Havuto egli dunque l'esercito imperiale in mano, e mol-Alboino te altregenti , che ancora Alboino Re de Longob li diede , in Italia sopra de' Gothi fe ne paísò, e facendovigiornata, livinfe, li tagliò à pezzi, li perfe-Longobas- guitò Torila nel fatto, d'arme di Brifsello fù morto. Theia , che ft in fue luogo creato Re., non lungi da Nocera, benche valorofamente nella batta-Giuffinia- glia, fi portaffe, fil nondimeno dai valor di Narfete oppresso. E cofi nel 72 anno Imp. e no, da che Teodorigo entrò primieramente in Italia, il regno de Gothi infieme

fue lodi .

col nome si estinse. Non molto poi Giustiniano anch'egli morì nel quarantesimo anno del suo Imperlo, e su certo Principe illustre, e degno di memoria erer-

D.7 .

na. e fu non degnamente secondo il costume de gli altri Imperat. cognominato Alamanico, Gothico, Vandalico, Perfico, Africano, fe ben tutte quefte imprese egli per mezo de'suoi valorosi Capitani maneggiò. In queste tante rivolte di Roma, e di tutta Italia non restò Pelagio di haver sempre quella cura, che fi doveva della Chiefa di Dio. Onde ordino, che gli heretici, e gli felimatici fi potesfero da gli ufficiali tecolari gastigare, quando non si lasciassero dalle ragioni piegare, e vincere. Essendo questo Pontefice accusato, ch'egli di tutte le calamità di Vigilio fosse stato cagione, per haverlo Giustiniano à Vigilio antepolto; in presenza del Clero, e di tutto il popolo poste sopra la Croce, e sopra l'Evangelio le mani, giurò, e di quello, che gli si apponea, si purgò Ritornò Mopo questo Narsete in Roma, e se per le vittorie, che havute de Gothi havea fare solenni processioni da S. Pancratio fino in S. Pietro . Poi si voltò à far quanto per lui più fi poteva, in riftorare gli edificii della rovinata Città di Roma. E infieme col Papa ordinò, che ne per via di ambitione, ne per via di danari fi lasciasse alcuno à gl'ordini sacri ascender alle Prelature, e dignità Ecclesiasti. che. Questo Pontefice havendo fatto teforiere della Chiesa Valentino suo cancelliere, e persona di gran religione, e fede, diede principio alla sabrica della Chiefa di S. Filippo, e Giacopo Apostoli. Scrivono alcuni, che fino al tempo di Pelagio vivesse Cassiodoro Monaco, che sù prima Consolo in Roma, poi Senatore, e finalmente dando il calcio alle cole del Mondo la vita monafica abbraccio. Vogliono ancora, che in questo tempo Vittore Vescovo di Capuail suo libro delle ragioni della Pasqua componesse, dove specialmente riprende Dionigio Abbate Rom, che non fapendo, che diceffe, ne haveffe cofi Înerramente dei calculo della Pasqua ragionato, e scritto. Furon anche celebri nel tempo di Pelagio cofi in fantità, come in dottrina, e Sabino Vescovo di Canosa, Gregorio Vescovo Lingonese, e Bedasto discepolo di S. Remigio, Herculano & Vescovo di Araste. Herculano Vescovo di Perugia su da Totila morto, e Vesc. uccipoi nei numero de fanti riposto. Pelagio morì a' 4. di Marzo havendo tenuto ciso da To-undici anni, 20. mesi, e vent'otto giorni il Pontificato, e su nella Chiesa di S. tila. Pietro (epolto, havendo già prima nelle ordinationi, ch'ei fece il Decem. creati a 6. Preti undici Diaconi, e trentanore Vescovi. Restò dopo lui trè mesi, o ventifei di la Chicsa (eraza Passore.

## GIOVANNI III. PONT. LXII.

Creato del 567. a'2. di Giugno.



· IOVANNI III. Ro-T mano, e figliuolo di Anaftagio d'Illustre sangue, fù Papa à tempo di Giustino Imp, e suoi

che nell'Imper. à Giustiniano fucceffe, ma non li affi miglio in cofa alcuna. Per peratrice . ch'eglifù avaro, cattivo, e rapace, e fe poco conto, e de gli huomini, e di Dio . Ennecho Ond'effendofi tutto nell'ava induce ritia e nell'ingordigia d'ha- i Longo-

Sofia Im-

ver immerfo, vene à per- bardia vedere il fenno, e Sofia fua moplie reffe fino al tempo di Tiberio fecondo l'Imp Mà nise in Itaquesta stella donna à perfuasione, & istigatione di alcuni malevoli che haveano lia,

Nar-

Narfete în odio chiamò Narfete, che d'Italia à fe n'andaffe, e con ignomiterie parole lochiamò, dicendo, chiera già tempo, che itornafe l'Eunou a dia rotca, & à filare la lana. Di the fdegnato, quanto periodi coveniva. Narfete quella rifjoula le fece, che gli i e haurebb ta le tento de che aturebbe à gli emuli fuoi mefrircibili fila teflute. E così in effetto fece Precione, e con tettes, e con mefriciamò in Italia Albiono Rel de Longobardi, promettendo vi dover qui dare à funi più copiofe, e piu fertili filanze di quelle.

Alboino, la Pannonia havea. A l'hoino adado alle parole di Narfet o receche, e de greffiffimo efercito in Italia, e con gran copia delle lor mogli, e figliodi. E conobara, e tratto primieramente nel Friuli, cutta la Marca Trivigiano occuro. Paffaro monobare, entrato primieramente nel Friuli, cutta la Marca Trivigiano occuro. Paffaro

Rà de grefissimo efercicio in Italia, e con gran copia delle lor mogli, e figliuoli. Er Longobar. Lutza pimera muntene en Friul; Lutza la Marca Trivigiana occupio. Passidi in Italia, poi nella Insibria prese Milano à forza, e lo diede à foldatt à facco. Tenne tre anni assenza parvia, e la pigliò finalmente. Della qual vittoria assia liteto Albonio si rittorio, rittornandolene in Verona, lo si e apo di tutto il regno. Quivirittoro ando si nu convito foverchio allegros forzò Rosimonda sua moglie à rittoria mentina della coccia del pardet di eli avorza qi qua-

viritrovandoi in un convito foverchio allegro sforzò Rofimonda fun moglic à Rofimon. bet ei nquella tazza, ch'egh havae della occia del padre di lei lavora; il quad a moglic le havae affo in battaglia morto. Si degnó forte Rofimonda di quefta forza, y dal, cheil marito l'usò, e con Elmechide beli filmo, e nobilifimo giovane Londoino, gobardo, con cui folea fpeffo ritrovarfi infineme, il lluo penfiero, e diegno froperfe. E menatolo fecretamente, quando tempo le parve, nella camera del Rè, dandoli fiperanta del regno, l'opinie, e sforzò do over Alboino na maraz.

perie. L'menatoniceretamente, quandotempo le parre, nella camera del Ré, dandoli [peranta del regno, lo fipline, e siorto à dorer Alboino anmazzare. Mà rituvandofi poi i Longobardi contrarii fopra il dilegno, e fore diegno, e amondui en Ravenna à Longino, chequi per Ilmaper. fi rituovava. Nèpais' molto, che li avvelenarono l'un l'altro, e difigratiatamente moritono. In quel tempo Italia moltic calamità, e rovine feni per cagione de Barbari, che le venivano d'ogni parte (opra per porla a terra. E fu-rono d'amolti prodeji); che fen e viddero prima, fignificate. Percioche frà l'altre cofe sù nell'aerfo i didderoefercici armati di fuoco. E crebbe talmente il e l'evere, chen feni la Città di Roma gran danno. In quello metzo il Ponte. e l'evere, chen feni la Città di Roma gran danno. In quello metzo il Ponte.

T evere Tevree, chenefenti la Cirtà di Roma gran danno. In queflo metzo il Ponteterfee. fee Giovanni rifece i cimieri de l'anni, e compi la Chiefa di S. Filippo, e Giacomo, che Vigilio incominciata bavea. E placò anche Narfete, che fdegnato co Romani fi rirovava z, perche di lui mala opinione baveffero, e n'haveffero ancor feritto all'Imperatrice Sofia: e lo conduffe ancora da Napoli, dore Narfete fi ritrovava la Roma, dove poco apperfio Narfete mori, e nei di dertro un'ar-

nuore. ca portato in Coftantinopoli il corpo. In tanta confuñone, e turbolenta delle cofe d'Italia, se nel arrebbe fenza alcun dubbio perfio anche il nome, fe perfone di Santiffima vira non l'havedfero in tanto bifogno foccorfo. Percloche e e Paco Partiarca di Aquilleja, e Felice Veforo di Trevigi, tofio che in Italia il Longobardo Alboino viddero, lo raddolcirono, e lo fecero a que'miferi popo-li men crudo, e ficro di quello, ch'egili colfuo e Italia in Portunato ancora perfona di grande cloquenza, e dottrina, e con l'efempio della vita, e cofferiti fuoi ne recò I Cortà a più humani coftami, e più civili, che non fi ve-

Paolo Pa- devano haver prima. Percioch'egli (frific à Sigiberio lor Ré un libro del governitare d' nod 'un Regno, e compose con cioquente fille la vita di San Martino. Serivo-Aquileia no alcuni, che Germano Vefeavo di Paripi, perfona fantifirma foste ancoré-Ficie ve- egli in questo tempo, e tenesse talmente il Ré di Franca in Cattolica, e poli-fovo di tica vita, che frà loro di religione, di pietà, e d'humanità contendevanoin-trevigi. fieme: Percioche non vedevano in Germano Virui, ch'essi non intástero ; tanto possono gli etsempidan buon Passone. Nel tempo di Giovanni venntro gli Armeni alla fede di Christo, & egli, havendo tenuo il Papato tredeci angia memo alla fede di Christo, & egli, havendo tenuo il Papato tredeci an-

ni, manco quattro di, mori finalmeute a'13 di Luglio, e fù nella Chiefa di S. Pietro fepolto. Vacò dieci mefi, e tre giorni la fanta fede dopo lui.

BENE-

### BENEDETTO I. BENEDETTO I. PONT, LXIII.

Creato del 575. a' 17. di Maggio.



B ENEDET TO Romatù à tempo di Tiberio II.che era da Giustiniano per figliolo stato adottato, e la rara sciato poi suo herede, e suc bontà. cessor nell'Imperio, e con ragion certo, poiche in lui tutte quelle parti, e quelli ornamenti erano , ch'in un' ottimo Prencipe fi richiedo-

tio, come fono la clemenza

Tiberio.

la Giustitia , la pietà , la religione, la sapienza, la costanza, e la fortezza dell'animo Fù ancora oltre modo benigno, e liberale con tutti, e specialmente co poveri. Onde il Sig Iddio molto lo prosperò, e copiose ricchezze le diede . Percioche andando egli un di tutto ilpenfierato per palazzo : e veggendo una croce di maimo polla giù nel voro dell' pavimento, tutto devoto; perche non fi calpeftaffe, la fe tor via, & in luo Imp. Tigo più honorato riporre. Ma fotto quella prima nel medelimo pavimento un' berio ii. e altra, e poi ancora fotto quella un'altra croce ritrovò . Etoltele tutte sù , vi teforo perritrovò di sotto una gran copia d'oro , & argento , materia alla sua liberalità ciò da lui proportionata; & à i poveri gran parte ne dispensò . Vogliono ancora , che il trovato. fossero d'Italia i tesori di Narsete portati, e al suo solito magnifica, e liberalmente se ne servisse. Percioche havendo Sigiberto Redi Francia mandato à vifitarlo, elso molti doni di pregio li mandò, e frà l'altre cofe alcune monete, o medaglie d'oro di 50. libre l'una; e nelle quali era da una parte fegnata l'imagine del Principe con quelto scritto, (Tiberii Coffantini perpetud Augufi.) Dall'altra parte era una quadrigna col suo auriga sopra, con questo scritto, (Romanorum Gloria, ) E perche la sua felicità compita fosse, il suo escreito, che contra i Persiani andato era , ritornando vittoriolo con venti elefanti , tanta preda ne riportò, quanto mai altro esercito prima. Questo si dovea a'suoi meriti, e servigii alla governatione humana fatti; questo alla religione, ch'egli verso il Salvator nostro mostrò, e tenne; quello finalmente à beneficii, ch'egli fatti al popolo Romano havea; e con l'armi da suoi nemici quanto fù per lui più possibile, difensandolo; econ gran copia di grani, ch'egli fece dell'Egitto venire, da una same crudelissima liberandolo; benche pregato il Pontesce di ciò l'havelse, il qual Pontefice egli mirabilmente amò, & osservò. Era con la guerra così lunga de Longobardi venuta la milera Italia à tale, che di tutte le cofe estrema penuria sentiva. Mentre che in Italia così travagliatamente si viveva, Giovanni Vescovo di Costantinopoli, eleggendo; e disputando, e scri- Gio: Vesvendo, e ricordando, & infegnando ritenne nella verità della fede Cattolica la covo d Chiefa dell'Oriente, benche molti contrarii n'havesse. Il medestmo sece Le Costaniandro Vescovo di Toledo, o come altri vogliono, di Siviglia, che sù assai, e nopoli . dotto, & eloquente. E molte cofe scrilse così in confermare l'opinioni de'Catto lici, come in confutar itherefia degl'Arriani, che come una contagiofa petitienza Vef. ovo i Vandali scacciati da Belifario portorno d'Africa in Spagna Hora Benedet. co. di Toledo

Atto die

me vogliono alcuni,per lo dispiacere, ch'nella calamità di Roma, e di tott'Italia

perfo havea : nel 4. anni z. mefe , e 28. di del fuo Pontificato morì a' 20. di Luggio e ne restò per 2. mesi, e 20. di la sedesenza Past,

# PELAGIO II PONT LXIV.

Creato del 579. à gl' 11. di Novembre .

DELAGIOII.Romano.e figliolo di Vigendo, dall' Imperio di Mauritio di Cappadocla, e per lo suo molto valorese habilità nel maneggiare delle cofe li fù comme flo l'Imperio. Estendo dopo la morte di Alboino flati I Longobardi per 20. anni fotto il governo de Duchi loro, final-



Mauritio Imper.

mente fi crearono Re Euthari.il qual Flavio chiamarono il qual cognome pol tutti li fuoi gesti. Rè di quella natione usarono. Hora deliberatosi Mauritio di cavare ad ogni modo i Longobardi d'Italia, folecitò con groffi premii Sigiberto Re di Francia. perche togliesse questa impresa. Fatto tosto Sigiberto un grosso esercito di Fran-Euthari cesi, e d'Alemani, andò sopra i Longobardi, e facendovi satto d'arme, su con de suo gran danno vinto. Per la qual vittoria insuperbiti i Longobardi, fino allo Longobar- stretto del mar di Sicilia corsero, facendosi soggette le Città d'Italia, onde di Sigiber- vittoriofi paffavano . Affediarono gran tempo Roma , e l'haverebbe fenz' alcun to Rè di dubbio presa, se le tempeste grandi, e spesse, che surono non gli havessero cacciati via dall'affedio, e dalle mura di quella travagliata Città. Percioche Francia. Roma af- così fatte pioggie furono, e con tanto allagamento delle campagne, che si ctesediata da i deva, che'l diluvio, che su già a tempo di Noc, rinovellar si dovesse. E que-Longobar- fla fû una delle caufe, perche Pelagio fofse all'hora fenza ordine dell'Imperator di . creato Pontefice. Perche non poteva anima viva in quel tempo ufcire dall'afse-

diata Città. Ne s'era prima nel crear del Pontefice deliberata, ne conchiusa cosa al cuna dal clero , se l'Imperator prima non havesse l'elettione approvata . Fà

L'elettio adunque per placar l'imperator mandato in Costantinopoli Gregorio diacono ne del Paparon era mar il negotio del Pontefore, che mandato l'haves come colui, che fapea ben pa non era tuar il negotio del Pontefice, che mandato l'havea come colui, che sapea ben valida, se dispeniar l'otlo, compose i libri de Morali sopra Giob. E disputtando in preera fenza dell'Imperator con Eutichlo Vescovo di Costantinopoli , dital modo'l dall' Imp. convinfe, che fù colui sforzato à ritrar quanto havea egli fcritto in un fuo ltapprovata. a. Gregorio dicono che fu poi Pa-

bro della Refurrettione . Dove diceva, che il corpo nostro dopo la risurrettione farebbe flato più fottile del vento, e dell'aere, e che per questo non si farebbe potuto toccare . Il che e contra quello , che il Salvator nostro diceva , (Palpate, & videte, quia (piritus carnem, Gossa non hobet, quemadmodura me videtis babere. ) Hora Pelagio havendo a prieghi del popolo di Roma ripa. chiamato a fe il buon Gregorio, e fatta la fua cafa paterna un'hofpitale per de per tutta li poveri vecchi. & edificato da'fondamenti il cimiterio di Ermete martire, e la Chiefa di S. Lorenzo martire, morì alli otto di Febraro in quella così grass pestilenza, che metteva tutta l'Europa à sacco. E sù, havendo tenuto il Pontifica.

Europa.

tificato diec'anni, due mesi, e dieci giorni, nella Chiesa di S. Pletro in Vaticano sopolto. Vacò dopo lui il Pontificato sei mesi, e vent'otto giorni.

#### ANNOTATIONE.

Imperfettamente tocca qui il Platina , dove dice , che Pelagio foffe contra voolia del Principe creato Pontefice , che la elettione del clero era nulla , se l'Imperator non l'approvava . Il che passava à questo modo . Essendo fati da Narsete scacciati i Gothi d'Italia , e fattene perciò Italia , e Roma una parte dell'Imperio dell'Oriente , nacque fotto l'Imperio di Giustiniano con l'auttorità di Papa Vigilio un certo nuovo costume sopra la creatione de Pontefici : e su che morendo il Pontefice , si facea tosto al folito la nuova elettione del successore dal clero, e dal Senato, e popolo di Roma. ma non fi poteva l'eletto Pontefice confacrare , nè ordinare , fe non era ptima dall'. Imperator di Costantinopoli confermato: il qual gli dava per sue lettere licenzia di poter confacrarsi , & ordinarsi . Et à questo modo l'ellesto l'auttorità del Ponsificato acquilava . E per haver questa licenza si confacrava il Papa , e'l governo della Chiefa prendeva Percioche prima il d) della elettione , e della confecratione era il medefimo Ilche fi dec credere che Giustiniano ò pur Vigilio con l'autiorità di lui ordinasse, perche fosse certo l'Imperator delle conditioni del nuovo Pontefice : la cui auttorità era all'hora in Roma incominciata ad esser grande, massimamente ritrovandosi lontani gl'Imperatori e perche col farsi alenno fattioso, è nemico del'Imperatore Pontefice", e Roma . & Italia , à sua instigatione , non si ribbellasse dall'Imperio dell'Oriente , dandos in potere de batbari circonvicio come si per-fusse l'Imperator un tempo , ch' avesse doute l'apa Silverio sare . Di che avveniva , che colui specialmente cracreato Pontefice , che fi sapea , che tolle amico deli' Imperatore, che confermar lo doveva, e che si sperava, che non dovesse in Italia far contro l'Impetio motivo alcuno massimamente, che poco appresso i Longobardi tanto Italia travagliarono Quefta consuetudine durò fino a Benedetto II dalla cui santila moffe t'Imperator Coffantino pronepote di Heracleo ordine, ch'l Pontefice fusse secondo l'antico costume dal clero, e popolo Romano eletto, e tosto senz'altra confermatione dell'Imperatore aspettarne , consecrato . Adriano I. poi rinovellò quel coftume concedendolo à Carlo Magno Imperatore , e fuoi successori . Adriano Terzo lo tolfe :e Leone Ottavo , lo resc all'Imperator Othone I. Finalmente Grego-Tio Sertimo lo tolfe ad Herrico Quarto, e rimeffe prima questaclettione a'Cardinali. & al clero , e popolo di Roma . Gl'altri Pontefici poi in poter de Cardinali foli lo lasciarono che sino a'dì nostri dura. Si cava d'una epistola di S, Gregorio Quarto, nel primo li. da Anastagio Bibliothecario nella vita di Pelagio ii, di Vitaliano d'Agashone , e di Benedetto ij, E dopò Carlo Magno dalle vite di Gregorio Quarto , di Sergio Secondo, di Leone Quarto, di Benedetto Terzo, e di Nicola . Dall'Abbate Uspargiense da Ademaro monaco di S. Germano nell'enaratione de'medesimi Pontefici , dal registro di Gregorio Settimo , da Sigilberto nel Cronico , da Guilielmo Tiro nel 13. capo del primo lib. della guerra di Soria, da Gratiano ne'decreti nella 63. distintione, da gli atti del Concilio di Laterano, fatto sotto Alessandro Terzo. e d'altri monumenti antichi della Chiefa Romana

#### GREGORIO I. 110 GREGORIO I PONTEFICE LXI

Creato del 590. a' 3. di Settembre.



REGORIO Romano J e figliuolo di Giordano dell'ordine Senatorio , fù contra fua voglia anche per un contentimento generale di tutti eletto Pontefice del 619, Era Monaco, e Levita-Hora perche, come fi è detto, vi bifognava l'auttorità .. e'l consentimento del Prencipe, mandò tofto i fuoi Qratori con lettere à Mauri-

tio, per le quali caldamente lo pregava che non facelse valere, ne anda r avanti la elettione, che di lui farra haveva il Clero, & il popolo Romano. Ma queste lettere surono prima, che di Roma uscissero, dal governatore della Città intercette, e lacerate, & in loco di queste scritte, e mandate l'altre, che dicevano, che l'imperator havesse voluto consermare la elettione satta dal Clero, e dal popolo. Questa nuova piacque senza fine à Mauritio, perche con sua gran sodisfattione, e piacere conversato havea con Gregorio, quando su in Costantinopoli. Egli havea anche costui tenuto un figliuolo à battesimo. Rimandò adunque tosto Mauritio in Roma, perche folse confermato Gregorio, e sforzato ancor ad accettare il governo della Chiesa fanta in tanterivolte, e sciagure d'Italia. Et egli, che non al proprio bene, ma alla publica utilità, & all'honor di Dio havea gli occhi . come colui ch'havea sempre anteposto la pietà, e la religione à tutte l'altre cofe, lasciando via le ricchezze, e le vanità, tolse la cura, el governo della navicella di Pietro. E talmente vi fi portò, che fino'à tempi nostri non ha havuto mai successore, ch'à lui agguagliato si sia, non che avanzato l'habbia così in fantità di vita, come in dottrina; & in scrivere, & in effer nel governo del fuo-Gran bon- popolo diligente. Compose un libro de' Sacramenti, e'l Antifonario così nottà fantità, e turno, come diurno, ferifse sopra Ezechiele, fopra i quattro Evangelii, e co-

gor.

dottrina di me s'è detto ancor sopra Giob allegoricamente, havendo all'historia, & à co-Papa Gre- stumi communi rifguardo. Scrisse anche in dialogo quattro libri, e quello, che chiamano il Pastorale, à Giovanul Vescovo di Ravenna del modo di governare la Chiefa. E perche mentre fi facrifica concento, & ornamento vi fosse; ordinò, che le Antisone si cantassero, che l'Introito volgarmente dicono. Sua inventione su ancora, che si dicesse il Kyrie elesson nove volte, & alleluja, fuori, che ne' tempi della settuagesima fino a Pasqua. Per suo ordine si canta anche dopo l'Evangelio, la post communione. È si dicono anco per lui quelle parole. ( Disque nostros in tua pace disponar .) E primieramente institut le Le-Letanie tanie maggiori, & ordinò ancora gran parte delle stationi, e di quelle spetialmente, che sono nella Chiesa di San Pietro il di di Natale, l'Episania, la Do-

inftituire menica in Albis, di Pasqua l'ascensione, la Pentecoste, i di de gli Apostoli, primieramente da la terza Domenica dell'Advento, la Dedicatione di San Pietro, la Catedra Greg. del medefimo Santo, il di di S. Andrea, nel tempo delle Litanie maggiori, & Papa . il Sabbato delle quattro tempora. Ma che bisogna più oltre dire di questo S. Pontefice? poich'egli fu, che titrovo, & approvo quali tutto l'ordine dell'officio

ecclefiallico, ch'al modo antico fi dice e che piacesse à Dio, ch'ancor noi hoggi lo feguiffimo, che se hoggi abboriscono i dotti quella lettione, e solo per cergi lo regunino, cui la talinità, e compositione aggiunta si vede. E per non dell'officio ta bibarie, cha quein attuma, econopontoria españa a voce, e per non dell'officio marcare, il buon Ponteficio no cosalcuna alla Chiefa fanta, fece in S. Pictro cetefanti- un fin-do di venti quattro Vefcovi, nel quale molte cole toffe, che fi vedea, confiniali- di varan per nuocere alla fede noftra, e molte altre naggiorie, che egli pento to da San dover giovarle. Mando anco perfone di fanta vita nell'Ifola d'Inghilterra. A. Greg pepa gostino, Melito, e Giovanni, e con loro alcuni santissimi Monaci, i quali con le loro prediche, e buoni esempi indussero gli Angli à ricevere primieramente la perfettione della fede, e religione Christiana. Per mezo di Gregorio ritornarono anche i Gothi ad unirsi co Cattolici. Uogliono alcuni, che Gregorio mandasse il suo libro de' Morali à Teodolinda Regina de' Longobardi , cch'ella con quelta lettlone mitigasse, e placasse il seroce, & indomito ani-mo di Antari suo marito, & alla religione Cattolica l'inducesse. Percioch'ella fù fingolar donna, e studiosissima della religione Christiana. Onde edificò in linda Re-Monza, terra dieci miglia lunghi da Milano, la Chiefa di S.Giovan Battifta, gina de i la quale di vasi d'oro ornò, e le donò belle possessioni. Dicono, che in quel tem Longobarpo, che fu Hermichildo da Levigildo Rede Gothi, e suo padre morto, pera di . ver la fe Christiana confessato, fosse la tonica inconsutile di Christo, e che già toccò in sorte ad un de soldati di Pilato, in un'arca mormorea nella Città di inconsutile Giosafatte ritrovata, dov'era già stata riposta à tempo di Tomaso Vescovo di di Christo Gierusalem, edi Giovanni Vescovo Costantinopolitano, edi Gregorio Vesco titrovata vo d'Antiochia. Hora in questo mezo havendo Mauritio per operadi Romano suo Capitano vinto in Toscana, & in terra di Lavoro i Longobardi, che arrogantifimi , o vitiofiffimi divenuti erano , fece una legge, che colui che fi ritrovava scritto nella militia Romana non potesse ritirarii alla religione à servire. à Dio, salvo che finita che la militia fosse, ò s'egli di qualche serita storpiato re stafse. Di che idegnato Gregorio fece intenderli, che non volesse impugnar la religione, di quello per cui benignità si ritrovava esso d'infimo grado, giunto al maggior, e più sublime grado, che desiderar si potesse. Havendo ancor Giovanni Vescovo di Costantinopoli fattosi in un sinodo, ch'egli sece chiamare Oecumenico, che volca dire universale, Patriarca, e fatto percio Mauritio intendere a Gregorio, c'havesse dovuto a Giovanni obbedire, rispose il Pontefice, ch'era virile, & intrepido, che a Pietro, & a successori suoi era stata Imp. è ucdata la potestà di legare, e sciogliere, e non a i Vescovi Gostantinopolitani, e ciso. che per questo restasse di concitarsi sopra l'ira di Dio, con seminare cosi fatta zizania nella fua Chiefa. Ma non contento ancor di questo Mauritio, richiamò i suoi soldati, ch'erano in Italia, e fece persuadere a'Longobardi, che rompendo la lega , che con Romani haveano , armati andaffero lor fopra . Movendosi adunque Agilulfo di Lombardia, se ne pastò in Toscana, e tutta sossopra, & in rovina la pose, e passatone oltre sempre per tutto gran danno facendo, affediò la Città di Roma; nel quale assedio un'anno duro: nel qual tempo Severo Vescovo di Aquileia diventò heretico, e su perciò origine, e capo di molti mali. Percioche morto Severo, la Chiesa di Aquileia si divise, & Agilulfo Rede i Longobardi Giovanni Vescovo di Aquileia, e Gregorio Pontefice, Candiano Vescovo di Grado a'popoli del Friuli diedero per Prelati . Et Agilulfo uscito di speranza di prendere Roma, sciolto l'assedio, se ne ritornò in Milano . Mauritio non di fua volontà pentito, ma a forza, per esserli detto, che sù la piazza di Costantinopoli era comparso un monaco con una spada ignuda in mano, & haveva a voce alta detto, che in breve farebbe l'Imperatore morto di ferro, tanto più che'l medelimo un fuo infogno li confermò, nel quale li parea d'elsere insieme con la moglie, e co'figliuoli tagliato a pezzi, inco-

Teoda-

minciò tutto spaventato a portarsi col Pontefice più humanamente, ch'egli fatto non havea. In questo i foldati, che si vedevano mancare le paghe, crearono Foca, che'era Centurione nell'efercito Imperatore, e tagliarono Mauritio à pezzi. E fù nel decimonono anno del fuo Imperio. E Gregorio ornate il più a che puote le Chiefe di Roma, e dedicata la Chiefa de Gothi, ch'era in Suburra . fotto li nome di S. Azata martire . ch'era opera di Flavio Ricimerio perfona confolare, se della sua casa paterna, ch'era nel Clivo di Scauro, non sunghi dal Circo Massimo un Monasterio, nei qual luogo egli riceveva del continuo foraftierl, e li poveri che d'ogni parte vi concorreano, e dava lor da mangiare, e da bere. Fù in effetto degno d'ogni lode cosi nelle cose delle discipline, come in quelle della vita, e de costumi, e nell'accortezza, e diligenza delle cole humane, e divine. Ne dobbiamo loffrire, ch'egli sia d'alcuni ignoranti bialmato, che per suo ordine (com'essi dicono) fossero in Roma belli edificii antichi per molti modi rovinati, perche i forastieri, che venlano per devotione in Ròma, non lasciassero i luoghi sacri per andar vedendo gli archi trionsa-li, egli altri mara vigliosi edificii antichi. Non si dia à cosi satto Pontefice, e massimamente Romano, questa calunia, poi che assai chiaro è, ch'egli hebbe più la patria cara, che la proptia (ua vita. Egli è certo, che delli rovinati edificil di Roma il tempo n'hà guasto una buona parte, un'altra n'hanno posta gl' huomini istessi à terra, per fabricarne nuovi edificii, come vediamo, ch'ogni glorno si fà. Quelli pertugi , che nol fatti vediamo , e nelle concavità delle voite, e nelle congiunture de marmi, ne gli edificil antichi non meno da'Romani crederei, che fatti fuffero, per torne via il bronzo, che v'era, che dalli Barbari, che tante volte vi furono. Percioche in quelle volte acciò che fo fe la fabrica più legglera, folevano gl'antichi alcuni vali voti con monete alcune volte porre, & i marmi, & i gran fassi quadri con chiodi, e l'anime di bronzo legate infieme. Ho detto effere queste rovine nate da l'Romani, se si possono Romani chiamare gli Epirotti, i Dalmati, i Pannoni, e gli altri tanti popoil; d'ogni parte del Mondo, che qui concorreano. Hora havendo Gregorio per tutte le vie riordinata, e stabilita la Chiesa di Dio, nel secondo anno deil' Imperio di Poca morì, ha vendo tenuto tredici anni, sei mesi, e dieci giorni il Pontificato, e fù a'r 2. di Marzo con lagrime di quanti lo conobbero, nella Chiesa di San Pietro sepolto. Vacò dopo lui la sede cinque mesi, e dicianove giorni.

#### ANNOTATIONE.

Si pottrebbono molte cofi di questo Ponteñe dire, che l'hà Platinalafeira; o legigiermente rocche, e ch'io qu'il en in evi de l'omefici copiolimente deferiverò, como;
èdelle flationi, de'riti cétifafalici, de Cantori, de'fette officii della Chiefa Romana, che fono il Primicerio al de'idienfori, ex il protoferintario co'dodiei fernitarii, c'altri
moli. Dirè qui folamente dell'un fopolero, ciole, che figit fa morendo fepton culle
ultima parte del portico davanoi la Chiefa di S. Pietro prefico S. Mazia della febre, dovefurono, anche feptoli Lone, simplici, o Gelfon, Simmaco, & zlemai altri
Pontefici, come Giovanni Diacono nel quarro libro della fias vita ferive. Ma fa poi
il corpo di quefto Pontefice de Gregorio IV. dentro la Chiefa di S. Fietro transferico,
collocato fotto l'Altare di S. Andrea Apollolo. Nella prima fias tomba et a un'Epitafo lazio di monito vita fictiro, che non volcai me effetto dire altro, e non chezigi fantamene vifie, con gl'effetti uttto quello efsequendo che con le parole infegnava,
ecome coaverti gl' Angii alla restrit della fece.

## Creato del 604. il 1. di Settembre.



S ABINIANO, che meritamente non fi sà di chi fosse, poi ch'essendo bassa. mente nato, e di poco vaghi costumi, hebbe ardimento d'opporsi à quello , che Gregorio suo predecessore fatto havea. Percioche esfendo gran carestia nel suo tempo, & essendogli da poveri fatto istanza, che voleffe nel far dell'elemofine imitar la pietà, e la benigni-

tà di Gregorio, non sapea risponder altro, se non, che desideroso Gregorio d' uccellar la fama popolare, havea con il suo soverchio dare dissipato, e mandato via tutto il patrimonio di S. Chiefa. Mancò ancor poco, che come huomo malevolo , non facesse tutti i libri di Greg. bruciare, così di sdegno , e d' invidia contra quel santo Pontefice si ritrovava acceso . Scrivono alcuni , che Sabiniano ad instigatione d'alcuni Rom. così acerbo con la memoria di Greg. si dimostrasse, per havere, mentre visse (com'essi dicono) satte spezzare, e gettare per tutta la Città le statue antiche per terra. Il che così è da ogni verità lontano, com'è quello, che degli edificii antichi detto di sopra habbiamo. Le flatue che si veggono giù per terra, ò sono per antichità andate giù, ò perche tolte le basi via , per servirsi del bronzo , d di qualche bel marmo , era forza , ch' esse per la grandezza loro giù rovinassero. Ne si dee alcuno maravigliare, se fenza tefte le vede, perche col cader della ftatua, di neceffità la tefta, ch'ela parte più fragile, e più atta à ricever danno, hà da distaccarsi dal busto, e disepararsene. Ma che vò io queste conjetture cercando, poiche chiaramente si vede, che non rotte, e spezzate le teste; ma distaccate dal busto sono. Il che non è per altro se non perche à questo modo meglio, che con tutto il corpo, si postono portar vla. E fin'ad hoggi vediamo farsi, massimamente da quelli, che sono studiosi, e curosi dell'antichità. Non bisogna adunque sopra Gregorio questa colpa riversare. Ma ritorniamo à Sabiniano, il qual vogliono, che ordinaffe, che nelle Chiefe fi diffingueffero l'hore per dire l'officio; e che vi fi teneffero del continuo le lampade accese, e nella Chiesa di San Pietro specialmente. Scrivono alcuni, che con volontà di Foca fosse in questo tempo fatta con Longobardi la pace, e fosse al Re Agilulfo restituita la figliola, che era nella guerra fatta cattiva. In quel tempo tanti prodigii apparvero, quanti mai prima, e fureno un'annuntio delle future calamità. Apparve una lucida cometa, & in Costantinopoli nacque un figliolo con quattro piedi; e nell'Ifola di Delo si viddero due mostri marini, che naturalissi mamente l'effigie humane rappresentavano Furono forfe le Sirene figliole di Achelao, come i Poeti dicono . Che fe cosi fosse non bisognava tenerle per mostri, poiche l'elemento dell'acqua tutte quelle spetie d'animali produce, che sopra la terra vediamo. Vogliono Alessanaleuni, che in tempo di questo Pontefice vivessero, & accrescessero miradia Latibilmente la dignità delle Chiefe loro , Giovanni Patriarca d'Alessandria , niano Ve-Latiniano Vescovo di Cartagine, persone amendue di gran dottrina, e pietà : scovo.

Calunnie opposte à San Grege

Gio: Pa-

114

Severiano ancora firm'eliare di Latinlano, e di gran dottrina moite cofe ferile in quell' tempi contra Vinenza Veferovo di Saragoi di Spagna, e di Severiano Arriana abbracciata haveva. Scriffe anche Severiano un inbodella reaginità a dotti ferit:

de fai forella le dedicto, chimolto Aureolo. E. Sabi niano havio non per del contra di contra del contra di contra del contra di contra di

# BONIFACIOIII PONTEF LXVII

Creato del 605. a'21. di Febraro.

Foca Imperator. Sede di S. Pietro, capo di tuito l'altre Chiefe.



D ONIFACIO III. Romano, nel fuo breve Pontificato ottenne da Foca, benche non fenza grande contentione, che la Sedia di S. Pietro Apottolo, chè il capo di uttel laltre Chiefe, foffeccsi, e chiamata, e tenuta da utti. La qual dignità, e percogativa la Chiefa Coffantinopolitana fi fortava d'ufurparfi col favore dei cattivi Principi, la

che dicevano, che dove è il capo dell'Imperio, là doveva ancora la prima sedia della Chiefa effere. I Pontefici all'incontro dicevano, che Roma di cui era Costantinopoli Colonia, si doveva meritamente per capo dell'Imperio tenere. poiche i Greci stessi nelle lettere loro il lor Principe chiamavano Imperator di Roma: e nella nostra ctà i Costantinopolitani si fanno Romei, e non Greci chiamare Lascio, che Pietro Principe de gl'Apostoli lasciò in Roma, e non in Costantinopoli, a Pontefici Romani suoi successori, le chiavi del Regno de'-Cieli, e la potessa a se dal Salvator postro coucessa. Molti Principi furono, e Coffantino, frà gl'altri, ch'alla sedia Romana solamente concessero il ragunare il Concilio, e'l dissovelverlo, & il confermare, è confutare quello, che nel Concilio si decretasse. Con ogni ragione adunque la sedia Romana à tutte l'altre viene antepotta, con la fua integrità, e costanza sono tutte l'heresie state confutate, e dannate. Il medefimo Bonifacio in un Sinodo, eh'egii fece de fettantadue Vescovi, di trenta preti, e tre Diaconi, ordinò, che sotto pena di scomunica non dovelse alcuno in luogo del Pontefice, ò Vescovo morto elegerfi fe non al manco à capo del terzo giorno dopo la morte del predecessore, e che tutti quelli, che con subornatione procurassero d'ascendere alla dignità del Pontificato, e del Vescovato soffero i scommunicati Volle ancora, ch'il Vescovo foste dal Clero, e dal popolo eletto; e che all'hora fusse l'elettione rata . quando il Prencipe della Città I approvalle, & il Papa v'interponelle con quefle parole la sua autorità; (Volumus & Jubemus. ) Perche verissimile cola è , ch'esse ndo libera l'elettione, il Clero, il popolo, & il Principe della Città non elegeranno mai altri, che colui, che posta, e debba ragionevolmente effere à gl'altri antepolto; quello, ch'e proprio del Vescovo, come la sua voce istessa fuona. Molti nondimeno fono. (e fia detto con rifervation de buoni.) che Ptl

per satiare le loro disordinate voglie desiderano il Vescovato, non per l'utile commune, come l'officio, e'l nome loro richiede. Percioche la prima cofa. che si dimanda, si è quanto frutta il Vescovado, non già per pascerne le povege pecorelle; ch'ivi sono; ma basta di ciò. Ritorniamo à Bonisacio, i cul decreti, come appare insieme con la sua vita si estinsero. Eglinel nono mesedel fuo Papato mori a's a. di Novembre, e fù nella Chiefa di S. Pietro fepolto. E vacò dopo la Sede un mese, e sei giorni.

#### ANNOTATIONE.

Gl'antichissimi privilegii delle Chiese Patriarcali furono ancor nel ConcilioNice no nel festo canone approvati: che la Chiefa Romana havesse il primo luogo, l'Aleffandrina il fecondo . l'Antiochena il terzo . Percioche la Gierofolimitana , fu un gran tempo poi frà le Chiefe Patriarchali posta. Elsendo poi edificata Costantinopo- Precedenli , nel secondo Concillo generale , che fotto il vecchio Theodosio vi si celebro , su za fatto un decreto, che la Chiefa Coftantinopolitana il primo luogo dopò la Romana Chiefe havelse, e folse alla Alessandrina anteposta, per esser Costantinopoli una nuova principali, Roma . A questo modo dice il terzo volgato canone di quel Concilio , e Socrate nell'ottavo capo del quinto libro della fua historia Ecclefiastica . Il quale canone esfere stato supposito , ò simo da'Greci , i Legati , & i Presidenti di Papa Leone , e della Chiefa Romana nel Concilio Calcedonense reclamandone, lo dimostrano : come affai chiaramente nella fefta decima attione del medefimo Concilio fi vede , Percioche havendo di nuovo con l'occasione di questo canone dato dopò la Romana . alla Chiesa Costantinopolitana il primo luogo , vi si opposero i medesimi Legati . dicendo, non essere mai stata prima à quella Chiesa simile prerogativa data : & effer quel decreto , che privava tutte l'altre Chiefe della lor diginità , iniquo . Ma communque fi fia , questo è assai chiaro , che i Vescovi Coftantinopolitani gonfi d' ambitioni, e mosti dalla grandezza, e splendore di questa Città, non contenti d'haversi il primo luogo sopra tutte l'altre Chicse occupato , hebbero ancor in tempo di Papa Leone ardimento di tentare più avanti, Percioche Anatolio, che fù un di lo-ro fi sforzò di poter egli folo conferire all'altre Chiefe i privilegii, e le immunià, e di consecrare i Vescovi loro, e di farglisi affatto soggetti . Mal'apa Leone fierissimamente à questo suo disegno s'oppose, e'l se vanno, Onde serivendo ad Anatolio nella 5 r. epift. dice, ch'havesse egli non solamente erato in consecrare contra la regola del canone il Vescovo d'Antiochia, masi fosse anche forzato di porre aterra le sacre constitutioni de canoni Niceni, sperando di potere per questa via torre il suo secondo ho nore alla Chiefa Alefrandrina, & alla Antiochena il terzo, e privando tutt'i Vescovi Metropolitani del proprio honore, farli à se soggetti. Sopra la medesima materia serise all'Imper. Martiniano, & all'Imperatrice Pulcheria la 52, 6 53, epift, di quel regiftro . E finalmente con la sua industria quel buon Papa tutti questi difegni, e motivi quietò. Ma un certo tempo poi fotto Pelagio Secondo, Giovanni , e Ciriaco Patriarchi Costantinopolitani aspirando à più alti disegni , incorsero contra la santa sede Apostolica, e si sforzarono in pregsuditio non solamente dell'altre Chiefe tutte; ma della Romana ancora, di occuparsi il nome di Vescovo univerfale , & il primo luogo nella Chiefa fanta . Ma Papa Gregorio s'oppose alla loro superbia. E fe ne leggono nel fuo regiftro alcune gravi epiftole come nel 4 lib. la 76 78. la 80 & 82 e nel fefto libro la 168. la 169. e la 170. E non potendo quefta controversia per la dappochezza di Mauritio sopirsi in tempo di Gregorio, fù dopò la fua morte in tempo di Bonifacio Terzo à questo modo dall' Imperatore Foca rufoluta, che il Pontefice Romano conforme à gl'ordini Apostoliei, & all'Antichissime traditioni de'Santi Padri, havesse nella Chiesa Cattolica il primo luogo, & il Vescovo di Costantinopoli il secondo . Così dice Beda nel libro della ragione de tempi , e Paolo diacono nel 21, cap, del 4. lib. dell'historia de'Longobardi, e nel 18 libro dell'historie à quella di Eutropio annessa, In processo di tempo poi, e specialmente dopo

. H 2

ca di Coftantinopoli tiene il fecondo leco, nella

Chiefa Cattolica . Quattro Chiefe Patriatcali.

il Patriarcha Fotio, mostrando l'una parte, e l'altra di non vedere, incominciaron no à chiamar fi Occumenici , cioè universali , il Vescovo di Roma , e quel di Costantinopoli , questo universale Patriarca , non perche à se la giutisdittione de gl'altri atttibuisse; ma per che sosse di loro il più degno, & havesse dopò il Papa il primo luogo , e quello univerfale Pontefice . E vi fu quello aggiunto , che il nome di Papa , che vollero , che soile nome più ecceliente , che quel di tutti gl'altri Vescovi, solo il Ponrefice Romano havelse, effendo questo nome prima à tutti gl'ahri Vescovi commune e che con questo folo, e particolare, nome, e la dignità, ela prerogativa di lui fopratutte l'altre Chiefe fi difegnaffe . Gli altri quattro Vescovi principali cioè di Costantinopoli, di Alessandria d'Antiochia, e di Gierusalem fossero Patriarchi chiama-

ti . E di questi il Costantinopolitano continuò il nome d'Occumenico , che usurpato s'haveva, e spetialmente dopo Fotio, E solevano scriversi à questo modo, N. Arcivescovo della nuova Romana Costantinopolitana, e Patriarca Occumenico . Il Vescovo Romano al contrario sempre il titolo ambitioso suggì, ne si chiamò mai, se non con questo afsai humile. N. Vescovo servo de servi di Dio , ò Vescovo della Chie a Cattolica. Nell'acclamationi publiche poi, che è nelle messe solenni, e nel celebrare de'Concili fi foleano fare , a pena foffrivano , che fi delse lor questo titolo , Al Sign, noftro N. universale Papa vita , &c. E quefto fine hebbe la lite , ch'erafrà i due principali. Vescovi del Christianesimo. E questo lie io in una varia elettione of servato dell'historie Greche, e Latine. ma in altro luogo più copiosamente ne ragioneremo .

# BONIFACIO IV. PONT. LXVIII.

Creato del 606. a'28. di Settembre.

Panteone dito a'Cri ftiani da Fora linp



BONIFACIOIV. nac-Marti, e fù figlipolo di Giovanni medico . Questi ottenne dall'Imperatore Foca di poter il Panteone, ch' chora S Maria Rotonda dedicare in nomedi Maria Verg. , e di tatti i martiri come prima à Cibile, & à tutti gl'altri Dii de Gentili

dedicate fi ritrovava, Cacciatine adunque via fuori

Re de Per- prima i fimolacri de Gentili, il primo di di Novembre lo confecto. Onde fa poi fi , e fue chiamato la Vergine, a'martiri . In questo medesimo tempo Cosdroe Re di Persia passatone molto potente nelle Provincie dell'Imperio sece con l'esercito di Imprese . Foca battaglia, e lo vinfe, e prefe Gierufalem, profanando, e facchezgian-Heraclio do le Chiefade Christiani, e portandofene via il legno della Croce sù l qual il necide Fo- Salvatore noftro pati, & infieme anche Zaccaria Patriarea Gierofolimitano, e ca lunger, e perfona di fantiffima vita. Venuto per quella cagion Foca in odio, & in dispregio

piglia 1º ditutto Imando, su da Heraclio Capitano d'un efercito, e governator dell'Africa dell'Imperio, e della vica infieme privato Cacomo Re de Bayari paffadone in que. Cacomo sto per la Pannonia, e per l'Illirio in Italia talmente ne vinse i Re de Longebardi 6 Rè de Ba- che mancò poco, che tutta non la occupafse. E per mezo di Romilda, che di lei s' vari in Ita- innamoro, hebbe à tradimeto in mano la Città di Friuli, ch'in modo la facchegio,

lia.

e diffipò, che le ne veggono à pena hoggi i vestigil. Mentre, che Italia la questi constitti si ritrova, Giovanni Vescovo di Gerunda ne difensava, e con gli Gio: Vesferitti, e con le prediche sue la Chiesa santa per tutto. Costui essendo Gotho : coro dotto e nato nel Regno di Portogallo, tosto ch'entrò negl'anni della discrettione, se scrittore ne palsò in Collantinopoli, dove imparò lettere Greche, e Latine, e tanto fe- ecclefiafiicefrutto nelle cofe di Teologia, che ritornato in Portogallo, con gran felicità co. confutava l'opinione della fetta Arriana, ch'haveva in quel tempo preso in quei luoghi gran forza. Per la qual cofa fu egli in Barcellona da gli eretici confinato. Mà essendo poi morto il Re Lemungildo, che questi heretici favoriva, se ne ritorno à vivere nella Patria sua, dove molte cose scrisse alla dottrina Cattolica conformi, & edificò un monasterio, e diede à quei monaci, che vi rinchiuse, la regola, e'l modo, che nel vivere tenuta havessero. Eutropio ancora Vescovo di Valenza, e con la dottrina, e con l'essempio della sua vita ne ritenne quei popoli della Spagna nella verità della fede. Colombano anche Abbate di natione Gotho, e di gran santità di vita, venuto, e di Scotia prima in Borgogna, bano Abv'edificò il bel monasterio Lisonense. E passatosene poscia in Italia, in Bobio bare. sù l'Appenino frà la Toscana, e la Liguria, e la Lombardia un'altro magnifico monasterio edificò. Bonifacio Pontefice, ch'à nessuno di questi cedere volle, anch'egli fece di cafa fua un monasterio, al quale per lo vitto de'monaci, che vi pose, donò le sue possessioni. Mà egli non molto dopo morì poi à gli otto di Maggio, havendo retta la Chiesa sei anni, otto mesi, e tredici giorni .e fù nella Chiesa di S. Pietro sepolto. Nel qual tempo sù same, pestilenza, e tanta innondatione d'acqua, che si dubitò del dijuvio. Vacò la Sede dopo la morte di questo Pontefice, sette mesi, e vinticinque giorni.

### DEODATO I PONTEF LXIX.

Creato del 613. a'21. di Ottobre.



EODATO Romano. e figliuolo di Stefano . etlendo Suddiacono, fù per un commun consentimento ditutti creato Pontefice . Questi mirabilmente amò. & accrebbe il Clero, Si legge , ch'egli fosse di tanta fantità, che incontrandofi con un leprofo, con folamente baciarlo di quel morbo il guarì. Costui ordinò, che non potesse il figliuolo

del padrino prender per moglie quella figliuola, che suo padre tenuta à bat-tesimo havesse. In questo tempo havendo l'Imperatore Heraclio satto un grosso esercito , ricuperò molte Provincie , ch' i Persi nell'Imperio Imper. occupate havevano E. venuti in battaglia a corpo à corpo col Capi- suoi gesti. tano delli nemici, lo gittò da cavailo, e l'uccife. Egli oppresse ancora molto Cosdroe stesso Rè de i Persi. Et havendo satto un figlinolo di lui prigione . lo battezzò , e lo rimandò poscia à suo padre Entrò vittorio. so pella Persia, e presa una sortetorre, dove il Re nemico tutt'i suoi tesori

ripo-

ripofi in veva, a rrichi il Ino efercito, & un'altra gran parte ne riferrò per di fatte le Chiefe, che Perti fachengaire, e rovinate haveano. Cario admongue di preda, con 7 elefanti in Gerufalem fi ritornò, dove porto. Conce del Salvatore nottro, che ragi à fatta al Perti totta, e ne el medefimo liberatore prima fatta era la tipofe, e nel remandò alle cafe loro i Chriftiani, che più per prima fatta era la tipofe, e nel remandò alle cafe loro i Chriftiani, che più fervito de Pertiani laveva rifofi. Ve neuno pofesi in Coffantinopoli, perche di diettava dell'otto delle lettere, tutti pli fluid dell'Aftrologia fi rolfe. Mà perche coff gran Pincipe ras, contra ogni legge, e debito fitofie per moglie una figliola di fua forella 4, e per accrefeere feeleranza à feeleranza, come fuolavaroni quando di male in peggio fiva, ne feorie nella herefa de gli Eurichiani.

Analfalo Bi fin quel tempo appunto, che Analfalo monaco Perfiano fù da fuoi fleffi

Analatio Eft inquel tempoappunto, che Analatio monaco Perfano fid a fuoi fleffi monaco perche confediava cuidantemente Chriflo, fatto morit maritre, le cui reliquie Perfano finon perche confediava cuidantemente Chriflo, fatto morit maritre, le cui reliquie maritre, polte, Vogiono, che nel medelimo tempo Sifebuto Rede Gothi ricuperaffe Sifebuto molte Cirtà della Spapera, cheribellandodi, fierano co Romani accolate, e Rède Go- che quanti H breinel fuo Reno erano, con fieri fupplici forzaffe di vientare

thi. Christiani, Ilche dicono, che à prieghi di Heraelio facelle, à eniera flato de Arnolfo Ma egli, che non vedeva onde li dovera la ficiagura venire, fò da Stateini, che Vefevov a nacco circoncii ferano oppretilo, e motto. Mentre, che in Oriente quello pallo Bagobiero fava non nell'ava i Ozedente otiofo, e fenza i defenfori della verità della non edela relica della non della verità della non escale pallo della verità della non della verità della non della verità della non della fina della non della verità della non della fina della non della fina della non della del

Velcoro - ficinfilmo difenfore della Christiana religione, Indoro anche Velcoro di Sivilidoro glia, e fuccettor di Leandro in quelli prelatura, molte cofe in quelli tempi fericvelcovo e, che la fe nottra in quelle perfecutioni molto giovarono. Scriffe del fommo

ie, che la fi nottra in quelle perfectutioni molto giovareno. Scriffe del formito bene, a dei li nomini silutri, a delle roddiello frammatica, e delle Ediminologie. Scriffe una hitloria d'Adamo, una hitloria de Longobardi, & una breve Cofmografia. Ma in lui fi tenne fempre più conto della fainità, che della eraditione. Non mancano di quelli, che dicono, ch'egli foit Germano, benche gli Spapnulo i tudie. Comunque fia, ccia chiara è, che cgli, e per la dottfina, e per la famitià della vita fia degno di molta lode. Dotadora, il cui tempo, 'fixper lecofegia dette più noto, e per un terremoto, che fi fentì, e per una cetta feabla, che cofi alla lepra fi fomigliava, che chi infetto orera, non fi poeva per la fua butteza conofecer: mon final-mente nel terzo anno, e 23 giorni del fuo Ponteficato, e fù a 3.d. i Novembre nella Chieta di S. Pietro feptolo. E vacò nu mefe, e cfederi di a Sede.

#### ANNOTATIONE.

Coftsi prima, che folse Tontefice, für Cardinale col titolo di S. Giovanni, c. Paolo. E fen eft mentione in un breve anticod i S. Gregorio Paya, che fino ab loggi fivede in una tavola marmorea feritro nel titolo de' medefimi fanti, E dice cof., Gregoviux Epifoposystervus ferroum Dei dilettifimis in Chrifto filis Powe dedri Cardinali, & Ioanni Archipresbytero titulo 3S. Joannis, & Fauli, & per vos in sodem titulo in erperuum.

### BONIFACIO V. BONIFACIO V. PONTEF. LXX.

Creato del 616. a' 24. di Decembre.



ONIFACIO V. Cam-D pano, e figliuolodi Giovanni, prese appunto in quel tempo il Papato, quando eflendo Eleutherio Patritio madato da Heraclio in Ro- Patritio fi ma , per vendicare la morte dichiara di Giovanni Effarco, fè fe Rèd'Italia steflo Red'Italia: Maegli & è da fuoi andandone in Roma fù da' foldati ucfuoi stessi soldati tagliatoà ciso. Isacio

pezzi, e mandato il suo capo Esarco . in Costantinopoli. Onde fù in suo luogo creato Essarco Isacio Patritio Costantinopolitano. Theodolinda in linda Requesto essendole morto Adoaldo il marito, governò con gran prudenza insie gina de i me col figliuolo il Regno de Longobardi, e ne mantenne per dieci anni frà i Longobarfuoi, e gl'Italiani una continua pace. Ornò molte Chiese di ricchi doni, e di. diede loro delle possessioni, onde havessero i sacerdoti havuto da vivere. Nel Mahometduodecimo anno dell'Imperio di Heraclio, Mahometto Arabo, come voglio- to no alcuni; o come altri dicono, Persiano; nato di nobil sangue, e di Padre profesa de Gentile, e di Madre Hebrea, eccitò nel Christianesimo cosi satto incendio, Turchi,

che io dubito affai, che la fetta fua, e specialmente in questa età, non estingua affatto le reliquie del nome Christiano, tanto siamo noi fatti tepidi, e languidi dei corpo, e dell'animo aspettando il colpo, & la ultima rovina nostra .. Questa setta più hoggi, che mai cresciuta; perche tutta l'Asia, & l'Africa, e una gran parte della Europa è a Principi della setta Mahomettana soggetta. Il Turco per mare, e per terra ci è sopra, e ci va a guisa di conigli, dalle tane d' Europa cacciando. E noi el fediamo tutti otiofi riguardando l'un l'altro, come fe non toccalse à tutto il Christianesmo questa rovina. I sacerdoti aspettano che i secolari tolgano questa così importante, e necessaria impresa. I secolari all'incontro aspettano, che i prelati l'entrate loro in desensione della religione fpendano. Ma ritorniamo à Mahometto, il quale fù cofi afluto, e scaltritto, Mahometche havendo gran tempo conversato frà Christiani, & havuta notitia di tutte 10 entra co le fette, ch'erano state prima, una certa sua nuova superstitione introdusse, la grosso cquale hà quasi la religion nostra estinta . Hebbe anche ardimento d'entrare con sercito di grosso esercito d'Arabi ne confini dell'Imperio di Roma, ma ne su tosto da Arabi ne i Heraclio tenuto a freno, che con promesse, e con premi s' ingegnò di alie confini nargli i soldati. Bonifacio Pontefice in questo essendo di suprema hu. dell' Imp. manità e clemenza, e portandoli con tutti gratiofamente, non restò di sare tà della mai cofa, che à buon Pontefice s'appartenesse. Costul ordino, che quelli, che Chiefa fuggendo fricoveravano dentro le Chiefe non ne potefsero efsere a forza cavati, Gallo Mo-Eche i Lalci nontoccafsero le reliquie de martiri, per efsere quello efficio de nacho, preti, o de'foddiaconi. Voleanche, che in ogni luogo fossero i facrilegi scommunicati Fece il Cimiterlo del beato Nicomede, e lo dedicò. E sù oltre modo cortese, e liberale co'Chierici di buona vita. Gallo discepolo di San Colombano "cofi fatta vita ne menava in questo tempo nell'Occidente, che ancora vivendo meritò d'essere chiamato santo. I suoi vestigii segui Eustachio Abbate.

e fanta Auren, ad honore della quale il Beato Eligio edificò un monafferio di Monache, Si legge ancora, che in questo tempo vivesse un certo Basilio, che in vita, dottrina, e cofiumi ad Ilidoro l'agguagliano. Mori Bonifacio a ventifei d'Ottobre, nel quinto anno, e decimo giorno del suo Papato, e su in San Pietro con molto, & universal pianto sepolto. E vacò tredici giorni la sede.

### HONORIOI PONTEFICE LXXI

Creato del 622. a' 17. di Novembre



1 poa di Petronio persona consolare tolse la potestà delle chiavi in quel tempo . che Theodolinda morì, e one fo Adoaldo il figlinolo cacciatodal Regno, eripoftovi Arioaldo in fuo luogo. Face va Heracijo, che haveva già trionfato de'Perfiani esequire, che tutti gli Hebrei, che soggetti all'Imperio fi ritrovavano, fi battez-

ONORIO nato in Ca-

Adoa!do Rè de Lōgebardi . Arioaldo Rè de Logobardi.

613.

lute nostra; fotto la scorta di Mahometto vinsero in battaglia i capitani di Heraclio, che com'era prima felice ne divenne perciò infelicissimo. Dicendo Mahometto effer gran profeta di Dio, & accecando con le sue magie i popoli dell' Alia, e dell'Africa, spinse à tanto con quella sua nova religione alcuni popoli. che mancò poco, che non ne andasse in modo l'Imperio Romano à terra, che ancora il nome se ne perdesse, perche pigliarono Alessandria, e molt'altre Mahomet. Città importanti della Soria, e della Cilicia. Hebbe Mahometto suoi seguaci to capo de' Saracini, che surono da Sara legitima moglie d'Abraham con detti, che si cre-Saracini, e devano essere quasi legitimi successori, & heredidella divina promissione refue trifli- flati. Egli fegui in questa parte questo affutiffimo ribaldo l'esempio di Gierobam, che mottrò, e diede alla fua Tribù nuovi facrificii . perche non havefsero à ritornare altramente mai sotto l'Imperio de gli altri Hebrei. Il medesimo fecero poi Greci nella difsentione, che hebbero co Cattolici, non folamente per cagion della religione, ma dell'Imperio ancora: onde poi tanti errori nacquero de'Nestoriani, de'Giacobiti, e de gli Ebioniti. Ma con questa lor pertinacia alla fine à tale si condussero, che con la religione ancora l'Imperio perderono, & in una bruttiffima fervitù fi ritrovarono. Hora Mahometto, come nell'Alcorano si legge, per poter meglio i suoi seguaci dalla religione

Christiana distrahere , segui nel far delle sue leggi alcuri heretici , & i Nefloriani specialmente, e ne raccolse da ogni parte, che più puote astutamente quafi un corpo di varie cose contra la legge di Moife , e l'Evangelio tacro di Christo. Vogliono, che Heraclio disperato delle sue sorze, facesse una dishonesta pace co Saracini, e che ingannato da Pirro Patriarca di Costantinopoli, e da Ciro Vescovo d'Alessandria, si lasciasse cadere nell'errote de Monotheliti; li quali heretici dicevano , effere in Christo

tie .

una fola volontà: onde da questa loro opinione il nome tolsero. Ma essendone poi Heraclio, e per lettere, e per messi dal Pontefice Honorio auvertito, e cononosciuta la verità, mandò questi, ch'erano stati autori d'un tanto errore, in efilio. Et Honorio quando alquanto dalle cofe esterne si vide quieto, e nella dottrina , e ne costumi riformò quasi tutto'l clero. Coperse la Chiesa di San Pietro delle tegole di bronzo, ch'egli tolse dal tempio di Giove Capitolino. Rifece la Chiefa di Santa Agnese sù la via Nomentana , come dimostra un scritto, che è nella tribuna : e la Chiefa di S. Pancratio sù la via Aurelia. Il medefimo fece della Chiefa di S. Anastagio alle acque salvie, e di quella de Santi quattro Coronati, e di quella di S. Ciriaco fette miglia lungi da Roma sù la via Hostiense, e di quella di S. Severino, che magnificamente edificò in Tivoli . & orno di molto oro, & argento, e porfidi, e marmi fini, e di opere di mo. faico. Rifece ancora il Cimiterio di Pietro, e Marcellino nella via Labicana. Si legge anche, che per suo ordine, & a tue spese fusse edificata presso S. Silvestro la Chiefa di Sant'Agnese, & in tre fori quella di Sant'Adriano. Questo Pontefice fù il primo, che ordinafle, che ogni Sabbato s'andaffe in processione da Santo Apollinare a S Pietro. Morì finalmente questo S. Pontefice, havendo governata la Chiefa dodici anni, undeci mefi, e dicifette giorni, e fu a do-dici di Ottobre nella Chiefa di San Pietro fepolto. Vacò dopo lui la fede un'anno, fette mesi, e tredici giorni.

#### ANNOTATIONE.

Veggo ne'divolgatilibri del festo finodo, ch'era il terzo Costantinopolitano, esfere quelto fantillimo Pontefice notato dell'herefia de' Monotheliti , & è cofa falliffima, ch'egli mai a questa heresia assentisse. Anzi è chiaro assai, ch'egli la dannasse, come dall'epiftole Greche di Maffimo monaco suo contemporaneo, che nel Pontefi - il Panusno cato di Martino visse, e dal Dialogo contra Cirro Patriarca di Costantinopoli here- Honorio tico Monothelita, che nella libraria Palatina si leggono, assai apertamente si vede . dalle calu-Confermarono ancora co'feritti loro, che fuse sempre Cattolico questo Pontefice, nie dateli Emanuele Calpea Greco, che poco dopo il Concilio di Lionefotto Gregorio Deci. da' Greci. mo celebrato nel 1274 visse, e scrisse un libro in savore de Latini contra tuite l'hesefie de' Greci, e Giovanni di Torrecremata nel libro del principio della Chiefa Romana, & a'tempi nostri Alberto Poggio nellibro della ecclesiastica hierarchia. E che i volgati libri del festo finodo fiano stati da'Greci corrotti , e i suoi canoni, ne i quali Honorio fi danna, fiano supposititii, lo mostra col testimonio di Teofano Isauro ferittore della historia Ecclesiastica, Anastagio Bibliorecario nella sua historia Latina, ch'egli compose dal medesimo Teofane, e da Nicesoro, e da Giorgio Abbate. Di tutte queste cose mi averti Guglielmo Sirletto Protonotario Apostolico, e perfona didottrina, di pietà, & d'ogni maniera di virtù cumulatissima, il quale da Pio Quarto fu deg amente fatto Cardinale .

# SEVERINO PONTEFICE LXXII

Creato ò Consecrato del 637. il 1. di Giugno.

sta satica del viaggio tolta, con l'ajuto d'alcuni Romani, che lo savorivano, a

Ifacio Effarco.



C EVERINO Romano, e S figliuolo di Labieno, effendo stato in lungo di Honorio alla catedra di Pietroatlonto, fil da Ifacio Effar. co d'Italia confermato : perch'era vana, e nulla in quel tempo la elettione del clero. e del popolo , se gl'Imperatori diloro Effarchi non la confermavano. Andatone adunque Ifacio a questo effetto in Roma, confermato che hebbe il Pontefice, per non parere d'haversi indarno, e senza premio que-

Ifacio El- guila d'un publico ladrone ne rapi quant'oro, e cole di pregio nella Chiela di farco spo- Laterano li ritrovava; e de lacerdoti, che qualche resistentia li fecero, surono glia la chie poi i principali mandati tutti in efilio , percioche mostrava loro Liacio gran Latera- Idegno, perche cofi ricca Chiela havessero, e non ne somministrassero qualche nente.

parte al Prencipe per la guerra; massimamente che all'hora i soldati in grand'

Heraclio Imper fece portare da Gierufale in Coftanrinopoli il legno della Croce . Agareni-

thi.

elfremità, & inopia di tutte le cofe si ritrovavano. Diede una parte di questa preda a'loldati, un'altra se ne portò seco in Ravenna, il resto all'Imperatore Saracini in Costantinopoli ne mandò. I Saracini, che erano, come si è detto, stati afformidabi. foldati da Heraclio, perche erano poco pagati, fe ne paffarono in Soria, e preli in Levan fero a forza Damafco , ch'era all'Imperio foggetta . Et unitifi poi con gl'altri-Arabi, che uscirono di nuovo dalle lorcase, incitati, & spinti dal surore di Mahometto, ne corsero a guisa d'un folgore la Fenicia, e l'Egitto, facendo gran strage di quelli, che facevano all'Imperio loro, & alla legge Mahomettana relistentia . Volti poi nella Persia, & ammazzato il Re nemico Ormisda non prima si restarono di porne tutto quel Regno a sangue, & a suoco, sin che i Perfi tolfero il giogo, e la legge de Saracini. Heraclio, che questa tanta licentia de'Saracini intese, massimamente, che havevano presa Antiochia, dubitando, che ancora non occupaffero Gierufalem, fece in Coffantinopoli la Croce del Salvator nostro portare; perche un'altra volta pelle mani di Agareni non capitalse perche (Agareni chiamano i Greci per ignominia gli Arabi , quali nati di Agar ferva di Abrahamo) Ne passò molto, che sù ancora presa da loro Gierusalem. Essendo poi morto Mahometto nella Mecha, come scrivochi fuffero, no alcuni, fuccesse in quel principato Califa. Dopo il quale successe Hali che Sileburo fù per effere foverchio superflitiolo da fuoi steffi cacciato via : onde fi crearono Rè de Go. gli Egittii per capo un'altro Califà . Dicono ancora, che acciò non mancaffe calamità, e che in quel tempo l'Imperio di Roma non restasse di esser affatto travagliato, Sisebuto Rè de Gothi togliesse a'Romani tutte le Città della Spagna, e che perciò i Romani all'hora il dominio di tutta quella Provincia perdessero. Hora Severino Pontefice, che fù di somma religione, e pietà grande amatore de poveri, con tutti i bilognoli cortele, e nel ristorare le Chiefe di Dio magnifico, e splendido, moti nel primo anno, e secondo mese del suo Ponteficato, e fil a'due d'Agosto nella Chiesa del Prencipe de gli Apostoli sepolto, E S. Aurea ab cinque mesi, manco un dì, dopo la sua morte la santa sede vacò. Nel tempo badesla di di questo Pontefice fiori in Parigi fanta Aurea discepola di fant Eligio , & Ab badessa di tre milla vergini monache.

monache .

### GIOVANNI IV PONTEF LXXIII

Confacrato del 638. a'15. di Decembre.



IOVANNI Quarto, I nato in Dalmatia, e figiuolo di Venantio , tofto Rede'Lon che nel Ponteficato fi vide, gobardi,& maravigliofa pietà usò : fuoi gesti . percioche con tutte le reli- Rhotari Rè quie, che avanzarono di de Longoquel teloro, che di Latera bardi . & no Ifacin tolfe , rifcoffe un fuoi gesti . gra numero di prigioni dell' litria , e della Dalmatia . Rhotari in questo mezo,ch' era ad Arioaldo nel regno

Rhotari

de Longobardi successo, benche fusse di gran giustitia, e pietà, si lasciò nondimeno isviare dietro l'orme de gli Arriani; e sofferse, che in tutte le Città del fuo regno nel medefimo tempo due Vescoui di pari potestà sustero, l'un Cattolico e l'altro Arriano. Fù questo Re di tanto ingegno, che ne ridusse in certo ordine le leggi, che a mente folo, e con l'ufo fi ritenevano, e volle, che fuffe questo suo libro chiamato Editto . Fù ancora nelle cose militari con eccellente a che acquistò, e sece sua la Toscana tutta, e la Liguria con tutta la contrada maritima fino a Marsilia. Morendo poscia nel sesto anno del Regno, lasció suo fuccessore Rodoaldo il figliuolo. Vogliono, che un sacerdote andasse di notte. nella Chicla di San. Giovan Battiffa, dove era Rhotari fepolto, & aperta la fepoltura lo dispogliasse, perche sogliono col corpo del Re alcune cose preciose riporre: per la qual cofa apparendo al Sacerdote S. Gio. Battiffa , lo minacciò fieramente, se egli mai più entrava nella sua Chiesa; percioche era Rhorari, mentre visse, stato maravigliosamente devoto di questo santo. A tempi nostri auvenneil medefimo al Cardinale Luigi Patriarca d'Aquileia: percioche quelli, che egli più dalla bassa terra inalzati haveva, lo dispogliarono dentro il fepolcro di ciò, che egli haveva fopra . Tolto adunque Rodoaldo il governo del regno, si prese Gundiberta figliuola della Reina Theodolinda per moglie ; la quale Gundiberta imitando la religione di fua madre, come havea Theodo linda fatto in Monza, cosi essa Teraccina edificò la Chiesa di San Giovan Bat tiffa, e di molto oro, & argento l'ornò. Ma effendo Rodoaldo in adulterio col to, fu ucciso dal marito dell'adultera, e li successe nel regno Ariperto figliuolo ta Longodi Gandoaldo, e fratello della Reina Teodolinda; il qual edificò in Pavla la Cappella del Salvatore, e fattala con varii ornamenti bella, le donò per sostentamento de facerdoti alcune poffessioni. Hora Giovanni Pontefice dubitando. che non andassero a qualche tempo in potere de Barbari i corpi di S Vicenzo, e di S. Anastasio, life con molta diligentia portare in Roma, eripporte con

molta riverenza nella Cappella di S. Gio: Battiffa presso al battesimo di Late.

Rodoaldo Rè de'Loa gobardi. Gundiber. barda . Ariperto

Longobar-

rano. Vogliono alcuni, che in tempo di questo Pontefice, e in dottrina, e in

fantità fiorifsero Vicenzo Vescovo Belvacense, e Muardo Arcivescovo di Rhemi. Con questi lodano ancora nel medesimo tempo Reginolfa gentildonna Francese di molta santità, e Rinaldo Vescovo di Traietto, il quale per la santità della vita, e per li miracoli, ch'egli fece, fù affai chiaro in quel tempo . Non fù a'già detti inferiore Iodoco, il quale effendo figliuolo del Re de'Brittoni, visse un tempo nell'heremo, e finalmente in una villa mori. Giovanni del Rè des morì anch'egll, havendo tenuto la dignità Pontificia un'anno, nove mesi. e Britoni he- nove giorni, e fu a'dodeci d'Ottobre nella Chiefa di S. Pietro fepolto. Dono lui vacò un mese, e tredeci glorni la sede.

# TEODORO I PONTEF LXXIV.

Confacrato del 640. a'26. di Novembre.



**EODORO** di natione Greco, e figliuolo di Teodoro Vescovo, chetraheva da Gierusalem la sua origine, nel suo Ponteficato non lasciò cosa da fare .. ch'egli pensasse, che alla dignità della religioneChristiana appartenelse, & all' ufficio del buon pastore . e co poveri (pecialmente mo ftrò maravigliofa benignità. In questo l'Imperatore He-

raclio nel trentefimo anno del fuo Imperio d'hidoprilia mort, havendo poco avanti mandato Esarco in Italia Teodoro, cognominato Calliopa, in luogo d' Isacio, ch'era già morto. In luogo di Heraclio su assunto all'Imperio Costan-Teodoro tino il figliuolo, il quale su nel quarto mese avelenato per opera di Martina sua madregna, e di Heraclione; i quali (come vogliono) erano stati aciò spinti da Costantino Pietro Patriarca. Heraclione dunque tolse tosto in luogo del fratello l'Imperio e fù in quel tempo appunto, che Ciro, Sergio, e Pirro rinovellarono l'herefia de gli Acesali, che ponevano in Christo una operatione, & una volontà. Et

Pirro intela la morte di Heraclio, come colui, ch'era molto avido di ritornare Era Leoac nella patria, d'Africa, dove il suo esilio faceva, ne venne in Roma, e con animo finto dimandò del fuo errore perdono, e n'hebbe dal Papa la forma, ch' Acefali egli tenere nel credere dovesse. Ma egli lasciò prima la vita, che godere potesberetici. fe la dignità con sceleranza acquistata: percioche havendo il Senato, e popolo

Costantinopolitano conosciuto la ribaldaria usata nella morte di Costantino, pigliarono Martina, ed Heraclione, e troncata a quella la lingua, e'l naso a coflui, li confinarono; efatto prendere Pirro, che s'era già posto in suga, l'ammazzarono. E sù creato Imperatore Costantio figliuolo di Costantino già ave-Coffantino lenato, & in luogo di Pirro fu eletto Patriarca Paolo, il quale fu poi dal Papa privato di quella dignità, perche riculava di ricevere la forma della Cattolica.

e vera religione; & era in ciò sjutato, e favorito da Costantino, che troppo scioccamente s'era lasciato trascorrere nella medesima heresia. Volto poi il Papa da quella contentione a gli ornamenti de'corpi de'martiri in Roma, tolle le reliquie di Primo, e Feliciano martiri, ch'erano nel renale della via Nomentana, e le portò, e collocò con molti ornamenti d'argento, e d'oro nella Chiefa

Effarco . Imper.

remita.

Imperat.

Imper.

di S. Stefano nel monte Celio . Edificò ancor sù la via Flaminia , non moltolungi da Ponte molle, una Chiefa, e fubito la dedico. Edifico finalmente due cappelle, l'una a San Sebastiano, presso San Giovan Laterano, l'altra nella via . che mena ad Oftia , a Santo Eupolo martire . E fatte tutte queste cofe morìa quattordici di Maggio, e fù sepolto in S. Pietro, havendo tenute le chiavi del Vicario di Christo lei anni, cinque mesi, e diciotto giorni. E vacò 52 giorni la fede.

#### MARTINO I PONTEE LXXV.

Creato, del 647. a'6. d'Luglio.



M ARTINO primo da Todi, e figliuolo di Fabricio, fù in luogo di Teodoro eletto Pontefice, e tofto mando i fuoi Oratori in Costantinopoli, perche confortaffero Panlo Patriarca a dover lasciare i suoierrori, e volgersi a conoscere la verità, ch'egli smarrita havea. Ma non folamente non ob bedi costui al Pontefice, che

Paolo Pa-Coftan-i a nopoli heretico.

Ibene suo istesso gli ricor dava, che anzi col favore ancor di Costantino, ch'egli assecondava, confinò in diverse ifole questi Oratori del Papa: di che sdegnato molto Martino, raguno un finodo in Roma di cento cinquanta Vescovi, nel quale rinovo la condannatione di Ciro Alessandrino, di Sergio, e di Pirro, e condannando Paolo Parriarca, e fieramente scommunicandolo, lo privò della sua dignità. In questo mezo incominciò in Italia a turbarsi la pace, ch'era già tra Romani, e Longobardi durata trent'anni: percioche i Longobardi volcano ogni cofa a lor modo; e i Romani non poteano fosfrire, che loro si comandassero cose ingiufte, & indebite; e massimamente, che Rhotari infetto della heresia de gli Arriani, quali intutte le Città haveva due Vescovi posti, un Cattolico, & un Rè de Lo-Arriano. Teodoro, e Martino poi si storzarono di rimediare a tanto disordine ma non baftarono : onde per quelle cagioni facende ne anco inftantia Teodoro Arriano. Essarco, su bandita a'Longobardi la guerra; i quali non surono pigri a togliere anch'essi l'arme; e venuti alle mani presso Scultenna fiume di Modena, secero un gran fatto d'arme infieme: nel quale fù finalmente il Greco vinto, e rotto, e vi perde da sette mila de suoi. Insuperbito Rhotari di una cosi fatta vittoria , arme fra agevolmente tutta la Liguria conquistò. In questo mezo Costantio, che credea Longobardovere con cambiare il Capitano cambiare forte, fi fece andare Teodoro in Co- di, & Greflantinopoli, e mandò tofto in Italia Efsarco Olimpio, a cui ordinò, che do- ci vesse per tutta Italia spargere, eseminare la setta de Monoteliti; e preso Mar- Olimpio tino l'ontefice, o li teglieffe la vita, o a lui nel mandafse prigione. Olimpio Effarco, ad unque venutone in Roma, dov'era già stato raunato un sinodo contra questo errore, egli altri della Chiefa in Oriente; perch'egli non poteva il suo veleno spargere, mandò un de'ministri suoi, perche dentro S. Maria Maggiore, dove all'hora il Pontef ce firitrovava, lo prendefse, & ate lo menalse; ò fe di andarvi ricufatfe, fenza rifpetto alcuno l'uccideffe. Il ministro, ch'andò, mira-

vento .

colosamente perdè la vista ; e ne scampò per divino volere all'hora Martino il pericolo. che li soprastava. In queita tanta discordia, e contesa della Chiesa Orientale con l'Occidentale alzarono i Saracini la testa, e partendo d'Alessandria Rhodifac. con grofsa armata, patlarono fopra Rhodi, e prefa la Città, fpezzarono quel Rhodi fac comprosa a suncitation confirmation of the property of the confirmation of t

Coloffo dell'Arcipelago, navigarono fopra la Sicilia, e vi fecero di gran danni finche di bronzo Olimpio a prieghi di Martino si mosse, e non senza gran danno dell'armata, e fpezzaro, e dell'essercito, diquell Isola li cacciò; anzi egli stesso infermandosi vi morì. Coportato via tfantio, che non diventò mai migliore per tante calamità, ch'egli havesse da 1 Sara- mandò Teodoro Calliopa in Italia, espressamente ordinandoli, chetosto, ch egligiungeffe, dovesse il Pontefice prendere, e mandarglilo legato in Costan-

tinopoli; e li diede in ciò per compagno Paolo Pellario, perche come suo minifiro questo negotio essequise. Essendo Teodoro da Romani cortesemente ricevuto, andò poi come per visitare, e salutare il Pontefice, e postoli le mani sopra, il legò, e mandollo, come un malfattore, incatenato in Costantinopoli. Di qui fù il buon Pontefice per ordine dell'empio Coffantio confinato nel Cherfoneso, dove havea già San Clemente Papa fatto il suo esilio. Hora ritrovan-Martino dosi il povero Martino da infinite calamità travagliato, eda una estrema penu-

Papa pre- ria di tutte le cofe, morì finalmente in questo efilio a i dodici di Novembre, e fo. & me- fù nel festo anno del suo Papato, di più d'un mese, e ventisei giorni. E perche nato pri- non si seppe così tosto la morte sua in Roma, ne vacò tredici mesi la fede. Queg one in sto Pontefice su frà I numero de l'anti posto, e se ne celebra a'dodeci di Novem-Coftanzi- bre la festa. nopoli.

# EVGENIO I PONTEF. LXXVI

Creato del 654. a' 10. d'Agosto.



F. UGENIO Primo fa Romano, e figliuolo di Ruffiniano del Monte Celio , e successe nel Ponteficato a Martino quafi nel medefimo tempo, che fù in Coffantinopoli, in luogo di Paolo heretico, creato Pietro Patriarca. Coffui fe bene bebbe alquanto migliore opinione d' intorno alla fede, che Paolo havuto non havea, non fervò egli per questo la norma

della vera fede, che la Chiefa Romana predica, e tiene. Le fuelettere, che egli mandò in Roma, e nelle quali si negavano in Christo due operationi, e due volontà, talmente reprovate furono, che il clero Romano hebbe ardimento de Grimoal- impedire il Papa che non facrificaffe in S. Maria Maggiore, dove si ritrovava, do Longo- fe egli prima non confutava, e bruciava lettere cofi profane. In questo havendo bardo Du- Grimoaldo Duca di Benevento lafelato Duca in fuo luogo Romoaldo il figliuoca di Bene. lo, fe ne passò con grosso esercito in Lombardia, dove cacciò di Pavia Pertherite, edi Milano Gundiberto, figliuoli amendue d'Arithperto. Il che haven-

do

do intelo Clodoveo Re di Francia, mosso a compassione di questi garzoneti. mandò in Italia un grosso essercito, perche li riponesse in stato . Fù fatto di là arme fra dal Pò un crudo fatto d'arme, mentre che quelli giovani fanno ogni sforzo di ri. Longobar, porfi in llato, e Grimoaldo di non perdere quello, che conquistato havea. Fi- di e Fran-nalmente da i Longobardi furono i Francesi rotti, e scacciati d'Italia. Voglio- cesi. no alcuni, ch'a questo modo susero i Francesi ingannati, che fingendo i Lon. Attutia de gobardi di fuggire, lascialsero il campo pieno di vini, e di cose da mangiare, e Longobarch'entrati i Francesi ne gli alloggiamenti contrarij, perche credeano, che vera di in vincela fuga de nemici fuíse, si dessero a banchettare, & a darsi piacere; e che ritor- te i Frannatiallihora i Longobardi, che non molto indi lungi imboscati sierano, trovan. cesi. dosi i Francesi ben satolli, e pieni, e per tutto il campo dal sonno oppressi a guisa di pecore gli ammazzassero, e ne facessero coli fatta stragge, che a pena ne restò, chi portasse a Clodoveo la novella. Conquesta vittoria, communque avenisse, ne conquistò, e tece sua Grimoaldo tutta quella Provincia. Et Eugenio Pontefice, che fù di maravigliofa pietà, religione, piacevolezza, e benignità, nel secondo anno, e nono mese del suo Papato morì a'due di Giugno. e fu sepolto in S. Pietro. E ne vacò dopo lui la fede un mese, e vent'otto dì . Questo Pontefice ordinò, che i preti, i diaconi, & i subdiaconi perpetua ca-Rità ofservafsero.

## VITALIANO PONTEF LXXVII.

Creato del 657. a'30. di Luglio.



7 ITALIANO nato in Segna, terra antica de Volfi , fù figliuolo d'Anastafio, e prefe in quel tempo la dignità Pontificia, che Cefarea Regina de'Persi se ne venne fenza faputa di fuo marito con alcuni pochi Christiani in Costantinopolize fù nel feicento ottantatre. Fù questa Reginaricevuta dall'Imperio con molio

honore, e poco apprelso fi battezzò; che già venuta à questo effetto era. Inteso questo il Re di Persia, mandò tosto i suoi Oratori in Costantinopoli, perche ridomandassero la mogliesua fia fi fa all'Imperatore. Rispose a questa dimanda l'Imperatore, che il partire, e lo christiano fare era in arbitrio di lei, e perciò a lei questa richiesta facessero. Et ella essen- in Costando dimandata rispose, che non se ne ritornarebbe mai nella Persia, se anche il tinopoli. Re non fi facesse Christiano . Il Re tosto che questo intese , fe ne venne con Costantio quaranta mila huomini tutto quieto, & amichevolmente in Costantinopoli, & Imper, in essendo cortesemente dall'Imperatore ricevuto con tutti i fuoi, che menati feco Italia conhavea, si battezò, e se ne ritornò poscia con la moglie nel regno. Havendo poi tra i Lon-Costantio tolto seco a parte nel regno Costantino il figliuolo, se ne venne con gobardi. grofsa armata in Italia. E fmontato in Taranto con le genti, che conduceva, fe ne venne per terra alla volta di Benevento con animo di rovinarla affatto. Ma intefo, quanto questa Città fortificata si ritrovasse, e con quanta diligentia da Romoaldo provista susse di vettovaglie, si mosse sopra Lucera, la quale prese

Cesarea Regina di Perfia va in Coftanfi fa Chrie

Imperat.in

havendola affediata, perche intefe, che Grimoaldo ne venia da Pavia con groffo essercito in loccorfo del figlinolo, fciolfe l'assedio di Benevento, e se ne paísò prima in Napoli, poícia in Roma, non fenza molto travaglio nel camino fentire. Nel paíso di Formia, che e hora il Castello di Gaeta, lasciò Saburro Cittadino Romano con venti mila huomini, perche ne tenesse a freno il nemico, che si lasciava a dietro. Hebbe sei miglia suori di Roma incontra il Roma.; Pontefice col clero, e popolo di Roma, che per honorarlo con grandi applaufi il conduisero per mezo la Città in San Pietro, alla qual Chiefa egli dono un ricco manto tutto intelto d'oro. In quelto mezo havendo Romoaldo havuto il

Imp.

Roma pri- foccorio di suo padre, passò sopra Saburro, & attaccatovi il fatto d'arme, e'I delli vinfe, etagliò tin buon numero di Greci à pezzi. Di che postosi in colera Cofuoi orna- tlantio, e parendoli diessere fuori di speranza di potere essereà Longe bardi menti da superiore, voltò lo sidegno, el mal animo sopra Romani, e nel quinto di, da Costantio che era entrato nella Città, le si vosse come nemico sopra; e satte caricare sopra i fuoi legni tutte le statue di bronzo, ò di marmo, che per li più celebri luoshi della Città fi trovavano, e spogliate de loro più ricchi ornamenti le Chiefe, nel xii, di dopo la sua venuta ulci questo tristo Greco, e ribaldo di Roma in suo mal punto. E se in così pochi di maggior danno in Roma, quanto allo spogliarla de gli antichi, e vaghi suoi ornamenti, che non havevano i barbari già prima fatto in ducento cinquantaotto anni . Onde tacciano gli ignoranti . e malevoli, che dicono, essere le statue antiche, egli altri tanti ornamenti della Città di Roma state da Papa Gregorio tronche, e guaste . Se ne passò questo perfido, e malvagio Imperatore con la sua armata prima in Napoli, poi in Sicilia, riscotendo per tutto con tanta acerbezza danari, che a chi non pagava, toglievano dalle braccia de'propri padri i figlinoli. Essendo questo avarissimo principe stato qualche giorno in Sicilia, sù in Siragosa in un bagno da i fuoi stelli uccifo; & creato Imperatore in suo luogo Mezentio, per la cui opera dicono, che egli morto folse. Fù Coltantio grandemente incoltante, e va-Coffantio rio. Intefa la creatione di Vitaliano, Mezentio mandò à rallegrarfi per mezo Imp. ucci- de fuoi Oratori. & à donare à S. Pietro un libro de gli Evangelii scritto in letfo da'fuoi, tere d'oro, e tutto di gemme ornato. Mutato poi di parere, nè alle cose sacre,

hebbe ne alle profane rispetto; ne di Pontefice, ne della dignità del popolo Romano si ricordò. Hora Vitaliano intento al culto divino, compose la regola ecclesiastica, ed ordinò il canto, aggiungendovi (come alcuni vogliono) gli organi. Mando con ampia potellà delle chiavi di Pietro nella Ifola d'Inghilterra l'Arcivescovo Teodoro, e l'Abbate Adriano, persone dottissime, e di fanta vita; perche con gli esfempi della vita, e con le prediche loro tenessero faldi que popoli nella verità della fede . Questi Prelati andarono , & effequirono con molta diligentia quello, che era lor stato imposto. Scrisse questo Teodoro un libro, nel quale infegna, con che penitentia ogni peccato fi possa scancellare. Sono alcuni nondimeno, che questa opera attribuiscono à Theodoro Pontefice . Hora havendo Vitaliano , quanto per lui si puote , ottimamente quattordici anni, e sei mesi retta la Chiesa, morì à ventisette di Gennajo, e fù dentro la Chiefa di San Pietro fepolto. Et vacò quattro mesi, e quindeci giorni al Ponteficato.

#### DEODATO II PONTEF LXXIII

Creato del 672. a' 11. di Aprile.



EODATO Romano,e figliuolo di Gioviniano, fù essendo Monaço creato Pontefice in quel tempo Lupo Duappunto , che Lupo Duca del Friuli fece ogni sforzo , Friuli traper infignorirfi d'Italia . Per- vaglia . 1' cioche effendo Grimoaldo Italia. stato come s'è detto , chiamato dal figliuolo di Romo- Duca de! aldo in Benevento contra l' Bayari . Imperatore Costantio, lasciò Forlimpo à questo Lupo il Regno , e poli rovi-

le pecore, (come si dice) raccomandate. Il qual nell'assenza di Grimoaldo, e nata da i con danari, e con promesse spinse Cacano Duca de Bavari a dovere con eler- Longobarcito passare sorra Lupo , il quale nel primo incontro vinse il nemico : ma fu di egli il di seguente in un'altra battaglia vinto, e morto, e postone tutto il Friuli à facco, Grimoaldo dopo la partenza di Costantio d'Italia ritrovandosi in Lombardia, pigliò in questo ritorno il Sabbato Santo Forlimpopoli à forza; e non lasciatovi persona viva, ia saccheggiò, espianò per l'oltraggio, ch'egli qui nell'andar in soccorso del figliuolo ricevuto da Ravenness haveva . Arnafitefigliuolo di Lupo ritornò con l'ajuto de'Dalmati per ricoverare lo stato paterno . ma egii fu presso al fiume. Natisone da i Longobardi vinto, e morto. Il popo- Popoio di lo di Uderzo fentì, per effersi mostro partegiano di Arnesite, gran parte di que- Uderzo sta calamità: perche sù dalla propria patria bandito , ecacciato . Senti anche cacciaio in quello medesimo tempo la Sicilia il suo siagello . Percioche da ogni parte dell' dalla sua Imperio vi concorfero foldati , per opprimere Mezentio , per la cui frode era Città da i Rato Costantio morto. Ma essendo siato oppresso, e morto Mezentio, e per. Longobatelò questi foldati dell'Imperio licentiosamente per tutto dispersi , e vi soprage di . giunfero d'un fubito i Saracini con gross'armata, e prefero Siragosa con gl'altri Sicilia 1120 luoghi dell'Ifola, e carichi di preda fe ne ritornarono in Aleffandria, portan- Vagliata. dolene seco tutti quelli ornamenti della Città di Roma, che haveva qui in Sira-gosa Costantio portati, con animo d'ornare la sua Costantinopoli. La Cometa, che era per tre meli continul apparla, e le gran pioggie con terribili tuoni, no la Siciquanto mai prima, tutte queste calamità, e flagelli della povera Italia predette lia. havevano. Ma le cecità de gli huomini è grande; perche se bene le cose future Ornamenantivedono, non però, come converrebbe, vi si rimedia Dicano, ch'effendo- ti di Roma fi con quelle tante pioegie i feminati perfi, di nuovo poi rinascessero, e debita- preda de mente maturafsero, fpecialmente nella Lombardia. Deodato in questo, come colui, ch'era humano, e religiofo, fi mostrava co delinquenti pietofo, co po-veri cortele, benigno con gli hospiti, e co calamitosi acceso di carità. Rifece, e dedicò la Chiefa di San Pietro sù la strada, che mena a Porto. Fece il monasterio di San Erasmo nel monte Celio maggiore d'edificii , e più ricco di poderl, perche v'era vivuto essendo monaco. Per li prodigii, che detto habblamo, che si viddero in quel tempo, fece sare molte processioni per la Città . Finalmente havendo tenuto il Pontificato, 4 anni 2 mesi, e g giorni, il

S. Pontefice morì, e su con le lagrime di tutti a'26. di Giugno in S. Pietro sepolto. Vacò 4, mesi, e 15. giorni la Sede per la sua morte.

## DONO I. PONTEFICE LXXIX.

Creato del 676. a' 12, di Novembre.

Grimoaldo e fue lodi.





ONO Romano , e figliuolo di Mauritio prese il Pontificato in quel tempo, che Grimoaldo Re de'Longobardi morì rompen doglifi la vena del braccio à fangue, che nove di avanti, per cavaili fangue aperta s'haveva . Gii li rup. pe per voler tirar con l'arco sopra un'uccello ; ne gli fa puote chiudere giammai, ne stagnarli il fangue. Questo

Refà molto eccellente così nelle vittà del corpo come in quelle dell'animo. Col Pertari suo consiglio, e prudenza maneggiò cosi bene l'imprele, che restò quasi sempre Longobar - vittoriolo; e nelle cofe della vita civile fù tale, che à gli ordini già fatti da Ro. do torna in tari, alcuni capitoli, & ordinationi aggiunie, che prefero poi forma di legge. Italia a ri- Fù di mediocre statura gagliardo di corpo, con barba lunga, e col capo calvo: pigliare il ne fù men presto, e celebre con l'animo, che si suse col corpo, nel maneggia-Regno pa- rele cofe. Fù lepolto in Pavia nella Chiefa di Sant'Ambrogio, ch'egli à fue spele edificata haveva . Pertari figliolo de! Re Arriperto, ch era come s'è detto terno. stato da Grimoaldo scacciato, passando di Francia, dove faceva il suo esilio , nell'Itola di Berragna, fù avvifato da una voce, che non fi feppe onde venne che fosse Grimoaldo morto, e che per ciò se ne ritornalle à ricuperare il regno paterno . Dalla qual voce moilo , fene ritorno totto in Italia , & in capo del terzo mele dopo la morte di Grimoaldo, il fuo Regno ferza contesa alcuna ri-

Dagober- cuperò, Qual nel medefimo tempo Dagoberto Re di Francia, che fù aftuto Preno Re di cipe, e valle più col configlio, che con la mano morì anch'egli, e fù, come vogliono, la fua anima che i demonii già fin presso l'Itola di Lipari portata haveano, dalle mani loro liberata da San Dionigio, e S. Mauritio Martire, e da San muore, e cafo occor- Martino confessore, i quali fanti haveva egli mentre vifle, fempre come padrofo nella ni fuoi, e del regno honorati, e fattene le Chiefe loro più magnifiche, e più ric-fua morte che di quello ch'erano prima. Hora Dono Pontefice, ch'era tutto voltoal culto,

& all'honore divino, l'andito, e'I cortile di San Pietro (che chiamano il Paradifo) di marmi lastrico, li quali egli tolfe come io mi penso, da quella piramide, ch'era dirimpetto al Castello Sant' Angelo. Rife ce ancor, e dedicò sù la strada, che mena ad Ostia, la Chiela de gli Apostoli, & sù la via Appia quella di Santa Eufemia . Diftinfe anche in varii ordini il Clero, e l'accrebbe di honori. Et havendo ritrovati alcuni Mnnaci Soriani nel Monasterio Boetiano, che con gli heretici Nestoriani sentivano , li pastigo , & in varii Monasteri li pose , e confegnò il loro Monasterio a monaci Romani , Fù ancor tale , e di dottrina, e di fantità di vita, che ridusse alla obedienza della Chiesa Romana la Chiesa di Ravenna, ch'era buon tempo flata fegregata, e n'era perciò Aliocefali detta. E Trodoro, che fi ritrovava di quella Chiefa Prelato, condescese nella Cattoli-

ca verità. Vogliono alcuni, che in questo tempo ancora Projetto Vescovo sù quel di Camerino fosse per la verità della sedi Christo martirizato, infieme con Mezelinda donna di pudicitia incredibile; perch'essendo stata da Ardenio suo amante molto solleciteta, e da varii slagelli assista, talmente questo suo perfecutore, e nemico del fuo honore prego, che piacque al Signore di mostrare à questo scelerato, e lascivo huomo finalmente la luce. E Dono havendo cinque anni, cinque meli, e dieci giorni retta la Chiefa, morì à gli undici d'Aprile , e fo pella Chiefa di San Pietro fepolto. Vacò la fede due mefi , e 16. giorni .

#### ANNOTATIONE.

In uno antico Mofaico, ch'è in Roma nella Chiefa di Santo Martino, è chiamato quelto Pontefice Domnio, e non Deno, ò Domno. Cofi anco ne tefti antichi, Cunone , & non Conone , è quel Pontefice chiamato , che seguirà poco appresso.

## AGATONE PONTEFICE LXXX.

Creato de' 682. a' 10. di Luglio.



A GATONE Siciliano, e effendo Monaco, nel DCL. XXXII. creato Pontefice, e fù di tanta fantità , ch incontrandoficon un leprofo, col bacio folo lo guari. Fù ancor di tanta manfuetudine,& humanità, che non fù alcuno, che da lui si partisse mal contento, o (confolato giammai Havendo egli adunque ritrovato un'Imperatore alla fua

Coffanti-Imp.

natura, e costumi simile, deliberò di fare un Concilio per la heresia de Monotheliti; e non aspettava altro, se non che ritornasse Costantino dalla impresa de Saracini, i quali egli vinse, e se tributarii dell'Imperio di Roma. Ma essendo poi i Bulgari ulciti dalla Scithia, e venutine fopra la Tracia, mentre ch'egli vuole opporfi loro, & il loro impeto ritardare, fu frà la Pannonia, e la Milia in un gran fatto d'arme, vinto, Per la quale rotta fù sforzato à fare con fuo di-favantaggio la pace, lafciando loro la Pannonia, e la Mifia, non fenza grande utile però del Christianesimo. Percioche, questi à guisa d'un bassione, e d' un forte scudo per DCCLXX anni cidifensano, e sono del continuo alle ma. della Missa ni co'Turchi nemici de fedeli. Fatta adunque la pace nel modo sopradetto subito mandoil Papa i suoi legati in Costantinopoll, che surono Giovanni Vescovo di Porto, e Giovanni Diacono della Chiesa Romana, i quali Costantino con maravigliosa carità, e cortesia raccosse, e loro amorevolmente ricordo, che posti da parte i cavilli, e le altercationi sofistiche, facessero d'una fanta equità di due Chiese una . Furono in questo Sinodo dugento ottantanove Vescovi dalla libraria Costantinopolitana furono nel Concilio per ordine dell'Imperatore portati libri , da'quali le fententie , e'i parer de padri antichi fi vedessero, e leggessero. Gregorio Patriarca di Costantino poli, e Macatio Vescovo di Antiochia interpretando al contrario le sententie

Bulgari fi impatro. diquelli fand andchi, dicevano, effere flata in Christo una fola volontà, exoperatione. L'Gatolici, e con le ragioni, e con autorità convintero. A rectation la fun applica de la verità Catolica. E perche Maccatio offinatamane nella ti con la fun applica per ferevara, fu co l'esquezi ifornomenicato: è di flor Veferovato Chiciano. di Anticchia dato à Teofanio Abbase, che careolicamente fentiva. Perchera mana.

mana. Ia cola lelicemente fuecella volendo ringratiarne il Signore, Giovanni VelcoConcilio vol Purto nell'Ottava di Palqua in prefenta del l'Imperatore, del Pariariara; e
Colamidi tutto il popolo di Colfantinopoli celebrò mella alla utanza latina in S. Sofia
nopolitacon pagliatio di quanti ul erano, che dicevano, que fore fiere il reno, e clanto
fovi 150. Quello fili fello Concilio univerbie di celebrati, vera e buona firada iliviaria.
Nononche nopoli, nel quale con la fenentia di Grillo, di Abandon, alla filiatio di Colono, di Dionitio, di Hilario, di Ambrogio, di Agoltino, edi Ciercotte,
ci. fonchiafe, cistre due nature, e deu operationini Chrillo, riprovata, e dannata la pertinace opinione di coloro, che dicevano, una volonti fola cistre nel
Salvacrenofito; onde turone dil Parerio Mononchieti chiamati. Pericoche il

primo Concilio univertale fiction come già altrove fi è desto in Nicea di cevizi Concilia del Tatti, nel Pontificandi Gilloi, & Ruell'Imperiodi Collantino contra Arrio, Concilii che nella Trinità diverte futtantie poneva. Il fecondo Concilio, fin in Cofine generali inconpoli dicento cinquanta Vefeovi, nel tempo dell'Imperator Gratiano, & quali faf-di,Papa Damafo contra Maccdonio, & Eudofo, , the negavano le fipito fantero. tosiere Dio. Il ferro fin lia Eferi didugento Vefeovi in tempo dell'Imperatore

Teodolio, e di Papa Celestino contra Nestorio Vescovo Costantinopolitano che chiamava la Vergine benedetta madre dell'huomo, & non madre di Dio & altra persona faceva della carne, altra della divinità; e diceva separatamentealtro effere il Figliuolo di Dio, altro il figliuolo dell'huomo. Il quarto in Calcedonia Città dirimpetto à Costantinopoli di cexxx. Pielati, souo l'Imperio di Martiano, & nel Pontificato di Leone contra Entichio Abbate Coffanti nopolitano, il quale diceva, che Christo dopo, che assunse la natura humana non constava di due nature; ma della natura divina sola. Il quinto Concilio fù fatto in Costantinopoli contra Tendoro, & tutti quegli altri heretici , che dicevano, havere Maria Vergine nostra Signora huomo solamete partorito, e non Dio, & huomo. Nel quale Concilio fu conchinio, essere la Gloriosa Verg. madre di Dio, & huomo. Et che la gloriosa Vergine, madre di Dio si chiamasse , percioch'ella haveva con effetto Iddio & huomo partorito . Del fello & e parlatodi fopra, e vigiovarono molto le lettere di Damian Vescovo di Pavia , e di Mansueto Arcivescovo di Milano ; nelle quali queste parole sperialmente vi erano. Questa e la vera fede di Dio, & huomo che si credeno in Dio due volontà, e due operationi, Quanto alla divinità, dice il Salvatore. Io, & il padre siamo una cosa istessa. Quanto all'humanità, il padre è maggiore di me. Di più, quanto all'humanità lo vedrai sò la nave dormire; quanto alla divinità, comandare al vento, & al mare . Hora Agatone, nel cui tempo dopo l'eccliffe della Luna, & del Sole fegui gravissima pestilenza, morì finalmente havendo tenuto il luogo di Pietro due anni, fei mesi, e quindeci giorni, e fu agli undici di Gennajo deniro San Pietro sepolto. Dopo la cui morte vaco un'anno, e cinque mesi la Sede.

## LEONE II PONTEFICE LXXXI

Creato del 682. a' 10. di Agosto.



EONE II. Sicillano . e figliuolo di Paolo,fu(come per li fuoi fcritti fi vede) dottiffimo in Greco, e Latino. E fu tenuto cofi gran mufico, che ne compose la Salmodia, e confermando l'arte con l'effercitio, ne riduffe à miglior forma di con centigl'Hinni. Quello Pontefice ordinò, che si desse nella Messa la pace al popolo . E talmenre il festo Con-

cilio abbracciò, del quale si è ragionato di sopra, che ne scommunicò solennemente tutti quelli, che in presenza di Costantino, haveva già dannati il Concilio, & riprovati. Rintuzzò anche la superbia de Prelati di Ravenna, al che haveva già Agatone dato principio. Percioche ordinò, che non valesse, e fosse nulia la elettione, che il Ciero di Ravenna faceva del suo Prelato, se dalia fua auttorità della fedia Romana confermata non fosse, che già prima questi Prelati di Ravenna, confidando nella potenza de gl'Estarchi, ogni cosa a lor volontà disponevano, e quasi fossero pari in tutte le cole a'Romani Pontefici, non riconoscevano superiore, & a nessuno ubbidivano. Fù di Leone ancora quest'altro fanto Ordine, ch'essendo alcuno alla dignità dell'Arcivescovo assunto , non dovesse per l'uso del pallio , ò de gli altri officii cosa alcuna alla Chiesa pagare; perche da questo si vedevano ogni di nascere molti mali . Mentre ch' era à queste cose Leone intento, Romualdo Duca di Benevento, raunato un ruglia alle grosso esercito, occupò Taranto, Brindis, econessetto tutta la Puglia; delle Ilmo. Grespoglie della quale guerra Theodata sua moglie, donna di gran pietà, e religione, edifico non molto lungi da Benevento in honore di S. Pietro una Chlesa aggiungendole ancora un Monasterio di donne. Morì poi Romualdo, e li successe nello stato Grimoaldo, il figliuolo: il qual perche senza lasciare figliuoli maschi morì, a Gisolso il fratello quel Ducato lasciò, Fù Leone di molta eloquenza, e dottrina, e di fingolare religione, e di maravigliofa pietà, e non refto mai, mentre viffe, di ricordare, & esortare fempre tutti e con le parole, e con l'esempio della vita alla giustitia , & alla fortezza , alla mansuetudine , all' humanità, & all'ahre tante virtù, che in se con effetto haveva, è finalmente morì nel decimo mese del suo Papato; e sù con lagrime di tutti, che come caro padre lo piangevano, a'28, di Giugno dentro S. Pietro sepolto. Vacò per la fua morte la sede santa undeci mesi , e vent'un di . Fù breve il Pontificato di questo fantissimo huomo, ma tanta, e cosi lunga la gloria, ch'ancora vive, e viverà di longo il fuo nome meritamente per le bocche di ogn'huomo lodevolmente celebrato.

Temerità de i Prelati di Ravena. Romualdo Duca di Benevento toglie la

Lodi di Benedetto



ENEDETTO II Romano, e figliuolo di Gio: fù infin da i fuoi primi anni foldato di Christo. e tanto frutto fece nella facra scrittura, che fù tenuto un de primi dotti di quel

tempo. Fù di più humano. pietofo, e cortele oltre modo, mallimamente co'poveri . Onde allacciò talmente con queste tante vir-

tù i cuori de gli huomini che fù ad una voce di tutti eletto Pontefice . El'Imperatore Cossantino dalla fa-Costanti- ma della santità di lui mosso, sece un'ordine, che da quell'hora avanti colui, ao iii 1m- che dal Clero, e popolo Romano sosse eletto Pontesce, non havesse più, coper ordina me fare fi folea bilogno della confermatione, & approvatione dell'Imperato-

ricerchino matione dall'Impes

Perthari Rè de Lōbardi . Rodelin-

Duca

Trento .

da Regina,

che non re, ò del suo Estarco, che per lui l'Italia reggeva, ma fosse tosto stato da tutti più i Papi tenuto vero Vicario di Christo. Perthari anche Re de Lombardi, imitando la religione, e pietà di Benedetto, edificò in Pavia un Monastero in honore di S. la confer- Agatha. E Rodelinda sua moglie i vestigi del marito seguendo edificò ancora ella fuori delle mura di Pavia là, dove si dice alle Pertiche, un altra Chiesa a nostra Signora. Il che secero costoro à gara di Benedetto, il quale haveano intefo, che havesse in Roma magnificamente ristorate la Chiesa di S. Pietro Apoftolo, quella di S. Lorenzo in Lucina, quella di S. Valentino . Martire sà la strada Flaminia, e quella di nostra Signora a Martiri ornandole di marmi, di porfido, e di serpentino, di opera di mosaico, e di vasi d'argento, e di paramenti di feta, e di broccato. Egli havea ancor'animo Perthari d'edificare dell' altre Chiese maggiori, quando ne sù d'Alalchi Longobardo Duca di Trento ri tratto. Collui insuperbito di una gran vittoria, che haveva de Bavari havuta, Alalchi mosse contra il Re suo proprio le arme. Ma fatto Pertheri tosto un'esercito rup-

pe nel primo impeto questo nemico, e dentro Trento lo rinchiuse. Et haven- : dolovi tenuto alquanto tempo affed ato, perche il nemico di notte fi fuggi via esso agevolmente prese la terra . Fù Pertheri Re così clemente , che essendosi Alalchi rimeffo, & havendo domandato perdono, non folamente li perdono, che anche Duca di Brescia lo sece. Scrivono alcuni, che nel tempo di Benedetto appariffe per molte notti frà il Natale del Signore, e la Epifania in un fereno Ciciouna stella pressoquelle, che le Virgilie chiamano. Ben crederò io ; che apparisse la stella, e crinita ancora, la quale chiamano Cometa, e che signisicaffe anche, e pretendesse alcuna cofa, ma ch'ella presso le Virgilie si vedesse non farà vero, falvo se per cofa prodigiofa, e fuori dell'ordine naturale tenere si vuole. Percioche le Virgilie incominciano ad apparir nell'equinottio di Pri-

Veluvio arde.

mavera, entrando il Sole in Ariete, che suole esser dopo la metà di Marzo, ne si viddero mai , ne si possono di Decembre , ne il Gennajo vedere . Che dal Monte di Somma poi uscisse ancora in questo tempo tanto suoco, che tutt'i luoghicirconvicini n'abbrucciò, dee meno maraviglioso parere, sapendo, che Plinio, il quale la historia naturale scrisse, ritrovandosi Capitano dell'armata

el fuo Principe, e volendo da presso questo incendio del medesimo luogo, che ancor nel suo tempo si vidde, considerare, e vedere, vi perì. Mà comunque si sia, questo bene è, che poco appresso seguirono uccisioni, rapine, incendii, e morti di Principi, e particolarmente quella di Papa Benedetto : che mai fu à tutti vivendo caro, così fu dopo la morte tenuto per fanto. Morì nel decimo mefe, e duodecimo giorno del suo Paparo, e su a'15, di Maggio nella Chiesa di San Pietro fepolto. Vacò dopo lui la fede due anni, e quindeci giorni.

#### GIOVANNI V. POTEF LXXXIII.

Creato del 685. a' 25. di Luglio.



IOVANNI V. nato in T Antiochia di Soria , e figliuolo di Ciriaco, fù quali in quel tempo creato Pontefice , che l'Imperatore Costantino nel decimo settimo del suo Imperio, morì, lasciando à Giustiniano suo figliuolo, e secondo di questo nome, l'Imperio. Nel qual tempo passando i Saracini Saracini. nella Libia, e nell'Africa agevolmente tutt'i luoghi ma-

no iii Im-

ritimi occuparono. Ma rassettate alquanto Giustiniano lecose del nuovo Imperio, e fatto un grosso esercito sopra questi Saracini ando, e pose in tanto spavento Abimelech loro Ammiraglio, che da se mandò costui à chieder la pace, e restitui nell'Africa quanto occupato haveva . Scrivono alcuni, che l'Imperatore vi facesse per 10. anni, e con questa conditione la pace, che dovessero i Barbari mandarli ogni di per tributo mille pezzi d'oro, & un cavallo con un fervo della lor natione sopra. Hora Giovanni Pontefice, ch'era di gran religione, e bontà, su per una voce da tutti eletto Pontefice nella Chiesa di S. Salvatore, chiamata Collantiniana presso Laterano, e su, come già Leone II.confecrato da tre Vescovi, che surono quel d'Hostia, quel di Porto, e quel di Veletri. Il qual costume sù da posteri poi così appunto osservato. Fecero questo Pontificato celebre due persone singolari . Felice zio di Flaviano, che sù di tanta integrità, e dottrina, che Condiperto, figliuolo di Aritperto Re de Longobardi, per honorarne la fua virtù, li donò una bacchetta ornata d'oro, e d' argento, e Giovanni Vescovo di Bergamo, che sù di tanta fantità, e dottrina, che i Re, & i Prencipi, per honorarlo, folevano levarsi in pie, e farsi di beretta. Hora Giovanni Pontefice , che e prima , e dopo nel Ponteficato visse indisposto, e mal sano, havendo composto un libretto della dignità del palllo, nel primo anno del suo Pontificato morì, e su in S. Pietto a'due d'Agosto sepolto. E la sede restò dopo lui senza capo a. mesi, e 19. giorni.

# CONONE PONTEF, LXXXIV.

Creato del 686, a' 21, di Ottobre.

Scifina vii. nella Romana Chiefa



ONONE nacque nella Tracia , fallerò nella Cilicia, & effendofi fatto facerdote Remano, di prete divento Pontefice . Perche mentre fi contende fopra la nuova elettione, e chi lipopolo favorifice Pietro Arciveícovo e l'efercito un Teodoro prete, dopo lunga contefa ne vennero finalmente infpirati da Dio à quefta conclusione di elegare Co-

none, persona certo degna di tanto grado, così per le doti dell'animo, come per quelle del corpo. Percioche egli fu eccellente di costumi, diletteratura, di pietà, di religione, e di vaghezza d'aspetto, onde per la veneranda sua canitie, e dignità d'aspetto, n'era d'alcuni chiamato Angelico. Egli su d'animo semplice, e retto, d'una giustitia, e modestia singolare, e d'una più che coffanza, e prudenza. Per la eccellenza di tutte queste virtà, che in lui erano fù tosto da tutti coloro a quali toccava, con grande applauso, e acclamatione delle sue lodi confermato. Il medesimo sece Teodoro Estarco di Ravenna : il quale morì, e gli successe in quel magistrato Giovanni Platina, il quale crederei io, che alla patria mai delle il nome di Platina su'l Cremonese. Percioch esfendo fpeffe guerre frà i Re Longobardi, e gl'Effarchi, & effendo questo luozo quali nel mezzo, frà Ravenna, e Pavia, ch'erano l'una la fedia, e la refidenza degl'Effarchi , l'altra de Longobardi , non è fuori di ragione , che qui un tempo, o combattessero insieme, o accampati si ritrovassero. Dal che sappiamo, che spesse volte si fogliono a'luoghi dare simili nomi, come nel medefimo luogo fù Vitelliana dall'elsercito di Vitellio, che vi accampò, così detta, e Bebrignano, ch'ènon molto lungi da Bebriaco, celebre per la rotta d'Otone. Maritorniamo à Conone, il quale tosto che si Pontefice, s'infermò. Pascale Arciprete, e tesoriere, e dispensatore del tesoro della Chiesa, avidodi regnare, fubornò tosto con un gran danaro, Giovanni Elsarco, perche dopo la morte di Conone lo favorifse, e gli desse il Pontificato. Giovanni tolfe il danajo, ma non ofservò poi cofa, che promettesse. E non era certo degno questo avaro Arciprete d'altro cassigo; poiche dovendo il tesoro della Chiesa per ordine di Conone dispensare in elemosine a poveri, e in risarne & ornarne le Chiefe del Signore, l'haveva speso malamente per suo proprio. e cattivo interesse. Il chee cosa di maliffimo esempio, e non può un'huomo mailimamente ecclesiastico fare cosa, che meno convenga. Non haurebbe à questo modo fatto Guberto Vescovodi Bertagna, ch'era in quel tempo di gran fantità di vita, e dottrina . Non l'haurebbe ancora fatto Teodegario Vetcovo Augustudiense, il quale per havere spesso, & all'aperta ripreso Theodorigo Re di Francia de fuoi portamenti tirannici, fù fatto morire. Non l'haurch be fatto Andoeno Arcivescovo di Roano, ch'era unico in santità, e dottrina . Questi dico, che non nell'ambitione, e nell'avaritia : ma nel Signore Dio, e nella dottrina fanta havevano tutta la speranza loro collocata a non haureb-

Giovanni PlatinaEffarco . bono quello fatto, che l'avaro, & ambitiofo Arciprete fece. Onde presso Dio.e presso gli huomini ne conseguirono poscia il premio della felicità, e gloria eterna di questa, e dell'altra vita. Mori Conone non havendo più che 11, mesi, e tre giorni tenuto il Pontificato, e fù a'ventiuno di Settembre nella Chefa di S. Pietro sepolto . Restò dopo lui la sede senza Pastore due mesi, e vintitre dì .

#### SERGIO I PONTEF LXXXV

Creato del 687. a'25. di Decembre.



CERGIOnato in Antiochia di Soria, e figliuolo di Tiberio, venne à tempo di Papa Deodato in Roma, e fù nel numero de i chierici Romani ricevuto: Per la sua dottrina poi, e diligenza nelle cofe divine, montò di grado in grado ad effere prete di fanta Sufanna à due cafe, col titolo di quelluogo. All'hora incominciò più che mai à fre-

quentare i clmiteri, e à celebrare in quei stessi luoghi; onde cosi fatto nome n' acquifto, che fu eletto successore di Conone, non già però senza altercatione. Percioche ritrovandosi diviso il popolo, una parte favoriva Teodoro, un'altra Pascale Archidiacono . E n'era già Teodoro co partegiani, e fautori suoi entrato nella più intima parte della Chiefa di Laterano, la parte efferiore dalla ottavo Capella di San Silvestro fino alla basilica della casa Giulia era da Pascale suo nella Rocompetitore occupata. In questa tanta altercatione, eriffa, era per venirfi mana fenza alcun dubbio alle mani, perche non era per ceder un punto l'un l'altro, Chiefa, fe non sforzato dalla punta del ferro, quando ritiratifi d'una parte i principali della Città, del clero, e dell'esercito, incominciarono à consultare di quello, che per rimediare à queste rivolte, fare si dovesse. E finalmente havendo bene il tutto discusso, parve loro di non dover ad alcun di questi due l'auttorità Pontificia dare, poiche mossi d'ambitione, con tanta istanza la procuravano. Etatta questa deliberatione, per volontà di Dio, senza che huomo vireplicasse, crearono Pontefice Sergio. Onde toltolo di mezo quella frequenza di gente ln spalla, lo portarono prima nella Cappella di San Cesario, e poi rompendo le porte del la Chiefa di Laterano; e cacciato via coloro, che occupata l'havevano, vi polero Sergio dentro. Theodoro, che la volontà di tutti conobbe, falutò tofto il Pontefice Sergio, e lo baciò. Il medefimo fece Pafcale, ma sforzato dalla moltitudine, che gli era con l'arme ignude gridando intorno; perch'egli andar per nefsun conto non vi volea. Questo Pascale sollecitò in tal modo fecretamente, e con meffi , e con lettere l'Essarco Giovanni . perche havefse voluto effettuare quel, che promefso gli haveva, che ne venne finalmente Giovanni in Roma, ove si ritrovò d'un subito senza darne altramente avvilo, prima per ritrovare, & opprimer li negligenti, & all'improvifo. Ma quando intefe, e ritrovò elser flato Sergio per un commune volere di tutti eletto, incominciò à far instanza, perche quello, che Paschale prometso gli ha-

Scifma

tinopoli

fatto, egli nondimeno dalla Chiefa di S. Pietro alcune cofe di pregio violentemente si to'le. Palcale adunque, ch'era di rutto questo mal cagione, essendo no Imp. fà accusato di megia, e convinto in giuditio, si della sua dignità di Archidiaconato in Coftan- privo, e confinato per penitenza in un Monafterio, dove perseverando nella medelima pertinacia cinque anni, finalmente vi mori . Giustiniano in questo un finodo mezo moltrando grandiffima incoltanza, e con Dio, e con gli huomini, pafsò contra la armatocontra il tenore della pace, che v'haveva, fopra i Saracini, & i Bul-fede Cat. gari, dalli quali havendo più ricevuto male, che loro egli non ne diede, fe ne ritornò in Coltantinopoli con grand'odio di tutto quel popolo, per non havere i modi tirannici, e fieri del governatore della Città frenati, e puniti. E ragunò un finodo, nel quale alcune cole fi decretarono, & approvarono, che poco conformi erano à quelle, che la Chiela Cattolica, e Romana teneva. Un Legato di Sergio, ch'in quel tempo à Cottantinopoli si ritrovava, scioccamente quelle cofe lottoscrivendovisi confermò, & approvò: Ma il Papa, quando

in Roma lo vidde, come colui, che non una, ma due nature in Christo credeva, e madre di Dio la gloriofa Vergine chiamava, le riprovò, e cacciò via-Di che sdegnato sorte Giustiniano mandò Zaccaria Protospatario, cioè Principe della militia dell'Imperio, In Roma, perche li menasse Sergio Legato in Costantinopoli. Il che quando i soldati dell'essarcato d'Italia intesero, tolsero l'armi, e non folamente in favore del Pontefice si mostrarono, ch'ancor poco manco, che non fosse per le loro mani Zaccaria morto, che si salvò suggendo nella camera istessa del Papa, che nel rimandò poi secretamente in Grecia all' Leontio Imperatore. Mentre passavano quelle cose in Roma, Leontio col favore di Imp. pri- Gallinico Patriarca, poste l'armi in mano alla plebe Costantinopolitana se va Giusti- rompere le prigioni, e prese Giustiniano, non solamente gli tosse Imperio ... niano dell' che ancora tagliatoli il nafo, lo confinò nel Chersoneso di Ponto. Abimelech

Armiraglio de i Saracini, che questo intese, sperando dovere per le rivolte di

frica Tiberio Imp. pri-

Saracini Costantinopoli à suo bell'agio quest'impresa esequire, se ne passò con un'Arfopia l'A- mata in Africa, dove mando tofto Leontio anche un'essercito, perche tenesse questi Baibari à dietro. Ma nato poco appresso rivolta nell'essercito ... crearono ad un tratto Imperatore un certo Tiberio Cittadino Coffantinopolitano ; il quaie se ne ritornò volando con l'esercito in Costantinopoli, e preva Leontio fo Leontio, e troncatoli il nalo, come haveva egli à Giustiniano fatto, ins dell' Imp. una prigione lo pose, rifervandolo à vituperoso oltraggio, e confinò Filippo

Duca d'-Austria muove guerra al Rè di Fracia.

figliuolo di Niceforo patritio, che nell'acquifto dell'Imperio favorito, & ajutato l'haveva, folamente perche questo garzonetto havelse a compagnifuof un fuo fogno narrato, ch'era di haverfi veduta venire un'aquila fopra, che con l'ali li copriva il capo. Il che interpretato Tiberlo haveva, che à costul l'-Imperio si destinasse. Mentre, che passano queste cose in Costantinopoli, Pipino Duca d'Austria entrò in speranza, e si fece la strada di dover il Regno di Francia occuparsi : Percioche havendo inteso, ch'un certo Bertario persona ignobile, e per cui mezo il Re Teodorigo la maggior parte delle sue cose ispediva, fosse à tutto quel Regno in odio, ne passo con grosso esercito sopra la Francia, & havendo Teodorigo, e Bertario incontra vi fece fatto d'armi, e vinfe. Bertario fi falvo fuggendo. Theodorigo, che nel regno fi ritirò, facendo col vittoriofo Pipino la pace, lo cred suo maggiordomo, e governatore del suo regno .. Inteso dopo questo Pipino, che i suoi popoli dell'Austria erano da Germani , e de'Suevi travagliati , ritornò fopra quelto nemico , e vintolo , e cacciatolo via, di nuovo nella Francia si ritorno, perche intese, ch'essendo Teodorigo morto, Childeperto il fratello havesse lo scettro del Regno preso. Fù Pipino dal nuovo Re cortesemente raccolto, & havendo in suo luogo il figli-

uolo fatto maggiordomo di Francia, tutto collerico sopra i Suevi, & i Germani, ch'havevano ritolte l'armi fi ritornò. Hora Sergio Pontefice restato pacifico, e quieto per l'efilio di Giuttiniano, racconciò la Chiefa di S. Pietro, che n' havea di molti capi bisogno, e tornò il frontispicio d'opere di Mosaico, e vi fece candelieri d'argento, & altre cofe d'oro, e d'argento medefimamente . Ritrovò una parte della Croce del Signore in una cassetta di rame, e la ripose in più ricco vafo, come ripose ancor'in più honorato luogo il corpo di San Leone , che fino a quel tempo era stato assai vilmente tenuto. Rinovo le statue de gli Apostoli, che per l'antichità erano meze guaste. Egli in effetto e racconciò, e fè di nuovo molt'ornamenti di Chiefe, che farebbe un'andar troppo in lungo, fe di tutti scrivere particolarmente volessimo. Questo Pontefice ordinò che nello foezzar dell'hostia Sacra si cantals:, e dicelse tre volte l'Agnus Del qui tollis peccata mundi . Inflitui ancora, ch'ogn'anno il di dell'Annontiata, e di S. Simeone si facesse una solenne processione per la Città, la quale da S. A. driano partiva. Mandò Damiano per Arcivescovo di Ravenna, e Berslavan do in Bertagna. Recò con la fua dottrina, & auttorità alla verità Cattolica la tuto nel-Chiefa d'Aquileia, che non afsentiva del tutto al quinto generale Concilio la Messa Scrivono alcuni, che in questo tempo foste in Leodio Lamberto persona di gran fantità fatto martire, per haver voluto riprender Pipino, che havendo moglie si tenesse in casa in luogo di moglie Alpiade sua concubina, e vogliono, che il fratello della medefima Alpiade lo facesse morire, e che ne morisse poscia costui di male infermità, ch'i pedocchi se lo mangiarono. Vogliono anche alcuni, ch'in questo tempo i Salsoni, mossi dalia virtà, e santità di Setgio venisfero primieramente al battefimo. Hora havendo questo S. Pontefice tenuto 13 nisero alanni , 8. meli , e 23. giorni il luoco del Vicario di Christo , morì finalmente , la fede di e fù con un pianto generale di tutti, che dicevano havere il padre proprio per Chrifte. duto, congran pompa à gli 8 di Settem. nella Chiefa di San Pietro lepolto. Vaco dopo la fua morte, un mefe, e 20, giorni la fede,

Agnus

Salsoni quando ve-

### GIOVANNIVI PONT LXXXVI

Creato del 701. a' 19. di Ottobre.



IOVANNI VI. di na-J rione Greco,fu in quel tempo eletto Pontefice, che Theofilato venendo in Italia fmonto primieramente efsarco. in Sicilia. I foldati Italiani, che per efferli ne'tempi à dietro mostrati quasi fempre più Papeschi ch'Imperiali, temevano, che la venuta di questo Essarco non apportaise loro qualche male, deliberarono tofto ch'

in Roma venise, d'ucciderlo. Ma Teofilato, essendofi il Papa posto in mezo per quietarli, e pacificarli, fotto questo scudo si falvo, & havendo assetate tutte le cose, se ne passo in Ravenna. In questo Gisolso Duca di Benevento con la speranza di questa discordia, che frà l'Essarco, & i foldati vedeva, prefe l'armi, e passatolene in in terra di Lavoro, prefe Sora,& Arpi-

no già nato.

cini .

ta da i Saracini.

Beda hunmo dottiffimo .

Arpino, e pose le ville à suoco, e se ne portò i greggi intieri. & i contadini Longobar. isteffi prigioni. Il Papa, che tutte queste calamità fentiva, mando tosto i fuoi do muove Oratori à Gifolfo, perche gli ordinaffero, che lasclando quello, che suo non Parmi con- era, se ne ritornasse al suo stato minacciandolo, che se altramente sacesse, fostra Greci, fe certo, ch'in breve haurebbe il flagello di Dio fentito. Spaventato per queste Giuffinia- parole Gifolfo, restitui le Terre, che prese haveva, e se ne ritorno in Benevento. Et il Papa, per quanto il tesoro della Chiesa lo soffriva un gran nume-Imp fug- ro di prigioni riscosse. Hora Giustiniano, ch'era stato da Tiberio nel Chersoge di dov' - neso di Ponto confinato suggendo di quel luogo, si ricoverò con Cacamo Re de era confi- i Bavari, il quale da principio con tanta cortesia lo trattò, che ancor la figliuo-

la gli promesse per moglie. Ma essendo poi da Tiberio con danari , subornato. e con doni si risolve di tradire il suo hospite, e genero, che così prima honorato haveva. Esfendosi di ciò avvisto Giustiniano, se ne suggi à Trebelio Re de' Spagna Bulgari : col cui favore, & ajuto fù poco appresso nell'Imperio riposto. Mentre, ch'in Europa passano queste cose i Saracini occupata la Libia, el'Africa, da i Sara- ne passarono sopra la Spagna, e la occuparono tutta, fuori che gli Asturi, & i Cantabri , i quali come furono gli ultimi popoli della Spagna, che il giogo Romano havetsero, gl'ultimi, che fi ribellafsero, e foli finalmente, che il giogo fi scotessero de'Visigothi, così furono sall'fora quelli, ch'havendo la fede di Africa, & Christo ricevuta costantissimamente con l'armi dalla furia de Saracini si difenil Regno sarono. L'Africa adunque, che dopo, che Belisario Capitano del primo Giudi Grana. stiniano la ricuperò su 170 anni all'Imperio Romano soggetta, in questo tem-

ta occupa- po sù da Saracini insieme col Regno di Granata in Spagna occupata, è già per 740. anni alle leggi, e costumi loro ubbidisce, con grandissima ignominia del nome Christiano, ede i Spagnoli specialmente, che se ben sogliono il lor valore inalzare al Cielo, fi foffrifcono nondimeno quelta vergogna sù gli occhi -Scrivono alcuni, che Beda, ch'in questitempi viveva, dolendofi di questa calamità del Christianesimo, pescrivesse a tutt'i Prencipi Christiani, perche prendessero l'armi contra questi communi nemici della fede nostra. Fu Beda nella Greca, e Latina lingua ben dotto, e per la religione, e modestia grand e ch'egli hebbe, ottenne il cognome di Venerabile. Pech'egli scrisse molte cose topra gli Atti de gli Apostoli, e sopra S. Luca, Scrisse anche un libro de tempi, e molte homilie delle quall i facerdoti della Francia molto fi fervono. Furono ancor'in questi tempi gran dotti Strabone, & Amone fratelli di Beda, l' un de quali elegantissime scrisse molte homelie, l'altro commentò il Genesi. Hora Giovanni Pontefice racconciata in Vaticano la Chiefa di Sant'Andrea, e rlarcito il tetto di S Marco, & ornato con colonne d'ambe le parti l'altare di

S. Pietro morì nel terzo anno, e terzo mese del suo Papato a'17. di Gennaro, e come voliogono alcuni martire. Ma non si sà bene da cui questo martirio soffrisfe. Fù sù la via Appia nella catacomba di S. Sabastlano sepolto. E vacò jua mele, e dicinove giorni la Sede.

#### GIOVANWI VII. GIOVANNI VII PONT LXXX VII.

Creato del 705. il primo di Marzo.



IOV ANNI Settimo I di natione Greco, e figliuolo di Platone, prese in quel tempo il Papato, che ritornato Giustiniano in Costantinopoli, in presenza di tutto il popolo fece torna in morire Tiberio, e Leontio flato, e che pri to dell'Imperio l'ha- vendette vevano. Fece anche di va- da lui fatrie maniere morlre molti te. de'nemici fuoi, e molti ne pose prigioni, de quali ogni

no Imper.

dì, sempre, che moccandosi il naso dell'ingiuria, ch'egli era stata fatta si ricordava, faceva alcuno morire. Fece ancora cavare gli occhi à Gallinico Patriarca Costantinopolitano, & in Roma lo confinò . Et in luoco di lui fece Patrlarca l'Abate Ciro, che nel suo esilio se gl'era cortesissimo mostrato. E spintodalla medefima (ciocchezza, e furore, nel qualfera prima, che l'Imperio perdeffe, ne mandò due Arcive(covi fuoi In Roma, perche al Pontefice Giovanni persuadessero, che raunasse un finodo, e quello, che gli Orientali credevano, facesse anche ricevere da gli occidentali. Ma quelli passati in Roma, e poco frutto fatto, fe ne ritornarono di nuovo in Costantinopoli. E Giovanni, come à costante, e buon Pontefice si conveniva, queste pazzie dell'Imperatore con censure, & interdetti gastigo. Si scrive, ma senza il nome dell'aurore, che Arriperto Re de Longobardi, mosso da religione, donasse alla Chiefa Romana le Alpi Cottie con quanto è da Turino fino à Genova. Altri dicono, che quella donatione fosse da Arriperto confermata. Ma non ritrovandosi della donatione cofa certa, e vanità ragionare di confermatione. Ma ritornia- Arriperto mo a Giovanni Pontefice, il qual effendo di molta eloquenza, e fantità, edi- Longobarficò in San Pietro una Capella in honore di nostra Signora, nelle cui mura d' do. opera di Mofaico furono pitture d'alcuni Santi d'amendue i lati vagamente lavo. rate, Rifece medesimamente la Chiefa di Santa Eugenia, ch'era già per la vecchiezza rovinata. Abbelli ancora d'ornamenti I Cimiterii di San Marcellino, Marco, & Damafo Pontefice. E finalmente molt'altre Chiefe di statue de Santi, e di piteure ornò. Nelle qual pitture, e statue ha veano gli artefici imitata la gravità, e dignità di questo Pontefice. Onde chi le mirava, il pareva di vedere il Pontefice istesso con le sue tante virtà su'l viso. Mori Giovanni havendo tenuto due anni, fette meli, e dieci giorni il Pontificaro; e fu sepolto a'deciotto d'Ottobre nella Chiesa di San Pietro davanti l'altare della cappella di noftra Signora, ch'egli già haveva edificata. E vacò la Sede tre meli.

## SISINIO PONTEF LXXXVIII

Creato del 707. à 18. di Ottobre.



OSINIO, o come altr Jo lochiamano, Sofimo, naro in Soria, figliuolo di Giovanni non vificipiù che ventigiorni Pontefice. Nel qual tempo dicono, che foite di monte Caffino, per la folitudine di quel luogo, il corpo di S. Benedetto rubbato, e portato in Francia. Era Sifino Lalmente gravato dalle gotte, e nelle malo, e ne i piddi, che non

ni, e ne i piedi, che non poteva, nè caminare, ne pofi il mangiare in boca; nè con tutto quello per quel tempo, ch'à lui toccò, lafciò mai di fare, e di provedere tutto quello ch'era il bene della Chiefa fanta, e del Christianes mo: ne loisment del Pontificato, ma prima ancora, che Pontefice fosse. E già haveva buona provisione di quanco biognava, per rilaturare, e riporte in miglior forma le mura della Città, e utte quelle Chiefe, ch'elso vedere per l'antichità andare in rovima quando d'un fubito la morte l'oppreface, e fiù a 2, al d'ivorembre nella Chiefa di S. Pietro (spolo). Vacidopo lui la Sede un mele, e diciotto giorni.

## COSTANTINO PONT LXXXIX

Creato del 707. a'22. di Decembre.



OSTANTINO anch eli nacque in Soria , eli nacque in Soria , e ciù figliuolo di Glovanni , e creato Pontefice in quet tempo , ch'in Roma fu per tre anni gran careftia nella quale egli fià tutti , e fipecialmente a poveri , di gran foccorfo. Onde tutti dicevano efarte fatto Coffanti-no mandato dal Ciclo , per-

che in tanto flagello, e mi-

feria non morifsero tutti.

Gria di deconfinato, e finino dal folito fuo futore, mandò nel Cherlonefo Plauritio dell'ordine del Patritti, & Ella Spatatti con un armata, perche non vi Lifeidareo in quel luogo da quattordec'anni in sì periona viva. Il

che colloro così appunto efisquirono, perche la rabbia del Principe loro fi fatiafa, e dol'asfacciti. Ne fil foliamente crudele Giufiliaino, o hancora non

vol-

volle cedere à qualunque ingrato, ch'havesse il mondo. Percioche guerregiandoco'Thraci, quel Re Trebellio, dal qual era flatotanto ajutato, e favorito di Giuftiche ricuperato I Imperio n'haveva, gl'andò in un subito nemichevolmente so niano Impra. Ma ne fù con suo danno ributtato à dietro, ne sece il suo ingrato, e mal vaggio animo efferto alcuno. E non fi muto punto della fua trifta vita paffata , perche tante calamità passasse; si mutò folamente in questo, che come non foleva prima fare, vencrò, e difensò poi la Sedia Apostolica. Percioche doven. do Felice Arcivescovo di Ravenna per ordine del Puntefice mandaine in Roma, cometi coflumava, à dar fecondo la forma ordinaria ubbidienza, erecalcitrando, e mostrando arrogantemente non volere farlo; Giustiniano che phebbe avvilo, ne scriffe tolto à Theodoro Patritio Capitano dell'armata . perche patfaffe à quell'effetto col primo tempo in Ravenna. Costui passò tosto. e vinti i Ravennati in battaglia, molte calamità lor diede; e postone Felice in ceppi, lo mando in Costantinopoli. E Giurliniano, che della fua pertinacia. & inobedienza castigar lo volle, li tolie prima la vitta de gli occhi con bacini infocati, dove lo forzava à dover con gli occhi aperti guardare, e poi in Ponto lo confinò. Ma non lodò il Pontefice questa crudeltà, ch'havrebbe voluto con piacevolezza, e non per questa via ridurre Felice ad obbedienza, Mentre, che queste tofe si fanno dal Pontefice Romano, e dall'Imperatore, Aisprando de- Aisprando fiderolo di ricupei are il Regno dell'avolo fuo, ne venne con l'ajuto de Bavari Longobar, in Italia con un'efercito, e facendo fatto d'armi con Arriperto, lo vinfe. E do. volendo con troppa fretta Arriperto fuggire, in un rapido fiume perì. Ma morendo ancora non molto poi Aisprando, con consentimento di tutti lasciò Loitprando suo figliuolo herede, e successor nel regno. Giustiniano in questo mostrando gran desiderio di vedere il Papa io mandò, à pregare, ch'à jui andalse, e li mandò à quest'effetto l'armata sua. Il Papa andò, & effendo vicino Costantià Costantinopoli, gl'usci per honorarlo otto miglia incontro suori della Cit no Papa tà Tiberio figliuolo dell'Imperatore con una compagnia regia, e Ciro Patriar- và in Coca con tutto il Clero . E vestitolo Pontificalmente con solenne pompa lo mena. stantinorono nella Città. Indi poscia parti per Nicomedia, dove doveva da Nicea l'- poli. Imperatore venire, e fù ancor qui con non minor pompa, ch'in Costantinopoli, ricevuto E venendovi poco appresso Giustiniano, non solamente il Pontefice abbracciò, ch'ancor li baciò i piedi, per honorarlo. Havendo molti di ragionato insieme di molte cose, & havendo Giustiniano i decreti de Pontefici confermati. Constantino finalmente si licentid, e sù'l partire amorevolmente ricordò all'Imperatore, che non volesse più di quel ch'era, aggravare l'esilio di Filippico, che nel Chersoneso, confinato si ritrovava, E diceva questo . perche havendo inteso, esser Filippico generoso, e prudente molto, dubitava, ch'un di qualche scandolo non ne nascesse. Ma Giustiniano, che poco a' buoni ricordi del Pontefice prestò gl'orecchi, ne mando un'armata in Ponto con animo, che fosse à Filippico tolta la vita. Ma essendosi con costui l'efercito accostato, se n'andò con l'istess'armata Filippico alla volta di Costantinopoli , e iontano dodeci miglia dalla Città fe con Giustiniano, e Tiberio battaglia, e Giustiniavincendo, amendue gl'ammazzò, e d'una volontà di tutti fubito prefe lo fcet no Il Imp tro dell'Imperio. Et havendo poi confinato Ciro Patriarca in Ponto, perche uccifo in co'l Pontefice Rom fentifse, diede quella Prelatura à Giovanni Monaco he battaglia . refiarca . E mandò tofto in Roma in scritto l'opinioni heretiche, che coffui te- Filippico neva, comandando, che datutti approvate fossero, Ma Costantino in un si- Imp. heice nodo, ch'egli ne fece, non solamente riprovò, e dannò l'opinione di Filippi- tico. co, e Giovanni Monaco, ma fece ancor'un decreto, che l'imagini di quelli Santi Padri che ne'fei Concilii passati ritrovati presenti s'erano, fossero nel portico di S. Pietro dipinte. Percioche haveva egl'intefo, che fossero per ordi-

144

ne di Filippico state rase, e tolte via per una ignominia dalle mura della Chie fa di Santa Sofia, dove dipinte erano. Ordinò ancot il Pontefice, che non fi dovesse il nome di quest'Imperatore heretico nelle scritture publiche, ne private porre, ne in argento, ne in rame, o in piombo intagliare. Ma nel primo anno. e sesto mese del suo Imperio su Filippico, da Anastagio cognominato Arthemie à forza d'arme privo dell'Imperio, e della vita. Anastagio scrisse tosto gio Imp. al Pontefice, promettendo dovere sempre essere fiero disensore della sede Cat-

Theodolio iv. Imp.

tolica, e del setto generale Concilio. Ma su ancor costui il terzo anno seguente da'snoi steffi foldati privo dell'Imper. e da Theodosio, che fù in suo luogo eletto, forzato à ricever i facti ordini, perche essendo sacerdote non potesse più all'Imperio aspirare. Teodosio, ch'era Cattolico, sece tosto riporre in luoghi loro le imagini de Santi, ch'haveva Filippico tolte via. E Felice, che come s'è detto si ritrovava confinato in Ponto, lasciando la sua heresia, se ne ritornò nella patria, e nella sua dignità, della qual'era stato deposto. Fù anche in questo tempo dichiarato, ch'il Vescovo di Pavia fosse solamente alla Sedia Romana, e non ancora all'Arcivescovo di Milano soggetto. Percioch'era frà questi due Prelati stata gran tempo grande , & ostinata contesa . Scrivono alcuni. ch'in questi tempi due Rè di Salsonia ne venissero per voto, e per religione in Roma, e ch'ivi di pelle (come io penso) morifsero. Ne molto poi ancora Costantino Pontefice morì, havendo sett'anni, e venti giorni la Chiesa retta; e fù a'dieci di Febraro nella Chiefa di San Pietro fepolto. Vacò dopo lui un mese, & undici giorni la sede.

#### ANNOTATIONE.

Costantifù il pridire di re.

Quelto Coftentino fù il primo Pontefice, ch'havesse ardimento di resistere publino Papa camente, e mostrare all aperta il viso all'Imperatore Filippico, che dopo la morte da Giuftiniano il giovane, Principe Casholico, haveva l'Imperio occupato. Percioche mo , ch' effendo quest'Imperatore nell'heresie de gli Iconomachi trascorso , haveacommandabebbe, ar- to fino al Pontefice Romano , che si dovessero per tutto l'imagini de'Santitor via . Al che il Papa costantissimamente s'oppose . E volende Leone III. che nell'Imperio sucfiftere alla celle, far il somigliante, Gregorio successore di Costantino tolle, e ragionevolmenscoperta à te a' Greci quella parte dell'Imperio in Italia , che i Longobardi , non possedevano . E fà nel 729. Gregorio III poi ch'al fecondo fuccesse , veggendosi dell'ajunto dell' gl'Imper. Oriente mancare, fù il primo, che icorreffe a'Francefi, che erano in quel tempo molto potenti , & à Carlo Martello padre del Rè Pipino chiese contra i Longobardi, (che travagliavano Roma) soccorso. Il che hebbe con la rovina del regno de Longobardi fine . E si cava tutto questo da Anastagio Bibliothecario nelle vite de fopradetti Pontefici, da Paolo Diacono nell'undecimo, e terzo decimo capitolo del festo libro dell'historia de Longobardi , da Annonio , che delle cose de Francesi scrisse, nel quinquagefimo fettimo capo del quarto libro , eda gli [Annali Coftantinopolitani . che vanno fotto nome di Eutropio , e ne fu l'auttore Niceforo Patriarca Coffantine. politano , & Anastagio Bibliothecario li tradusse di Greco in Latino .

## GREGORIOII, PONTEFICE XC.

Creato del 716. a'21. di Marzo.





REGORIO II. Ros I mano, e figlio di Marcello, facendoli à tempo di Sergio Pontefice chierico . hebbe la cura della libraria Palatina, di tanta fede & integrità tenuto era: Fatto polcia Diacono, ne palso con Costantino in Costantinopoli. Dove trattandofi di molte cofe appartenenti alla fede, cofi acutamente vi rifpofe, che ogn'uno maravi-

gliato restava del suo bello Ingegno, e dottrina. Percioch'egli fù di tanta eruditione, e facondia, che agevolmente convinceva quelli, ch'havevano opinione contraria alla verità cattollica. Hora subito, ch'egli prese il Pontificato ristorò le mura della Città, che gli anni in parte consumate, e rovinate haveva-no. Ripose in S. Pietro, & in S. Lorenzo suori delle mura i travi già guasti per l'antichità. Il medefimo fece di molte altre Chiefe rovinate, che farebbe lunga historia voler di tutte dire; alle quali se molti doni d'oro, e d'argento. Non tacerò, ch'egli rifece sà la via, che mena ad Hoslia, un monasterio non molto dalla Chiesa di S Pietro lontano, le cui rovine sino al di d'hoggi vediamo. Rifece anch'il monasterio di S. Andrea, e vi pose de' monaci, perche celebrassero le ledi del Signore. Fà lode ancor peculiare di questo Pontefice il venire i Germani al Battesimo : percioche mandò loro Bonifacio monaco, che dalle tenebre cavandoli, alla luce della verità li conduste. Et il Pontefice istesso battezzò con le sue mani un gran numero di questi Germani, che venivano in Roma. fi battet-Sforzò ancora con la fua autorità Luitprando, che da principio riculava, à confermare la dannatione di Arriperto; della quale si e parlato di sopra. Occupò Luitprando nel principio del fuo Regno gran parte della Bavaria, & affedid, e prese Ravenna. Nel tempo di questo Pontesice talmente allagoi IT e Longobar-vere, ch'entrò per la porta del nondo, e crese per la vio I en all'allagoi. Te Longobarun'huomo, e si navigò con barche non picciole da Ponte molle fino alle scale Tevere aldi S. Pietro. Durò sette giorni quest'acqua con gran danno de' Cittadini, per- iaga. cherovinò molte case, esvelse eguastò gl'alberi, e iseminati per li giardini, e per le campagne. Si ecclissò ancor in quel tempo la Luna, che di sanguigno colore divento. Una cometa ancor, che apparve con la coda volta à Settentrione, diede presagio delle suture calamità. E Gregorio per placare l'ira del Signore, e fatlo a'fuoi fedeli propitio, fe per tutta la Città molte processioni . Mentre ch'il Papa era in Roma in queste cose occupato, hebbe avviso, ch'i Longobardi di Benevento havevano à tradimento prefa la Rocca di Cuma. Di che egli turbato forte; fece tosto a'Longobardi intendere, che volesse o subito quella Rocca, che contra il tenore della pace occupata havevano, restituire, altramente havrebbono in breve il flagello, e l'ira del Signore sopra di lero fentito . E perche quefti effendo di ciò più volte richiesti , non vi davano orecchio, propose egli a Napolitani un bel premio, perche quella Rocca à

Germani

forza d'arme ricuperassero, e mandò loro un buon numero di soldati i Romani. Andarono i Napolitani all'Impresa, e ricuperarono la Rocca di Cuma tagliando à pezzi trecento delli nimici, che l'havevano in guardia, e facendone cinquecento cattivi, che li mandarono prigioni in Napoli, dove fù tosto dato a'vittoriofi foldati il promesso premio. Ritrovandosi adunque Gregorio in pace, voltò l'animo al riparare, e rifarcire de'luoghi facri, Rifece la Chiesa di Santa Croce in Gierusalem, ch'era già tutta guasta, e ristorò i portici d'ogni intorno, ch'erano già andati in rovina. Edificò da fondamenti la capella di Sulanna nel monte Celio. Dedicò dopo la morte di sua madre la casa pater. na in honore di Sant'Agata, e v'edificò un monasterio dandogli possessioni onde potessero i monaci, che stare vi dovevano, commodamente vivere. I Saracini in questo moffi dalla discordia, che frà i Christiani vedevano, passarono dall'Africa nella Spagna, e ponendola tutra à facco, e fuori, che la Granata, ch'era da' Saracini polleduta, ne penetrarono con le mogli, e co'figli

occupata da Saraci-

ptele.

quaranta mila Saracini tagliacefi .

no affediaracini .

Ravenna facheggiata da' Longobardi. Congiura in Roma contra il Papa.

Joro fino nell'Aquitania, per occuparsi quelta Provincia. Era in quel tempo celebre molto per tutto il nome di Carlo Martello figliuolo di Pipino. Percioche di più di Grimoaldo, che li morì, hebbe Pipino due figliuoli, Carlo Mia-Martello . no , e Carlo Martello; il quale folo dopo la morte di Pipino fuo padre il Regno o fue im- di Francia ottenne, benche molti contrari vi havesse, e specialmente Eudone Duca dell'Aquitania, e Chilperico, ch'era da Francesi dopo Theodorigo stato fatto lor Re. Ma Carlo Martello paffato con le fue genti il fiume Sequana & azzuffatoli col nemico, nel primo impeto lo ruppe, e pofe in fuga, s'infignori affatto di tutta la Francia. Passatone poi il Rheno, aggiunse al suo Regno i Sassoni, gli Alemani, i Suevi, & i Bavari, che egli vincendo fi fe fog-Eudone gerel. Ma havendo nuova, che Eudone havestenella Francia i Saracini chia-Aquitano mati, à gran giornate sopra quelli Barbari si mosse, sacendovi sù li confini di Tours un gran fatto d'arme, con loro gran strage li vinse. Percioche vogliono gl'historici, ch'in quella battaglia morlsfero trecento quaranta mila Saraci-

ni, edi Francesi non più che mille cento, e cinquanta. Scrivono alcuni, che molfo Eudone da un così fatto pericolo, s'accostaise finalmente con Carlo. I

Saracini tolti via à questo modo con la virtù di Martello dalle spalle della Spagna, e della Francia, ch'à pericolo di perdersi affatto si ritrovavano, tutta la Trecento rabbia, e sdegno loro per questa rotta conceputo, sopra Costantinopoli volfero, la quale Città con un numero incredibile di loro affediarono, e le furono per terra, e per mare tre anni sopra. Ma alla fine per li tanti disagi, che qu'i fentivano, e di freddo, e di fame, e d'una pestilenza, che li scemava mirati à pezzi bilmente, lasciarono l'assedio, esene ritornarono alle case loro. La mededai Frau- fima peste vogliono, ch'uccidesse de'nostri in Costantinopoli da trecento mila anime . In questo mezo i Longobardi in Italia, fotto la scorta di Luitprando, Coffanti- tennero un buon tempo alsediata Ravenna, e la prefero finalmente à forza, e la saccheggiarono; portandosene poscia in Pavia quanto qui di buono era ... to da i Sa. Onde all'hora crederei io, che portata vi fusse quella bella flatua di bronzo equestre, che le genti di quel paese chiamano il Sole del Rè. Questa è la varietà, e mutabile vicenda delle cose humane; che quello, ch'havea già Teodorigo prima, egli altri Re Gothi, e poi gl' Essarchi portati da Roma in Ravenna, fu poi d'altri in varii luoghi distratto. In Roma in questo congiurarono alcuni seditiosi contra il Pontrfice, e capi furono Basilio Giordano Cartilario.

Giovanni Suddiacono cognominato Lurione, e Marino Spatario, che in no-

me dell'Imperatore havea in quel tempo il governo del Ducato in Roma. Que-

fla congiura, perche l'Imperatore richiamò à se Marino, su per all'hora in al-

tro tempo differita. Tentarono anche i congiurati Paolo Elsarco perche vole-

vano in negotio di tanta importanza per capo haverlo. Ma (coprendoli il

trattato, ne prese il popolo di Roma le arme, e tagliarono Giovanni Lurione à pezzi, e gli altri congiurati difliparono, e difunirono. Bafilio fù rinchiufo in un monasterio, dove finì la sua vita. Ma Paolo si ritrovava forte dal Pontefice offeso, perche si li vietasse potere scuotere certe nuove gabelle . Onde . & in fecreto, e in palefe li cercava di farlo per l'ordine dell'Imperatore morire. Ma i Romani, e i Longobardi con le arme in mano lo difesero. Udendo all' hora Leone III Imperatore non potere all'aperta Il Pontefice offendere, ordi Leone ille no, che tutti quelli, che fotto l'Imperio Romano, fi ritrovavano, dovesse Imper, nero tor via dalle Chiefe, e annullare tutte le statue, e imagini de Santi Il che mico dell' diceva egli farlo, perche non fuffero i fedeli Idolatri. E graviffima pena im- imagini. poneva à chi obbedito non havesse, o in ciò contravenuto susse. Non solamente non obbedi Gregorio à cofi fatta impietà, che ancora non restò di far predicare per tutto, e ricordare à Cattolici, che per paura dell'Imperatore non si lasciassero in coli fatto errore trascorrere. Il perche animarono, e stabilirono in modo gl'Italiani, che mancò poco, che non eleggeffero un'altro Imperatore . El'autorità di Gregorio puote in ciò molto, che dubitava, che maggior scandolo non ne nascesse. In Ravenna nacque nondimeno seditione, e discordia . mentre, che una parte favorifse il Papa, nn'altra l'Imperatore, Nella quale rivolta vi fu Paolo Essarco insieme col figliuolo tagliato à pezzi. Fù in luogo di costui mandato dall'Imperatore in Ravenna Eutichio con ordine, che con promesse, e con doni subornasse i Longobardi, perche dall'amicitia, e benevolenza del Papa si ritiralsero. Ma costui, che s'avvedde, che questo negotio tante volte tentato indarno, non gli riulciva punto, per altro tempo lo rifervò. Per la qual cosa ritrovandosi il Papa di questo travaglio libero, incominciò à visitare gli spedali, e le Chiese, e à rifarcire, e rimediar a tutti quei luo ghi ch'elso vedeva, che bifogno ne havelsero'. Conchiufe ancora frà il Rede' Longobardi, e i Duchi di Spoleto, e di Benevento la paco. Percioche s'era questo Rerisoluto di ridurli amendue al verde, e tanto in lui puote l'autorità del Pontefice, che loro perdono; e perche n'era fino in Roma con l'efercito a michevolmente per ragionare col Papa venuto, dedicò in S. Pietro la fua fpada e tutte l'altre arme : che in dosso havea in segno di dover in questa concordia perseverare. Ma l'Imperatore Leone spinto di nuovo dal suo sciocco surore, di nuovo commanda a'fuol, che li portino quante statue di legno, di marmo, o di bronzo havevano, e fattone una pira, le brucciò tutte, e fece tutti quelli . che portate non gliele havevano , crudelmente morire . E perche Germano Patriarca questo atto biasmava, lo mando in esilio; e nel suo luogo ripofe Anastagio, che poco ben sentiva della fede: il quale poi Gregorio in un S nodo, che fece, privò, e lo separò, e distolse da gli officii divini, mentre, che alla fede Cattolica non ritornava. Egli da fanto, & animolo Prelato ferifse più volte all'Imp. che la ciando gli errori di quelli cattivelli, che lo seducevano. ne abbracciasse la vera fede, e si restasse di brucciare, e torre via le imagini de' fanti, per la buona memoria de' quali si destano gli huomini alla virtù, & alle loro imitatione. Srivono alcuni, ch'in questo tempo venisse d'Inghisterra in Roma Bonifacio Monaco, che sù per la sua santità fatto Vescovo, e mandato in Germania à predicare, e confermare quei popoli nella fede. Il ch'egli fececofi bene, che fù creato Vescovo Maguntino. Passato poi à predicar in Africa fù da' nemici del nome Christiano ucciso, e fatto morire. Vogliono, che fosse anche in quei tempi celebre di miracoli S. Egidio di natione Greço, e che Petronio Cittadino Romano à sue spese per un suo voto riacconcialse la Chiesa di S Benedetto che era quasi tutta per terra. Gregorio, che mentre visse, eccitò sempre col suo essempio tutti alla fantità , & alle virtà : morì finalmente, havendo ottimamente governata 16. anni, 9 mefi, & 11 giorni la navicella

di Pietro, e fu à gli undici di Febraro nella Chiefa di San Pietro fepolto. Vacò per la sua morte la sede 35. giorni. E vogliono, che nel suo Pontificato creasse 148. Vescovi.

#### GREGORIO III PONTEF XCI-

Creato del 731. a'5. di Marzo.





REGORIO TerzoSn-Friano, e figliuolo di Giovanni , prese il Ponteficato nel 759 anno del Signore con gran confentimento di tutti.Fù nella lingua Greca, e nella Latina ben dotto, e talmente penetrogl'intimi fenfi della Scrittura Sacra che non era chi più di lui valeffe, e nel predicare, e nell'interpretare delle cofe

grandi, & occulte. E non folamente con la voce, e con le parole commoveva i popoli, che non era ne ancor cofa , ch'egli havesse pormo fare per commovere , & incitar con l'esempio . ch'egli haveffe lasciato di fare. Ond'era difficile il far giudicio , s'egli più con le parole, d con le opere fosse pronto à giovare. E su cosi costante difensore de lla Cattolica , e vera fede , che ne acquistò perciò gravi inimicitie con molti Principi d'importanza, ne fi lasciò mai dalle arme, ne dalla potenza, ò dal le Papa minaccie un punto della fua coltanza distorre . Fo finalmente di tanta huma-

Greg. iii. pità, che con maravigliofa carirà abbracciava, e fovveniva con molte elemofcommuni fine i poveri; rifcoteva i cattivi, pagava per li debitori impotenti, e carcerati, ca Leone difensava i pupilli, e le vedove, perche da potenti non sossero oppressi, talme ta-Imp. e te che n'era con verità, padre, e Pastore di tutti chiamato. Subito ch'egli prelo priva. fe il Pontificato, con confentimento del Clero di Roma privò l'Imperatore dell' Imp Leone dell'Imperio, e della communione de fedeli, per haver tolto dalle Chie-Luitpran- fe le imagint de fanti, e fatte spezzar le lor statue . e per seguire la opinione do Longobardo af- de gli heretici sopra la consustantialità del figliuolo col Padre. In questo fedia Ro- mezo Luitprando Re de Longobardi , havendo prefe tutte le terre intorno ma, Rie. affedio Roma Il perche Gregorio non potendo per terra , per effer tutt'i paffi il prefi, mandò tofto per mare à Carlo Prencipe della Francia, pregandolo che, Paya per più tofto che poteffe, veniffe à loccorrer la Chiefa fanta , e Roma , che in quelin le frette fi ritrovava . Solevano prima i Pontefici , quando loro qualche neceffità oscorreva all'Imperatore Costantinopolitano riccorrere. Il che Grego-

Francia Carlo rio in quelto tempo non fece per le ragioni dette di fopra, e perche all'hor a Leone talmente assediato, e astretto da Saracini di Costantinopoli si tirrovafà levar le va, ch'egli havea anzi d'effer soccorso bisogno, che in atto si ritrovasse di poteaffedio da refoccorrerealtrui, per queste cagioni avvenne, che all'hora primieramente Roma, la difisadella Chiefa dall'Imperatori di Costantinopoli alli Re della Francia

si trasferifie . Tolto adunque à Carlo à preghi di Gregorio la difesa della Chiefa, mando toflo à pregare il Rè Luitprando suo amico, e compatre, che levalle l'affedio di Roma, enon travagliaffe il Pontefice, che non bavrelibe

potuto cola più grata farli, & al contrario non fi farebbe potuto fare maggior dispetto. Compiacque il Longobardo à Carlo, e si levò dall'assedio. Percioche facendo prima frà loro lega infieme, havea Carlo mandato nella Lombardia Pipino suo figliuolo, perche gli havesse Luitprando toso ( come all'hora costumavano ) il capello, e fossero diventati compadri insieme , ch'è una certa specie, e vincolo di affinità. E Luitprando n'havea rimandato con molti doni il fanciullo al padre. Quietate le cole d'Italia, fi mosse Carlo fopra i Borgognoni li vinfe, foggiogò, e chiamò per modestia amici, e confederati. Oppresse i Frisoni idolatri, occupò, e tosse a' Visigoti Lione, Arli, e Marsiglia. Il perche essendo da Visigoti in loro ajuto chiamato Anthemo Re de Saracini, vi venne con grosso elsercito, e passato il Rhodano, prese Avignone à forza, per doversi di questo luogo, come di una rocca in questa imprefa servire. Carlo, che questo intese, si voltò tosto con un'esercito, & recuperò a untratto Avignone, tagliando tutti quelli Saracini à pezzi, che in guardia questo luogo havevano. Indi pastando sopra Narbona, dove intendeva . che si fosse Anthemoricoverato, l'assedio. Ma havendo poi avviso, che A. moreo Saracino, e Rè di una parte della Spagna, veniva in soccorso di questo assediato nemico con grosso essercito, passo co suoi nella valle Corbaria non molto indi lungi, e dov'era una commodissima campagna, per sar giornata . Amoreo, che pensò, che Carlo come disperato della salute suggito sosse , armesrà nella valle entrò, & offerse la battaglia a Francesi. Non la ricusò Carlo, ben. Carlo che vedesse, che il numero de i nemici quasi infinito fosse. Et essendo ficra- Martello . mente buona pezza dall'una, e dall'altra parte combattuto, perche Amoreo, & i Saragich'era frà i primi mori, se ne posero le sue genti in suga, e ne su gran parte nel-ni con vit-le paludi, e nelli stagni vicini, dove per salvarsi suggirono, tagliati à pezzi : toria de à Anathemo, per sua buonas orte una barchetta trovò, e passato nella Spagna Francesi ulteriore, come disperato, poseà ferro, e suoco tutte l'Isole, ch'egli toccò. Corpo di Quasi nel medesimo tempo il corpo di S. Agostino ch'era 250, anni prima, S. Agost, quando i Vandali corfero, e pofero in rovina l'Africa, stato da Hippona por portato tato in Sardegna, fu da questa Hola da Luitprando trasferito in Pavia, & in Pavia. in un'honorato luogo ripolto. I Saracini domi da tante rotte, dentro del Pireneo si ritennero. Il perche tutti quei Visigoti, ch'havevano la Spagna citeriore con una parte della Gallia occupata, vedendosi abbandonati, in potere di Carlo ne andarono. E cofi i Goti, che quafi 300, anni fignoreggiato haveano quafi furono del tutto estinti, fuori alcuni pochi, che suron da Barcellonesi sal- tutto estinvati. Scrivono alcuni, che Luitprando mandasse à Carlo un soccorso delle ti. genti, e che se ne ritornassero questi dopò la vittoria carichi di preda à casa . In questo servendosi Gregorio della quiete, che gli si dava, si vosse tutto ad abbellire, & ornare le Chiese di Roma. Egll pose da man dritta, e da man manca dell'altar di San Pietro fei colonne di onichino, che più magnifico lo resero. Et in queste colonne travi inargentati pose, ne'quali con uguali distanze le figure del Salvator nostro, e degl'Apostoli collocò. Edificò una capella nella medesima Chiesa, e vi ripose delle reliquie quasi di tutt'i Santi; e volle ch'ogni di vi si celebrasse; e che nelle segrete della Messa queste parole si dicesfero. Quorum solemnitas in conspeciu tua Maieflatis celebratur Domine Deus nofler toto in orbe terrarum &c. Le quali parole hoggi nelle segrete i sacerdoti non dicono. Donò anche a quell'istessa Chiesa molti vasi d'argento. A sue spese ancora per suo ordine fà fatta un'imagine di nostra Signora d'oro col figliuolo in braccio, e collocata nella Chiefa di Santa Maria Maggiore Rifece il tetto di San Grifogono, e in questo luogo pose molti monachi perche ogni di vi celebrassero la Messa, & i divini officii. E diede loro delle possessioni da poter vivere. E parte rifece, parte edificò dalla prima pietra molti monasteri, dando a

monaci la regola, nella qual viver dovessero. Ristorò le mura della Città, che erano per l'antichità andate in gran parte per terra . Il medefimo fece à Centocelle, ch'erano per la rovina della fua muraglia quasi state abbandonate à facto. Ordino, che qualifenza intervallo, e da i preti hebdomadarii, e dai monaci di S. Pietro si celebrasse. Onde si vede esfere state in molti luoghi vicine le celle de i monaci, e de i preti secolari, che à gara con grandissima diligenza al Signore servivano . E Gregorio havendo sempre fatto . e nelle cote di Dio , & in quelle de gli huomini tutto quello, che ad ottimo Pontefice conveniva, in capo di 12. anni, di 8. meli, e 24 giorni del fuo Ponteficato con gran dispiacere di tutti morì, e fù con lagrime di tutto il popolo in S. Pietro a 28. di Novembre fepolto. Ne vacò la fede dopò la morte fua più che 8 giorni .

## ZACCARIA PONTEFICE XCII.

Creato del 741. al primo di Decembre.



Z ACCARIA Greco di natione, figliuolo di Policronio, e frà gli ottimi Pontefici annoverato. Perche fù di una benignissima natura . d'una maraviglicia foavità nel conversare; & amo molto il clero, & popolo di Roma. Fù tardo all'ira, pronto alla mifericordia, à nessuno tele male per male; maad imitatione del Salvatore vinfe in bene il male, e talmente, ch'essendo fatto Pontefice, tutti quelli, che haveva prima havuti inimi-

ci, & emuli, cumulò di premi, e d'honori. Et havendo nel principio del suo Pontificato ritrovata Italia accesa di guerra, mandò tosto s suoi Legati à Luitprando Rè de Longobardi, che con un'efercito travagliava Transamondo Re de i do Duca di Spoleti. E perche non fecero i Legati effetto alcuno , andò effo in persona, accompagnato dal clero Romano in Sabina. Vogliono, che otto miglia fuori di Naroi gli uscisse il Reincontra, per honorarlo, e che smonil Duca di tato da cavallo, a piè fin dentro la Città l'accompagnasse. E'l di seguente dopo la Messa fece il Papa publicamente un'elegante oratione, nella quale dimo-Spoleti. strava quello, che ad un Re Christiano, & in pace, & in guerra si acconveniva di fare. Di che vogliono , che il Re talmente fi commovesse , che in

poter del Papa ifteffo tofto rifpofe l'accomodare della pace. Havea il Re pri-Duca di vato Transamondo del Ducato di Spoleti, e ne haveva già investito Agran-Spoleti, e da suo nipote. Onde a preghi del Pontefice su ricevuto Transamondo in gra. tia, e fù di Duca, che prima era fatto sacerdote. Furono à Romani restituifatto Chie- te le lot terre de Sabini, che da questo Rè erano state occupate. Fù refa Narni, & Aocona con quanto da trenta anni à dietro si havevano i Longobardi

nella Tofcana occupato. Furono anche riposti in libertà tutti quelli, ch' Luitprando erano in questa guerra stati fatti cattivi . Usbancor questo Pontefice mara-Rè de' vigliofa humanità col Rè ; percioche invitatolo a mangiare feco, non fù Longono cortefia, nèhonore, ch'egli lafciafee di fatli. Partendo poscia indi il Rè Rè de

Longob comband

tutto quietto con tutto il suo esercito, poco tempo passò, ch'egli morì, e sit nel trentesimo secondo anno del suo regno. Fu certo Principe degno d'un si gran stato; perche fù savio, prudente, e di gran configlio, e così valoroso. e pronto di mano, che non era foldato, che l'avanzasse in questo. Fù ancor Rachisto in modo giusto, e clemente, che non si discernea facilmente, quale di queste Rè de due virtù più in lui rilucelle . Aldebrando luo nipote li luccesse nel regno , il Longobatquale mori in capo del festo mete, e iù per un confentimento di tutta la natio- di lailando ne eletto Re il Duca Rachisio, Principe di gran lode cesì nella vita, e costumi il Regno si fuoi, come nell'integrità, e bonià dell'animo. Si rinovò ancor frà quello Re, fa Monaco e'l Papa la lega : al che questo Rè , come religioso Principe , benignissimamente venne. Nel quarto anno poi del suo regno ispirato da Dio, lasciando il reeno life monaco, confortando la moglie, e i figliuoli, che ancor effi doveffero il fomigliante fare . Aftolfo suo fratello occupò il regno , e come colui , ch'era affutillimo, e serocissimo, incominciò à travagliare con l'armi tutti gli Rè de' flati d'Italia, e quel del Pontefice, e de Romani specialmente, che s'ingegna. Longobarva di farlo à se soggetto. Inquesto ritrovandosi Carlo Martello gravistima. di ferocisti mente infermo, à persuasione de gli amici divise à suoi figlinoli gli stati , che mo . occupați fi haveva. A Carlomano, ch'era il maggiore, lasciò la Suevia, el' Carloma-Austria : à Pipino la Borgogna , & una parte della Francia . Il Martello , che no , e Pifù di gran valore, e prudenza, morì nella villa Carifisca appresso il fiume pino, e Ifari nel XXXV. anno del fuo officio di Maggiordomo di Francia, e fu fepol. Grifone fito in Pariginella Chiefa di S. Dionigio . Hebbe ancor di un'altra fua prima gliuoli di moglie un altro figliuolo chiamato Grifone , il cui nome , e costumi di pari an. Carlo Mar davano. Percioche soleva rapinare, e pascersi dell'akrui. Onde mosse guer. tello, sueraa fratelli, e follecitò lor contra l'Saffoni, feroce, e bellicofa natione. Ma al pa-tentrando Carlo, e Pipino con efercitonella Saffonia, fecero loro foggetto Teo-dorigo Principe de Saffoni. Dopo quefa imprefa paíso Carlomano in Roma, dove lafciata la gloria, e'l fasso de regni humani, se n'andò à vestire muove monaco di San Benedetto in Monte Cassino. Pipino, che haveva tutto l' guerra animo volto al regnare, mandò i suoi Oratori al Papa, pregando, che con fratelli l'auttorità fua il regno di Francia li confermasse. Il Papa, che non si era Carlomadimenticato del servigio, che havuto haveva dalla Francia, e dell'antica no si fa benevolenza, che stata era frà i Pontefici passari, e Principi di questa fami- monaco di glia , procuro , e confermò con la fua auttorità nel DCCLIII. anno della S. Benedet falute nostra à Pipino il regno di Francia . Onde dell'Officio di Maggior- to . domo, ch'era in Francia dopo il Rè il primo, hebbe Pipino Secondo, il Regno, dal quale i Refuccessori hebbero l'origine. Dicono, che Carlo, il fatto Re quale come si è detto, s'era fatto in monte Cassino monaco, venisse con di Francia altri suoi monaci in Roma à pregare il Papa, che col suo mezo potessero ri- del 753, haver il corpo di San Benedetto, che era stato già dimonte Cassino rubato. e si trovava in Francia nel monasterio Floricense. Il Papa si contentò, e scrisse à Pipino in Francia E Pipino, perche haveva inteso, che era già stato que- Corpo di

fto fanto d'alcuni monaci subbato î, ficontentò , che fufice di nuovo in Italia S Bendesporato. Zaccria, che fuedevada ogni parte la pace, rifece, e rifaccimo lo porato te Chiefe, che fi redevano ogni di rovinare. Editicò da fondamenti la torre , in Italia. el portico, che salì Chiefa di Laterano, dove fece, e ciancelli, e le porte di bronzo. Enelfrontifptio del porito fi la terra habitata deferitta. Rinovò quetto Pontefice le flatue, & temprini del'inati, che per l'antichità erano turte gnafte; accrebbe, & corrò la Chiefa di Laterano: riflorò la libraria Palatina, & ad ogni Chiefa affegnò lefu entare, con de haveficto l'elio per le lampadi. Donò all'altare di San Pietro un vellimento facerdotale tutto d'uro ritefio, e di semme, e nel qualtera la natività del Salvatore noltro diprin-

K 4 ta.

Papa Venetiani. chc.non vendano fchiavi Christiani

deli.

ta. Edificò la Chiefa di S. Gregorio in Velabro, & vi ripose la testa di questo fanto . Edificò la Chiesa di S. Cecilia sù la via Tiburtina , 5. miglia lungi di Roma, nella quale Chiefa drizzò una Capella in honore di S. Ciro Abbate . E le diede possessioni, onde potessero i sacerdoti vivere, Rifece il tetto di fant'Eu-Vieta il sebio, ch'era nel suo tempo andato per terra. Ordinò, che ogni di nel palagio à di Laterano si dessero eleemosine a poveri di qual si voglia qualità: Vietò sotto pena di icommunica a Venetiani, che non dovefsero vender fervi Christiani a Saracini, e Gentili, come solevano prima fare. E perche non pensiamo, ch' egli in stato così sublime si dimenticalse delle buone lettere, tradusse di Latino in Greco quattro libri di Gregorio in dialogo, perche ancor i Greci havessero onde imparare il modo, e la forma di viver bene. Havendo con tanta integria gl'infe- tà, e general benevolenza di tutti governata 10. anni, e 3. mesi la Chiesa, finalmente morì, e sù a's 5. di Marzo nella Chiesa di San Pietro selpolto . Vacò dopo lui la fede 12 giorni.

#### STEFANOII PONTEFICE XCIII.

Creato del 752. a'24. di Marzo.

E STEFANO III. detto II. PONTEFICE XCIII.

Creato del 752. a' 30. di Marzo.



C TEF ANO II. Romano. de figliuolo di Costantino. digrado in grado per gli ordini ecclefiastici al Paparo monto, benche dopo la morte di Zaccaria fubito il popolo creaffe un cerro Sectanoprete il qual nel ter 20 giornodestandos di dormire, mentre che incomincia a disporre delle fue cofe familiari . fopragiunto da una appoplefia morì. Doppo lui fù in S.

A (to) fo Rèdei Longobare ravaglia i Romani

II. portato sù le spalle (cofi à tutti accetto ) nella Chiefa del Salvatore in Laterano, e poi in San Giovanni. Egli era di fingolar religione, e prudenza, amò forte il clero, rillaurò molte Chiefe, fù diligente scrittore, e predicatore della dottrina Chrittiana padre de'poveri, difenfore delli pupilli , e nelle cofe, ch' egli prendeva à fare, di grande animo, e costanza, non già però pertinace. Egli sforzò prima con parole, e con doni di placare Assolfo, che non restava di travagliare del continuo le terre el contado di Roma. Percioche questo avaristimo Re voleva che il popolo di Roma li pagasse un tributo d'un pezzo d'oro per testa, il perche fu forzato il Pontefice à ricorrere a gli ajuti stranieri, e mandò prima è fuoi Legati in Costantinopoli all'Imper. Costantino, perche contra Astolfo . che tutta Italia travagliava, lo soccorresse, che haveva già presa Ravenna, capo dell'Essarcato, con gran parte della Romagna. Ma perche poco quito Principe fi curò di man farli il foccorfo , ancor che richiefto più volte ne fuse , il Papa à Pipino Re di Francia man do perche da Astolio ottenesse .

Maria Maggiore ad una voce del clero, e del popolo eletto. Stefano III detto-

Papa Stefaco iii. va in Francia Carlo

Magno .

sh'effo potesse per lo stato de Longobardi passare in Francia Astolfo a prieghi di Pipino gli concesse. Perciò si pose Stefano in viaggio, e giunto in terra di Franciagli ulci incontra, per honorarlo Carlo figliuolo di Pipino, che fù poi dalle gran cofe, ch'egli fece, cognominato Magno . Gli ulci anco incontra Pipino tre miglia fuori della Città. E (montato à terra, e baciato riverentemente i piedi del Papa, non gli si distolse mai dalla staffa, finche dentro la Città lo conduste, e lo ripose nella camera stella, dove albergar doveva. Altolto, che dubitò, che per cagion del Papa non li dovesse dal Re di Francia venire la guer. ra, mandò totto Carlomano il Monaco à Pipino Il fratello, perche li per- Pipino Rè fuadesse, che non volesse ad istanza del Papa muover a Longobardi la guerra di Francia Ma Pipino non folamente non prestò al fratello gli orecchi, che anche in un Monasterio di Vienna lo confinò, dove il povero Monaco non molto poi d'affan querra à i no. e di dolore morì. In quello mezo perche la stagione dell'anno, che era, Longob.in non fosfria, che si guereggiasse; Pipino non volendo al debito della antica ami- Italia ad citia mancare, mandò i fuoi Oratori ad Aftolfo, perche da fua parte li ricore iftanza del daffero, el'ammonissero, che volesse restituir quello, ch'esso in Italia occu- Papa, pato havea del Papa, e de Romani, altramente l'haurebbe esso frà poco tempo rihavuto con l'arme. Hora perche Astolfo poco prestò a questi ricordi l'orecchi, tolto che la Primavera comparve paísò Pipino con un'efercito sopra Longobardi, mandando avanti foldati alla leggiera, che cacciassero via le guar- Pavia asdie del nemico dalli paffi, e chiuse dalle Alpi. Venutone poscia giù nelle came seduara da pagne del Milanefe, e havendole tutte corfe, e postole, a suo bell'agio à sac- Pipino Rè co. senzarirrovare chi punto gli ostasse, passò sopra Pavia, ch'era la residen- di Francia. za delli Re Longobardi, e l'affediò, e combatte contra Affolfo, e gli altri . che v'erano dentro, e la difensavanno. Stefano, che hebbe compassione delle tante calamità, nelle quali questo pertinace Re, e gli altri di quel popolo fi ritrovavano, da se stesso ad Astolfo la pace offerse, pure che restituite quel lo, che gli havea tolto. Astolfo, che inferiore si vidde, accettò l'offerta, e Rèdi Loncon solenne giuramento promesse dovere restituire più di quello, che gli si gobardiasdomandava. Penfando Pipino, che a questo modo reffasse il Pintefice so sedia Rodisfatto, feiolto l'alsedio, nella Francia, fi ritornò, lasciando Vareno, per ma contra che come arbitro di questa pace l'affettualse. Stefano dunque, e Vareno cre- la data fedendo, che dovelse il Longobardo da se stesso in breve effettuare quanto de. promesso havea, se n'andarono in Roma. Ma Astolfo fatto subito un'eler. Turchi escito d'ogni sorte di gente, andò lor dietro, edentro Roma gli assediò, po cono à nuo nendo i borghi, e tutti que'luoghi d'intorno à fuoco, e'n royina. Onde vi acquisti hebbero questi luoghi quasi più danno da questo tumultuario insulto, che del 755. non nehavevano in 344 anni della declinatione dell'Imperio fin a quel tempo sentito . Esfendo dunque di nuovo Pipino pregato dal Pontefice, che vo. . . lesse in soccorso di Roma contra la perfidia , e rabbia d'Astolso mandare un'elsercito, con la maggior prestezza, ch'egli puote, fece un'elsercito per Redi Fiaquest'essectio. In questom-zoi Turchi, che miglior stanza cercavano, nel cia torna DCCLV anno dinostra (alute passaron sopra gli Alani prima, poi sopra consisterationale di calcului di c i Colchi, egli Armeni , gli vinfero , e foggiogarono . Il medelimo fecero to in lislia de popoli dell'Asia minore, e sinalmente de Persiani ancora, e de Saracini. Scrivono alcuni, che questi Turchi sossero Scithi, e di quelli particolar mente, che Alessandro Magno con sbarre di ferro frà li monti Hiperborel effaresto di rinchiufe. E questa ragione vi aggiongono, che qui Alessandro, come in una Rayenna mandra, quella indomita natione ne rinchiudelse Hora date i Turchi, e i Sa alla Chiefa racini molte rotte l'un l'altro, vennero finalmente alla pace, e vifù frà gli accordi questo, che i Turchi, che habitarebbono nell'Asia, sossero Saracini chiamati . Et à quello modo i Saracini con animo più ripofato sofferfero, che i Turchi

e vintt i

nell'Afia regnaffero, e con speranza ancor, che haurebbono in breve la setta e superstitione Mahometana accettata, cosi vedevano gl'ingegni, e le nature loro pronte al male. Ma ritorniamo à Pipino, che venendone in Italia gli fi fe incontra Greg Secretario dell'Imper. Coffantino IV. & in nome del suo Princicipe l'avverti, che se avvenuto fosse, ch'egli vinti i Longobardi havesse, non pensasse di dover al Papa, & a'Romani dare l'Essarcato di Ravenna, che dell' Imperatore di Costantinopoli era, se ben l'havevano contra ogni debito i Longobardi occupato. Rispole à queste parole Pipino, che non era per altro venuto in Italia, che per farcola, che al Papa, & al popolo di Roma fodisfacesse: e che perciò havrebbe operato tutre le forze fue per giovare loro. Palsò dopoquesto fopra Pavia, e vi affedio cofi ffrettamente Astolfo, che lo sforzò in breve à dovere le passate conditioni della pace accetare. Onde fù reso l'Essarcato a'Romani con quanto e frà l'Appenino, e'l Pò dal Piacentino fino alli stagni di Venetia, e iutto quello, ch'e frà il fiume Isara, l'Appenino, c'i mare Adriatico . E di più di questo anche tutto quello, ch'haveva Astolfo in Toscana . & in Sabina occupato Pipino , che s'era alle radici dell'Alpi fermato con animo di non partire fin che rel'ituito fi fosse; quanto restituire si doveva, benche lascialse l'Abbate Holcando in Italia con una parte dell'elsercito, perche

che lafciafse l'Abbate Holeando in Italia con una parte dell'elsercito, perche
Defide, non musisse il Longobardo volontà, non ne paísò nondimento el Apip prima ,
110, eRa-, ch'egli intendelse, che avanti che al Papa, & a Romani fodisfatto fi foise, ,
chilio con-. Atbilio netla caccia di apoplefia lafciata la vita havefse. Defiderio, che abbatono il Duca di Toicana, runno totto un elsercito di Longobardi, per occuparfi il reregno. Il medelimo fece Rachilio fratello di Afollo, e che noi detto habbiamo
che cià refata Monaco fi foise. Coltri fi feguito da tutti quelli della fian astio-

Defide- ne, fuori che dai Longobardi della Toicana. Defiderio, che fi vedeva i infeio Rèda i riore, moltecole al Ponterice & a Romani promette, per haverli info favo-Longobar- re, & ajuco. Onde fu tofto dal Papa, e da Romani mandato l'Abbare Holdcado AR achifio, percheda lor pare gali commandates, che deponetgia l'arme, e deffe à Defiderio obbedienza. E cofi fù finalmente reflituita Faenza, e Fettura Ferrara al Pontefee. & Il nome dell'Effagrato mando, che da Nariete funche

Ferrara Ferrara al Pontefice, & Il nome dell'Efasrato mancò, che da Natice finche della folio pigliò Ravenna, era centofettana anni durato. Ritrovandoli fisefano in pace, e con grofso acquiflo delle cofe, ch'haveva alla Chiefa, & a' Romani ricuperate, fece un finodo per riconofere le pecorelle del gregge Chrifiano, & loto Paffori; e calligò gli eranti, ma con clementa riducendoli alla via dritta, e clanta, & infegnando à gli ingnoranti la verità, e quello, che fita bene ad un Vefevo odi fare, quello, che ad un prete convenga, & & gli altri Chierici tuti medefinamente. Ordinò le Letanie per placare l'ira divina, volle, che il primo Sababto s'andafei in proceffione da lanta Maria Maggiore,

bene ad un Vefcovo di fare, quello, che ad un prete convenga, & à gil altri Chierici tutti medefinamente. Ordino le Letanie per placare l'ira divina, volle, che il primo Sabbato s'andafee in proceffione à lanta Maria Maggiore, il fecondo à San Pitto, il iterzo a S. Paolo. Rifece alcune Chiefe, che nelli safedio, che tenne Affolio intorno a Roma, erano flate foolse, e mal trattate, non ricupred gil proèl e reliquid ed Santi, che il Longobardo fen inhavera portate in Paria, e ripofilele con molto bonore in alcune Chiefe di quella Città. Per tutte quelle viei libunon, e fanto Ponrefice Sefano merito prefos Dio, non mancò alla patria fua, & operò per tutto il gregge Chrifliano, e mori finalmente, non altramente da utuli pianto, che fuo nommune lo padre perdutto havefiero, e fil dentro San Pietro a's 6. d'Aprile fepolto. Tenne il Pontifica-to cinque anni, « tu merce. E vacò dopo la fum morte 23, giornila fede.

#### PAOLO I. PAOLO I PONTEFICE XCV

Creato del 757. a'29. di Maggio.



D AOLO Romano, e frátello di Papa Stefano II. nel Patriarcato imparò i coflumi, e la dottrina ecclesia. stica sotto il Pontificato di Gregorio II e di Zaccaria dalli quali fù infieme col fratello al diaconato afsunto . Hora morto Stefano, e cercandofi del fuccessore, alcuni anteponevano Theofilat. to Archidiacono, altri dicevano, non doversi alcuno a

Paolo anteporre, perche al fratello succedesse, si per la integrità della vita, come per la sua molta dottrina. Hora dopo lunga contesa su per consentimento di tutti Paolo folo eletto, e fù nel tempo, che reggeva Costantino, e Leone il figliuolo l'Imperio. Era Paolo di benignissima natura, e singolare clemenza, & imitando il Salvatore nostro, non refe ad alcuno mai male per ma- ix, nella le, anzi col bene vince va i cattivi, dalli quali spesso era oltraggiato, e trava. Romana gliato. Fù di tanta humanità, e pietà, che di notte ne andava con due o tre Chiefa. fervitori per le case de poveri infermi , e con parole , e con elemosine animandoli, ajutandoli, & à dover ricuperare la fanità. Visitava anco spesso le prigioni, e pagando per quelli poveri debitori, che non havevano modo di fodiffare, da quelle calamità li cavava. Difensava le vedove, e i pupilli aggravati, & ingannati dalli avvocati, e giudici loro, e con elemofine li fostentava, e manteneva. Egli con molta celebrità del clero, & anco del popolo di Roma ne portò il corpo di Santa Petronilla figliuola di San Pietro infieme col fuo marmoreo sepolero, nel qual'erano quelle parole scritte. Tetronilla filia dulcissima, dalla via Appia in Vaticano, e la collocò nel tempio già di Apollo, ch'era in capo della Chiefa di S. Pietro. In questo havendo l'Imperatore Costantino fat- Costantito per tutto torre via le imagini de Santi, e fatto morire Costantino Patriarca no Imp. di Costantinopoli, che a questa sua Impietà si opponeva, & in luogo suo creato Patriarca Niceto Eunuco suo di questi sacrilegi seguace, il Papa, che non voleva per quanto à se toccava, mancare al bene della religione Christiana mandò i funi Legati à Costantinopoli ; perche persuadessero da sua parte all'Imperato-re, che riponesse le imagini de Santi, che tolte haveva; e veggendolo stare sul duro, lo minacciastero con le scommuniche. Costantino perseverando nella Rede fua offinata pertinacia, non folamente i buoni ricordi del Papa non afcoltò, Bulgari che anco si pacificò co Bulgari, e ne tolse nella gratia sua Sabino loro Re, solamete perche costul imitando la sua impietà tosse anco egli via le imagini sacre IV. Imper del regno suo. Havendo poi tolto seco à parte l'Imperio Leone il figliuolo, che fù quarto di questo nome, & al quale havea data per moglie Hirene gentil don- Imperatrina Atheniele, e la più bella donzella, che in quel tempo folle, si strinse in le- ce. ga co'Saracini, per farne a 'Christiani Cattolici dispetto. In questo mezo Pipino si fe soggetto Tasillone Rede Bivari, & accettò nella sua amicitia i Sasfoni, con questa conditione però, che sussero obligari di mandarli 300. cavalli, ogni volta che li foss: occorso di dover far impresa. Guerreggiò Pipino un gran

\$cilma

Sabino

Re di Fraim prese.

tempo con gli Aquitani, e finalmente per ritrovarsi esso assai vecchio, diede à Carlo il figliuolo, ch'era garzonetto, il carico di questa impresa. E Carlo la cia , e fue reco à fine con molta gloria , e dopo questo prefe a forza Borbone , Chlaramonte, e molte altre terre d'Alvernia, Pipino, che come dicevamo, era afsai vecchio. e grave d'anni, molto appresso lasciando due figliuoli Carlo, e Carlomano morì. In questo tempo vogliono alcuni, che Astolfo Rède Longobardi morifse, il quale, come di fopra accennamo, si portò di Roma in Pavia molti corpi de Santi, a quali le loro cappelle edificò anche un Monasterio di Monache dove le sue figliuole à Dio dedicò. Egli amò molto i Monaci, nelle cui braccia nel festo anno, e quinto mese del suo regno morì. Fù nel principio del regno assai feroce, & audace, nel fine poscia si moderò. E sù di tanta letteratura, che ridusse gli editti de Longobardi in leggi. Successe poi, come s'e detto, nel regno Desiderio Duca di Toscana nel tempo, ch'era già il valore des Affolfo Longobardi incominciato ad effeminarli , e perderli per le delitie . Havendo Paolo Pontefice rifatte alcune Chiefe, che n'andavano per l'antichità in rovina, anch'egli in San Paolo morì a'vent'orto di Giugno nel decimo anno, e primo mese del suo Papato, e sù con solenne pompa in Vaticano portato . Vacò

Longobardo .

#### STEFANOIV O III PONT XCVI

Creato del 768. a' 15. di Agosto.



la sede un'anno, & un mese doppo la morte di lui.

S TEFANOIII. Siciliano, e figliuolo di Olibrio, prele nel DCCLXVIII. Pontificatto, età dotto, e nelle attioni humane maffimamente nelle cofe ecclefia. fliche, molto atto, vigilante, e costante . Egli venne fanciullo in Roma, per ordine di , Gregorio III. fi fe Chieric o, e monaco nel monafterio di S. Chrifogono

dove imparò il modo del ben vivere, e la dottrina delle cofe facre. Chiamato, & poi assunto al Patriarcato di Laterano da Papa Zaccaria, perch'era nota à tutti la vita, e la dottrina, di lui, fù fatto prete col titolo di S. Cecilia; e perch'era di fuprema bontà, & atto molto nel maneggiar i negotii, Zaccaria, Stefano, e Paolo lo volfero fempre appresso di loro, essendo poi morto Paolo, col quale sempre sino all'ult imo spirito si ritrovò, Desiderio fatto già con l'ajuto di Papa Paolo Re de Longobardi, perche si vedeva per la morte di Pipino sciolto da ogni paura, che l'avesse potuto tenere à freno, persuase a Totone Duca di Nepeso, che quando non havesse con subornationi potuto, havesse con l'arme, e violentemente Costan-Desiderio tino suo fratello eletto Pontesice. Venutone adunque Totone con un esercito i re Longob. Roma, col favore di alcuni principali, ch'egli agevolmente con danari, e con promesse subornò, creò Pontesice Costantino. Furono alcuni, che à costui an-

tepofero un certo Filippo, che su subito à forza dal grado tolto. Fu ancor Gregorio Vescovo Prenestino sforzato ad ordinare Costantino, che era Laico, &c

a dovere ungerlo, e consecrarlo Vescovo . Percià , dicono , che miracolosa-

mente a questo Vescovo si seccarono le mani in modo, che non se le poteva accostare alla bocca. Havendo Costantino ostinatamente retto il Papato un'anno, Scisma x. il popolo finalmente da gran idegno, e furore mosso, lo deposero, e su in suo Costantino luozo di una voce di tutti Stefano eletto . Fu perciò Costantino publicamente Antipapa . nella Chicia del Salvatore menato, & in prefenza del popolo deponendo l'habito Pontificale con la debita, e folita folennità, fù dentro un monafterio mandato , perche ivi tutto il restante della sua vita privatamente vivesse . Dopo quello fù Stefano nella Chiefa di S. Adriano a tre fori confecrato da tre Vescovia e da tutto il Clero, e popolo di Roma vero Pontefice falutato. Et egli volendo i costumi di alcuni cattivelli correggere, che si ingegnavano di macchiare con le arti loro la integrità, e fincerità della Chiefa Rom fece bandire un Concilio . e scrisse in Francia à Carlo, che havesse voluto di quel regno col primo tempo mandarvi alcuni Vescovi di fanta vita, e dottrina - Il medesimo scrisse à tutti gli altri Principi Christiani, i quali tutti obbedendo, gliene compiacquero.Per la qual cofa fù in Laterano ragunato il Goncilio. Nel quale; furono molte cofe difcuffe fopra il raffettare , e riordinare le cofe di S. Chiefa . E perch'effendo stato subornato Desiderio, e per opera di Paolo Asiarca huomo dell'Imperat di Costantinopoli ogni di si vedevano sorgere in Roma nuove rivolte; perche desideravano costoro di ritirare l'animo de Romani dall'affettione del Re di Francia all'Imperatore, ne furono molti dall'una parte, e dall'altra morti, e fu Coftantino (benche Stefano fe ne sdegnasse, e vi ostasse) da quelli della fattione contraria privo de gli occhi. Così fe n'era posto in surore il popolo, che à cosa,che il Papa dicesse, non obbediva. Fù adunque Costantino chiamato nel Conci-fano lio. e accusato, che non havendo ordine sacro alcuno havesse il luogo di San detto iii. Pietro occupato. Egli riversò tutto questo errore sopra il popolo, especialmente fopra alcuni ribaldi, che fpinto, e sforzato ve l'havevano. E stando inglnocchioni gittato à terra, e chiedendo humilmente perdono, moffe quanti v' erano à compassione, e si perciò facto andar via , e rimesso il suo negotio al giorno seguente, perche si potesse meglio, e più maturamente consultare di quello, che fare sopra ciò si dovesse . Risornando il di seguente Costantino nel Concilio, e di un'altra volontà diffe, che ciò, che egli fatto haveva, feguendo l' esempio de passati prelati satto l'haveva, percioche Sergio Arcivescovo di Ravenna, e Stefano Arcivescovo di Napoli, di laici erano à un tratto stati a questa dignità assunti. Sdegnato il Concilio per questa sfacciarrezza di Costantino . lo cacciarono, con vergogna fuori, e cutto l'animo volfero à riordinare le cofe della Republica Christiana, annullando prima, che altro facessero, tutt'i decreti di Costantino. E sù ordinato per un consentimento generale di tutti, che non potesse alcun laico alla dignità del Pontificato ascendere sotto pena di scommunica, falvo, che per li gradi de gli ordini ecclesiastici Fù ancor ordinato che chiunque si ritrovava haver in tempo di Costantino dignità Vescovale havita dalla prelatura cadesse nell'ordine, nel quale prima si ritrovava. Et essendo dal popolo la lor vita, e dottrina approvata, venissero di nuovo alla Sede Apostolica, che li consecrarebbe. Il medesimo su fatto de preti, e de Diaconi à quel tempo ordinati. Ma fù victato, che non potesse alcuno di coloro à maggior grado ascendere. Il che credo io , sù ordinato per dubbio , che qualch'errore , o qualche fetta non ne nascesse, come da un fonte di discordia, e di seditione . Fu ancor ordinato, che ciò, che fatto Coffantino nel . Papato haveffe, fuffe irrito, e nullo, fuori, che il battefimo, e'l chrifma. Finalmente fu annullato il Sinodo di Costantino, nel quale si era frà i Greci concluso, che si togliessero via dalle Chiefe le statue, l'imagini de Santi, e sit ordinato, che si riponesfero, e ridrizzassero per tutto, e vi fu esfecrato; & iscommunicato quel Sino do perniciolo, nel qual fi faceva in questa parte delle flatue, peggiore la condi-

Cancilia Laterano fotto Ste-

tione di Dio, che quella degl'huomini. Percioche s'è bene riporre a mortali fe ilane, perche fi fiano bene operari per la Republica per non mostrarci de'lor fers glingrati, molto più quello a Dio fare fi dee; il qual fe fuffe poffibile, dove amo haver fempre su gliecht, si per quel, ch'egli hà fempre fatto ; e fà pri la generatione humana, come per quel che la natura divina merita per fe fletia. Hora fatto quello, fu appuntato, che il di seguente si facesse una sole ne n' processione, rendendo gratie al Signore, e placandolo se ritrovato si fusse sidegnato con i peccati de gli huomini. Si fece questa processione da San Giovanni Laterano à San Pietro, con universal divotione, & vi andò il Papa scalzo, con entri gli altri Dopo la procettione, fece fubito il Papa, & in voce, & in iscritna in ma- to publicare quanto s'era nel Concilio fatto, & ifcommunicare rutri quelli , che teria delle quanto s'era nel Concilio fatto, non approvavano. Ma effendo poco appreffo

in Ravenvato.

Arcivesco- morto Sergio Arcivescovo di Ravenna, occupò quella dignità Michele officiale della medefima Chiefa, ma laico, col favore del Re Defiderio, e di Mauritio Duca d'Arimino, i quali n'erano con un gran danaro stati subornati, ancor che il Clero desiderasse, e dimandasse Leone Archidiacono . Hebbero ancor ardimento costoro di mandare in Roma i loro Oratori con danari , per subornare il Pontefice , perche il medesimo Michele consermasse . Ma Stefano non folamente ributtò idoni , e le offerte , che ancora iscommunicò publicamente Michele, s'egli non rilasciava il luogo, che contra ogni debito occupato s'haveva. Michele nondimeno tanto nella possessione si mantenne, e persevero, quanto hebbe qualche cofa, o facra, o profana da donare all'ingordo Defiderio, che lo favoriva. Onde havendo poi il Pontifice mandati i fuoi Legati in Ravenna congli Oratori del Re di Francia, ch'erano a questo effetto passati in Italia, e fatto intendere la fua volontà a quel popolo, & a gli altri, che MIchele favorivano, fubito fu Michele deposto, & assunto in quel luogo Leone. che fù confermato dal Papa. Il quale essendo perciò occultamente da Desiderio travagliato, & offeso, pregò Carlo, che facesse à Desiderio motto, perche si restalse a qualunque modo di offenderlo. Lo fece Carlo di buona voglia, e cal-Imprese damente: mà non puote con le arme il Longobardo frenare, per esserli morto felicemen Carlomano il fratello, col quale haveva due anni quietamente regnato, e per te fatte da ritrovarsi perciò folo in molte Imprese ad un tempo istesso intricato ; percioche

ao,

Carlo Ma- paíso fopra l'Aquitania, la qual impresa era da suo padre stata incominciata, & esso sini la impresa, e quella Provincia si soggiogo e do mò Guascogna, che nell'Aquitania si comprendeva. Passato poi il Pireneo, e scacciati via i Saracini, ne passo oltre fino al fiume Beti, dove fino al di d'hoggi i Saracini di Granata si mantengono. In questo Stefano diligentissimo Pastore, e vero successore di Pietro, & imitatore di Christo, morì l'ultimo di Gennajo, havendo governata la Chiesa quattro anni, 5 mesi, e 27 giorni, e su nella Chiesa di S. Pietro sepolto . E vaco la Sede doppo lui nove giorni .

#### ADRIANO ADRIANO I PONTEF XCVII.

'Creato del 772. a'19. di Febraro.



DRIANO figliuolo di A Tendoro nobilifimo cittadino Romano, prefe il Pontificato con generale applaufo di tutti , e non degenerò punto da i fuoi maggiori. Percioche di grandezza d'animo di configlio, di dottrina, e di fantità di vita si può à qual si voglia eccellente Pontefice comparare . Onde dubitando il Re Desiderio della

grandezza di questo Papa mando (ubito à fargli ragionar di pace, e d'amicitia . E Adriano , che conosceva la suprema perfidia di questo Rè, differi la conclusione di questa pace in altro tempo. In questo essendo Carlomano morto, Berta sua moglie invidiosa della felicità di Hildegerda moglie di Carlo, a perfualione di un certo Adoario moglie di fe ne fuggi co'figliaoli fuoi in Italia al Re Defiderio, dal quale fù honorevolmente raccolta, perche sperava costui dover esser per questa via più sicuro dalle arme di Francia, e credeva, che con favorire, & anteperre i figliuoli di Carlomano. havessero tolto do vuto i Francesi prendere contra il Re Carlo l'armi, se havesse mai Carlo pensato d'offendere lui . Ma non havendo poruto d'Adriano Pontefice ottenere, che havelse i figliuoli di Carlomano unti, e dichiarati contra la Re, si volletutto alla forza. E passando sopra lo stato di Ravenna, ch'era a Romani foggetto, prese Faenza, e Comacchio à forza. Governava all'hora Ravenna il luo Arcivescovo con tre Tribuni, i quali mandarono tosto volando a chiedere ajuto al Papa . Mandò prima il Papa , e con messi , e con lettere a persuadere, e ricordare a Desiderio, che si susse dovuto contentare del suo stato, e lasciare le cose della Chiesa in pace. Inteso poi ch'egli havesse già preso Urbino, Sinegaglia, e Gubbio, incominciò a minacciarlo, e a dire, che pre-Ro haurebbe havuto il flagello di Dio fopra, poiche haveva così leggiermente la fe dal Rè lega rotta . Ma non diceva altro in tante minaccie il Longobardo, se non, che Desiderio, bisognava, che il Papa divenissesso parteggiano, e amico. Percioche non haveva alfro intento, che dall'amicitia di Carlo distorlo. Onde non potendo questo ne con preghi , ne con promesse ottenere , minacciava à doverne di corto porre l'assedio a Roma. Che già era in Spoleti venuto con Aldegisio figliuolodi Carlomano, e diceva publicamente volerne per sodisfare un suo voto, passare col suo esercito quietamente in Roma. Ma il Papa fatto tosto portare dentro nella Città tutte le reliquie, ch'erano per le Chiese suori di Roma, mandò tre Vescovi a Desiderio, perche sotto pena di scommunica lo minacciassero, che non dovelse per nessun conto ne confini di Roma entrare . Il Readunque , che del slagello di Dio dubitò, se ne ritornò tosto a dietro nella sua Lombardia . Has Carlo Mavendo in questo Carlo inteso dal Papa quanto passava in Italia mandò i suoi O ratori à Desiderio, perche dovesse al Pontefice, & à Romani restituire quanto loro contra ogni debito tolto havea, altramente farebbe con efercito passato in Italia, e forzatolo à far per forza quello, che di fua volontà fare non voleva E perche vi fcolse Defiderio gli orecchi, fi fece dall'una parte, e dall'altra gran-

Carlomano fugge in Italia al Deliderio Chiefa.

Berta

gno in Ita-

Defiderio de apparecchio. Ma Carlo mandatà una parte delle genti per lo monte di Gioda ve ad occupare il paso dell'Alpi , passò col resto dell'efercito con mara vigliosa Carlo Ma- celerità per il passo di Monsenite in Italia. Et incontrandosi con Desiderio, che gli si oppose , lo ruppe , e pose in suga , e ne saccheggiò , e prese tutta quella gno. contrada . Disperato Desiderio per questa rotta de fatti suoi , si rinchinse in Pa-

via, mandandone la moglie, e figlioli in Verona. All'hora il popolo di Spole-Longobar- ti, di Rieti, e tutt'i Longobardi che nella Umbria habitavano, udita la caladi fi danno mità di Defiderio , fe ne vennero in Roma ad offerire fe ffeffi , & à fottoporfi con quanto havevano al Pontefice Romano, giurandone folennemente all'ufanal Papa.

za loro, ch'era col mozzarsi i capelli, e la barba, Ancora, Osimo, e Fei mo Verona, e secero il somigliante. Et à quei Longobardi, che vossero restare in Roma, su moltealtre assegnata una parte di Vaticano, perche vi potessero habitare, dove poi con-Citià della corfero di tutta Italia altri Longobardi, che qui di vivere elefsero. Hor Carlo. Lonbardia lasciato Bernardo suo cugino all'assedio di Pavia, col resto dell'esercito passò da esso in Verona . La quale Città non passò molto , ch'in potere di Carlo si die-Carlo Ma- de : & Aldegisio figliuolo di Desiderio all'Imperatore di Coltantinopoli se ne gno . fuggi. Prese Carlo, e recate nella divotione sua quasi tutte le Terre di là dal

Pò, alla volta di Roma si mosse perdovervi celebrar col Papa la festa del la Carlo Rifurrettione del Salvatore nostro, che s'accostava, Et essendo vicino alla Cit-Magno và tà, gli uscirono incontra per honorarlo da tremila Giudici, che cosi chiamavano in quel tempo tutti coloro, che arti fozze non effercitavano . Adriano 1º aspettò col suo Clero sù le scale di S. Pietro, e con ogni humanità, e benevolen-

za lo raccolle, nè puote fare, che i piedi non li baciasse. Indi n'entrarono nella Amicitia Chiefa di S. Pietro , egiunti sù l'altare, giuraronol'un l'altro Carlo , e'l Ponfra France- tefice, e i Franceli, e i Romani di dover una laida, e perpetua amicitia fervafi,e Roma- re frà loro, e tenere per communi nemici tutti coloro, che ogn'un di loro ofni. fendelsero. Entrato poi Carlo nella Città, vilitò divotamente tutte le Chiefe,

& à tutte le fe qualche dono . Il quarto di pol con più ampi privilegi folenne-Donatione mente glurando confermò la donatione, che haveva già il Re Pipino, suo Padal dre fatta à Gregorio Terzo. Et la donatione, come il Bibliothecario scrive fa Rè Pipino di quanto nella Liguria si contiene dall'antica, e rovinata Città di Luna fin'alle Alpid'Italia, e con questo l'Ifola di Corsica, e tutto quello, ch'è frà Lucca, e Parma, & il Friuli con l'Essarcato di Ravenna, e col Ducato ancor di Spoleti. e di Benevento. Dopo quello con gran buona gratia del Papa se ne ritornò in Lombardia fopra Pavia, & in capo del festo mese del suo assedio l'hebbe a patri-

E mostrandosi con Desiderio clemente, il Regno li tolse, non già la vita, e lo confinò con la moglie, e co'figliuoli in Lione. Volto poi (opra Arachi Duca di Benevento, e genero di Defiderio, perche havesse in queste rivolte soccorso il funcero, in breve lo sforzò à chiedere la pace, e n'hebbe per oftaggi due fuoi fiil Re Defi- glinoli.

E nel ritorno, che faceva : falito per divotione à monte Cafino, confermò finano in quanto era flato à S. Benedetto da gli altri Principi donato . Quietate a questo modo le cofe d'Italia, e lasciate sermissime guardie ne'luoghi opportuni delia Lione . Lombardia, fe ne ritornò carico di preda, e di gloria nel fuo regno di Francia, menandofene feco, e la moglie, e i figli voll di Carlomano il fratello, i quali egli

Paolo sempre honorò, e trattò, come persone del suo sangue. Ne menò ancor seco nel Diacono, e la Francia Paolo Longobardo Diacono della Chiesa di Aquileja, ch'era per dottrina fua stato sempre a Desiderio assai caro , e donatoli la libertà , lo tenne fuoi cafi . appresso di se qualche tempo honorato. Ma avvedutosi poi , ch'egli procurava Destramente la suga di Desiderio, lo confinò in Italia nell Isola di Tremiti donde dopò alquanti anni fuggì, e si ricoverò con Arachi Duca di Benevento. Quì a prieghi di Adelperda figliuola di Desiderio, e moglie di Arachi, ag-

alla Chicfa, confermata Carlo Magno.

Pavia prefa da Carlo Magno & derio con-

gionse due libri all'historia di Eutropio, che su dall'Imperio di Giuliano fino a primi tempi di Giustiniano. Essendo poi morto Arachi se n'andò in monte bardi per-Cassino , e menatosi tutto il rimanente della sua vita santamente passò , dono il Re ferivendo spesse volte à Carlo eleganti lettere , e tutte piene di humanità , e gno intrane hebbe anch'egli cortesi risposte . Perderono i Longobardi il lor Regno in lia Italia 244 anni dopò, che acquistato l'havevano, e sù nel 776. anno della sa-lute nostra. Carlo senza porvi dimora in mezo, si mosse sopra i Sassoni Idolatri , perche ribellati nella sua assentia si fussero. E havendoli fatto 30. anni domati da guerra, ancor questa volta gli vinte, e gli sforzò ad accettare la fede di Chri. Carlo Man fto. Volto poi sopra Spagnuoli, ch'erano ancor dalla fede nostra alieni, pre- gno. fe Pampalona, e Saragosa a forza, e li diede a' soldati a sacco. E non era per lasciar quietare punto i Spagnuoli, se ancor essi la fede di Christo compitamente non accettavano . E ritornandoli dopo questo nella Francia, nel passar spagna a. de' monti Pirenei ne gli aguati de Gualconi fi ritrovò. Nella qual battaglia firetta da benche ogni sforzo facesse per non haver danno, vi perde nondimeno Carlo Ma-duesuoi principali Capitani Anselmo, e Eugibardo. Vogliono alcuni, che gno à farss anche Rolando vi moriffe, ch'era figlinolo di una forella di Carlo, e valorolife Criftiana fimo Cavaliere, dopò haver fatta de gl'inimici gran strage. S'egli di fete mo- Rolando rifse, come si dice, ò pur di ferite, non si sà certo. Vinti finalmente i Gua nipote di fconi da Carlo fentirono il debito caftigo della loro ribellatione, e perfidia. Carlo Ma-Taffillone Duca di Baviera, e genero di Desiderio con l'ajuto de gli Hunni, gno Guach'esto procurò, moste a' Francesi la guerra: ma Carlo con la folita sua celeri- sconi detà prima a fine le recò, che incominciata fusse. Et havutone gli ostaggi, an- mati da che a coltui la pace concesse. Mentre, che nella Francia queste cose passava. Carlo Mano, in Oriente Costantino si in fermò di lepra . Onde forse nacque quella opi- gno Leo. nione vana della lepra del gran Costantino per la somiglianza del nome. Egli ne iv. Im. lasciò morendo suo successore Leone IV. il figliuolo, che in modo di gemme si perasore. dilettò, che tolle quante gioje erano in S. Sofia, e le ne fece una pretiolissima, e greve corona, la qual'egli portava cosi spesso, che o per il peso, o per la frigidità di quelle pietre pretiole, che vi erano, di un lubito fi infermò . Il medefimo crederei lo, che nell'età nostra avvenisse à Paolo II che in modo di queste pietre fi dilettò, che ne cumulò tante nella fua mitra, che per pefo di loro, e per il sudore, ch'egli per la sua grassezza faceva, ne acquistò quella subita apoplesia che lo cavò dal mondo. Hora morto l'imperatore Leone, Hirene sua moglie, e il figliuolo Costantino prele l'Imperio Nel Concilio, che sù di 350 Vescovi fatto la seconda volta in Nicea, ordinarono, che tutti quelli, che ce, e Codicevano doversi torre via le imagini de fanti, susero per sempre iscommunicati. Ma Costentino lasciandosi non molto poi sollevare d'alcuni cattivelli, lo ... feguendo le vestigie del padre, rivocò questo fant'ordine del Concilio, e tolse affatto a sua madre il governo, e maneggio dell'Imperio. Havendo poi ripudiata sua moglie, si reco à letto Theodora sua ancella, e la orno della corona dell'Imperio. Sollecitò i fuoi Capitani, che teneva in Italia, perche movesfero sopra i circonvicini l'armi. Ma Carlo con la sua auttorità per un solo melso, che lor mandò, li fece star faldi. Percioche in quel tempo si trovava Carlo con un'esercito in campagna, per andar sopra gli Schiavi, e gli Hunni, che meritamente da hora innanzi chiamaremo Ungari, perche con le vinti da lor correrie costoro tutta la contrada presso al Danubio ne travagliassero . Carlo Ma: Et havendoli Carlo vinti, e domi, ne paísò fopra la Franconia Patria de suoi maggiori, perche indi tolsero i Francesi la loro origine, e'l no cesi della me , e con poca fatica fotto il fuo dominio la pose. Qui su due anni ap- Franconia. presso in nome del Pontefice da due celebri Vescovi Theofilato, e Stefano raunato un Sinodo di Vescovi Francesi, e Germani nel quale su derogato, e ripro-

Saffoni

Hirene Imperatrie fuo fig:luo

gno Fran-

Feliciana del tor via l'imagini facre. Et Adriano, che si ritrovava sicuro da'

tumulti; e spavento delle guerre, con l'autorità di Carlo, si volse tutto ad abbellire, e ornare la Città, e le Chlese. Ripose il corpo di S. Paolo in un'arca d' argento, & ornò d'un panno di broccato l'altare di S. Pietro nel qual panno era intesta , edipinta l'historia, quando l'Angelo liberò S. Pietro dalla prigione . Rilaffrico di marmi l'atrio di S. Paolo, ch'era tutto guafto per l'antichità Ordino. che ogni di si deste il mangiare a cento poveri nell'atrio di Laterano . nel qual era dipinto un gran numero di poverelli, che mangiavano. Rifece ancora con groffa spela alcuni aquedotti, ch'erano per l'antichità, e per la malignità de gli huomini già guasti, e rotti, e ne fu uno frà gli altri l'Altentino . col quale già Augusto conduste per la via Claudia venticinque miglia l'acqua del lago Alfentino in Trastevere, più per uso de giardini, della Naumachia. e delle Therme, che per beverla, per esser quell'acqua mal sana à bere. Condusse ancor questo Pontefice per la via Aurelia in Vaticano l'acqua del lago Sabatino, che ancor' Angolare chiamano, da tre angoli che pare, che faccia, preche i facerdoti di S. Pietro fe ne fervissero ad ufo della Chiefa, e per lavarne i piedi a poveri nel Giovedì fanto, quando ad imitatione del Salvator nostro fi fa quest'atto. Serviva ancor tal volta quest'acqua, cadendo giù dal Gianicolo. a far macinare i molini . E che fulse il lago Sabatino chiamato anch' Angolare dalla compra che fece Pola Rutilia, fi sà chiaro, dove fi dice, ch'ella con questo patto comperò un podere sù la riva del lago Sabatino, o Angolare, che tutto quel terreno, che per lo disseccare del lago restalse in secco, accrescesse al podere di Pola per ogni verso, che avvenise. Racconciò ancor Adriano l'aquedotto dell'acqua Giulia, che per la via Latina per zii, miglia ne viene in Roma, e come Frontino vuole, riceve in sù l'acqua Tepula, che da Tufculano si piglia. Ristorò ancora l'aquedotto dell'acqua Claudia, che per la via di Subiaco 38. miglia di Roma si toglie da due copiosi fonti, e ne condusse una parte di quest'acqua in Laterano nel battisferio del Salvatore. Rifece ancor l' aquedotto dell'acqua vergine, che per la via Collatina la recò 8. miglia di lungo in Roma. Rifarcì i tetti di molte Chiefe, che per l'antichità mostravano volere tofto andar in rovina. Mentre che era il Pontefice à tutte queste cofe intento, in modo il Tevere allagò, che da' fondamenti ne gittò la porta Flaminia à terra, e spezzò ilponte di Antonino Pio, ch'è frà il Gianicolo, e l'Aventino .e sià da gli antichi chiamato Sublicio. Il medesimo fece di molti altri edificii della Città, e de gli alberi istessi, e de' seminati, che se ne portò giù suriosamente nel mare. In questa tanta calamità usò gran diligenza il Pontefice, mandando per tutto barchette con provisione di mangiare per quelli, che non potevano uscir di casa, E cessata l'acqua, ne consolò, e con parole, e con fatti coloro, che molto danno havuto ne havevano, e spese cento libre d'oro nel risarcire la muraglia, e le torri, ch'erano cadute. In effetto non lasció Adriano in tuttta la vita sua di sar quanto ad un buon Prencipe, o ad notottimo Pontefice si conviene , poiche con ogni sforzo la religione Christiana disensò , e la libertà de suoi Cittadini mantenne, e la vita de poveri pupilli, e delle afflitte vedove soften-

tò, e disese. Morì finalmentre, havendo con tanta lode tenuto il Ponteficato 23 anni, dicci mesi, e diciotro giorni, e sù as 26 di Decembre con gran

pompa nella Chiefa di S. Pietro sepolto.

Tevere allagò

#### ANNOTATIONE.

Nel Ponseficato di Adriano effendo vinto,e fatto prigione da Carlo Magno Defiderio Rè de Longobardi, mancò quel Regno, che er a durato più di ducento anni in Italia Sono di ciò auttori Anastagio Bibliotecario nella vita di Adriano, & Annonio nel 60.70. & 71. c. del 4 libro : Eginardo nella vira di Carlo Magno, e l'Abbate IIfpergenfe . Dopò di S. Pietro non fu Pontefice , che vivelle più di Adriano . Pereioche, come dallo scritto, che si vede nel suo sepol cro, si cava, visse Papa vintitre anni, dieci meli, e dicifette giorni . Il qual fepolcro è in S Pietro con uno epitafio di molti verfi latini, fatto da Carlo Magno, e che altro non contiene, che le lodi della bontà . e fantità di questo Pontefice .

#### LEONE III PONTEFICE XCVIII

Creatoidel 795. a'26. di Decembre.



no, e figliuolo di Azzupio, fù meritamente della dignità del Pontificato adorno. Percioch'egli infino da i fuoi primi anni fi allevò talmente nella disciplina Ecclesiastica, che sù degno di esfere in questo caso a tutti gli altri anteposto. Fà di più casto, integro, facondo, e cosi gran fautore delle persone letterate, che

EONE Terzo Roma-

Imperatrice imprigiona il figliuolo, e

d'ogni parte con premii a se gli attraheva, e maravigliolo piacere della lor con l'accieca versatione sentiva. Fù sua propria natura visitare gl'infermi, e confortarli a patienza, soccorrere i poveri con elemosine, consolare gli afflitti, correggere glierranti, e nella buona strada con salutiferi ricordi, & eloquenti Predicationi ridurli . Fù di natura cosi benigna , che ogni huomo amava , non ne odiava alcuno, era tardo all'ira, presto ad havere pietà, e fiero difensore, e procuratore delle cole Ecclesiastiche, e dell'honore divino. Fù per un commune consentimento di tutti il giorno di San Stefano creato Pontefice: e con domati da grandi acclamationi fù il giorno feguente nella fedia di San Pietro collocato . Carlo Ma-Ne'medesimi tempi Hirene madre dell'Imperatore Costantino, non potendo eno. Adelpiù la malvagità del figliuolo foffrire, tanto più , che alcuni Cittadini ve la fonfo Rèd' spingevano, ritornata in Costantinopoli, privò della vista il figliuolo, & in Asturia una priglone lo pose, dove il cattivello miseramente morì, pagando il sacrile- prende glo, e la empietà contra la propria madre commessa . In questo mezo essen. Lisbona . do Carlo per la ribellione di molti popoli da molte parti travagliato, mandò Papa Leo-Pipino il figliuolo sopra gli Ungari, il quale li vinse in molte battaglie, e li ne preso forzò finalmente à venire fotto il glogo. Adelfonfo Re di Afturia , & di Ca- maltrattalitia, havuto un foccorfo da Carlo, vinse in una battaglia i Saracini, e to eposto prese Lisbona a forza. Il perche quelli, ch'erano alla guardia di Barcellona, prigione intesa la vittoria di Adelsonso, subito a Carlo si arresero. Da un'altra parte in Roma. Henrico Capitano di Carlo diede rotta a Bavari che travagliavano il Friuli,

Ungari

In questo mezo, mentre che Leone Pontefice celebra col Clero, e'ipopolo follennemente in Roma le processioni ordinate da S. Gregorio, su per ordinate di Pascale Primicerio, e di Campulo prete, che gli havevano orditi gli aguati sopra, presso S. Silvestro preso, e spogliato del manto Ponteficale, talmente battuto, e pello, che fù creduto, che gli havelsero gli occhi, e la lingua tratti, e posto poi finalmente in ceppi nel Monasterio di S. Erasmo. Ma egli su poco appresso per opera d'Albino suo cameriero cavato destramente di questo luogo, e menato travestito in Vaticano. Dove tanto tempo stette nascoso, e secreto fin che Vinegilio Duca di Spoleti, che secretamente vi sù chiamato, nel menò leco nel suo stato, accompagnato sempre da molte genti, perche per camino non li folse violenza usata. In Roma non potendo quei seditiosi oprarfi contra Leone, & Albino, ne spianarono le case loro da fondamenti. Et tan-Papa Leota era la loro temerità, ch'hebbero tanto ardimento di passare i Monti, dove intendevano, ch'era Leone andato, per accusarlo a Carlo, che in quel tempo Carlo Ma- co Sassoni guerreggiava, e che in altro tempo questa discettatione, e querela

ne col fa-

ma,

gno torna differ). Ne mandò bene in Roma il Pontefice assai sicuro, & honorevolmente nella Sede accompagnato, promettendo dovere anch'esso in breve passarvi per rassettarne un poco le cose d'Italia. Egiunto Leone à Ponte molle, gli usci tutto il le. Clero, e popolo di Roma incontra, per honorarlo, e fargli festa del suo rivor-Carlo Ma- no, e con molto piacere nella Città l'introdussero, & accompagnarono. Non gno in Ro- paísò molto tempo, che venendone Carlo per quel di Maguntia, & di Norimberga nel Friuli, dove diede un grave castigo al popolo di Trivigi, che haveva morto Henrico suo Capitano. Et havendone in luogo di questo creato un' altro, fe ne venne prima in Ravenna, e poi in Roma, dov'era con gran defiderio aspettato, e dove entrando non fu maniera alcuna di honore lasciata a dietro, che a lui fatta non fosse. In capo poi di otto giorni in presenza del popolo, del Clero, e di quante genti di Francia, e da tutta Italia concorse v'era-

no volle dentro San Pietro intendere da quanti Prelati quivi erano, che cofa pareva loro: e che opinione havevano della vita, e de'costumi di Leone Pontefice. Alche tutti ad una voce risposero, che la Chiesa Apostolica, ch'era capo di tutte l'altre, non si doveva d'alcuno, ne massimamente da Laici giu-

Carlo Ma- dicare. Intefa Carlo questa risposta, si restò dal giudicio, ch'esso credeva, che eno Imp. fi dovelse del Papa fare. Ma Leone, che oltre modo lo defiderava, montato coronato all'hora in un pulpito; e tolti in mano gli Evangelii, giurò effere di quanto Papa gli si opponeva , innocente . E su fatto questo atto a'13. di Decembre nel Leone Im- MCCC anno della falute noftra. Mentre che paffavano in Roma quefte cofe, per. dell' Pipino per ordine di Carlo suo padre passò sopra i Beneventani, che guidati da Occidente Grimoaldo lor Duca i loro convicini travagliavano . Ecoli fatte rotte lor die-Pipino Re de, che si rinchiusero finalmente nella Città, dove havevano a pena forze da d'Italia . difensarsi. Pipino, per ritrovarsi alla incoronatione del Resuo padre, lasciò Vinegifio Duca di Spoleti, che maneggiafse in suo suogo la guerra, & esso in

Roma fi ritornò, Percioche defiderofo il Papa di mostrarsi grato con Carlo , dal quale haveva cosi fatti servigi ricevuti , veggendo poco atti gl'Imperatori di Costantinopoli a sapere il titolo dell'Imperio mantenersi , onde n'haveva Roma, e tutta Italia infinite calamità sofferte; dopo la Messa in San Pietro con volontà di tutto il popolo dichiarò a voce alta Imperatore Carlo, e del diadema, dell'Imperio l'ornò, facendo il popolo di Roma le folite acclamationi, e dicendo. A Carlo Augusto incoronato da Dio, Magno, e pacifico Imperatore, vita, e vittoria. Il Papa seguendo la solennità, l'unse medesimamente e con lui ancor Pipino, ch'egli solennemente creò, e dichiarò Rèd'Italia. Havuta Carlo la bacchetta dell'Imperio fà il giuditio di Campulo, e di Pasquale; e vuole, che come rei della congiura fatta contra il Pontefice, debono etr-

essere fatti morire. Ma il Papa, ch'era tutto clemente, ottenne che lor si donasse la vita, e fossero solamente per castigo confinati in Francia. Hora dopo questo non mancarono di quelli, che persuasero à Carlo, che dovesse cacciar affatto tutti i Longobardi d'Italia. Ma perche questa cosa ne facile, ne sicura parea, per ritrovarsi molti popoli d'Italia, milti, e congiunti di sangue, e di Divisiona parentela con loro, deliberarono a Carlo, e Leone, che in quella parte fola dell'Impemente dovesse il nome de Longobardi rimanere, dove havea questa natione par rio fra Care ticolarmente la fedia havuta. E Pipino ritornato fopra Benevento , perche in lo Magno. vano alquanti mesi lo combatte vosse lo sdegno sopra Cività di Chieti, e presela & Hirene à forza la faccheggiò, e spianò. Di che spaventati, gli altri intorno, gl heb. Imp. be agevolmente , che si arrese Ortona , e poi ancor Luceria , dove prese Gri- Greci . moaldo Duca di Benevento, che per dispiacer poco appresso morì . La Imperatrice di Costantinopoli in questo mezo mandò i suoi Oratori in Italia, perche ftringessero amicitia e lega con Carlo: e fù frà loro con questi termini l'Imperio diviso, che Hirene quella parce d'Italia havesse, che incominciando da Napoli da una parte, e da Siponto, ch'è hora Manfredonia, dall'altra, ne và a finire co'l mare verso Oriente, e con questo anche l'Isola di Sicilia, e tutto il restante d'Italia di Carlo susse eccettuattine quei luoghi, ch'erano della Chiesa . Ma non potendo Niceforo Patritio foffrir l'Imperio d'una donna, presala à tra- Nicesoro dimento la confinò nell'Ifola di Lesbo, e per mezo de'fuoi Oratori la pace e l'ac- Imper. d' cordo, ch'ella havea fatto, ancor esso con Carlo confermo, il qual Carlo all' Oriente. hora guerreggiando co Saisoni firitrovava, che tante volte ribellati s'erano. Onde li forzò finalmente à doversene andar con le, mogli , e co'figliuoli ad habitar nella Francia, & elso fù lempre lor lopra con l'elercito in punto , perche per viaggio ne danno, ne novità facessero. E Leone, ch'era travagliato del continuo dalle rivolte, fi usci di Roma, e se n'andò in Mantea à veder il sangue di Christo, che facea all'hora molti miracoli . Fà ricevuto solennemente da' Lodovico Mantoani, & approvato il miracolofo del fangue, fe ne passò a ritrovar Car- figliuolo lo, e per ragguagliarlo di questa verità del miracolo, ch'egli molto desiderava di Carlo intendere, e per ragionar à lungo con lui delle cose d'Italia. E finalmente ri Magno ditornandosi in Roma, con l'ajuto di Pipino, che n'hebbe ordine dal Re suo pa. chiarato dre, castigò, ma non già senza la solita clemenza, alcuni congiurati, e sedi- dal padre tioli. Ritrovandoli Gario alsai vecchio, quando intele, che Pipino, che co- fuo fuccelme s'edetto, era stato creato Red'Italia, fosse morte in Milano, dichiaro Lo- fore. movico fuo figliuolo minore, Redell'Aquitania, e fuo fuecesor nell'Imperio , Red Italia, al qual ordine in tutto, e per tutto ; Red Italia, al qual ordine in tutto, e per tutto ; Red Italia, un quanto Lodovipco dicesso di manore, al quanto Lodovipco dicesso di manore, al tutto di manore, la fuenzio di le fundo di le nella Gallia fossero il Rheno, & i Lerigi, che nascendo ne'Celti li divide da' nella Gallia fofsero il Rheno, & i Lerigi, che nafcendo ne Celti il divide da Re d'ina-liturigi. Nella Germania volle, chi Danubio, e l'avoriofestero. E à queffe lia Temi-Provincie dell'Imperio d'Occidence aggiunfe l'Aquitania, la Guafcogna, gran parte della Spagna, la Gallia Gifapina, la Safsonia, la Bannonia alta, e per. Occi-bafaa, l'Ilftria, e la Liburina Percioche i luoghi maritimi della Daimatia era-denale. no all'Imperio Coffantinopolitano foggetti. Rafettate Carlo à quefio modole e 3,1 Carlo cofe dell'Imperio in Aquifgrana , dove per ritrovarsi indisposto andò per ba- Magno gnarfi nell'acque calde, che vi fcaturifcono, fù affalito d'una febre, che an- muore, e che il dolor de fianchi , accompagnato v'hebbe , nelli 72. anni della fua fue lodi . vita , a'28. Gennajo nel 815. della falute nostra morì . Fù il suo corpo studio di contutte le pompe, & honori possibili nella Chiesa di nostra Signora, che Parini inesso in Aquisgrana magnificamente havea edificata sepolto con questo-simuo da scritto : Magni Caroli Regis Christianissimi , Romanoramque Imperatoris Carlo Macorpus boc fepulero conditum jacet . Fa Carlo, e nelle cofe civili, e nelle mi- gno . litari Imperatore di tanta grandezza, & integrità, che non ha havuto mai poi

f. 2 1:e

lui dieci giorni.

ne superiore, ne pari. Sempre, che tempo, & otio hebbe, talmente si dilettò de gii studi delle buone lettere, ch'egli su il primo, che a persuasione di Al-bino, drizzò lo studio di Parigi. Hebbe tre tavole d'argeuto, l'una, nella quale era (colpita, & intagliata la Città di Costantinopoli, donò alla Chiesa di S. Pietro, la seconda, nella quale era intagliata la Città di Rema, donò alla Chiefa di Ravenna, la terza a'fuoi figliuoli lasciò, nella qual si vedeva il mondo tutto deferitto. Ne mancano di quelli, che scrivono, che quella fosse di oro. Ma Leone Pontefice havendo rifatto il tetto di S. Paolo, ch'era per un terremotto and ato giù a terra, & edificato da fondamenti un'hofpitale di poveri preflo S Pietro, & ordinati i tre giornidelle Letanie, che si fanno avanti all'Ascenfione, e che il primo di fi andaffe da Santa Maria Maggiore à Laterano, il fecondo da S Sabina à S. Paolo, il terzo da S. Croce in Gierusalem à S. Lorenzo fuor delle mura, nel xxi. anno del fuo Pontificato morì, e fù a'dodeci di Giu-

Rogationida chi fossero ordinase.

## meta, fegno, come alcuni dicono, d'una tanta calamità. Vacò la Sede dopo STEFANO V. O IV. PONT. XCIX.

gno nella Chiefa di S. Pietro sepolto. Nel fine della vita sua apparve una co-

Creato del 861. a'13. di Luglio.

Lodovico Pio Imp.



S TEFANO Quarto Ro-mano, e figlinolo di Giulio, nel terzo mese del suo Pontificato pasio in Francia à ritrovare il Re Lodo. vico. Ma perche causa egli v'andasse, non si sà bene. Conjetturano alcuni, che quello viaggio facelle, per fuggire le rivolte, elereliquie della congiura di Campulo . ch'era dopo la morte di Leone riforta. L'Impe-

rator Lodovico, cognominato Pio, fi ritrovava in Orliens à quel tempo, che intefe, che il Pontefice andava à trovarlo. Onde li mandò tofto incontra i primi huamini della corte, e frà gl'altri, Teodoro Vescovo d'Orliens con tutto il clero, e con gran parte del popolo. Et esso usci ad incontrarlo un miglio suor della Città. E veduto smontò da cavallo, e dopo i faluti soliti nel menò con gran riverenza nella Città co'l clero avanti, che n'andava cantando il (Te Deum laud.unur. ) Era Stefano nato nobile , e di tanta dottrina , e bontà , ch'era agevolmente per la persona sua propria in molta veneratione tenuto . Perch' egli fi era fotto due fantiffimi Pontefici , Adriano , e Leone allevato , & haveva appreso quanto al bene, e santamente vivere, si richiede. Hora introdotto nella Città con l'Imperatore sempre à lato, perche la calca del popolo, che defiderava vederlo era grande, fmontò nel palagio regale. Dove speffo con l'Imperatore fopra il raffettare, e riordinare le cofe d'Italia ragionò, e difce fe e così, fi convitarono (peffo l'un l'altro , che quafi fempre furono infieme. Haurebbe Lodovico voluto più dilungo havere fecoil Pontefice, ma per le gravi guerre che gli s'offerfero, non puote farlo : percioche s'erano i Guafconi sibellati, ch'egli in breve all'obedienza ridusse. I Britoni havevano alzata

la tella, e furono domi medelimamente, e tenuti à freno. Et in un parlament to, che fece in Aquifgrana diede audienza a gl'Ambasciatori de Saracini . ch' habitavano Saragofa di Spagna, e loro la pace diede. Volendo poi Papa Stefano partire, ad imitatione del Salvator nostro, che anche, agl'inimici suoi perdono, ottenne da Lodovico, che si perdonaste a tutti quelli, che per havere contra Leone congiurato, o banditi, o prigioni fi ritrovavano. E fe ne portò fecouna ricca, e pretiola Croce, che Lodovico haveva fatto fare, per dedicarla a S. Pietro. Ritornato il buon Pontefice in Roma nel fettimo mese del suo Pontificato morì a'venticinque di Gennajo, e fù nella Chiefa di S. Pietro fepolto. Vacò la sede undici giorni per la sua morte.

## PASCALE I PONTEFICE C

Creato del 827. a'28. di Gennajo.



DASCALE Romano, e figliuolo di Bonofo , fù tolio dal fenza, che l'Imperatore la Padre per fua auttorità v interponel compagno fe , creato Pontefice . Onde dell' Imp. tofto, ch'in questa dignità si Bernardo vidde, mandò a Lodovico i Rè d'Itafuoi Oratori, scusandosi, e lia. tutta questa colpa sopra il clero, e popolo di Roma riverlando, che a forza questopeso dato gli havessero . Accettò Lodovico la scusa di

Pascale, enescrisse al clero, e popolo di Roma, che si ssorzassero d'osservare, e mantener gli ordini de'maggiori, perche altramente la maestà Regia, & Imperiale s'offendeva. Egli in un parlamento, che fù in Aquifgrana, fe Lothario suo primogenito, nell'Imperio compagno: e Pipino, ch'era il secondo genito , dichiarò Red'Aquitania , e Redi Bavieta Lodovico , ch'era il terzo figliuolo . Esfendosi in questo Bernardo Re d'Italia a persuasione d'alcuni Bernardo Vescovi, e cattivi Cittadini, ribellato dall'Imperio, e forzati alcuni popoli ; Rèd'Italia e Città a dovere a se giurare obbedienza, e sedel homaggio, ne irritò in mo si ribella do Lodovico , che li mandò alcuni Capitani con grosso esercito sopra . On all' Impede mentre ch'egli vuole loro nel passo dell'Alpi oppossi, sa vinto. I capi rio, onde della rivolta surono tosso satti morire. E Bernardo, benche assa i humilmente è vinto, e chiedesse perdono, su ancor esso privo della vita in Aquisgrana, dov'era fatto mostato menato prigione . I Vescovi , ch'eran stati persuasori di questa ribel rire .

lione , furono per un decreto finodale dentro certi Monasteri confinati , Raffettato Lodovico questo tumulto più tosto, che guerra, che era forto Red'Itaha in Italia , paísò sopra i Saffoni, che ribellati fi erano: & affrontandofi con

Viromarchio tiranno de'nemici, e che assettava il Regno, lo vinse nel satto d'arme, & uccife. Dopo questo mandò al Pontefice Lothario, il figliuolo , c'havea già dichiarato Rèd'Italia , il quale fù nella Chiefa di S Pietro unto , e chiamato Augusto. E perche tutta Italia tumultuava . & afpirava a novità : Lothario, che inferiore si vedea , per provedersi di un grosfo esercito, se ne ritornò a suo padre in Francia. Per la qual cosa surono in Roma nel palagio di Laterano in una rivolta presi, privi della vita, e morti

Città della Toicana foggette all'Impetio.

mento da questa calunnia si liberò. Restò di quest'atto sodisfatto Lodovico . e rifpondendo come vuol il Bibliotecario, a Palcale, che miraffe, che in Roma più quieramente si vivesse, dichiarò nel medesimo dispaccio le Città della Tolcana all'Imperio foggette, ch'erano Arezzo, Volterra, Chiufi, Fiorenza da Carlo Magno ristorata, & accresciuta, Pistoia, Lucca, Pisa, Perugia, Orvieto, tutte l'altre alla Chiesa Romana lasciava. Vi aggiunse Todi nella Univ bria, & oltre l'Apennino Romagna, e l'Essarcato di Ravenna . Scrive il medesimo Bibliotecario, che Lodovico diede a Pascale libera facoltà di eleggere à Vescovi. Percioche ancor di questo bisognava, che si auvisasse l'Imperatore. e vi affentiffe. Et il medefimo auttore dice, che questa potestà fù da Papa Adriano al Re Carlo concessa. Hora Pascale, ch'era per la sua virtù, e dottrina, stato da Stefano Pontefice nel governo del Monastero di S. Stefano in Vaticano posto, havute ch'hebbe le chiavi di Santa Chiesa in mano, ne ricondusse con molta divotlone, e riverentia nella Città molti corpi di Santi, che poco honoratamente giacevano, e li collocò in luoghi honorati, e degní. E ne rifcosse con sodisfare a creditori, molti miseri, che prigioni, è cin ceppi si ritrovava-no. Questo Pontesice edificò da sondamenti la Chiefa dis Prassede, non molto lunghi dall'antica, che per gli anni, e per la negligenza de Sacerdoti minacciava rovina. In questa Chiesa, ch'egli anche dedicò, celebrò affai spesso, e viripose molti corpi di Santi, che giacevano per li cimiterii senza riverenza alcuna. Nella medefima Chlefa fi vede la cappella di Sant'Agnese, che egli fece con molti ornamenti più bella. Egli ancor edificò la Chiefa di Santa Cecilia . come lo scritto, che fino ad hoggi nella tribuna si vede, chiaramente dimostra. Nel medefimo luogo ripole il corpo di S. Valeriano, Ipolo della medefima Santa, edi Tiburtio, e di Massimo Martiri, d'Urbano, e di Lucio Pontefici; e adornò quel luogo di marmifini, e d'oro, e d'argento. Rifarcì ancora la Chiefa di Santa Maria Maggiore, che era per gli anni afsai rovinata, & in miglior forma rifece la tribuna. E finalmente non havendo lasciato di fare officio alcuno di religione, di pietà, e di humanità, morìa'24. di Maggio havendo tenuto il Pontificato fett'anni, tre meli, e dicifette giorni, e fu nella Chiefa di S. Pietro sepolto. Non vacò doppo la sua morte ; più che quattro giorni la sede

## EUGENIO EVGENIO II PONTEFICE CI

Creato del 824. a' 19. di Maggio.



UGENIO II. Romano, e figliuolo di Beomondo. fu di tanta religione, e fantità, di tanta humanità, e dottrina, che ne fu per una voce di tutti eletto Pontefice , c fù nel tempo, che passatone Lotario in Roma, vi creò un'officiale, cherendessera. Rè d'Italia gioni al popolo di Roma.Per- crea un'ofcioche doppo una lunga, e ficiale in grave fervità i Romani qual- Roma che libertà fentirono fotto l'. che vi ten-

I orario

Imperio di Carlo Magno, e de'figliuoli. In questo havendo Lodovico posta in garagione 40. giorni la Bertagna à ferro, & a fuoco, doppo ch'hebbe gli oflaggi, fe ne passò in Roano, dove hebbe gli Oratori di Michele Imper. di Costantinopoli, i quali volevano intendere da lui , che li pareva , che si dovesse sare delle ima ginide Santio torle à fatto via tutte, o riporle, come prima erano. Lodovicorimefle questi Oratori al Pontefice, à cui specialmente toccava il risolver Imp mada questo quesito. Doppo questo passò sopra i Bulgari, che erano nelle Provincie entrati : e li ributto da principio à dietro. Ma perche Aidone Governatore dell'Aquitania si ribellò, sperando nel soccorso, e savor di ABDARAMI NO Rede Saracini, su Lodovico sorzato à lasciare questa guerra. Il perche i Bulgari imperuofamente per mezo delle Pannonie nella Dalmatia penetraro no. Ma prima, che Lodovico sopra Aidone andasse, la maggior parte della

Lodovico. doma la

An.bafcia-Imprefe

Spagna firibello. Bernardo Conte di Barcellona fu folo quegli, che benche, dell' Imp. eper terra, e per mare affai travagliato fosse, sempre nella fede dell'Impe- Lodovico ratore perseverò . Eugenio in questo , come colui , che era eccellente , eric pio.

co de' beni del corpo, e dell'animo, facendo poco conto di tutte le cose humane, anzi de'beni chiamati della fortuna, tutto in potere della liberalità fi diede, & à fare atti di magnanimo, e di generofo si volse. Percioche tanta cura hebbe dell'abbondanza delle cose della vita, che così il grano, come tutte undecimo l'altre cofe in maggior copia, & à più basso prezzo in Roma si ritrovavano, nella lloche in qual fi voglia altra parte del Mondo. E pigliò talmente la difefa delle mana Chie cause, e della vita de' poveri, e delle vedove, e de' pupilli, che ragio far non nevolmente era da tutti padre commune de poveri chiamato. E quella 10000 dal maniera di vita tenne egli ancor'avantial Pontificato, quando era Prete Platina. di Santa Sabina dell' Aventino, la qual Chiela egli effendo Pontefice in

miglior forma riduste, e quando era Arciprete della Chiesa di Laterano; donde fù poi per la sua gran integrità, e virtù al Pontificato per una voce di tutti assunto. A i prieghi, e per opera di questo medesimo Pontefice tuttiquelli, che prigione, oconfinati nella Francia si ritrovavano ritornarono finalmente à vivere in Roma, & esso, perch'erano stati privi di tutte le loro facoltà, del suo proprio li sostento, e ritenne in vita. Non mancò ancor per lui, che Sicone Duca di Benevento si partisse dall'assedio di Napoli, e che molto alle strette lo travagliava. Onde transferì in Benevento il corpo di San Januario, e nella Chicla maggiore con San Defiderio, e San Fe-

flo afiai honorevolmente lo collocò. Si sforzava il Pontefice di persuadere a Scione, che passatte lorra i Saracini, che haveano in Sicilia preso Palermo -Havendo egli adunque vivuto con questle arti quattra nni Pontefee, congran displacere, e pianto di tutti mori a tredici di Decembre, e sin San Pietro sepolto.

## VALENTINOI PONTEFICECII

Creato del 827. a' 14. di Decembre.



A LENTINO Romano figliolo di Leontio
fù di tanta vircù, e fantich,
ch effendo Diacono, non
che Prete, meritò d'effer
eletto Ponteñee. E dalla
fua prima eta fino ai lultima
con Pafcale, e con Eugenio
fantifimi Pontefici fallevò
e visse, apprendendone santa dottrina, xè effemplart
coffumi, percioche non fi
diede a giunochi, ne'à voitz-

tà come fogliono la maggior parte de joivani fare, ma à feguir con la vita, e con il fudi l'ome de Santi Padro plafati. Fà di più con di edito d'ingegno, e ditanta eloquenza, che poteva ciò, ché i voleva perfuadere, e difundare phench'egli non proponefes giammai cofa, che fanta, e modella non fofse. Es finatimente così nella vita privata, come nel Pontificato, non fù alcuno de-Pontefic plasta; che nel di pieta, nel di clemenza, nel di libertali l'avanzafe. Per tutte quefle cagioni fù per un commune fentimento di tutti creato Pontefice. Ma per i peccati fof ed gil humbmi idi quel tempo, en el q.o. di del fuo Pontificato mori, e fù in S. Pietro fepolto. Nel à lacuno, che non fen edolefes, e rammaricales, parendo à tutti, ch'efsendo espo Pontefice, a liberta de Romani, e della Chriftiana religione non potevano cofa, che lor dannofa fofse e, hentire. Vacando doph lui i lafede. Sicardo Doca di Benevento, che dopò ia morte di fuo padre tirannicamente viveva, per cavarne danari, pofe Deodato Abbate di Monte Caffino prigion, il quale non fezza nome di lantità vi mori - la nativa i mori - la nativa con la contra con di la contra con la cara con di lantità vi mori - la nativa con la contra con di la contra con la nativa i mori - la nativa con la cara con di la la nativa i mori - la nativa con la cara con di la nativa i mori - la nativa con la cara con di la nativa i mori - la nativa con la cara con di la la nativa i mori - la nativa con la cara con di la nativa i mori - la nativa con la cara con di la nativa i mori - la nativa con la nativa la nativa con la nativa la nativa con la nativa la nativa con la nativa con la nativa la nativa con la nativa con la nativa con la nativa nativa con la n

Sicardo de Duca di Benevento de

### GREGORIO IV. GREGORIO IV. PONTEF CIII.

Creató del 829. a' 26. di Gennaio.



 REGORIO IV. Ro-I mano, figliuolo di Giovanni, e Prete co'l titolodi S. Marco, prese il Papato in quel tempo, che i Saracini, occupando l'Afia, chiufero a' Christiani il passo, per andar ne luophi della Palestina, e che i Mori pastati con un'armata in Sicilia, rovinarono una gran parte dell Itola, pigliandone, come s'è detto, Palermo. Ne i

Venetiani, che qui à prieghi dell'Imperatore Michele tosto con l'armate loro si ritrovarono, glielo poterono vietare. Percioche era l'armata de Mori maggiore, e maggiore anche l'esercito Navale. In questo tempo la Republ, Venetiana cresceva, che haveva da popoli di terra ferma havuto origine, e principio cresce, & in quel tempo, che Attila Re degli Hunni prefe, e rovinò Aquileja. Concordia, Altino, el'altre Città di quella Provincia di terra ferma, chera da gl'an- fua origine tichi chiamata Venetia, Onde i loro popoli fuggendo la rabbia de barbari in quelle paludi, e stagni si ricoverarono: Era all'hora Duce de' Venetiani Giuftiniano Patritio, il cui nome hò qui voluto toccare, perche nel suo tempo fù da'mercadanti Venetiani il corpo di S Marco d'Alessandria portato in Venetia, dove hora in gran riverenza si tiene in una magnifica Chiesa, che nel più celebre luogo della Città gli edificarono, e di pretiofissimi doni la ornarono, & arricchirono. E da quel tempo incominciarono primieramente i Venetiani a portare ne'loro stendardi, e bandiere la imagine di questo Santo patrone della Cit- in Veneria tà. Hora inteso Gregorio, che non bastavano i Venetiani a cacciare della Sicilia i barbari, mandò i suoi Legati a Lodovico, e Lotario in Francia, pregandoli, che il più tosto che potestero, desfero aiuto alla Sicilia. Non ne volevano coftoro udir parola, con dire, che questa imprefa all'Imperator di Costantinopoli toccava, ma che con tutto quello fatta a spese communi l'havrebbono. Mentre, che questa legatione andava, e veniva, ne si poteva cosa, che giovasse, conchiudere; Bonifacio Conte di Corfica insieme con Bertario il fratello, e con l'aiuto d'alcuni popoli della Toscana passò con un'armata nell'Asrica, e facendo quattro volte con li nemici battaglia fra Vtica, e Cartagine, tanta strage di loro sece, che surono i Mori, come già nel tempo di Scipione Africano, forzati a richiamare dalla Sicilia il loro efercito, perche qualche foccorfo desse alla sua travagliata patria. Et a questo modo su la Sicilia dalle mani de' Barbari liberata. Ese ne ritornò Bonisacio in Corsica con la sua vittoriosa ar. Bonisacio mata carica di preda, e delle (poglie delli nemici. Scrivono alcuni, che ritro. Conted i vandosi Italia tranquilla, & in pace, sdegnato Lotario, che Lodovico in tutte Corsica le cole facesse più conto di Carlo, ch'era il minore, e che su poi cognominato palla in A-

poipassati in Romala prendessero medesimamente. Il che è molto lortano, e

Venctia onde tilla

Corpo di S. Marco portato de Alctiádria

Calvo, che di lui non faceva, e che lo ponesse in prigione, e non molto poi lo ine., e sa liberasse, e che da questa occasione mosti i Barbari ne passasser d'Africa con gran danni gross'armata in Italia, e giunti à Centocelle rovinassero Civitavecchia. E che a i Mori.

Italia.

discorde dal vero. Non negherei di Civitavecchia, e cosa ancor chiara è, che deffero alcuni affalti in Roma, ma che ritrovandola ben difesa dal Marchese gran Guidone, che valorosamente la ditensava, bruciasse i borghi, e la Chiesa di danno in S. Pietro, e S. Paolo, e se ne passassero per la via Latina al passo di monte Casfino, dove rovinarono la terra di S. Germano, e'l monasterio di S. Benedetto. Di questo luogo ne vennero giù per il Garigliano al mare, e montati sù l'armata loro, ch'era qui d'Oftia venuta, sopra la Sicilia passarono, e come s'è detto, furono poi richiamati à casa per quello, che il Conte Bonisacio vi faceva. In questi tempi crederei io, che Sicardo Duca di Benevento, il qual in questa guerra, si ritrovò, ne trasserisse di Lipari in Benevento il corpo di San Bartolomeo, perche non fosse preda di questi Barbari. Ma ritorniamo à Gre-

Para confermato dall' Imp,

gorio, il quale fù di tanta modestia, ch'essendo dal Clero, e popolo Romano eletto non volle prima dell'autorità Pontificia servisti, che confirmato da gli Oratori dell'Imperator Lodovico non fosse, i quali a quest'effetto vennero in Roma, e con molta diligenza vollero di quella elettione informarsi, e lo con-Lodovico, fermarono. Volle Lodovico ciò fare non per suberbia, ma per conservarsi le ragioni dell'Imperio, perche fù di fua natura elemente, & humano oltre modo, che sempre disenso la dignità, e le ragioni di S. Chiesa. Percioche ordinò, che non potessero i Christiani ester servi, e che ogni Chiesa le sue entrate havesse, onde potessero i Sacerdoti vivere, che non lasciassero per la poverta. e miseria loro il culto divino, ne fossero forzati di mendicare . Questo medesimo Principe nel 8 30. anno della falute nostra raunò un Sinodo di molti Vescovi in honor di Dio, e per l'utile della dignità ecclesiastica, nel quale Sinodo fà ordinato, che ne i Vescovi, ne Chierici di qualunque grado potesfero portare ifquifite, e preticfe vesti, come sono di seta, o di porpora, ne in dito gemme falvo, che quando i Prelatigrandi facrificano, ne oro, o argento nelle cinture, escarpette, per esser queste cose dalla religione aliene, e manifesto segno di grande Incontinenza, e vanità. Hora con questi arti procurando Lodovico le cose humane, e divine nel 36. anno del suo Imperio morì, e siì in Merita nella Chlesa di S. Arnolfo sepolto. Ne passò molto tempo, che Gregorio Pontefice lo feguì. Fù Gregorio di molta nobiltà, e fantità chiaro, fù in dottrina, &c eloquenza eccellente, e fù oltre modo diligente, e follecito, cofi nelle cofe humane, come nelle divine . Perche egli sempre procurò il bene del popol suo tenne i ricehi a freno, diede da mangiare a poveri, consolava gli afflitti, e ri-

duceva nella buona strada gli erranti, e molte Chiese, che n'andarono in rovi-Fella di na rifece, e nella buona vita con l'esempio ; e con la dottrina suagli eletti del tutti i San. Signore ritenne, mentre egli visse. Trasferì il corpo di S Gregorio in quel luoti da chi go, dove hora stà, e dimolti ornamenti quel luogo abbellì. Vogliono, ch'an-

instituita. che questo Pontesice trasferisse il corpo di S Sebastiano, e di S. Tiburtio dalli cimiterii , dove prima erano , nella Chiefa di S. Pietro. Scrivono alcuni , che Gregorio a preghi di Lodovico instituisse la festa di tutti i Santi il primo di di Rabano Novembre, e che perciò sosse, & in versi, & in prosa lodata molto da Rabano monaco, e teologo eccellente. Il quale, e nella profa, e nel verso valse in quel tempo molto, e commentò ancor il libro del Paralipomenon, e sopra i dottiffimo Machabei. Fece ancor de fermoni eleganti al popolo, e quel più, che tutti gl' altri si loda, ch'egli fece nella festa di tutti i Santi. Morì Gregorio nel 16. anno del suo Pontificato, a'25. di Gennaio, e su sepolto in S. Pietro . E vacò quin-

deci giorni per la fua morte la Sede.

### SER GIO II: PONTEFICE CIV

Creato del 844. a'10. di Febraro.



CERGIO Secondo Romaon, figliuolo di Sergio della quarta regione, prese il Pontificato in quel tempo che l'Imperatore Michele morì in Costantinopoli Dicono alcuni, che fosse prima Sergio chiamato Bocca Vianza di di porco, e che per la brutezza di questo nome si facesse nome a' Sergio chiamare ; e che ne Papi onde restaffe poiquesta ulanza di nasca. mutarfi i Pontefici il nome,

il lor proprio lasciando, & un'altro degli antichi togliendone, benche non tutti poi l'osservassero. Comunque si fosse, chiara cosa è, che Sergio di illustre samiglia nacque, e pure un punto da i suoi maggiori degenerò, e sù il suo bello ingegno follevato, & ajutato da Leone III da Stefano IV. da Eugenio II. e da Gregorio IV. fotto la cui disciplina, e costumi visse. Onde dopo la morte di Gregorio ne fù egli folo deputato degno del grado Pontificio. In questo tempo discordi, e tanto odio nacque tra i figliuoli di Lodovico per la divisione dell'Imperio, che fano d'arne fù sù quel di Altisiodoro fatta una gran battaglia frà Lodovico, e Carlo da me fià louna parte; e Lotario da un'altra, e ne morirono da amendue le parti molti. Et 10. essendo finalmente Lotario vinto se ne suggi in Aquisgrana. Et essendo ancora dal nemico di quello luogo cacciato, se ne fuggi con la moglie, e co'figliuoli in Vienna, dove anche i fratelli armati lo feguirono. Ne folamente molti Baroni Divifione di Francia si erano traposti, e s'ingegnavano di placare gl'animi di questi Prin- dell'Impecipi, che ancora d'Italia vi andarono alcuni mandati da Sergio ; frà i quali era rio frà i principale Giorgio Arcivescovo di Ravenna; che ritrovandosi nella seconda fratelli battaglia con Lotario, à cui era andato à parlare d'accordo, sù in quella rotta, Francesi. che Lotario hebbe forzato à fuggirsi quasi solo via, per scampare, perdendovi tutti i suoi, che erano trecento cavalli, che lo seguivano. Finalmente mossi Lodovico, e Carlo à pietà delle tante calamità di quei Regno si contentarono di fare à questo modo la pace, che quella parte Occidentale del Regno, che dail Oceano di Bertagna fino al fiume Mofa fi stendesse, restasse à Carlo co'l nome anche di Francia. Che la Germania fino al fiume Rheno fosse di Lodo. vico, & oltre ii Rheno ancora quanto il padre loro posseduto vi haveva. E che Lotario s'havesse Roma, & Italia co'l titolo dell'Imperio, e con quella parte della Francia, che chiamano hora Provenza. Alla qual parte giunfero anco quella, ch'è frà il fiume Scalda, e'l Rhodano, e che da lui, come io pen. figliuolo fo, fu Lothoringia detta. Dopò questo Lotario n'inviò con grosso esercito in di Lotario. " Italia Lodovico il figliolo, ch'havea già fatto fuo compagno nel Regno; e li die. Imper, con de per compagni Drogone Vescovo di Metz, & altri prelati savii, e di autorità, esercito ia perche del configlio ioro fi servisse. Mà esso ch'era giovanetto insuperbito da Roma, questa tanta prosperità, tutti i luoghi, onde passava, empiva di sangue, di rapine, e di fuoco. Accoltandosi poi à Roma, gli usci il popolo incontra per honorarlo; Per la qual cofa parendoli di potere contra l'opinione, che

Fratelli Francesi

n'haveva, entrare amichevolmente in Roma in gran parte ne lasciò quella sierezza Francele, con la quale veniva. Gli usel ancor un miglio suori della Città incontra il Clero in proceffione, cantando Benedicius qui venit in nemine Domini . Ofanna in excelfis . E l'accompagnarono a questo modo fino alla scala di San Pietro , dov'era il Pontefice , che l'abbracciò , e baciò. Et andatine sù , per dover entrare in San Pietro, ritrovarono le porte della Chiefa chiufe. All'hora il Papa queste parole li disse. Se tu con animo amico , anzi , che nemico , ne vieni: & hai più i'occhio al bene publico de'C hristiani , che a tuoi particolati affetti di saccheggiare, ò spargete sangue nella Città, lo ti dò licenza, che quivi entri. Che s'altramente animato ne vieni, guardati di toccare quelle porte ; perche la spada, che tutte le sceleratezze vendica, e gastiga, già ti e sù l capo -E perche Lodovico diffe, che non dubitaffe punto, li turono tofto le porte aperte, & entrati dentro co'Romani, e Francess à gran schiera dietro, s'inginocchiarono all'altare di S. Pietro, e ringratiarono il Signor Dio, e gl'Apostoli Santi . che fosse à quel modo senz'altro scandolo riuscita la venuta di questo Principe Francese in Roma, e fattane quietamente l'ottava della Pentecoste . che all'hora si celebrava. Ma perche poi i soldati rovinavano i borghi , e pareva d'hora in hota, che dovessero porne la Città istessa à sacco, in capo degli 8. giorni publicamente il Papa unfe Lodovico, e lo incoronò, e creò Red'Italia. Il perche Siginolfo Duca di Benevento ne passò tosto in Roma per visitarlo. Per la gran copia adunque, ede'foldati, e delle genti, che vi concorfero, furono à fatto tagliati per tutto gl'alberi , rubbatt i greggi , e mietute le biade fenza discrettione, per dare à mangiare a'cavalli. Udendo questi tanti danni il Pontefice, accioche tofto partiffero dalla Città, concesse loro quanto dimandarono. che honesto fosse. Et i Romani, che si viddero da questa tanta rovina fuori chiamavano publicamente il Pontefice vero Vicario di Christo, & unico padre della Patria. Et egli volto tutto ad abbellire. & otnare le Chiefe di Roma : rie fece queila di S Silveftro, e di S. Martino, che andavano per l'antichità in rovina. E quì con questi Santi collocò ancora, e ripose i corpi di Fabiano. Sotero Aftero, Ciriaco, Mauro, Smaragdo, Anaftagio, Innocentio, Quirino, Leone, Arthemio, Teodoro, e Nicandro. E prefio la medefima Chiefa edificò da fondamenti un monafterio in honote di S. Pietro, e S. Paolo, dove de l' continuo si celebrava. Finalmente havendo questo Santo Pontefice ben governata la Chiefa treanni, morì a'12. d'Aprile, e fù dentro la Chiefa di S. Pietto fepolto. Vacò dopo lui la Sede due mesi , e quindici giorni .

#### ANNOTATIONE.

Quello, efe frive qui il Platina, da Martino regliendolo c. che foffe Strejto Secondoil primo, che fi muntifeti none; non vegoi e, che unore antico lo ferira. A mazifi ferira più toffo il contrario da Anafagio il bilimberairo, che in quello tempo vif. fee, cioè, ch'egli prima, che fofse Pometire, offe chiamato Strejto, forfe, ch'egli hebbeclempe Sergio per pronoure, c per cognome. Bocca di porco : e fano Pontente no l'anticondo il cognome, fi ritenne al pronome folto. Bia ne ancor quefte conjecture molto im piacciono. Rimovo che Gioranni doudectimo fofte il primo; ch'éfendo fatto Papa. I bantico nome musufie, effendo prima chiamato Onaviano, come apprefis ditemo.

#### EONE IV. LEONE IV PONTEFICE CV.

Creato del 848. a'12. di Aprile.



EONE IV. Romano, e figliuolo di Rodolfo nel 848. della falute nostra , fù per un confentimento di tutti eletto Pontefice, e merita mente certo . Perch'egli fo in tutta la vita fua, nella privata ancora di fomma religione, innocentia, pictà, humanità, liberalità, e dottrina ecclesiastica. Est ancor di tanta prudentia, e virtù, che ogni volta, che bifogna-

va imitava, come si legge nell'Evangelio, l'astutia del serpente, e la simplicità, della colomba. Mosso adunque Sergio II, dal grido delle tante virtù di Leone, di Soddiacono lo creò prete, e dielli il titolo della Chiefa di Santi quattro Coronati. Il perche menato dopo la morte di Sergio in Laterano, fù nella sedia di Pietro posto, e salutato da tutti vero, e degno Pontefice. E li baciarono tofto quanti vi erano, il piede. Gredono alcuni, che per le orationi di quefto fanto Pontefice delsero i Saracini à traverso, mentre che carichi della preda de nostri se ne ritornavano alle case loro, percioche havendo essi presso Tarani in Italia. to vinto in mare Theodofio Capitano dell'Imperatore Michele, perche non era chi loro oftasse, posero à lor bell'agio Italia à sacco; presero Ancona, & la faccheggiarono; e postone tutto quel golfo della Dalmatia in volta, se ne ritornavano lieti à cala, quando per volontà divina furono da una così fatta tempe. Saraciat. sta assaliti, che perirono tutti in mare. Veggendosi Leone libero della paura di questi Barbari, secenell'atrio della Chiesa di Laterano i porgetti di marmo, e compi il tetto, che haveva Leone Terzo incominciato. Ordinò, che nella Sarzcini G Chiefa di San Paolo ogni anno nel di di questo Santo da tutto il Clero ad'hora di affogano vespero si celebrasse, per li molti terremoti, che in quel tempo furono, fece nel mare Leone fare molte processioni per placare l'ira di Dio. Era la Croce; che Carlo per for una Magno haveva già donata à S. Pietro, stata da ribaldi priva delle molte gemme di che era adorna, & il buon Leone di nuovo maravigliofamente la ornò. Si legge, che fuse questo Pontefice di tanta fantità, che con le sue orationi cac- Santità di ciò via dalla Chiefa di Santa Lucia in Orfea un basilisco, che vi era, che ha- Papa Leoveva col fuo pestifero fiato ammazzati molti. Col segno della Croce anche smor- ne. zo un grand'incendio, che si attaccò, e durò molto nel borgo, e case di Sassoni, e de Longobardi, che si appressava hormai à S. Pietro. Il che avvenne nell' ottava dell'Assuntione di nostra Signora, e sù perciò poi questo di tenuto, e celebrato come festivo, non molto lungi dalla Chiesa di S. Lorenzo suori delle mura. Perche in questo luogo, era la Chiefa di nostra Signora, alla quale questo liberalissimo Pontefice se molti doni d'oro , ed'argento . Fefare anche belle opere di Mofaico nella Chiefa di San Martino, e Silvestro in Monti, e fini quella incroftatione delle mura , che Sergio incominciata vi haveva , come l'epigramma, che solo vi è, lo dimostra. Percioche la pittura, o per negligentia di chi ne doveva havere cura , o per l'antichità , era andata già tutta via. Fù ancor quella Croce, che si suole da un Soddiacono portare davanti al

Saracini

Ancons prefa fda"

Torri di Ripa.

Pontefice, fatta per suo ordine d'oro, & ornata tutta di gemme. In tanto, che non lasciava di fare quanto li pareva, che alla dignità del Salvatore nostro appartenesse. Risece ancor la muraglia, le porte della Clttà, chell tempo haveva malamente guafte, e vi edificò dalla prima pietra quindici torri per difefa della Città di passo in passo, e ne furono due frà le altre assai necessarie dall'una parte, e dall'altra del Tevere giù frà il Gianicolo, e l'Aventino, perche non potessero per lo fiume in sù navigare Vascelli di nemici à danno della Gittà, con la sua diligentia anche ritrovò questo Pontefice i corpi de Santi quattro Coronati, & in più splendida forma la Chiesa loro rifece, dove sotto l'altar maggiore ripole i corpi di questi Santi Sempronlano , Claudio , Nicostrato , e Castorio . Co'quali ancor tutti questi altri aggiunse , Severo , Severiano ; Carposoro , Vittorino, Mario, Felicissimo, Agapito, Hippolito, Aquila, Prisco, Aquino, Narcilo, Marcellino, Felice, Appolline, Benedeuo, Venantio, Diogene, Liberale, Festo, Marcello. Vi ripose ancor la testa di S. Proto, di Cecilia, di Alessandro, di Sisto, di Sebastiano, e di Prassede Mentre ch'era con ogni diligentia à queste sante opere intento, intendendo, che i Saracini venivano con grossa armata à saccheggiare la Città, e che il popolo di Napoli, e de gli altra luoghi maritimi dal mar Tirenno, si ponevano in punto per venire à soccorrere Roma, esto con quante genti fare puote, se n'andò tosto in Ostia, e qui fece

Saracini \*tornarono con un'altra armata in Italia.

corpo d'un'effercito con tutte l'altre genti, che vennero qui à soccorrerlo, per dover far fatto d'arme coi Barbari, se essi la battaglia accettata havessero. Egli fe confessare, e communicar tutti i suoi, e havendoli forte animati, fece quefia oratione al Signore . Deus cuius dextera BE ATUM PETRUM ambulantem influctibus , ne mergeretur , erexit , & coapofiolume jus Taulum tertio naufragante de profundo pelagi liberavit ; exaudi nos propitius , & concede , ut amborum meritis borum tuorum fidelium bracbia contra inimicos Ecclefiæ tuæ Sanctæ dimicantia omnipotenti dextera tua corroborentur, & convalescant, ut de recepto triumpho nomen fandlum tuum in cundis gentibus gloriofum apppareat. Doppo que-Fatto d'ar- ila Oratione fatto il fegno della CROCE, ne mandò i fuoi avanti, che così alme frà le legramente nella battaglia entrarono, come se sussero stati certi della Vittoria. genti del Finalmente doppo una fiera zuffa furono gl'inimici vinti, e posti in fuga; e ne pe-Papa, &i rirono molti nel Mare, & ne fu un gran numero fatto cattivo, & condotto in

Saracini ...

Roma. Volsero anche i Romani, per terrore de gli altri Barbati, appiccarne Saracini alcuni non molto lungi dal porto Romano, benche Leone per la fua gran bonvinti dal tà, e elemenza vi offalse . Ma egli non puote in quell'impeto frenarla molto irata moltitudine. Di quelli, che furono in Roma menati prigioni fi servi nel rifarcire delle Chiefe, che havevano già gli Agareni rovinate, e brucciate, & nel fare della muraglia, con la quale il colle Vaticano cinfe, & che del fuo nome Clttà Leonina chiamò. Il che principalmente fece, perche non potesse così agevolmente per l'avvenire passare gli inimici à depredare, e brucciare la Chiefa di S. Pietro, e gli altri luoghi intorno, come havevano già prima altra volta fatto. Et in ogni parte di quella Città fece scolpir in marmo , e scriver un'oratione . Nella porta , che mena à San Pellegrino , fi leggeva queffa : Deus , que

Cinà Apostolo tuo Petro collatis clavibus regni celeftis ligandi , atque solvendi Pontifi-Leonina cium munus tradidifti, concede, ut intercessionis ejus auxilio, à malts nexibus edificata liberemur, & banc civitatem, quam noviter te adjuvante fundavimus, fac ab da Papa tra tua in perpetuum manere fecuram , & de boftibus , quorum caufa conftructa Leone . eff , novos , ac mult iplices babere triumphos . Nella (cconda porta , ch'è presso il · Castello Sant'Angelo, & onde si esce nelle campagne aperte era quest'altra .

Deus, qui ab ipfo buius mundi principio bane Sanctam Catholicam, & Apoflo licam Romanam Ecclefiam ab bofibus cuflodire , & confirmare dignatus es iniquita tis pofira chirographum propitiatus emenda , & urbem banc , quam tuo fande

nomini per Apoftolorum Petri , & Pault Suffragia noviter dedicavimus , ab omnibus inimicorum infidits securam permanere concede. La terza porta , onde fi và alla scola de Sassoni , haveva nel suo frontispitioquest'altra . Traffa , quesumus omnipotens , & mifericors Deus , ut adte toto corde clamantes , intercedente Beato Petro Apoftolo , tua pietatis indulgentiam confequamur , & urbs , quam ego famulus tuus Leo IV. Episcopus Romanus , te auxiliante , meo nomine Leoninam vocavi, no voque opere dedicavi, fecura, atque illafa permaneat, apud clementiam tuam jugiter oramus . Ne in tutte tre quelte orationi altro in effetto diceva, falvo , che il Signore havesse diffesa questa sua nuova Città , ch'egli rinchiusa di mura haveva, & Leonina dal fuo nome chiamata, dall'infidie, e forze delli nemici. Cominciò nel primo anno del suo Pontificato questa fabrica della Città Leonina, e nel feRo fù finita. E la diede ad habitare a Corfi, che erano dalla loro Ifola stati da' Saracini cacciati, assegnando loro terrenni da poter vivere . habitano Mi maraviglio affai, come hoggi nelle medefime parti si leggano altre iscrittio- la Città ni, & in versi hesametri goffamente composti, che io non mi posso dare a cre- Leonina. dere, che di Leone per nessun conto fiano, ancorche per suoi si leggano. Donò Leone della preda raccolta dalla rotta de Saracini alcune cose d'oro, e d'argento alle Chiefe di Roma . Vogliono alcuni, che per suo ordine susse edificata la Chiefa di S. Maria in via Nuova, e la Torre, che in Vaticano, fino ad hoggi vediamo presso à S. Pietro. Rifece d'argento le porte di San Pietro, che erano da gli Agareni state tolte via . Fece un Sinodo di quarantasette Vescovi . nel quale in virtù de decreti de Concili passati condannò, e scacciò dal grembo della Chiesa Anastagio prete Cardinale det titolo di San Marcello , che fù di molti falli convinto, specialmente perche havesse contra l'ordine de Canoni per cinqu'anni abbandonata la Chiela sua . Dedusse ancora Leone in Hostia, Host che e per lo cattivo aere, e per li spessi insulti de Barbari era dishabitata, una Colonia Colonia di Sardi, e di Corfi; i quali fcacciati via i Saracini, havevano già in- de Corfi, cominciaro à respirare. Si purgo anch'egregiamente con Lothario, il quale a dei Sardi. persuasione d'alcuni malevoltera venuto in Roma, perche haveva inteso, che difegnalse quelto Pontefice trasferire in Collantinopoli l'Imperlo di Roma, Ritrovatali adunque la verità, furono, come fi conveniva, ben castigati i delatori, e si reintegrò, e si strinse maggiormente l'amicitia sià questi due Principi Christiani . Scrivono alcuni , che in questi tempi fusse Giovanni Scoto , dottiffi mo nella Scrittura facra, & il quale passato in Francia, ad instantia del Rè Lodovico tradusse di Greco in Latino la Gierarchia di Dionigio; ne molto Gio. Scoto poi , come vogliono , fù da'fuoi stessi discepoli morto . Ma la cagione di questa tanta sceleranza non si sà , ne vi è chi la dica . Vogliono ancora , che Alidolfo Red'Anglia, mosso da religione, facesfe la sua Isola alla Chiesa Romana tributarla, ordinando, che ogni cafa dovesse ogni anno una moneta d'argento, quanto è un giulio, pagarle. Havendo Leone fantissimo Pontefice col configlio, con l'auttorità, con la dottrina, e con la diligentia per tutte le vie tributarga e ajutata, & accresciuta la Chiesa Santa, morl finalmente, tenuto che hebbe ott'anni, tre meli, e sei giorni il Ponteficato, e sù a'r 7.di Luglio nella Chiefa di San Pietro fepolto . Vacò la Sede due meli, e mezo.

Hoftia

Ang'la

# GIOVANNI FEMINA.

IOVANNI Anglico consegui con malvagie arti, (come vogliono ) il Pontificato . Percioche effendo donna , diede à credere , cheegli fuffe huomo. Edendo Giovanetta fe n'andò con un suo amante, che era persona dotta , in Athene , dove fotto eccellenti maestri apprese , e se tanto frutto nelle scienze, che venutane poscia in Roma, pochi pari vi haveva, non che superiore, che nella intelligentia della Scrittura facra à lei si agguagliassero. Onde è dottamente leggendo, & acutamente disputando, tanta auttorità e benevoienza si guadagno, che essendo morto Leone, sù ella per consentimento di tutti, (come dice Martino) creata Pontefice. Ma effendo poi da un suo servitore ingravidata, e tenuto un tempo il ventre occulto, finalmente andando à S. Giovanni in Laterano, foprapresa dalli dolori frà il Coliseo, e San Clemente, partori, e nel medefimo luogo morì, havendo due anni, un mefe, e quattro giorni retta la Chiefa, e fu (enza honore, alcuno fepolta. Alcuni scrivono due cole, e che quando và il Papa a San Giovanni in Laterano, abhorrendo quest' atto, fugge di quella strada; e che per non cadere nel medesimo errore, ogni volta, che si crea il Pontefice, si sa sedere in una seggia aperta di sotto, perche l'ultimo Diacono toccandolo veda, che egli fia maschio La prima cosa non niego, della seconda dico à questo modo, che perciò si fà il Pontefice dopo la fua creatione federe in quella fedia a quel modo fatta, perche chi in tanta dignità monta, sappia, e si avvegga per questa via, ch'egli non e Dio: ma huomo, & foggetto alla necessità della natura, & a quella specialmente dell'evacuare. Onde è meritamente quella sedia stercoraria chiamata. Queste cose, che io hò dette volgarmente, e lenza certo auttore si dicono. E per non parere di haverle ostinatamente lasciate a dietro, hò voluto breve, e schiettamente qui dirle. E poi che quasi tutti gli altri le dicono, erriamo col volgo ancor noi in questa parte; benche quanto hò io detto, verilimile fia, e da potere agevolmente crederfi. Vogliono alcuni, che in questo tempo fosse il corpo di San Vicenzo da un certo monaco portato di Valenza Città di Spagna in un villagio della Francia chiamato Albienfe. Dicono ancora che Lotario effendo già di molta età fi vestiffe monaco, lasciando a Lodovico il figlinolo l'Imperio; il quale Lodovico ritornato tosto in Germania, tenne a freno, & ad obbedienza tutti coloro, che pareva, che dovessero prendere l'armi, per ribellarfi.

#### ANNOTATIONE.

Confusta Quefin favol. di Giovanni (mina, anche prima, e la iòsi comincielli 3 penetra mon del menti delle hillorie, non mi puoce mia pause verifimi e perceccio popoli imava i parami, e che divolta qui tamo della prima di proporti della contra della contra di proporti della contra di proporti della contra di proporti della contra della contra della contra di proporti della contra contra della contra

grande Iddio fofferto, che una femia, che non à d'ordina alcuno espace , la fedia di S. Pietro da Chiffio Salvano robro ordinata, a calla quale la chifica fanta fregge, macchiaus havefie, Vedendo dall'altro cano , che molti, cdi non poco grido , à queda hidroi a discnificno , c che fi trace volgarmente per una , na ho bio nolo meco uite fio dubitato , e mi fon finalmente rifoltuo di ritrovare, vè possibile, fontilmente rafininando lo, odat fi fia quefato charata, chificme l'assirore delle: Havendo

#### GIOVANNI FEMÍNA.

io adunque diligentemente letti gli antichiffimi libri, così della libratia di palazzo, come dell'altre, e veduto ancor accuratamente tutte le scritture antiche ecclesiastiche, ne hò finalmente una chiara, e manifesta notitia di tutta questa favola havuta, Io moftrero dunque prima, che questo non puote essere per conto alcuno , ma che sia favolofo. Appreiso farò chiaro, onde havefse quelta favola origene , e chi prima la descrivelse Nè mi farà grave con molti argomenti tutta quelta novella annullare . ch'alla Chiefa Romana tanta ignominia , e vergogna apportò , mostrare , che ciancie espresse elle siano. Incomincierò primieramente à disputar del tempo, nel quale quelli , che lo scrissero , questo Papa ripongono. Quanti hanno di questa cosa fatto mentione , tutti fuori , che uno indice fallo , nel fine del fetrimo libro d'Ottone Frifingense, pongono fra Leone IV. e Benedetto III, il Pontificato di quefto Giovanni Feminadi due anni, cinque meli, e tre giorni . Nel qual tempo Anastagio Bibliorecario di S. Chiefa , che ferifse le vite de Pontefici fino à Nicola fucceftore di Benedetto III e viveva, e si ritrovò presente, come egli ficiso dice alla creatione di Sergio II. di Leone IV, di Benedetto III, di Nicola Primo , di Adriano II. edi Giovanni Ottavo, non solamente non fa egli mentione alcuna di questo Pontificaro di Giovanni semina, che anche scrive, che dopò Leone Quarto, non vacò più, che quindici giorni la Sede . E foggiunge , che tosto dopo Leone Quarto , su in suo luogo Benedetto III, creato, E le sue proprie parole sono queste . Mori il Santo Leone Quarto a' 17 di Luglio, fu sepolto in San l'ietro, e vacò quindici giorni il Pontificato. Dopo la cui merte subito tutto il Clero Romano, & i principali della Città, e'l popolo si raunorono insieme, pregando il Signore, che havesse voluto alla Chiesa sua dare un buono . e Santo Pastore . Di che divinamente ispirati , di un consentimento tutti per le sue sante opere elessero Pontence Benedetto, E facendone la plebe gran festa con hinnispirituali, nel palagio di Laterano lo condustero, dove secondo il solito nella Sede Pontificia lo collocarono . Fin qu'idice egli . Ne si vede , che faccia di questo Giovanni femina mentione alcuna Onde chiaramente si conosce , che per neffun conto puote questo Pontefice femina essere in questo tempo, se la verità della hifloria non si preverte. Mà facciamo, che Anastagio in questo luogo lo riponesse, vi repugna apertamente la ragione de tempi, e de glianni, ne qualiglialtri Pontefici la Chiesa refsero, nè frà Adriano I. e Giovanni Ottavo, questo spatio di due anni cape . Percioche dal 272, nel quale fù Adriano I, creato , fino al 382 nel quale Giovanni Ottavo mori non si può ne anche un mese, non che due anni, di Pontificato altrui interpotre, volendo bene il computo de gli anni seguire, che io accuratissimamense hò dal medefimo Anaftagio, da Annonio, & da altre antiche inferittioni, in-Arumenti, e b:evi cavato. Essendo già 706, anni, da che scrivono, che questa femina Pontefice foise, (percioche la pongono verso l'anno 855, della salute nostra) come può egli essere, che non solamente Anastagio Bibliotecario, che in quel rempo visse, madi quanti ne scrissero poi, ò toccarono le cose de Pontefici (come furono molti) fino al 13 50, non ne faceise alcuno per 400, anni continui mentione alcuna . Foco dopo Anastagio scrisse la sua historia , dove sa spesso mentione de Pontefici , Ademaro Monaco di S. Hermano di Parigi, il quale fu da Annonio Monaco del medesimo Monasterio, già sono quartrocento anni seguito. Reginone ancor Abbate Prumiente feicento anni fono . Hermano Contratto, e Lamberto Scafna Burgen fe Monaciamendue, che furono già cinquecento anni à dietro , & Otone Frifingele quattrocento anni sono , e Corrado di Lichtenavo Abbate Urspergensegià sono 300, anni scrissero tutti le loro historie, e croniche, e nessun di loro, ancor che diligenti in porne successivamente i Pontefici Romani, fece mai di questo Giovanni mentione . Ne ancor Leone Vescovo di Ostia, ne Giovanni prete di Cremona, ò altro scrittore cosa alcuna ne toccò . Nella libraria di Vaticano sono sei ò sette brevi indici, ò liste de Pontefici, e ne è una anche in versi, scritte in varii libri, avanti ad Innocentio IV. e non fi vede mai in alcun di loro farfi mentione di quefta Ponicfice . Di più in cinque antichi libri delle vite de'Pontefici , di Damafo , di Anastasio , e di Pandolfo Pilano , non Giente mai quelto Giovanni femina nominare . Solamente

#### 132 GIOVANNI PEMINA:

G vede nel margine frà Leone IV. e Benedetto III. aggiunta da altro autore quella favola , e scritta con letrere molto diverse da quelle de gli antichi esemplari . A ppecsio à che effetto Leone IX. che visse da 200, anni poi scrivendo à Michele Certulano Patriarca di Coffantinopoli, & à Leone Acridano heretici, escismatici, poteva in quella fua epistola riprendere la Chiesa Coftantinopolitana, perche havefie in quel Parriarcato una femina . & Eunuchi ammessi /intendendo di Niceta . e d'Ignatio le havesse già in Roma una femina governato il Papato, ch'era assai peggio ? Perciou ehe ferive egli in quella fua lunga epiftola, ò libro contra l'here fie de'Greci nel ventelimoterzo capo à quelto modo . Non possiamo noi credere quello , che la sama publica approva, che la Chiefa Coftantinopolitana contra il primo capo del Concilio Niceno, habbia per tutto promoffi gli Eunuchi, e Izsciate ancora talvolta nella sede de suoi Patriarchi federe una femina . Percioche l'enormità del fatto , e la fraterna benevolenza non ci lascia credere cosa così desettabile , & abbominevole . Considerando dall'altro canto la vostra negligenza intorno alla censura de'lanti Canoni , e che gli Eunuchi, & i Manchi di alcuna parte del corpo non folamente al Chiericato. mà all'altre dignità ecclesiastiche ancora indifferentemente promovere , mi terrò , che habbia agevolmente così potuto essere, come si dice. Ma ancor, che io dicessi, ch'havessero molti di questo Giovanni femina scritto, mostrerò nondimeno dal contesto della savola iftessa non poter esser vero . Non fu creato mai legitimo Pontefice in Roma per forse novecento anni da S. Pietro fino à Papa Formoso, che non si fosse da i primi anni nella Chiefa Romana allevario , & afcefone al Diaconato , ò pure al facerdotio per tutti i gradi degli ordini ecclesiastiei . Il che vedra elsere coli appunto frato ofservato, chi vorrà per l'ordine de Pontefici andare minutemente discorrendo. Hor come adunque una femina ignota fenza origine, e fenza patria certa, e fenza testimonio alcuno della vita passata, puote diventare così alla cieca Pontefice ? Vediamo hora, à che modo questa favola composero : dice l'auttore della favola, dal quale il Platina, e gli altri la tolfero, che Giovanni Anglico per natione di Maguntia, tenne il Pontificato due anni, un mele, e quattro giorni, ò pure cinque mesi, e trè giorni; e che vacò poi la Chiefaun mefe . Hora vedete , che ignoranza di scrittore, lo chiama Anglico, e per natione di Maguntia, come se Maguntia in Anglia foise, e non in Germania più tofto, Ma il Platina più auvifato, coutra l'opinio ne dell'autore dice, che ella fu d'Anglia:ma oriunda di Magantia. Hora foggiunge poi . Quelti fu femina (come dicono ,) e fu, essendo fanciulla menara veftita da huomo da un certo fuo amante in Athene, dove fe tanto frutto in varie fcienze, che non ritrovava pari Dice la fa favola, che ella andò à ftudiare in Athene, Hor dove era più Athene in quel tempo, ò come y'era più studio alcuno, che tutta quella contrada (come dalle inftoriedi quei tempi fi cava) era in poter de' Barbari, e miseramente oppressa; Vi aggiunge poi , che ella leggendo due auni in Roma hebbe grandi huomini per discepoli, e stando la Roma in grand'opinione di buona vita, e di dottrina, fit ad nna voce eletta Pontefice. Qui fono due bugie, la prima, che ella in Roma leggefse publicamente buone lettere. Percioche il manco pensiero, che all'hora havessero quella genti, s'era, che in Roma studio publico alcuno fosse, come dall'historie di quei temp i facilmente fi vede L'alira bugia è, che ella tenesse due anni il Papato, percioche, come s è detto, non fi folcua questo grado dare se non a Gardinali alleuati in fin da i primi anni nella Chiefa di Roma Segue poi. Ma ella fu nel Papato da un fuo fermitore ingrauidata, e non sapendo il tempo del parto , nel uoler andarda S. Pietro à S. Giouanni in Laterano, afsalita da'dolori del parto per ftrada, frà il Colifeo, el a Chiefa di San Clemente partori, e morì nel medefime luogo, come si dice, Qu'is unole mirare, che l'Autore della favola, che afsai grofsamente la ferifse, anch'egli poco uerra la tenne, e difficile à crederfi, poiche nel principio dice. Fù (come dicono) femina, e qui nel fine scrive: Fù nel medesimo luogo (come si dice) sepolta . Non afferma il fatto: ma lo racconta per come dicono e come si dice. Ma come questa donna non s'ingravidò mai , &c hora vechial come è verilim.che folse) elsedo Papa, ingravido, e pattori; Hora primache partor, non portava ella il ventre gonfio? Come di tanti fervit. e di tate genti della cor-

te , che solevano del continuo accompagnare , di cosa così chiara non s'avvide alcuno giammai ? Non se n'avvidde al cuno , perche ella con due , è tre foli servitori fe ne ftava femore chiufa in pal azzo. Anzi tutto il contrario. Perche se poco prima, che partoriffe, quanto è più verisimile, ch'ella se ne dovesse restar in casa, andò de San Pietro à San Giovanni in Laterano: molto più prima nella sua gravidezza doveva lafejarfi veder, e parlar da tuiti . Io non credo, che possaalcuno pensar , che fossero così (ciocchi, & inerti gli huomini di quel tempo, che al vilo, alla voce, & à gli atti, non fapefse alcuno discerner un'huomo da una femina, & una femina nove meli gravida, e travagliata da tanti incommodi, quanti fogliono la gravidezza accompagnare. Non haveva ella i scrvi, i familiari, medici, i corregiani ? Hor come in due anni di questa cosa non su huomo, che se n'accorgesse? Cosa certo degna di Martino Monaco di Ciftello , che serivendo la vita de Pontefici , fu , come à me pare, il primo, che (già fono più di 300, anni) quella novella divolgò, e scriffe. Ma prima, che io di lui parli, mi spedirò della favola, che segue à quetto modo. E perche il Papa fugge fempre di fare questa strada, eredono molti, che per abborimento di questo fatto lo faccia . Ne ella si pone nel numero de Pontefici , per effer stata donna . Fin qui dice egli . Hora , che andando in Laterano il Pontefice non vada per quella strada, non è questa la causa: ma è più tosto, perche non potendo per la gran compagnia, ch'egli luol menar feco, per la ftrettezza del luogo paffar per mezo del Coliteo, che è la sua dritta strada, ne piega à man manca, e ne và poi al dritto verso S. Pietro, e Marcellino, per non confondere con tante giravolte l'ordine della eavaleata, ritornando di nuovo presso l'Anfiteatro alla strada, che presso Santi Quattro coronati ne và in Laterano. La medefima ragione è aneor del ritorno, ch'egli poi fà , E nondimeno sò , che molti Pontefici fono ufciti di quell'ordine , eregola . Del- Papa Giola capella poi, che è in quel luogo, dove vogliono, ch'ella fosse sepolta, e medesi- vanni femamente di quella feggia di porfido, che è in Laterano, nella qual dicono, che si mina conosceva , se il Papa era maschio , parmi sover chio , e vano patiarne , per eller tutte chi fosse cofe favolofe, e dal volgo ignorante finte. Hora il primo, che (come hò detto) la prima del-favola di questo Papa semina scrisse, su un detto Martino, che vogliono, che sosse crista, Pollacco, Monaco di Ciftello, e penitentiero d'Innocentio Quarto, che scriffe le vite de'Pontefici sino al suo tempo, & un libro intitolato, Delle cose maravigliose di Roma, che fù poi da altri di maggior bugie locupletato. E non è coftui (come alcuni penfarono ) quel celebre Martino Cromero Pollacco, che molto accurata, e dot-, tamente la historia di Pollonia scrisse, esti gran tempo Orator del Rè suo presso è Imperator Fedetigo; e fit persona di costumi, dottrina, e d'ogni maniera di virtù ornatiffimo, Ma ritorniamo à quel Martino, che fu, com'io credo, l'Autore di quefta favola : percioche io non la ritrovo in autore, che avanti di lui scrivesse, salvo, che in una Cronica di Sigiberto, dove frà Leone, e Benedetto fi legge à questo modo. Giovanni Papa Anglico . E fama , che questo Giovanni soffe femina , e conosciuta per tale da un fuo folo familiare, che la ingravido, & ella effendo Pontefice partori,e però non la ripongono nel numero de gli altri Pont. Così ivi filegge, Ma che questa cosa sia di Galfredo Monaco, che visse dopo Martino, e di Roberto, che suppli Sigiber to,ne fà fede questo,che non si ritrova tale cola ne gli antichi ,e verri essemplari di Sigiberto. Ma perche (appiamo, chi folle quelto Martino, che quelta favola ferilse, e quan-ta fede prestar gli si debba, dico, ch' egli è quel medesimo che sa Il libro delle cose maravi gliose di Roma; dove scrive, che il primo successor di Romolo su Pompilio padre di Numa 2. Rè de'Romani,e cheNuma Pompilio su di Roma Tribuno della plebe,e che chiama la porta Oftienfe Capena, e pone presso ii Castel Sant' Angelo la Collina, e dice, che il Pantheone fu Tempio di Cibele, el'Anfiteatro Tempio del Sole: e la statua equeftre di Mare' Aurelio un villano di Tivoli, cehe i cavalli del Quirinale fofserofatti da'Filosofi , e'l Templo della Pace rovinalse nella norre di Natale , & altre molte cose cosi fatte , e sciocche . Hora da questo cosi otioso , e scempio scrittore hanno gli altritutti , che dopo lui serisero , solta la favola di Giovanni femina . Il Platina aggiungendovi alcune cofe del feo , con alquanto più polito , stile

Favola di

M 3

unta quella favola feive; alla quale quano creder fi debba, hò già con mois irgoment mofitzo. Ab perche unte le bujes norbibli hanno da qualche versi ip incipio, io credersi, che quella favoli di Giovanni femina nalceffi della [presenta provann Duodecimo, il qual effendo per la poenza d'Abbigo [on parte han o firma Roma annor garzonetto Ponetfice, hebbe alquanec concubine, come Luipprando da Pavia nel fefto, 'a fettimo copo de leffo la brofettie, e le principali concubine carno Giovanna; Raineria, e Setfinia, Hora da quefto Papa Giovanna fua concubina, à cui cenni fir eggava forfe all'hora il Papao, la brobald Papa Giovanni, ed Giovanni femina nacque. La qual prendendo forza di tempo intempo, n'è à poco à poco, per opera di qualche fettino rignozate, in injustatione d'hilotia venura;

## BENEDETTO III PONTEF CVI

Creato del 755. a'z.4. di Luglio.



P. ENEDETTO Terzo
Romano figliuolo di
Pritto ili meriamente per
la fantità della vita fua chia
mato Bindetto. Periciche
havendo da Gregorio havuto il grado di foddiacne,
viile talmente poi cheffendo morto Leone, ili folo
cpli riputato depino de dieglii nquefa dignità fuecefore. A cellui adunque, come à benienifium clumee-

diceva, non effer deenod'un tanto luogo. E perche tutti acclamavano, & ap. provavano la elettione, fu contra fua veglia forzato ad accettare la dignità Pontificia; e menato nell'atrio di Laterano, fu nella fedia di Pietro collocato; Indi fopra un bianco cavallo andò à Santa Maria Maggiore, e trè didigiunò , e vacò all'oratione pregando il Signor, che l'ajutafle, e favoriffe nel dover fantamente esequir il governo della sua Chiesa. Quì ancor dopo il terzo giorno ritornarono di puovo totti, ecome era il folito, li baciarono il piede, e quelli specialmente, che seguendo la fattione di Rhodoaldo Vescovo di Porro, havevano il giorno inanzi tentato d'anteporli non sò, chi altro, ò come alcuni dicono, Anastagio persona incognita, eda Leone già della sua prelatura depoflo. Conosciuto l'error loro, ne vennero anch'essi (come dice vano, )chiedendo perdono, à baciarli con gl'altri il piede . Il medefimo fecero gli Ambafciatori dell'Imperator Lodovico, che erano stati mandati in Roma per confermar l'elettione del clero, e del popolo. Il di seguente su Benedetto accompagnato dal popolo in S. Pietro; dove publicamente, come si costuma di fare, su confecrato, e dell'infegne Pontificie ornato con grandi applausi, & acclamationi di tutti. Percioche egli fu di tanta mansuetudine, e di tanta dignità del corpo, e dell'animo, che non meno nel magistrato, che nella vita privata, era a tutti caro, & accetto. E volto l'animo al culto divino, molte Chiefe, che andavano in rovina, rifece, facendo loro di più molti doni. Ordinò, che nella pompa funerale d'Un Vescovo, d'un Prete, ò d'un Diacono, dovesse per honorar

leste, mandato interra dal Signor Dio concorsero tutti, e locrearono Pontesice. Et egli piangendo, echiamando in testimenianza Iddio, & i suoi Santi,

Scifina duodecimo nella Chiefa Romana il morto, e pregar per l'anima sua, intervenirci il Pontefice insieme co'i clero, e così volle all'incontro, che nella morte del Pontefice v'intervenisse il clero . Et offervo questo suo ordine mentre visse, senza preterirne punto. Perche sempre si ritrovò ne'funerali de sacerdoti. E di più visitò spesso gl'infermi . diede a mangiare a poveri , e confolò sempre gl'afflitti , e ealamitosi , e difensò a fpada tratta i poveri pupilli, e le vedove. Mentre che menava quella fantiffima vita, e più per fe, che per il popolo di Roma, morì a gli otto di Aprile, havendo retta a questo modo due anni, sei mesi, e nove giorni la Chiesa, esu fuori delle porte della Chiesa di S Pietro sepolto . E restò doppo lui la Chiesa mesta, e senza Pastore 15. giorni.

#### NICOLA I PONTEFICE CVII

Creato del 858. a'24. di Aprile.



7 ICOLAI, Romano, e figliuolo di Teodofio. tù infin da luoi primi anni fantamente allevato. Efù prima da Sergio creato fudiacono, e poi diacono da Leone. Ne, in questo grado ritrovandoli , restò mai di usar ogni atto di pietà, e di carità , che offerto gli f fosse . E con le sue mani . e non fenza molte lagrime . sepelliil corpo di Benedet-

to. Dopo le cui esseguie dovendo un altro Pontefice crearsige sacendosene istantemente oratione da tutti, e digiunandosene, perche il Signore desse un Pontefice a fedeli, quale perduto havevano, dopo una lunga discussione, nella Chiefa di S. Dionigio Pontefice, dove a questo effetto raunati si rittovavano, fù Nicola, che era affente, eletto Pontefice . Di che egli havuto notitia, fi fuggi in Vaticano, e fuggendo questo honore, si andava nascondendo, Maritrovatolo finalmente, lo menarono nell'atrio di Laterano, e contra fua volontà, lo ripofero nella fedia di San Pietro. Essendo poi consecrato in San Pie. tro, & ornato della mitra Pontificale, ragionò molte cole con l'Imperatore Lodovico, ch'era venuto in Roma. così di quello, che al Pontificato apparteneva, come di quello, che alle cose dell'Imperio toccava. Estendosi poi Lodovico partito di Roma, e fermatofi là, dove Quinto i Romani dice. Imperatovano, vogliono, che ivi Nicola andasse accompagnato da Baroni Romani. e che molto dall'Imperatore honorato fosse, il quale gli usci un miglio incontra, esmontato da cavallo à pie l'accompagno, e conduste sempre con il Para la mano alla briglia del cavallo, fino al fuo alloggiamento. Et in effetto era questo Pontefice di così maestevole, e reverendo aspetto, di tanta eloquenza, e dottrina, che era da tutti, come una cofa fanta, e divina, riverito, & adorato. Parlarono infeme fecretamente molto, definato, ch'hebbero. e fi licentiarono poi, baciandofi l'un l'altro in vifo, & il Papa in Roma fi ritornò . Dove in modo crebbe, & allago il Tevere, che in quello suo ritorno il Pontefice ritrovò, che non si poteva, se non con barche, andere per la Città. E talmente have-

ma honora

allaga.

baveva questo allagamento occupato la Chiesa di S Lorenzo in Lucina , & il monasterio di San Silvestro, etutta quella valle, che si stende dalla via Lata alle radici del Campidoglio, & all'Aventino, che fù dal volgo creduto, che questo fosse il diluvio. Rovinò quest'acqua molte case, svelse molti alberi, e guattò gran copia di feminati. Ne questo una volta fola quell'anno auvenne che ancor di nuovo, di Decembre questo allagamento la Città afflisse . Affai fi slorzò il Pontefice di emendare, è di lenire più tofto questi danni , e non laf-

ciò officio di pietà, ch'egli non ufaffe co'Romani in questa calamità. In que-Michiele fo mezo l'Imperator Michele figlinolo di Teofilo mandoi fuoi Oratori in Ro-Imp. Gre- ma a vifitare il Papa, e San Pietro con molti doni, che furono una patena d' co mandò oro, un mediocre calice d'oro, ma tutto ornato di gemme di molto pregio . Quelto è quel Michiele, che fù poi morto da Bafilio fatto fuo compagno nell' tori a Ro. Imperio. Questi Oratori furono cortefemente dal Papa raccolti, e rimandatine poscia con altri doni a dietro. Hora tenendo Nicola molto conto della dima. gnità Pontificia, perche estendo Giovanni Arcivescovo di Ravenna stato ci-

tato in Roma per cofe, che gli fi opponevano, ricufava di venire, della fua Giovanni dignità lo privò . Giovanni se ne suppl in Pavia all'Imperatore Lodovico . Arcivesco. e ne ottenne lettere di raccomandatione a Papa, & Oratori ancora, che ne vo di Ra- ottennessero, che havesse questo Prelato potuto andar sicuramente in Roma venna pri- per difenderfi. Al che condescese volentieri il Pontefice . Venutone adunvo della di que Giovanni in Roma, & havuto luogo di dire in prefenza di un gran nugnità dal mero di Prelati, e del Papa altro non diffe, se non ch'egli errato criminal-Papa,e poi mente haveva, e che perciò dal Pontefice, e da tutti gli altri, che ivi erano zicevuto in dimandava perdono. Questa così aperta confessione, & i prieghi de'circostanti gratia , e furono cagione , che il Papa con questa conditione nella gratia fua lo riceve (fe. con che che dell'herefia, che gli s'opponeva, nel finodo fi purgafie, che doveste ogni condizioni, anno, non havendo in contrario scusa legitima, venire in Roma, e che non potesse consacrare nella Romagna i Vescovi, ancor che canonicamente elet-

ti, se per un breve Apostolico non si concedeste; che non doveste a i medesimi Vescovi vietar l'andar in Roma, ogni volta, che piaciuto lor fosse, che non havefse potuto introdurre efattione, costume, à confuetudine alcuna, che da facri canoni non folse ammelsa, e finalmente, che non potesse fotto pena di scommunica mutare, o far cosa alcuna de beni della sua Chiesa senza confultarne prima la fedia Apostolica, ne anche potesse, le cose protane ricevere fenza saputa, e volontà del Papa. Quetti ordini così fanti furono talmente da tutto il sinodo approvati, che su tre volte acclamato da tutti; Retto è il giudicio del supremo prelato. Giusta e la sentenza del pastore della Chiesa fanta . A tutti discepoli di Christo questo ordine salutifero piace . Tutti il medefimo diciamo, tutti il medefimo intendiamo, tutti il medefimo giudichiamo. All'hora Giovanni in presenza di tutti col giuramento, e in scritto alfermo devere ofservare tutte quelle cofe , che'l Papa dette haveva . E così fatto questo Giovanni ritornò in Ravenna . Il Papa che si vidde suor di que-Bulgari forravaglio fr volle tutto a rifare La Chiefa di nostra Signora, che come era fatti Chri- prima cognominata antica, cosi fu poi detta nuova, e la orno di belle, e vaghe pitture . Per mezo delle sue lettere converti alla fede di Christo il Re de i Bulgari con tutta quella provincia, emandó loro Vescovi, e preti, che nella fedegli igruissero, e confermassero, cacciando via Fotino, che co i fuot inganni havea fatto i Bulgari ne'tuoi errori ifviare . Fece anche Nicola la pace frà l'Imperator Lodovico, & Andalisio Duca di Benevento . Cacciò

via i Saracini, che fino a Benevento erano predando, e rovinando trafcorfi . E finalmente col fentimento dell'Imperatore Lodovico ordinò , che non po-

fiani .

telse l'Imperatore , ne Prencipe alcuno secolare elser presente a'Concilia

de' chierici salvo se delle cose della sede vi si trattasse . Scrivono alcuni , che i n questo tempo il B Cirillo portasse dal Chersoneso di Ponto il corpo di San Clemente . e nella Chiefa, che hà boggi il nome di questo fanto, lo riponesse, e che non molto poi morendo Girillo fosse nella medesima Chiefa sepolto. E Nicola, che fù unico essemplare d'ogni virrà, morì a'13 di Novembre havendo retta la Chiefa 7. anni 9. mesi , e r 3. giorni , sù come egli per testamento volle davanti le porte della Chiefa di S. Pietro sepolto . Vogliono alcuni che dopò lui le fede vacafse otto anni . fette mefi . e nove dì .

#### ANNOTATIONE.

Fino à questo Nicola scriffe Anastagio Monaco, e Bibliotecario le vite de Pontefici , ch'io hò , in tempo del qual Pontefice , e di Adriano , & Giovanni Ottavo suoi fuccessori egli in Roma fiori. Le altre vite seguenti surono scritte da un ce reo Guglicimo pure Bibliothecarjo, che si leggono in un libro, che và in nome di Damaso, Hora perche i seguenti Pontefici fino a Clemente ij, non hanno un continuo scrittore, e non si sà la maggior parte de gesti loro, ne vengono ad essere così incerti, & o feuri quei tempi , che non si può ben sapere , nè in che luogo , nè con che ordine si habbiano à riporre alcuni Pontefici , perche riforfero anche alcuni nuovi Pontefici , come fu Agapito dopò Marino, e Basilio dopò Adriano Terzo, che Sigiberto nelle sue Chroniche pose, i quali havendosi alla verna dell'historia rispetto, & alla ragione de' tempi, non possono fra gli altri havere luogo. Perche ò sono i medesimi con alcuni Pontefici, e'l nome folo è mutato, ò furono fcismatici, e non furono con effetto Ma non si pnò alcuna di queste cose affermare. Che se altro, che io conosca degno d' effere notato, mi occorrerà, non las cierò io di farlo.

#### ADRIANOII PONTEFICE CVIII.

Creato del 867. à'21. di Novembre.



DRIANO Secondo A Romano, e figlinolo occorfo a di Talaro Vefcovo fu molto Papa Afamiliare di Papa Sergio , driano II. dal quale havendo egli una prima, cho volta havuto in dono qua ei foße, Pa ranta giulii , che chiamiamo hora: li pose ad un suo scrvitore in mano, perche

a i poveri , e pellegrini , ch' egli erano sù la porta della cafa , li dispensasse. Colui, the vidde efser po-

co il danaro , e molte le genti , alle quali dispensare si dovea , ritorno ad Adriano, e glielo dife. Totto all'hora quel danaro, e venutone dove quei poveri erano, à ciascuno di loro tre giulii diede, e gli avanzò la metà del danaro, Di che restando attonito il servito-se, egli disse queste parole. Vedi quanto e benigno, e cortese il Signore e con quelli specialmente , che sono liberali , e caritativi co'povesi ? Risplendeva dunque di quella, e dell'altre vista talmente, che trat-

#### RIANO

tandosi della nuova creatione del Pontefice , a gara tutti lui solo elessero, e contra sua voglia da S. Maria Maggiore à S. Giovanni in Laterano lo menarono, e lo crearono ad un tratto Pontefice. In questa creatione cosi frettolosa e tumultuaria non fi tenne alcun conto dell'affenfo dell'Imperatore. Onde tofto el'Ambatciatori di Lodovico, che in Roma a quest'essetto si ritrovavano idegnati gridarono, che nonfi dovea quest'elettione senza loro fare, perche l'autorità dell'Imperatore interpolta vi toffe. Fù loro disposto, che in un tanto tumulto non s'era poruto moderar la volontà del popolo, e ch'essi havrebbono fatto bene ad adorar una così fatta perfona, che'l clero, e'l popolo ad una voce havevano Pontefice eletto. Et effi, benche apertamente vedeffero, che il clero, e'l popolo tutta l'auttorità di questa elettione fi attribuivano, senza afpettarne altramente l'assenso del Principe, nondimeno la santa elettione cono-icendo, adorarono tosso anch' essi il nuovo Pontesice Sopragiunsero poi le let-

Lodovico Imper.

tere dell'Imper. Lodovico, che molto lodava i Romani, che così fanta elettione fatta havestero, senza aspettare d'intendere il parere di chi per non saper la natura delle persone, vi havrebbe per avventura poco ben giudicato . Percioche, come può, egli dicea, forastiero conoscere in una straniera Repub quale fia più degno d'ellere a gli altri antepolto? Quello a'Cittadini ficfli specialmenteappartiene, & a quelli, che insieme vivono, esi conoscono. Hora havuto Adriano la dignità del Papato, havendo ben gli occhi a tutte le cofe, che all'honore del Signore appartengono, non restò mai d'essortare tutti, e con l'opere, e con le parole, e con l'autorità fua, e de passati santi Pontefici al bene, e fantamente vivere, difenfando gagliaidamente tutti quelli, ch'effo vedeva oppresi dalla giustitia, o dalla potenza altrui. Fece sare un sinodo in Costatinopoli, nel quale fù Focio, perlona seditiosa deposto, e cacciato via, e nella: fua dignità Ignatio ripollo, che n'era prima a torto stato già privo. Fù nel medefimo finodo lungamente conteso, se i Bulgari, i cui legati ivi erano, dovevanoessere alla sedia Romana, o alla Cottantinopolitana soggetti. E finalmente contradicendovi Basilio, sù per la fedia Romana sententiato. Per la trattenesse, mando loro con ampia potestà tre persone di gran santità, che fu-

Romana loggetti .

Bulgari qual cofa essendo il Papa pregato da Bulgari, che volesse mandare loro una peralla Chiefa fona dotta, e di buona vita, che con l'essempio, e con l'autorità nella fede li rono Silvettro Soddiacono, Leopardo Anconitano, e Domenico Trivigiano: i quali effequirono in breve quanto il Papa defiderava, che fi faceffe, Benche non passo molto che subornati con promesse, e con doni, i Bulgari da Costantinopolitani cacciando via i Sacerdoti Latini, i Greci ricevettero. Il che fù principio, e cagione d un grand incendio di discordie, che frà Latini, e Greci poi nacquero. Adriano, che sempre, che gli s'offerse l'occasione, à tutti gli nemici della Chiefa s'oppose, dovendo per la morte dell'Imperadore Lodovico Pioegia di ungere Carlo, il figliuolo mortilit. di Novembre, have ndo retto il Papato 5. fanguesù'l anni, 9. mefi, e 12. giorni. Poco innanzi, ch'egli moriffe piove sù'l Brefcia-Breiciano, no tre giorni fangue, e le locutie fecero nellia Francia maravigliofi danni. E

furono gran fegni del la morte di così buono, e fanto Pontefice.

#### ANNOTATIONE.

Concilio no.

Il Concilio, del quale fà quì il Platina leggera mentione, che ò da' Latini chiamato l'ottavo generale, e'l quarto Coffantinopolitano, fù di 383. Vescovi, evi furono legaverfale, e tidalla fede Apostolica Donato Vescovo Ostjense, Stefano Vescovo Nepesino, & Maiv. Confran rino Diacono di S Chiefa, il qualefu poi Pontefice. Il qual Concilio fu da Anastagio tinopolita- Bibliothecario, che vi fi ritrovò presente, di Greco in Latino tradotto. Et in questo Concilio fù il Parriarca Focio, che s'era in quella fede intrufo, deposto, evi fu con

ά,

l'autorità di Adriano Pontefice riposto Ignatio . Ma di ciò altrove ragionerò più à. lungo . Vogliono , che si ritrovino gli essemplari Greci , & i Latini, I Latini sono appreiso di me . Amonio nel 27. cap. del 5. Libro delle cole de Franceli ne fa anche mentione.

### GIOVANNI VIII PONTEF CIX-

Creato del 827. a' 14. di Decembre.



IOVANNI VIII Ro-■ mano, figliuolo di Gunao nel principio del fuo Papato dichiarò Imperatore Carlo, ch'era all'hora a questo effetto venuto in Roma . Di che sdegnati due Carli, figliuoli di Lodovico di Germania, ne passarono in Italia con groffo efercito per privare dell'Imperio, e della vita Carlo lor zio. Il quale peníando di

Contesa trà Francefi per l'Im

Imper.dal

chiudere a'nipoti il passo di Trento, passò con l'esercito in molta fretta a Verona. Ma infermatoli in Mantova fu avvelenato, e morì. Si diffe, che Sedechia Hebreo suo medico ponesse il veleno nella medicina, che lidiede per guarirlo. Intefa il Papa quella morte, ogni sforzo faceva, perche Lodovico Rè di Francia, e figliuolo di Carlo, si dichiarasse Imperatore Ma i Baroni Romani vi ostavano, che havrebbono voluto Carlo Terzo Re di Germania, il quale insieme con Carlomano, il fratello, haveva già occupata una parte d'Italia . Non mancavano in quella seditione di quelli, che favorivano Lodovico. Il perche fù il Papa prelo, e posto prigione. Ma poco appresso con l'aiuto di alcuni amici scampando se ne suggi in Francia a ritrovare Lodovico; cognominato Balbo, il quale egli unfe Re restando un'anno in quel Regno rassettò alcune differentie, che erano nate frai prelati Francesi . Percioche Giberto Vescovo di Neumanfi haveva a forza privato Leone Abbate del possesso del suo Monallerio di S. Pietro. dove si riposava il corpo di S. Egidio. Era prima quel luego Flaviano chiamato dalla valle Flaviana, che'l Re Flavio già denata ad Egidio haveva . Il qual poi quel Monasterio vi edificò in honore di S Pietro, e di S. Paolo. In presentia adunque di molti Vescovi, e giudici intesa il Papa questa differenza, restitui il Monasterio a Leone. Fù in Arli quella contesa finita , onde partendo il Papacon volontà di Lodovico, sece nella Città di Treca un Concilio, nel quale sece molti ordini appartenenti alla fede, e diede a' Fiamen. ghi il Vescovo, i quali popoli pure all'hora erano da luoghi boscosi, e telvaggi travagliavenuti à vita politica, ecivile. Ma perch'era Italia tutta travagliata, e rovi- no Italia, nata da Saracini , i quali ha revano già presa , saccheggiato il monasterio di monte Cassino, fil il Papa chiamato in Roma, econ l'ajuto de'Principi, Christiani cacciò d'Italia, e di Sicilia gran parte di questi barbari. E per poter più Imp dona liberamente vivere in Roma, incorono, e dichiarò Imperatore Carlo, che fù i Norman-chiamato terzo di questo nome. Il quale Carlo passatone poi sopra i Norman ni, che si

Papa Gioflo prigio-Lodovi-

ni, che ne ponevanola Francia e la Lotoringia in rovina, lidomò talmente fanno

che ne fù Rotifredo lor Re forzato à chiedere la pace , & a battezzarfi . Et l'Im- Christiani .

peratore ricevutolo in gratia, nel fonte del batefimo lo tenne, come ferive Anastagio Bibliothecario della Chiesa Romana, che per essere nell'una, e nell'altra lingua affai dotto, era molto stimato. Tradusse costui di Greco in Bibliothe-Latino Il fettimo universale Concilio, e la Gerarchia di Dionigio Arcopagita cario

Milone Monaco

e le vite di molti Santi in gratia di Carlo. Scrivono alcuni, che il medefimo Carlo molti Monasteri edificasse, e le cose Ecclesiastiche accrescesse. Ma la Gio: Scoto fua peculiare lode fi è , ohe confortò , e spinse molti à dover varie cose serivere come fù Milone Monaco di S. Amando , il quale accommodatamente scriffe la vita di questo santo, e Giovanni Scoto, che quel, che acutiffimamente disputava, gravissimamente scriffe. Participò ancora Giovanni Pontefice di que sta lode dello scrivere, mentre che egli vita privata visse. Percioche essendo Diacono scriffe elegantemente in quattro libri la vita di Gregorio primo. Ma essendo vivuto Pontefice dieci anni, e due giorni, finalmente morì, e a'quindeci di Decembre fu nella Chiefa di S. Pietro sepolto.

## MARTINO IL O MARINO I.

Secondo il Panvinio, PONTEFICE CX.

Creato del 882. a' 19. di Decembre



ARTINO II fo Fiacele, e figlinolo di Palombo, e successe a Gio-vanni nel Pontificato . E perche fù poro Pontefice . arà ancora breve la vita fua. Prefe questa dignità . reggendo nell'Oriente l'Imperio Leone, & Alessandro figliuoli di Bafilio, e Carlo terzo nell'Occidente;il quale, come di fopra dicevamo, fù da Giovanni Ot-

Ciani .

Normani tavo incoronato, e conspesse battaglie talmente i Normanni, che ne travagliafatti Chri- vano la Francia, abbatte, che il forzò ad accettare la legge Evangelica, & il giogo del vincitore . Scrivono alcuni (come si dirà nella vita di Formoso) che folse per le fraudolenti arti di Martino talmente Giovanni dalle feditioni travagliato, che fi finalmente posto prigione, e sorzato poi a suggirsi via . Hora Martino, che consegui consinistre arti il Pontificato, non visse in quella dignità più che 17 meli, e morì a'18 di Gennajo, senza far cola degna di memoria, o che la brevità del tempo ne fusse cagione, ò il non accadere cosa, che quel tempo illustraise, o pure perche volontà di Dio è, che un principato mal acquistato perda la vera gloria, che è la miglior cosa, che possa u'ottimo Principe confeguire.

ADRIA-

#### ADRIANO III. ADRIANO III PONTEFICE CXI

Creato del 884. a'21. di Gennaio.



DRIANO III. Roma. no, e figliuolo di Benedetto, fà cofi generofo & di tanto spirito, che to. sto, ch'egli prese il Papato (che fù nel 884, anno del Signore ) propose al Senato, Elettione e popolo di Roma, che non dei Papa si dovesse nella Greatione fatta libedel Pontefice l'auttorità del- ra l'Imperatore aspettare, e aspettat fosse libera, l'elettione del più la con-Clero, e del popolo. Il che fermatione

era stato da Nicola primo tentato più tosto, che incominciato. Grederei, che dell' Imp. Adriano li movelse a far questo, perche vidde, che l'Imperator Carlo partito d'Italia con il suo ese reito era sopra i ribelli Normanni passato. Percioche sdegnato questo Principe della spessa ribellion di questa natione inquieta, si era rifoluto affacto d'estinguerla. Ma parendoli poi quest'impresa difficile, e che non si sarebbe condotta a fine senza gran sangue, e rovina de i suoi, concesse loro, perche habitar vi potessero, quella parte della Francia, che è di là dal fiume Sequana, che è da loro Normandia chiamata. E perche non paresse che a forza, ma dalla benignità di Carlo ottenuti quei luoghi havessero, si obligarono di pagarne ogn'anno a' Re di Francia il tributo. In questo mezo Guglielmo cognominato Pio, e Duca d'Aquitania, e Conte d'Alvernia, fenza figliuoli maschi veggendofi, incominciò in Borgogna in un suo podere paterno molto alla grande il monasterio di Glugni, e designato l'entrate, onde fossero potuti Monaci vivere, ne fece Bernone Abbate. Ma perche Guglielmo mori prima' Guglielmo che quelto lavoro compiuto fosse, restò il monastero imperfetto benche Elbone Pio. Conte di Poitiersi suo herede restasse con questo peso di dover fino all'ultimo quest'opera continuare . Et Adriano , di cui per la sua generosità , e virtà , haveva il Clero, e popolo di Roma gran speranza conceputa, nel decimo quarto mele del suo Papato morì, a 9. di Maggio, e su con pianto, e singulti di tutti a punto come le un commun padre coli di lubito, e fuor di tempo perduto haveffero, dentro la Chlesa di S. Pietro sepolto.

#### 100 TEFANO STEFANO VI DETTO V. P. CXII

Creato del 839. a' 13. di Maggio.



San Martino trasferiSTEFANO V. nato in Roma d'Adriano, nella contrada di via Lata, tolle in quel tempo il Pontificato. che presero i Normani l'armi . Con l'ajuto delle gent? della Dacia, che con essi loro strinlero, ne posero, poco le passate capitolationi offervando, quafi tutta la Francia in rovina. Il perche dubitando, che lor tolto non fosse, ne portarono i Fran-

cesi di Tours il corpo di S. Martino in Altisidoro, e lo riposero nella Chicia di S. Germano. Vogliono, che qui un miracolo degno avvenisse, ch'essendo fra i monaci nata discordia, in nome di qual di que li due Santi si dovesse la Chiesa chiamare per risolversi di questo dubbio, posto nel mezo frà questi Santi un leprofo, il quale da quella parte guari, ch'era à S. Martino volto. Et esfendosa anco voltato dall'altra parte tutto fano diventò. Il che si crede, che avvenisse perche Germano volle à questo modo honorare il suo hospite, accioche non parefse, che per efser stato da un luogo trasferito in un'altro, della sua santica

Carlo il punto perduto havelse. Scrivono alcuni, che a tempo di quelto Pontefice fofgrosso de- le Carlo, 'cognominato il grosso da'Principi dell'Imperio per la sua poltrona posto deil' vita, e poco giuditio di quella dignità deposto, ch'haveva dodic'anni tenuta. Imp. Ar- e chefolse in fuo luogo Arnulfo il nipote eletto, che fu da Carlo Magno il letnulfo Imp. timo Imperatore dell'Occidente. Hora mossi gli Hunni, natione della Scithia Hunni da queste rivolte, nelle quali l'Imperio si ritrovava, passarono (come Vincen-

Imp.

pafsano (o. zo, e Martino (crivono ) à ritrovare gli Ungari loro parenti. E cacciati da que pra i luo- luoghi i Giepidi, egli Avarl occuparono quella Provincia. Passattine poscia ghi dell' furibondi nella Germania, fino alla contrada de Belgi penetrarono, ponendone il tutto à ferro, e a fuoco. In questa tanta perturbatione, e rivolta delle cofe. Stefano Pontefice maravigliofa recreatione fentiva della fantità di Luitprando Diacono della Chiefa di Papia, e di Valdrado Bavaro, e di Bernardo da Pittiersi . Est in effetto la vita, ei costumi di costoro tale, che per la loro cagione furono nella Francia molti monasteri, e Chiese di grande spese edificati. Ma Stefano morì a' 21. di M aggio nel sesto anno, & 11. giorni del suo Paneto. · E vacò dopò lui cinque giorni la Sede.

## FORMOSO. FOR MOSO PONTEFICE CXIII-

Creato del 891. a'27. di Maggio.



Porto O Vescovo di Porto, fù dopò Stefano Greato Pontefice , e subito Casi gravi nel principio del fuo Papato puorfi a ornodi pitture la Chiefa di Formoto . S. Pietro. Era già Formolo prima che temendo della feverità di fofic Papa, Giovanni Pontefice fugiro Fu in que in Francia, & havea abban- fo jempo dona o il suo Vescovato. E il xui, feifperche essendo richiamato, ma. riculava di ritornare, era

flato fcommunicato . E ritornato in Roma, fù della dignità ecclesiastica privo, e preie per ciò co'costumi anche il vestire secolare, e prosano. Pensano alcuni, che questo a Formo-fo avvenisse, per esser già stato autore della congiura, nel qual già Papa Giovanni fu prefo, e posto in prigione. Hora mosso Formoso da questa ingiuria, e vergogna, chegli era stata fatta, si usci di Roma, giurando di non dover più ne in Roma ritornare, ne al Vescovato, che gli havevano tolto. Mà Papa Martino, che a Giovanni successe, assolvendo Formoso dal Giuramento in Roma lo chiamò, e nella dignità pristina lo ripose. Onde non molto poi con subornatione anzi che con legitimi mezi o per virtà, che in lui fosse, benche alcuni vi si opponessero, su Formoso al Ponteficato assunto. Arnolfo in queflo tolte contra i ribelli Normanni l'arme, diede loro molte rotte. Per le qua- Imper, da li vittorrie diventato infolente, e contra le persone ecclesiastiche specialmen molte rotte, ne meritò da Dio il gastigo, ch'egli in breve di una ischisa infermità, che un' Nor-i pidocchi lo mangiavano, mori, e nelasciò l'Imperio a un tratto, e la vita i manni. Fu in luogo di lui eletto Imperadore Lodovivo il qual non ritroviamo, che in Lod Imluogo alcuno mai la corona dell'Imperioricevesse. Questi come Martino scri- per. guerve, facendo fatto d'arme con Berengario Duca del Friuli, che da Longobardi reggia con discendeva, mentre che il Regno del padre, e dell'avolo suo ricuperare inten. Berengario de, lo vinse, e ruppe. Ma facendosi poi di nuovo presso Verona battaglia, Duca del fù Lodovico con gran perdita de suoi vinto, e satto prigione, e privo della vi. Friuli Imsta. Et a questo modo essendo stato presso a cent'anni l'Imperio dell'Occidente Per. Roin mano de'Francesi, in potere de Longobardi ne venne. E sù nel tempo, the in Oriente Costantino figliuolo di Leone l'Imperio de' Greci reggeva. Ne Longolvarsò per qual fatto av venisse, che ad un tempo istesso, la industria de gl'Impera tori, e la virtà, & integrità de Pontesici mancasse. I quali tempi io giudico che fusero infelicissimi, polche come (Platone vuole) cosi sogliono essere per ordinario i popoli come i Principi sono Ma ritorniamo a Formoso, I cui tempi la virtà, e dottrina di Remigio di Altifidoro fe, che del tutto infelici non fossero. Scrisse Remigio molte cose, e specialmente sopra Matteo, e sopra le di Altisso-Epistole di S. Paolo Vogliono alcuni, che Remigio Vescovo di Rhemi sopra doro . S. Paolo scrivesse, e non questo Remigio, di cui parliamo. Ma comunque si fia questo è assai chiaro, che l'uno, e l'altro Remigio assai dotti fusero. Formolotenne cinqu'anni, e sei mesi il Ponteficato, e mori a' quattordici di Decembre. E non vacò dopò lui più, che due giorni la fede.

Arnolfo mano da i

ditolto a i

Francefi .

Remigio

BONI-

## BONIFACIO VI PONT CXIV

Creato del 895. a' 17. di Decembre.



B ONIFACIO VI.Tofcano a Formón en Pontificato fuceffe. Ma quanto egli in quelta dignità fi viveite, si dubita. Pereioche
alcuni più tempo dicono ,
alcuni meno. 10 con la maggior parte m'accollo, che dicono, che egli più che ventife giorni Papa non fusife.
E m'inchinano a dover ciò
credere li hillorie, che poca,

o nulla mentione di lui fanno. Percioche come fi potrebbe il tempo di quedo Pontefice con filentio paffare; s'egil ( come vogliono alcuni) 12: anni governata la Chiefa havrile? Ho
in voluto nel catagoo de gli altri flontefici portio, non per lecofe, che egili aceffe; perche nulla ne fece; (che già quale egili fare potto baurchbe in così
breve tempo? (ma perche il deglimamente, con debiti meni creato Pontefice. Emorì, come hò detto, nel ventefimo festo glorno del suo Papato, e f\( \tilde{\chi}\) dettro S. Pitto fenolto

## STEFANOVILDETT, VIP.CXV-

Creato del 896. a' 16. di Genajo.



TEFANO Sello Romano, e Velcovo d'Anagni
prelo, ch'hebe il Pontificato, con tanto odio il nome di
Formolo perfeguitò, che tooflo annullà, quanto fatto haveva, benche voglinon alcual, che effo da Formolo
havuto il Velcovaso d'Anagni havefie Wa io penfo, che
quefto odio da ambitione naiceffe, poiche n'erano a tale
le perfone Ecclifafiliche ye-

nute, che non forzate, come già prima; e contra lor volontà: ma da feffetfe, com doni, e fuborationi fi protravano i al signità Pontificia. Hora di qui mafecra l'edio, che Stefano a Formofo, ancorche morto fuffe, mofirava, pretendendo, che impedito l'haveffe à potre già prima il Pontificato ottenere. Serive Martino, che con tanta rabbita Stefano in que flo cafo fi moffe, che havendone fatro configilo, fece il corpo di Formoto dalla feoplura torre, e fpogliatolo dell'habito Pontificio, e d'una vefte da fecolare veflitolo, in was fepoltura di liacilo fice potre, havenolo ji prima atto troncare quelle due di te

To any Constla

della mano destra, con le quali principalmente l'facerdoti fogliono consecrare. e gettarle nei Tevere , allegando , ch'egli havesse contra la forma del giuramento, ch'egli già fatto haveva, ritolto il facerdotio, del qual era statogiuridicamente da Giovanni ottavo privo, & fusse anche ritornato in Roma , dove haveva giurato, non dovere ritornare più mai. Quella fù cola di pessimo essempio, perchefù poi per alquanto tempo questo costume serbato d'annullare; strano esetor via, d'in parte, del tutto, le cole fatte da Pontefici predecessori. Il che era del tutto stato alieno da quei santi, de ottimi Pontefici, le cui vite fino qui scritte habbiamo. Poco a tempi nostri manco, che Paolo secondo Venetiano il nome di Formoso non si ponesse, parendo il, che per la grandezza, e maestà del corpo molto questo nome gli convenisse. Ma alcuni Cardinali che lette l'historie havevano , lo spaventarono , & ritennero , che questo non facesse, perche forse dopo la morte non avvenisse quello a lui, che era a Formolo avvenuto. In questo l'Imperatore di Costantinopoli, che questa inettia de' Pontefici vedeva, ne mandò in Italia con un'esercito Simbarico suo Protospatario ; il quale tenne tre mesi assediato Benevento, & finalmente in prese, havendolo già prima i Longobardi trecento trenta anni posseduto, Ma il terzo anno (eguente Giulio Longobardo, cacciandone i Greci, lo ricuperò, e così ri. Leone Imp. tornò di nuovo in potere de Longobardi. Stefano havendo tenuto un'anno, e de Greck tre mesi il Pontificato, morì a'24. di Marzo. Et vacò per la sua morte la Se-manda eserde tre giorni.

cito in Italia e piglia

#### ROMANO PONTEFICE CXVI. Benevento.

Creato del 897. a'28. di Marzo.



OMANO nato in Roma, tofto che in mano hebbe il Pontificato, annullò tutti i decreti, e quanto Stefano fatto haveva . Percioche altro questi Pontefici non penfavano, che estinguere la dignità, e'l nome de'loro predecessori. Il che è cosa d'animo mifero, e cattivissimo.Percloche quelli, che sopra queste artifi fondano , fenza haver

virtù al mondo, fanno ogni sforzo per abbattere i degni da quel luogo, che essi per la loro poltrona, e cattiva vita confeguire non possono. Che già non si troverà, chi dell'altrui gloria invidia l'abbia, falvo, che colui, che per effere d'ogni forte di vitii macchiato si dispera di potere esto, gloria, ne nome celebre presso i posteri conseguire. E questi sono poi quelli, che non cessano mai di mordere, accusare, riprendere, etravagliare con inganni, e confraude tutti quelli, che per qualche honesta, e virtuosa via giovano al mondo, appunto come cani poltroni, che per paura si tirano a dietro, se una fiera libera, e sciolta veggono, e vanno animo-si a morderla, se legata, o rinchinsa in gabbla la trovano. Hò qui voluto del nome di quello Pontefice fare mentione, perche per la via solita nella Sedia di S. Pietro fi affife. Ma non vi ftette più, che tre mesi soli, e morì a'19, d'Agosto.

N

# TEODORO II PONTEF, CXVII.

Creato del 897. a'20. di Aprile.



Saracini in Puglia Romano, ritrovandoficreato Pontefice, non reflò di feguiri velligii de i feditioli, e malvagi. Percioche egli reflitui, e volle, che fosfe rato, e ben fatto, quanto Formolo gia fatto haveva, & bonorò, e favorì i feguaci, & i partegiani di quel Pontefice. Fò nel tempo, che in Italia I come vogliono alcuni) tene-

EODORO

va Arnolfo l'Imperio, regnava Carlo Semplice in Financia, c. Coflantio figliuolo di Leone reggeva l'Imperio dell'Oriene. Nel qual rempetatornos i Saracini in Puglia, de occuparono il Monte fant'Angelo, e fecto di huminia, e da nimaligran preda. I nofit fiato tobito na ununiuario effectio, andarono lopra queflo nenico, e fiatone gran lirage, la preda ricoperarono. Mentre che paffavano quefle co fei Intalia, Secafieno Gont el Engoliffan, che da Carlo Calvo difeendeva, fece nel Monaflerio Cartufienfe riporre quelle reliquia de Santi, chei quell'infulle de'Normani erano già flate totte. Percio-

Normanna shi fossero che redeva, effendo quietate già le cofe de l'Normani, e dover frà
quei popoli asfere fondado, fe quelle reliquie nel fuo priftimo
luogo fi riponevano. Che natione fi foisero i Normani,
non fisà afisì hone. Diccono nondimeno alcuni, ch'
effi dalla Norvegia nella Francia difficadeffero.
Ma Tedoro nel Ventefimo giorno del fuo
Papato moi a d'dicianove di Stetembre,
non lafciando altramente di fe
memoria per la bre-

vità del tempo, ch' egli quelta dignità tenne.

## GIOVANNI IX: PONT: CXVIII

Creato del 897. agl'11. di Settembre.



IOVANNI Nono Romano, haveto il Pontincato, prefe tofto a difender la caula di Formolo , e quanto egli già fatto havea . approvò, benche v'havesse contraria una gran parte del popolo. Onde nacque tarta rivolta nella Città, che mancò poco , che non vi fi facesse una giusta battaglia. Ando Giovanni in Raven- Giovanni

na, dove fece un finodo di IX. fa un

settantaquattro Vescovi, e vi oppugno, e riprovo le cose di Stefano Pontefice, finodo in e le cofe di Formoso approvò , dicendo haver satto male Stesano à sare riordi- Ravenna. nare tutti quelli, a i quali baveva dato Formoso gli ordini facri . Tutto questo crederei io, che avvenisse, si perche havendo già alcuni de i Pontefici Iasciata la buona strada, & isviacifi dall'orme di Pietro, sì anche, perche i Principi Christiani erano inetti, e poltroni, & importava poco a loro, che la navicel-la di Pietro havesse il maregonsio, & i venti contrarii, purche il nocchiero alzati lor fopra gli occhi, non gli havesse, come tristi marinari della Republica Christiana scacciati. Arnolfo si ritrovava tutto avvolto, & immerso ne vitii . Carlo Re di Francia ii coformava molto co'l fuo cognome; percioche femplice, ò ftolto più tofto lo chiamavano. Mossi da questa opportunità gli Ungari, na-tione siera, & indomita, ne corsero prima Italia, e poi la Germania, e la scorrono! Francia, E senza ritrovare chi loro ostasse, ne posero a ferro, & a suoco tutti Italia, la i luoghi, onde passavano, senza havere d'età, ne di sesso pietade alcuna . I Francia, e l' Saracini dell'Africa entrati medefimamente in Calabria, havendone gran par- Alemagna, te prela, ne andarono sopra Cosenza, Ma mentre, che la combattono, sù il Rè loro miracolosamente da una saetta celesse morto. Il perche tosto essi si dif- combattuta fiparono, e se ne ritornarono in Africa alle case loro. Hebbe pietà il Signore da Saracini Dio della calamità del suo popolo , ch'era stato da i Principi terrenni abbandonato, e si prese finalmente l'armi contra questi nemici del nome Christiano. Che s'egli ciò fatto non havelse, fi tenea di certo, che il nome della povera Italia, edella Chiefa fanta fosse affatto dovuto andare per terra. Così erano in quel tempo diventati poltroni, e senza cervello, e sorze i Principi, che reggevano la terra. E Giovanni havendo due anni, e cinque di governata a suo modo la Chiefa morì a'ventitre di Settembre fenza lasciare di se memoria alcuna,

ne di cofa degna, ch'egli facesse, se non sù, che resuscitò, e diede di nuovo vita ad alcune feditioni, ch'erano quali già a fatto estinte, il che male si dirà esfere, e non bene.

#### ANNOTATIONE. -

Quello Giovanni è Ottavo, e non Nono, come vuol il Platina:peche se ben Giovanni Papa femina, ch'egli pone, flato fosse, non perciò per non esser dell'ordine sacro ca-

ni Yemina Gionanni

can quelto.

Dace , doveva havere luogo , e numero frà gl'altri . Vi è ancora , che in tutte l'iforie , cholle , & inftrumenti di questo Pontefice , sempre viene VIII. chiamato . Es à lui un certo Giovanni Cardinale di Santa Chiefa feriffe in quattro libri la vita di no piglia Greg per lo più dall'opere del medefimo fanto cavara, e diligentemente raccolta inerrore . c fi fieme, e fino ad hoggi fi legge . Annonio nel quinto libro dell'historia Francese dal contradice 32. fino al 37. cap. molte cole, e degne certo di memoria serive di quefto Pontefice . in quello che nella Francia andò . A quello Poniefice folo auvenne , che in breve (patio di temloco: per- po re Imperatori incoronalse Carlo Caluo, Lodouico Balbo, e Carlo Graffo, Ancioche fen- nonio ne'fopraderti luoghi, & Otone Frigienfe nel 7. & 8, capo del fefto libro delle za Gioua- fue historie fono di queste cole auttori .

## ferius noue BENEDETTO IV. PONTEF CXIX.

Creato del 899. a' 14. di Settembre.



B ENEDETTO Quarto Romano fuccesse a Giovanni nel Pontificato . E benche humano, e clemente foffe, non fi fece però nel suo tempo cosa, che sia degna di molia lode . Era appunto av venuto a quella età quello, che alle volte avvenir fuole . Percioche v'era già invecchiata , e quafi cstinta ne gli huomini ogni formadi ben vivere in qual

che .

fi voglia forte di virtù, effendo tolti via tutti quelli foroni, che fogliono eccitare, e destar gl'ingegni humani alla lode. Il che suole nascere ne ben'ornati & infliruiti popoli dagl'ottimi, e prudentl principi. Che già (come poco avanti dicevamo) Lodovico figlinolo d'Arnolfo, mentre dilegna di ricuperar l'Im-Visit rai- perio paterno, era flato preso, e morto da Berengario, & all'hora primieradegl' mente haveva il fangue del buon Carlo Magno per la inettia, e dapoccagine de'Principi di quel tempo perdato i titoli dell'Imperio della Francia , e della Germania. Egli è con effetto affai vero quello, che Saluftio dice. Che ciò che nasce, muore; ciò, che s'aumenta, e cresce, finalmente invecchia, Crebbe l'Imperio molto ; ma per la poltroneria pol de Principi , e del popolo di Roma fi converti quello fplendor del nome Romano in cieche, & ofeure tenebre : Et all'hora questo specialmente avvenne, quando lasciando gli honorati efercitii della virtà , si diedero tutti in poter de piaceri , ritrovarono le Therme , e le stufe , per ben effeminarne i corpi . Il medesimo poffiamo dire , ch'alla dignità Pontificia avvenitse. Percioche l'honore , e la gloria Pontificia in quei tempi con la fantità fola, e con la dottrina, che con gran fatira, e con perfetta virtù s'acquiffano frà tanti offinati nemici , e perfecutori del nome Christiano, crebbe tanto quanto se n'e ragionato di sopra. La dove poi essendo cominciati alcuni in essa a vivere delitiosamente, rivolti affatto i cultori di lei dalla severità alla vita licentiosa, e non essendo Principe, che i flagitii de gl'huomini castigasse, d'tenesse a freno, da questa tanta licenza di peccare nacquero questi mostri, e questi portenti, da quali era la santiffima fed ia di San Pietro con ambitione, e subornatione occupata più tosto

Imper,

che posseduta . Questa è dunque gran lode di Benedetto, che in costumi cost corrotti grave, e coftante vita menaffe, fin ch'egli nel terzo anno, e quarto mesedel suo Pontificato morì a gl'otto d'Aprile. E vacò all'hora sei di la sede

## LEONE V PONTEFICE CXX.

Creato del 903. a' 24. d'Aprile.



EONE V. la cui patria Leone v. non è posta da historico Papa prealcuno, the tofto hebbel fo a pofto Pontificato, fù da Christo- in ceppi . foro fuo familiare, e molto avido di vederfi in flato, prefo, e posto in ceppi: il che non puote avvenire lenza gran rivolte,e fangue di molti. Quanto folse in quel tempo filmata poco l'auttorità del Pontificato per la inertia de'passati Pontefici , da que-

Dignità auttorità

fofi può specialmente conoscere, che una con fatta dignità fù in un batter d' occhi da una persona privata a forza occopata, e tolta. Egli è vero certo quello, che si suol dire; che le dignità prendono più autrorità da gli huomini che non gli huomini daile dignità, come si vide avvenire in Roma della Censura la quai da principio fù come picciolo magistrato rifiutata: ma poi che i principali gentil huomini Romani incominciarono ad efercitarla, tanta auttorità le prendono diedero, che quel nobile, che la dignità della Censura non conseguiva, si riputava infelice. Hora nel XL. di dei Pontificato di Leone occupò Christoforo la sedia di Pietro, e

Leone poco appresso morì: e crederei, che per dolore morifie, tanto dispiacer si tolle, che da quella dignità deposto da colui fosse . ch'effo, come lupo, in cafa a'luoi stessi danni allevato s'haveva; come dice Theocrito: Alleva il lupo, perche poi ti mangi .

da huomini . Scilma 14. Sens tenga di Theoerito.

#### CHRISTOFORO. CHRISTOFORO PONT, CXXI.

Creato del 903. a'25. di Maggio.





HRISTOFORO, la cui la fua ignobilità non fi sà, come tolfe con fraude, & à forza il Papato, così io perdette. Perche nel fettimo mefe fù meritamente di quella dignità deposto, e sforzato à prender l'habito, e la vita monastica. Percioche in quel tempo i chierici, che meritavano castigo, per haver mal

trattata la Chiefa di Dio, fi confinavano ne monasterii, come si sa de l'aici nell'Isole. Scrivono alcuni, che fosse Christoforo dai Pontificato deposto sotto l'Imperio di Lodovico Terzo, altri dicono à tempo di Berengario : che, come s'e detto essendo Duca del Friu-Berengario li, fu per ester Italiano, e del sangue de i Longobardi, eletto Imperatore, e Imp.fu coronato da per non vedersi aitri più degno di lui, in cui la dignità de il Imperio si coliocaffe. E che questo caso di Christoforo avvenisse in tempo di Berengario, me'l fa Papa Forcreder la breve vita de'Pontefici , che furono prima , e che il Signor Iddio , à molo. guisa di mostri, tolse presto di terra; la più lunga vita del medesimo Berengario, che havendo vinto Guidone Duca di Spoleti, e morto Ambrogio Conte di Bergamo, ch'erano suoi nemici, prese da Formoso la corona dell'Imperio. e visse Imperatore nov'anni. Ma queilo, che poi à Christosoro, dopo la perdi-

ta del Pontificato avvenisse, nel Pontificato di Sergio il diremo.

## SERGIO III PONTEFICE CXXII.

Creato del 903. a'23. di Decembre.

Papa Sergio ini, và in Francia.





S ERGIO Terzo Romano. e figliuol di Benedetto, tosto nei principio del suo Ponteficato rifarcì ia Chiefa di S. Giovanni in Laterano , ch' era ali hora andata per terra. Egli cavò Christoforo dal monasterio, e lo pose in una prigione in ceppi . E raffettate le cofe di Roma à fuo modo, paísònelia Francia co' I favore di Lotario, che all'hora regnava. E ritornando poi

in Italia, in più stretta prigione Christoforo pole. Riprovò ancora talmente tutte le cose fatte da Pormoso, che fù bisogno fare di nuovo prender gli ordini facri à tutti quelli, che Formoso fatti haveva. E non contento d'haverli dopo

Atti di

la morte quella ignominia fatta, fece cavare dal fepolero il fuo corpo, e di fupplicio capitale punirlo, non altramente, che s'egli vivuto fosse. E lo sece pos-cia gettare nel Tevere, come indegno di sepoltura, e de gli altri honori, che sù la morte ordinariamente si fanno . Vogliono che i pescatori pescardo prendeffero il corpo di,Formofo, e nella Chiefa di S. Pietro lo portaffero re che mentre se ne celebravano l'essequie , l'imagini de Santi, ch'erano in questa Chiesa, farri quel corpo veneraffero, e folse perciò creduto, che à torto folse quelta igno eorpo mor minia stata fatta à Formoso. Ma che questo, che s'è detto de pescatori, auve- to da Forniffe, ono, non è certo massimamente vivendo Sergio, che tutte l'attioni di moso Pon-Formoso perseguitava, perche ostato prima gl'havesse à poter il Pontificato tefice. conseguire: Hora vedi, quanto erano Costoro da i loro antichi degenerati, i quali come persone santissime, all'oratione, e dottrina Christiana intenti. rifutavano questa dignità, che offerta, e data loro era, là dove essi cercavano consubornatione, & ambitione il Pontificato. Et havutolo, dimenticati affatto del culto divino, e della religione, non altramente, che fieriffimi tiranni . inimicitie, & odii frà le stelli elsercitavano , per poter poi più alla sicura di quanto più loro per la mente andava , isfogarfi , e fatiarfi , non essendo chi i loro vitii riprendelse, ò frenasse. Io crederei, che Sergio spinto da Lothario tutto questo sacesse, per esser stato l'Imperio per opera di Formoso tolto à i Francesi E Sergio havendo à questo modo vivuto nel Papato sett'anni duattro meli, e sedeci giorni, morì alli nove d'Aprile. Poco prima, ch'egli morilse, furono vedute fuori del consueto discorrere per il Cielo stelle, e facelle ardenti di fuoco. Onde non passò molto tempo, che gli Ungari entrati con un'essercito in Italia , e diedero , & hebbero da nostri à vicenda di molte rotte .

### ANASTAGIO III PONT CXXIII

Creato del 911. a'15. di Aprile.



NASTAGIO III. Romano prese in quel tepo il Pontificato, che Landulfo Principe di Benevento Principe di fece in Pugila co'Greci un Benevento granfatto d'armi, e vinte . mince Percioche essendo venuto in Greci Italia Patricio Capitano puelia, dell'Imperatore Leone, minacciava di dovere in breve porne ognicola lolsopra, le tofto tutti al fuo Principe non dessero obbedienza. Ma

per lo valore di Landolfo (come dicevano,) e la fiereza, che mostrava, l'Imperio infieme perde. Egià Berengario fatto un'essercito haveva, per opporsi à Patritio , che con maggior arroganza che con forze fe ne veniva . Anastagio , che cosa alcuna degna di memoria non sece, morì nel secondo anno del suo Papato a' 4. di Giugno, e sù dentro San Pietro sepolto . Si può nondimeno questo Pontence d'una cola lodare, ch'egli non perseguitò, ne macchiò d'ignominia alcuna alcuno de Pontefici passati, e suoi predecessori. Percioche modesta, e fantamente vise : ne hebbe nella sua vita cola, che riprendere si potesse.

LAN-

# LANDO PONTEFICE CXXIV

Creato del 913. a'16. di Giugno.



ANDO Romano, che ad Anastagio successe, fo cosi poco noto, e la vita sua così ofcura ch'alcuni non lo pongono nel numero de gl'al tri Pontefici, com'e Vincenzo hifforico. Martino , e Cufentino altramente dicono, e Gottifredo ancora, il quale ferive, che Lando fosse con la fua auttorità cagione, che Berengario , e Ridolfo figliuolo del Conte Guido ,

non venisero al fatto d'armi . Vogliono alcuni , che Ridolfo presso Verona Berengario vincelse, e tenelse per quelta victoria trè anni l'Imperio . Percioche gran contesa era in quel tempo fra gl'Italiani, e Francesi, & i Germani sopra il possesso dell'Imperio dell'Occidente. Ondegravissime guerre nacque-Contefa 10, che non s' estinsero senza la morte di molti, e senza gran ca lamità di tante erà Italiani Provincie, e della mifera Italia specialmente, Facevano i Romani, e gl'Ita-Frances, e liani ogni sforzo per ritenersi questa loro antica dignità dell'Imperio contra il Germani voler, & il disegno de barbari, benche loro il capo, e l'autore d'una

per i'Imp.

così bella, e generofa imprefa mancafse, efsendo già estinte non folamente quelle così chiare faccelle, che ne illustrarono già Italia per tutto il mondo . ma essendo affacto anche

tronco, e fveito dalle radici quel nobil ceppo, onde

sos) preclari, e felici germogli forgevano. Hora Lando vivuto ch'hebbe fei mefi, e giorni vent'uno nel Papato, mori, e fù dentro

S. Pietro fepolto a vente otto di Decembre.

# GIOVANNI X PONTEF, CXXV.

Creato del 914. a'24. di Gennajo.



IOVANNI Decimo T Romano, e figliuolo di Sergio, Pontefice nel 910. anno della falute, prefe il Pontificato. Era già prima stato Arcivescovo di Ravenna, & a tumulto di popolo era di quella dignità stato privo. Ma tosto, che dopo la morte di Lando la dignità Pontificia tolfe, mofirò d'haver animo anzi di foldato, che di religiofo. Et

ce. Percloche essendo stati i Greci (come si è detto) vinti dal valore di Landolfo, chiamarono i Saracini in Italia, i quali movendo di Calabria, e di Puglia verso terra di Lavoro minacciavano alla povera Roma l'ultima rovina . Gio in Italia. vanni adunque, che quello cofi urgente pericolo vidde, fece un'effercito, e con l'ajuto d'Alberigo Marchese di Tolcana, che in savore de sedeli chiamò, sece coi barbari il fatto d'arme, egli vinfe, e cacciò via. E parendoli d'haver fatto

poco con questa vittoria, se ancor nella fuga non li perseguitava, mossosi loro dietro, egiuntili preffo al Garigliano, tanta ftrage sù quel di Minturno ne fece, ch'esti pensavano di dover affatto partirsi d'Iralia, & a questo effetto bruclarono quante terre tenevano sù le marine. Ma mutati poi di propofito, occu- 11 Papa.& parono il Monte Gargano in Puglia, donde incominciarono a correr, e trava- Alberigo gliare tutti i luoghi convicini . Ma Giovanni Pontefice in questo mezo ritro Marchese vandofi quali trionfando a Roma, perche à setutta la gloria di queste vittorie di Toscana attribuiva, le ne concitò talmente l'odio del Marchele Alberigo, che gran ri dettero già volta ne nacque, e ne fù il Marchele cacciato di Roma. Il qual ritiratoli in rotta a'Sa-Orta, e fortificatafi la terra, e'i castello, con groffi premij , e speranze solle racini. cito, e chiamò in Italia gli Ungari, I quali non furono lenti a venitvi, e fecero Ungari in maggior danni alla mifera Italia, che non v'haveano già i Saracini fatto. Per. Italia chiacioche fe ne menavano le fanciulle , e i fanciulli via , e non lasciavano alcun mati dal vecchio in vita . E benche havessero secondo le capitulationi , che havevano Marchese con Alberigo fatte, promeffo di lasciare I popoli della Toscana intatti; nondi di Toscana meno d'ogni patto, e d'ogni fede dimenticati, più danno nella Tolcana feceto, che in altra Provincia d'Italia : perche vi bruciarono, e rovinarono tutte quelle terre, ch'est il presero. Crederei, che Berengario, ch'all'bora nella Lombardia solamente signoreggiava, desse à quelli nemici, per passare in Toscana, il passo con conditione, che ne suoi luoghi danno alcuno non facesfero.

Hora adescatigli Ungari, dalla dolezza di quella preda, ritornarono poi spesse volte in Italia. Mossi i Romani da queste tante calamità d'Italia, perche non potevano islogarsi sopra gli Ungari, ch'erano potenti, si volsero sopra Alberigo, e prefo, le tagliarono à pezzi. Giovanni ancor fu in un te-multo Militare dalli foldati specialmente del Conte Guido preso, e pofto prigione, dove fu con un coscino alla bocca affogato, e morto a sett

d'Apri.

affogato .

d'Aprile, havendo 13 anni, due mesi, tre di tenuto il Ponteficato. Fù in suo x.prcfo, & luogo eletto un'altro Giovanni. Ma perche haveva à forza questa dignità tolta, ne fu ad un tratto deposto, e privo, e non merito percio d'esser nel numero de gl'altri Pontefici posto .

# LEONE VI PONTEFICE CXXVI-

Creato del 928. a' 19. d' Aprile.



EONE Sesto Romano, debiti mezi creato Pontefice: perche non hebbe mai del tiranno, e tutta la vita fua fu modella, e fanta, e data tutta al culto divino, per quarito quel tempi così corotti lo soffrivano . Percioche egli sempre si forzò di tenerne la Città in concordia, che per la pazzia de' Pontefici paffatiancora tumultuava ; e di

raffettare le cole d'Italia, e tenerla quieta : e di cacciare, & allontanare i Barbari da'confini d'Italia. Il che certo fù in così breve Pontificato, cosa molto lodevole. Perche non tenne più che sette mesi, e mezo questa dignità, che mo-rì, e sù con gran dispiacere de Romani nella Chiesa di S. Pietro sepolto.

## STEFANO VIII DETTO VII-

PONTEFICE CXXVII. Creato del 928. a'24. d'Ottobre.

Herrico di Germania una gran rotta a gi'Unga. ri . Ungari in Italia e prendono Pavia.



C TEFANO VII. Romano in quel tempo alla dignità Pontificia ascese ( come scrivono alcuni, che gli Unga ri, ch'erano entrati à correre l'Alemagna, e la Saffonia furono da Herrico Re di Germania in un gran fatto d'arme presso Morespurga vinti . Vogliono , che in queflo tempo anche Ridolfo Re di Borgogna passasse armato

in Italia contra Berengarlo Riuolu- Secondo, Il quale effendo da uoi iffessi tradito, su privo del Regno, esi sug-tioni gran-di si amol. 21, e si ricoverò con gli Ungari, i quali, prese l'arme in capo del terzo anno ti Principi con grosso efercito, fotto la scorta di Salardo capitano, passarono in Italia, e pet l'Imp. prela Pavia à forza per la maggior parte a ferro, & a fuoco la messero. Gl'Ita-liani, che poco potente Ridolso di Borgogna vedevano, chiamarono Ugo Conte d'Arli la Italia . Al quale benche non fenza molta contesa , pure final-

men-

mente cedette Ridolfo, e le ne ritornò in Borgogna . Et Ugo non molto in quelli steffi, che chiamato l'havevano, confidandosi, mandò molti in esilio, i qualli ridottifi con Arnoldo Duca di Baviera, ch'era afsai ambitiofo, e cupido di regnare, agevolmente lo persuasero, e lo spinsero à dover entrare in Italia con un'esercito. Costui vi venne, e non più tosto hebbe passate l'Alpi, che i Veronesi cortelissimamente nella loro Città lo raccollero. Ugo li venne sopra. e facendovi battaglia, lo vinfe, e fubito ricuperò Verona. Essendo poi morto Berengario poco dopo in Baviera, o (come altri vogliono) in Ungaria. Berengario Terzo natod'una figliuola del primo Berengario , paísò nel 935 in Italia, e vi occupò l'Imperio. Alcuni tutte queste cose, che io hò scritte, vogliono, che nel tempo di questo Pontefice avvenis sero. Maio crederei, che e prima, epoi ancora fossero, poiche quanto hò io con molta Brevità qui serteto, non si puote senza lo spatio di molti, e molti anni essegnire. In tanta va rietà dunque di scrittori, e di tempi mi hà parso dover più tosto qualche cosa ferivere, perche gli autori ne variano, che del tutto tacerla, & in poter di silentio lasciarla. Non dobbiamo noi defraudarne i posteri, nè così superstitiosi essere, che perche disperse varii autori molte cose scritte habbiano, noi credere non le vogliamo. Pongo ben nel tempo di questo Pontefice santo Ugiberto Principe della Lothoringa, che a sue proprie spele in breve, e magnificamente edificò il monasterio Gemaltense. Vogliono, che anche in questo tempo Spireneo Duca della Boemia primieramente abbracciasse la fede di Christo . Duca Boe-Che già Duchi prima erano questi Principi della Boemia, che hora accresciuti mo si sa di statosono Re. E Stefano, la cui vita su tutta di religione piena, e di man- Christiano, suetudine, morì à gli otto di Decembre, tenuto, ch'hebbe la dignità delle chiavi due anni, e quaranta due giorni, e fù in S. Pietro sepolto.

Spirenco

#### GIOVANNIXIPONT CXXVIII.

Creato del 930. a gl' 11. di Decembre.



 IOVANNI Undecimo J Romano, figliuolo di Sergio Pontefice, come vogliono alcunl, in quel tempo tù eletto Pontefice, che ( come Marrino , e Vicenzo (crivono) (corfe abbondantemente in Genova un fonte di sangue, che sù un presagiod'una gran calamità, che prefa das fuccedere doveva. Percioche Mori . fù Genova in questi tempi

Genous

racini, che vi vennero d'Africa, e gli Ungari entrati in Italia, la pofero d'ogn'intorno a facco. Ma mentre, che carichi di preda entrarono nella contrada de Peligni (dove e hoggi Sulmona) furono da Marfi, che fono i popoli di Tagliacozzo, che tollero ad un tratto l'armi talmente oppressi, che con quan Ungari in ta preda portavano, ancora la vita perderono. Scrifse in questo tempo molte Italia, e cofe Racherio, il qual'essendo di monaco stato fatto Vescovo di Verona fiù dal vi sono ta-Rè Ugo confinato in Pavia, perche biasmava all'aperta i suoi costumi, e la sua gliati a pez vita. E Giovanni mori, havendo quattr'anni, e dieci mefi, e mezo retta zi. la Chiefa . Vacò dopo lui la dignità del Pontificato dodeci giorni .

LEO-

# LEONE VII. PONTEF CXXIX.

Creato del 935. a' 27. di Ottobre.





Imperio dell'Occidente No lacció quello Ponerice cola alcuna degna di memoria. Fà ben fatto quello rempo illustre da Ispienceo I Duca di Boemia, che fà di gran giustitia, è religione, e da Vinceslao il figliuolo ancora al il qual e non degenerò da per volere regnare. contra il

EONE Settimo Romano prefe il Pontificato nei tempo, che Ugo, e Lotario reggevano in Italia l'

S.Vinceflao Boemo uccifo dal fratello per avidità di regnare.

ra al il qualenno degenero da imo padre, e fà da Boleslao il fratello morto, che per volere regnare, contra il proprio fratello incrudell. Ma Vinceslao per la fanta vita paffata, e per l'imiracoll, che di ni vita, e dopo la morte fe ne videro, si pò cinonotizato, e nel Catalogo de Santi pollo. L'ono vifactre anni, fei mefi, e dieci giorni Papa, e fà nella Chiefa di S. Pietro fepolo a Tei di Magneta.

### STEFANO IX. DETTO VIII.

PONTEFICE CXXX. Creato del 939. a'17. Giugno.

Popolo di Roma tratta male il Papa.





S TEFANO Nono Germano, predo il Pontificato, fit talmenre da i Romani con molte feditioni travagilato, the non puote collezi come ferive Martino, fit
dalcune ferive in quede rivolve stroppiato talmente,
ch'egis fit vergegopava dufcire
per la bruttezza di questa cicatrice, e fasti vedere in pu-

In punto per vendicare di questi oltraggi il Ponessec, maegli in questo buon proposito morì, e gli successe Lotario il figliuolo nel Regno, il quale non si curò di sfictuare altramente la buona volontà di liuo padre, ò perche soste amico del popolo Romano, ò pure perche poro tempo regno Perciche non lopraviste al padre più, che due anni. Otone Rè di Germania volendo la morte di Vincessiao Rè di Bormia vendicare, si moise molto potente sopra Boleslio, chi haveva così malamente il stavilo uccilo, e dopo molte rotte date sil 'un l'aktro, in suo perce ribebbe. E Stefano effendo sita orte anni, quattro mesti, e dodeci giorni Pontesse. Morì a ventidue d'Ottobre. E vacò dopo lui; dieci giorni la Sede.

MAR-

# MARTINO III. O MARINO III.

Secondo il Panvinio, PONTEFICE CXXXI.

Creato del 942. il primo di Novembre.



M AR TINO III, Romano, figrandimi, tatore della benigna, e manifueta nature di Stefano Settimo; percioche havute, ch'egli bebbe le chiavi della Chiefa fanta in mano, l'afciando le guerre da parte, tutto alle cofe della religione fi volfe rifacendo, e rifarcendo le Chiefe, ch'eano per l'antichtà rovinate, d'ando a'poveri

molte limofine, onde fi foltentaffero. Non fi ritervo dgià in que fitempi Europa fenta le folite turbolente, e guerre. Percioche mentre, che Ottone fi sforva d'entrare in Italia contra i a volonta di Lochario, ne fioro odi ll'una patre. Lo-latio
calli l'altra molte occasioni, fatte, e gran fangue fipa cara di l'altra di la contra de la compara de l

che havendo quel popolo prefo l'Imperatore Coffantino, e rafoli il capo, in un'il cià la condennation. Ma riprefo non molto poi l'Imperio Coffantino figliuolo di Leone, fece a'teditofi Cittadini il medefimo fervigio, ch'effi già fatto a Coffantino havevano, e nella medefima Ilola il confinò. Martino refie tre anni, fei mefi, e dieci giorni la Chiefa fatta; e morendo a' quattordici di Maggio, fa in San Pierto fepolto. Vacò dopo

ordici di Maggio , fù In Sai tro fepolto . Vacò dopo lui la fede Romana dodici giorni . (\*\*\*) Rivolte in Coftantinopoli.

#### 206 AGAPITO II PONTEF CXXXII

Creato del 946. a' 18. di Maggio.



Herrico. Duca Baviera dà due

Duca di Biv iera vi fi moffe con grofto efercito, e non fenza gran danno di quel paele, fece con gl'Ungari gran rotte due gran fatti d'armi, e gli vinfe sempre, e s'occupo con queste vittorie tutta a gl' Un- quella Provincia quanto si stende di Aquileja sino à Pavia. Ma egli poco appresin fo intefo, come Berengario ne veniva potentiffimo, con gran fretta in Austria si ritornò. Berengario, per insignorirsi più agevolmente d'Italia, il nome d'-Tirannide Imper fitolfe, & Alberto il figliuolo Re d'Italia chiamò. E pose in una di Beren- firetta prigione Alunda moglie di Lotario, perche non pote ffe ridomandar Pavia . come sua dotale . Agapito in questo, egl'altri Principi d'Italia, conoscendo la gran superbia di Berengario, e ch'era per farsi contra ogni debito Signore del tutto, chiamarono in Italia Otone Redi Germania, il quale per il passo del

groffo efer 6110 .

Ottone Friuli vi venne con cinquanta mila huomini, e cacciato tofto Berengario, & Rodi Ger- Friult vi venne con cinquanta mila huomini, e cacciato tolto Berengario, & mania in Alberto il figliuolo dal Regno, cavò di prigione Alunda, e fe la tolfe per mo-Italia con glie, e n'hebbe pol un figliuolo, che fu Otone II. Hora Otone mostro partendo d'Italia, gran moderatione. Percioche pacificato Berengario co'l Papa, lasciò in arbitrio di Berengario, e del figlinolo, se governare quella Provincia volessero. Il medesimo Otone ne passò tosto con grosso essercito in savore di Lodovico Redi Francia, il qual'era da' suoi stessi baroni con l'ajuto di Ugo Ciapetta Conte di Parigi stato quasi cacciato dal Regno Alberto figliuolo di Berengario, che il governo di Ravenna haveva, mosso dall'opportunità d'un' armata di Comacchio, travagliava, & inquietava in quei marl contra la volontà d'Agapito, i mercatanti Venetiani. Di che sdegnata quella Signoria, ne ni prendo- mando tofto alcuni legni fopra Comacchio, e lo prefero a forza, e lo bruccia-Co. rono. In quello mezo Agapito persona di gran bontà, & amatore della Republica Christiana, morì a' 27. di Decembre, retta, ch'hebbe la Chiesa o anni-7: mesi, e 10 di. E fi quasi nel medesimo tempo, che morì Otone Abbate nel Monasterio di Clugni. Il cui discepolo Domajelo su persona di mirabile: fantità, e gran maestro della disciplina monastica.

macchio ...

GAPITO Secondo Romano fu in quel tempo creato Pontefice . che Italia tutta di guerra ardeva. Etano entrati in gran numero in Italia gli Ungari & haveano quafi tutta la Lombardia di là dal Pò occupata , quando Herrico

# GIOVANNI XII- PONT CXXXIII

Creato del 056. a rg. di Geunajo.



· IOVANNI Duodeci. T mo Romano della regione di via Lata, confidando nella molta potenza d'-Alberigo suo padre, il Ponrificato occupò. Era prima chiamato Ottaviano, e ch' in fin da i fuoi primi anniera vivuto di ogni sporco vitio macchiato, passandone il tempo, se gliene avanzava per le fue dishonestà , # alla caccia più tosto, ch'all

nobili, & un Prefetto, che soleva render ragione al popolo nelle loro differennuomi, ce un refetto, an Roma ge. Si creavano ancora della plebe dodici Decarchoni, che così li chiamavano giuni din luogo del Senato erano. Era anche restata a Romani qualche giuri tioni de dittione. Percioche le vicine terre di Tofcana frà l'Contado di Orvieto, e di Romani Todi, equanto e da Napoli, da Tagliacozzo, e da Riete fino a Roma loro, in Italia a come valsalli, obedivano. Più oltre poi parte Greci, e parte Saraciai ne pol queftiremfedevano. Non fi sà però chi havesse la Marca d'Ancona, e'l Contado di Spo- pi, leti. Hora Ottaviano nella molta potenza del Padre confidando, in una Città così libera il Pontificato tolfe, peso assai improportionato alle spalle sue Mossi due Cardinali da questa dignità, ne scrissero tosto ad Otone pregandolo firetramente, ch'havefle voluto liberare il popolo, e clero Romano dalla mano di Berengario, e di Giovanni Pontefice, ch'altramente vedevano andame la fede Christiana insieme con l'Imperio in rovina. Era Orone in gran pregioin quel tempo per havere / come s'e detto ) domo B.h.flao Re di Boemia e vinti în tre gran fatti d'arme gli Ungari, che n'erano entrati à rovinar la Germania, e fatti ancora prigioni tre loro Re; i quali i Germani contra la voglia d'Otone fecero con un laccio alla gola morire. Ma estendosi già scoperto questo secreto della chiamata di Otone, mentre, che Otone s'aspetta, Giovanni presi i Cardinali, chechiamato l'haveano, all'uno fece troncare il nafo, all'altro la mano. Per la qual cola ne venne più presto Otone in Italia, & havuto Berengario & Alberto il figliuolo in mano; l'uno in Costantinopoli confinò, l'altro in Austria. Venutone poscia in Roma, su da Giovanni con supremo honore ricevuto, & incoronato ancora, come vogliono alcuni, prefo il titolo della Ger Roma mania, edella Pannonia, come gli altri Imper atori feguenti poi ancora fece Imp trasro. Enefu all'hora primieramente trasserito l'Imperio a'Germani. Altri vo- ferito gliono, che Leone Ottavo, come appresso diremo, questo facesse, la cui opi- Germani. nione Gratiano nel decreto feguì. Ricardo, e Cufentino non riprovano la prima opinione. Il Bibliothecazio, scrivendo, come Otone venne in Roma in rempo di Giovanni, non fa mentione alcuna della lua incoronatione. Così fo-

no conturbati, e confini questi tempi per la negligenza delli scittori pastati . Hora havendo Otone raffettatto alquanto lo stato, e le cose della Città, parlò con Giovanni secretamente, ricordandogli prima piacevolmente, che havesse dovuto la vita cattiva lasciare ch'egli sacea, edarsi al ben vivere, e poi, per-

in Roma

deci giorni la Sede.

che vedeva non fare con le parole alcun frutto, e minacciandolo, e spaven-Papa tandolo con un Concilio, che dicea voler fopra ciò fare. E lo fece . Percioche Giovanni chiamati, e raunati inficme i Vescovi d'Italia, volle, che della vita scelerata XII, sugge di questo Pontesice giudicassero. Ma Giovanni, che dubitava della sentenza

di Roma, de buoni, lenz'al petrare il giudicio fe ne fuggi sù quel di Anagni, & a guifa di eftà afco- fera, fi ftette un tempo per quelle felve nafcofo. All'hora Otone a perfuatione fo ne bo- del clero creò Pontefice Leone Cittadino Romano, e scriniario della Chiefa di fchi, & ¿ Laterano. Ma non più tosto poi l'Imperatore parti, che i parenti, e gl'amici deposto. di Giovanni cacciato, e deposto Leone richiamarono Giovanni in Roma. Il quale si tiene, che miracolosamente quasi in quei medesimi giorni morisse perche la Chiefa fanta con quette rivolte, ch'erano per andare molto innanzi. non ne venisse à fare perdita. Scrivono alcuni, che fosse questo mostro ritrovato in un'adulterio, e da chi offelo le ne fentiva, morto. Ma egli non cefsò Sciuma già la feditione per questo: Percioche i Romani in luogo del morto Giovanni av. nella crearono Benedetto, e facero- arand'iftanza ad Otone, che si ritrovava all hora in Spoleto, perche lo conten Me. Ma l'Imperatore, che forte se ne fdeend . non folamente à quest'ingiuste dimande de Romani non diede orecchie, ch'ancora, come diremo, li forzò con l'armi à dover deporre Benedetto, & accettare Leone . Si legge, che in questi tempi molti prodigil in Iralia appariffero . Percioche vogliono che cadesse un grofissimo sasso dal Cielo in una gran tempesta d'acqua, e di vento, che sù; e si vidde nelle vesti dimolti il segno di una Croce, come fatta di fangue. Questi prodigii erano da molti tolti, & interpretati per qualche gran calamità, ch'haver la Chiela dovesse. Hora Giovanni, che fù il pegglore, e'l più scelerato di quanti prima di lui havuto il Ponteficato havevano, morì, come detto di sopra habbiamo, havendo male ret-

Romana Chicia. Prodigii in Italia.

# ta la Chiefa nov'anni, tre meli, e cinque giorni. Vaco dopo la fua morte do-BENEDETTO ANTIPAPA.



B ENEDETTO Quinto Romano, fil, effendo diacono, creato in quelle rivoltePontefice da quelli specialmente, che erano stati parenti, & amici di Giovanni, che non potevano foffrire, che fosse da Otone staro Leone à Giovanni anteposto. Ma perche non piacea ad Otone questa elettione, furono i Romani con

havere dall'Imperator nel contado un gran guafto, sforzati à deporre Benedetto, e darlo in poter d'Otone, & ad accettare Leone, con obligarfi con giuramento di non dover effi cofa alcuna mutare di quelle, che l'Imperatore in questo negotio del Pontefice fatto haveva. Raffettate Otone à questo modo le cose della Chiesa, e d'Italia. fe ne ritornò in Germania, e menoffene seco Benedetto; il quale prima, che gran tempo passaste, in Haispurg, dov'era stato confinato, di puro affanno d'animo morì . Visse sei mesi , e cinque giorni nel Pontificato . E vacò dopo lui un mese la sede.

ANNO.

#### ANNOTATIONE ...

Vegga siere da tuti Benedetto V., cofiui chiamato, a poño nel anmeto de gl'airi di quelto nome : ma poso missao, ch'egli foit de finitatio » exercato à forza contra Leone VIII. legitimamente eletto : E gia non pofiono effere due Pontefici legitimi in su medefinno te mpo. Quelliè per veto, a legitimo Pontefic emmo, alicu i relita nalla Chief fama facerfoire, como di Leone, e mon di Benedetto reftò. Sano diciò autori Reginone nel fecondo libro, e Luitprando nell'undecimo cap, del fello lib. e Giuglielmo Bibliotecario.

#### LEONE VIII, PONT, CXXXIV-

Creato del 962, a' 6, di Decembre,



LEONE VIII. come s'èladet detto di fopra, effendo cacciato, e deposto Glovanni, si dal clero, e popolo di Roma eletto Pontrice. Per-cioche vivendo Glovanni affallicentiolamente, e facendo i Romani sifallicentiolamente, e facendo i Romani sifanta ad Otone, che deposto costiu, un'altro Pontrine creasse, rispo-co Otone, che questa eletto, e popolo di Roma apperteneya: e per que ma apperteneya: e per que

tto eleggessero esti colui, che più idoneo vi conoscevano, che egli poi approvato, e consermato l'haurebbe. Ond'estendo stato eletto Leone, sil consermato da lui. Mutato poi i Romani parere, lo deposero, e crearono in luogo di lui Benedetto. Di che sdegnato Otone forzò con l'arme i Romani à dovere

Benedetto. Di che idegnato Utone torzò con l'arme i Romani à dover dacetta L'ocon. Il quale idegnato forte con l'incollanza de Romani, fect toflo un detreto, il quale tutta l'auttorità, chei clero, e popolo Romano haveva fopra l'elettione del Pontefice, nella foia perfona dell'Imperatore trastei. Ma non viffe molto Locaei quella dignità. Percioche nel primo anno, e quarto mele dell'ilo Pon-

tificato morì a'dicifette

(\*\*\*)

#### GIOVANNI XIII. 210 GIOVANNI XIII PON CXXXV.

Creato del 969, a' 12, di Ottobre,





IOVANNI Decimo I terao Romano, e figli. uolo del Vescovo Giovanni. & effo Vescovo di Narni à Leone nel Ponteficato facef. fe, Mà i Romani, che s' havevano già fatta una confuerudine di deporre, e cacciare via i Pontefici, ancor coffui con le folire rivolte incominciarono a travagliare. Percioche chiamato di terra

di Lavoro in Roma il Con-

Capua lo confinarono. Ma effendo flato ammazzatto Goffredo con un fuo unico figliuolo da Giovanni Principe di Capua, se ne ritornò tosto in capo di undeci meli il Pontefice Giovanni in Roma. Otone anche intela quella calamità fliga fevemagistrati

del Pontefice, con un groffo essercito,e con Otone il figliuolo se ne venne a gran ramente i giornate in Roma ; e posti prigione i Consoli, il Presetto, & i Decarchoni della Città , per poter ben'intender i capi della congiura ; inteso che n'hebbe per via di Roma, de tormenti la verità, mandò via i Confolinella Germania, appicò tosto per la gola i Decarchoni, e Pietro Prefetto di Roma, ch'era stato origine, e sonte di tutti questi mali, sù con sua gran vergogna strascinato per tutti i luoghi publica della Città, e battuto con verghe e mandatone poscia incatenato in Germania, Scrivono alcuni, che fosse Pietro dato da Otone in potere del Papa, per che ben a fun modo lo caftigalse ch'elsendole stata rafa la barba, fosse per li capelli appeso alla testa del Cavallo di Costantino; e che a quel modolunga hora vi stefse per essempio de gl'altri , che non havessero i cattivelli ardimento di far co Pontefici più fimili atti . E che tolto di quel luogo folse posto a cavallo fopra un afino coil vifo volto alle groppe, e con le mani legate fotto la Schiavoni coda; & a questo modo condotto per tutta la Città, e battuto sempre, fin che quili gli ufcla lo spirito; e confinato dopo questo in Germania. Una simile severità, per essempio de gli altri, usò Ottone con Goffredo già morto, come s'è

te Goifredo, entrarono a forza dentro il palazzo di Laterano, e preso Giovanni . lo menarono prima nel Cattel S Angelo, che fi chiama hoggi; e poi in

in Italia .

detto, dal Principe di Gapoa. Percioche fatto lui, e'i figliuol cavar dal sepol-cro, li fece, come cani in luogo profano gertare. In questo gli schiavi, ch'a tempo di Adriano Terzo Pontefice , e di Sueropilo Principe della Dalmatia battezzati s'erano, pa sarono in Italia, e data una gran rotta a'Saracini, li Saracini cacciarono dal monte Gargano. L'efemplo, e la virtà di costoro imitando gli in Ungari ricuperarono dalle mani de Saracini Colenza, talmente le lor reliquie Italia. Un- n'affilsero, che facile cola fà da Otone il giovane, che con efercito vi passò. gari in Ita. a sopire quello, che di questa guerra avanzava. Anzi non contento d'haver ben battuti i Saracini, diede a'Greci ennfederati con questi barbari così fatte Greci cac- rotte, che li cacciò quasi di tutta Calabria, e Puglia. Scrivono alcuni, che ciati quasi Otone per ciò contra i Greci movelse l'armi , perche havendoli Niceforo Imtutta peratore de Greci promessa una sua figliuola per moglie, negava poscia di dar-

gliela . Eglie afsal chiaro nondimeno , che quello Otono il giovane cacciato NiceNiceforo , riponesse Giovanni il figlinolo nell'Imperio dell'Oriente , e premdesse Teofania la forella per moglie, la quale Giovanni XIII. Pontefice in Lav Imp. Greterano infieme con Otone il marito della corona dell'Imperio d'Occidente or- co. nò, acconsentendovi Otone il vecchio, ch'havea già prima fatto il figliuolo suo nell'Imperio compagno. In questa tanta , e così publica letitia , e festa fece il Gapua fat-Pontefice la Chiefa di Capova Metropolitana - Otone se me ritornò in Germa- ta Metronia . e perch'era affai Vecchio in Vienna morì , e fù poco apprefio feguito da poli. Giovanni Pontefice , che morì a'sei di Settembre , havendo tenuto il Papato sette anni, manco venticinque dì. E vaco dopò lui tredici giorni la sede .

#### ANNOTATIONE ..

Ho offervato effere da tutti gli ferittori di questo Giovanni , fuori , che dal Platina folo chiamato duodecimo. E costui ritrovo io esfere stato il primo , che si mutasse nel Pontificato il nome . Percioch'essendo prima chiamato Ottaviano , come scris Chi fosse te Gunlielmo Bibliothecario , quafi parendoli, che foise poso quelto nome maefte- il primo a vole , e poco atto alla religione l'ontificia, si fece chiamare Giovanni. Il cui esempior mutarsi il feguendo ifeguenti Pont fici, à poco, à poco quelli, ch'havevanobrutto nome, ò nome nell' poco a tanto magistrato convenevole, ne trasferirono questo costume quasi in una per- essere eletpetua, e ftabile legge, Il che specialmente i Pontefici Germani, che fi chiamavano to Pana. Brunone, Gereberto, Suidegero, Popo, Federigo, Gerardo, Cadolo, Anfelmo, Il debrando , e d'altri fimili nomi , mossi dalla bruttezza loro , osservando del conrinuo confermarono.

# BENEDETTO V. DETTO VI.

PONTEF. CXXXVI. fecondo il Panvinio Creato del 972. a' 20. di Decemb.



B ENEDETTO VI. Rotificato, e nella calamità a Giovanni Percioche fù da Cincio potente cittadino Romano Romano prefo, e posto nel imprigiocastello S. Angelo prigione, na il Papa,

maraviglio, che quelta mor-

e poco appresso nel medesi- e lo sa sosmo luogo strangolato, o co focare. me dice Cufentino , fatto morire di fame : forte mi

te vendicata non foffe, o da' Romani dalla fattione contraria, òdall'Imperatore Otone, massimamente esfendo tenuto Otone persona così giusta, e fiero difensore della Chiesa Romana. Onde dubito, che non fossero tali i meriti di Benedetto quale fù il premio, che da Cincio ne consegui: fè nondimeno assai male Cincio, perche a lui non roccava di stendere la mano sopra un Pontefice , ancor ch'havesse gravemente Benedetto errato. Crederei che Otone ritrovandoli in altri negotii intricato, mon potesse all'hora al Pontefice Romano foccorrere, ne dare ajuto. Fù Benedetto Pontefice un'anno e mezo.

DON-

fecondo il Panvinio, Creato del 942. il 1. Ottobre.



ONNO Secondo Remano fà di tanta mode itia, che ancor ch'egli nel fuo Pontificato non faceffe cofa. che molto lodare si debbia non fù però di ignominia alcuna macchiato, ne in modo alcuno oltraggiato. Non for del tutto il luo tempo tenebrofo, perche l'opere d'alcuni Principi, e d'alcune sance persone l'illustrarono . Percioche Bajano Principe de'

Bajano Bulgaro guctteggia Vescovo

Bulgari, e gran professore dell'arti magiche talmente travagliò con l'arme Basilio, e Costantino il figliuolo Principi di Costantinopoli, che poco mancò, che con l'Im. non prendesse la Città, ch'era già stata quasi abbandonata da Greci. E sti poi per Greco, tra loro fatta, ma con difavantaggio de Greci la pace. In questo tempo Adal-Adalber- berto Boemo Vescovo di Praga fu di tanta fantità, che ispirato, e spinto da Dio to Boemo paffo in Pannonia, e vl infegno, battezzo il Red Ungaria, e con l'effempio con la vica à tutti i Vescovi di quella Provincia di sapere la gratia del Signore acfamissimo. quistare. Passatone poi nella Prussa, mentre, che predicava con ogni di-ligenza l'Evangelio di Christo, su della palma del martirio ornato.

Vogliono, che in questi tempi fosse anche in gran stima di santità Edovardo Red'Anglia, il qual fu dagli inganni della matrigna fatto morire. Riccardo pone ancor in questo tempo San Majolo Abbate di Clugni , che e con la vita, e co'miracoli lasciò di se presso i posteri celebre, e fanto nome. Donno nel primo anno del fuo Pontificato morì, e fù fepolto in San Pietro.

E vacò due dì foli la fede .

Edovardo Rè d' Inghilter-13.

Creato del 974. a' 30. d' Aprile.



B ONIFACIO Sectimo, i itace (com'io credo) per la fita (com'io credo) per la fita ignolità la, accuifità con trifi arti il Papato, e cofi ancor malamente lo perdè . Percioche nel principio di quella fiua dignità , congiurandoli contra un gran nunero dibuoni, fit forzato a fuggirif di Roma, e gli le più pretolice cofe, ch'erano in S. Pietro, tolle, e le portò in

Collantinopoli, dove fuggl, e dove dimorò tanto quanto tutte quelle code vende E fate di una gran quantità didanti, fiperando porcre per quella via faria alla tirannide della firada, in Roma fen en ritornò, per dover fubornarvi quanti viverano. Ma ritrovò, chetturi ti buoni a quelli fuio difegiani oldarono, e Giovanni Cardinale fiperialmente, al qual'egli con l'auto d'alcuni ribbaldi prefo, cava ègli cochi. Et efio, chera l'autore di tutti quelli difordini, vedendo crefeere ogni di le rivolte in Roma, o per paura, cà egli haveffe, o che pentito del male, che fatto haveva, fi tirco affe la fetto malamente la vita. Hora vedi quanto proporto la que accrefeitura, e fatta cofi ampla, e magnifica la Republica Chrifitana, la dove cofuti, di cui parliamo, efitendo padre, e, Rèdelle co-te facre, haveva havutor so animo di rubbarle, e dovendo esfo li farileghi perfeguitare, pumire, e s'era efio fatta quattore, e capo di un si atto facri-

Papa Bonifac.VII. fugge di Roma à Coftantinoboli.

legio. Questo in ogni Republica avvenir suole, quando vi può più l'avaritia, e l'ambitione de cattivi, che la gravità, e virtù de i buoni: Si dovrebbono ad unque eleggere, & assumere al Chiericato quelli la cui vita, e dottrina approvata sia, e non quel-

li, che non havendo, në religione, ne virtû, conaltro mezo alla potenta non afpirano, che con l'ambitione, e con la fubornatione. Hora Bonifacio viffe nel tione. Hora Bonifacio viffe nel bolento fi fece, fette me fi, e cinque giorni. E vacò dopò

inque giorni. E vacò dor lui venti giorni la Sede.

# BENEDETTO VI. DETTO VII.

PONTEF. CXXXIX. Creatodel 975. il primo di Giugno.

ne moffe l'arme fopra Lothario, il qual haveva occupata la Lotharingia provincia dell'Imperio Romano, e corfo, e fatto gran danno nel Contado di Aquifgrana . Hor havendo Otone vinto Lothario , e dato il guasto sù quel de Sueffoni, e bruciato ancor il borgo di Parigi, mentre che adietro fi ritorna, prefso



➤ ENEDETTO VIIR mano tofto che hebbe il manto di Pietro in doffo , ripole con un finodo, che ne fece, nella fua priftina dignità, onde era da alcuni cattivelli stato deposto, Arnolfo Vescovo di Rhemi. E fù ap. punto in quel tempo, che Otone II. vinfe, e domo Herrico Duca di Baviera, che s' era già polto sù , per far novità, e che'l medefimo Oto-

Otone ii. vince Herrico Duca di Baujera.

il fiume Ausone qualche danno hebbe. Fatto poi un più grosso essercito venne Greci ripigliano molti luoghi d'Isa-

lia.

in Italia contra Basilio, e Costantino Imperatori de Greci, i quali si havevano già la Calabria occupata con tutta quella parte d'Italia, che alla Sicilia è volta . Fù Otone da costoro in un fatto d'arme presso Basanello vinto . E montato fopra una barchetta per fuggire via, e salvarsi, su per disgratia da Corsari preso, e menato in Sicilia . Quivi i Siciliani lo riscossero, e lo rimandarono in Roma, & i Corfari furono fatti tutti morire, Rifattopoi Otone un buon efercito, aveva animo di dare un buon cassigo a Romani & a'Beneventani, ch'erano flati i primi a suggire della battaglia; che perduta haveva. Ma perche non li pareva poter maneggiar, e punir a fua volontà i Romani, volto tuito questo fdegno fopra i Beneventani. Or de prefe la loro Città, e l'abbrucciò. E toltone il corpo di S. Bartolomeo Apoftolo lo collocò sù l'Ifola del Tevere, appunto in Beneuento quel luogo, chera già chiamato, la hostia Licaonia di Giove, e che una poppa di galera rappresenta, e somiglia E già si vede fin ad hoggi nell'Isola una galera di Travertino afomiglianza di quella, come io credo, nella qual fù Esculapio portato in Roma. Vi si vede anenr un serpe intagliato nel salso, vi si veggono i banchi del naviglio, ecsi furono quelli antichi eccellenti in imitare la natura con l'arte. Ma ritorniamo a Otone che non molto dopo che hebbe il corpo di S. Bartolomeo trasferito da Benevento in Roma, morì, e fu nel cortile di S. Pietro, che chiamano Paradifo, fepolto in vafo di portido, che a chi e in quel luogo, da mano manca si scuopre. Discorrendosi poi sopra la nuova creatione dell'Imperatore, e nominando altri Otone Terzo figliuolo del morto Otone, aliri Herrico Duca di Baviera nato d'un frattello del primo Otone, e facendo alcuni Italiani istanza, che questo títolo a Crescentio Nomentano, perfona molto illustre si desse; i Germani, che all'hora in Roma in gran numero si ritrovavano, elessero d'un consentimento Otone Terzo. Faceva Benedetto Pon-

tefice istanza, pregando tutti uno per uno, che in questa elettione al bene della Repub Cristiana mirassero la qual in quel tempo d'un faggio e diligente Principe bifogno haveva. E perche dubitava, che qualche difcordia, e rivolta non

distruito da Otone Im-San pcr. Bartolomeo trafferito Roma Ifolà del Teyere.

> nascesse, approvò finalmente il voler de Germani. Esso morì nell'ottavo anno,

no, e mezo dol suo Pontificato alli 10 di Luglio, e vacò 5. giorni la Sede. Fà in quello tempo per la molta dottrina, e fantità di vita affai celebre Valderigo Vescovo Amburgense.

#### GIOVANNI XIV PONTEF CXL.

Creat o del 984. a'16. di Luglio.



🔻 IOVANNI XIV. Ro-J mano, ò come altri vogliono, Pavele in capo del terzo mese del suo Papato su preso da Romani, e posto come in una publica prigione Romani in dentro il Caitel S. Angelo , Caftel, S. dove per la puzza,e per la fame, e per l'affanno, che in cofi mifera vita fentiva , non tempi fu viffe molto. Alcuni vogliono che fuste violentemente fat to morire da Ferrucio, perso-

Giovanni xiv. fatto Angelo. A questi il xvi. fcifma nella Romana

na molto potente, e padre di Bonifacio Settimo, perche fusse stato (come io Chicfa. credo) contrario nel Pontificato al figliuolo. Comunque si fusse, quelta e ben cofa chiara , ch'egli in carcere morifie , e fusie nella Chiefa di S. Pietro fepolto. Non si sà bene per la consusione delle historie di questi tempi , se dal Pontificato deposto susse per la sua molta tirannide, ò pur che la invidia, & odio de malevoli, e seditiosi Cittadini susse di ciò cagione. Furono celebri in questo tempo Odilo Abbate di Clugni, e Berengario da Tours, persone di molta santità, e dottrina; benche Berengario troppo nella fua gran dottrina confidandofi, nella fede errasse, avendo sinistra opinione del Sacramento dell'Eucharistia; e che poi il fuo errore corresse in un sinodo, che si fe in Roma: e lasciato tosto lo studio delle cofe sofitiche, e scolastiche, dispensò à i poveri quanto egli haveva, percioche era Archidiacono d'Angioia, e si procacciò con la fatica delle sue mani il vitto.

GIO.

#### GIOVANNI XV. GIOVANNI XV PONTEF CXLI.

Creato del 985. il 1. di Agosto.



IOVANNI XV. Ro-I mano , e figliuolo di Leone prete, e nato nella contrada della Gallina bianca , havuto che hebbe in fua manoil Pontificato fi accefe.di maravigliofo odio contrail Clero, ove fù all'incontro meritamente da lui odiato , e massimamente quando fi vidde , che egli posposte l'honore di Dio . e la dignità della fedia Roma-

na , incominciò a compartire tutte le cofe humane , & divine a parenti suoi . Vogliono, ch'all'hora una cometa apparisse, che si un presagio della sutura calamità: percioche, e same, e peste si senti lungo tempo, e Benevento & Capua furono da terremoti scosse , e fu creduto , che tutto questo avvenisse per la superbia, & ingordigla del Pontefice, e per lo poco rispetto, che a Dio, e gli huomini haveva. Egli morì pure finalmente nell'ottavo mese del suo Portificato, e su nella Chiesa di S. Pietro sepolto.

## GIOVANNI XVI, PONT, CXLII,

Creato del 985. a' 11. di Febraro.



Crefcentio

IOVANNIXVI. Ro I mano prefe il Pontificato fotto I Imperio di Otone, il quale non haveva però ancora la corona dell'Imperio tolta . Fù questo Ponrefice di tanta dottrina, che tcome Martino vuole) molte cofe elegantemente fcriffe . Travagliato poidalle feditioni di Crescentio Conso.

lo Romano, che s'ingegna-Confola va di farfi affatto Signore della Città, cedendo al tempo, nella Toscana, come in volontario esilio, fr ritirò . Veggendo Crescentio , che il Pontefice idegnato haveva fatto con esercito chiamare in Italia Otone , mando i parenti , & amici del Pontefice , ch'eran restati in Roma , à chiamar Gio: che restandosi di chiamar O:one, se ne ritorn asse in Roma ad efercitar liberamente l'autorità Pontificia promettendoli dovere esserli in tutte le cose obedienti . Il Papa mos-

so dalle preghiere d e'suoi , tanto più , che dubitava che se Otone venuto con esercito in Ita lia fusse, vi haurebbe fatto più male, che bene, se

ne tornò volențieri în Roma . E gli usci Crescentio con tutti gli officiali della Città, e col popolo incontra. Et accompagnandolo nel palagio di Latetano. quivisù la porta, e Crescentio, e tutti gli altri capi della seditione, chiedendo perdono, gli baciarono il piede. E così pacificati infieme quietamente vissero. Vogliono che in questo tempo di molta santità, e dottrina fiorissero Henrico Abbate Lombiense nella Lotharingla, Adolfo Vescovo Ultrajacense, che molte cofe scriffero in lode di nostra Signora, e della santa Croce, & Albone Abba te Floriaccuse, che sù poi in Guascogna per la sede di Christo martirizato . Mori poi Giovanni a nove di Giugno havendo dicci anni, sei mesi, e dieci giorni vivuto Pontefice. E vacò dopo la sua morte sei di la Sede.

#### GREGORIO V.PONTEF. CXLIII.

Creato del 995. a' 16. di Giugno.





REGORIO V.nato in Saffonia , fu prima chiamato Bruno, efu, per eller parente d'Otone III. con l'autorità di lui, che all'hora in Roma fi ritrovava. creato Pontefice. Ma ritornatofene poi Otone in Germania, & effendo perciò travagliato dalle folite feditioni de'Romani, si ritirò prima In Toscana, e poi in Germania all'Imperator Otone

fe nef uggl . I Romani in questo mezo elessero Crescentio Consolo, piena autorità, e potestà dandoli. Il perche egli tosto creò Pontefice un certo Giovanni Gio: Anidi natione Greco, Vescovo di Piacenza, e che non era men ricco di danari , papa . che dotto. Alcuni non lo pongono nel numero de gl'altri Pontefici, come illegitima mente creato. Altri XVII. lo chiamano, per haver presa questa dignità con consentimento del Clero, e popolo Romano, a'quall questa elettione ap xvii, nella parteneva. Ma intelo Crescentio, che se ne veniva con grosso esercito Otone Romana in Italia , rinforzò con molta diligenza le mura , e porte della Città , forti- Chiefa ficò il Castel S. Angelo, e pose in tutt'i luoghi opportune debite guardie. Fù da Castel di Crefcentio, che la fortifico, chiamata quella fortezza il Caffeldi Crefcentio Crefcentio an gran tempo. Veputone po i finalmente l'Imperator in Italia, e volendo com- Otone iii. batter la Città di Roma, il popolo, che non si conosceva gagliardo da poter Imper, in far relistenza, posta ogni speranza nella elemenza d'Otone gli aperse le porte. Roma. All'hora Crescentio, e Giovanni non sapendo altro rimedio prender a casi loro, fi ritirarono in castello, dove animofamente contra il nemico fi di-Senfavano . Ma effendo lor offerto il perdono, uscirono dal Castello. E mentre , che a ritrovar l'Imperator n'andavano , fà per camino Crescentio di molce ferite morto. E Giovanni, effendoli prima cavati gl'occhi, fu e del Pontificato insieme, e della vita privo, E cosi fu Gregorio nella sua sedia riposto in capo di 11. mesi dopo, che n'era stato scacciato. E veggendo l'imbecillità dell'Imp.e la varietà del mondo, perche presso i Ger.più di lungo la dignità dell'Imp. restasse, e perch' a chi più degno ne fuffe,quelta dignità fi delle, fece con vo otà d Otone un Decret.

Scifina

che i Germani soli dovessero elegger colui, che Cesare, e Re de Romani prima chiamandofi, fuffe poi finalmente Imperatore, ed Augusto fe il Pontefice Romano lo confermasse. Fù questo decreto sopra l'elettione dell'Imperator far-Ordine to nel MII. anno della falute nostra, e fino ad hoggi si osferva. Scrive Tolomeo novo dell' che quelli, che hebbero prima quelta dignità d'elegger l'Imperatore, furono l' Arcivescovo di Maguntia in nome della Germania, l'Arcivescovo di Treverì dell' Imp, in nome di Francia, e l'Arcivescovo di Colonia in nome d'Italia. A questi aggiunsero quattro Principi secolari, che furono il Marchese di Brandeburgo, che Elettori e cameriero dell'eletto Imperatore; il Conte Palatino, che porta le vivande in dell' Imp tavola, & il Duca di Sassonia, che li porta la spada, & il Red I Boemia, che Profapia fùil settimo elettore, & aggiunto a gli altri, perche ritrovandoli discordi in di Carlo questa elettione, ad una delle parti inchinando li quietasse. Et il suo officio fù

di dare a here all'Imperatore. Vogliono, che i Francesi assai di questo decreto estinta. si risentissero. Ma perch'era la prosapia di Carlo Magno di Lodovico figliuolo di Lothario estinta, e n'era quel regno venuto in mano d'Ugo cognominato Ugo Cia- Capuccio, o Ciappetta, che chiamano, si restarono i Francesi di repetere quepetra Re ste ragioni dell'Imperiotrasserite a' Germani; tanto più, che contento il nodi Francia. vello Re del mutato stato, e non parendoli di ritrovarsi il piè ben fermo nel re-

cia.

gno, non fi curò di fare altramente delle ragioni dell'Imperio motto. Si loda nondimeno molto Roberto figliuolo di questo Ugo; che havuto da suo Padre il Roberto regno, fù eccellente Principe, e fù di granvalore, e giustitia dotato, e non meno di modestia, e religione. Onde ancor che molto armigero fosse nondimeno ogni volta che gli avanzava tempo frequentava le Chiefe, e cofi co i Chierici cantava i divini officii, come se anche egli chierico, e Sacerdote stato si suffe: Vogliono, che questo hinnetto, che da sacerdoti fi dice: Sandi Spiritus adfit nobis gratia, sua compositione fusse. Hora con queste arti più tosto, che con l'arme, crederei io che il Re Roberto gli animi de popoli si conciliasse, e li trasferisse dalla volontà, & affettione, che prima alla progenie di Carlo Magno portavano al suo nuovo sangue. Vogliono, che susse ancor in quello tempo celebre un certo Roberto Velcovo di Clare di molta santità, e dottrina. Percioche molte cose scrisse, e sece ancora con l'arte il modo del cantare, che si sa da sacrdoti migliori. E Gregorio havendo due anni, e cinque mess retta la Chiefa, morì alli 18. di Febrajo. E vacò la fedia 15. giorni-

#### ANNOTATIONE ..

Quelle cose, che qui il Platina scrive de gli Elettori, sono molto da me esaminate nel libro, che io hò della elettione dell'Imperio feritto . Percioche à Gregorio V. attribuiscono quello Ache su nel Papato di Gregorio X. ordinato. Fino ad hoggi si vede il sepolero di questo Pontefice in San Pietro presso l'Altare di S. Andrea con un'epitafio di alquanti versi latini, che non vogliono in sentimento dir altro, se non che ivi è sepolto Gregorio V. chiamato prima Brunone, e della stirpe Reale di Francia figliuolo d'Otone, e di Giuditta, e come egli fu molto liberale co'poperi, e fu da Otone III. aisonto al Papato.

#### GIOVANNI ANTIPAPA. 219

## GIOVANNI ANTIPAPA



10VANNI XVII.Vef.covo di Piacenza, occopò(come hò detto)a tempo
di Gregorio V. con finiltre
di Pontificato, e confidandofi nella potenza di Creduto, ch'egli fubornaffe con
danari. Egli come fopra dicevamo, tanti danari di Cofantinopoli fi porrò, che n'

haurebbe pouto anche i buoniconi fuei fuborationi privettire, non che Crefcentio, checra avarifimo huomo, & avidifimo di commandre. Mi maravigio, che gli hiliorici quello Giovanni fi al gliatti Pontefici conumeratiero, per haverfi quella disgnità occupatta in vita di Gregorio de la commandre de la com

## SILVESTRO II PONTEF CXLIV.

Creato del 998. il 1. di Novembre.



SILVESTRO ILchiamato prima Gilberto, fi di natione Fiacefe, come vogliono co finifite arti confegui la dignità del Pontificato. Per cioche nella fua giovento fiù monaco del convento Floria cenfe nella Diocefi d'Orliera Lafciato poil babito, el monatifio, e datofi tutto in potere del Diavolo, fe ne pafsoin Siviglia Città di Spario Siviglia Città di Spario Siviglia Città di Spario

era affai avido di fapere. E vi fece in breve tempo tanto fruto, che di difecpolo, diventò eccellente maeftro. Et i fuoi difeepoli, come ferive Martino, furono quefil; l'Imperatoro Conne, Roberto Red di Francia, Lotario perfoam molto noblle, che fip poi Arcive fecovo Sononente. Spinto dunque Silveltro dall'ambitione, e grant cupitati di comandare, confegui on fubborational prima!

Arcivescovado di Rhemi, e poi quel di Ravenna, e finalmente, benche con maggior fatica, il Pontificato. In che il diavolo l'aiutò, e favorì con questa conditione, che egli dopo la morte fosse suo. Percioche havendolo Silvestro avidiffimo di regnare dimandato quanto tempo farebbe vivuto Pontefice, gl'havea risposto il nimico della generatione humana ambiguamente, come tutte le cole far fuole, che tanto vivuto farebbe, quanto n'haveffe in Gierufalem poto il piede. Havendo egli adunque tenuto quatti anni, un mefe, e dieci di il Pontificato, mentre ch'egli diceva messa in Santa Croce in Gierusalem, gli fouvenne. ch'all'hora morire doveva per quello, che'l demonio gl'haveva già detto. Il perche pentito tofto dell'error fuo, publicamente lo confesso, e lasciara ogn'ambitione via, animò tutti al ben vivere, poi li pregò, che dovessero dopo la sua morte porre il suo corpo sopra un carro, e là sepellirlo, dove i cavalli da se stessi portato l'haverebbono. Vogliono, che per divina providenza, accioche sappino gl'empi ; che sempre è presto à perdonare il Signore , pure , che vivendo fi penta , da fe steffi i cavalli n'andastero à fermarsi nella Chiesa di Late. rano, e ch'ivi fepolto fosse. Scrive Martino, ch'alle volte dovendo morire qualche Papa, fi fentono nella tomba di questo Pontefice batterfi l'offa infieme. ò pure che questo ittesso sepolero suda, ò humettato di fuori si vegga . Il che dall' epitafio ch'è nella medesima sepoltura, si cava. Ma se così è , ò nò vegganlo i Pontefici istelli , a'quali plù questa cosa appartiene .

#### ANNOTATIONE

veftre II.

Nella libraria del Cardinale Alefsandro Farnefe, in un libro diquefto Pontefice di scritto in pergamino d'antichissime lettere con questo titolo, malatino Incomine Papa Sil- cie il libro dell'arte Geometrica di Gerberto Papa, e Filosofo, che fu chiamato Silvestro II. Nella favola della morte di questo Ponte fice il Platina seguì Martin di Ci. Rello , e le additioni di Galfredo nella Cronica di Sigiberto . Di che nè cofa più difconveneyole, nè trà se più repugnante può essere, Io non posso a bastanza maravigliarmi della tanta negligenza delle genti di quel tempo in cercare la verirà di cos i fatte cole . anzi della credenza così facile , ch'else hebbero , e che non folamence fi permettelse, ch'à persone di tanta bontà, e dottrina da'scrittori così poco diligenti così fatti falli s'attribuilsero, ma che ne seguissero anche la loro tanta ignoranza Fà Silveftro II, come Annonio nel 46. cap. del quinto libro de'gefti de'Francesi scrive . e Guglielmo Bibliothecario , & un'antichiffimo libro del regno di Sicilia , ch'è hoggi nella libraria di Vaticano, & altri ancora, persona dottissima, e matematigo, e Filosofo eccellente, e Monaco nel convente Floriagense E fu per la sua gran dottrina fatto prima Arcivescovo di Rhemi , poi dall'Imperatore Otone IN. Arcivescovo di Ravenna, e finalmente Papa, come tutti gli scrittori di questo tempo ancor dicono . Hor perch'erano all'hora afsai rari nell'Occidente quei , che defrero opera alla Filosofia, & alla matematica, chi occuparo in queste scienze ft foise, era softo dal volgo ignorante chiamato negromante, emago Ma io altrove della fama della morte di lui più commodamente ragionerò Qui folamente dirò , che nel fuo fepolcro , che fino ad hoggi in Laterano fi vede , e fu fatro da Sergio fuo fuccefsore . tutte quelle cole fi leggono , cioè , ch'egli fofse Francele chiamato prima Gerberto . Vescovo prima de' Rhemi , Arcivescovo poi di Ravenna , e finalmente Papa per mezo d'Otone II L e come Sergio, cheli successe li drizzò questaromba, e morì a'dodeci di Maggio del 1230.

#### GIOVANNI GIOVAN XVII DETTO XVIII.

PONTEF. CXLV. Creato del 1003. a'17. di Giugno.



IOVANNI XVII.iI I cui cognome, e patria per la ignobiltà non fi sà non viffe Pontefice più, che quattro meli , e venti gior . ni. Onde per la brevità del Pontificato ne celi puote . nè altri in quel tempo fare cofa degna, che fi scriveffe, fe non forfe, che in tutto questo tempo apparvero moltiprodigii, che future calamità fignificavano . Si

vidde una cometa; si sentirono terremoti, che molte Città dannificarono . Ne iquali mali un'unico refrigerio su Ugo Capitano d'Otone in Italia, e Governatore di Toscana. Percioche con tanta integrità quella Provincia rese, che Uno Gonon fù chi migliore, ne più giusto Principe vi desideraste. Onde morendo posnon neur iniginote, in come publico padre di tutti pianto, ne fu ma di Tofcana niera d'honore, che in questi fuoi funerali si pretermettesse. Hò voluto fare per lo Imqui motto delle lodi di quest'Ugo, perche veggano, e sappiano i Governatori perio,e sua delle Provincie, ch'assai meglio e vivendo bene, gloria, e lode acquistare, bonta, che male reggendo, riportarne con le ricchezze male acquistate una macchia, & ignominia eterna .

# GIOV, XVIII. PONTEF. CXLVI.

Creato del 1003. a'20. di Novembre.



IOVANNI XVIII. I Romano preso il Pontificato, tutto all'otio fi volfe. Onde non fece mai cofa degna da scriversi . Si può ben lodare Roberto Rèdi Francia , che viveva in questo tempo non men come reli- Rè di Fragiolo, che come Re. Si laf- cia, e fua ciava talmente adietro tutti gran bonià gl'altri Rè Christiani in dottrina, & in fantità, che in

Roberto

dispute non haveva pari . e differente opinione haveva da quella dei Principi del tempo nostro, che dicono, effer cofa indegna d'un Principe il faper lettere. E nondi meno non è cofa, che più acoloro, che vogliono ben reggere i popoli, fi convenga, che da gli Critti de i dotti raccorlo. Il che non si può senza dottrina, e senza lettione apprendere, Percioche un Principe lenza lettere, non caltro, che un'imagine di

Leone, ch'all'altre firer comandi. Bifogna, che chi vuol'effere riputato de gno di reggere, comandare a gl'altri, poffa, e fappia traoquillare gl'affetti fuoi fleffi, e de'popoli, ch'eflo regge. Adanque noi lodiamo meritamente Roberto, i la cui religione fia ancora tana, ch'ogni rolta, che l'occupationi dell'armi non lo travagliavano, se ne flava a cantare co i facerdori l'hore canoniche. Voe gliono, che per quella, sua santa pietà meritaffe, che ritrovandofi ad affediare una terra, mentre, ch'egil le tiec hore canoniche continuava, minacolofiamente la muraglia dell'afsediara terra n'andasse giù, e ne fose perciò toffo da i fuoi-, che vi si mosfero, quel luogo prefo. Ma Giovanni nel quinto anon, & octavo mese del fuo Pontiscato (come vogliono alcuni) morì a dicciotto di Luglio, e sù mese del fuo Pontiscato (come vogliono alcuni) morì a dicciotto di Luglio.

### SERGIO IV. PONTEF. CXLVII.

Creato del 1009. a' 18. d'Agosto.





SERGIO IV. Komano figliuolo di Martino, e periona di fantifilma vita, e di foave converfatione, i à (e prima, che fofas Pontefice, e poj) liberale, c co povert, piacevole co l'amiliart, e con gl'amici, clemente codelinquenti, e con i contumuci modeflo. Fà ancorta docaro di tanta prudenza, che non fi fect in tutto-l'illo Pontificato cofa, per illino Pontificato cofa, per l'illino Pontificato cofa, per l'illino Pontificato cofa, per

la qual folse, come negligente, potruo efsere riprefo. Voltoutro al Signor Dio(quel, che douvebbon outri l'porteficiare) turne le ocie, reguendo il fuo buon'ilinio, e natura, debitamente efsequia. Per fuo configlio e, ricordi sunirono il Principi d'Italia infiere, per dovere cacciar i Saraciuli di Sicilla. Si Tatecciò ritrovavano in quel tempo in Italia molti figliuoli di Tancredi gran Capitano Normano, de Normano, le Normano, il en orea uno fragliarli, chiamato Gigilelmo Fortebraccio, Gugliel. il qual così generofo, e maganalmo era, che toito fecoia compagnia di quel'mo Forte imperfa Malcoho Capita di Michele Canfolco Imperator de Greci, in breve baccio, cacciò di tutta Sicilla Saracini. Il Principe d'Capua, e quel di Salerno l'igno-

vaccio. caccio di tutta Sicilia (Saracini., il Principe di Capiu , e que di Salerno li giorvarone afasi in quella guerra. Hora volendo poi Malocho dividere malignamente la preda, e le fipoglie della vittoria, Guiglielmo parendoli dover all'hora
diffimulare, fe ne ritorno in Talia, e con quaranta mila foldati Normanni, che
fe ne ritornavano all'hora dall'Imprefe d'oltre mare, o ccupò la Puglia, c, che ra
a "Greci foggeten. E facendo prefso Melfron Malocho, che gli ternira fopra la
battaglia, la vinfe, e ruppe. E così col' radore di Guglielmo la Puglia patà si
ri della quello fiato Drogone il frattello, de a cofiti poi Hunfredo liglovane: dal qual'
uglia da i hebbero pol origine Roberto Guidacco, e, Reggiero, il frattello, "Mentre che

Pug lia da in chore polo rigine Roberto Guicardon, e Roggiero, il frattilo. Mentre che Nor mosì, nella Puglia quede cofe psísvano, e che Italia, e quasi tutto il mondo gran Roberto fame, e pede feniva, mosì Sergio perfona di gran dantirà a ventinove di Mag-Guificardo, gio, pel fecondo anno, nono mefe, e duodecimo giorno del fuo Papato, e fu

nel

nella Chiefa di S Pietro fepolto . Restò dopo la sua morte otto giorni la Sede fenza Paftore.

## BENEDETTO VII DETTO VIII

PONTEFICE CXLVIII. Creato del 1012. a'24. di Giugno.





B ENEDETTO VIII.
Tolcolano, e figlituolo di Gregorio, prefo,ch'hebbe la dignità delle chiavi, orno de !la corona dell'Imperio Henrico I Bavaro, eletto in luo go di Otone ILI. secondo la forma data da Gregorio V. Scrivono alcuni, che Otone in Roma moriffe, e ne foffe in Germania portato il corpo Altri dicono, ch'in Ro-

ma dentro 5 Pictro Iepolto

Henrica

folse. Comunque quello av venilse, cola alsai chiara è, che folsieletto dopo lui Imperatore Henrico di Baviera persona di gran bontà , e santità , e ch'havelse una donna per moglie, che ne in pietà, ne in religione, ne in humanità li cedeva. Ma mentre, ch'egli ftà ralsettando le cole della Germania, entrati in Italia i Saracini, occuparono Capua, & assediarono Bari, la qual Città sentendo molta fame, fu da Venetiani foccorfa. E durando pur tuttavia l'assedio, die dero i Venetiani con l'ajuto de'Greci così fatto assalto a'Saracini , che ne fecero gran strage, ene sciolsero dalla Cirtà l'assedio. E sù questo nel 2008 della sa-lute nostra, nel qual tempo i Turchi presero Gierusalem, ma non violarono il fanto Sepolero, ne le Chiefe del monte Sion, ne di Bethleeme . Mentre che Gierusalem fu travagliata fieramente da' Turchi, hebbero i Venetiani animo di soccorrerla, ma le genti di Zara ne li distolsero; le quali i Venetiani presso Loreto vinfero , e così fatta rotta le diedero , che non hebbero poscia queste zenti ardimento di muovere più fopra circonvicini l'armi . Herrico quietate, e raffettate le cofe della Germania, venne in Roma, e prefa la corona dell'Imperio, passo sopra Capua, e caccionnei Saracini. E volto poi sopra Bubagano Bari 1008. Capitan de Greci, il qual favoriva questi Barbari, con tanta guerra lo perfegui tò, che lo cacclò di Troja, la qual Città sù li confini della Puglia era da lui stata edificata in quel luogo, dove già furono g' 'oggiamenti d'Annibale Alcue da Turchi. ni vogliono, che con tanta castità, e così santamente vivessero insieme Henrico, e Simegunda fua moglie, che l'uno, e l'altra facefsero sù la morte miracoli. Percioche non lasciarono, mentre vissero, di far quanto all'honor di Dio toccava loro d'esequire. Fondò Henrico il Vescovato di Bamberga, diedesua forella per moglie al Red'Ungaria, il qual per mezo di quella sua donna, lui, e 1. Imp. ritutti i popoli nella fede di Christo interamente si confermarono , e morì final toglie Ca. mente Henrico nel ottavo anno del fuo Imperio, lafciando afuoi di fe gran de pua a Safiderio. Dopo la morte d'Henrico, Benedetto Pontefice, che folea haverlo saciai, fempre in tutte le coie fue gran difenfore, fi) per una rivolta d'alcuni ribaldi caeciato, e deposto dal Papato, e creato un'altro in suo luogo, Ma accordatosi poi li nemici fuoi, fù il non vero Pontefice cacciato via, & esso ritornando in Roma, la sua pristina dignità ricuperò, e morì finalmente a'ventisette di Fe-

în Italia .

· Venetia. ni danno una gran rona a'Sa-

Gierufa-

braro in capo d'undec'anni , e quarantaquattro giorni del fuo Papato , efti fepolto in S. Pietro . Scrivono alcuni , ch'un certo Velcovo vidde di glorno in una folitudine Benedetto fopra un cavallo nero, e che dimandandolo, perche cagione, effendo morto, un cavallo nero cavalcava. Benedetto lo prego, chi andaffe a dispensare da sua parte a poveri quel danaro, che nascoso haveva, (e gl'infegnò, e mostrò il luogo,) perche quello danaro, ch'era prima stato difper sato in elemofine, non gl'era stato con rapine guadagnato . Il Vescovo obbedi , e lasciato tosto il Vescovato , e'l secolo , in un monasterio si vestì monaco. Scrive Vicenzo, ch'in questi tempi sù in gran conto per la sua dottrina, e vita Gherardo Vescovo Canacliense . E con costui anche Guther Vescovo di Praga, persona di tanta dottrina, e santità, che su perciò dalli nemici della fede della corona del martirio ornato. E fu ancora nel medefimo tempo tanta pestilenza, che surono più i morti ; che quelli , che restarono vivi . E sù quefta tanta calamità accennata da un fonte d'acqua falubre nella Lothoringia . che all'hora fi vidde converfo in fangue .

#### GIOVANNI XIX PONT CXLIX

Creato del 1024. a' 28. di Febraro.

Corrado Svevo Imper. passa in Italia ; & assedia Milano .



IOVANNI XIX, Ro-J mano, figliuolo di Gregorio, e Velcovo di Porto come vogliono alcuni , à come altri dicono, prefe fenz' aver ordine alcuno il Pont. e fù in quel tempo, the Corrado Svevo in capo del terz'anno dopò la morte d'Henrico fù legitimamente eletto Imp. Nel qual tempo, che corfe in mezo frà I morto Henrico, e Corrado, crederei io, che con

speranza di ricuperare in tutto la libertà, molte Città d'Italia all'Imper. si ribellassero. Per la qual cosa Corrado, ch'era di molta eccellenza nelle cose militari, come colui, ch'havea militato presso Henrico con grossa condotta molto tempo, fatto ad un tratto un'effercito, se ne venne in Italia, e prima sopra i Milanesi come capi di queste ribellioni, si mosse. Assediò Milano, e bruciò i borghi, e l'ultima rovina di quella Città minacciava. Mutato poi di parere a perfualione del Cardinale Colonna, che diceva esferli mentre, che diceva la messa, apparito Sant'Ambrogio, & havere gran flagello, e rovina a tutti minacciato, se non lasciavano in pace quella Città , della qual'era esso disensore, e protettore; sciolse l'assedio, si parti alla volta di Roma. Dove ricevuta da Giovanni Pont. la corona dell'Imper. paísò fopra li Schiavi, e gli Ungari, i quali have-Ungari vano Italia nella fua ribellione corfa, efrà poco tempo vincendogli, li domò. Essendo poi Ridolfo Duca di Borgogna da i suoi stessi sudditi travagliato, si ripose tutto nella sede, e protettion di Corrado, onde su poi in parte la Borgodo Imper. gna tenuta Provincia dell'Imperio. Vogliono, che Corrado facesse molte buone leggi, frà l'altre quella, che fosse pena la vita a quel Principe, che la pace, e quiete delle Provincie dell'Imperio turbasse. Il perche perseguitò poi fieramente Lapoldo Conte della Germania, perche fosse stato autore d'interrompere la quie-

domati

quiete, el'otio di quei luoghi. Mandò Corrado anche a comandar a'Greci, & a Normanni, che del regno di Puglia contendevano infieme, che deponessero l'armi, & à minacciare gran rovina a'Romani, s'essi non si restavano di travagliare con feditioni continue, come facevano, il Pontefice, Vicario di Chri-fto. In quefto tempo fiori nella Francia specialmente la fantità, e religiosa vita d'alcuni Abbati. Fù ancor Himerico figliuolo di S. Stefano Red Ungaria tento fanto, per il molti miracoli, che se ne viddero. E Giovanni, la cui vita è molto lodata, havendo undec'anni, e due giorni governata la Chiefa, morì a el'otto di Novemb. E vacò dopò lui la dignità del Pont, otto giorni .

#### ANNOTATIONE.

Onefto Giovanni che dai Platina è chiamato vigefimo, egli fteffo in alcuni fuoi brevi, ch'io hò in poter mio, decimonono fi chiama E così ancora vien detto in alcual istromenti publici farti nel tempo suo . Onde quelli Giovanni, chenoi 21,12. & 23. diciamo , fi doverebbono 20, 11. & 22. chiamare .

#### BENEDETTO VIII, DETTO IX,

PONTEF. CL. Creato del 1022. à' 11. di Decembre.





D ENEDETTO Nono D come vogliono alcuni, nipote di Giovanni, fà Tusculano, e figliuolo di Alberigo, e prele in quel tempo il Pontificato, che Cu mito Redi Anglia venne per un fuo voto in Roma . Et havendo fodisfatto 11 voto, fe ne ritorno a cafa , e diede u na fua figliuola ad Herrico fiel: noto di Corrado per moglie . Effendo poi non molto

Herrico I. Imp. c fue imprese . Scilma xviii. nella Chiefallomana.

dopo morto Corrado. Herrico Il figliuolo, che sù il secondo di questo nome, pulsò tolto con groffo effercito fopra Oldrigo Re di Bormia, e vi fece un fangui nofo , e dubbio fatto d'arme . Ritornato poi di nuovo a fare co'l medefimo nemico in battaglia , lo vinfe , e fe prigione, e fattolo fuo tributarlo, nel rimandò illefo a dietro a cafa fua. Paffatone poi fopra gli Ungari, ch'erano fopra la corona del regno discordi, ripose nella sedia del regno Pietro, che n'era stato da Alboino cacciato. Li Romani in questo mezo fastiditi di Benedetto, che vedevano effere persona da nulla, lo depotero, & in luogo di lui crearono Giov, Vescovo di Sabina, e lo chiamarono Silveftro III Mà fò costui in capo di quarantanove giorni cacciato vla; e riposto di nuovo nella sua sedia Benedetto. Il quale veggendo Pontificadovere di nuovo ne'medefimi travagli paffati venire , liberamente cedette , o to venduto pure (come altri vogliono) vendette il Pontificato a Giovanni Archidiacono di San Giovanni a porta Latina , il qual fu poi chiamato Gregorio VI. Fù per quest'atto accusato Benedetto da tutti , e dal giudicio divino , castigato . Percioche per cofa vera si tiene, che dopo la sua morte apparisse assai mofirnofa a non sò chi la fua imagine, e dimandato, perche cagione effendo

egli fixo Pontefice, in così horrido, e spaventevol simularro si dimostraste, rispose, percioche io hò fenta legge, e clenza raigione vivuto, y sudei i si signo Dio, e Pietro, la culi fedia hò di molte macchie contaminata, chì habbia la mia lungine più del fiero, che dell bumano. E di havendo dice tanni, quatro messi, enove giorni, ancorche interrotramente, la fedia di Pietro tenuta, mori sinalmente. Ne si può dire che la Chicia vazaste, a havendo il Decinificato venduto. Scrivono alcuni, che in questo tempo Cherardo Venetiano, e Vescovo de gli Urgari, persona dottissimi, e ciaintissima viat, con grancostraza il marriro dalli nemici della fede soffrise. Perch'egli sù legato dietro ad un catro, e da un monte a l'istimo precipiato. e lacerato tutto.

#### SILVESTRO ANTIPAPA.



SILVESTRO Terze Remano figinudo di Lorena, so, si ciercio in lungo di Benedetto, quando si caccidaro e deposto, ma non molto in questa diguità fi mantenne. Persioche in capo di quaratanove giorni si ripolio Benedetto da i fuoi partigian nella fua diguità. Perciochcra il Pontificato venuto à tale, che chi più con subor-

natione, & ambitione potepue, non più di dottrina, e di fantità, colui, efsendone l'uno nopperfi, a quefia dignità formontava. Ma ritorniamo a Silvetto, che fetendo Cardinale Sabino, fi creato Pontefice, non più dal collesio de'padri, che farebbe flato men male, ma con l'ubbornatione, come dicono alcuni. Et efsendo flate meritamente depolto, per non efser entrato per la porra marchra; fi di insvor ridora Benedetto nella fias fedia: perche fe n'era pe fila a Citrà in tumulto, dimandava il fiuo Pontefice, come fi fuole da que popoli fare, che fenza capo il veggono, e poco fanno qi, che fi fanno.

# GREGORIO VI PONTEF CLI

Creato del 1045, il primo di Maggio.



REGORIO VI. Archi-I diacono di S Giovanni a porta Latina, prese, come dicevamo, da Benedetto Nono il Pontificato. Mosso Herrico II. da tutte queste cose , ii. Imper. venne in Italia con groffo e- viene fercito. E ragunato un fino- Roma, dedo in Roma, e sforzati Benedetto Nono , Silvestro III. e Pontefici.e Gregorio VI. ch'erano tre ne fa elegquafi peffimi moltri, a dove- gere un'alre la dignità Pontificia depor tro à suo

re, creò Pontefice Sindelgero Vescovo di Bamberga, che sù chiamato Clemen modo. te II. Scrive nondimeno Gilberto historico, che Gregorio non fà tristo Pontefice, e che con la sua autorità, egenerosità frà pocò tempo ripose nella sua dignità la Sedia Apostolica, ch'era per la negligenza de Pontefici passati assai pofla, e caduta a terra. E ricuperò la giurisditione della Chiefa, afficurò le strade presso Roma, le quali per li continui assassinii, che si facevano, non potevano hormai più i pellegrini frequentare, che erano da questi malvagi tagliati a pezzi . Tentò prima Gregorio con le iscommuniche , e con gl'interdetti d'afficurare le strade, e perche poco vigiovava, viadoprò l'arme, il perche haveva presso i cattivi acquistato nome d'huomo micidiale, fimoniaco, e avidissimo del fangue humano. Il che folevano anche alcuni Cardinali dire. Per la qual cola ritrovandosi infermo di quella malatia, che finalmente l'uccife, si sece chiamare i Cardinali in camera, e li riprefe . molto, perche quel ch'egli a fanto, e buono fine faceva, essi mossi da odlo lo riprendessero . E fegui perche possiate dopo la mia morte sapere, se io hò ben satto, o male, porrete suori delle porte della Chiesa il mio corpo, e se le porte, havendole ben chiuse prima, per divin volere si apriranno, all'hora giudichiate, ch'io di sepoltura Christiana fia degno. Che se altramente avverrà, gettatene pure, dove più voi vorrete, il corpo infieme con l'anima, condennato. Fecero li Cardinali quanto egli ordind, e dise, e per un subito, & forte vento, che nacque, si videro aprire le porte. Il perche fù con gran maraviglia di tutti, e con opinione di fantità posto dentro la Chiesa il corpo. Queste son quasi tutte quelle cose, che si ritro vano di Gregorio da varii autori scritte. Visse Pontefice ancorche lo scilma duralse, due anni, e lette meli.

#### ANNOTATIONE.

Lo scisma di questo tempo viene molto accuratamente scritto da Hermano Congratro Monaco nelle fue Chroniche, e da Leone Vescovo Oftiense nel 80. & \$3.capo dell'undecimo libro della sua historia Cassinense, e da Otone Vescovo Frisingense nel 31. & 33. cap. del sesto libro delle sue historie . Da'quali hò 10 questa cosa diligentemente raccolta , e postala ne'mici libri. Il Platina adunque lasciò di dir quelta cofa memorevole, ch'effendo Benedetto viii, cacciato, fuste Silvestro iii in fuo luogo riposto, & hay endo poi Benedetto cacciato Silvestro, in Roma fece eleg-

gree fico un'altro Pontefic chiamato Giovanni . E coli inun tempo motifimo ter Pontefici transquiavano la fede Romana . Ma havendo quellà prepià di perfosa emporanti . & da bene rinuntiato alle ragioni delle dignità loro . It in luogo eletto Gio: Gratuno Arciprette di S Gio ante porsamaliama , e fu chiamato Gregoriovi, Il quale effendo in Clugni dov'era fixto da Herrico ili, relegato , del Pontificato privonnot, come vuoli il Patina, effendo ancera Pontefice Paricolete colic, che applicative, the dopo la motte di Gregorio Gesefico, non fono coli certe , & hanno bicoli e contra della dell

### CLEMENTE II. PONTEF. CLII.

Creato del 1047. a'21. di Decembre.

Retrico ii, coronato da Clemente ii, fano Papa del suo ordine. Legge fatta dall'Imper dell' elettione del Papa Clemente



LEMENTE Secondo
chiamato prima Sindepero Velcoro di Bamberga ,
fu in Roma reli finodo , che
per ordine di Herrico II. vi
fi fatto, anzi per volontà ,
& cordine efpretfo del medefimo Principe , eletto Pontefce - Price Herrico per mano
di quesfio Clemente la corona
dell'Imperio, e volle, chet
Romani giurasfero di non
daver alla craetione del Pon-

tefice intervenire fe non v'erano dall'imperatore istesso forzati. Vedeva costui. effere in Roma ogni fattiolo, e potente, ancor che ignobile, atto con subornationi confeguire questa dignità la quale non si dourebbe dare se non à quelli , che per dottrina, e santità di vita degni ne sono. Passò poi in Capua Herrico, ii. avvelee fortificatala di foldati, che dall'impeto de Saracini la diffenfassero, se ne rinaso da torno in Germania. Ma non fu più tofto egli partito, come vogliono alcuni Romani. che i Romani avvelenarono quelto Pontefice creato contra lor voglia. Mori adunque Clemente nel nono mese del suo Pontificato a' fette di Ottobre . Scrivono, che li fosse quello veleno dato da Damaso suo successore, ch'era prima chiamato Stefano, in quel tempo appunto, che essendo Odilone Abbate di Clugni di gran fantità morto, gli successe l'Abbate Ugone, persona nebile, e di molta fantità, e dottrina regnando nella Francia il Secondo Herrico, nella Spagna Alfonfo . In Collantinopoli Michiele con Collantino il figlipolo , benche ne fuste già questo Imperio dell'Oriente in grandiminutione venuto.

#### ANNOTATIONE.

I quattro fegnenti Pomefici furono persone santifiime, digran bontà, e che soltevarono, molto la Chiesa fanta, e surono dall'Imperatore Herrico Terzo ereati Si cava da i medefinii serirori di quel tempo, Hermano Contrato nella sua Cionica. Lamberto Scasaburgetose nell'historia Germanica, Othone Frisingense nel

11:00

tigeffino Teracezpo del esso lib e da altri approvais autori. Onde mi maraviglio ; de il Pistan anacchiase estemente siama di Dameso. Ma giù der perdonare, pot de eglisi ni chi fagul autori siasi meno di quello, che bisograma, più dere perdonare, pot de eglisi ni chi fagul autori siasi meno di quello, che bisograma, di chi circuri, che era per l'adierro manetta, si vedranno siasi più tutte le cosic chiare. Al precede quali dicti dallo colurisifine nentre del positoria, ci riroctromania controli i quali presenta di primera di propriata di propriata di marapertissima lore. Onde non bisograma, che io molto m'affirichi, extravigii havendo per lo inonanzi l'altoria sin situlista al pitta anti situlista al pitta anti pre termente feritat, che prima. Non refere però di toccare brevamente nutre quelle sofe, che più degre mi paranno, che di loro qualte cost si di ca que

## DAMASO II. PONTEF. CLIII.

Creato del 1048. a' 17. di Luglio.





AMASO II. Bavaro cognominato Bagnario, o Pepone (come vogliono alcuni) occupó il Papato per forza, e che il clero, el po-polo altramête vi acconfentific: Percioche era pafíato tanto oltre queflo cofitme, che ogni ambititolo, pur che volontà havura n'havefle, ella fedia di Pietro da fe fieffo fi riponeva. Ma il giu-

Il Panvinio dice il contrario nella preeedere annotatione,

fulf agl'altri un'estempio, che quello che alla virit date si folora, non si cercassi con ambitione, e subornatione. Morì adunque Damasonel vigetimoterzo giorno del luo Pontificato a' 3.4 Agosto. Alcuni vogliono, che non si deba
questo fra il numero da gi'altri Pontefici porte, per non haver questa dignità legitimamente conseguita. E si maratrigliano, come il Romani da questi anta
indignità mossi poco del giuramento fatto ad Herrico curandos, non havestero tollo cossi si orizzo a la siciare il manto di Pietro. Ma percioche eggli sisti pocotempo visse, onde a pena hebbero i Romani tempodi risentiriene, non il
dare in ciò colo alcuna. Ma passamo ostre A Leone.

#### LEONE IX. LEONE IX. PONTEFICE CLIV.

Creato del 1049. a'21. di Febrajo.

Toscana; e li persuasero, che poi che non haveva Herrico auttorità alcuna



EONE Nono Alemano. nel MXLIX. per quelta via hebb.: il Pontificato. Madarono i Romani a pregar l' Imperatore, ch haveffe voluto loro dare un ottimo Pontefice. Et egli offerle tofto . e diede loro Baunone Vescovo Tulense , persina affai buona, e di semplice natura. Onde andando egli in Roma Pontificalmente vestito, gliulcirono per camino

Odilone Abbare di Giugni . & Ildebrando incontra l'Abbate di Giugni, & Ildebrando monaco nato in Soana terra di monace.

di crear il Pontefice : ma l'havevano folamente il clero , e popolo Romano : quello habito Pontificio lasciasse, e sen entrasse privatamente vestito in Roma. Mosso adunque da queste parole Leone, e da una voce, ch'haveva per Creatione camino intefa venire dal Cielo . (Ego cogito pacis cogitationes ; non affilibio-Papa nis. ) postogiù tutto l'apparato, ch'egli come Pontefice portava, se n'entro Leone IX, privatamente in Roma; riprendendo se stelso, che havesse più tosto l'Imperacome paí- tor obbedito, ch'l Signor Dio. Il Clero Romano a persuasione d'Ildebrando crearono il medefimo Baunone Pontefice , e tanto più volontieri lo fecero , che vedevano haver l'Imperatore tutta l'auttorità di questa elettione trasferita nel Glero. Havevano i vitii d'alcuni Pontefici fatto, come s'è ragionato di sopra, che pareva, che meritamente fulse flata, e per giudicio divino tolta al Clero questa auttorità, perche gli animi loro cattivi, contaminati pure un di rilentendoli, vedessero la buona strada, e quello, che sar si doveva, accioche col mal governo di chi cura n'haveva, non n'andasse la Republica Christiana in rovina. A questo modo hebbe Baunone il Pontificato, e si le Leone Nono chiamare. Fe tosto Ildebrando Diacono Cardinale di santa Chiesa, e li Norman-Norman-con lui la cura delle chiavi divifa, l'uno la Chiefa di San Pietro reggendone; no Bene- quella di San Paolo l'altro . Essendo in questo morto nella Puglia Dragone Conte de l Normani, li successe in quello stato Gisolso il fratello, il quale oc-Beneven- cup', e prese a forza Benevento Città della Chiesa . Percioche havendogià to dato alla l'Imperator Herrico edificato in Bamberga una bella Chlesa in honore di San Chicia dal, Giorgio, e defiderando di confecrarla, e farla cathedrale, offerse a benedetl' Impera, to Ottavo , che ne gli alsentì , che gl'haurebbe questa Chiesa in nome di censo Herrico II dato ogn'anno cento marche d'argento, & un caval bianco infellatto. Leone Ettercio IX, poi haveva rimelso quello cenfo alla Chiefa di Bamberga, ed'havea in del Papa cambio havuto dall'Imperatore indono la Città di Benevento , ch'era per querotto , & fla via in potere della Chiefa venuta . Hora volendo Leone ricuperarla , con efso fatto un'essercito d'Herrico vi si mosse. Et volendo poco consideratamente far con

prigione . Gifolfo battaglia, fù vinto, rotto, e fatto prigione . Ma fà poco appressori-Ruberto mandato libero, e ben'accompagnato in Roma. Scrivono alcunt che Roberto Guiscardo. Guiscardo venutone di Francia con un'elercito in Italia ; e cacciatine i Greci ,

& i Mori , occupalse la Puglia : e che qui ritrovalse , una statua , ch'haveva Statua in d'intorno al capo un cerchio di bronzo con questo scritto . Il primo giorno di Puglia . Maggio, al nascer del Sole, haurò io il capo d'oro. Un Saracino, ch'era state tesoro per toda Guilcardofatto prigione, e ch'era alsai nelle cole magiche esperto, no essa trovatando il luogo, nel quale terminava l'ombra di quella statua il primo di Mag- to. gio, nel levar del Sole, fece cavarvi in terra, e vi ritrovo un tesoro, e meritò d'elser fatto libero da Roberto Maritorniamo a Leone, il qual'era così benigno, e pietolo, che lempre fi vidde cala fua a pellegrini, e poveri aperta. E ritrovato una volta sà le porte un povero leprofo, lo fece, mosso a compassione, riporre nel suo proprio letto. Aperta poi la mattina la camera, non sù ritrovato, ne veduto più il povero. Onde tù creduto, che fofse stato Christo colui che in luogo del povero fosse comparso. Fù ancora questo Pontefice nelle cole appartenenti alla Religione così diligente, & accorto, che nel Concilio di Vercelli condannò come heretico Berengario, e spinse co'suoi ricordi l'Imperatore de i Greci dover rifarcire in Gierusalem il sepolero del Signore, che i Barbari rovinato havevano. E sù a punto in quel tempo, che Teobaldo Francese di molta nobiltà, e santità di vita fioriva in Vicenza. Scrisse anche in questo tempo dotta. & acutamente della quadratura del circolo Vincenzo Vescovo di Leodio, che fù di molta letteratura, e fanti costumi. Creò questo Pontefice in più ordinationi undici Cardinali , quattro de i quali furono Vescovi , cinque Preti, e due Diaconi, che furono, Huberto Tullense Todesco, monaco dell' ordine di S. Benedetto. Vescovo Card. di Selva Candida, altramente di Santa Ruffina, Pietro .... Vescovo Card. Toscolano, Bonifacio .... Vescovo Card. Albano , Giovanni Mincio Romano , Vescovo Card. Veliterno , che su poi Papa Benedetto decimo, Stefano ... Monaco Abbate di S. Gregorio, & Andrea, Prete Card, del titolo di Santo. . . Hugo Candido, Prete Cardin. tit. de Santo ... Hugo Candido Romano, Prete Card. tit. di S. Clemente, fù privo . e mori scommunicato. Giovanni... Arciprete di S. Pietro, Prete Card. tit. di San ... Leone... Prete Cardin. tit. di San Lorenzo in Lucina. Mainardo Prete Card. tit. dl San .. che fù poi Vescovo di Selva Candida ,altrimente di Santa Ruffina. Mainardo, Diacono Card. del tit. di Santa Maria in Domenica, Federico in Lorena, figliuolo del Duca di Lorena, e fratello del gran Gottifredo, Diacono Card, che fù poi Papa Stefano Nono. Morì Leone alli dicianove d'Aprile, havendo governata la Chiefa cinqu'anni, due mesi, e sei giorni.

#### TORE VITTORE II. PONTEF. CLV.

Consecrato del 1055. a' 13. d'Aprile.





ITTORE II. chiamato prima Glebardo, nato in Baviera , successe a Leene nel Potificato più in gratia d'Herrico, che perche fosse libera l'elextione. Percioche il clero, e'l popolo di Roma temevano della potenza d'Herrico, il quale nella creatione de Pontefici già altra volta offeso havevano. Per non poter adunque d'elfer di giuramento contrave-

nuti , antepolero Vistore, e ne fi à quest'effetto mandato Ildebrando Ambasciatore ad Herrico, e tutto quello esfequito, ch'il Romano clero, e l'Imperatore volevano. Hora effendo frato Vittore da tutti in quella dignità confermato fece con volontà d'Herrico raunar un gran finodo nella Città di Fiorenza: dove furono molti Vescovi, altri per simonia, altri per fornicatione delle loro prelature privi. In questo sinodo mostro a'ehierici il Papa quello che loro si convenisse di fare, e minacciò, e propose la pena a tutti quelli, che le leggi canoniche non offervaffero . Scrivono alcuni , ch'andaffe in persona Vittore ad Herrico, e che con supremo honore ricevuto ne foste . lo penso , che folo Il-III, creato debrando v'andaffe : il quale veggendoli con l'auttorità della Legatione , creò Celare Herrico III. figliuol dell'Imperatore Herrico. In questo essendo Capua Rata assediata da Saracini, e ritrovandosi tutte le Città circonvicine in grandissi-

Cefare.

Puglia.

mo spavento, toke Robesto Guiscardo l'arme, vinfe, pose i Saracini in suga, Robetto e sciosse a Capua l'assedio, e liberò ad un tratto le terre circonvicine di paura. Guileardo Ma donde havesse questo Roberto origine, non si sà chiaro percioche altri Norfeaccia iSa- manno lo fanno : altri Francele . Comunque fi fia , egli fu generolissimo , e racini dall' faviissmo, e consegul perciò meritamente il regno di Puglia. Ordino questo assedio di Pontesice un Cardinal solo Prete, che si Friderico di Lorena, Diacono Card. Capua, & è Monaco, & Abbate di monte Caffino, creato da lui Prete Cardinale con tito-fatto Rè di lo di S. Chrifogono, che fu poi Papa Stefano IX. Vittore Pontefice, tenuto, ch'hebbe due anni, tre mefi, e sedeci giorni il Papato morì a' 28, di Luglio. E vacò dopo lui undeci giorni la Sede .

#### STEFANO X. STEFANO X, DETTO IX,

PONT. CLVI. Creato del 1057. a' 12. d'Agosto.



C TEFANO Nono , chiamato prima Federico, e di natione Lotharingo ritrovandosi Abbate di Monte Cassino e fà fatto Pontefice. E toflo, che si vedde in mano, le chiavi, procurò, che la Chiefa di Milano , che era forfe Milano fi ducento anni stata dalla Chie- riunisce al. fa di Roma feparata, le fi u- la Chiefa nisse, e l'obbedisse, come a Romana madre di tutte l'alere Chiefe. dalla qual

Il che quella Chiefa poi fece, era flata come le vere, e buone figlinole fogliono con le loro pietose madri fare. Quasi in divisa sino questo medesimo tempo su Herrico Terzo eletto in luogo dell'Imperator Herri- a 200, anni co suo padre, che era già morto, & in Costantinopoli Alessio all'Imperator Niceforo succedette; e Roberto Guiscardo havendo vinti i Greci in un gran iii. Imp. fatto d'arme, li cacciò di Calabria affatto, nevi lafciò altri, che i facerdoti Greci, che fino ad hoggi, e la lingua, e i costumi vi serbano. Era in quel tempo talmente venuto l'Imperio dell'Oriente al meno , e cofi abbattuto dall' Greci cacarmi de Saracini, che appena possedevano in pace la Tracia, la Galatia, Poneciari di Cato, la Thessaglia, la Macedonia, l'Achaia. E da queste stesse Provinci cogni labria da dì, hora i Turchi, hora i Saracini qualche cola rubbava . Stefano nel fettimo Roberto . mele, e ottavo giorno del suo Pontificato morì in Fiorenza a'20. di Marzo: do- Guiscardo. ve fu ancor'honorevolmente sepolto, come scrive Martino. Vogliono alcuni, che quello Stefano l'Imperator Herrico, come heretico oppugnaffe, e notaffe, tione grane perche l'autorità de'Pontefici ne diminuise, facendo poco conto della religio. de ne, edella grandezza del Signor nostro. Creò questo Pontefice sei Cardinali, Imper. d'un Vascovo, tre preti, e due Diaconi, che furono Pietro Damiano Monaco Oriente. Caffinenfe, dell'Ordine di S. Benedetto, Vescovo Card. Oftienfe, Bruno .... prete Card. del titolo di S. Sablna, Hugobaldo... prete Card. con titolo di S. .. Glovanni ... prete Card, con titolo di S. ... Alberico Monaco Caffinense . dell'ordine di S. Benedetto , Diacono Card. co'l titolo di S... Pietro Munaco

Caffinense, dell'ordine di S. Benedetto, Diacono Card. del titolo di S. . .

BENE-

# BENEDETTO X ANTIPAPA.



Gilberto di Parma .

BENEDETTO X. tio, fù Capuano, Vescovo di Velletri ; e fu per la fattione d'alcuni nobili, creato Pontefice, quando Agnefe , madre di Herrico Terzo, mandò Gilberto da Pare ma , persona di gran giuditio, al governo del Regno d'Italia . Si ritrovava in questo tempo in Italia un Cavaller molto potente; ch'

era Gottifredo, marito della Contessa Metilde, donna generosissima, e nobilissima , percioche era figliuola di Beatrice forella dell'Imper. Herrico Secon-Metilde .

confinato

liberamente le voci.

do, e moglie già d'un certo Bonifacio da Lucca, persona molto potente in Italia. Dopò la morte del qual era tutta questa potenza prima a Beatrice restata . e poi paffatane a Metilde, e a Gottifredo il marito Percioche possedevano Luc-ca, Parma, Reggio, Mantova, e quella parte della Toscana, che hora il patrimonio di S. Piero chiamiamo. Ma ritorniamo a Benedetto; il qual per non Benedetto Antipapa effer per la porta entrato: ma con subornationi, e per sorza, su da Ildebrando deposto, e promesso, dinon dover della creatione del nuovo Pontesce fare motto prima cheesso di Fiorenza, dove all'hora andava, ne ritornasse. Ritornato adun-18 Veiletri que Ildebrando in Roma con Gherardo Vescovo di Fiorenza . si mostro con tutti oltre modo collerico, e con quelli specialmente, che promesso sopra la lor fede havevano di dover il suo ritorno aspettare. Hora essendo sopra ciò gran contela nata, perche alcuni l'elettione di Benedetto, come di persona prudente, e da Bene approvavano: altri a gras voci come poco legitimamente fatta riprovavano, e bialmavano; finalmente ad istanza d'Ildebrando col voier della maggior parte del Clero fù Gherardo, come degno di quella dignità, eletto, e fù Benedetto deposto, e confinato in Velletri, havendo tenuto doi anni, esci mesi il Pontificato. Scrivono alcuni, che la elettione di Gherardo fosse in Sie-

# na fatta, perche in Roma per la fattione d'alcuni potenti non si potevano dare ANNOTATIONE.

Quelto Benedetto non fu legitimo Pontefice, per haver fimoniacamente, e per forza contra i canoni , & il giuramento il Pontificato occupato . Il che Pietro Damiano Vescovo d'Ofria , ch'in questi tempi vise , acconciatamente in una certa fua epistola scrive . Fù adunque meritamente deposto , creatone un'altro in suo luogo . E per questo non si dourabbe nel numero de gl'altri Pontefici porre, Vedi Hermano Contrato , Lamberto Scafnaburgenie , e Leone Velcovo d'Oftia nel 101, cap.del fecondo libro dell'historia Cassinense:

#### NICOLA II. NICOLA II PONTEFICE CLVII.

Creato del 1059. a' 3. di Gennaro.



T ICOLA Secondo Provenzale, chiamato Gerardo, e Vescovo di Fiorenza, fù per la fua virtù eletto in Siena Pontefice, effendo deposto Benedetto, illegitimamente creato. Il qual tosto nel principio di dignità andoin Sutri, dove nel 2059. ragund un Concilio, dove intervennero non folamente li Vescovi, ma molti Princid'Italia antora. Qui fu for-

zato Benederto rinuntiare il Papato, e girne a fare il rimanente della fua vita in Velletri. Venuto poscia Nicola in Roma, seceun'altro concilio in Laterano, dove promulgò una legge assai per la Chiesa Romana salutisera, come ne'decreti fi legge, e fù quella, che s'alcuno, ò per danari, ò per favor humano, de per tumo leo militare, ò del popolo fenza legitima, e concorde elettione de fa. Cardinali fosse mai nella sedia di Pietro montato, dovesse esser non apostolico: ma apostatico detto, cioè, senza ragione alcuna, e debiti mezi eletto; che folfe a'Cardinali, & a gl'altri Chierici, e Laici lecito di fcommunicarlo, e maledirlo, com'un ladrone, e cacciarlo dall'Apostolica sede per qualunque possibil modo. E non potendosi per quell'effetto unire nella Città, fosse a Cattolich lecito in ogni luogo ragunarfi, e ritrovarvi rimedio. Vogliono, che nel medefimo Concilio Berengario Diacono della Chiefa d'Angioja fi fosse dall'error Suo rivocato, e ritirato, il quale pensava, e teneva, che nel Sacramento dell' Altare non fosse ne il vero corpo, ne il vero sangue di Christo, se non come in un segno, e figura, ò Misterio. Ma per l'istanza di Nicola, e d'Alberigo persona dottissima, publicamente il suo errore consessò, & assermò, quello es-fer il vero corpo, & il vero sangue del Salvator nostro Giesà Christo. Habbiamo detto di fopra, che quell'errore da Leone Nono dannato folle, ma non già emendato, e corretto, e con effetto come scrive Lanfranco, tutta questa lode è di Nicola Secondo, il qual'era uno de'primi dotti di quel tempo, e ch'in una sua elegante operetta notò gl'errori di Berengario. Mentre, che passavano queste cose in Roma, Gortifredo Normano, ch'era a Drogone il fratello nel contado di Puglia, e di Calabria successo, lascio, morendo herede, e success fore fuo in quello flate Bagelardo, il figliuolo. Ma Roberto Guifcardo, il fratello (come alcuni vogliono) ídegnato di ciò, cacciò il nipote via, e s'occupò la tello (come accur puglia), aggiungendovi Troja, che folova prima a Pontefici , Calabria, c Puglia, aggiungendovi Troja, che folova prima a Pontefici , & alla Chiefa Romana obbedie a Segnato di queft atto il Papa , fece alquan-tor rumore con Roberto. Me afendo poi a pripethi del medefina Roberto nella Rivolutio-Puglia passato, perche rihebbe quello, che la Chiesa perduto haveva, non so lamente tolse Roberto in gratia, ch'ancora facendolo censuario di S. Chiefa, Normani lo creò Duca di Calabria, e di Puglia, Provincie alla Chiefa Romana sogget in Puglia te. Havuto pol da Roberto un grosso essercito, si ritorno in Roma, e domo, e tenne a freno i Prenessini, i Tosculani, & i Nomentani, che s'etano alla

Chiefa ribellati . Paffato poi il Tevere, faccheggiò Galefe, e l'altre Castella

teranenle. tempo Papa

del Conte Gerardo infino a Sutri prefa a forza, e fecene perciò le cofe della giurisdittione di Santa Chiesa più sicure, e più tranquille. Scrivono alcuni, che Herrico Terzo da Nicola Secondo la corona dell'Imperio prendesse : onde per questo beneficio vogliono che in tutto questo Papato cos'alcuna contra gl'ecclefiastici non disegnasse di male.

Cred questo Pontefice in una sola ordinatione sel Cardinali , due Vescovi , due

Preti, e due Diaconi, che furono. Giovanni ... Vescovo Card. Portuente .

Brune Card. Treneftino di Lucignano di Valdichiana in Tolcana.

Giovanni . . . Vefcovo Card. Tufculano

Dauferto , è Defiderio de I Sign. di Renevento , Monaco , & Abbate di Monte Caffino Frete Card, contit. di S. Cecilia, che fu poi Papa Vittore III.

Pietro Monaco Cassinense , Prete Card. col tit. di S. Chrisogono , di Diacona Càrd. creato da Stefano IX.

Hiltprando Soanenfe, Tofcano, & Monaco Cleviacenfe, Archidiacono Card. che ju pot Papa Gregorio VIL

Odonifio, Monaco Caffinenfe, Biacono Card. E Nicola, la cui vita fù tanto lodevole, visse quattr'anni, sei mesi, e ventifei giorni nel Pontificato, e morì a' trè di Luglio. E restò dopo lui senza Paflore dodeci giorni la Chiefa.

#### ALESSANDROII PONT CLVIII.

Creato del 1061. a'20. di Settembre.

Cadolo Anzipapa Scilma 10. nella Romana Chiefa . Faito d'arme in Roma frà l' efercito del Papa , é dell'Au-¢ipapa.



mato prima Anfelmo . fù Milanese, e Vescovo di Lucca, e su per la molta sua humanità, edottrina creato alsente Pontefice. I Velcovi della Lombardia parendo loro, che quella lor Provincia meritalse, ch'un di loro foss' eletto Pontefice co'l favore di Gilberto da Parma, persona molto potente, ottennero dall'Imperatore Herrico,ben-

LESSANDRO II.chia-

che l'Imperatrice v'ostasse, che sosse ancora nella Lombardia creato un'altro Pontefice . Raunato dunque un Concilio , elessero Cadolo Vescovo di Parma, e li diedero tosto tutt'i Principi della Lombardia obbedlenza, fuori che Metilde fola, che come donna di gran bontà, con la Chiefa Romana fentiva . Contifiedo Venendone poi Cadolo in Roma, dov'era chiamato da quelli, ch'erano ad marito del- Alessandro contrarii, fu ne'prati di Nerone alle radici del colle, che chiamano Montorio, una cruda battaglia fatta, nella quale dall'una parte, e dall'altra molti morirono. Alessandro, e Gottifredo il marito di Metilde, se ne stava nel palagio di Laterano perche così tutte le cose incerte, e dubie vedevano, che non lapevano dove si fossero posuti ficuramente stare, ò di cui di certo fidarsi. Scrivono alcuni, ch'avanti, che si facesse battaglia, Alessandro per sug-gire di veder questa strage, se n'andasse in Lucca, e qualche tempo quietamente vi stesse, e che per non mostrarsi ingrato con l'Lucchesi, che molta benevolen-

la Contesfa Metilde fedeliffimo al Papa. Lucca nobilitata.

lenza li dimostrarono, ne illustraste e quella Città , e la Chiesa lor di molti privilegii, come ne i loro Annali si vede . Hora essendo finalmente Cadolo cacciato da Roma, non stette gran tempo nella sua Lombardia, ch'egli su di nuovo d'alcuni Romani richiamato, i quali per loro pazzi dilegni havrebbono voluto veder Roma foffopra . Fatto adunque Cadolo un maggior efercito che prima, fene venne in Roma, & occupò à forza la Città Leonina, e la Chiefa fatte in di S. Pietro. Ma ufcend'i Romani furibondi con un'efercito di Gottifredo in Roma da tanto terrore la parte contraria se ne pose, che posti ad un tratto in suga s'anda rono via, e manco poco, che Cadolo, che fù abbandonato da i fuoi, non fof dalle gen i fe fatto prigione . Cincio figliuolo del Prefetto di Roma , fatto uno fquadrone del vero de Juoi per mezo delle squadre nemiche nel conduste, benche con difficoltà, nel Papa. Castello S. Angelo a salvamento . Dov'essendo stato assediato un tempo . e non veggendo via da poter'ifcampare, pagò trecento libre d'argento a quelli, ch'affediato lo teneano, perche li desfero la strada à poter suggirsi via E così sopra un magriffimo, e bruttiffimo cavallo folo fi fuggi via. Ocone Arcivefcovo di Colo: Otone Ar. nia, bialmando in prelenza d'Herrico il giovane Agnele, e dicendo non conve- civelcovo nirfi alla maestà dell'Imperio, che la Republica Christiana a i cenni d'una don- di Coionia na fi governafse, & havutone perciò auttorità, e licenza dall'Imp. di raffettare và in Roa suo modo le cose di S. Chiesa, se ne venne in Roma. Dove con gravissime maper rafparole riprese Alessandro, perche havese contra la volontà di Cesare, e contra settar la consuetudine occupato il Papato. All'hora Ildebrando Archidiacono, che v' cose. era presente, difensando animosamente il Pontefice, disse, e provò, che s'alla consuctudine, ò alla religione si mirava, toccava quest'ellettione solamente al clero. Con le quali ragioni ne trasse agevolmente Otone nel suo parere. Et Herrico , che finalmente l'errore connobbe , ne scrisse ad Alessandro , e lo pregò . che volesse bandire un Concilio, nel quale prometteva dover esso in persona venire. Fu eletta à quest'effetto Mantova, che parve a tutti al proposito, e vi concorfero tutti queili, che la falute, & il bene della S Chiefa procurare doveano. Qui fatto quanto si conveniva di fare, l'Imp. non solamente restò in gratia del Papa, ch'ancora pregandolo ottenne, ch'a Cadolo perdonasse, e che facesse Gilberto, autore di questo pericoloso scisma, Arcivescovo di Ravenna. Il Papa la prima cola fe volentieri, e perdonò a Cadolo, imitando il Salvator noftro, che anche per li fuoi perfecutori pregava. La feconda per Gilberto mal volentieri fece , e forzato dalle preghiere d'Herrico , dubitando (appunto, come pol avvenne.) che non dovesse essere questo cagione di porne la Chiesa Romana in volta. Partito di Mantova il Papa, e passando per Lucca con molta solennità confacro quella Chiefa, della qual'era già stato esso Vescovo con intentione di di Martoa, flare qui tanto ch'Ildebrando havesse quietate, e rassetate le cose della Puella, ove depo-Haveva Ildebrando con le genti della Chiefa, e con quelle c'haveva dalla Con. fto i Antitelsa Metilde havute, non folamente rintuzzati gl'impeti di Riccardo, e di Gu. papa s'ace glielmo, ma forzatigli anche a restituire tutto quello, ch'essi della Chiesa ha- quietarono vevano occupato. Creò questo Pont. in più ordinationi diecidetto Cardinali , tutt'i rucioè, 4. Vescovi, 10. Preti, e 4. Diaconi, che surono, Mainardo di Prete Car. mori. din Vescovo Cardin. di Silva Candida , altrimente di Santa Ruffina. Huberto Vescovo Cardin. Prenestino: Ubaldo ... Vescovo Cardin. Sabino, Gherardo Arcivesco-Vescovo Cardin. Ostiense. Bruno Prete Cardin, del tit. di S. Romano . . . Prete vo di Ra-Cardin, con tit di S. Clemente, Guido . . Prete Cardin, con tit. di S. Silvestro, e Martino al monte. Ottaviano .... Romano Prete Cardin co'l tit. di S... Atto ... Prete Cardin del tit di San ... Curione ... Prete C ardin, del tit, di San

Vitale Vestina. Hermano.... Prete Card. del tlt. di S. Vitale Vestina, Aidemaro Capuano, Monaco Cassinense, Abbate del monasterio di San Stefano, e

Gilberio

monaco Cluniacenfe, Prete Card. fû privaro da Gregorio VII. Pont ... Prete Card. tit. di S Anastasia. Theodino Abbruzzese, figliuolo del Conte d'Ab-bruzzo, Diacono Cardin. Paolo... Diacono Cardin. tit. di S.... Nicolao.... monaco. Abbatte di San Silvestro di Roma, Diacono Cardin. tit. di S. . . . Hora venendone finalmente Alessandro in Roma nell'undecimo anno, e mezo del Giovanni suo Papato morì a'ventidue d'Aprile, e sti in S. Giovanni in Laterano con ogni Gualberto, pompa, & honore possibile sepolto. In questo tempo vogliono, che sosse in molto pregio Giovanni Gualberto monaco di Valle ombrofa, & autore di quell' ordine , e che per la sua fantità , e per li miracoli , che se ne viddero poi , fu molto illuftre .

#### ANNOTATIONE.

Questo Cadolo Scismatico, del quale scrive il Platina, fù nel suo Pontificato chiamato Honorio II, come hò io in fuo antico breve veduto .

## GREGORIO VII PONTEF CLIX

Creato del 1073. a' 29. Giugno.

Ildebranfatio Pontefice . Formula della creatione del Pontefice.



REGORIO Settimo I chiamato prima Ildebrando, figlipolo di Bonifacio, e nato in Soanna terra di Tolcana, fà ad una voce di tutt'i buoni creato Pontefice. E le parole formate dall' elettione furono queste. Nor Cardinali della S. Romana Chiefa, echierici, accoliti, foddiaconi, e Preti in presen-2a di Vescovi, di Abbati, e di molte altre persone eccle-

fiastiche, e laiche, eleggiamo nella Chiesa di S. Pietro in vincola hoggi a' 22. d'Aprile del 1072. in vero Vicario di Christo Ildebrando Archidiacono , persona di molta dottrina, di gran pietà, e prudenza, e giustitia, e costanza, modefto, fobrio, continente, che ben governa cafa fina, e caritativo co'poveri , da'fuoi primi anni fino a quest'età allevato, e cresciuto nel grembo di Santa Chiefa . Vogliamo , ch'egli fia con quell'auttorità nella Chiefa di Dio , con la quale già Pietro per ordine, e voler di Dio la medesima Chiesa governò . Hora havute Gregorio le chiavidel Pontificato, fe fubito all'Imperatore Herrico intendere, che non volesse da quel di innanzi dare altrui per danari i Ve-Intimatio- fcovati, e le Prelature, perche quell'era aperta simonia, altramente esto ha une fatta da rebbe e con lui, e con gl'altri, che questo fatto havessero, proceduto con le Papa Gre- censure ecclesiastiche . Non solamente non obbedi Herrico a questi fanti rigorio all' cordi del Papa, che privò ancor affatto del governo l'Imperatrice Agnese, per-Imp. Hene che l'havesse voluto ammonire, e direli quello , ch'in simile caso fare si bito. gnava. Questa Signora se n'andò in Roma; ma poco sopravisse, perche di puro affanno, e di dolore morì. Hora dopo d'effer'andate, e venute molte lega. tioni diventatono Herrico, e Gregorio amici, e l'Imperatore, confermo nel Pos-

Pontificato Gregorio, come soleano in quei tempi fare. Ma essendo Herrico nelle cofe buone più leggiero , che una penna , e nelle cattive oltre modo pert nace, non voica le sue simonie lasciare. Per la qual cosa essendo di nuovo ammonito più voite dal Papa, e non volendo restarsene, furono dal Papa iscommunicati tutti queili , che n'havevano Velcovati , o altri beneficii per via di Simonia havuto. E per non parere d'haver ciò fatro alia cieca , raunò il Papa in Larerano un concilio, nel quale molti Vescovi surono, e frà gli altri Giibertodi Parma Arcivescovo di Ravenna Qui diede conto il Papa, e moltro, perche haveile quei Simoniaci il communicati, spesse volte diffe, dover fare an cora all Imp il fomigliante, s'egli in questo perseverava. Gilberto dunque li-ci some centiato il Concilio, perche li pareva d haver occasione d'acculare Gregorio, municati come coiui , ch'ai Pontificato aspirava, si chiamò da parte Cincio cittadino dal Papa , Romano, figlipolo di Stefano Prefetto della Città, e giovane temerario, e seditiofo, e si l'animo contra il Pontefice promettendogli in nome dell'Imperatore gran cofe; se questo servigio essequito à voglia di fui havesse Mentre dunque il Pontefice sù la meza notte di Nataie celebra Mesta in Santa Maria maggiore. Cincio , che al havea teligil aquati , entratovi furibondo co fuoi leguaci , lo prese mentre . ch'egli havea i'O'lia sacra in mano, e lo mend in Parione, do Romano . ve in una fortiffima torre lo rinchiule . Intefo questo ii di feguente il popolo di Roma, prese tosto contra Cincio i armi, e liberato il Pontefice, nespiano da' fondamenti la torre, e la casa di quel temerario, e troncò il naso à tutti quelli Pontefice delia lua famiglia, e li cacciò di Roma. Cincio ch'era stato il capo, e l'autto- fatto prire di tanti mali, si fuggi via, e per strade oblique, e secrete si ricoverò nella gione Germania con l'Imperatore . Gilberto, ch'haveva tutto questo machinato , veggendo non efferli riuscito il disegno, con viso tutto simulato si licentiò dal mano è li-Papa, e n'andò in Ravenna con animo di far peggio. Percioch'egli con gran berato dal prometse spinse Theobaido Arcivescovo di Milano, e molti aitri Prelati della popolo. Lombardia à dover congiurare contra Gregorio. E con questi vistà anco Ugo. ne Candido Cardinale di fanta Chiefa, fi qual'havea già prima fatto il medefimo . & era fimulatamente ritornato in gratia. Ma hora tutto il fuo animo auveienato scoperse; & aprì . Egli fece ogni sforzo per accordare , e stringer in lega l'Imperatore, & Normani, ch'erano sopra l'Imperio discordi, e con l' arme in mano, foiamente per concitarli poi fopra il Papa. Di che quando hebbe Gregorio notitia, rauno un finodo in Laterano, e proposte le ragioni, che lo movevano a dover ciò fare, privò della loro dignità Gilberto, & Ugone, e gl'iscommunico. Mentre, che in Roma queste cose passavano, Herrico guer da Parma. reggiando co i Safsoni, vinfe. Per la qual vittoria s'infuperbì, che facendo una Vittoria d' dieta in Vormatia, adistanza di Sigisfredo Arcivescovo di Maguntia, hebbe Herrico ardimento di comandare, che non fusse alcuno, ch'in quai si voglia cosa desse 111. Imp. c obbedienza al Pontefice Romano. Mandò anche per quello, che qui ordinato fua fuperhavea, Rolando chierico di Parma in Roma, perche publicamente a Grego bia contra rlo ordinafse, che nelle cofe, ch'ail'auttorità Pontificia appartengono, punto il Papa, non s'intricalse, e perche ancora comandasse a 1 Cardinali, che iasciando Gregorio seguissero il Pontefice, ch'esso creato havrebbe. Rolando appunto tutto questo essequi li perche non volendo Gregorio lungo tempo soffrire quest' ingluria , ch'al luogo , ch'egliteneva si faceva , privo delle loro dignità , e beneficii Sigifredo, e tutti quegl'altri chierici, che con Herrico sentivano, e privò medefimamente l'Imperatore istesso del governo, ch'all'Imperio toc cava, & ancora l'iscommunico . La formula delle parole, con le quali egli Herrico la dignità, e l'amminifitatione dell'Imperio ad Hetrico tolfe, fi quella, à III Imp.e in lingua volgateà quello modo fuona. San Pietro Principe de gl'Apolioli, afcolta ti prego, & claudifei me fervo tuo, ch'infin da i primi anni m'hai alle-

Cincio

vato.

Imper.

Formula vato, e fino à quesso tempo diseso dalle mani degl'empil, che per quella fedes delle pa- che lo hà in te, m'hanno odiato, e perseguitato. Tà mi sei buon testimonio. e role delia la gloriola Madre di Giesù Christo, e Paolo tuo fratello, e nel martirio compadepolitio- gno, come lo, non di mia volonta: ma à forza, ho tolta questa cura del Ponne dell' tificato. Non perche io penfi, che fia rapina l'ascendere legitimamente nella tua fedia: ma defideravo di viverne più tosto in peregrinatione, ch'occupare per la fama, e per la gloria il tuo luogo: lo confesso essermi per tua gratia, e non per meriti miei stata raccomandata la cura del popolo Christiano, e concesfami la poteffà di legare, e d'affolvere. Sotto questa fiducia adunque, per la dignità, e tutela della tua Santa Chiesa, io in nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo privo del governo Imperatorio, e Regio Herrico Refiglinolo dell'Imperator Herrico, per haver troppo audace, e temerariamente poste le mani neila tua Chiefa, & affolyo infieme dal giuramento, ch'à i veri Re preflar si suole, tutti quel Christiani, ch'all'Imperio sogetti sono . Percioche cola giusta è, che colui, che sissorza di diminuire la Maestà della Chiesa, sia esso delia dignità, ch'havere fi ritrova, privo. Appresso, perch'egli hà s'atto poco conto de'miei, anzi de i tuoi ricordi, per la salute, e bene di lui stesso, e de' popoli, e s'è separato dalla Chiesa di Dio, la quale esso desidera di rovinare, e mandar per terra con le sue seditioni, io lo scommunico, sapendo di certo, che tu sei quel Pietro, nella cui pietra, come in sodo, e stabile fondamento, edificò Christo Re nostro la Chiesa sua. Dopò questa scommunica si traposero molti à fare moto di pace. A i quali Gregorio rispose, ch'esso la pace non suggiva, pure che l'havesse Herrico prima fatta con Dio. Ben sapete voi, diceva egli, quanto n'habbla Herrico la Chiefa Romana travagliata, e quante volte fia elfo stato da me ammonito, che à miglior vita si desse, e più cattolici cost urni feguiffe. E tutto questo noi fatto habbiamo per la benevolenza, e carità, che frà me, & Herrico suo padre è stata Ne con tutto questo giovato punto v'habbiamo, così hà egli costumi à suo padri contrari. Dicevano ancor alcuni, che non si doveva cosi di fatto un Re scommunicare. Et à questi medesimamente rispondeva Gn gorlo. Quando Christo commesse à Pietro la Chiesa sua, e li disse, pasci le pecorelle mie, non ne cavò già gli Re, e dandogli potestà di legare, e di sclogliere, non n'eccettuò persona aicuna, ne alcuno dalla sua pocestà ritraffe. Il perche colul, che dice, non poter effer dal vincolo della Chie fa legato, bifogna, che confessi ancora non cotere effere à modo alcuno dalla potestà di lei assoluto, e sciolto. E chi questo così isfacclatamente nega, si disgiunge, & allontana affatto da Christo, e dalla Chiesa sua. Hora havenda Herrico le censure del Papa intese, scriffe tosto à molte nationi, e Principi, mostrando quanto fosse contra ogni debito stato dal Pontesice scommunicato. All'incontro Gregorio non solamente con lettere, e con parole, ma con ragioni ancora e con tellimonii moltrava havere con gran ragione farto ciò, che contra Papa và Herrico effequito haveva. In questo effendosi una parte del Regno ribeliata ad verso Au- Herrico, e ponendosi i Sastoni in punto per farli una grave guerra, i Principi gulta, & è dell'Alemagna, che dubitavano, che qualche gran calamità non ne nascesse. incontrato facendone parlamento si risol verono, e conchiusero, che se Gregorio passato dail' Imp in Germania foise, Il farebbe Herrico tutto humile andato à chieder perdono. in Lom- II che Herrico con giuramento dover far promesse. Mosso da queste promesse

il Papa, e da i prieghi deil Arcivescovo di Treveri Ambasciator di Herrico, si Herrico risolverce di passarne ad Augusta. Ma postosi incamino, e giunto a Vercelli, III Imper. intese secretamente dal Vescovo di questo luogo, ch'era Cancelliero del Regno s' humilia d'Italia, come Henrico se ne veniya con grosso essercito, e con fellone animo contra di lui . Inteso questo Pontefice Iasciò l'incominciato viaggio , e si ritirò dentro Canofsa terra sù quel di Reggio , & alla Contefsa Metilde foggetta .

Oul venne Herrico fubito con tutte le fue genti, e posto giù tosto ogni ornamento regio, col piede ignado, per commoverne più à compassione le genti, alla porta della Città fe ne venne , e dimandò humilmente , che lo fasciaffero entrar dentro. Et effendogli negato patientemente lo fofferie, ò diffirmulò di foffilrlo, ancor che per afpra invernata, ch'era ogni cofa agghiacciata, e piena di gielo fi vedeffe . Egli fi flette tre giorni continui nel borgo di questo luogo , chiedendo continuamente perdono. Finalmente à i prieghi della Contessa Metilde, d'Adolao Conte di Savoja, e dell'Abbate di Clugni fù posto dentro assoluto, e riconciliato con S. Chiefa. E fù col giuramento confermata la pace, e piena obbedienza promesia. La formula del giuramento, che'l Re fece, fu quella. Io Re Herrico conchiula la pace à volontà di Gregorio VII, nostro Si- del giurapnor, affermo, prometto dover offervarne i patti, e con effetto far, che poffa mento fatil Pontefice con tutti i suoi sicuramente dove più li piacerà andarsene, e special- to mente per li luoghi dell'Imperio nostro soggetti , e che per me non mancherà , Imp Hers ch'egli possa liberamente, dovunque vorrà, dell'auttorità Pontificia servirsi, vico al Pa-E così giuro di voler tutte quelle cose osservare. In Canossa a i 28, di Gennaro, pa. nella XV. inditione. Passate, e concluse tutte quelle cole, per varie strade se ne rirornarono tutti, ciascuno alla patria sua. Nel ritorno, che Herrico faceva per Pavia , li morì Cincio per una subica sebre , che l'assalì . Ma non eià per la morte di questo così cattivo huomo si restò Herrico di volgere di nuovo l' animo alla fua malvagia natura. E con rompere gl'accordi della pace, che con Gregorio conchiusa haveva, à tanto sdegno i Principi dell'Alemagna ne mosle, che facendo di lui quel conto, che d'un perfido fare si dovea, crearono Redi Germania Ridolfo Duca di Safsonia. Herrico dimandò prima al Papa, ch'havesse voluto spaventar con le scommuniche Ridolfo, perche occupato il suo regno n'havelse . Enon havendo potuto quest'ottenere , fece un'esser- Duca di ituuriegno i navette. Enion inaveratio battaglia molto fangue dall'una parte, Saffonia cito, e venutone col'i fuo avverfario à battaglia molto fangue dall'una parte, Saffonia e dall'altra fi fiparfe, e fil a vittoria dubbia, ne quale di loro fi vincetse, fi Impere puote conoferre. Mandarono poi amendue i loro oratori al Papa, ciaícuno per suo partegiano chiedendolo. Ma non sece il Papa altra risposta loro, se non che deponessero l'armi . Fù frà questi due Prencipi fatto il secondo fatto d'arme, il quale senza vantaggio delle parti si distaccò. Nel terzo poi, che guinosi su assassianguinoso, perche pareva, che sosse restato alquanto superiore Her-sarri d'arthatist langumoto, permeparera, che conservanquamo volte parola udirne, me fra l'icio, Ridolfomandò à chiadrela pace, de celi non volte parola udirne, me fra l'accidin nuovo icrifica il Pontefice, ch'havesse voluto scommunicare Ridolfo, che cercava di torli il Regno. E perche il Papa riculava di sano, in tannico III. e di Ridolfo

solo de cercava di torli il Regno. E perche il Papa riculava di sano, in tannico III. e di Ridolfo

solo della contra co to fdegno Herrico venne, chenon pensava notte, eglorno altro, ch'all'ulti- Duca di ma rovina del Pontefice. In quelto, perche nel Christianesimo non fosse luo-Sassonia. no, che di feditioni travagliato non fosse, fù Michel con Andronico il figliuolo da Niceforo , cognominato Bucamoro , privo dell'Imperio dell'Oriente , che fe Niceforo ne fuggi però in Italia à Gregorio, il quale scommunicò Nicesoro, e diede à si fa Imp. Ruggiero feudatario di S. Chiefa il carico di dover Michele nel fuo Imperio ri di Greci porre . Volendo Ruggiero obbedire , fece una grossa armata , e lasciato in scacciado-Italia un suo figliuolo minore del medesimo nome , se ne passo con Boemon ne Michiedol'altro figliuolo. Fù l'armata primieramente nella Vallona, poi n'andò fo- le 1mp. pra Durazzo, parendoli Città importantissima per quest'impresa, e l'assedio . Ma Domenico Silvio Duce de'Venetiani , che Niceforo favoriva, fi ritro- Domenico vò qui prefo, e discacciò Ruggero da quell'assedio, benche non ne sentisse, e Duce ricevelse egli men danno, che il fuo nemico. Ma non palsò molto, che fà Nice- Veneria in foro d'Alcífio cognominato Magno, e Capitano del suo esercito della libertà favor privo, e della Città, la quale Alessio, come si ritrovava haver loro promesso, Nicesoro diede per tre giorni a foldati à facco, Niceforo hebbe la vita in dono : ma con Imper.

Trefau.

vita in un Monastero. Hora vedendo Gregorio, che alcuni seditiosi Vescovi ne concitavano Herrico contra la Chiefa fanta , raunato un gran finodo , comandò à Gilberto Arcivescovo di Ravenna, che superbo, & maligno conosceva, che forto pena di fcommunica non si doveste più altramente nell'ufficio rumori

fatte Vescovale, ne facerdotale, intromettere. Essendo ancora stato più volte chia. Papa mato in Roma come colui, che se stesso, e la sua conscienza sapeva, non v'era voluto venire. Di che altra pena, che d'effere scommunicato non meritava . quietare i Scommunicò anche Rolando da Trivigi , perche effendo flato destinato legato per raffettare con Herrico le cofe di Santa Chiefa , haveva con fperanza di della Cri- confeguire un Vescovado, discordia seminata, e non pace. Non la perdonò anche ad Ugone Cardinale di S. Clemente, per efferfi già con Cadolo Vescovo di Parma in quelle diffensioni accostato . Nel medismo sinodo creò tre Legati de latere, Bernardo Diacono, un'altro Bernardo Abbate di Marsilia . & Odone Arcivescovo di Treveri, perch'andassero nella Germania à concordare le cose di Ridolfo, e d'Herrico. Percioche ben vedeva questo savio Pontefice, che se non si toglieva questa discordia via , era per apportarne un di gravi calamità al Christiane simo. E perch'egli sapea di certo, che non sarebbono mancati de i cattivelli, che si fossero traposti in questo negotio, per impedirlo, poi che la discordia faceva per loro , scrisse per questi medesimi legati à molti Principi lettere di questo tenore . Perche sappiamo quanta sia l'imbecilità , la cupidità, e l'ambitione de gl'huomini, vogliamo, e comandiamo, che non fia alcuno, di qual fi voglia conditione fi fia, o Rè, o Arcive scovo, o Conte, o foldato, ch'abbia ardimento d'opporsi per qual si voglia via a'Legati nostri perche non affettino la concordia , e la pace , ch'essi procurano in nome noftro; e quel temerario; ch'à questo nostro disegno, & ordine si opporrà, & impedirà i Legati nostri , perche questa pace effettuare non possino , sia tosto iscommunicato, e nella più aspra censura incorra, che può dalla sedia Apostoli. ca nascere, e di quella vittoria, ch'egli con l'arme acquistata havesse, lo priviamo, almeno perche si confonda, e con una doppia, penitenza si converta.

ci,

Mianità.

auttorità del Signore Dio, e di San Pietro interponendovi, che è quella, di cui maggiore effer non può. In questo mezo, perche la Chiesa Romana non venisse à sentir danno per cagion della simonia , sece un sinodo , nel quale , per Decresi troncar quelto morbo, confermo i decreti de passari sotto quelta formula di fatti contra parole; Segnendo i vestigii de fanti Padri, come ne gli altri Concilii fatto habi fipionia- biamo, con l'auttorità del grande Dio vogliamo, e confermiamo, che da questa hora innanzi , chiunque haverà , e riceverà da persona laica , e secolare . Velcovato . Monasterio . o qual si voglia altro beneficio . non s'intenda effer à nessun conto nel numero de gli altri Vescovi , Abbati , Chiericl , ne possa sotto pena di scommunica nelle Chiese degli Apostoli entrare, se primariconosciuto il suo errore, non muterà il luogo ambitiosamente acquistato. Con le medefime censure leghiamo Il Re , Duchi , e Principi , che ardiranso di dar à chi fi fia, contra ogni debito, i Vescovati, o l'altre dignità ecclefiastiche. Confermiamo anche la scommunica ragionevolmente fatta contra Theobaldo Arcivescovo di Milano, contra Gilberto Arcivescovo di Ravenna, contra Rolando Vescovo di Trivigi; e Pietro già Vescovo Redonenfe . hora occupatore della Chiefa di Narbona , della niedefima cenfura danniamo. Noi di più la gratia di San Pietro neghiamo, e l'entrar in Chiefa vieta-

Ordinò ancor'il Papa a'Legati, che facesserouna dieta in Germania, e maturamente vedessero, e si risolvessero, à qual di quei due Re la ragione di quel regno dar si dovesse, e con consentimento della più santa parte glie lo dessero, che esto haurebbe poi consermato, quanto essi satto, e conchiuso havessero l' mo, finche pentiti fodisfacciamo, a tutti quelli, (o che fiano Normanni, o Italiani , o di qual fi voglia altra natione) i quali qualunque modo offenderrano. o dannificheranno la Marcha' d'Ancona, il Ducato di Spoleti, la campagna di Roma, la Sabina, quel di Tivoli, quel di Preneste, quel di Tusculano, quel d'Albano con quanto della contrada de' Volsci, e della Toscana, e volto al mare. A questo aggiungo il Monasterio di San Benedetto con tutto il territorio Cassinense (che e hora l'Abbadia di San Germano) e Benevento ancor' in Abruzzo. Che se alcuno di questi pretende haver giusta causa di poter ricuperarfi quello, che fia lor flato tolto, e domandato, e non refo, domandile per via ordinaria da noi , o da gli officiali nostri , che essendo lor fatta giustizia, ci contentiamo, che all'hora possano le cose per lor soli ricuperarsi, e da Christiani, non da ladroni, e come a coloro si conviene di fare, con le proprie lor cole, anzi che altrul, vogliono, e che l'ira del Signor Iddio, e di S. Pietro temono. E confermò ancor di nuovo il Papa la fcommunica contra Herrico con queste parole, San Pietro Principe degli Apostoli, e tu Paolo dot tor delle genti, io vi prego, che mi prestate un poco gli orecchi, e che voglia te essaudirmi, phi che come hò io a dir il vero, cosi siete voi discepoli . & ama tori della verità. Io hò tolta per la verità questa causa, accioche i fratelli miei, minara dal la cui salute desidero, sopra di me più volentieri si riposino, e sappiano, che papa con confidando nel vostro ajuto, e dopo di quello di Christo, e della sua benedet ta Madre, io a cattivi refisto, & a fedeli foccorro. Perche io non fono di mia Herrico ni volontà in questo luogo montato; ma contra mia voglia, e piangendo conofcendomi indegno d'una tanta dignità Questo lo dico perche non lo . vol' . ma voi me eletto havete, mi havete su le spalle un peso grave posto. Ma mentre io per vostro ordine asceso nel monte grido. & mostro a popoli le loro sceleranze, & a'fedeli i loro peccati, ne sono contra di me le membra del diavolo inforte, ponendomi fino al fangue le mani fopra. Percioche levati sti i Principi della terra, e con loro congiurati ancor alcuni ecclefiastici contra il Signore ... e contra voi, che Christi del Signor siete, hanno queste parole dette; Rompiamo queste carene, con le quali alfacciati, ci tengono, scotiamoci il giogo, che posto ci hanno . E sutto questo, per farne morire, o in esilio mandarmi . Et un di costoro su Herrico, il qual Rè chiamato, e figliuoso dell'Imperator Herrico. & hà troppo superbamente alzate contra la Chiesa di Dio le corna . Costui congiurato con molti altri Vescovi Italiani , Francesi , e Germani , dopo che egli fi vidde dalla auttorità voltra aftretto , anzi forzato , che volontario nella Lombardia se ne venne, e tutto humile domandò, che io dalla scommunica l'affolvessi. Credendo io, che egli pentito ventise, lo tolsi in gratia, & il communicare co fedeli folamente li refr , non già il regno , del qual il finodo fatto in Roma l'haveva ragionevolmente deposto ; ne donai licenza a'sudditinel regno, chenella obedienza, e sede ritornassero. Il che seci accioche se egli havesse menato in luogo di riconciliarsi co'convicini , i quali travagliati del continuo haveva, e non havesse voluto le cose ecclesiastiche, e profane, che rolte haveva, secondo il tenor de gli accordi restituire, si fasse e con le iscommuniche, e con l'armi potuto tener a freno. Mossi alcuni Vescovi, e Principi della Germania, che erano statigran tempo di questa bestia vessari, da questa opportunità, in luogo di Herrico, che per li suoi flagitii privarono del regno, crearono lor Re Ridolfo : il qual come modefto, e buon Re, mi mandò tolto i suoi oratori, perche io sapessi, come haveva ssorzato toko lo scettro, e come era per dover a noi più tosto obbedire, che a quelli, che gli havevano dato il regno, non haveva fasto. E perche era per effer fempre figliuoli obbedienti al Signor Iddio, & a noi; e perche fuffimo certi, che egli ci diceva il vero, ci offerse i figliuoli in pegno. All'hora Herrico sdegnato ci

Un'altra fcommunica,e privatione ful l' Imperat.

prezò, ch' haveffimo voluto con iscommuniche restar Ridolfo, a dietro dal regno. Rifpoli, voler veder à cui di ragione il regno competeffe, e dover a que fto effetto mandarci i Legati , che lo poi giudicato n'havrei . Non volle Herrico , che i Legati nostri lo vedestero , e sece molte persone ecclesialtiche , e secolari morire, profand, e faccheggiò molte Chiefe, e legosfene per ciò con le censure di fanta Chiefa . Il perche io nel giudicio di Dio confidando , e nella misericordia di nostra Signora, e nell'auttorità vostra sostentandomi, iscommunico Herrico, e suoi fautori, e di muovo la potestà regia li tolgo. E sciolto 1 fedeli da quel giuramento, che si suol nel fedel homaggio a Re prestare, vie-to loro, che non debbano in cosa alcuna ad Herrico obbedire; e che debbano accettare, e prender per Re Ridolfo, che molti Principi di quel regno, deposto Herrico, s'hanno per lor Prencipe eletto. Percioche giusta cofa è, che come merita l'heretico, e contumace d'esfer privo delle sua facoltà, così è degno Ridolfo, ch'è per le sue virtà caro a tutti, d'esser della potestà, e dignità regia adorno . Horsù adonque , santissimi Principi degl'Apostoli , confermate con l'autorità vostra quanto io hò detto, e fatto, accioche ogn'un sappia, e conosca, che come voi potete legare, e sciogliere in Gielo, così possiamo ancor noi dare, e torre gli Imperii, i regni, i Principati, e quanto fi può qui in terra da gli huomini possedere. Che già se voi potete giudicare quelle cose che a Dio ap. partengono, che dobbiamo penfar di queste, inferiori, e profane? E se à voi cocca di giudicar de gl'Angeli predominati à superbi Principi, che si dee dire, che far dobbiate de lervi loro ? Imparino hoggii Re . egli akti Principi del mondo con l'essempio di Herrico quello, che voi in Cielo possinte, & in quanto conto fiate, appresso di Dio, e cost vadano poi più sospesi nel sar poca stima de comandamenti di S. Chiefa. E facciate prefto sopra Herrico questo giudiclo , perche conosca ogn'uno , che'l figliuol dell'iniquità non cade à caso del regno: ma per vostra opera . Defidero ben questo io da voi , ch'egli si penta .. e per voltro mezo nel di del giudicio , meriti di confeguir la gratia del Signore . In Roma a'7. di Marzo nella terza inditione . Di più di questo il Papa iscommunicò, e privò, della Chiela di Ravenna Gilberto antore di tutte quelle difcordie, herefie, che paffavano, e commandò a tutti i Chierici di quella Chicla : che a Gilberto in cofa alcuna non ubbidiffero . E perche non restaffero quel popoli fenza Pastore, un altro Arcivescovo vi mandò con intiera potestà, perche togliendo dalle menti de' fedeli la herefia di Gilberto, nella fede Cattolica Scifma li confermaffe . Irato maggiormente per queste censure Herrico prefe il Vesco-20. nella vo d'Ottis , che dalla fua legatione fi ritornava , e raunati infieme quei Vef-ChiefaRo- covi , che nella perverla opinione concorrevano , creò Gilberto Arcivescovo di Ravenna Pontefice, e lo chiamò Clemente. Et effendo in questo travaglia-Gilherto to da I Saffoni , lasciò il nuovo Pontefice , e sopra quello nemico si mosse . E

mana.

Imper.

di Parma facendovi fatto d'arme, con gran perdita de' fuoi fu vinto. Ridolfo, che reftò Antipapa, vittoriolo della battaglia, effendovi stato ferito, si ritirasse alquanto da crease dall' quel luogo, fù poi ritornato morto. Voglione, che tante spavento havesse Herrico per quella rotta ... che a pena in capo di dicilette giorni comparfe .. Nel qual tempo i Germani havevano in luogo di lui un suo figliuolo del medesimo nome eletto , che fù Herrico Quarto chianato . Amendue queffi il padre a'l figliuolo ne paffarono poi con groffo effereito in Italia per riporne Clemente nella sedia di Pietro . Et havendo Metilde con un'esercito incontra, con una leggiera battaglia lo vinsero. Quella donna dopò la morte del marito si era poco avanti rimaritasa con Azzo Marchese da Este, che era parente del suo primo marito, & à lei nel terzo grado di affinità congiunto . Il perche quando essa l'intese ; a persuasione di Gregorio fece con Azzo il divortio . Hora havendo Herrico fu'l Parmeggiano infiainfieme con Azzo fuo marito vinta, ne paíso fopra Roma con fellone animo : Et accompagnato ne prati di Nerone se n'entrò col suo Clemente nella Città iii. Herrico Leonina, e profanando la Chlesa di S. Pietro, ne abbate i portici. Il medeli- iv. Impermo sece della Chiesa di S. Paolo. E veggendo non poter entrare in Roma, se affedia Rone andò alla volta di Tivoli: donde come da una rocca, correva ogni di fopra ma, e vi il Contado di Roma. E tanto guasto vi fece , che non potendo più i Romani enrra , & loffrirle , haverebbono con ogni loro difavantaggio accettata la pace. Havu-affedia il ionitrio, inarcessono con quanto a sa sa sa accesso a serie e la serie della di tod cio l'Herrico per via delle fipe notitia, fi accodò co l'uce efercito in Roma, Papa i ne aíuo bell'agio vi entrò, il Pontefice, che non fi fidava molto nel popolo fi Caftel S, ritirò tofto nel Caftello fant' Angelo, dove flette molti di affeciatto, difen-Angelo.

fandosi valorosamente con quelle genti , che vi erano molto in guardia . Non hebbe la medesima fortuna un nipote di Gregorio , il quale in quel tumulto nel Settizonio di Severo fi ritiro , e non potendo la batteria , che vedeva darfi , foffrire , laidamente si arrefe . Intesa in questa Herrico la venuta di Roberto Guiscardo Duca di Puglia, che in savore di Gregorio veniva, e parendoli di non dovere aspettarlo, si volse tutto a gli inganni, mandando il Vescovo di Chugni al Papa, li fece intendere, come se esso si risolvea di incoronario in Laterano, se ne sarebbe tosto volando ritornato con tutte le sue genti in Germania . Il popolo di Roma anche instava per questo , e pregava molto il Pontefice. Il qual diceva voler farlo, pure che Herrico riconosciuto il suo errore hayeffe, & haveffe domandato perdono, e si fosse corretto. Non volle Herrico mai farlo . Onde perche intendeva , essere non molto lungi Guiscardo col suo esercito, fe publicamente in Laterano il suo Antipapa Clemente della Corona Pontificia ornare , e fù quell'atto fatto dal Vescovo di Bologna , da quel di Cervia, eda quel di Modena . Edopo questo menandosene Clemente leco , fen'ando tofto in Siena . Guiscardo entrando in Roma per la porta Fla- Guiscardo minia contra voglia del popolo, che gli s'oppole, andò bruciando, e rovi. in Roma, anado il tutto fino all'arco trionfale di Domitiano. Havevano i Romani forti. e la danfacati il Campidoglio, e qui valoro amente fi difeniavano da Guilcardo, che neggia. Ro haveva anche già preso il palazzo di Laterano. Facendosi ogni di adunque mapresa, e molte languinole scaramuccie, fu quella parte della Città rovinata, che e frà facchegil Campidoglio, eS. Gio: in Laterano, e finalmente fà preso il Campidoglio giata à forza , e spiantato quasi à pari del terreno. Havendo al fine presa Roma , e Guiscardo datala à lacco a loldati, se ne passo Guiscardo da Castel S. Angelo, dove as Hormanfediatoil Pontefice fi ritrovava, e dopo mblte calamità, che fofferte havea lo Puglia, & libero, e menollo seco in Salerno. Dove non molto pol, havendo strenua, Pontefice ma travagliaramente tenuto il Pontificato 12. anni, un mele, e tregiorni, liberato fantamente morì a '24 d'Aprile . Fù fenza alcun dubbio accetto al Signore per le sue molte virtà. Percheegli si giusto, prudente, misericordioso, avvo-cato de poveri, delle vedove, e de pupilli, unico, et valoroso disensor della Chiefa Romana contra gli heretici, & i cattivi Prencipi, che difegnavano di occuparfi le cofe ecclefiastiche a forza . Creò questo Pontefice in più ordinationi affai Cardinali, de quali si trova solo il nome di tre Cardinali Vescovicinque Preti, e cinque Diaconi, che sono in tutro tredici, che surono. Otone Caftiltono da Rems Francese Monaco Cluniacense, Vescovo Cardin. Offien-

Te, chefu poi Papa Urbano 11. Alberto ... Vefcovo Card di Selva Candida , altrimente di S. Ruffina

Pietro . . . Vefcoro Card. Alband . Deodato ... Prete Card in S. Pietro in Vincoln, co'l tit. di S. Eudofia, [criffe quefi un libro de Canoni.

Natro . , Prete Card del fit di S. Cecilia .

Impocentio . . . Romano Prete Card. col tit. di S . . .

Leone

VITTORE III.

Leone ... Prete Card tit di S. Lovenzo in Damafo. Binedetto .. Prete Card con tit. di S. Pudentiana , e del tit. di S. Paffere Hermano . . . Diacono Card. di 5 . . . .

Greorio . . . Diacono Card. nella Diaconia di S Sergio . e Bacco . Bernurdo . Diacono Card nella Diaconia di S. Maria in via Lata .

Crescentio Romano , Diacono Card. nella Diaconia di S ....

#### ANNOTATIONE.

Ho in cinque libri scrittala vita, e gesti di questo Gregorio cosi celebre , & eccellente l'ontefice Haveva io animo di ferivere qui alcune cofe di lui affai degne , ne dal Platina, ne da altro autore tocche, ma veggo havere di maggiore luogo bifogno, che quelto non è, dove io vò folo brevemente alcune poche cole annoiando . Quelto folo diro, che questo gran Pontefice tà unico ditenfore, & alsenote della liberra ecclefiaftica. E benche persona santissima fuse; come quasi infiniti autori del suo tempo (crifiero , non puote però fuegare la inet: iffima opinione delle penti volgari Perche da alcuni fu egli chiamato negromante , da alcuni altri Simoniaco , dal quale vitio fa egli alieniffimo, e da altri fangutario, & di altri fimili nomi. Matutto questo era in gratia dell'Imperatore, col quale egli per ricuperarne, e difensarne la liber-tà ecclesiastica, che quel Tiranno opprimeva, ne haveva gravissime inimicitie contratre. Ma altrove di ciò più a lungo ne trattetò. Di quello l'ontefice molte cose notevoli scrivono Lamberto Scaphnaburgense monaco Herveldense, Leone Vescovo di Offia nel iii. lib. dell'hift, Caffinense , Otone Vescouo Frinfigense nel tello , e settimo lib. delle fue historie , & altri molti.

#### VITTORE III PONTEFICECLX.

Creato del 1086. a' 24. di Maggio.

/ ITTORE Terzo chiamato prima Defiderio Abbate di Monte Cassino fù fatto Pontefice , etofto tolfe la parte di Gregorio . Il perche crederei, che anch'egli haveste per nemico Herrico: per la cui fraude (come Martino (crive) fu di veleno morto, che lifu posto nel calice, mentre chegli facrificava . Vincenzo fente altramente .

Papa avve lenato pcl Messa.

> perche vuole, che moriffe di diffenteria. Il che pon è però alieno del veleno, che si è detto. Perche quelli , che prendono il veleno , per la corruttione, che fi fà de gli inteffini, vengono agevolmente in diffenteria . E le Guilcardo non fulle troppo prello morto , fenza alcun dubbio vendicato l'haurebbe . Percioche havendo egli havuto una vittoria de Greel paffato in Corfu morì , in Cafopoli, chee un capo dell'Ifo a. E perche Boemondo fi ritrovava affente, Ruggiero, ch'era minore figliuolo, nel Ducaro di Puglia li successe. Vogliono, che in quello iftelso tempo quali per tutto il mondo fi fentifse gran fame . Con la qual occasion il Redi Galitia in Spagna prese Toledo, che haveva molti an-

ni tenuto affediato, e così questa Città si ricuperò dalle mani de Saracini. Her rico facendo nella Germania co'Safloni un fatto d'arme, fu vinto, con perdita tolia diquattro mila de fuoi . E fù volontà di Dio , perche si restasse pur di perlegui tare , etravagliare la Chiefa Sanra , Scrivono alcuni , che in questi templ li Saracini , vedessero molti prodigii , perche gli uccelli domestici , come son galline, le oche, i palombi, i pavoni, fe ne fuggirono alle montagne, e diventarono felwaggi. E i pefci de fiumi, e del mare in gran parte morirono. Molte Città furono talmente scoffe da terremoti, che la Chiesa maggiore di Saragoza, celebrandofi veípro, andò giù, & ammazzo quanti dentro v'erano, fuori che due foli, che restarono miracolosamente vivi, il Diacono, & il soddiacono . Alcuni dicono, che in questo tempo suste da mercatanti trasterito in Bari il corpo di S. Nicolò, dove in gran stima si tiene, e lo scrive nella sua historia Martino Scoto persona di gran dottrina, e bontà. E Vittore, Ingratia del quase Decodato ridusse in ordine il libro de Ganoni, nel decimosesto mese del suo Papato. non fenza suspetto di veleno, come si è detto, morì ai 16. di Settembre . Creò quello Pontefice un folo Cardinale Diacono, che fù, Frà Leone, cognominato Morficano, monaco Caffinenfe, Diac. Card. di S ....

#### ANNOTATIONE.

Leone Morficano monaco di San Benedetto, e Vescovo d'Ostia nel terzo libro dell'historia Cassinense scrife diligentemente la vita, & i fatti di questo Pontefice , il quale fu certo degno del Papato, e di succedere à Gregorio Settimo Morì in monte Caffino , dov'era flato avanti il Ponti ficato Abbate , ivi fu con questo titolo fepolto . Cassini in monafterio S. Benedicti, Victoris III. sepulchrum E vi sono pot di più alquanti versi latini che non vogliono infomma dire altro, se non che su nobile , nacque in Benevento era prima chiamato Desiderio , su monaco , & Abbatedi Monte Caffino , poi Cardinale , e finalmente Papa , efu chiamato Vittore Terzo.

## URBANOII PONTEFICE CLXI.

Creato del 1088. a' 12. di Marzo.



RBANO Secondo che fù prima Otone, ò Odone chiamato, e fu prima monaco Ebomacente poi Card. d'Oftia , e finalmente Papa in capo del quinto mele dopo la morte Ruggiero. di Vittore . E fù Urbano eBcemondi tanta dottrina , e bontà do fratelli di vita, che lo facevano combattodegno di qual fi voglia gran n infieme magistrato. Hora Rug- per il Da-giero, parendogli con la cato di

morte di Gregorio, e poi di Vittore potere co'l nuovo Pontefice sare delle co- Puglia. se, passà tosto armato sopra lo stato di Santa Chiesa, e prese a forza, e tolse a'Romani, & alla Chiesa quanto, e da Capua fino al Tevere. Urbano, che non fi fidava molto de Romani , ch'havevano avanti mostrato anch'esti di voler

fare novità, se n'andò in Melfi per dover radunarvi un sinodo. E per poter pitt ficuramente andarvi, comando a Ruggiero, & a Boemondo, che contendevano infieme fopra il ducato di Puglia, che deponessero l'armi con questa conditione . che Ruggiero dovesse a Boemondo una parte della Puglia lasciare . & il resto per se tenesse. Havendo dopo questo il Papa quietate a suo modo le cose d' Italia, e raffettato lo flato di Santa Chiefa , quanto per lui in tempi così turbulenti si puote , se ne passò in Troja , per riconoscer quel clero , e corregger la vita d'alcuni cattivi , ch'ivierano. In questo mezo Boemondo, mentre, che Ruggiero il fratello guerreggiava contra i Saracini in Sicilia, occupò a tradimento Melfi . Di che ritornato tosto da Sicilia Ruggiero con ventimila Saracini, ch'egli affoldò, affediòftrettamente in Melfi il fratello, che con fa in Franle genti, che v'haveva, valorofamente si difensava. Non vedendo adunque Concilio il Pontefice luogo alcuno d'Italia quieto , si pose in camino per passarne in

di chiara. Francia . Egiunto in Piacenza , vi fece un finodo , nel quale frenò mirabilmente la licenza d'alcuni Prelati . Indi passato in Francia , si pose in cuore un'impresa assai degna. E raunato in Chiaramonte un Concilio , talmente 1004.

Cruciata animo i Principi della Francia a doverandare a ricuperare Gierufalem , ch' per ricupe- era stata gran tempo in poter de i Saracini , che nel MXCIV. fi ritrovarono ratione di armati in campagna, per quell'impresa, trecentomilla huomini, che co-terra Santa mesoldati di Christo, l'impresa, e'l segno della Croce portavano. Fatto di 300,mi. quefto , se ne ritorno tofto Urbano in Italia , per dover alla medesima imla foldati, presa ancor gl'Italiani animare. Non restò in questo mezo Herrico persona Impresa perniciosa, e malvagia, di provocar Roberto Conte di Flandra, e farli la

di terra guerra , per distorlo da questa cost fanta imprela - Molti seguirono un cer-Santa. to Pietro heremita di gran fantità, e paffando per la Germania, e per l'Ungaria , si condustero in Costantinopoli ; edietro a questi non molto poi se-

Gonifice guironotre fratelli Gottifredo , Euftachio , e Baldovino , cognominati Bu-Gorifia glioni , Conti di Borgogna , e valoroliffimi Cavalieri. E di più il Vefcovo do . Eufta di Pois , Raimondo Co: di S. Egidio , Ugone Magno fratello di Filippo chio, e Bal. Re di Francia, due Roberti, l'uno Conte di Normandia, l'Altro Conte di dovino, Fiandra, e Stefano Conte di Clare. I quali passati l'Alpi con grosso cierci. Buglioni e to ne vennero in Italia. Dove visttati i luoghi santi in Roma, & haveta de gl'alist beneditione del Papa, passarono in Brindist per imbascarsi per l'Albania. Principi, Ma perche non era questo porto capace per tante genti, sen andarono in Bari ch' anda wa percin unit a queito proto capace per tante genti, i en anaarono in Dari rono alla una parte, un'altra ad Otranto, per imbarcarii. Bormondo, che come di imprefa di cevamo, haveva occupato Melfi, acceso da un desiderio digloria, lassianimpreia as do Melfi , anch'egli a quest'impresa con gl'altri andò , menando seco dodeci Boemondo mila eletti foldati Italiani . Il valor , e generofità di Boemondo mosse tal-Duca di mente Ruggiero il fratello, che postegiù l'armi, anch'egli disse voler, che Puglia và quanto esso haveva, fosse col'fratello commune. Eli diede per compagno alla im- in quest'impresa Tancredi suo figliuolo , che come animoso garzonetto desiprefa di derava d'andar co'l zio . Eragià Pietro heremita giunto in Coltantinopoli. terra Santa & alloggiato ne borghi , tanto denno facevano i fuoi licentiofi foldati a

Greci , che incominciarono quelle genti a defiderar la rovina de'nostri Latini. El'Imperator Aleffio, che vedeva il danno, che i fuoi ne haveva-Infelice no, mancando di darli le vettovaglie , sforzò Pietro a dover paffar lo firetprincipio to in Afia, I nostri palsarono prima in Nicomedia, poi fopra Nicopoli, Citdella im- tà da se stessa sorte, e ben guardata da Saracini. Incominciarono i nostri a presa . di darle gli assalti : ritrovando la difesa gagliarda , e mancando loro le vettoterra Santa vaglie, incominciarono ad ifviarfi chi da una parte, e chi da un'altra. Onde

ne furono molti da gli aguati de Saracini opprefii., e gli altri siorzati, a fcioglier l'afsedio, a guila dichi fugge, tanto danno fentirono, che Rinaldo Ca-

pita-

pitano degli Alemani rinegò la fede di Christo, e chi con alquante migliaja de Birbari fi diede ; e Pietro heremita fotto nome di Ambafciatore , fe neritornò folo in Collaminopoli . Fù quelta rotta molto grata all'Impera-tore Alesso, (perando, che ne dovessero per ciò i nostri Latini lasciare l' Imprela . In questo sopragiungendo l'altre genti de nostri , e non potendo Imper de' Alessio all'aperta offenderle , l'assaltò di notte nel borgo . Ma non fecero Greci odia nulla , perche valorofamente i Latini fi difenfarono . Il di feguente fi com- i Latini e batterono medelimamente : ma con poco danno dell'una , e dell'altra par- fe ne porta te . All hora Boemondo fù in nome dell'essercito mandato all'Imperatore male, econ Aleflio , il quale , parte con minaccie , e parte con promesses sorzò a veni- effi comrealle buone con i Latini , e con queste conditioni vi si consederò , che egli batte. desse a'nostri il passo sicuro per tutti i luoghi a quell'Imperio soggetti, e vettovaglie, e genti le bisognato fusse, e quanto i nostri a Saracini toglievano, foggetto all'Imperio d'Oriente restalse, fuori che Gierusalem . Conchiufo à questo modo , passarono i nostri per lo stretto in Alia , e prima in Christiano Nicomedia , poi sopra Nicea passarono , la qual Città era da' Turchi , passa in Achedentro vi erano , valorosamente difesa . Percioche , & i Turchi uniti fia. insieme adopravano contra i Christiani l'arme . Si ritrovavano sopra quei monti vicini da fessanta mila Turchi , i quali dato a quelli , che erano dentro Nicea, il segno, perche nel medesimo tempo uscissero, assaltarono impetuosamente il campo de'nostri , ma ne furono con loro gran danno ributtati adletro . Era all'incontro gran difficoltà a poter i nostri quella Città battapliare, & assediare, poi che per itn lago alla Città vicino vi andavano del continuo dentro, e vettovaglie, egenti; il perche furono fat-te venire da Costantinopoli molte barchette, che vietavano il navigare Nicca prenel lago a nemici . Vedendoli adunque quelli , che erano dentro ogni di fa da Chrimancare quanto faceva loro bilogno , in capo di cinquanta due giorni fi fiiani. arrefero con questo che i Turchi, che erano dentro, si uscisero salvi con l'armi, e con quanto v'havevano Fortificarono i nostri Nicea, e perche bisognava caminar per luoghi deserti , divisero in due parti l'essercito . Bocmondo , che andava da una parte , havendo ritrovata un'herbofa campagna presso un fresco ruscello , delibero di accamparvi , per ricrearvii faoi fianchidal camino, quando di un fubito i Seracini, è i Turchi fotto la feorta di Solimano l'alsaliron, e l'havrebbono fera leun dubbi oppresso, tanta era la moltitudine, che foraglungeva, se Ugone, e Got. sifredo, che ne furono tofto avvifati, non vi fopragiungevano con 40. mila me fangutstiredo, che ne urono conto avvitati, non vi ibragiungevano con 40. ilina noto fià i cavalli. Durò gran pezzo la battaglia afsai cruda , che non fi puote , fe non Chrittiani, con le tenebre della notte diffaccare. In questa battaglia , nella quale fu-e Turchi. rono Medi, Turchi, Sorlani, Caldei, Saracini, & Arabi morirono da 40 Luoghiac. mila di loro. Solimano suggendo andava predicando per tutto, esser esso quistari da restato vittorioso della battaglia . Et havuti seco 10 mila Arabi , che ve- Christiani nivano à ritrovarlo, fe ne passò nella Licaonia, dove i nostri andavano, in Asia. per vietar loro le vettovaglie , & opporfi ne i passi . I Christiani , perche Baldovino erano già mature le biade ne i campi , se ne passarono commodamente in fatto Signa / Iconio, che era la prima Città della Licaonia. Et havutala da i Cittadi di Tario. ni fteffi , che aprirono loro le porte , passarono oltre , e con la medefinia fe Armenia Lichta presero Heraclea , e Tarso Baldovino eccellente Cavalliere , fù il minore primo, che in Afia la fignoria havesse, perche li fu donato Tarso con quan- presa da' to in quella contrada fi prendeva . Onde hebbe ancora poco appresso due al- Christiani, tre buone Città Edelsa, e Manustra. Piegando poi l'elsercito magglore nella Cilicia, ch'é hota l'Armenia minore, e prefala nel primo impeto, ne die chia, e fue deto à Palinuro Armeno il governo , il quale millitava co'nostri. Prefa poi qualità. Cefarea

Efercito

Antiochia

da Chri-

afsediata

Riani .

Cefarea di Cappadocia, passati altissimi monti, sopra la Città d'Antiochia n'andarono , ch'era già prima stata Rebelata detta. E quel Re , che fignoreggiò un tempo l'Afia d'un doppio muro circondato la chiamò del fuo nome facendovi intorno quattrocento festanta torri . Questa fu anche già la sedia, e prima Chiefa di S. Pietro. Di qui traffero origine Luca Evang, e quel Teofilo. à cui Luca il luo Evang, e gli Atti de gl'Apost. scrisse , in questa Città primieramente quelli , che per il facro battefimo rinafcevano , furono Christiani chiamati, i quali qui per mille anni fo to l'Imperio Christiano fiorirono. Prima , che fosse questa Città presa da i barbari , cosa chiara è , ch'ella havesse sorto il suo Patriarchato 160. Vescovi, e leggiamo, che trecentosessanta Chiese vi fossero . Nel 1097 Adunque questa Citrà fù affediata da nostri elsendovi in guardia dentro il Re Cassiano. E fu in quel tempo, ch'Urbano essendo in Roma fieramente daile seditioni travagliato, se ne stette due anni rinchioso in casa di Pier Leone potentissimo cittadino, pressola Chiesa di San Nicola in carcere . Elsendo poi morto Gio: Pagano leditiolistimo Cittadino , quali in una certa libertà si ritrovò, & a tutto il dovere rassettare le cole di Santa Chiesa fi volfe Egli ricevette in gratia l'Arcivescovo di Milano, ch'era flato da quella dignità deposto, e perche si fosse contra i canoni lasciato da un Vescovo solo consecrare. Ese n'era egli dopo questo di sua volontà entrato in un monasterio , dove havea santissimamente vivuto . Hora perche costui tutto humile chiedeva il pallio, glielo refe con queste parole. Vi mandiamo il pallio, che per le voftre lettere ci chiedete , ne questa dignità s'e mai prima ad aicun' altro, che quì presente non fosse, concessa. Concesse anche Urbano il pallio, & alcuni privilegli all'Arcivescovo di Toleto. il qual'era venuto in Roma à dare soiennemente obbedienza al Pontefice , e lo fece principale Prelato di tutta la Spagna. Scommunicò il Rè di Galitia con tutta la diocesi di San Giacobo, perche havesse potto di sua potenza il Vescovo di quella Provincia prigione. Quali nel medefimo tempo Herrico Vescovo Suettionense venne in Roma, e rinuntiò nelle mani di Urbano liberamente il Vescovato, ch'il Redi Francia datogl'havea, fenza speranza, ne pensiero di dover dal Papa rihaverlo. Ma perche n'haveano quelle Provincie dibisogno, Urbano glielo restitui (ancor, che Herrico lo ricusalse) facendolo con queste parole giurare. Da quest'hora avanti di mia voiontà, e ch'il sappia, non communicherò più con scommunicati dal Papa, nè mi ritroverò presente alla consecratione diquelli, che da i laici contra ogni debito, o Vescovato, o Monasterio riceveranno, e cosi Iddio mi ajuti, e questi sacrosanti Evangelii, come da questa opininione non mi torrò giamai. Il medesimo vogliono, che si sacesse col Vescovo di Bellai. Non bisogna dunque chiamar questo Pontefice pertinace :

Ciftereien nato. Scrivono anche alcuni, che nel fuo tempo havefse principio la religione de Certofini. Aitri l'attribuiscono ai tempo di Vittor III. Fece quello Pontefice molte ordinationi di Cardinali, nelle quali ne creò trenta, che se n'hà havuto notitia, nove de quali furono Vescovi, undeci preti,

e dieci Diaconi, che furono.

Frà Leone Marficano di Campagna, Monaco Cassinense, di Diacono Card. fatto Vescovo Card. Oftense .

perche eglisapea: quando bisognava, mutar consiglio, come dee il savio sare. Onde havendo di nuovo dati gli ordini facri ad un ottimo chierico, che era da Gilberto Antipapa stato fatto Soddiacono, mutò parere parendoli, che questa fosse cosa di male esempio , eche ne dovessero un di nascere gran mali . Conferm's Utbano l'ordine Cisterciense, ch'era primieramente in Borgogna

Giovanni ... Vejcovo Card. Officnfe .

Olone Francese, Vescow Card Ossiense,
Ugo ... Francese, Vescow Card Ossiense,
Ugo ... Francese, Vescow Card Prenssisso.
Milliane Francese. ... Vescow Card Prenssisso.
Crescentse alternamente Cincolon ... Meanno Vescow Card Asabinense.
Giovanni ... Vescow Card Svesiconense.
Giovanni ... Vescow Card Svesiconense.
Gauliere ... Pescow Card Svesiconense.
Pietro ... Perceiva Card Svesiconense.
Pietro ... Perceiva Card Svesiconense.
Pietro ... Perceiva Card Svesiconense.
Svesico ... Perceiva Card dis Successis Gerujolem.
Romfacto ... Perceiva Card dis Successis Gerujolem.
Romfacto ... Perceiva Card dis Successis Card dis Successis ...
Brondetto ... Perceiva Card dis Successis ... Perceiva Perceiva ... Per

Gregorio, prete Card di S. Aquila (EPrica). Theobaldo ... prete Card di SS Giovanni, & Paolo, tit di S. Pammachio. Gregorio ... prete Card de 158 dodeci Apofoli , che fu poi antipapa contra lanocentio II

prete Card tit di S.
prete Card tit di S.
prete Card tit di S.
...prete Card tit di S.

... Monaco, Abbate del Monafterio. Sublacenfe, Diacono Card di S

Fra Giovanni Cajetanomonaco Caffinente, Diacono Card. di S. Maria in Cofmedin, che fu poi P. pa Gelafio II. Jonatha Romano, Diacono Card di SS Coimo, e Damiquo.

Jonatha Romano, Diacono Card di 33 Como, e Damiauo. Theodino... Diacono Card di 5 Maria in Portico. Phechaldo, Romano, Diacono Card di 5. Maria nuova.

Tacchaido . Romano di Traflevere , Diacono Card. di S. Angelo in piazza de pefci , che fiù poi Tapa Innecentio II. Gievanni . Diacono Card. di S. Adriano.

Streams ... Discone Gard dis Lucta.

\*\*Horn havendo Urbano fantifitmo Pontefice non folamente con l'effempio, con lopere; ma con quello, ch'eglicontra gl'hereticifentie, confermata la Chiefa fanta, moti finalim nete a'ay, di Luglio in cafa di Pier. Lone eccellente citatiano prefio san Nicola in carcere. Tenne il Pontificato dodeci anni, quatto mefi, ediciano eglioni e Efti fifuo corpo,

per fuggire l'infidie de gl'infimicii fuoi , che l'havrebono amora motto voluto offendere portato per T raflevere in Vaicano , e fù con moito honore dentro la Chiefa di S. Pietro fepolto

## PASCALE II, PONT, CLXII.

Creato del 1099. a' 13. di Agosto.



Antiochia presa da i Christiani. Boemondo Signore di Antiochia.

D ASCALE Secondo chiamato prima Ranieri, nacque in Romagna, e fù figliuolo di Crefentio , e di Alfacia, e fu quali inquel tempo istesso creato Pontefice che i nostri Christiani, che erano paffati in Afia, prefero Antiochia , dando lor ajuro . e favore di entrar nella Città Pirro Cittadino di quel luogo moito potente. Il qual, ma-

ravigliato della virtù di Boemondo, offerle di dare a'nostri la Città, se essi facevano Boemondo Signore. Entrati adunque i nostri dentro, quasi a tutti gl'altri perdonarono, suorche à Saracini, che la Città guardavano. Et il Re Cassiano, ch'alle montagne suggi fù dagli Armeni tagliato a pezzi. La rocca fola d'Antiochia si difensava , e sù nel darle una grave batterla, & affalto, ferito Boemondo d'una faetta in tal modo nella coscia, che per alquanti giorni se ne stettero i nostri saldi. Sopravenendo Corbane Capitano del Re di Persia con Sensadolo figlivolo di Cassiano, per dover ricuperar Antiochia: Boemondo, ch'era della ferita guarito uscì loro con l'esercito incontra, & offerse loro la battaglia. E perche i barbari si stavano faldi nelle montagne, nè si potevano per modo alcuno alla zuffa irritare. Boemondo, che si vedea tutte le cose mancare, deliberò di combattere, ancorche in quel s'vantaggio di luogo. Facendosi adunque andare avanti come vittorioso ves-Lancia di sillo, la lancia di Longino, ch'aperse l' costato del Salvator nostro, e ch'esta poco avanti stata in Antiochia ritrovata nella Chiesa di S. Andrea, spinse animosamente sopra i nemici, che da principio gran forza fecero, e gli vinse, e ne tagliò da cento mila a pezzi. E furono negl'alloggiamenti de' barbari presi da I

Longine .

tagliati à pezzi da i Christiani tiechia.

nostri (come vogliono) da quindeci mila Camelli. E vi su tanta preda guadagnata, ch e da un estrema penuria si ritrovarono i uostri in una grande abbondanza di tutte le cose . Il Castellano , ch'intese la rotta de i suoi , rese à Boemondo Cento mi- la rocca, e si battezò. Fù ancor agl'altri, che qui dentro erano, permesso, che la Turchi battezzandofi, poteffero, con le loro cofe andarfi dove più loro piaceva. Naque dopò questa gran contesa, frà Boemondo, e Ramondo: dicendo Boemondo, ch'à lui doveva Antiochia effer data, e facendo l'altro istanza, che all'Imperator di Costantinopoli, come s'era convenuto frà loro, dare si dovesse. Quel forto An- Prelati in poter de quali fu questa differenza rimesta, sententiarono subito infavor di Boemondo. In quest'effendo morto Ugone Magno, ch'era andato in Constantinopoli, per accordare alcune differenze, tutti gl'altri Capitani, e c-

ecttuato Ramondo, che teneva Celarea di Cappadocia affediata, si risolvettero di paffar co'l corpo dell'efercito fopra Gierusalem. Volsero per camino prender Tortola, m'havendovi in darno tre mesi spesi, lasciando l'assedio di questo luogo passarono sopra Tripoli, il cui Re dando cortesemente danari, vittovaglie, & armi, hebbe da i nostri con questa conditione la pace, chese Giernfalem fi prendeya, fi farebbe fatto Chistiano. Passatine poi oltre per Ce-Carea

farea di Palestina, in cinque di giunsero in Gerus: la qual Città è posta sopra un'arduo monte , e di molte valli diffinta , talche non fi poteva ella fe non da grofiffimi eferciti affediare, tanto più, che non vi fono ne fiumi, ne fonti, I lem prefa quali fono molto a gl'efferciti neceffaril . Il fiumicello Siloe folamente, e che da nostri . l'estate hà poche acque ed alle volte nulla , và per il monte Sion nella valle di Giolafat : Sono bene nella Città, e nel contado molte cisterne, che posiono ben dar' acqua a' cittadini: ma non ad eferciti groffi. Hora havendo i nofiri fatto grand'apparecchio di vittovaglie , battagliarono fieramente da quattro luoghi la Città; la quale, effendo valorofamente da quelli, che v'erano dentro, difefa, fu finalmente a' 15. di Luglio nel MXCIX, in capo del trente- Gontifrefimonono giorno di quest'assedio presa a forza. Esù nel 490 anno, da ch' era do Buelioflato fotto l'Imperio di Heraclio occupata da i Saracini . La prima lode di que ni fu il pri fta vittoria fù a Gottifredo data, per eller ftato il primo a montare sù la mura mo, che glia, da quella parte, ch'era stat'affegnata a lui, & à i fratelli E fatto imon monto sù taregiù nella Città Baldovino, fece aprir a i nostri Christiani le porte : i quali la muracon tanto impeto entrarono dentro, che fù da i nemici tal strage fatta per tutta glia di Gie la Città, e nel tempio specialmente, che n'andava il sangue fino a talloni . rusalem . Havrebbono in quel di stesso preso anch'il tempio, se non sosse troppo presto sopragiunta la notte. Onde il di seguente si diede la batteria s' e sù a tutti coloro perdonato, che, gettando l'arme, chiesero perdono. Havuta i nostri que-sta vittoria, e riposatis quiviotto giorni, e visstato il sepolero, e gl'altri luo do creato ghi fanti della Città , per un confentimento di tutti portarono sù le spalle Got Rè di Giesifredo in palagio , e lo crearono Re . Et eg'i accetto bene il titolo del Regno : rufal, Arma gettò via la corona d'oro giudicando ester cosa indegna , ch'un huomo por nol so pritaffe corona d'oro in testa in quel luogo , dove l'haveva il Re de i Re Chri mol'airiar Ro per la lalute degli huomini portata di spine . E su anch'Arnolso prete creato ca in Gis-Patriarcha , e consecrato dalli Vescovi , ch'ivi si ritrovavano . Spaventato susalem . per questa vittoria il popolo di Napoli Città dell'Asiria, mandò tosto ad offerire à Gottifredo la Città . Effendo poco appresso venuto avviso . com'era giunto un groffo effercito di Solimano Re di Babilonia in Afcalone , Città venti miglia lungi da Gierusalem, e sempre à Gerosolimitani nemica, deliberò Gottifredo di uscirli incontra. Lasciando adunque Pietro heremita in guardia della Città, e richiamati Enstachio, e Tancredi, che haveva in Napoli con due legioni mandati, sopra questo nemico si mosse. Et havendo da un prigione inteso, che questo nemico era Clemente Prencipe della militia del Re di Babilonia, e che haveva seco 30 mila combattenti, de un'armata ca rica di vettovaglie, e di machine da guerra, deliberò di farvi in ogni modo Vintoria di battaglia. Venutovi adunque alle mani, vinfe, e come vogliono, ammazzò Gottifredo da 30. mila de gli inimici . Il Capitano Clemente sopra un legno suggendo, si Rè di Giefalvo . Gli Alcaloniti per quella rotta tofto à Gottifredo si arrefero , e fù in rusalem, quella C ittà tanto oro ritrovato , & argento , quanto in altro lucgo fi ritrovaffe giamai . Veggendo adunque haver ricoperata Gierufalem , molti Pren prela . & cipi sene ritornarono alle cafe loro in Europa. Frà li quali se il Conte di atte Cir-S. Egidio, e'l Conte di Fiandra Gottifredo in questo corso di vittoria presa a forza loppe Città maritima, e Ramula, ch'erano à nostri di grand'impedimento nel voler d'Afcalone andar in Gierufalem. Affediò ancora Cafa chiamata d'aitro nome Porfiria , e pufta alle radici del monte Carmelo , e quattro miglia lungi d'Accone. Ma mentre, che questo ass dio durava, mandò da se stessa Tiberiade Città della Galilea à darli in potere de nostri. Fù poco appresso presa ancora Casa à patti . Ma non durò molto la selicità di questo inganne vole mondo. Percioche in capo dell'anno, che fù con tanto travaglio pre-

fa Gierusalem, insermandosi Gottifredo di febre morì. E perche, ritrovan-

Afcalana

no succe- Pascale, il qual per la sua dottrina, e virtà era da Gregorio VII. statto fatto de al fra- prete della Chiefa di S. Clemente, nella qual fù dopo la morte d'Urbano connel tra fua voglia (perche eftendo flato prima monaco, della vita privata fi conten-Regno di tava) dal clero, e dal popolo eletto Pontefice. Egli fuggiva, e fi nascondeva, Gierufalem.

dicendo, non ester pero questo dalle sue spalle. Ma l'applauso, e le acclama-tioni del popolo, che tre volte gridò e disso. Egli hà S. Pietro eletto Pont. Raniero ottima persona, e santa; su l'ultima sorza, che gli sifece . E mutandoli il nome , lo chiamarono Pascale. Vessito poscia di porpora , e con la sua mitra in tella sopra un bianco Cavallo se n' andò in Laterano; accompagnato dal clero , edal popolo. E imontato nel portico , che e volto à mezo di , & onde fi và nella Chiefa del Salvatore, e ripofamfi alquanto in feggia, che qui à quello effetto si pone , montonell'atrio Lateranenie , cinto dal balteo del qual sette chiavi, e sette sigilli pendevano: perche conoscesse, che egli haveva, secondo che sono sette le gratie dello Spirito santo l'autorità , e l'argomento di chiuder , e d'aprir, di sigillar e diffigillar le sette Chiese, ch'egli dal Sig. Dio ingovern o haveva . E portando lo scettro Pontificio in mano , visitò anche que' luoghi , dove alt. i., che i Pontefici foli andar non poffono. Nei di feguenti poi volendofi far consecrare ando in San Pietro, dove fu consecrato, & unto del chrisma da Odone Vescovo d'Holtia, da Mauritio Vescovo di Porto, da Gueiter Vescocovo d'Albano , da Bono Vescovo Labicano , da Milone Vescovo Prenestino, da Offone Vescovo di Neposo . Mà il Vescovo d'Hostia tenne il primo luogo . che anche fino hoggi ritiene. Confecrato che fù Pascale, ritornò nella Città, e ricevette secondo il folito la corona. Alberto Vescovo d'Altari haveva glà l'electione di quelto Pontefice predetta. Percioche domandato un di da un fuo amicochi credeva egli, che doveste ad Urbano succedere, rispose, che il Signor haurebbe eletto Ranieri per fua molta fede, e costanza. Vogliono, che il medefimo Alberto predicesse ancora il tempo, che vivere doveva in questa dignità del Pontificato. Hora volendo Pascale soccorrere alla S. Chiesa, che per le malignità d'alcuni feditiofi fe ne titrovava forte travagliata, mandò l'effercito ecclefiastico contra l'Antipapa Giberto, ch'era auttore, e capo di tutte queste calamità. E perche potesse il Papa più agevolmente maneggiare quest'impresa, li: mandò Ruggier Conte di Sicilia alcune genti da cavallo, e mille oncie d'oro. Ne menava in questo tempo Gilberto la sua cattiva vita in Alba de' Marsi dove intele quanto gli andasse potente il nemico sopra , perche non molto nelle sue gen-Gilberto ti li confidava, che Riccardo Conte di Capova mandate gli havea, lasciando da Parma Alba, nelle montagne dell'Aquila fi ritirò, dove poco appresso con una fubita morte pagò la pena delle sue sceleranze. Ma non per questo si ritrovò, già la

Chiefa di Dio quieta, e tranquilla. Perche il Conte Riccardo, che haveva già Alberto l'Antipapa Gilberto favorito, creò fabito un'altro, che fù un certo Alberto Antipapa, cittadino d'Anversa. Il quale su tosso dalla parte, che sana opinione haveva, sforzato deporre il manto, e confinato ancora. Il popolo di Cavesù quel di

Preneste imitando l'arroganza, e sciocchezza di Riccardo, crearono anch'essr Silvefire un certo Theodorico Pont Ma questi medesimamente si pentirono della elettio-Maginul - ne, & in capo di centocinque giorni lo sforzarono a lasciare il Papato, & a viver fo Antipa- vettito da heremita privatamente. In Ravenna ancora tolfe il titolo di Pont-Maginulto cittadino Romano; il qual i Romani bandirono di Roma, & i Rapa. vennati dalla Città loro lo cacciarono. Ritrovandosi finalmente à questo mo-

contra Papa.

Colonness do la Chiesa Romana tranquilla, Pascale ch'era generolo, e d'ingegno, voltò l' il animo dalla religione all'armi, e ricuperò con l'ajuto di Ruggiero Cività castellana, e Benevento dalle mani de'nemici . In questo Pietro Colonna Citta-

dino

dino Romano a persuassone di Riccardo Conte di Capova, a cui molto importaya, che l'effercito ecclefiastico si distrahesse, ne occupò Cave terra di Santa Chiefa in quel di Preneste Percioche gli andòtosto il Pontefice sopra, e non si lamente ricuperò Cave, ma preseancor Zagarolo, e Colonna cattella hereditarie, e paterne di Pietro. Da questa terra chiamata Colonna crederei lo, che havesse questa famiglia di Colonensi il suo cognome tolto. Era anch'un'altra fa- Corsi fa miglia molto potente in Roma, chiamata i Corfi, e talmente di Gregorio VII. miglia nopartegiani, che ne fu la lor cafa, ch'era fotto il Campidoglio, bruciata, e fpian bile. rata da Herrico Terzo. Ma mutato poscia proposito, Stefano capo di quella famiglia in affenza di Paschale prese a tradimento la Chiesa di S. Paolo, el Castello, ch'era in quel luogo; donde ne travagliava con continue Correrie la Città. Il perche lasciandone il Pontefice ogn'altra cola, se ne ritornò tosto volando in Roma, e cacciò via a forza Stefano dal luogo, che occupato haveva, e che, jo credo, che a salvamento scampasse via, per suggire vestito con un'habito di monaco sopra. Scrivono molti, che in questo tempo molti prodigii apparisseto. Percheil mare in alcuni luoghi occupò venti passi la terra , in alcuni altri in Italia . cento passi a dietro si ritirò. Anche io viddi l'anno passato in Pozzuoli il medefimo, che si vedevano sopra le acque tre cubiti alcune colonne dimarmo corrofedall'onde; le qualitre anni a dietro (come le genti di quel paese dicevano) il mare bagnare soleva. Vogliono, che ancor'una grandistima Cometa apparisse in Occidente tofto, ch'il Sole poneva. Pascale, che sapeva tutte queste cose naturalmente avvenire, non si moveva punto. Ma havendo inteso, ch'il Vescovo di Fiorenza publicamente affermava, esfere nato Antichristo, tosto vi Il Papa in ando ; facendone un finodo , discusso che bebbe assai questo punto , perche personaviconobbe, che per leggierezza s'era quel Vescovo mosso, per parere di essere auttore di qualche gran cola, molto agramente lo riprese. E fatto questo palsò in Lombardia: dove rauno in Guardastallo un parlamento di molti Prencipi, e Prelati, e raffetto molte cofe di feudi , e di homaggi , e di giuramen. vi corregti di Vescovi dati , o da darsi a laici . Inteso poi , che il clero della Francia ge mole non viveva con quella Integrità , che si conveniva , vi passo ; che sece in cose . Treca un Concilio donde ricondusse a più honesta, e lodevole vita quel cle-ro, partegastigando alcuni Prelati, parte privandoli delle loro dignità. E perche intese, che in Roma per cagione d'alcuni seditiosi ogni cosa andare fosfopra se ne ritornò volando in Italia . Havendo Stefano Dorso preso Montalto, e Pontechio in quella parte di Toscana, che chiamano il Patrimonio d'Italia in di San Pietro . Et da questi luoghi , che esso fortificati haveva , con continue correrie travagliava tutti i luoghi convicini . Il Papa adunque andatoli con le del Papa . fue genti lopra, dall'uno di quel castelli lo cacciò l'altro per esser naturalmente forte , eperche s'accostava l'inverno , non puote prendere . Deliberato poi di passar in Puglia, per dare qualche assetto alle cose d'Italia, raccomandò al Vescovo di Valmontone la Chiesa: a Pier Leone, e Leone Frangipane la Città; à Tolomeo Signor di Subiaco tutte le cose, che erano presso a Roma . E con coltoro lasciò Gualfredo suo nepote Consalonier di Santa Chiesa , perche le cole dello stato Ecclesiastico difendesse. Ma in questa lontananza del Pontefice tutti questi si ribellarono: e vogliono, che Tolomeo susse l'autore di questa ribellione, il qual soleva dire, che non sarebbe più mai in Roma il Ponteficeritornato. Hora Pietro Colonna, ches'era già riconciliato col Papa, l'Abbate di Frasa col popolo d'Anagni , di Prenestre , di Tivoli , di Toscolano, di Sabina, & il medefimo Tolomeo se n'andarono con un'essercito sopra la Città d'Alba, la qual valorofamente si difese. Ma sopragiongendo il Pontefice col Principe Gaetano, e con Riccardo dell'Aquila eccellenti Capitani, cacciò via questi tiranni, che s'ingegnavano d'occupar la Chiela di Dio,

Prodicii

bardia, e la

e tol-

276

in Soria.

Christiani e tolle da Alba l'affedio, e l'altre terre, che ribellate s'erano, ricuperò. E prerotti,e tra- fe Tivoll a forza, che oftinatamente si disendeva, non già senza gran danno dell' vagliati da una parte, e dell'altra. Cacciò pol Stefano da Mont'alto: erefe in breve tutto vagi infedeli il Patrimonio tranquillo. Vedendosi in pace, vosse l'animo alla guerra di ol-gi infedeli tre mare, e con legati, e con lettere vi animò molti Principi Christiani. Percioche era venuto avvifo, che per la morte di Gottifredo erano i Saracini venuti con grosso esercito sopra Gierusalem , per ricuperarla , e venuti co'nostra a battaglia gli havevano, facendone gran strage, vinti. Nella qual battaglia

Boemon- era morto il Conte di Borgogna, & era Boemondo restato vivo in potere de do Signor nemici, & il Re Baldovino fratello di Gottifredo era a pena di quella gran rotd' Antio- ta scampato, mancò poco, che non ne fusse la Città presa. Ma non hebbero chia pri- con tutta questa vittoria i barbari ardimento d'assediare Gierusalem , Tancredi gione de havendo valorofamente difefa Antiochia, prefe a forza Laodicea, ch'era all gl'Infedeli Imperio de i Greci foggetta, per haver intefo, che l'Imperatore Aleffio fi fofse della rotta de i nostri rallegrato, e ch'havesse impediti quelli soldati, che

venivano d'Europa in Afia infoccorfo de i nostri . Animato il Re Baldovino da questi prosperi successi di Tancredi, postotosto in punto un'essercito, deli-Accone berò di passare sopra Accone. E vi chiamò in suo ajuto i Genovesi, & i Veneprefa da tiani, che quivi erano, e che tosto con ottanta legni grossi, galere la maggior Christiani, parte, v'andarono. Fù adunque, e da mare, e da terra combattuta fieramente la Città, e presa finalmente in capo de venti giorni. Et i Saracini, che ve-

nuti v'erano per difenderla, furono rotti, e posti in suga. Fù Tancredi ditanta bontà, e pietà verso Boemondo suo zio, ch'era tre anni stato prigione in po-Tancredi tere de i Barbarl, che con un gran danaro lo riscosse, e gli restitui il suo princiin Soria, pato d'Antiochia, Il medefimo Boemondo, poi raccomandata a Tancredi d' Boemon- Antiochia, ne paísò prima in Italia, poi nella Francia, dove tolse per moglie do liberato Costanza figliuola del Re Filippo. Inteso poi, come l'Imperatore Alessio tradi Prigio- vagliava i luoghi marltimi d'Antiochia, se ne ritornò in Italia, e posta un'ar-

ne , torna mata in punto navigò in Dalmatia , & assediò Durazzo , per divertire Alessio in Ponen- dalle cose di Soria. E così appunto avvenne, com'egli disegnò. E dimandando Alessio la pace, Boemondo con questa conditione gliela diede, ch'egli do-vesse restarsi di travagliare i luoghi d'Antiochia, e di dare a i Francesi sicuro i I ec. paíso ogni volta, che fostero paísati in Asia. Conchiusa questa pace paíso Boemondo in Soria con l'istes armata, ch'avevano contra l'Imperatore Alessio

do torna in posta in mare, e ne ricreò, & animò con la sua giunta talmente i nostri, che Levante e il Re Baldovino tosto prese à forza Berinto Città maritima della Fenicia, e pogran sta frà Sidone, e Biblo, & a Tiro soggetta, e la qual haveva tenuta assediata giovamen- due mesi, benche non la pigliasse senza gran danno de suoi . Perche vi sù de to alle co- Barbari sparso gran sangue , e sù la Città assegnata quasi una colonia a i nose de Chri strl Christiani . Fù ancora nel medesimo tempo presa Sidone . Mà sù questa Qiani .

tanta prosperità de'nostri fatti luttuosa, e funebre della morte di Boemondo Principe di tanta virtà, e valore. Lasciò suo successore nel Principato d'Antiochia Boemondo suo picciolo figliuolo, ch'havevadi Costanza sua moglie havuto , e raccomandò a Tancredi suo nipote , e lo stato e'l figliuolo, fin ch' ad età perfetta venisse In questo mezo Herrico IV. essendo suo padre morto

ch'egli haveva presso Leodio vinto in battaglia , rassettate le cole della Germania se ne venne in Italia, e si fermò presto Sutri, perche intese, che non IV. Imp. mania te ne venue in italia, molto quefa fua andara a Papa Pafcale piaceva, per haver egligià nelle guerre paffate rovinate molte Chicle, e conferiti i Vescovi contra ogni debito al chi più piaciuto li fosse . Et essendo andati, e venuti molti messi dall'uno all' altro , perche l'Imperatore giurando prometteva dover entrare quieta, & amichevolmente in Roma, e dover forzare i Vescovi, c'haveano da lui per da-

Boemon-

Città . Perche partito Herrico di Sutri era venuto ad accampare a monte Guadio, ò come altri vogliono a Montemalo, che anch'altri Monte Aureo lo chiamano . Gli uscirono incontra i più honorati del popolo , & il clero in Pontificale, e con molte reliquie di Santi in mano . Entrò in borgo per la porta di Castello, e giunto alle scale di S. Pietro vi ritrovò il Papa, che fin quì uscì accompagnato da i Cardinali, e li baciò il piede. Posti poi i suoi soldati in guardia. entrò co'l Papa à man dritta in S. Pietro , dove fatta oratione all'Altare maggiore, richiese il Papa, ch'havesse voluto confermaro ne'lor Vescovati tutti quelli , ch'esso assunti y'haveya , ancor che prima giurato havessedi non dover tal cofa al Papa altramente dimandare . Et perche il Papa ricufava dover cid fare , fatti ad un tratto entrare i foldati in Chiela , ne fe , e lui , & i Cardinali prigioni, e li menò spogliati, che gl'hebbe de i lor ornamenti, nel campo . Il popolo di Roma , che non puote un cosi segnalat'oltraggio soffrire , tolte l'armi cacció gl'Alemani di Borgo, e chiuse tuve le porte della Città . All' V. sa pri-hora l'Imperatore si ritirò nel monte Soratte, che chiamano hora di S. Silve- IV. sa prifro, e qui in un luogo erto, e forte pole bonissime guardie intorno il Pontefice ce , & i Cardinali , perche fuggir non potessero . E fatto questo ritornò tosto ce i Cardico'l resto dell'esercito per espugnar la Città . Egiunto sù l'Aniene coccupò il maii . Ponte Mammeo, che fu coli detto da Mammea madre dell'Imperator Aleffaudro, che l'edificò, e da questo luogo havendo bruciate tutte le ville intorno ne correa del continuo sopra Roma. Mosso adunque il Papa da questi tanti danni , eda'prieghi de'cittadini , fattosi condur al Ponte Salario , per man de'notari, che si fece venire di Roma, confermò in scritto, benche contra sua voglia, nelle lor prelature tutti quelli, ch'havea Herrico già prima Vescovi fatti. Per questa via surono rilasciati in libertà i prigioni, e su Herrico nella coronaco Chiefa di S Pietro incoronato dal Papa, havendo fatto prima chiudere le por- dal Papa in tedella Città , perche non poteste il popolo uscirgli sopra , e posta bona guar- S. Pietro. dia in S. Pietro, ne molto poi havendo havuto il fuo intento, fe ne ritorno in Germania, & il Papa vedendo alquanto Italia quieta, perfuafe, & animò i Pifani, ch'erano moko potenti in mare, ch'andaffero fopra I Saracini, che i nofiri mari molto travagliavano . Il che potevano essi commodamente far dall' Pisani po-Ifole Baleari, che chiamano hoggi Majorica, e Minorica, le quali guadagnate tenti in ma i Pifani poco anzi haveano. Moffi i Pifani da defiderio di gloria, fecero una re. grofs'armata, e con la maggior parte della gioventù fi moffero fopra gl'infede. li . Ma mentre , ch'aspettano presso Volterra il vento , i Lucchesi passarono fopra Pifa, che non havea chi la difenfa sfe. I Fiorentini a' prieghi de' Pifani la foccorfero, e la difensarono egregiamente dall'armi di Lucca. Per la qual cosa ritornando poi i Pifani vittoriofi dall'Imprefa da'Saracini, donarono a i Fioren- il tini due belle collone di porfido, che fino ad hoggi fi veggono alla porta della quanto ha-capella di S. Giovan Battifta. In questo mezo facendo Pascale in Latera. veva fatto no un finodo, rivoco quanto ad Herrico promefío haveva, per haverlo a forza, con l'Imp. e non di sua volontà promesso, e per haverne all'hora fatto instanza i Cardinali, Herrico. che prigioni si ritrovavano, & il popolo di Roma, ch'era sorte travagliato da Herrico, i quali tutti con ogni conditione, e difavantaggio defideravano d'havere la pace. Li parve assal meglio ritrattare il mal fatto, e massimamente per forza , che soffrire con un essempio pernitioso , ch'havessero dovuto gl'altri Principi pensar , che fosse loro lecito quello, ch'haveva a forza di muore , o lui Herrico ottenuto . In questo tempo essendo la Contessa Metilde assai vec- l. scia molchia morì, e lasciò per testamento alla Chiesa di Roma, quanto e dal fiume ti luo thi Pessia, e S. Quiricio sù quel di Siena fino à Caperano dall'Appenino al mare - alla Chie-Edi più ancor Ferrara, che dopo esser stata tributaria alla Chiesa, per la mor- sa

Herrico

re del Duca Alfonso da Este è titornata. Scrivono alcuni, frà i quali è Vincenzo, che quella donna morisse in Fiorenza in quell'incendio, che brucciò la maggior parte della Città con forse due mila humini, e che fosse poi il suo corpo in Lombardia trasferito, e sepolto nel Monasterio di S. Benedetto, che d 12. milia lungi da Mantova. Crederei io, ch'ella in Mantova moriffe, e fosse per suo ordine in S. Benedetto trasserita, e sepolta per opera di Anselmo, persona di gran santità, & auttor di quel Monasterio . Percioch'egli à spele della Contella Metilde havea fatto edificar quel magnifico, e gran convento . .. Nel medefimo luogo ritrovo, che fosse il medesimo Anselmo Vescovo di Lucca sepolto, e che fosse poi trasferito in Mantova, e riposto nella Chiesa Catedrale per paura, che non fosse da i vicini rubbato, perche si vedevano molti miracoli continuamente. I Lucchesi affermano haver'essi nella Città loro il corpo della Contessa Metilde. Il che io non credo, perche volendo Guido Gonzaga rifarcite il Monasterio di San Benedetto, ritrovò il corpo di quella Signora, e lo ripose in più honorato luogo, com'era debito. Scrivono alcuni. vo di Con- che fosse anch'in questi tempi un'altro Anselmo ditanta dottrina, e riputatione

Anselmo Arcivescoturbia. tà.

presso Inglesi, ch'in breve di Monaco sù Abbate, e poi Arcivescavo di Con-Bernado di eurbia, e scriise alcuni libri di meditationi, perche Iddio si fece huomo del . libero arbitrio, delle fimilitudini, della Croce, di S. Giovan Battifta, Quee fua fanti. fli tempi furono fenz'alcun dubbio felici, ne i quali fiorironoi Sigiberto Monaco Celbatenfe di gran dottrina, e Bernardo da Castiglione di Borgogna nato nobilmente, & il qual di 17. anni si vestì con trenta altri compagni Monaco nel Monasterio di Cistello sotto il governo di Stefano, che v'era il terzo Abbate. E fù in breve con la lua fantità, e dottrina fatto Abbate di Chiaravalle, il quale Monasterio era pure all'hora stato da Roberto Cavaliere molto illustre edificato. Relse con molta gloria Bernardo trentafei anni quelto luogo, e morendo pei, di più del nome di fantità, ci lasciò ancora molte cose, che egli Christianamente scrise, e specialmente i commentarii sopra la Cantica, e le confiderationi della contemplation divina ad Eugenio Pontefice. & un buon numero d'epistole, frà le quali ne è una a i Romani, che agramente ripfende . Scrifse anche un'apologetico, & i fermoni, ch'egli nelle folennità faceva. Ma ritorniamo à Pascale, il qual nel Concilio di Guardassallo ordinò, che non fossero più come prima Piacenza, Parma, Reggio, Modena, e Bologna alla Chiefa di Ravenna foggette, per haver tante volte i Prelati di Ravenna alla Sedia Romana ricalcitrato. Ritornatone poi il Pontefice in Roma, fù d' alcuni Cittadini pregato, che havesse voluto in luogo di Pietro governatore della Città, il qual era morto, crear' in quell'officio suo successore il figliuolo, e perche non volle il Papa afsentirvi, per non haver più che dieci anni il fanciullo, ne nacque tanta feditione, e sumulto, che fù Pascale, perche maggior scandalo non ne seguitse, forzato ad uscir di Roma, percioche v' eranomolti, à i quali non pareva, ne piaceva, ch'un cosifatto Magithrato Romori ad un fanciullo si commettesse. Ma non si smorzò già con la partenza del i Roma Papa il tumulto . Perche stando in Albano , & intendendo , che Pier Leone benefattore della Chiefa in casa sua ora della fattione contraria combattuto, e

travagliato con l'armi, fattofi tofto venire dalla Ariccia Tolomeo, ne venne con molte buone genti volando in Roma. Tolomeo cacciando gli avversarii in Trastevere, e parte uccisi, parte sattine prigionise ne ritorno a dietro mandandone i prigioni per le terre di Campagna, perche ben guardati vi fossero . Ma egli ad un tratto mutandofi , andò lor dietro , & uscito lor sepra à gutsa di nemico alle guardie li tolfe, nell'Arriccia gli fi menò, frà li quali era anch'il figliuolo del governator Pietro, ch'era già morto. E non contento di questo, tolle ancora dalla divotione della Chiela Sarmoneta, Ninfco, Tiberia; e rutta quella contrada maritima. Herrico in questo venendone con un' effercito ntra que la contra a la contra de la contra del gnità dell'Imperio, e del potere à sua voglia conferre le Prelature, si fece di nuovo incoronare dall'Arcivescovo Bracarense, bandito di casa sua, e poi tosto à dietro in Germania si ritornò. Pascale ancor'egli licentiato il Concilio di Puglia, se ne venne con l'esercito de' Normanni in Roma, ricuperà molte terre, che gl'inimici occupate havevano, & In Preneste diede grata udienza à gli Oratori dell'Imperator Calojanni, che era ad Aleffio fuo padre nell'Imperio de' Calojanni Greci successo, fra l'altre cose, ch'a costoro commesse, fi fu, che da sua par- Imper. de' te il Signor loro contra i Saracini anima Gero . Ma l'Abbate di Farfara, e To- Greci . lomeo, che s'erano così male portati, che non doveva il Papa loro perdonare. andando suggendo e nascosi, finalmente a i prieghi de gli amici communi in gratia di Paftale ne ritornarono . Rassettate à questo modo le cofe della Chiesa, e consecrata in Preneste la Chiesa di Sant'Agapito, in Roma si ritornò, hebbe gran copia di popolo incontra, ch'uscirono per honorarlo. Per la qual frequenza di gente In così fatta indispositione ne venne, che conobbe dovere poco appresso morire . Onde tolti I Sacramenti della Chiesa, & animato il clero alla concordia, & alla pace, finalmente a vent'uno di Gennaro morì, e fù con suprema pompa nella Chiesa di San Giovanni Laterano sepolto. Tenne il Ponreficato diciott'anni, sei mesi, e sette giorni, nel qual tempo nelle sue ordinationi cred cinquanta Preti, trenta Diaconi, e cento Velcovi. Gonfacro quindici Chiefe in Roma, e vi furono frà l'altre quella di Sant' Adriano in tre fori, ch'era d'alcuni fattiofi (dara profanata, e quella di Santa Maria in Monticello nella regione d'Areola, Finalmente riftorò, e confacrò la Chiefa di Santi Quattro coronati, ch'era stata rovinata in quel tempo, che Roberto Guiscardo Principe di Salerno attaccò fuoco à quella parte della Città, ch'e frà Laterano, e I Campidoglio, come s'e nella vita di Gregorio VII. detto.

Creò questo Pontefice in più ordinationi nonanta Cardinali, dieci de quali furono Velcovi, cinquanta Preti, e trenta Diaconi, Qui si pongono i nomi di quelli, che si sono potuti trovare ne gl'antichi Archivil della Chiesa Romana,

che furono.

Leone . . . . Monago Cassinense , Vescovo Card. Oftien'e . Lamberto da Fagnano Bolognese, Veje. Oftienje, chefupot Papa Honorio II. Divizzo .... Velcovo Card Tufculanenfe'. Comado ... . Vefcovo Card. Preneftino .

Vicenzo .... Vescovo Card. Portuense . Leone .... Vefcovo Card. Albano .

Tietro ... di prete Card. tit. di S Silvefiro , e Martino , Vefc. Card . Portuenfe . Curione .... di prete Card Vescovo Card. Trenestino .

Vitale Romano , Vescovo Card. Albanense . .... Vefcovo Card .....

Roberto prete Card. tit. di S. Aquila, e Trifca, su'l monte Aventino . Arnoldo .... prete Card tit di S. Clemente in monte Celio .

Romano .... d Raino , d Rainiero prete Card. Ht. di S. Pietro , e Marcellino . R ... prete card. tit. di S. Lorenzo in Damafo.

Otone .... prete card di S. Pudentiana, tit. di S. Poflore .

Giovanni .... card tit di Santa Cecilia .

R .... prete card.di S. Silvefiro , e Martino , tit. di Equirio . Corrado ... prete card. di Santa l'udentiana . tit. di S. Paftore . 1

C .... prete card. tit. di S. Chrifogono .

Ce.

Defiderio . . . . prete card tit. di S. Traffede .

Ceodato . . . prete card. di S. Lorenzo in Damalo .

Gregorio . . . di Decano Romano prete card. di S. Lorenzo in Lucina Hugo Tifano, prete card. tit. de Santi dodici Apofioli . Saffo de Conti d'Anagni, prete card. tit. di S. Stefano in Celio monte .

Pietro Tifano, prete card. tit. di S. Gabinio, è Sufanna. Giovann Clumenfe, prete card tit, di S.Chriforono.

Sigizzo ... pretecard.th di S. Sifto.

Divizzo ... prete card. di S. Silvefiro e Martino, tit. d'Equirio . Amico ... prete card tit. di S. Nereo . & Achilleo .

Anaftaho ... prete card. tit, di S. Clemente. Nicolò Conte .... Romano prete card. di S. Gio: e Paolo, tit. di Tammachio. Theobaldo Buccapeco Romano prete card tit. di Sant' Anaftafia , che fu poi Celeffino I. Antipapa contra l'apa Honorio .

Gherardo ... prete card tit di Sant'Aquila, e Prisca, shil monte Aventino . Roberto Pavese, pretecard. tit. di S....

Guidone ... prete card. tit. di Santa Balbina .

V Villelmo . ... prete card, di Santa Sabina sul monte Aventino. ... prete card tit. de Santi quattro Coronati .

... pretecard, tit. di San Vitale in Vestina .

Giovanni... prete card. tit. di Sant Eusebio confessore. ... prete card. tit. di S. Chiriaco. ... prete card di S. Marcello Papa, emartire.

... prete card. di S. Marco in Traffevere, tit. di S. Califlo Papa. De gli altri dicidotto predetti Cardinali non fi sà ne il nome, ne il titolo.

Giulio . . . diacono card . tit. di Sant' Adriano . Romano ... . diacono card. di Santa Maria in portico .

Chrisogono . . . diacono card. di S. Nicolò in Carcere Tulliano . Greg ... diac . card. di S. Euflachio monaco, & Abbate di S. Gregor. & Andrea . Leone ... diacono card. di Santa Lucia in Settifolio -

Aldo di Firentino diacono card. di S. Sergio, e Bacco. Theobaldo Romano, diacono card, di SS. Vito, e Modefio.

Odorifio di Sandro , Campano , Monaco Caffinenfe , diacono card. di Sant'Agata in Saburra .

Roscimano, Monaco C offinense, diaconocard di S. Giorgio in Velabro. Herrico Siciliano, diacono card. di S. Theodoro.

Tietro figliuolo di 1 ietro Leone, Romano, diacono card. di SS, Dofma, e Damiano che fu poi creato Antipapa Anacleto, II nello [ci]ma. ... Conte ... diacono card di Santa Maria in Aquiro .

Stefano ... diacono card di Santa Lucia in Silice, è in Or fea . Crescentio . . . diacono card. di Santa Maria Nitova . Hugo Alatrino, diacono card. di Santa Maria in Via lata .

Degl'altri quattordici Diaconi Cardinali non si sà ne il nome ne il titolo,

### GELASIO II PONTEF CLXIII

Creato del 1118, a'25, di Gennaro.



ELASIO II chiama-I to prima Glovanni nacque in Gajeta di nobil fangue, fù figliuolo di Crefcentio , & in fin da' fuoi primi anni ingenuamente s' allevo, e diventò dotto : e nel monafterio di monte Caffino fotto l'Abbate Odrifio perfona di gran fantità apprese i principii, & il fondamento della religione. Per la qual cosa chiamato

da Urbano Secondo in Roma, dopo che la sua virtà, e sede sa conosciuta sa sempre in gran silma havuto. Et all'hora pià, che mai la sua sede mostrò, quando Urbano da' Germani, e da quelli, che la fattione di Filiberto Antipapa seguivano, fù nell'Ifola di S. Bartolomeo frà due ponti affediato: Percioch'egli Iolo con Pier Lione mai il Santo Pontefice abbandonò . Di che ricordandofi poscia Urbano, quando in miglior stato si vidde, per non dimostrarsi ingrato, e per la dottrina, e fede di Gelafio lo fece fuo Secretario; e gli diede il carico di ridurre in miglior forma, & eleganza lo stile della Corte Romana, ch'era per l'ignoranza, e negligenza de passati laidamente corrotto, e guasto. Veggendo poi quanto degno ne fosse, pensò il dover farlo Cardinale, e ne ragionò in concistoro più volte. Essendo poi morto Urbano, Pascale, che i meriti di Gelasio ben conosceva, lo fece tosto Diacono Cardinale. Morto poi ancora Pascale, e trattandosi della creatione del nuovo Pontefice, si raunarono i Cardinali al Palladio fotto la casa di Leone, e di Cincio Frangipane; e su d'un parere di tutti eletto Giovanni Gajetano, che fù, come dicevamo, chiamato Gelasio. Si sdegno, & irritò in modo Cincio Frangipane per quest'elettione, per haver'egli un de' suoi Cardinali anteposto, ch'entratone suribondo co'suoi seguaci armati Pontefice nel monasterio del Palladio, e spezzate ancor le porte, senza perdonarla a quanti con lui s'incontrarono preso per il collo il Pontefice, lo pose a terra: e datogli di molti calci lo sè legare. Gl'altri Cardinali, ch'erano tosto montati ne'lor muli, e cavalli, per fuggire via, furono possi à terra; ne sù maniera di villania, ch'à questo sacro collegio satta non sosse. Il popolo Romano, che sofficire non i puote quello così farto oltragio tollo prefe l'armi, & in casa di Cincio Frangipane ne corfe; e minacciando l'ultima ruina di quella famiglia e fe tosto non lasciavano Gelasio nella sua libertà, su cagione, che questi temerarii, e specialmente Leone, si gettaffero à i pie del Pontefice, e chiedessero humilmente perdono . Montatone dunque sopra un cavallo bianco il Pontefice . se ne venne per la via facra in Laterano, accompagnato dal clero, e popolo di Roma, e vi fà folennemente al folito incoronato. In questo Baldovino, ch'era subito stato, e con messi, e con lettere animato dal Papa à sostenere l'Impeto de gl'insedeli, fin che in Soria nuove genti gli si mandassero, prese un Castello chiamato Sobal, e lo fortificò, perche havessero i nostri, che del continuo guerre ggiavano co Barbari, dove ricoverarfi. Ma effendo il garzonetto Boemondo morto

Cincio

th il suo tutore Tancredi dichiarato da tutti Prencipe d'Antiochia . Il qualeesfendo dal R. Baldovino chiamato con le genti, ch'haveva in Gierufalem, raffettate , ch'hebbe le cofe dello flato d'Antiochia , vi andò . E veggendo animato il Readover fare fatto d'armi con un groffo effercito di Turchi , Saraci. ni , & Arabi , ch'erano qui à danno de' nostri venuti , perche l'effercito de Christiani era picciolo, si forzò di dissuderglielo, mostrando in quanto pericolo con questa battaglia le cose de Christiani poste n'havrebbe . Ma Baldovino non volle dargli orecchie. Onde combattendoco'l nemico fù vinto, e con gran Tancredi fatica con aicuni pochi de suoi nella Città di Gierusalem si salvà . Tancredi per Pricipe de diversa via fuggendo in Antiochia si salvò anch'egli. Insuperbiti per così fatta

Phicipe d' diverta via tongention in autocura i marco anno celle apparente per con i atta.
Antiochia, vittoria i Barbari, n afecfero sù' monte Tabor, e tagliaria perzi quanti monaci v'erano, fipianarono il monafterio, che v'era. In queflo temponon viveva Gelafio quieto per cagione dell'Imperatore Herrico, il quale venutone furibondo in Italia, la poneva tutta fossopra, e mostrava di volere d'hora in hora passare sopra Roma. Per la qual cosa il Pontesce, per suggire l'impeto di quello nemico, si ritirò prima in casa di Volcamino Cittadino molto potente, Parendogli poi d'effer qui poco ficuro, ne montò co fuoi fopra Papafugge duc galere , ch'erano qui à quest'effetto venute , enavigo giù per lo Tevere di Roma in Oftia , effendo da i soldati Germanisù le rive del fiume seguito , & i quali trahevano dalie factte , edell'altre arme , ch'eff potevano . Giunto in to da Ger. Oftia , perche il mare era tempestoso , e non lasciava navigare smontò il Pon-

mani.

tefice in terra , e ne venne in Ardea accompagnato sempre dal Cardinale Ugone , ch'era tiputatissimo prelato . Tranquillato in questo il mare , se ne ritornò in Oltia ad imbarcarfi, e ne paísò prima in Terracina , poi in Gajeta , dove fù da i suoi Cittadini amorevolissimamente raccolto . Qui si ritrovarono subito Guglielmo Duca di Puglia , Roberto Principe di Capova , Riccardo dall' Aquila , iquali tutti promeffero doverli sempre esfere obbedienti , come buoni , e veri , e figliuoli feudatarii di Santa Chiefa . Intendendo adunque Herrico , che questi Principi ponevano un'effercito in punto contra di lui , cred Antipapa Mauritio Arcivelcovo Bracarenie , per opporto à Gelafio , e chia. Gregorio mandolo Gregorio, alla famiglia de Frangipani lo raccomandò. E non con-Antipapa, tento di questo, ne passoco'l suo esercito sù quel d'Anagni, e vi pose il turto

in rovina . Et havendo nuova, mentre ch'egli combatteva Turricolo luogo forciffimo, come il Papa con quelli Signori della Puglia li veniva con groffo elfercito sopra deliberando d'uscire d'Italia, n'empi tutti quei luoghi, ond'esso in quello ritorno paffava, di rapine, e di fangue, Gelafio rimanendo quelli Signori della Puglia à dietro, se ne venne in Roma, credendo, che per la par-Scisma tenza d'Herrico vi dovesse essere ognicosa quieta. Ma avvenne altramente di 21. nella quello, ch'egli s'haveva imaginato. Percioche intefo, come l'Antipapa era co'i favore de i Frangipani reflato in Roma, perche temeva della potenza di quella famiglia, si stette un tempo in casa d'alcuni suoi amici nascoso. Essendo

Romana Chicfa.

poi un di andato à celebrar neila Chiefa di Santa Prassede, hebbe quei suoi avversarii della fattione contraria sopra, e se ne suggi, ch'à pena puote dalle lor mani scampare, e lo difensarono egregiamente in quelto caso le samiglie de i Corfi, e de Normanni, e'l suo nipote Crescentio, il di seguente, perch'era fuggito in San Paolo, ritornò in Roma ben eccompagnato da fuoi clienti, e feguaci armato. E facendo parlamento con i Cardinali, deliberò d'uscirsi dalla Città, perche co'l crescere di queste brighe, ch'erano per andare ogni giorno avanti, non nascesse maggior danno, e rovina. Lasciando adunque suo Vicario nello spirituale in Roma Pietro Vescovo di Porto, e racommandata al Cardinale Ugone la Città di Benevento, perche non li parve ficuro l'andar per terra con i Cardinali, e con l'altra compagnia, che menava seco, navigò prima in Pifa . Dove fu da i Pifani cortefemente ricevuto . E detta publicamentela cagione, chel'haveva fatto da Roma uscire, di nuovo s'imbarcò per esfere in Francia . Egiunto primieramente nel porto di Sant'Egidio, vi fu dall' Papa fici-Abbate di Clugni, da' suoi monaci, e da tutti quegl'altri, che qui per lo me-tira delimo rispetto concorsi erano assai magnificamente raccolto . Quivi montato Francia. a cavallo con modella anzi , che con la filendida compagnia fi pote in viag-gio : e per camino dedicò la Chiefa di Santa Cecilia in Stagello , la Chiefa di San Silveltro in Tillano , e la Chiefa di San Stefano In Tornaco , notando con alcuni fassi i termini delle Chiese . Giunto finalmente al monasterio di Clueni , qui s'infermò d'una punta , e morì a' ventinove di Gennaro , havendo tenuto un anno, e cinque giorni il Ponteficato. Fù pieno di fantità, e degno di lode per la sua vita, e dottrina. Onde non mi si tà facilmente credere, che colul , che cosi fantamente , e con tanta costanzamenò in tante perturbationi , e procelle la vita ; viva hora beato , e glorioso nel Cielo . Fù se polto dentro le porte del convento di Glugni . Creò questo Pontefice il giorno della fua incoronatione un folo Cardinale Diacono, che fu Pietro Rufo, Diacono Cardinale di Santa Maria in Cosmedin , Nel tempo di questo Pontefice vogliono alcuni , che havesse principio l'ordine de i soldati Templari , i quali habitando non molto lungi dal sepolero del Salvator nostro, ricevevano, & al bergavano i pellegrini , e gli accompagnavano poi , e menavano per tutti cominciaquei luoghi facri, perche non fosse fatto loro dispiacere alcuno. Cusentino rono, loda mirabilmente costoro, e della vita, e della fede, ch'esfi in quei luoghi mostravano.

Templari

#### CALISTO II PONTEE CLXIV.

Creato del 1119. il primo di Febraro,





ALIST O Secondo, chia mato prima Guidone, tù Borgognone, & Arcivescovo di Viena, e discendeva dal sangue de i Re di Francia . Egli fù fatto Pontefice da quelli Cardinali. che nella morte di Gelafio In Clugni fi ritrovavano . Ma non volle egli mai l'habito Pontificio torre, fin che hebbe novella ceria, che anche gli altri Cardinali ,

che erano restati in Roma, & in Italia confermato l'havevano. Certificato adunque di questo, & accettato il Pontificato, se ne venne finalmente in Roma; dove gl'usci tutto il popolo incontra, facendosi felta, e non solamente con lui rallegrandos, ma con la Città ancor istesta di Roma, la qual sperava, che dovesse costul esser l'auttor della pace, e della quiete di tutti. Et egli raffettate, che hebbe le cose della Città, passò in Benevento, dove vennero tosto, per visitario, turti i baroni di quelle Provincie, e specialmente Guglielmo Duca di Puglia Giordano Duca di Capova, Arnolfo Conte di Adriano, e Roberto Conte di Lauretello, i quall erano senza alcun dubblo i principali signori di questa

fai , che havessero i nostri potuto sostener le forze de Barbari : ritornato in Ro-

Pace frà il Papa . e le Imp Herrico iv.

ma, mandò Legati all'Imperatore due Cardinali, Lamberto Vescovo d'Ostia, e col titolo in San Stefano nel Monte Celio , e Gregorio , che haveva il titolo di Santa Angete. Questi conclusero agevolmente con Herrico la pace, & attaccando nel loro ritorno nella Chiefa di Laterano una tavoletta, nella quale questa pace scritta era, furono cagione, che ne nascesse subito tanta allegrezza nella Città, che non fi fentiva altro per tutto, che farfi festa. Ma Ruggiegiero Conte di Sicilia non fece molto andare quella allegrezza in lungo, perche ritrovandofene il Conte Guglielmoafs nte, fi occupò a un tratto la Puglia . Era Guglielmo partito d'Italia per andare à prender per moglie una figliuola di Alessio Imperatore di Costantinopoli, & avea partendo raccomandata al Pontefice la Calabria e la Puglia. Califlo adunque partendo per questa causa di Roma, se n'andò in Benevento. Di qui mandò il Cardinale Uso a Ruzgiero, che si ritrovava all hora in Calabria combattendo la rocca di Nicesoro, perche dovesse deporre l'armi , e lasciare l'impresa . Ma non volle Ruggiero obbedire mai cosa, che'l Papa dicesse, anzi più caldamente seguiva la guerra , dubitando , che se ritornato Guglielmo fosse , l'havesse impedito , e non fi fosse esso potuto insignorire della Puglia, e della Calabria. Si poneva il Papa in punto, per andargli fopra, quando in un fubito s'infermò, e con lui una gran parce de i Cardinali , e ne fù perciò forzato à ritornarsi in Roma . Con questa occasione Ruggiero, perche non era, chi gli ostasse, si fece age-

mar d'Iralia generale

in Roma pergli aiuti di terra Imprese di Bal dovino Rè di Gierufalem .

Baldovino è fattoprigione dagl'Infedeli. Veneria-

Infedeli al Zaffo.

volmente fignore di Calabria, e di Puglia. Et à questo modo Guglielmo Ruggiero ch'era stato sopra il suo accasamento ingannato , senza moglie, e senza stato si fi fa chia- ritrovò. E ritiratosi à viver in casa del Principedi Salerno, in breve senza he-Rè redi mort . Ruggiero tosto , che si vidde levato dinanzi quest'avversario , si fece Red'Italia chiamare. E Califto non più tosto si vedde sano, che raund Concilio in Laterano un Concilio di novecento Prelati , dove si concluse , e delibero , che co'l primo tempo si mandasse soccorso a'nostro, ch'erano in Soria guer. reggiando. Con la speranza di questo soccorso preso il Re Baldovino ardimento, fece fatto d'armi con Gazi, Re de Turchi, ch'erano nell'Asia mino-re, eli veniva con grosso essercito sopra, e lo vinse, e sece ancora prigione . La medesima fortuna hebbe co'l Re di Damaso , che ne veniva molto potente sopra Gierusalem, percloche sacendovi battaglia, lo vinse, e ruppe, ammazzando due milla de gl'inimici, e facendone mille prigioni Ma sopragiungendo Balac Re de i Parti, e volendo subito Baldovino, senz aspettar nuove genti, combattere, sì vinto con gran strage de i suoi, e non solamente vinto; ma fatto ancor'esso, e molti de i suoi principali prigione. Per la qual cosa

affretto Califto il foccorfo, dubitando, che per la perdita del Re Baldovino non andassero ancor tutti gl'altri nostri in rovina, tanto più , che ne faceva molta instanza Veramondo Patriarca di Gerusalem, e persona di gran santità, e dottrina. Mossi dunque i Venetiani dalla gloria, e dal premio, che loro s'offeriva, posero in ni in Soria ordine una gross'armata. Està questo nel MCXXI essendo lor Duca Domenico dan no una Michiele. Navigando i Veneti ani giunfero al Zaffo, ch'i Saracini di Babilonia roirà à gi- tenevano affediata da terra, e da mare. E facendo co'Barbari fatto d'armi . li vinsero, ne secero gran strage, e sciolsero l'assedio del Zasso. Dopò questo passarono sopra Tiro, ch'era già stata assediata un tempo, e la presero, ben che n in senza fangue Havevano già prima patteggiato i Venetiani, che si Tito pre- deste loro la metà di Tiro, e di Ascalone, se per opera loro si gudagnavano sa da Ve- Emanuele Imper. de'Greci, ch'era à Caloianni successo, invidioso delle tante victorie de Latini, ordinò a' Venetiani, che ricchiamassero a casa il loro Ca-

pita-

pitano dell'armata. Il qual' essendo chiamato obbedì : ma in questo ritorno tut- le Imper. to pieno di fdegno faccheggiò molte I(ole dell' Imperatore Greco nell' Arcipela- Greco. go , efù Rhodi la prima , poi Scio , onde tolfe il corpo di S Theodoro marti Corpo di re, e lo portò in Venetia, poi Samo, Metelino, & Andro. Prese Modone, San Theo-e la fortisco. Tosse à gli Ungari Tragurie, e lo sece a i Venetiani soggetto doro mar-Ne portò ancor seco in Venegia un sasso, sù l quale vogliono, ch'il Salvato tire porre nostro presto Tiro sedesse . Hora Baldovino , ch'era stato fatto dalli nemici tato à i prigione, riscostosi con un buon danaro, se ne ritornò in Gierusalem, e ne so- Venetiani. flentò per qualche tempo le cose de i nostri, che n'andavano ogni di al peggio, & in rovina . Ritrovandosi per questo Calisto alquanto quieto per cagione delle cofe esterne , creò dodici Cardinali , e rifece molte Chiese , ch'erano per l'an-

tichità rovinate. Rifarci le mura della Città, ricondusse alcune acque denero . e le rocche di Santa Chiefa fortificò . Fece molti doni d'oro , e d'argento a molte Chiefe della Città, comperò molti poderi, e gli donò à S. Pietro, & edificò in palazzo la Chiefa di S. Nicola. Ma perche non duraffe molto questa felicità, equiete l'Antipapa Gregorio, chiamato prima Bordino, volendo il nome di Pontefice mantenersi, di Sutri, dove, egli stava co'l favore, & ajuto d'alcuni Tiranni travagliava con continue correrie i Romani, & affaffinava quanti forastieri in Roma, per negotii, o per divotione andavano. Fatto dun- detto Greque d'un subito Calisto un'esercito, mandò avanti con quelli, ch'andavano gorio Anpiù alla leggiera, Giovanni da Crema Cardinale di S. Chrisogono, & esto se- tipapa tragui co'l refto, e combattendo vinfe il nemico, prefe Sutri, e posto Bordino so vaglia Ropra un camelo à guila di trionfante , in Roma fi ritornò . Fù Bordino lasciato ma . in vita : ma confinato nel monasterio di Cave . E Calisto , che non lasciomentre viffe, di far quanto feppe, e puote in servigio di Dio, e della Christia. armi frà il na Republica havendo tenuto cinqu'anni , dieci mesi , e sei giorni il Pontifica- Papa e l'-

to, morì a'tredici di Decembre, vacò dopo lui la sede otto giorni. Creò questo Pontefice molti Cardinali in più ordinationi ; ma si fanno i nomi folo di sedeci, de quali surono tre Vescovi, sei preti, e sette Diaconi, che

furono.

Guilbelmo . . . Ve Covo Card. Treneflino . Egidio ... Vescovo Card Toscolano. Matheo ... Velcouo Card. Albano.

Amico Iuniore. . . prete Card tie di Santa Croce in Gierufalem .

Gregorio . . . Romano prete Card. de Santi dodici Apofloli .

Pietro Borgognone , compatriota dt S. Bernardo , prete Card. tit. di S. Marcello . Hubero . . . prete Card tit. di S. Clemente .

Pietro figlinolo di Pietro Leone Romano di Diacono Card, de' Santi Cofma , e Da-

miano, fatto prete Card. di Santa Maria in Tranflevere . Grefcentio Romano di Diacono Card, di Santa Maria nuova , fatto prete Card, de

Santi lietro, e Marcelline. Stefano . . Card. nella Diaconta di S. Marta in Cosmedin .

Ionata Iuniore , Diacono Card. de i Santi Cosma , e Damiano. Gregorio. Diacono Card. de Santi Sergio , Bacco , Marcello , & Apulejo.

Angelo . . . Diacono Card . di Santa Maria in Dominica . Haimerico .. Diacono Card, di Santa Maria Nuova.

Matteo Romano, Diacono Card. di Sani' Adriano.

Giovanni Dauserio da Salerno , Diacono Card. di S. Nicolò in Carcere Tulliano .

Antipapa.

#### ANNOTATIONE.

Nel Papato di Califto II. fu fatto quella notevole pace, e concordia fra l'Imperio, e'l Papato in capo di forfe cinquant'anni , da che nacque frà Gregorio VII. & Herrico III. per lo conferire de beneficii, gran contesa, e discordia. Per questa pace l' elenioni de' Ve fcovi , e de gli Abbaii che fino à quel tempo à gl' Imperatori , & à i Re appartenevano , furono al clero , & a' monacirefe . Hora , per conchiudere Paccfrà il con l' Imperatore questa pace, vi mandò il Papa questi degnissimi Legati. Lamber-Papato, e to da Bologna Vescovo di Ostia ' che fu poi Honorio II Sassone de' Conti d'Anagni, I' Imperat. Gregorio de' Paperelij Romano, il quale, effendo all' hora Cardinale, fù poi Innocemio II. E si vede di ciò fino ad hoggi una pittura in una camera dell'antico palagio di Laterano con quetto feritto.

Ecce Califfus parriæ decus , honor , Imperiale . Nequam Burdinum damnat, pacemque reformat.

Fecero mentione di ouclta pace Corrado di Littenavo Abbate Vispergense nella vita di Herrico V. Guglielmo Tirio nel 13. capo del primo libro dell'aguerra di Soria . Othone Frifingense nel 16, cap, del settimo libro . Pandolfo Pisano nella vita di Papa Califto II. & altri molti.

## HONORIO II. PONTEF, CLXV-

Creato del 1124. a' 14. di Decembre.

Gerre di Soria.

Edeffa .



to prima Lamberto,nacque nel contado d'Imola ... & effendo Vescovo d'Hoflia, fù in quel tempo chiamato Pontefice, che fu dalle mani de Barbari Baldovino rifcoffo , & aggiunfe al Regno di Gierufalem Antiochia, effendo tutti coloro morti, alli quali di ragion quello flato toccava : Ma

T ONORIO II. chiama-

perche non fi poteva un così fatto Principato senza un capo tenere, ne diede la cura, e'l governo à Romando figliuolo di Guglielmo Duca d'Austria , chihaveva la figliuola del primo Boemondo per moglie. Rassettate a questo modo le cole del Regno, andò sopra il Re di Ascalone, che con un'essercito d'Egittii n'era venuto à travagliar. li il Regno, e con un fatto d'armi, che vi fece, lo vinfe, e cacciò a dietro ..

Baldovino Venne per fare il fom gliante: ma con maggior effercito Baldequano Rè di Dariscosso da masco: ma Baldovino in tre gran batraglie lo vinfe, e ruppe, & ammazzo conemici me pecore un gran numero di nemici. Ma ritornando ad Honorio, dico, che vince il Rè (e ben'era egli nato in ofcuro, e vil luogo, era nondimeno per li fuoi coflumi, d' Afcalo- e litteratura d'un tanto magifrato degno. Ma non fi loda molto il modo, co'l ne, e quel qual'egli hebbe quefta dignità , perche gliela diede l'ambitione d'alcuni più tolo di Daito, ch'il confentimento, & unione de'buoni . Percioch'effendo morto Califlo, masco. e trattandosi della nuova elettione, Leone Frangipane commandò a'Cardinali, che non dovessero fino in capo del terzo giorno creare il nuovo Pontefice, per

poter più maturamente deliberare, e secondo i canoni procedere : bench'egli. che era aftuto, e malitiofo lo dicesse per altro fine, clod, per potere in quel mezo disporre gl'animi di coloro, ch'havevanoà far l'elettione, perche totse creato Lamberto Pontefice Percioche il popolo aurebbe voluto, (e ne mottrava anfietà) il Cardinale di S. Strfano. Il che mostrava Leone Frangipane di voler anch'egliper pater con ogni artificio possibi le ingannare tutti, e nel suo volere recarli. Alcuni Cardinali , che dell'arte , dell'intention di Leone s'avviddero , perche non gli riuscisse il disegno si volsero à Teobaldo Cardinale di S. Anastasia . e creatolo Pontefice lo chiamarono Clemente . All'hora Leone non parendoglipiù tempo di menare la cofa in lungo perche vidde offeso per questa elettione il popolo, tosto à gran voce propose Lamberto, di cui dicevamo, e'l popolo, Scisma 22, e'l clero, e con la lingua, e con le mani questa elettione approvò. E perche nella Ronon mutafero coftoro parere, volle tofto Leone, che nelle Simie, che un man non mutafero coftoro parere, volle tofto Leone, che nelle Simie, che un mana Chie la loggo prefso la Chiefa di San Silvestro, fosse Lamberto pontificalmente vesti. to . Efe ben con quell'arti nel pontificato fi ritrovò, fù nondimeno poi da tutti salutato Pontefice. Egli veggendosi Papa, creò Cardinali alcune persone degne, delle quali poi in cose di molta importanza si servi. Questo Pontefice molto si diletto della familiarità delle persone preclare. Onde ritenne in Roma un certo Pontio Abbate di Clugni, ch'egli conosceva persona industriosa, & accorta . Amò ancor molto l'ingegno d'Hildeberto Vescovo Cenomacense . il quale sece poi Arcivescovo di Turone, perche in verso heroico, & elegiaco scriveva assai bene. In questi tempi visse Ugo di San Vittore, questo si suo co-gnome, la patria sù Parigi, e su eccellente dottore Parigino. Scrisse molte cole dottamente, come è il libro de Sacramenti, il libro delle sentenze, un libro in Dialogo, che lo chiamò Didascolo; un libro della cura dell'anima, un'altro dell'arti, e delle dottrine. Tutti questi letterati con tanta benevolenza Papa Honorio abbracciò, che non lasciò, che sare per honorarli, e dare loro grado di dignità : una cofa però nel suo tempo aecasco, che su assai mal fatta, e di pessimo esempio. Percioche sù denero Roma Arnolso eccellente predicatore fatto da'chierici à tradimento morire, perche la loro immodestia, e soverchia lascivia riprendesse, e la loro tanta pompa, & avidità nel cumulare danari : percioche proponeva la povertà di Christo, e l'integrità della vita à tutti, perche bene l'imitassero. Molti gentil'huomini Romani, come vero discepolo di Christo, e Profeta, lo seguivano, e lo lodavano al Cielo. Di che nacque ne to in Rogl'altri l'odio, lo sdegno, e la malevolenza fino à sarlo morire. Non si sà bene, se costui folse prete, o monaco, o heremita. Scrivono alcuni, che quest' liberanicaatto fommamente ad Honorlo dispiacesse: ma che non surono mai gl'autori di te riprenquesta tanta sceleranza ritrovati. Cred quello Pontefice in più ordinationi trenta Cardinali , de t quali tre ne furono troppe Vefcovi, fedici preti, & undeci diaconi, che furono.

morire à tradimen-

Arnolfo

Giovanni ... di prete Card tit di S Cecilia , fatto Vescovo Cardinale Hoftenfe . avidua del Corrado . . . di prete Card. di Santa Pudemiana fatto Vescovo Card. Sabinense , danato ,

che fu poi Popa Anaflagio IV.

Hilo . . . . Vefcovo Card . Tufculano . .... Conte .... Diacono Card di Santa Maria in Aquiro prete Card.tit.di S.Sabina. Mattheo . . . di Diacono Card. di C. Adriano fatto prete . Card. di S. Pietro in Vincola, tit. d'Eudofia.

.... prete Card. tit. di San ....

Gregorio . . . prete Card . tit. di S. Balbina.

Pietro ... prete Card di S Silvefiro, e Martino .

Gherardo del Caccianemici Bolognefe, prete Card.tt. di S. Croce in Gierufalem, che fu poi Papa Lucio II.

... prete Card. tit. di S.

Udalrico ... prese Card. tit. di SS. Giovanni , e Paolo , nel tit. di S. Pammachio. Pietro ... prete Card. tit. di S. Anastasia.

Anseimo ... prete Card. tit. di S. Lorenzo in Lucina.

... prete Card. tit, di S... Letifredo. prete Card tit di S. Vitale in Vestina.

Herrico ... . prete Card. tit. de SS. Aquila , e Trifca :

Iozelino . . . prete Card. tit, di S. Cecilia. . . . . prete Card. tit. di S.

Maeftro Ivo Francese , prete Card.th di S.

Stefano . . Diacono Card. di S. Lucia in Silice , d in Orfea .

Ruffico de l'Ruffici, Romano, Diacono Card. & arciprete della Chiefa de i SS. Apofieli 2... Diacono Card. nella Diaconia di S.

Hugo ... , Diacono Card. di S. Theodoro .

Macfiro Guido Castellano, di Città di castello di Toscana, Diacono Card. di S. Maria in via Lata, che su poi Papa Celestino II. ... Diacono Card. di S...

Alberto . . . Diacono Card nella diaconia di S:Theodore .

Tietro., Diacono Card, di S...
... Diacono Card, nella diaconia di S.

.. Diacono Card. nella diaconta di S.

Mattes ... Discone Card. 415.

Havendo Honorio ben retto il Pontificato 5. anni, 2. mefi. & 1. giorno morì a 16. 41 Feb. fid at tutti pianto, e nella Chiefa di S. Giovanni in Laterano coa ogni pompa poffibile le polto. Vacò la fede un di 1. Non sò che fi voglia dire quel marmo, dov'eli fuo nome fectito, e davanti la Chiefa di S. Praftede fi vede.

#### INNOCENTIO II PONT CLXVI

Creato del 1130. a' 17. di Febraro.



NNOCENTIO II. Roman, figliulo di Givanni Traflerere, tofto che fi vide Ponteñec, fi moffe conra Ruggiero figliuolo di un'altro Ruggiero Conte di Sicilia, perche opni forza faceffe di eccuparfi lo tlato di Puglia effendo già morto Guglia effendo già morto Gupillo di propio di concepta di antiglia di Roberto Guifcardo era mancaa. Si ritrovara Ruggiero

ch' crano accompagnato à San Germano, e gli amb con tanto impeto, e sforzo il Papa (opra, che incacciò di quel lungo, l'affeidò poi in Gallacio, dove Ruggler fiera ritiraro. In quello venendo Guglielmo Dura di Calabria congrofio el fercito, atraccò imbatteglia, vincendo, liberò dall'affeido i un padre, e fece prigione il Papa con tutti quel Cardinali, ch'eranoveno lui nel campo, Ma poco apprefio Ruggiero con maravigilo a modor fila liberò il Papa, e ci Cardinali. Il preche poi quano egi volle, dal Papa netenne, fuor che il titolo del

Ruggiero Con'e di Sicilia cobattuto dal Papa Pontefice prigione co' Cardinali, ch' erano feco. regno, che e con gran premii, e con promesse s'ingegnava d'ottenere. In queflo mezo Pietro figlinolo di Pier Leone potentifiimo cittadino Romano, fu per mezo di alcuni ribaldi creato Antipapa, e nominato Anacleto. Il qual pofe a Cacco le Chiefe di Roma, toltone à forzaquei tefori, che vierano, e maffi- Antipana mamente da S. Pietro, donde rubbo un crocifisto d'oro, e tante corone, che Scisma 21. appele quivi erano, ne cumulò tanto danaro, che ne traffe agevolmente fu- nella Chiebornandoli quanti scandolosi erano in Roma dalla sua parte. Perloche ritornan- sa Romana do Innocentio nella Città, e ritro vandola in modo piena di rivolte, che parea che ne dovesso nascer gran rovina , e la morte di molti da se stesso cedendo al tempo, in Pifa prima navigò, poi in Genova, e finalmemente in Francia. L'Antipapa Anacleto in quelto vedendosi levato dinanzi il suo avversario, in- in Francia. cominciò a subornare, e riconciliarsi più che poteva, gli animi di quelli, che haveano savorito Innocentio, e per tirarne della sua parte più sactimente Ruggiero, lo creò Re d'amendue le Sicilie. Innocentio celebro in Chiaramonte un Rupgiero concilio, nel quale dannò Pietro Antipapa con tutti i feguaci fuol. Poi fe po creato Rè ando in Orliens , dove visito il Re Filippo , dal qual sù con molto honorrice- d'ambedue vuto . E paffatone poi in Ciares, hebbe per camino Herrico Re d'Anglia in- le Sicilei contra , el'effortò con molte ragioni à dover prender contra i Saracini l'ar- dall' Antimi . Piegando poi nella Lotharingia ritrovò in Leodio Lotario , ch'era all'ho- papa . ra statoda i Germani creaso Re en'hebbe moke offerte, e promesse di dover ricondurlo ficuramente in Roma . Fatto poi nelle Città di Rhemi un'altro finodo le ne ritornò in Italia, e fattone un'altro in Piacenza se ne venne in Pifa : la qual Città co'Genoveli pacificò , ch'erano stati in contesa insieme . Imper. Fece anch'il Papa Arcivescovo il Vescovo di Genova, che soleva essere a quel di Milano loggetto, e li diede tre Vescovi di Corsica suffraganei con quel di fatta Me-Bobio. Fece ancor Arcivescovo Il Vescovo di Pisa, e li fece soggetti altri tre tropoli. Vescovi di Corsica con quel di Populonia. Lotario in questo ne venne in Italia con grosso esercito, e fatto intender al Pontefice quel, che sar si dovesse. fece due parti dell'efsercito, e ne venne in Roma. Esso occupando il Jani. Metropoli-colo entroda questa parte nella Città, & Innocentio passando à ponte Ma. Lothario molo l'Aniene se pe venne in Laterano, nesi vidde comparir l'Antipapa gia. Imper in mai, icui fautori furono da Lotario con gran destrezza placati, e fatti d'Innocentio amici. Ne resto però Lotario di far, ch'Innocentio per l'avvenire fosse dalli fuoi avverfarii ficuro. Volendo il Papa mostrarsi d'un tanto servigio grato perch'era già morto Herrico, incoronò dell'imperio Lotario, il qual poi subito se ne ritornò in Germania, per frenare i Leutici, che s'erano sevati sù . Il Papa celebrò in Pila un concilio per lo ben di S. Chiefa , & à difensione della fede Cattolica, e vi condannò di nuovo l'Antipapa Anacleto. Il quale in quefto tempo co'l favore, & ajuto di Ruggiero, e d'altri fattioli, e cattivi filevò di nuovo contra il Pontefice . Il perche Lotario havendo domati i Leutici, ne ritornò con essercito un'altra volta in Italia , & i Pisani cavarono nel medefimo tempo una potentissima armata in mare in favor del Papa. Onde fè & in Roma la parte contraria, e seditiola oppressa, e Ruggiero talmente,& in terra, & in mare travagliato, che lasciando quanto havea in terra ferma, fù in breve forzato à ritirarli in Sicilia . Giovanni Imperatore di Costantinopoli ch'era nemico di Ruggiero, quando questa tanta vittoria udi, mandò tosto i suoi Ambasciatori à Lotarlo, rallegrandosi, che cosi ben satta con questo com-mune nemicol havesse. Frà questi Ambasciatori era un Filososo, il qual volendo per via di dispute mostrare, che la Chiesa latina errava, per haver contra la forma del Coneilio Niceno, com'esso diceva (nel qual'era stato dichiarato, lo Spirito Santo procedere dal Padre) aggiuntovi, ch'ancor dal Fialiuolo procedelse , Bietro Diacono persona dotta , & arguta , e che con glit

Lothario Genova

Pifa fatta Roma in favore del-

Loshario. coronato. Imper. dal-

Lothario Imp.torna in Italia in

altri in questa disputa si trovava. Se i Latini , disse , si debbono dannare per havere aggiunto, che lo Spirito Santo ancora dal Figliuolo proceda, molto più si debbono dannare i Greci, che v'hanno giunto, ch'egli proceda dal Padre folo, poi ch'i concilio non disse altro, senon dal Padre . Sentendosi con questa arguta risposta quell'audace deluso, non passò più oltre nella disputa. Hora il Papa, che dubitò, che partito l'Imperatore non ritornaise di nuovo Ruggiero sopra i Luoghi, che souo in Terra Ferma, creo Duca di Puglia Rajnone, il qual'era un conte di Lothario, & era con alquante genti restato à queste

Puglia.

Duca di effetto in Italia . Eisendo poi l'Antipapa morto , e sepolto secretamente da i fuoi, perche erano ancor i fuoi Cardinali nella divotione del Papa venuti, mostrava la Republica Christiana di dovere quietarsi, quando alcuni seditlosi la inquietarono concreare in Roma alquanti Senatori, perche governassero la Republica Romana, & il suo stato. Mentre che il Papa à queste novità si oppone, e ne rauna un finodo, nel qual ordinò, che non havefse laico alcuno ardimento di usare violenza, ne fare a chierici oltraggio, s'infermò, e morì a'24. di Settembre, havendo retto 14. anni, 7. meli, e 8. giorni il Papato . E ta nel 1144.

> Creò questo Pontesce in più ordinationi quarantaquattro Card. sei de quali surono Vescovi, venti preti, e diciotto diaconi, ebe furono.

Guido Romano, Vescovo Card. Tiburtino . Alberto .... Vefc. Card. Oflienfe .

Stefano . . . Vescovo Card. Preneftino .

Omaro .... Vescovo Card. Toscolano .

Theodevino .... Vescovo Card. Portuense .

Pietro Romano, Vescovo Card Albanese. Rinaldo Campano de Conti d' Abruzzo , monaco Caffinenfe , prete Card. tit. di S.

.... prete Card. tit. dis.

Luca . . . . prete Card. di Santi Giovanni e Paolo tit. di Pammachio . Martino .... prete tit. di San Stefano in Celio monte .

Giuflo . . . . prete Card. di S. Pudentiana , tit. di S. Paffori .

.... prete Card. di S.

Stantio .... prete Card. tit. di Santa Sabina in Aventino .

Baldovino Francese prete Card tit. di S. . . . . che fu poi fatto Arcivescovo di Pifa . .... prete Card. tit. di S. Macfire Guide da Città di Caffelle , Tofcane , Diacone Card. di S Maria in via

Lat a fatto prete Card. tit. di S. Marco, che fu poi Papa Celeftino II. ... . prete Card. tut. di S.

Guido . . . . prete Card. sit. di S. Grifogeno. Pietro .... prete Card. di Santa Pudentiana, tit. di S. Paffore .

Gregorio .... prete Card di S. Maria in Transfevere , tit. di Califio , ch; fu poi Vescovo card. Sabinense.

.... prete Card tit. di S.....

Ubaldo Lucchefe Tofcano, di Diacono Card di S. Maria in via Lata fatto prete cardo tit di S. Praffede , poi Vescoro Card. Oftiense , e finalmente Papa Lucio III. .... Prete Card. tit. di S.

Rainiero . . . . prete Card. tit di S Aguila , e Prisca . Tomaso .... prete Card, tit. di S. Vitale tit. di S. Vossina . Roberio Pisano prete Card, tit di S.

Othone Romano, Diacono Card. di S. Gregorio in Velabro.

.... Diacono Card di S. Guido . . . Diacono Ourd. di Santi Cofmo , e Damiano .

Gui.

Guido Romano , Diacono Card. di S. Adriano . Boefo Romano , Diacono Card di S. Vito , e Modefto .

Ubaido Lucchefe , Tofcano: Diacono Card. di Santa Maria in via Lata pel prete Card .tit. di Santa I raffede .

Vaff. . . . Diacono Card di S Maria in Cofmedin .

.... Diacono Card. di S ....

Grifogano . . . . Discono Card. di S. Maria in Portico .

Gherardo .... Diacono Card. di S. Maria in Domenica . Ottaviano Romano Diacono Card. di S. Nicolò incarcere Tulliano , che fu poi Am tipapa Vittore IV.

.... Diacono Card. di S....

Guido Romano, Diacono Card. di S..... Gregorio Romano, di Transfevere, Nipote di Papa Innocentio II. Diacono Card.

di S. Angelo. .... Diacono Card. di S.....

Tierro . . . Diacono Card. di S. Maria in Portico.

Gievanni . . . . Diacono Card. di S. Adriano .

In tempo di queflo Papa, Anacleto Antipapa creò fette Cardinali, che furono dopo la morte di Anacletoc onfermati da Innocentio II.

Jonata Juniore di Diacono Card. d SS. Cofma, e Damiano fatto prete Card. tit. di S. Maria in Transfevere .

Giovanni ... prete Card, di S. Pudentiana tit. di S. Paffore .

Stefano .... Card. tit. di S. Lorenzo in Damafo .

Tietro . . . Card. tit. di S . Eufebio . Silvio Romano .... Diacono Card. di S. Lucia in Settifoglio.

Hermano .... Diacono Card. di S. Angelo. Gregorio . . . . Diacono Card. di S. Maria in Aquiro .

Non si sà se Innocentio ne creasse più delli sopradetti.

Fiorirono in quello tempo Gilberto Inglese di tanta dottrina, che su per la varietà delle discipline, ch'egli studiate haveva, chiamato Universale,& Amberto Arcivescovo di Rhemi in nulla a Gilberto suo maestro in eruditione , e dottrina inferiore . Quella opera , che fino ad hoggi si vede di moisaico nella volta di S. Marla in Trastevere .

#### ANNOTATIONE.

Che Innocentio II, fuffe Romano figlinolo di Giovanni . & nato in Traffeyere . ¿ cofa affai chiara. Ma ch'egli fuffe della famiglia di Papa, ò di Paparefi,da un antico publico marmore fi cava, che fino ad hoggi fi vede in Roma nella picciola Chiefa di S. Giacobo in Traftevere fatta dal Cardin. Cincio fuo nipote, come dallo firitto fi cava, che ivi in una tavola di marmo fi legge. E che questa famiglia fusse quella, ch'è hoggi nobiliffima in Roma, e la chiamano de Mattei, io mi perfuado da questo, che negl'istromenti ansichi di questa famiglia, quelli che sono hora de'Mariei, ivi fono de Paparelli chiamasi. Et è quelta mia opinione confermata, che la famiglia de'Mattei viene di Traftevere, & non molto l'arme di questa samiglia da quelle sell' antica de'Paparcsii differiscono. In questo tempo il popolo di Roma incomincio a far ti eletti da guerra co'popoli convicini come sono i Tiburtini , 1 Tosculani , gli Albani , 1 Pre- Romani nestini , eglialiri di terra di Campagna. E finalmente in capo di cinquant'anni con per il gola rovina di Tuscolo hebbero queste guerre fine. Hora con l'occasione di queste guer- verno delrefù tolso ad Innocentio II. ch'amava anzi la pace, che la guerra, il governo della la Città.

Ohtà . e fu contra fua voglia creato un nuovo corpo , à form di Republica , elemgendofi del Pordine equatre alcuni Senatori (con Confoli, come il Palatina, e'i Vo-larertano vogliono, ) & un Patritio, che fosse come capo de gli altri, come alcuni piudici . ad essempio de Romani antichi . Et in queste controversie il popolo di Roma efsendo come ribelle al Pontefice, ifcommunicato, fu primieramente del jutto dall'electione del Pontefice; escluso, & à poco à poco anche i principali del clero . fin che fu questa electione à Cardinali foli rimelsa . Il primo Papa, che fuse fenza inservento del popolo el erro dopò la morte di questo Innocenzio, fu Celestino II Si cava da un libro ancico fenza il nome dell'autrore, ch'è nella libraria di Vaticano, da O cone Frinfingense nel 18.e 21.e 35 lib.delle fue hiftorie, & dal primo lib.degefti dell' Imperatore Federico nel 27. & 28.che folamente quella cofa dell'elettione socca.

## CELESTINO II, PONT, CLXVII,

Creato del 1142. a'22. di Settembre.



ELESTINO II chiamato prima Guidone . e nato in Toscana in Città di Castello, che vogliono, che fosse chiamata da gl'antichi Tiferno, essendo Gardinale di San Marco, fù per un generale fentimento di tutti in luogo d'Innoc. creato Pontefice . e fd in quel tempo . ch' effendo morto il Re Baldovi-

no in Soria, Fulcone Conte d'Angioja, e genero di Baldovino, pigliò il Regno Gerofolimitano, e col valore di due fuoi figliuoli ga-

Rè Gierufa cede a Bal. dovino .

gliardamente un tempo lo difefe . Percioche effendo venuti a correre sù quel di Antiochia i Turchi, che nel golfo del mare di Perfia habitavano non folamente Fulcone vinfe , e ruppe , ma anche ne tagliò da tre milla a pezzi , & altrettanti ne se prigioni . Mosso dal dispiacere di questa rotta Alaf Turco con un'ajuto , che hebbe di Babilonia , passò so sopra Edessa Città della Mesopotamia , e chiamata Arach da gli Hebrei , la quale haveva già Baldovino Edefsa havuta da Gottifredo, il fratello. Efù presa questa Città, e saccheggiata prefa da crudelmente da barbari , che fecero tutti quelli morire , che non volfero negare la fede di Christo, e violarono donne nobilistime, e principali sù l' Altare di San Giovan Battiffa , che sapeano effere da'nostri religiosamente

Barbari . con fomma divotione tenuto . Ma non sò a che modo Fulcone mentre che si faceva grosso, e nuovo apparecchio di gente, seguitando nella caccia un lepore, mentre che troppo fretotofo. & incauto gl'è fopra, cadendogli il cavallo fotto mori . E li successe nel regno Baldovino il figliuolo, che su il terzo di questo nome .

> Cred quefto Pontefice in una ordinatione fola quattordici cardinali . fette de i queli furono preti, e fette diaconi, che furono. Gilberto . . . prete card . co'l tit. di S. Marco . Guido .... prete card. di S. Lorenzo in Damafo.

.... prete card. tit. di S.

Ni-

Nicold ... card. tit. di S. Chiriaco . Manfredo ... card. tit. di S. Sabina .

... prete card. tit. di S.

Ariberto .... prese card. tit. de Sant'Anaftafia . Phetro .... Diacono card. di S. Maria in Pertico .

... diacono card di S....

Giovanni ... diacono card. nella Diaconia di Sant' Adriano .

.... diacono card. di S....

... diacono card nella Diaconia di S....

Affaldo . . . diacono card. nella Diaconia di Sant' Euffacbio .

Mori ancor Celeftino nel quinto mese del suo Papato a gl'otto di Marzo, e so in Laterano sepolto. Fù in una cosa sola selice, che in tutto il suo Pontificato non si senti seditione. Il che credo io, ch'avvenisse per la brevità del tempo, ch'egli si Papa.

#### LUCIO II PONTEF CLXVIII.

Creato del 1144. a' 12. di Marzo.



LUCIO Secondo Bolognefe, e figituolo di Alberto,
prefe in quei tempo il Pontificato, che venne in Italia la
nuova della rovina di Edeffa. Queffa e quella Città,
nella quale, come nella Sara Scrittura fi fegge, mando
Tobia il figliuolo a Gabelo,
e la quale tida Thadado Apofiolo convertita alla fede
di Chrifto, e nella qual ador-

Edessa.

na delle reliquie di San Tomaso regnò quello Abagaro, che scrivendo al Salvator nostro, meritò d'haverne per le mani di lui risposta. Quando Bernardo Abbate di Chiaravalle, e per fona di gran fantità, e dottrina intefa questa perdita, e strage de i nostri, tolfe impresa di animare, & essortare per lo bene della religione Christiana, e con metti, e con lettere tutti i Principi dell'Occidente, perche prendeffero contra i Saracini la Croce . Il che con effetto caldamente effequi Perloche Corrado Suevo , ch'era dopo Lothario flato eletto Re de'Romani , fi fece ferivere in questa militia di Christo. Mentre che si sa nella Francia & nella Germania apparecchio per passare in Soria , Ruggiero , che vedeva i Pontefici altrove volti , fe ne ritornò potente in Italia , e vi ricuperò in breve , quanto già perdutó vi havea, senza chi ritrovar gl'ostasse. Per la qual cosa accresciuto d'animo, e di forze, passò con un' armata in Africa, e ne travagliò in modo il Rè di Tunisi, che lo ssorzò à chiedere la pace, e darli per haverla, il tributo ogn'anno, il qual tributo per trenta anni continui si pagò. Hora havendo Corrado satto un grosso essercito di huomini , che volontariamente presero con lui la Croce e ne passò in Costantinopoli . & essendo con prieghi , e con promesse di Emanuele

Corrado faito Imp. và in Soria

ng and Card

vagio .

Eman. Imperatore de'Greci quasi ssorzato, paísò tosto in Iconio, dove il prometteva Imp. mal- colui dover mandare vettovaglie, e quanto faceva dibifogno all'efsercito. afsediò . e battagliò anche fieramente un tempo quella Città , ch'è naturalmente. e per industria humana era molto forte. Ma havendo quell'Imperatore scelerato fatto mischiare con la farina il geiso, su cagione, che mangiando i nostri di questo pane, ne morifsero in breve tanti, che senza potere ce la di buono fare, turono sforzati à ritornarfi nella Thracia adietro . Hebbe ben quella impresa tanto di buono che'l Re Beldovino riprefo animo, con questo foccorfo, che se Asalone alpettava, prese finalmente a forza Ascalone, che haveva tenuta assediata

righala da gran tempo, havendo poco avanti edificata l'antichillima Città di Gaza, che Ghriftia- era dal nemico stata abbandonata aff uto . Hebbe ancora di più il medefimo Baldovino ardimento d'andare incontro a Satrapi de'Turchi, che la contrada di Gierico travagliavano, & in una battaglia ammazzò, come vogliono, da cinque mita di questi barbari. Diede ancor cosi gran rotta a Norandino Capitano dell'essercito di Damasco, che n'era sul'Contado di Gierusalem venuto a far danni, che poco mancò, che non entra sero i nostri co nemici, che fuggivano dentro Damasco . Ma ritorniamo à Lució Pontefice , che non restava in quello mezo di far quanto era necessario per quella impresa. Crederei io, che eali grandiffimo defiderio havefse, che Gierufalem fi ritenefse da'noftri, per esser stato già Cardinale, col titolo di Santa Croce in Gierusalem, la qual Chiefa egli quasi di nuovo rifece. Per suo ordine si rauno nella Francia un sino-Ballardo do d'alcuni Vescovi, & Abbati contra Ballardo Filosofo Peripatetico, e di gran dottina, ma ch'in aleune cofe della fede non fentiva bene. Coffui elsendo con efficaci ragioni in presenza del Re Lodovico convinto, non solamente si disdiffe, e muto parere, ch'ancora si vesti monaco, e se ne andò poi con alcuni suoi discepoli à viver in luogo deserto. E Lucio nell'undecimo mese, e quartode-

hereetco.

rano sepolto.

cimo giorno del suo Papato mori, a'25. di Febraro, e fu nella Chiesa di Late. Cred queflo Tontefice in una ordin tione quattordect Cardinali , de quali uno fu Vefcovo, fette preti, e fei Diaconi, che furono.

Guarino . . . Romano , Vescove card. Prenestino . Ubaldo . . . prete card tit di S. Croce in Gierufalem .

Hugo... prete card tit. di S. Lorenzo in Lucina . Giulto Romano prete Card. tit. di S. Marcello , fu poi Vefcavo card Prenefitno.

.... prete card. tit. di S .... Guido ... prete card di S. Pudentiana tit. di S. Taflore.

Uvillano ... prete card tit. di S. Stefano in Celio monte. Bernardo Romano prete card. tit di S Clemente . Ridelfo Diacone card di S. Luca in Settifolio.

.... Diacono card dis. Maria in Tortico.

Bernardo . . . Dircono card di S ...

. . Diaconocard. di 3. Lacimo Bubo Romano, diac. Card. di S. Marla in Cofmedin, che fu poi Tapa Co Left. III.

#### EUGENIO III PONTEF CLXIX.

Creato del 1155. a'27. di Febraro.



E derenio III Pifano ... eletto già monaco da S. Bernardo, e fatto Abbate di S. Analtagio, fù nella Chie- Il Papa và fa di S. Cefario creato Pon- in Francia tefice. Percioche non effendo i Cardinali d'accordo nella creatione di un di loro , Motli dallo Spirito fanto elestero Eugenio, che conoscevano effer persona santiffima. Egliche vidde i Romani fare grand'instantia , e

minacciar ancora', perche fuffero i loro Senatori confermati , fe ne fuggi di notte ne'Sabini accompagnato da l'Cardinali, e nel monasterio di Farsara su confectato. Facendo poi poco conto delle minaccie de Romani, a tale i Sena- Rè di Fratori flessi ridusse, che chiedendo la pace rinonciarono il magistrato. E ritore sia và in nando in Roma quando intefe, che i Romani dissimulatamente si erano ricon- Soria. ciliati con esso lui, dubitando di qualche inganno, sen'andò in Tiveli, esù in questa fuga da Romani con sactte, & altre arme perseguitato. Passatone poscia in Pisa navigò in Francia, dove animò, & effortò molto il Re Lodovia co all'impresa contra Turchi, e Saracini oltre mare . Et essendo Lodoviso an Rèdi Sicidato, e giunto col luo essercito in Collantinopoli si ritrovò non meno egli dall' lia assalea i Imp. Emanuele ingannato, e tradito, che già Corrado di Svevia fi fosse. Pere luoghi delcioche elsendoli lalciato perfuader a menarne in fragione afpra l'elsercito per li l'Imp. Gredeferti della Soria, a così fatta necessità si ritrovò, che sù sforzato a ricondur co fi con l'essercito stanco , e lacero per la penuria , e disagl , del camino senza I Venetiafar cofa alcuna nella Città d'Antiochia Il perche Ruggiero di Sicilia , ch' ni ajusano era ad Emanuele inimico, paísò con un'armata fopra la Grecia, eli tolfe lo Imper. l'Ifola-di Corfù , Corintho , Thebe , e Negroponte . E (arebbeco) mede- Greco. fimo impeto passato sopra Costantinopoli, se i Venetiani, che comparvero Lodovico nel mar loro con felsanta galere interrotto quello difegno non gli havefsero . Rè di Fra-Navigo adunque Ruggiero per volonta di Dio neele marine dell'Afia . Era in cia fattoquello tempo partendo Lodovico Re di Francia poco, lungi dal porto di San Si- prigione da mone per passar in Palestina, stato fatto prigione dall'armata de Saracini. I Saracini, e Sopragiungendo qui adunque Ruggiero assano ad un eratto questi barbari, liberato da e li vinfe, e liberò il Re Lodovico con tutti i fuoi. In questo l'armata Ve. Ruggiero metiana, che favoriva l'Imperatore Emanuele, ricupetò turti que ino. Rè di Sici-ghi, ch'haveva. Ruggiero lafciato Lodovico di Francia nel Zeffo, paf. lia. fo fopra Costantinopoli, e sù gl'occhid Emanuele pose i borghi della Città inrovina, e passò vittorioso tanto oltre, ch'il palagio isteiso dell'Imperatore combatte, e colle di sua mano nel giardino regio le poma. Ma ritornandone poi tutto ifpenfierato in Sicilia , s'incontrò con l'armata Venetiana , che bene infrutta, & in punto veniva, e combattendovi perde venti galere delle sue . & con gran fatica suggendo si salvo . In questo unite insieme le genti loro Corrado , Lodovico , e Baldovino , pafsarone con ogni sforzo foprat

#[sediata ftiani .

malco. 1152.

aquedotti lotteranei portata gran copia d'acque , che tutta la contrada irriga-Armata no , fù fatto tutto quel luogo mirabilmente fertile. Paffando un folo e piccio-Venetiana lo fiumicello presso le mura della Città, fa da una parte una linguetta di terdà una rote ra, nella qual i nostri accamparono, e ne potevano da questa parte vietar 1º ta al Rè acqua a'nemici, ch'erano dentro. Ma a persuasione d'un certo Asirio, al qua-Ruggiero . le haveva il Re Baldovino gran fede, trasferirono i nostri da questa parte all' Damasco altra opposita della Città il campo , dicendo costui potersi meglio la Città battagliare da quell'altra parte, che era men forte . Non furono più tosto partiti da' Chri- i nostri, ch'occuparono gli inimici costo quella linguetta di terra, e sì la fortificarono, che vieta vano a'nostri l'acqua, e le vettovaglie. Veggendosi adunque Esercito de traditi, e morir di fame, e di sete, finalmente non senza gran confusione, & i Christia- vergogna fasciarono i nostri l'assedio, & ne ritornarono Baldovino in Gierusani si sban- lem, Lodovico, & Corrado in Europa, nel mille centocinquantadue, con da, e leva perdita di un gran numero di foldati, che per varii casi perirono. In questo era dali" afse- Eugenio venuto in Roma, animati ch'hebbe, e chiamati all'impresa di oltre dio di Da- mare i fedeli, e v'era stato con gran benevolenza, e pompa ricevuto. Egli ricuperò Terracina, Sezza, Norba, e la Rocca di Fumone, ch'erano state da varii tiranni occupate. Et essendosi poi ritirato in Tivoli per ricrearsi , poco Papa ricu- appresso vi morì a gl'otto di Luglio, havendo otto anni, quattro mesi, e venti pera alcu- gicrni governata la Chiefa, e fu con molta pompa portato in Roma, e fepolto ne Cinau- in San Pietro, e per suo ordine, & à sue spele su riconcio, o su rifatto il portiturpateli . co di S Maria Maggiore . come dal titolo , che ivi fi legge , fi può conoscere .

> Creò questo Pontesice in più volte ventitre Cardinali, due de quali surono Vescovi undici preti, e dieci diacont, che furono. Hugo .. . Vescovo card. Officese , e primo di Veletri . Fra Nicolo di Malveschiria, Inglese , Monaco , & Abbase di S. Ruffo apprello Valenza dell'Ordine Ciffercienfe, Vefcovo card. Albano . Giordano Orfino , prete card. de Santi Gabinio , e Sufanna . Ottaviano Romano, di diacono card di San Nicolò in carcere prete card, tit. di S. Cecilia, che fu poi Antipapa Vittore IV. Aftaldo . . . . prete card tit, di S. Aquila . e Prifca . Rolando Pamparo Senefe prete card. tit.di S. Marco.che fu poi Papa Aleffandro III. Corrado .. . prete card. tit. di S Stefano in Celio monte . Giovanni Paparo Romano prete card. di San Lorenzo in Damaso. Giovanni Conte d'Anagni prese card. tit. di S. Gio: e 1 aolo. Cinthio ... prete card di San Lorenzo in Lucina . Henrico Pisano prete card. tit. di S. Nereo & Achilles.

> Rolando Pamparo Senese, diacono card di SS. Cosma, e Damiano, indi prete card di San Marco. .... diacono card. di S Giovanni . . . diacono card. di Santi Sergio , e Bacco .

Herardo . . . diacono card. di Santa Maria in Vialata . Hilprando Craffo Bolognefe diacono card di S. Euflachio. Maefiro Otone, da Brefcia, diacono card. di S. Nicelo in carcere Tulliano. Bernardo . . diacono card di Santi Colma , e Damiono .

Raimondo .... diacono car d. drS Maria in via Lata.

Giovanni di More ... prete card di S Silvefiro, e Martino. Guido vifano, prete card. tit. di S. Chrifogono.

Si ...

SI. . Monaco, & Abbate nel Monafterio Sublacenfe , Diacono Card. di S. Maria in Domenica . Guido da Crema diacono Card. indi prete Card tit. di S. Califio.

# ANASTAGIO IV PONT CLXX.

Creato del 1153. a' 10. di Luglio.



NASTAGIO IV. Romano, figliuolo di Benedetto, & Abbate di San Ruffo di Velitre fù essendo Cardinale Creato Pontefice in quel tempo, che Alfonso Re di Spagna, ritornando dall'impresa di Gierusalem morì, e li successe Sancio il figliuolo nel Regno, il quale morendo poco appreiso nella guerra, ch'egli per la fé di Christo fece in Arabia, heb-

be Ferdinando suo fratello successore. Hora havuto Anastagio il Papato, dobò un bel palagio presso S Maria Rotonda. Egli havea ancor in animo di fat molt altre cofe si alla dignità della Chiefa appartenenti, come per ornamento della Città, ma la vita breve gliela interruppe. Riccardo di San Vittore illu-Brà il fuo tempo, nel qual coftui vise; percioche fu Riccardo eccellente dottor, e scrifse gravemente molte cole, e tra l'altre un libro de Trimtate . Fece tore huoanche molti sermoni al popolo non men dotti, che eleganti. In questo tempo quali tutta Europa fenti gran fame , & Anastagio non restò mai di dar in secreto, e palese à i poveri il lor bisogno, Ma egli morì a'due di Decembre, tenuto, ch'hebbe la dignità Pontificia un'anno, quattro meli, e ventiquattro giorni, e fù in una tomba di porfido dentro S. Giovanni in Laterano sepolto . Nel suo tempo vogliono alcuni . che facesse Gratiano il decreto, Pietro Lombardo il libro del le Sentenze, e Pietro Comestore l'historia ecclesiatica.

Riccardo

Creò questo Pontefice otto Cardinali, uno de quali fu Vescovo, quattro preti, etre Diaconi, enon si sà ne il nome, ne il titolo d'alcuni di loro, solo si sà, che'l primo fu Vescovo Sabinense.

#### ADRIANO IV. ADRIANO IV. PONTEF. ČLXXI.

Creato del 1154. a'5. di Decembre.



DRIANO IV. nglefe fù da Eugenio creato Vescovo d'Albano , e Cardinale, perche effend o flato mandato à predicare in Norvegia, havea recata quella Provincia alla Fede vera di Christo . Morto poi Anastagio, fù Adriano creato Pontefice , & effendo tentato da i Romani alle volte co prieghi , alle volte con minaccie, ch'havesse voluto rila-

Arnoldo fciare a i Confoli il governo della Città , costantissimamente loro lo negò . E perche il clero facea istanza, ch'egli andasse in Laterano a consecrarsi, stecte faldo ancora, ediffe non volere prima andarvi, she Arnoldo da Brescia heretico, & il qual'era prima stato condennato da Eugenio, non si uscisse di Roma . Di che sdegnato il popolo assaltarono sù la via sacra il Cardinale di Santa Pudentiana , ch'andava al Papa , e li diedero due ferite . Si sdegnò forte

Guglielmo di quest'atto Adriano , e n'ifcommunicò il popolo , ne volle assolverlo mai . Rè di Sici- finche non fù Arnoldo cacciato dalla Città , & i Confoli lasciarono il magilia succede strato, e resto libero al Pontefice il governo di Roma. In questo mezo Gugltelmo Re di Sicilia, ch'era a Ruggiero successo, occupò il borgo di Benevenal padre, e to , & in campagna di Roma Caperano, e Bauco terre della Chiefa . Il perche sdegnato il Papa, scommunicò gravemente quel Re, & assolvette dal giuguerra alla ramento i fuoi vastalli, perche più facilmente ribellare si potesfero. Era siato in questo tempo Federigo Svevo creato Imperatore, il quale fe ne venne com-Chiefa.

Federigo un'effercito in Lombardia . Et affediata Tortona , che recalcitrava all'Impe-Svevo Im- rio in capo di certo tempo la prefe a forza . • E tofto poi con maravigliofa celerità per. passa si drizzò alla volta di Roma. Il Papa, che si ritrovava all hora in Viterbo, per con elser- dovere tenere falde nella devotione di Santa Chiefa le terre circoffanti , visitò in Orvieto, e cività cattellana . E conofcendofi inferiore all'effercito , che Fecito derigo menava seco, tento per mezo de suoi Legati la pace. Et havuta, gli Lombarusci incontra su quel di Sutri . L'Imperatore tosto, che lo vidde , smonto da dia, e poi verso Rocavallo, e come vero Vicario di Christo lo saluto. Venutine poi in Roma di compagnia, mentre, che'l Papa dentro la Chiefa di S. Pietro ornava Federi-Federico

co della corona dell'Imperio, stando le porte della Città chiuse, perche tumul-Imper. in to alcuno fra i Romani, & i Germani non nascelle, venne per il Ponte di Sant' Angelo la plebe Romana armata sopra i Germani, e n'ammazzò in Vaticano Roma dal molti. Ulcì a questo tumulto l'Imper. efatto entrar tosto l'effercito, che pe' Tumulto pratidi Nerone accampato era , fecerifirare i Romani à dietro , occidendo-Papa.

in ne , e facendone prigioni molti . Finalmente placato a i prieghi del Papa l'Im-Roma nel- peratore lasciò i cattivi liberi via . Volendo poi all'usanza andarne in Laterano la corona- di compagnia, e non potendo fenza pericolo di tumulto farlo, perche vedeva. tione di Fe, no il popolo in arme, fen andarono alla Magliana, e qui passato il fiume derico, per la Sabina, e per il Ponte Lucano passarono in Laterano, e l'ordine della folennità feguirono , & effettuarono . In quello mezo il popolo di Tivoli ven-

ne da se stesso a darsi in potere di Federico. Il quale come intese essere quella Città della Chiefa, nel medefimo punto ad Adriano la refe, e non molto appresso poi nella sua Germania si ritornò . Il Papa à i prieght de i Baroni della Puglia paísò a Benevento, e con la prefenza fua fola ricuperò da Guglielmo la maggior parte del Regno. In questo venne per barca prima in Ancona, poi per terra in B:nevento Paleologo nobilissimo Greco, & Ambasciatore del suo Im- Paleologo peratore Emanuele, e dono da parte del fuo Signore al Papa cinque mila libre Ambafeia. d'oro, egli offerse ancora di dover a sue spese cacciare Guglielmo d Italia, se li tore dell' dava per questo tre Città maritime in Puglia. Quando Guglielmo hebbe di ciò Imp Greco novella . si sforzò di movere il Papa à pietà, e li promesse di dover non sola- al Papa. mente restituirli quanto havea alla Chiesa tolto, ma di donarli ancora altre cose, edi tenerne a freno i Romari ribelli di Santa Chiesa, se gli dava il titolo di Red'ammendue le Sicilie. Il Papa non puote ciò fare, perche alcuni Cardinali vi repugnarono. Per la qual cola idegnatofi Guglielmo, entrò con mal'animonella Puglia co'l suo effercito, e la pose d'ogni parte a ferro. & a suoco. Paffate poi fopra i Greci, & i Pugliefi, ch'erano presso Brindisi accampati, vi foce battaglia , e li vinse . Onde tosto la Puglia , e Terra di Otranto segli arrefe. Sdegnato il Papa co i Gardinali, perche opposti si sossoro alla pace, ch' esso sare intendeva, tosse Guglielmo in gratia, e li diede il titolo del Regno Guglielmo delle due Sicilie, fattoli prima giurare di non dover far cola, che la Chiefa Ro- piglia mol. mana offendelse. E rassettate a suo modo le cole, se n'andò in Orvieto, e fù il te Città in primo Pontefice, che quetta Città habbitalse, & ornalse. Elsendone poi ad Puglia, & instanza de Romani ritornato in Roma, & essendo travagliato da Consoli, ch' è dal Papa ogni sforzo facevano, per riponere la Città in libertà, se n'andò in Arignano, dichiararo dove poco appresso morì il primo di Settembre, e fù nel quarto anno, e deci- Rè dell'umomele del fuo Papato. E lasciò in gran riputatione lo stato di S. Chiesa. Per- na, e dell' che fortificò molte Castella presso al lago di S. Christina , e sece quasi inespu- altra Sicignabile Radicolano, ch'è hora de Senesi. Ricardo monaco di Clugni lodato lia.

molto da gl'altri scrittori scrisse con elegante stile l'historia di questi tempi . Fà

il corpo d'Adriano portato in Roma, e sepolto in S. Pietro presso al sepolero di Fece queflo Pontefice due ordinationi di Cardinali, nella prima creò due Cardinali Diaconi, che furono.

Buondi ... Diacono Card. di S. Michele Arcangele.

Papa Eugenio.

Bofo Inglefe, Diacono Card. di Santi Cofma, e Damiano.

Nella seconda ordinatione creò ventidue card. quattro de quali furano Vescovi, dieci preti, & otto Diaconi, che furono.

Ubaldo da Lucca , Tofcano , di prete card tit. di Santa Praffede , fatto Vefcovo card. Oftienfe, e Velitrenfe, che fu poi Papa Lucio III.

Giulio . . . prete card tit. di S. Marcello, poi Vescovo card. Trenestino . Bernardo ... Vescovo card. Portuense , altramente di Selva Candida .

Valtero ... Vefcovo card. Albano.

Hilibrando Craffo Bolognese, di Diacono card. S. Euflachio, fatto prete card di

Buondt . . . di Diacono card di S. Angelo , fatto prete card, tit. di S. Grifogono . Bofo Inglefe, di Diacono card. Santi Cofma, e Damiano, fatto prete card. tit. dt S. Pudentiana.

Uberto . . . prete card tit. di \$5. Aquila, e Prifca. Ugo ... . prete card. tit. di S. Croce in Gierufalem .

Giovanni prete . . . . card. tit. di S. Anaffafia .

Alberto di Mona, da Renevento prese card. tit. di S. Laurenzo di Lucina, che fu poi Papa Gregorio VIII.

Gu.

Guglielmo ... prete card. di S. Pietro in Vincola tit. di Eudofia . Guido da Crema, prete card. di S. Maria in Troftevere, tit. di Calido, e Giulio.

.... card. tit. di S. Alberto ... Diacono card. di S. Adriano.

Ardicio Revoltella Milanese , Diacono card. di S. Theodoro . Bonifacio... Diacono card. di SS. Cosma, e Damiano. Cinthio Romano , Diacono card. di S. Adriano .

Pietro . . . Diacono card. di S. Euflachio .

Giovanni Buzzuto Napolitano, Diacone card. di S. Maria in Portico.

Gregorio . . . Diacono card. di S. Uvilelmo Cittadino, & Archidacono di Pavia, Diacono card. di S . . .

ALESSANDRO III.

PONT. CLXXII. Creato del 1159. a' 5. di Settembre.



Senele, figliuolo di Ranuccio, si dopo la morte di Adriano da ventidue Cardinali, che li diedero le voci creato Pontefice, ancor ch altritre Cardinali creassero Ottaviano Cittadino Romano, e Cardinale di San Clemente, il quale chiamarono Vittore . Il perche na-

LESSANDRO III.

cque scisma. All'hora dubitando Alesfandro, che que-

Vittore Antigapa

Scifma 14. fte rivolte non andaffero foverchio avanti con la rovina della Chiefa, mandò f nella Ro- fuoi Legati all'Imperatore Federico, che teneva all'hora affediata Gremona mana Chie e lo prego, che havelse voluto con la fua auttorità quelle feditioni fopire . Al che rispose Federigo, che ne dovessero ammendue i Pontefici andare in Pavia, deve anch'egli andato farebbe, per intender, e riconoscere quelle differentie . Quando Alessandro questa risposta intele, se n'andò tosto in Anagni, & Ottaviano occupò Segna. Sdegnato Federigo, cheil Papa non havesse obbedito, mando due Vescovi ad Alessandro con ordine che Cardinale, e non Pontefice chiamando lo citassero al Concilio. Alessandro ributtà e cacciò via questi Vefcovi, i quali tosto se n'andarono à ritrovare Ottaviano in Segna, e lo menarono con esso loro in Pavia, perche havesse l'Imperatore havuto chi ad Alessandro opporre . Federigo raunato un Concilio , confermò Pontesice Ottaviano , e adoratolo con le ceremonie solite meno sopra un bianco cavallo per

Federico la Città di Pavia . Mosso Alessandro da questa ingiuria , che gli si faceva , Imp. favo- e fattili prima benche indarno, ammonire ; iscommunico Ottaviano, e Ferifce l'An- derigo , scrifse à tutti i Principi del Christianesmo , mostrando quanto si sufse con ragione mosso à ciò sare . Ritornando in Roma nel secondo anno del tipapa. fuo Papato , vi ritrovò molti contrafti, per havere già l'essercito di Federigo occupato tutto lo stato di Santa Chiesa fuori , ch Orvieto , & Angni . Per la qual cofa Alessandro , perfuadendogliclo ancora Filippo Redi Francia, imbarcatofi in Terracina sopra un legno, che a questo effetto li mandò

Gu.

Guglielmo Ré di Sicilia, se ne paísò nella Francia. E qui facendo in Chiaramonte un Concilio, viilcommunico tolto, l'Imperatore, & Ottaviano; mentredette cole in Europa passavano, essendo morto Baldovino III. in Gierusa. Francia lem . prese tosto Almerico suo fratello quel Regno , perche senza capo ritrovan ove fromdosi in luoghi così einti da i Barbari d'ogn'intorno non ne incorresse la qualche munica 1º calamità. E rassettate le cose del Regno alquanto passo sopra l'Egitto, dove sa Imp. e l' cendo giornata con Dragone Capitano dell'efercito nemico, spargendo gran fan- Antipapa gue de Barbari lo vinse, & assedio Alessandria, che Tiracino fratello del Sol- Almerico dano, e Re de i Saracini havea occupata a tradimento . Hora gli Aleisandrini , Re di Gieche non potevano più al lungo l'assedio soffrire, e d'altro canto non havrebbono rusalem voluto diventare a i Christiani suggetti, si diedero con questa conditione in po- succede à tere d'Almerico, che cacciato il tiranno Tiracino, in poter del Soldano loro Si- Baldovino gnore li delse . Havuto adunque Almerico un gran danaro dal Soldano , quella 111. Città firefe. Intefo poi, che costui con fraude andava, e li mandava il danaro Alessan-in lungo passandogli sopra l'assediò dentro la Città del Cairo. In questo Federidria d' Ego in Italia saceheggiò Tortona, spianò Milano, donde credo, ch'all'hora RI- gitto assedolfo Arcivescovo di Colonia i corpi de'Magi nella sua Chiesa trasferisse, e tra- diata dal vagliò incredibilmente Cremona . Il perche uniti infieme i Veronefi , Vicenti- Rè di Gieni , Padovani , e Venetiani , temendo ciascun di se stelso si risolvettero di non rusalem, e dare più altramente a Federigo ajuto, mentre a quel modo rovinava la Lombar- prefa, Cajdia. Acceso adunque di sdegno Federigo; passò con fellone animo sopra Veroro assediana, per battagliarla; ma udito del soccorso dell'altre Città, ch'a i Veronesi veto dal Rè niva, si ritirò in Pavia, e con Oratori e con lettere il Re di Francia essortò, che per tor via dalla Chiefa lo scisma dovesse menare seco Alessandro nel Concilio, dove prometteva dovere anch'elso co'l suo Vittore andare, & in Divione un luogo dove' l fiume Savo la Francia, dalla Germania divide. Questo luogo sù destinato al concilio, e nel quale rassettate , ch'hebbe il meglio , che puote , Fe- gran danni derigo le cofe d'Italia co'l fuo Ottaviano andò accompagnato dal Re di Scotia . e da quel di Boetia, e da una gran copia di gente armata Ma perche Alessandro diceva, non volere a quel Concilio andare, ch'elso bandito non havelse, & il qual haveva egli già incominciato in Turone; tutto colerico Federigo, e minaccaevole se ne ritornò in Germania mandandone Ottaviano in Italia con penfiero di dovere tosto seguirio. Ma essendo questo Antipapa in Lucca morto, fà tofto in fun luogo Guido da Crema creato: Romani creando Confoli quelli, che erano amici, e fautori d'Alefsandro lo chiamarono tofto in Italia, E venutoper barca prima in Sicilia, poi in Roma, vitu con gran festa, e piacere ditutti tolto. Con la venuta d'Alessandro in Italia si posero i popoli della Lombardia in gran speranza di libertà . Onde nel MCLXV. ne presero l'armi contra Federigo, che troppo crudelmente regnava, e presero ad un tratto alcune forrezze. Federigo se ne ritornò con grossssimo elsercito in Lombardia, e senza far danno alcuno contra la speranza d'ogni huomo, passato il Pò se ne venne sù quel di Bologna. E divifo l'essercito una particella mandò in Lucca per sicurtà dell'Antipapa, ch'ivi era, co'l resto dell'essercito ne passò sopra Ancona, E tenutala un tempo assediata, l'hebbe in suo potere finalmente. In quello le Città confederate della Lombardia fecero capo in Milano, e lo fortificarono, e per esser contra Federigo più potenti, toisero nella lega il popolo di Lo- Lombardi già nemico de Milane G. Ma era nato a Federigo un maggior verme nel cuo re. Percioche essendo Guglielmo Re di Sicilia morto, Emanuele Imper de i Federigo. Greci mandò i suoi Oratori al Papa, promettendogli un grosso essercito contra Dimandà Federigo, edi dover unire la Chiefa Greca corrla Romana, s'egli fofferto ha dall' Imp. velse, che l'Imperio Romano già nell'Occidentale, & Orientale, divisoriunito Greco al di nuovo fi folse. Non è afsai chiaro quello, ch'à queffi Oratori risposto fulse, Papa.

di Gieru-Federigo Imper. fa

Ancona alsediata e prefa dall" Imp. Federigo.

Legadi

percioche il Papa all'hora nella guerra, ch'eta frà i Toscolani, & Albani, e Romani si ritrovava. Veggendosi i Toscolani, & Albani aggravare soverchio da i Romani ne datii , che li pagavano , alzando le corna fi rifentirono . Di Rom. rot- che siegnati i Romani, ancorche'i Papa vi reclamasse, n'andarono sopra i Tofu da Tof- colani a gran schiere . Il Conte Rainone cacciato già da Ruggiero dal Ducato di Puglia havea in questo tempo la Republica de' Toscolani in governo . Et escolani . fendo nelle cole militari esperto havuti seco i Germani , ch'in Nepi , e Sutri

erano, diede così fatta rotta a'Romani, che dall'hora in poi non hebbero forze di difensarsi nella Città non che d'uscire a trav agliarne il nemico suori . All' hora Federigo tolta quinci occasione di vendicar l'ingiurie, ch'esso diceva ha-Roma ver da Alessandro ricevute, se ne venne d'Ancona in Roma. Et accampato assediara , ne'prati di Nerone , tentò di entrar per forza in Borgo : ma ne fù da'familiari e combat- del Papa costantissi mamente tenuto à dietro . Il di seguente havrebbe attaccato tuta dall' alla Chiefa di S. Pietro fuoco, fe a questa furia quelli, ch'havevano della Chiederigo.

Imper Fe- facura, proviito non vi haveilero. Il Papa, che nel palazzo di Laterano non si teneva molto sicuro, e li pareva d'havere di hora in hora i Germani sopra, fe ne fuzgi, e ritirò nelle case de i Frangipani presso al palladio. Udito Guzlielmo Re di Sicilia, e figliuolo del gran Guglielmo il pericolo grande, nel qual il Papa fi ritrovava, li mandò tofto due buone galere con una quantità di danari perche salvar si potesse. Prometteva Federigo al popolo di Roma la pace con questa conditione, che de due Pontefici deposto l'uno, eleggasse l'altro, che Papa Ales- tosse più degno giudicato. Alessandro, che ben conosceva, che tutta questa

fandrofig- pratica in suo danno era , parti di notte di Roma . e suggendo si salvo, venendone prima in Gajeta, poi in Benevento . Federigo fù dalla pefte, che cresceva . cacciato di Roma , perche parimente egl'huomini , egl'animali perivano. Egiunto nella Lombardia, gli si fecero incontra le Città della lega con un' essercito. E suggendo sempre studiosamente la battaglia, ehe gifera con molta

istanza offerta, se ne pasto in Alemagna . Partito che su d'Italia, le Città confederate a communi spese edificarono in gratia del Papa appresso al Taro non dria di lunghi da Rovereto la Città d'Alessandria , che così dal nome del Pontifice Lombardia chiamarono; e qui vi fecero da tutte loro venire ad habitare una colonia di quindeci mila huomini, a i quali compartirono il territorio, e i luoghi della Città, dalla I ega per farvi edificii . Ei Romani , che non s'erano della rotta havuta dimenticade i Lonti, partito, che viddero Federigo, presero Albano à sorza, e lo spianarono. gobardi. Havrebbono fatto anche il medefimo à Toscolani, se il Papa non gli havesse spaventati, e rattenuti con minaccie, e sommuniche. Mandò di nuovo l'Im-

peratore Emanuele altri suoi Oratori in Roma à sar promettere maggior cose che prima, s'il Papa fosse condesceso alle sue domande. Ma Alessandro fece questa risposta, ch'egli non voleva riunir quel, ch'i suoi maggiori à studio separato havevano. In questo mora l'Antipapa Guido da Crema nella Chiesa di Giovanni S. Pietro, nella qual ancora con una groffa guardia di Federico fi stava. Fù in fuo luogo da alcuni feditiofi creato Giovanni Ungaro Abbate di Sirmio, egià Ungaro infame per surto. A costui il Conte Rainone, che temea per la rotta già data Ambaicia. à Romani, confegnò Tofcolano con patto ch'egli à lui desse all'incontro Mondel tefiascone. Ma non tù Rainone in Montefiascone da quel popolo accettato, ne Rè d' In. i Toscolani l'Antipapa soffrirono, ne Rainone ritornando in Toscolano vi fa tolto dentro. Il perche se ne passò tosto in Veroli, dove era il Papa, e cedenal Papa.

doli tuttele ragioni, che esso in Toscolano havea, glie le dono. I Toscolani Tomafo medefimamente per un publico decreto chiamarono Aleffandro, & in poter di di Contur- lui li diedero. Qui diede il Papa udienza à gl'Oratori del Re d'Inghilterra, che vennero ad iscufar il Re loro, il qual si diceva che havesse cospirato nella morte del Brato Tomaso Arcivescovo di Contubia. Non dando il Papa così facil-

me n-

ma.

edificata

Аппрара ehilterra.

bia,

mente fede alle parole de gli Oratori, mandò due Cardinali con amp a potellà in Inghilterra, perche diligentemente del fatto s'informaffero Il Re, per honorar questi Legati, sasciò l'Impresa, nella qualquella invernata occupato si ritrovava, & andò ad incontrarli in Normandia. Hora esfendosi questo negotlo discusso, a questo finalmente si venne, che perche non ben costava nel fatto il Re Herrico del giuramento si purgò, e promesse dover far penitenza per la morte di quel Santo huomo, ancor che innocente ne fosse, solamente perche parve, che con la gara, e con l'odio, che in vita li mostrò, havesse quasi occasione alla morte di lui donata. Promise di più anche di mandar 200. soldati pagati per un'anno à fue spese à guerreggiare in Soria contra infedeli, e di dover effo tre anni con ogni sforzo possibile con barbari guerreggiare, & disensare nel fuo regno la libertà ecclefiastica, e di non opporfi alle appellationi fatte alla corte Romana. Per queste cose, che egli colgiuramento confermò, meritò di haverne dal Papa per se, e suoi successori il titolo di quel regno. Onde se ne osfervò, poi che tutti i Rè d'Inghilterra dal Pontefice Romano le ragioni di quel regno riconoscono. Hora il Papa havendo gran tempo travagliato per vivere con Romani in pace, si conduste finalmente à dir loro, che esso non voleva altro che delle cose sacre impacciarsi, e I governo delle altre cose della Città sosse il toro, e perche ne ancora questo otteneva, si usci di Roma, & andossene in Segna, dove ascoltò i Legati, che ritornavano d'Inghilterra, & inteso de i miracoli del Beato Tomafo, lo canonizò, e lo pose nel numero de gl'altri Santi . Federigo in questo ritornando per lo passo di Moncenisi in Italia, pigliò à tradimento Secutia , ela rovino. Diche spaventati gl'Astegiani in potere di lui fi diedero. E tenne quattro meli l'Imperatore affediata strettamente Alesfandria, & hebbe da gli affediati, che gli ufcivano del continuo fopra, di molto damno. Onde stanco lasciando il giorno di Pasqua l'Assedio, se ne venne in Pavia. Dove traponendo il Papa la fua auttorità, fi tratto della pace d'Italia, del Papa alla quale vennero volentieri i Venetiani, per haver altrove con l'Imperatore de Greci che fare. Percioche haveva Emanuele co i bacini infocati tolta la vista ad H errico Dandolo Cittadino Venetiano, e mandato a lui dalla Signoria per Ambasciatore . Assediando in questo il Re Almerico la Città del Cairo, e sperando di poter prenderla, con un gran danaro, che ne hebbe, lasciò l'assedio, da e sopra Ascalone si mosse. Ma poco appresso ancora da questo luogo parti, si nuele perche li mancavano le vettovaglie, come perche vedeva stanchi del lungo tra- Almerico vaglio i soldati. E ritornato à casa, poco sopravisse, e lasciò à Baldovino il fi- sapra'l Cai gliuolo il regno. Il qual Baldovino, se ben fà stranamente leproso, governò non- ro Baldodime no con gran coltanza, & prudenza il regno. Alessandro, quando li parve vino isi, di veder in pace, e quiete Italia, creò alla nuova Città d'Alessandria il Vesco. Rè di Grevo. E fu nel 1175. Ma non paísò molto, che ritornato con grofissimo effercito rusalem . Federico in Italia, la pose ad un tratto tutta sossopra. Ma i Milanesi con l'ajuto de i confederati con spesse battaglie talmente lo travaglia ono, & assissero, che mancò poco una volta, che non fosse Federigo istesso essendozli ammazzato il cavallo fotto, anch'effo morto, e vi morirono molti Paveli, e Comafchi, che seguivano la parte dell'Imperatore. Et il Papa privò il Vescovo di Pavia della dignità del pallio, e del portare della Croce, per esfersi con Federigo accoftato. I Bironi di Federigo, credendo, che queste rotte, e perdite avveniffero per lo perseguitare della Chiesa, che l'Imperatore facea, li fecero publicamente intendere, ch's'egli non fi riconciliava tofto co'l Papa, e non lasciava così ingiusta guerra, se ne sarebbono essi ritornati in Germania. Mentre che questa pace si ritrattava in Italia sù in luogo di Norandino Re de Suacini , che mori, creato il Saladino Cavaliero di gran valore. Il quale prefo, e morto in battaglia il Red'Egitto, aggiunse tosto al suo regno el'Egitto, e la So-

Inghilterra fa feudo della Chie fa. Concede il Papa il governo Roma ài Roma-

> Federico Imp. 10rna in Italia danni

Herrico privato de

Saladine ria. Paffando poi fopra i Christiani, non v'hebbe simile successo. Perche se ben vinfe nella prima battaglia presso Ascalone, sù nondimeno nella seconda presto Tiberiade da Baldovino vinto. Rifatto poscia l'esercito, passò sopra l'fatto Rè imperatore Emanuele, ch'era entrato nella Cilicia. E fingendo di fuggire, lo de i Sara- traffe in un imbolcata, ch'havea posta frà certe valli, e qui lo vinse, e se prigione, e lo lasciò poi con questa conditione, che tosto quanto havea nell'Asia acquittato li rilafciasse. Era già Papa Alessandro, per conchiudere la pace d' Italia, passato in Venetia, dove anche Federigo venne, e sù la porta di San

Imp. Gre- Marco li baciò il piede. Andatine poi all'altar maggiore, qui lunga hora fopra co prefo il negotio della pace parlarono, la quale fù il di feguente, come s'era defiderada Saladi- ta, conchiula. Dopò questo l'Imperatore chiesto combiato dal Papa si parti, e fe ne venne prima in Ravenna, poi in Bertinoro; la qual terra, per la com-

Paga A- modità del luogo havea deliberato di ritenerfi; quando a prieghi del Papa filessandro nalmente alla Chiefa la refe. Parti anche da Venetia Alessandro con tredici gain Venetia lere del Rè Guglielmo, e quattro di Venetia, al cui Principe per l'honore, e conclude fervigio, ch'havea daila Signoria ricevuto, fece molti doni, e d'alcune dignipace tà, & infegne ornò. Navigò il Papa in Siponto, e fmontato a terra passò à con l'Im- Troia prima, poi à Benevento, per lo passo di San Germano si conduste in A. per. Fede- nagni. E poco appresso in Toscolano andò, e cominciò a trattare con i Romani di dovere torre affatto da Roma il magistrato de' Consoli. E perche per esferfigià con cinquanta anni questo magistrato invecchiato, parea molto diffici-

le a poter torsi del tutto, perciò pattegiarono, e promifsero i Romani, che non potessero questi Consoli eletti dal popolo il soro magistrato essercitare prima ch'al Pontefice giurafsero, di dover efser alla Chiefa Romana fedelissimi, e di non do ver mai trattare cola, che fosse per nu ocere in qualche modo alla dignità Pontificia. Conchiuso à questo modo, ne venne la terza volta il Papa in Ro-Accordo ma, e gli uscirono per honorarlo, e fargli sesta tutti i principali della Cirtà incontra. E celebrò tosto in Laterano un Concilio, si per moderare, e frenare i costumi troppo licentiosi della corte, come ancora per victare sotto pena di icommunica, che non havesse alcun'ardimento di portare in terra d'infedeli ne ferro, nè arme, nè legna. Quasi in questo tempo morì l'Imperatore Emanuele, e lasciò l'Imperio ad Alessio il figlipolo, dandogli Andronico per sucore, il qual per alquanti anni governò con molta prudenza, e lealtà l'Imperio, e co'l

Sinoda Lateranê-Papa Alessandro ul.

Papa & i

intorno al

governo di

Romani

Roma.

suo consentimeto diede anche Filippo Re di Francia Agnese sua figliuola al garfe fatto da zonetto Alessio per moglie . Baldovino Quarto di questo nome anch'egli , per provedere anzia tempo alle cofe del regno di Gierufalem, diede per moglie Sibilla (ua forella à Guglielmo Marchefe di Monferrato cognominato Longospada, e cavaliere nelle cose militari eccellente, giudicando, chese fosse occorso il bisogno, havrebbe Giuglielmo con gli altri Principi Christiani potuto egregiamente loccorerlo. Alelsandro in quello dopo tanti, e cosi affidui travagli, quando pareva, che dovesse da queste tante perturbationi tiranniche quietarsi, mori in Roma à i ventifette d'Agosto, havendo governata vent'un'anno, e dicinove giorni la Chiefa, e tolti dal mondo quattro Antipapi scismatici, per le cui seditioni, e rivolte su per pericolare la navicella di Pietro Creò questo Pontefice in più ordinationi 32. Cardinali, e può effere, che ne creaffe più. Ma s'hà notitia folo di questi, de i quali sei surono Vescovi, 15. preti, & undici Diaconi, che furono.

> Theodevino . Vescovo card. th di Portuense, e di Ruffina . Herrico . . di prete card. tit di Santi Nereo , & Acchilleo , fatto Velcovo card. Al-

.. Vefcovo card. Prenefino .

Rer -

. Bernardo Vescovo card. Preneftino dopo l'antedesto .

Pietro ... Vescono card . Toscolano .

Giovanni Conte d'Anegni, di diacono card. di Santa Maria in portico , prete para, tit. di 5, Marco .

Theodoro ... prete card. di S. Vitale tit. di Vestina .

Teodino, o Theobaldo ... prete card, tit. di S. Croce in Gierufa hm.

Pietro ... prete card tit. di S. Lorenzo in Damafo . Gregorio . . . prete card di S. Marco .

Manfredo ... prete card. tit. di S. Cecilia . Pietro ... prete card tit. di S. Chrifogono .

Bibiano ... prete card. tit. di S. Stefano in Celio monte .

Laborante . . . dia:onocard. de Santa Maria in Portico , fatto prete card tit. di

Santa Maria in Traffevere. Rainiero ... prete card di SS. Giovanni , e Paolo , tit. di Pammachio .

Pietro ... prete card. tit. di S. Lorenzo in Damafo .

Arduino ... prete card. tit. di S. Croce in Gierufalem . Pietro ... prete card, tit. di SS. Gabino, e Sufanna .

Matteo ... prete card tit. di 5 . Marcello . ... card. tit. di S

Giovanni Conte d'Anagni , Diacono card. tit. di S. Maria in Tortico.

D . diacono card di S. Giorgio al Velo d'Oro . Laborante .. . diacono card. di S. Maria in Poetico .

Pietro ... diacono card di S. Maria in Aquiro .

Rainerio . . . diacono card di S. Giorgio in Velabro , detto altramente Raino . Maefiro Gratiano, diacono card. di S. Cofmo, e Damiano. Matteo . . . diacono card. di S. Maria Nuova .

Bermardo . . . diacono card. di S. Nicolò in carcere Tulliano.

Deodato . . . diacono card. di S. Adriano . V ... diac card. di S. Euftachio.

V. . diac. card. di S. Michele Arcangelo.

#### ANNOTATIONE.

Lo scisma d'Alessandro Terzo, edi Vittore quatto, e de i successori loro con le eaufe .onde nascelse , alsai accurata , ediffusamente è scritto da Redenico canonico Frisingense nel secondo libro, ò pure quarto dell'historie, ch'egli aggiunse à quelle d' Otone Vescovo Frisingense dal 14 capo fino al 70. E Giovanni Prete di Cremona,e l' Abbate Vipergenie, & un Cappellanno di Papa Alefsandro Terzo, che vissero in quefto tempo, E fù questo scisma cagione, ch'escluso affatto il clero, & il popolo dal l'elettione del Pontefice, a iCardinali foli quefto atto fi rimetteffe . E ne fu all'hora primieramente, per evitare gli scismi futuri, fatta da questo Alessandro Terzo, nel con- perche l'concilio di Laterano la Legge dei due terzi de i Cardinali, che co i votiloro a quest' elettione concorrono . La qual legge fù fatta nel 1179. E secondo questa formula fù del Ponte. Lucio Terzo primicramente creato, come da un breve del medefimo Pontefice, che ho fice fi ri. chiaramente fi vede . M à nou mi pare d'uscire dal mio ordine, se porrò qui un breve metresse catalogo de i Pontefici Romaniscritto in versi latini da un certo Nicolò Maniacutio solo à i canonico regolatore di Laterano, ch'in questo tempo visse a Papa Alessandro Terzo, Cardinali. e che sa molto à propositoper gli nomi veri , & ordine de i l'omefici , & a conferma-re molte altre cole , ch io hò di sopra tocche , e l'hò carato da un'antico archivio della Chicla di Laterano, & èquello nella lingua nostra.

in chi.

Se brami di saper fino a di nostri de i Pon- I paffati Pontefiei dirollo . Fù prim 1 Pietro al gran Papato affunto: verfi, anti- E con lui Lino , Cleto , e poi Clemente; Ne si sà, se sù quarto, o pur Secondo, Poi Anacleto, indi Evaristo, e poi Alessandro, & a lui successe Sisto. Indi il Greco Thelesforo v'hà loco, Segue pol Higinio, & Aniceto, e Pio, Sotero, & Eleuthero, e poi Vittore. E Theforino, e'l martire Califto. Vengono dopò questi Urbano, e Marco. Pontiano, & Antero, e Fabiano. E con Cornelio viene Lucio Primo: Stefano è Papa poi , Sisto, e Dionigio. Un Romano Felice, & Eutichiano, E dopo loro un Cajo, e Marcellino, Marcello, Eufebio, Milciade, e Silvellro. E Marco, e Giulio, e Liberio, e Felice, E Damafo, che fu del clero un specchio. Và Liberio in esilio, e gli succede Felice, ch'al martirio e tratto, e morto, Onde è Liberio rivocato, e a lui. Il buon Damaso poi succede, come Gieronimo alla fua Cronica scrive . Vien poi Siricio, e poi fegue Anastagio. A cui succede poi Papa Innocentio. Zolimo, Bonifacio, e Celestino, Sifto, e Leon, cosi eloquente, e dotto. Segue Hilarico, Simplicio, e Felice, Pelagio, & Anastagio, e dopo questi Simmaco, Hormifda, e'l buon Giovanni Papa,, Agapito, Silverio, e poi Vigilio, E dopo lui Pelagio, indi Giovanni, Benedetto; Pelagio, e'I buon Gregorio, Che fù lucerna della Chiefa fanta, Indi Sabiniano in Blera nato. E un dopò l'altro poi due Bonifacil ... E Deodato, e Bonifacio Quinto. Honorio, Severino, e quel Giovanni .. Gh'e frà beati: Teodoro, e Martino, Che, come leggo, hebbe contra i Grecia. A questi aggionge Eugenio, e Vitaliano,. Deodato con Domno, el Siciliano, Agathone, e Leone Papa Secondo, Benedetto, Giovan, Conone, e Sergio, Giovanni festo, e del medesmo nome Un'altro, che se Roma alma, e gioconda... Sifimo di Giovan nato in Soria. Vien Costantino poi, vien poi Gregorio A cui il terzo Gregorio, e Zaccaria, Stefano, e Paolo, Collantino fegue ::

Un'altro Stefano anco, & Adriano; Un Leon Terzo, e poi Stefano Quarto; Pascale, Eugenlo, e Valentino Papa . Gregorio Quarto, e Sergio, e Leon Quarto, Benedetto, Nicola, & Adriano, Giovanni Ottavo di sì gran dottrina . Martino, ch'ebbe sì pochi anni il manto. Poi Adriano, e di Adriano figliuolo, Stefano Quinto, edopô lui Formolo. Indi hebbe Bonifacio il manto grieve . Stefano lefto poi , Indi Romano , Cui Theodoro, e dopò lui successe Giovanni Nono, Benedetto, e Leo . E Christoforo , e Sergio , & Anastagio. Lando, Giovanni Decimo, e Leone, E Stefano, e Giovanni un'altro Leo. Dopò il qual fegue Stefano, e Marino, Agapito, Giovanni, e Benedetto Chiamato Quinto, &, un Leon con lui. Giovanni appresso, Benedetto, e Domno E Bonifacio, e un'altro Benedetto E dopò lo Giovanni Quartodecimo. E del medelmo nome altri due tall . Gregorio Quinto, e poi pure un Giovanni. Silveftro, e due Giovanni un dopo l'altro. A questi Sergio Quarto, e Benedetto, E Giovanni Vigetimo van dietro. E un altro Benedetto ; e a quel Giovanni E di Decime nono il nome dietro. Silveftro fegue con Gregorio pol, E con Clemente Damafo, e Leone; A cui fuccede poi Vittor Secondo. Stefano Nono, e Benedetto Decimo. Con questi và Nicola, e d'Alessandro. E Gregorio, Vittore, e'I buono Urbano. E Pascale, Gelasio, indi Calisto. Honorio poi, che ornò il luogo di Pietro. E dopo lui Innocentio, e Celestino. E Lucio, che perche degno di lui Non era il mondo, ci fà tofto tolto. Eugenio Terzo, e poi il Quarto Anastagio. Et Adriano, & Aleffandro, il qual. Degno, ech'in ognletà viva il suo nome.

#### LUCIO III. LUCIO III PONTEF CLXXIII

Creato del 1181. a' 29. d'Agosto.

poter con una non minore sceleranza mantenersi nella tirannide, fece in breve morire tutti quelli principali, de i quali poteva per il valor loro temere. Estendo in questo merto in Gierusalem Guglielmo Longa spada, e volendo perciò

Androniço Imper. Greco icelerate . e pettido.



UCIO III. notato di nobile famiglia in Luca , prese con un commune conficato nel tempo, ch'Andronico tutore del fanciullo Aleffio, cacciati via i Latini, che questo fanciullo favorivano, e fatto affogare in mare il medelimo Alellio, mentre che andava con una barchetta à spasso s'insignori del l'Imperio de i Greci . E per

Baldovino alle cose di suo nipote provedere, rimaritò Sibilla con Guido da Lufignano, che dalla famiglia de i Pittavi discendeva, e con questi patti gliela Guido da diede, che dovesse Guido dopo la sua morte governare in nome di Baldovino fuo nipote il regno, finche ad età perfetta lo vedesse, e poi gli restituisse il regno. Le quali cose tutte con l'auttorità del Pontefice s'essequivano il quale giudicava

importare molto a'Christiani il ritrovarsi i Prencipi dell'Asia stretti, e d'amore-Papa fcae-volezza, e di parentado infieme, perche meglio alle forze de Saracini, e de ciato di Ro Turchi havessero poturo ostare. Ma mentre, ch'egli s'ingegna, e co'i favore ma per vo. d'alcuni Cittadini sa ogni sforzo, per levare affatto di Roma il nome de i Con-ler annui. soli, si cacciato dalla Città, & a suoi sautori, che surono presi, si tolta la lare il no- vita . Sentendoli il Papa con tanta acerbezza oltraggiato ; ne rauno in Verona me de i dove si condusse, un Concilio, dove molto la tanta infolenza, e superbia di Romani bialmò , & effortòtutti i Principi del Christianesimo à dover soccorere i nostri , che per mantenere in Asia l'honore di Christo fe ne ritrovavano del continuo in eccessivi travagli . Percioche mosso il Saladino dalla discordia , e seditioni, che frà i nostri Principi vedeva, se ne venne à porre il contado di Gierusalem in rovina. Ela discordia de'nostri era questa. Fù per sua molta superbia deposto Guido Lusignano dal governo del regno, edifignato totore di Baldovino Beltramo Conte di Tripoli . Onde stava à termini la cosa ; che parea , che d'hora in hora si dovesse venire all'armi . Non restò il Papa , e con lettere, e con messi di loro ricordare, e persuadere, che poste le lor gare da parte, tanto al nemico oftaffero, finche novo foccorso loro d'Europa andasse. E già essendo à quest'essetto venuro Heraclio Patriarca di Gerusalem prima in Verona al Papa, e poi in Francia al Re Filippo, fi ponea un gran numero di foldati in punto per dover paffar in Soria. Ma Guglielmo Re di Sicilia, volendo dell'Imperatore Andronico vendicarsi per quello, ch'havea costui à i Latini

Guglielmo fatto, ne passò molto fuori di tempo con un effercito sopra la Grecia, e ne pose RèdiSici- perciò ogni cosa in volta. E prese à forza Salonichi Città della Macedonia, e lia afsalia travagliando per varie vie altre molte Città della Grecia, e della Tracia, altre la Grecia. à forza ne prese, altre saccheggiò, senz'haver mai Andronico ardimento di mparirvi, c ome colui, con cui, e Dio, egl'huomini fi ritrovavano irati,

per haverne molti fatti morlre, e più affai mandati in efilio . Forzato dunque da quessa necessità il popolo di Costantinopoli chiamò dalla Morea all'Imperio un certo Isac di sangue reale, il qual vinse Andronico in battaglia, lo fece prigione, efe con varii cruciati morire. Per la morte d'Andronico, eper la pace, fatto Imp. che fra Guglielmo, & Isaac segui, facile cosa era al Pontefice persuadere con promesse, e con premit al Re Guglielmo, che passasse anch'egli in Soria in foccorso de'nostri . Ma mentre , che vanno , e vengono à quest'effetto molti mesti, il buon Lucio in Verona mori, tenuto ch'hebbe quattr'anni due mesi, e di Novemdiciotto giorni il Pontificato, e sù con gran pompa nella Chiesa Gatedrale di bre quella Città davanti all'altare sepolto. E perche non si dimenticò mai della patria fua , l'ornò , mentre visse , di molte dignità. E frà l'altre cofe ottenne dall' Imperator Federico, con cui pacificamente viste, che non potestero i Toscani altra moneta, che la Lucchele spendere, come i Longobardi spendevano quella di Pavia sola con l'effigie dell'Imperatore. Percioche havea già prima il Papa riconciliati con l'Imperatore i Longobardi, Scrive Tolomeo da Lucca, ch'in Comeloquesto tempo fiorirono Pietro Comestore, che scrive l'historia del testamento re, Abbate vecchio e del nuovo, e l'Abbate Gioachino in Calabria, che fù dotto, e fil- Gioachie mato molto nell'arte del predire, che fotto certe ambagi, e figure effercitava , no. e mostrava altrui.

Conpoliaize.

Pierra

#### ANNOTATIONE.

Questo Lucio nacque in Lucca di una nobile famiglia chiamata Accingola . Et essendo nel terzo anno del suo Papato cacciato di Roma per una seditione dal Senatore, e non da i Confoli, come scrive Platina, se ne venne in Verona patria mia, ch'era all'hora affai florida , per farvi un parlamento de i Principi Christiani . Ma vi motì, evi fù nella Chiela Catedrale con questo titolo sepolto.

Luci Luca dedit tibi ortum, Pontificatum Oftia, Papatum Roma, Verena mori. Et Verona dedit tibi lucis gaudia, Roma Exilium , curas Offia , Luca mori .

I quali versi non dicono altro in effetto, se non ch'egli nacque in Lucca, su Vefcovo di Oftia, Pontefice Romano morì in Verona, A costui successe Urbano Terzo. che fu da i Cardinali in Verona eletto, e mort in Ferrara. Onde fu in suo luogo eletto Gregorio Ottavo, che visse poco, e su in Pisa dopo lui eletto Clemente Ter-20. Si cava dallebolle de i medefimi Pontefici, ch'hò io cavate dalla libraria di Vaticano. Creò questo Pontefice in una fola ordinatione ventiun Cardinali due de i quali furono Velcovi nove preti, e dieci Diaconi furono.

Theobaldo ... Vescopo card Offiense, e Velitrense.

... di Maguntia, Vescovo Card. Sabinense.

Uberto ... prete card. di S. Lorenzo in Damajo . Rido!fo Nigello l'isano, prete Card. tit. di SS. Apostoli l'

Albino . . prete card. tit di Santa Croce in Gierufalem . Maestro meliore Francese, prete card. tit. di SS. Giovanni, e Paolo.

... prete card. tit. di S.

Giovanni Monaco , Abbate Dolenfe , prete card. tit. di S. Martino a' monti . ... prete card, tit. di San. . .

... prete card. tit. di S. ...

... prete card. tit. di S. ...

Bofo Francefe .. . Diacono card. di S. Michiele Archangelo . Gherardo .. Diacone card, di Sant' Adriano.

Ottaviano ... Diacono card di Santi Sergio . e Bacco . Martello . & Apuleia . . diacono card. nella Diaconia di S ....

Jofredo . . . diacono card. di Santa Maria in via lata . Albino . . . diacono card. di S. Maria Nuova .

Rolando Taparo Senenfe , diacono card. di S. Maria in Portico.

.... diacono card. della Diaconia di S....

Pietro ... diacono card. di S Nicolò in carcere Tulijano . Ridolfo .... diacono card. di S. Giorgio al velo d'Oro.

### URBANO III, PONT, CLXXIV.

Creato del 1185. a'25. di Novembre.



RBANO Terzo Milanese della Famiglia Crivella, havuto il Pontificato, si ssorzò di ridurre à concordia i Prıncipi Christiani ch'erano in Soria, perche per la lor discordia non ne fossero oppressi da Barbari . Ma essendo morto il Re Baidovino IV. il leprofo, il Conte di Tripoli, tutore di Baldovino V. non puote nè del fanciullo, ne del Regno il

Guido da governo prendere, perche Sibilla, ch'era la madre del fanciullo. e Guido Lu-Lufignano lignano il maritoglielo vietavano. Il fanciullo poco al zio fopravilse . Perche Rè di Gie. morì in capo d'otto meli, e ne tenne la madre tanto quelta morte occulra, e femalalem . creta, quanto le parve , che baltasse di persuader al Patriarca, & à gl'altri Ba-Discordia roni d'ottener, che fosse Guido suo marito creato Re. Di che Ramondo Conde Prenciat te di Tripoli fi ritrovò forte idegnato, e per più facilmente vendicarfi di quell' Chri- oltraggio, che diceva elserli stato fatto, si consederò co'l Saladino. Per qual ftiani in cofa ne veniva Tripoli, e'l Principato di Tiberiade, e di Galilea escluso di po-Soria. Sa- ter foccorrer i Christiani. Percioche al Conte Ramondo in quel tempo obbedivano per ragione di fua moglie queste Città: desiderava molto il Saladino ocladino.

casione di poter rompere la tregua, ch'havea co'Christiani, e li venne satto . Percioche il Principe di Monreale, che possedeva una contrada di là dal Giordano, e ne mandava del continuo a'nostri in Gierusalem vettovaglie, scioccamente questa tregua co'l Saladino ruppe. Di che lieto il Saladino, à cui pareva d'haver già il suo intento, fatto un grosso essercito di gente da pie, e da caval. lo paísò fopra Tolomaide, ch'era da Cavalieri Templari guardata, e difefa . E facendo co'l nemico battaglia restò inferiore, benche de'nostri molti ne morifsero, con il Maestro del Tempio. Rifece il Saladino l'essercito, e quasi accresciuto d'animo per questa rotta ne instava , e travagliava più , che prima i Templari. Ramondo, che non molto al Saladino haveva fede ; lasciando in Tiberiade sua moglie, in Tripoli si ritornò, e riconciliatosi con Guido Lusignano, ancor egli la lega, che have va co Baroni ruppe. Il perche veggendofi il Saladino l'occasione del guereggiare avanti, lasciata Tolomalde, sopra Ti-

beriade ne ando. Il Re Guldo , perchetutti, &i Templari specialmente , li faceyano grand'iftanza, ch'egli con l'efsercito fopra il nemico andafse, fopra il Saladino paísò, il qual in un luogo ameno, & irriguo accampato fi ritrovava. Inostri, che in un luogo arido e disavantaggiato ivi presso accamparono, furono il di feguente forzati à combattere , e furono perche fpasimavano della fete . con loro gran strage vinti. In questa rotta furono quali tutti i principali fatti prigioni infieme co4 Re Guido stelso, e co4 maestro del Tempio, e furono la maggior parte fatti morire. Co'l corfo di questa vittoria passò il Saladino sopra Saladino Accone, e la hebbe à patti, che li Christiani, che werano dentro, falvi da una rotcon una veste indosso, s'uscissero fuori, e n'andassero via. Con la medesima raà i Criprofperità prefe Baruti, Biblio, e tutti que luoghi maritimi fino ad Afcalone, fiiani, e che sentendosi forte, e munitionata rispose al nemico, non voler arrendersi prende il finche non vedeva preso Gierusalem. Nacque senz'alcun dubbio molto a i no. Redi Giefiri la molta humanità, e fede del Saladino. Percioche così fi faceva egli ugua- rufalem le à futti che non fù alcuno giamai che fi fdegnasse d'essergli soggetto. Passa- Città dei tone adunque fopra Afcalone, e combattutala dieci giorni, l'hebbe finalmente Christiani con questa condicione, ch'eg li la sciasse il Re Guldo, & il maestro del Tempio prese liberi . Molto fi affrettava il Saladino d'havere questo luogo , percioche ha Saladino . veva già havuto avvilo come Corrado Marchele di Monferrato era à Tiro giunto con un'armata dell'Imperatore de Greci Ifaac , la cui forella haveva poco anzi tolta questo Marchese per moglie, e si sospetta va ancor , che sosse qui in breve venuto Guglielmo Redi Sicilia con quaranta galere. Hora intefo i Turchi con quanta fua gloria havesse Il Saladino vinti i Christiani , mossi da emulatione digloria, passarono sopra Laodicea. Et havutala, vennero sù quel di Antiochia, dove hebbero da i Christiani così gran rotta, come l'have-vano già i postri havuta dal Saladino. Combatteva in questo il Saladino fieramente la Città di Gierufaiem, la qual'i nostri, che dentro v'erano, disperati del foccorlo diedero finalmente con questa conditione al nemico, che se ne porefsero tutti uscire falvi, e con quelle facoltà, che havesse ciascune potuto portarfi in spalla. E fu la perdita di questa Città in capo d'ottantaott'anni , da che era stata da Gottifredo presa. Una parte de i nostri , che n'uscirono , se n'andò à Tiro, un'altra in Antiochia , in Alessandtia un'altra , donde poi molti fem presa con l'armata di Sicilia se ne passarono in Italia . Il Saladino entrato in Gieru da Saladifalem gettò via prima le campane da i Campanili , e poi tutte l'altre Chiese no. profano, fuori che'l Tempio di Salomone, nel qual prima, ch'entraffe fi lavò, come vogliono, d'acqua rofa. Restarono in Gierusalem con volontà del Saladino Christiani, Asiatici Soriani, Armeni, Giacobiti, Giorgiani Greci. E Saladino lasciati ri una fortissima guardia, con gran fretta sopra Tiro ne andò, ch'era da gli nostri stata data in guardia Guglielmo. Il qual confidandoss nell'ajuto dell'armata di Sicilia, tenne il Saladino à dietro. Ma intefosi poi, che questo feroce barbaro era andato alla volta di Antiochia per battagliarla , Papa Urbano, ch'era tutto posto nel soccorso de i nostri oltre mare, ed andava in Venetia per ottenerne un'armata, tanto dispiacere sentì della calamità, e perdita de nostri, che per viaggio in Ferrara morì à i 19. d'Ottobre, havendo un' anno , dieci mesi , e venticinque giorni la dignità del Pontificato go-

Creò quefto Tontefice in due ordinationi offai Cardinali: mà s'ba notitia folo di vensiquattro Veftovi , otto prett , & otto dicconi , che furono . Aibino . . . di prete card. tit. di S. Croce di Gierufalem , fatto Vefc, card. Albano. . .. Ve covo Tufculano .

duta -

Gio:

#### REGORIO VIII.

Gio: Conte d' Anagni , di prete card, di S. Marco , fatto Vefe. card. Prenefino . A ... Cittadino, e Vefcovo di Verona, e Vefc. card ...

Pictro ... prete card. tit. di Santa Cecilia . Pictro ... pretc card. tit. di S. Clemente .

Bolo . . . pretc card. tit. di Sant'Anaftafia . Alefio . . . prete di SS. Gabinio , e Sufanna . Tietro . . . card. di S. Pietro in Vincola .

Giordano . . prete card. di Santa [udentianna . ... prete card. tit ....

... prete card. tis . Bobo ... Diacono card. di S. Gregorio al Velo d'Oro .

Gregorio . . . Diacono card. di S Maria in Cortico . ... Diacono card di S ...

Giovanni Felice Romano, Diacono card di S. Euflachie, Giovanni Malabranca Romano , Diacono card, di S. Theodoro ..

... Diacono card. di S.... Bernardo . . . Diacono card, di S. Maria Nuova. Gregorio. . . Diacono card. di S. Maria in Aguiro.

#### GREGORIO VIII PONT CLXXV

Creato del 1187. a'28. d'Ottobre.



REGORIO VIII. da J Benevento, fu co grand' applauso di tutti creato Pontefice, e tofto mandò lettere, e Legati à i Prencipi del Christianesimo animandosli à dover con ogni sforzo, e per terra , e per mare paffar in Soria à ricuperare la prefa Gierusalem . E per facilitare il negotio, paísò in perío. na à Pifa, per pacificar questo popolo con i Genovesi ,

& animarli poscia ammendue, ch'erano molti potenti in mare, à questa santa, e benedetta impresa. Ma mentre, ch'affai si travagliava in così santa, e buona opera, nel cinquantesimosettimo giorno del suo Papato in Pila istessa mori à i sedeci di Decembre.

# CLEMENTEIII PONT CLXXVI

Creato del 1188, a' 16, di Gennaro.



LEMENTE III Roma- di Saladino figliuolo di Giovanni no nella e cognominato Scolare, fubi- Soria. to, che prese il Pontificato, anch'egli tutto fi volle all'impresa di Terra Santa. Percioche seguendo il Saladino il fuo progesso haveva già prefe 25. Città del Principatod' Christiani. Antiochia, e subornato il che anda-Patriarcha, che v'era den- rono all' tro havea ancora Antiochia impresa di presa . Per questa cagione Soria.

Principi

molti Principi Christiani , ch'erano dal Papa sollecitati , presero l'armi . Et i principali furono l'Imperatore Federico, Filippo Redi Francia, Riccardo Re d'Inghilterra . & Odo Duca di Borgogna , che furono da molti Vescovi . & Arcivescovi seguiti. I Venetiani ancora & i Pisani cavarono in mare grossissime armate . Della Venetiana fa Capitano l'Arcivescovo di Ravanna , della Pisana il Vescovo istesso di Pisa. Il Re Guglielmo tenendo il mare sicuro da'Corfari . foccorreva con ogni forte di vettovaglie dalla Sicllia , e dalla Puglia i nostri . I Frisoni ancora, e Dani, e Fiaminghi con un'armata di 50 galere à quest' imprela fi moffero, e coffeggiando l'Africa, fecero a quei Barbari gravi danni, presero, e saccheggiarono Silva lor terra. Bela Rèdi Polonia, perche più sicura , e commodamente haveffero i nostri il lor viaggio seguito per essa in Asia, fi pacificò con gli Ungari, con i quali era in guerra. Erano già tutti i mostri venuti à Tiro , s'erano uniti insieme ; mossi sopra Tolomaide , & havevano già Tolomalincominciato a batterla , quando fopragiunie qui con groffo effercito il Saladi- de afsediano, efurono per ciò i nostri forzati a combatter co'l nemico, ch'havevano di- ta da i nanzi , e con quel , ch'era loro alle spalle . La battaglia durò fiera lunga hora , Christianie già la vittoria pendeva da i nostri quando per un cavallo d'un Christiano, che fuggiva, e che perciò pensarono, ch'il nemico vincitore sosse, se ne posero pian arme col piano in fuga , Goffredo Lufignano , ch'haveva in guardia gli alloggiamenti , Saladino uscito con molto ardimento suori, etenne il nemico a dietro, e ne dicde animo sotto Toa i nostri, che rinfrancandosi volgessero alla battaglia il viso. Furon nondime- lomaide, no quel di tagliati da due mila Christiani à pezzi. Morirono poi anche di ferite, che v'hebbero, Il maestro del Tempio, & Andrea Conte di Brenna, Durando poi di lungo l'affedio, in tanto bifogno di tutte le cofe i nostri stessi, che assediavano, ne vennero, che dal nemico stesso chiedevano, e procuravano le vettovaglie. Il Saladino, à cui parve d'havere l'occasione a suo voto, lasciando il campo pieno di tutte le cose necessarie alla vita , parti . Et essendo del Regno tofto fenza ordine alcuno corfi i nostria farne preda, ritornò d'un subito il Sa. di Sicilia. ladino lor sopra, & all'Impensata oppresse, etagliò à pezzi molti. Ne i Christiani per questo lasciarono l'assedio , ancorche di più nel campo morissero molti di dissenteria, della qual'infermità morì Sibilia, che quivi era con

quattro figliuoli, ch'haveva di Guido havuti. Mentre, che in Asia tutto quetto passava, morì in Palermo Guglielmo Rè di Sicilia: e perche

non laíció legitimo herede , ricaldeva alla Chiefa quel Regno . Ma i Baront del ITfola creanon Re totlo Taneredi nato di Rugglero Normano , e d'una fua concubina ; il qual'era codi da nulla, che Guglierimo virtendo faleva dire , ch'eflo non foite per nedun conto figliuolo di Ruggiero. Hora volendo Papa Cirmente forpa in eggloni di quel Regno prevalerio , yi mando toflo un feffercito . E mentre , che Tancredi vi coponer. Gi di fargue , e di rapine quel Regno

Ementre, the Tancredi vi soppone, fid di langua, e di rapine quel Regno Pedrico pieno. Sera già particio colluo effercito Federico per palfare in Afia, e cera in Afia per l'Ungaria, e per la Traccia venno in Goftantionopoli. L'Imperatore Ifiaco, prenda al coè della potenta di coltulabito, l'efforto di dover tofio paffare lo firetto. Et unesclinia, egli, perche anche il Papa, e con lettere, con medi glie ne facera infianza,

paísò tofto con l'essercito in Asia, dove prese la Città Filomena, ch'era guardata da i Tarchi, e corsa la contrada d'Iconio s'insignorì dell'Armenia minore. Ma mentre, ch'egli entra per bagnarsi in un rapido fiume, vi perì. Perciò il suo effercito, che sù quel d'Antiochia, si condusse, parte d'infermità, parte fuggendo in breve fi diffipò. Il Re Filippo, el Re Riccardo fe ne vennero di compagnia per barca con le lor genti in Messina . Ma di qui partendo non hebbero la medelima fortuna . Percioche Filippo hebbe il tempo profpero , egiuntoà sal vamento nel porto di Tolomaide, accrebbe l'effercito de l Christiani, e diede loro animo a dover contra i Barbari operare bene l'armi. Riccardo andò per mezo perso in Cipro, & essendogli da i Greci vietato li porto, smonto a forza in terra, & espugno, e prese i principali, e più importanti suoghi dell' Isola. E lasciatigli con buone guardie, se ne passò finalmente in Tolomaide. La qual Città era all'hora combattuta fieramente da i postri, ma una buona guardia del Saladino, che v'era dentro, ulcendo spesso suori dava à i Christiani, che fare. In questo Clemente lasciando le cose di Tancredi, mentre che le cole nostre dell'Asia qualche miglior successo havestero , fi volle tutto a riordinare, e moderare le cofe ecclesiastiche. Onde correste severamente i costumi cattivi d'alcuni Chierici, che con troppa licenza vivevano. Edificò il claustro di S. Lorenzo suori delle mura, e fece una buona spesa nel palagio di Laterano, & adornò anche d'opera di mofalco la Chiefa . Ma egli poco appresso mori a i venticinque di Marzo, e fu nel terzo anno, e quinto mese del suo Papato, con pran pompa nella Chiefa di Laterano fepolto.

Cred quello Pontefice in alquante ordinationi tredeci Cardinali , due de à

quali furono Vescovi, sei preti, e cinque Diaconi, che furono

Ottaviano.... di diacono card. di SS. Sergio, e Bacco, fatto Vescovo Card. Offiense, e Velitrense.

Giouanni ... Vescovo card. Treneftino .

Giovanni Vescovo di Toscolano, e di Viterbo, prese card. tit. di S. Clemente. Romano...prese card sit di S. Anastasia.

Guido . . . prete card. di S. Maria in Tranflevere .

F ... . prete card . di S. Marcello .

Unilelmo Arcivescovo di Rhems Francese, pretecard tit. di S. Sabina . R. . . Abbate Cassinense, pretecard tit. di S. Pietro, e Marcell ino .

Egidio... discono card. di S. Nicolò in carcere Tulliano . Gregorio... discono card. di S. Gregorio al Velo d'oro .

D... diacono card. dei SS. Cosma, e Damiano. ... diacono card. S. Vito, Modesto, e Crescentio.

Gregorio ... diacono card. di Santi Sergio, e Bacco.

#### ANNOTATIONE.

Tà per forse cinquant'anni una continua discordia civile frà il popolo Romano . & l Pontefici da Innocentio II fino à Clemente Terzo , causata dall'occasione del rege gimento d'Urbano, havendo il popolo tolto al Papa il governo della Città, e datolo con suprema autorità à : Senatori , & ad un Patritio , ch'era come capo de gli altri , come scrive Otone Vescovo Frisingense nel settimo libro dell'historie , e nel primo de i gesti dell'Imperator Federico, e l'Abbate Vespergense, & un libro senza nome dell'autore, delle vite de i Pontefici ch'è nella libraria Vaticana . Onde per quella cagione morirono di dispiacere Innocentio Secondo, e Celestino Secondo, e fù Lucio Secondo quasi tagliato à pezzi . Eugenio Terzo , Alessandro Terzo , e Lucio Terzo ne furono perciò cacciati di Roma, & Urbano Terzo, e Gregorio Ottavo hebbero bando, fin che stanche ambedue le parti venne il popolo con Clemente III. fuo Citta dino à questa concordia, e pace, che si creassero al folito i Senatori, ma in luogo del Patritio fi rifacesse un governatore come prima era . Io bò appresso di me gli accordi, e le conditioni di questa pace con la sottoscrittione di tutti, e gli hò ca-Vari da i libri de i centi della camera Apostolica. D, all'hora in poi furono i tempi per la Chiefa più tranquilli , e quieti ,

#### CELESTINO III PONT CLXXVII

Creato del 1191. a' 29. di Marzo.



¬ ELESTINO III. Romano, figliuolo di Pietro, cognominato Bubone, preso, ch'hebbe il Pontificato, non potendo foffrire, che Tancredi il regno di Sicilia fi poffedeffe, fece fecretamente cavare da un Monasterio di Palermo, dove fatta monaca fi ritrovava Costanza, figliuola del Re Ruggiero, e dispensandola, Coftanza la diede ad Herrico VI. fi. figliuola

gliuolo di Federigo Barbarossa per moglie con questa conditione, che dovesse del come dote di quella Conflanza fua moglie , ricuperarfi il regno d'amendue le Ruggiero . Sicilie, e pagarne ogn'anno al Pontefice il censo come seudatario di S. Chiesa Herrico Mosso Herrico da questa cortesia, restitui al Papa Tusculano, che con buone VI. guardie fortificato havea. I Romant, che dal Papa l'hebbero, tosto passando-vi lo rovinarono, espianarono talmente, che ne portarono in Roma anche i Tusculano fassi, che nel Campidoglio in memoria di questo satto gran tempo si conserva- ruinato. rono. Herrico, e Costanza, che sopra Napoli si ritrovavano, surono dalla pefte, che distaceva il loro effercito, sforzati à lasciare l'assedio. I Chtistiani, ch'havevano due anni in Afia tenuta affediata Tolomaide, finalmente l'hebbero à pati con questa conditione, che i Barbari restituissero à i nostri quella par- Tolomaite della Croce del Signore, che s'era a i Christiani tolta, e se n'andassero con una de presada veste per uno indosso a salvamento, dove più loro piacesse Ma perche non si tro- i nostri. vava il legno della Croce, Riccardo fe molti di quei Barbari morire. Spaventato

per queste calamità il Saladino, e non sperando di poter gl'altri luoghi difensare fmantello molte Terre,e si pose in cuore di dover restituire a i nostri Gierusalem. e l'havrebbe fenz'alcun dubbio fatto, se rattenuto no l'havesse la discordia, che nacque frà il Rè Filippo, e Riccardo. Ma effendofi Filippo partito d'Afia fotto colore d'una fua finta infermità. Riccardo si pose in cuore di dover maggior cose fare . E fù in quel tempo , che Corrado da Monserrato fù sù la piazza di Tiro morto da due ribaldi, che i Saracini chiamano Arfacidi. I quali sperando per una certa loro superstitione d'acquistarne presso à Dio grandistimo merito, si congiurano, & elpongono ad ammazzar gl'inimici, e contrarii della lor fetta .

Atfacidi.

Ma volendo poi esti suggire, surono presi, e satti crudelissimamente morire. Herrico Conte di Campagna si tolse la Reina Isabella per moglie, e lo stato di Riccardo Tiro . Riccardo tante carezze fece à Guido da Lufignano , che l'induste à ced' Inchil derne à lui le ragioni , ch'egli havea nel Regno di Gierusalem . Il perche il Re terra . Rè d'Inghilterra infino ad hoggi fi ufurpano questo titolo . Fatto dunque per questo di Gieru- affai baldanzofo Riccardo, deliberò d'andar ad affediar Gierufalem . Ma effendo per camino dal Saladino, che l'andava fempre pungendo dietro, sforanfalem . to finalmente a combattere con fuo difavvantaggio, attaccò animofamente il fatto d'arme , nel qual restò , benche con gran perdita de i suoi superiore . Et effendofene poi andato ad accampar co'l fuo effercito in un forte luogo non molto lungi da Bethleem, donde havrebbe potuto vietare a l nemici la grazia, che dall'Egitto andata lor foffe; perche già s'accostava l'inverno, non si curò d'andare altramente all'affedio di Gierufalem, alla qual'impresa era dal Papa effortato del

Prifani che quivi erano, partirono ancor esfe. Quella dei Pisani giunta nel Golfo di Venetia prese Pola per inverparvi. Diche i Venetiani sdegnati e la loro armata ac-Pola, e ne crefciuta cacciarono di Pola i Pilani, e facheggiata quella Città fi mossero con afono feac- nimo di perfeguitar i Pifani per ogni luogo. Ma Celeflino Pont, che antevedeva dat il danno, ch'era per nascere al Cristianesmo, vi si trapose, e pacificò questi due po-Veneziani. poli infieme. Venendone poscia la Primavera, & havendo Riccardo deliberato di passar sopra Glerusalem, li venne un subito avviso, che il Re di Francia travagliava la Normandia con ajuto di passar poi in Inghilterra, e conquistar per Giovanni suo fratello quel Regno. Mutato adunque Riccardo proposito se con queste conditioni col Saladino la pace, ch'esso suori, che Tolomaide, e Tiro tutto il resto s'havesse, e non travagliasse altramente l'aitre cose, che in poter dei Christia-Accordo ni restavano. Conclusa à questo modo la pace, Riccardo, mentre, che se ne ritorfatto frà il nava in Europa, fù preso da i nemici, e si riscosse con un gran danaro, e ritornato Rè Riccar- in Inghilterra, fece co I Re di Francia gran guerra, e benche il Pontefice ne rifendo , & il tilse, e gridalse dicendo, che questa lor guerra era in gran pregiudicio delle cole

de i Christiani, tanto più, ch'essendo morto il Saladino, pareva, che si potesser i-

continuo, e foccorfo ancor di danari, ma in Afcalone fi conduffe, la qual Città, e Gaza anche, ch'erano già ffate dal Saladino rovinate, rifece. In quello l'armate,

Saladino.

cuperar Gierufalem. Vogliono, che nella morte, & essequie del Saladino fi fosse à questo modo esseguito, ch'attaccata nella punta d'una lancia la fua camicia era Saladino davanti alla pompa funcbre portata, & un trombetta andava avanti gridando , muore . & e dicendo , che il Saladino Signor dell'Afia non se ne portava altro d'un tanto Regno, e d'un tanto havere, che quello. Spettacolo certo degno d'un tanto Prineffequie al cipe, al quale, per essere compito, e d'ogni gran lode degno, altro, che il battefifuo corpo, mo non mancava. Hora per la morte del Saladino venuto il Papa in gran spe-Saraciai ... anza di doverricuperare Gierufalem, molto essortò à quest'impresa l'Impera-

in Spagna, tor Herrico, ch'havea per la morte di Tancredl il Regno di Sicilia occupato, e occupano perche non puote in persona questo Principe andare, vi mandò tosto con grossa il Regno di elserciti l'Arcivefrovo di Maguntia, il Duca di Salsonia . Il Re di Francia have-Granata. Lebbe fatto Il medefimo, fe i Saracini dell'Africa non fulsero pafsati in Spagna, i-

quali prefo il Re di Castiglia tutto il Regno di Granata occuparono. Di che temendo i Francesi, che non si farebbono questi Barbari qui fermati, perche loro fopra passati non fussero, e si sussero essi ritrovati isprovisti, non volsero mandar aleramente delle lor genti in Afia. I Germani, che nell'Afia passarono, preso Baruti à patti, lo fortificarono, e soccorrendo il Zasso, che si ritrovava assediato, ne cacciarono i Barbari via. E volendo poi paffar fopra Gierusalem, occorse la morte di Celestino santissimo Pontefice , ilquale non lascio che fare , mentre viffe , perche terra Santa ricuperata fi fuffe. Et in queste tante perturbatibni delle cose de Christiani non resto egii di edificare, e presso S. Pietro e presfo S. Giovanni in Laterano belli, e degni edificii per habitarvi commodamente i Pontefici . Sono fino ad hoggi in S. Giovanni le porte di bronzo fatte à fue spese dallaparte, che risponde à Santa Sanctorum . E gli diedeanch'il nome di Città à Viterbo, e sece la Chie sa sua cathedrale, nella quale trasferi talmente quella di Tofcanella, e di Centocelle, ch'un Vescovo solo havesse dovuto governarle tutte. Mori Cciestino agl'8, di Gennaro tenuto ch'hebbe sei anni, sette mesi. e undici di il Ponteficato, e fu con le lagrime generalmente di tutti nella Chie- fatta Città. fa di S. Pietro sepolto.

Viterbo

Greo quello Pontefice in più ordinationi molti Cardinali, ma s'hà memoria folo di 16. de'quali furono due Vescovi, sei preti, cotto Diaconi, che furono.

Pietro .... Vescovo card. Portuense , e di S. Ruffina . Giovanni ... Vescovo Card. Albano . Ugotione ... prete card di S. Silvestro, e Martino tit, di Equirio . Giovanni . . . prete card. di S. Stefano in Celie Monte . Cinthio Romano , prete card. di S. Lorenzo in Lucina . Iofredo . . . prete card. tit. di S. Praffede . Deodato . prete card. tit. S. Giovanni ... prete card tit. di Santi Aquila , e Prifca . Lothario de Conti d'Anagni , diacono card di Santi Sergio , e Bacco. Nicold . . . . diacono di S. Maria in Cofmedin . Gregorio . . . diacono card di S. Angelo . Pietro da Capua, diacono card. di S Maria in via Lata. Cinibio Savello Romano , diacono card di S. Lucia in Orfes. Bofo . . . diacono card . di S. Theodoro . Hueo . . . diacono card. di S. Euflachio

Gberardo . . . diacono card, di S. Nicolò in carcere Tulliane .

## INNOCENTIO III. INNOCENTIO

PONT. CLXXVIII. Creato del 1198. a' 8. di Gennaro.



NNOCENTIO III, nator in Anagni, della famiglia de Conti, e figliuolo di Frofimondo , fù per la fua dottrina, e costumi da Celestino fatto Cardinale, e dapoi la morte di Celestino con gran consentimento di tutti eletto Pontefice . Subito . ch'in questa dignità si vedde. tutto l'animo volle all'impresa di terra Santa. Onde con lettere , e con meffi , e

perio .

con promesse si ssorzò di ritenere nell'Asia i Germani, che per la morte d'Her-I Germa- rico tumultuavano. Ma egli indarno s'oprò, perche i Germani, lasclando l'ni abban- Afia con supremo danno de Chrisliani, se ne ritornarono in Europa . E fu perdonano i ciò il Zaffo, che abbandonato d'ogni ajuto si ritrovò , preso da Turchi . & i impresa di Saracini à forza con la morte di quanti v'erano, e con efferne la Città rovinata terra fanta, da i fondamenti . Nacque anche una gran feditione nella Germania , perche Germani una parte de gli Elettori volevano Otone Duca di Sassonia, altri Filippo Gerin guerra mano Duca della Tofcana , ch'Herrico morendo havea lasciato rutore del fuo per l'Im- figliuolo . E perche questa rivolta compita fosse, il Rè di Francia favoriva Filippo, il Red'Inghikerra Otone. Innocentio, perche non andaffero quefferivolte avanti , confermò , & approvò l'elettione d'Otone , come legitimamente fatta . Non mancò già per questo Filippo di farsi forte in Toscana , e nella Svevia in Germania . Il medelimo fece Coltanza moglie d'Herrico , la quale havendo già di questo suo marito havuto un figliuolo, che sù Federigo detto, con gran generolità, e costanza il Regno d'amendue le Sicilie fortificò, e dife-

Principi fe . Hora andando queste discordie avanti , Innocentio , à cui parea di non do-Christiani vere lasciare la guerra dell'Asia à dietro, mose con la sua auttorità à dover vanno di prendere contra i Saracini i armi Bonisacio Marchese di Monserrato, Baldonuovo all' vino Conte di Flandra, Herrico Conte di San Paolo, e Lodovico Conte di imprefa di Savoja, i quali unitl l'Ioro efferciti infieme, paffarono in Venetia, ne prima otteneterra Santa ro da i Venetiani l'armata ch'essi s'offeriffero e promettessero si ricuperare Zara, che à gli Ungari ribellata s'era . Posta dunque un'aimata in mare , tennero il Alessio popolo di Trieste à freno, che tutto quel mare travagliava, e presero dopo u n

Imp. Greci . đa Principi.

de lungo affedio Zara . Mentre , che nel golfo di Venetia queste cose passavano, Alessio tolse l'Imperio de Greci ad Isaac suo fratello amicissimo de i nostri La-Costanti- tini, e privatolo della vista in una stretta prigione lo pose. Per la qual cosa Anopoli pre leffio figliuolo d'Ifaac , che era ancor garzonetto , fe ne venne qui fuggendo à i chiedere contra il tiranno Alessio, soccorso, e con questa conditione da i nostri Latini l'ottenne, ch'egli dovesse la Chiesa Greca alla Latina sottoporre, e pagare Christiani ancor'à i Venetiani e Francesi 30 milla marche d'oro per li danni c'haveva già lo di Ponente rofatti l'Imperator Emanuele Hora partiti con questo accordo da Zara navigando presso l'Isola di Cadia il fanciullo Alessio havuta in suo potere quest'Isola , la donò à Bonifacio di Monferrato (uo parente . Passati poi in Costatinopoli, e battendola dalla parte di terra, e dalla parte di mare, ne ricularono dentro à dietro

Teodoro Lafcaro genero di Tiranno Aleffio, ch'era ufcito dalla Città loro fopra. E continuando la batteria frà due di la prefero per forza. Se n'era la notte Lafari fuggito via Aleslio, & havea presso Hirene Monacolasciato una gran copia d'Candia de oro, Hora entrati nella Città, poco líaac, & Alesho il figliuolo vi vistero. Venetiani, ofo, from unid infermità, il figliuolo di veleno. In questo Bonifacio da Mon-ferrato, ch'havea il Regno di Candia havuto, havendo bisogno di danari, à dira. perfuafione di Baldovino vende à i Venetiani l'Ifola di Candia un gran prezzo.

E quello danaro il cagione, che diventato Bonifacio potente di gente, paffaffe di Spagna i

Spagna i tequesta Città, se ne concitò sopra i Valachi, che sono dalle parte di là del Danubio, & i Bulgari loro circonvicini. Dubitando dunque dalla gran copia di questi nemici se ne ritornò in Costantinopoli , per dover andar sopra il Soldano d'Iconio. Il quale havendo prefa Satalia Città de i Greci, travagliava con incredibill danni del continuo i nostri . Innocentio , che la calamità di nostri vedeva, non restava d'havere da ogni parte gente, perche i nostri non restalfero inferiori. Ma poi ch'egli intele, che Il manolino era passato con gross'armata in Spagna, e che stava già sopra la Città di Toledo, per un publico editto animò, & effortò à dover prender l'armi contra questi infedeli , tutti quelli, che atti erano à maneggiarle, perche quest'incendio s'estinguesse prima, che ol. Rèdi Spatre n'andasse. Erano à quest'effetto passati molt! Signori Francesi per soccore qua vincorer la Spagna, ma tosto, che s'accorfero, che a Spagnuoli il soccorso loro non po li Sarapiaceva, a dietro nella lor patria fi ritornarono. Per la qual cofa restato più li cini. bero. Ilmanolino con incredibil celerità l'una Spagna, e l'altra corfe fino ad Avignone, & Arli, ponendo a ferro, e fuoco il tutto. Mosti da questa tanta di Tolosa. calamità quattro Redella Spagna, che furono quel di Castiglia, quel di Aragona, quel di Portogallo, e quel di Navarra, unite le lor genti infierne con questo nemico Saracino s'affrontarono, n'hebbero una fiorita vittoria, tal che ad Ilmanolino altro, che la Granata, non restò. In questo tempo nacque in Tolosa l'heresia, che sù ad istanza d'Innocentio da Domenico, che sù poi canonizato per fanto, con maravigliofa celerità frenata. El'ajutò anche affai ll Capitan Simone da Monforte. Percioche non folamente vi bilognò le dispute, ma l'armi ancora adoperare, così era quest'heresia cresciuta, e radicata. Essendo in questo stato l'Imper. Otone dal Re Filippo vinto, e poi in Colonia assediato, mentre, che tenta di fuggir via, è non può, fù dal popolo di Colonia efcluso, e la terra tosto si rese. Ma non molto poi Filippo sopraviste, ch'egli su à Otone V. tradimento dal Conte Palatino morto. Per la qual cola fù il Duca di Saffonia Imp. coro-liberamente da l Germani dichiarato Imper. e fù Otone Quinto chiamato, e l' nato anno seguente in Roma da Innoc. Pontefice incoronato. I Venetiani , ch'era- Roma dal no all'hera potentiffimi in mare, non potendo la Signoria à tutte le cofe prove Papa r dere , dierono à i particolari Cittadini licenza di poter ciascuno quell'Isole Oione si guadagnarsi , ch'occupate s'havestero, pure che ne la fedeltà della Sig restasse scuopre ne. ro, Il perche molti Cittadeni s'occuparono molte Isole dell' Arcipelago, e del mico di S. Mar Jonio, restarono però per la Signoria l'Isola di Corsù, e la Città di Modo. Chiesa,onne, edi Corone. Hora Otone, che come s'è detto, tolse in Roma per le mani de n'è dal d'Innoc. la corona dell'Imperio contra ogni debito occupò Montefiascon, Radi- Papa scom cofano, & altre terre di Santa Chiefa, e si mosse pol sopra il Regno di Napo. municato, li, per torlo à Feder. Il ch'era ancor garzonetto, e che perciò era ancora go. e privo del vernato da i suoi tutori. Se ne concito dunque tosto per questo Otone l'ira del l'Imp. Fe-Pontefice, che subito lo scommunicò, e lo privò del titolo dell'Imperio, per derico. II. che effendone stato ammonito, & avvertito, havea ricusato d'obbedire. Per eletio Imp. la qual cosa il Re di Boemia con l'Arcivescovo di Maguntia, e di Treveri à persuasione del Langravio di Toringia, e del Duca d'Austria elessero, e di

chiararono Imperat. Federico II. Redi Sicilia , ch'havea all'hora vent'anni. Ritornandosi dunque Otone in Germania per rimediare alle cose sue . lasciò ad Innocentio, che si ricupera sie, quanto esso in Italia occupato havea. i Venetiani nel MCCXVIII. ponendo il freno all'Ifola di Candia, che s'era loro ribellata, la ridussero in forma di Colonia, mandandovi i loro cittadini ad habitare, perche tenessero le genti dell'Isola ad obbedienza . In questo venne Federico Secondo in Roma per incoronarsi dell'Imperio. E non havendo potuto dal Papa ottenerlo, se ne passò in Germania, dove dall'Arcivescovo di Maguntia fù del Regno di Germania incoronato. E fece amicitia, e lega con Lodovico Re di Francia. Il qual fotto questo favore d'amicitia, e lega mosse toalia sto à Giovanni Red'Inghilterra la guerra. Ma Giovanni, che dell'ajuto hu-

ra tributa-Roma.

Chiefa di mano, edivino servire si volle, fece l'Isola di Anglia, e quella d'Hibernia tributaria alla Chiesa Romana, promettendo dover pagarle ogn'anno cento marche d'oro. Il che un tempo poi osservò, e pagò. Federico perseguitando Otone, ch'era da Lodovico Rèdi Francia stato in una gran battaglia vinto prese Aquisgrano, e qui di nuovo con l'auttorità d'Innocentio sece bandire la Croce, per passare, com'elso diceva in soccorso de i nostri, che combatteva. no contra i Saracini in Soria. E per mostrare qualche segno di gratitudine, donò alla Chiefa Romana il contado di Fondi, o pur essendolegià tolto, lo reflitui. Il Papa, che vedea ogni di la potenza de i Saracini accrescersi nell'Asia. raund un gran Concilio in Laterano, nel quale si ritrovarono il Patriarca di Gierufalem, e quel di Costantinopoli, 70. Arcivescovi, 412. Vescovi, & 800. Abbati , e priori Conventuali , e vi furono gli Ambasciatori dell'Imperio de' Greci, e di quello dell'Occidente, e quelli del Re di Gierusalem, di Spagna, di Francia, e del Re d'Inghilterra, e del Re di Cipro. Molte cofe si consultarono. ma non se ne puote risolvere, ne conchindere alcuna; per cagione della guerra maritima, ch'era frà i Genovesi, & i Pisani, e per l'altra, ch'era frà alcuni popoli della Lombardia. Dove mentre, che'l Papa và per porvi pace , & accordo, s'infermò per camino in Perugia, e morì a' 16, di Luglio, havendo diciotto anni, sei mesi, e nove di tenuto il luogo di Pietro. Fù la sua vita tale, che di quant'egli, vivendo, fatto approvato, è riprovato havea, un punto dopo la sua morte non si muto. Percioch'egli fece molti decreti, co'quali i co-Almerico flumi de'chlerici, e de' laici rassettò. Scrisse alcuni Ilbri dell'Eucharistia, del Sacramento del battefimo, dell'infelicità della natura humana. Fece ancor molti sermoni accommodati à i tempi, & alle solennità correnti . Riprovò un

heretico.

certo libro dell'Abbate Gioachino, che poco fana dottrina in fe conteneva . Condanno anche gli errori d'Almerico heretico, che fù poi in Parigi co i suoi feguaci bruclato, & il quale frà gli altri fuoi errori dicea, che l'Idee, che fono S. Dome- nella mente divina, creano, e sono create non sapendo, che come Sant'Agodal stinodice, quanto è nella mente divina, è eterno, & incommutabile . Egli fà havea ancor questo heretico detto, ch'a chi fi ritrovava in carità, non s'impuprincipia- tava peccato alcuno. Giovò molto alla virtù, e dottrina di questo Pontefice, la to l'ordine fantità del B. Domenico, dal qual hebbe origine l'ordine de Predicatori, e quelde' Predi- la del Beato Francesco d'Affis, che su dell'ordine de' Minori autore . Scrivono a lcuni che al tempo d'Innocentio vivessero Gratiano, che compilò i Decreta-S. France- li, e Pietro Lombardo, che ridusse i vocaboli Latini ad un certo ordine. Di Piefco d'Affi- tro non fi dubita , di Gratiano sì , perche alcuni altri lo pongono a tempo d'Afi , auttor lessandro III. Eperche non si creda, che Innocentio restasse d'operar nel suo dell' ordi- Pontificato l'opere di pietà, sappiasi ch'egli edificò a sue spese l'hospitale di S. ne de' Mi- Spirito, e l'accrebbe molto d'entrate, perche ne fossero fostentati gl'infermi , i pellegrini, egli orfanelli. Ornò ancora di molaico l'Altar di San Pietro come l'imagine, che v'è, e lo scritto fanno chiaro Dono di più ad ogni Chiesa di Ro-

nori.

ma una libra d'argento, per farne calici per i facrificli. Rifece la Chiefa di San Gratiano . Sifto, ch'andava per l'antichità in rovina. I maledici dicevano, ch'egli tutte quest' opere buone fatte havelle, perche non parelle che tutto'l danaro della Lombardo Chiefa haveste speso nella fabrica d'una torre, ch'egli fece fare, che chiamano Torre de hongi de Conti dal cognome della famiglia fua . Comunque fi foffe affai cofa Conti. chiara è ch'egli in ogni maniera di vita fù approvatifilmo, e degno d'effer posto nel numero de gl'altri Santi Ponteficl .

Cred quello Pontefice in più volte affai Cardinali , de quali fe n'hà memoria di 32. fet Vefcovi, quindeci preti, e tredect Diaconi che furono .

Giovanni .. . Vescovecard . Sabino . Nicold ... diacono card. di S. Maria in Cofmedin , fatto Vefc. card. Tofculano . Guido .. prete card di S. Maria in Translevere , fatto Vescovo card. Prenestino . Ugolino de Conti d'Anagni , di Diacono card. di Sant Euftachio , fatto Vefc. card.

Ofliense, e Velitrense.

Pelagio ... Vefcovo card. Albano. . . . prete card. di S. Pietro in Vincola tit. di Eudofia.

... prete card. di SS. Giovanni, e Paolotit. di Pammachio.

Pietro .. pretecard tie di S. Marcello. Benedetto...prete Card. di SS. Gabinio, e Susanna.

Rogiero . . . prete card. di S. Anastagia .

Cinthio Savello Romano di diacono card di S. Lucia in Orfea , fatto prete card di SS. Giovanni , e Paolo , tit. di Pammachio .

Leone . . . di diac. card. di S. Lucia fatto prete card. di S. Croce in Gierufalem . Roberto . . prete card di S. Stefano in Celio monte .

... prete card tit. di S ...

... prete card.tit, di S. Stefano da Fossa nuova prete card. de i SS. Apostoli.

Gregorio. . prete card .di S. Anaftagia .

Tietro prete card. di S. Lorenzo in Damafo. Qualo Francese Dottor di legge famolo prete card. di S. Silvefiro , e Martino .

Leone . . . diac. card di S. Lucia in Septifolio . Matteo . . . diacono card. di S. Theodoro .

Giovanni ... diacono card . di S. Maria in Cofmedin . Guido. . . diacono card di S. Nicolò in carcere Tulliano .

Giovanni . . diac . card. di Santa Maria in via Lata . Ugolino de i Conti d'Anagni Diacono card, di Sant'Euflachio.

Ottavio . . . diacono card. di S. Sergio , e Bacco . Giovanni ... diacono card. di SS. Cofma, e Damiano.

Pelagio . . . diac. card, di Santa Lucia in Septifolio . Gregorio . . . diac. card. di S. Theodoro .

Ramerio . . . diacono card. di Santa Maria in Cofmedin . Romano. , . diacono card. di S. Angelo.

# HONORIO HONORIO III, PONT, CLXXIX.

Creato del 1216. a'18. di Luglio.



ONORIO III. Komar no, figlipolo d'Almerico, fù per una voce di tutti-creato Pontefice. Da coffui fù Pietro Imperator di Costantinopoli, che venne con Iole fua moglie in Roma incoronato nella Chiefa di San Lorenzo fuori delle mura . E. fù tosto e ietto Legato il Cardinale Giovanni Colonna . perche andaffe con l'effercito

nuovo Princ pi Christiani

Damiataftiani .

ch'havea già fatto Innocen-Si muo- tio, à raffettare le cose dell'Asia. Nel qual tempo erano già giunti in Ancona di à persuasione del medesimo Honorio molti Principi Christiani, e frà gli altri Andrea Red'Ungaria fopra i vascelli de'Venetiani, a quali haveva per questo servigio ceduto ogni razione, ch'il Duca d'Austria nella Dalmatia haveva. Seguirono il Re Andrea Herrico Conte di Nivernia, e Gualtiero Camerario del ell'impre- Redi Francia. Tutti questi giunti In Soria d'un volere con Giovanni Redi fa di terra Gierusalem deliberarono d'andare sopra Damiata Città dell'Egitto, E vi passarono il Maggio del 1218. Fù già questa Città chiamata Heliopoli da Helio Pertinace, che d'un triplice muro la circondò, menandovi una particella del Nilo combattuta: intorno, perche fosse à guisa d'un lfola. I suoi borghi, ch'erano tutti pieni di mercantie, furono tofto faccheggiati da I nostri. Ma crescendo poj il Nilo molto, guastandosene perciò le vettovaglie dell'essercito, s'incominciònel campo à sentir penuria di tutte le cose , massimamente havendo il Soldano presi tutti i

passi , perche non poteffero effere i nostri soccorsi da parte alcuna. I quali affretti da tutte queste difficoltà sopra il Soldano si mossero, che per paura suggi, la-sciando pieno d'ogni sorte di vettovaglie il suo campo. Per la qual cosa i nostri

da lui stesso, che gl'era venuto in soccorso, hebbero la commodità d'assediarne Gierusalem, se i nostri presa Damiata havessero, ne pose le mura della Città à terra, vi lasciò in pie solamente la torre di David, el Tempio di Salomone . Ne violò il Santo sepolero à gli prieghi de i Christiani, che v'habitavano. Hora mentre, che i nostri fieramente combattono Damiata, ritornando il Soldano con effercito maggiore, che prima frà Damiata, e'l Cairo accampò: ma non volle però uscire alla battaglia giamai, benche assai provocato con villane paroje de nostri fosse. Di che sdegnati forte i Francesi andarono suribondi, e Damiata fenza ordine alcuno lor fopra; ma ricevettero di questo inconsiderato assalto un prela da i buon pago; nè già per questo l'assedio di Damiata cessò; la quale sù finalmen-Christiani, te in capodi quindeci mesi presa, esaccheggiata. E tù tanta la preda, che si Federico guadagnò, chefe n'arrichì l'essercito de i Christiani . In questo mezo in Roma II. Imper. Honorio Pontefice ad istanza del Beato Domenico confermò l'ordine, che istiscommuni tuito esso haveva, e scommunicò Federico Secondo, e della dignità dell'Imcato dal perio lo privò, perche dopo la morte di Costanza sua madre, che soleva tenerlo à freno, venuto in Roma, lo ffato della Chiefa contra ogni ragione travagliava. Il Soldano adunque, che hebbe avviso di questa discordia, frà il Pin-

tefice, el'Imperatore, fece un grofiffimo elsercito, pensando che i Christiani dovessero tosto spaventati fuggirli avanti. Ma i nostri animati dal Cardinale Colonna, andarono fin su'l Nilo ad incontrarlo. Et egli fingendo di temere, accioche non si partissero di quel luogo i nostri, aspetto, che il fiume crescelse. Il quale poco appresso talmente, con esserli le cataratte, e porte sue ordinarie aperte, allago il paese, che per tutto avanzava un cubito sopra la terra. Di che fnaventati i Christiani molto, tosto con questa conditione conclusero con nemici la pace, che essi lasciarebbono Damiata in pace, si restituirebbono l'un l'alero i cattivi, & havuto i nostri da i Barbari il legno della Croce, in Accone, & in Tiro sen'andarebbono. Hora Damiata, che era stata incominciata ad habitarfi da i nostri il di della Putificatione di nostra Signora, fù nella Natività della medefima madre di Dio refa à i Barbari nel MCCXXI. Nel quale anno i Tartari natione della Scithia, o come altri vogliono, venuti da i monti dell'India, havendo rovinata la Parthia, la Media, la Persia, l'Assiria, e la Ardopò sor-menia, passarono finalmente nella Sarmatia. E quì non lunghi dalla palude si molti Meotide, effendo loro da i paesani concesso, si fermarono, secero stanza. Hora i capitani noftri, che vedevano non poter fare cofa alcuna buona nell'Afia per la potenza de i nemici, se ne ritornarono co l'Cardinale Colonna in Italia . nelia Sar-Giovanni Re di Gierusalem se ne venne ancor'egli in Roma, e sù dal Papa ho-matta. norevolmente raccolto, e con molti doni honorato. Poi diede una fua figliola, Ragioni, ch'havea di Jole sua moglie havuta per moglie all'Imper. Federigo già iscom- che hanno municato dal Papa, eli rinuntiò, e donò in nome di dote tutte quelle ragioni, i te di ch'esso per via d'heredità nel regno di Gierusalem havea . E di qui e, che tutti Napoli nel i Redi Napoli, e di Sicilia questo titolo del regno Gierosolimitano s'attribui- Regno di scono, benche con le parole, non già co i fatti. Se ne passò dopo questo Gio Gierusale. vanni in Francia, e migliore stato, ch'altrove vi ritrovò. Perche morendo Filippo Rè di Francia gli lasciò in testamento quaranta mile libre di argento, Alrretante ne lasciò al gran Maestro del Tempio. Con questo soccorso di danari entrato Giovanni in isperanza di dover fare delle cose, passò in Spagna a sodisfare in Galitia a S. Giacomo un voto, e quivi tolse Berengaria sorella del Re di Spa gna per moglie. E fù in quell'anno, che S. Domenico in Bologna morì, e che Federico dichiarò Red'Alemagna Herrico suo figliuolo d'anni dieci , Honorão, che si vedeva dalle turbolenze esterne quieto, risarci la Chiesa di S. Lorenzo fuori delle mura; e quella, che chiamano Sancta Sanctorum, e la Chiefa di S. Bibiana; e fece ancor con questi alcuni altri edificii. Scrisse l'Epistole Decretali, approvò l'ordine di S. Francesco, il quale poi due anni appresso Gregorio canonizò, e pose nel numero de i Santi. Ora vivendo à questo modo fan tamente Honorio, e come à buon pastore si conveniva, mori finalmente a Terremoi 18. di Marzo nel decimo anno, ottavo mese, del suo Pontificato, e su in S. to grandis-Maria Maggiore sepolto. Si sentirono d'un subito, dopo la sua morte, tanti simo. terremoti, e così fatti, che ne i monti Salvii morirono da cinque mila huomini per cagione delle scolse, e de ifassi, che giù da i monti nelle valli habitate cadevano. Creò questo Pantefice in più ordinationi molti Cardinall, di tredici de i quali solos hà memoria, un Vescovo, sei preti, e sei Diaconi, che surono

T 221.

Giovanni ... Vefcovo Card Sabinente. Tomafo ... Prete Card. di S. Sabina . Giovanni Colonna Romano, prete Card. di S. Traffede. Bartolomeo prete card. di S. Praffede, tit. di S. Paffore. De gli altri tre preti card. non fifa ne il nome , ne il titolo, Stefano ... Diacono card di Sant' Adriano . ... Diaconocard. nella Diaconia di S...

Egidio ... Diacono card. di Santi Cofma , e Damiano. .. Diacono card. nella disconia di S. .. Pietro Romano, diacono card. di S. Giorgio al Velo d'Oro. ... diacono card. nella diaconta di S.

#### GREGORIO IX PONT CLXXX

Creato del 1277. a'20. di Marzo.





REGORIO IX. Fà di J Anagni Città di Cam. pagna, della samiglia de i Conti, e nepote d'Innocentio III. e fù presso al Settizonio creato Pontefice. Fece tofto fotto pena di fcommunica intender à Federico che doveste col primo tempo paffar con un' effercito in Afia à ricuperar terra fanta . Promesse Federico di farlo. & ordind, che tutte le genti

Federico ii, Imp. fi mette a'l' ordine per passare in Λúa.

che dovevano in questa impresa seguir la Croce, si ritrovassero ad un di determinato in Brindisi. Vi concorse adunque gran moltitudine di gente, e specialmentedalla Germania, vi venne il Langravio d'Assia, il qual in Brindisi con una gran parte de i suoi soldati morì, mentre che aspettano Federico, il qual fingendosi infermo, non si partiva di Sicilia, e che questo fosse un' inganno, all'aperta si discoperse. Perche tosto che la morte di Langravio intese, volando vi navigo, e si prese tutti gl'a ddobbamenti , e la guardarobba di questo Prencipe. Dopo questo fingendo di voler far l'impresa, e dover passar in Asia ordinò à tutti quelli, che quivi erano, che lo seguissero. Fù da tutti seguito, ma esso poco oltre andò, e fingendo effere travagliato dal mare, adietro in Brindisi si ritornò. Il Re Giovanni, che la partenza di tutti questi Principi intese, per compiacerne al Papa, se ne venne con Berengaria sua moglie in Bologna, e per doverne con i legni Venetiani passare in Asia. Mail Papa, che l'inganno di Federico intese, perche non andasse Giovanni indarno lo creò governatore dell'essercito di Ravenna, perche si restasse in Italia, e riconfermò la scommunica di Honorio III. contra Federico; e peggio ancora gl'havrebbe fatto, se dalla rabbia de'Mori dubitato non havesse, i quali assal potenti in mare all'hora si ritrovavano. Ma Fer-Rè d' A. nando Red'Aragona, che andò lor fopra, tanta strage ne sece, che in breve ragona dà cacciandone i Saracini prefe l'Ifola di Majorica, e la Città di Valenza, sforzò le una rorra genti, che questi luoghi habitavano, à battezzarsi. Forzato finalmente da prieà i Saraci. ghi de gl' amici, e dalle minacciie del Papa, passòln Cipro, per dare qualche speranza a'nostri, che guerreggiavano in Soria, e ch'esso haveva tante volte ingannati. Ma mentre ch'egli và delle forze, e della potenza del Soldano efplorando, Rinaldo suo capitano, ch'egli havea lasciato in Sicilia, passando so Foderico pra i luoghi di S. Chiefa occupò molte terre della Marca d'Ancona. Il Papa fi ri ii. in Afia, trovava in quel tempo in Perugia, per andar in Affifi, e con gl'occhi proprii S. Frances- vedere i miracoli, che di San Francesco si predicavano. I quali ritrovatili veso è cano. ri , come intefi gl'haveva , canonizò con molta folennità quel Santo . In

questo mezo un'altro Capitano di Federico occupò à tradimento Fuligno, ma

ne fo poco appresso dalla parte, che con la Chiesa Santa teneva, cacciato. Era già Federico passato in Accone, e non restava di follecitar del continuo e con lettere, e con messi il Papa, che l'assolvesse, dicendo doversi poi esser obbediente. Ma il Papa, che le sue frodi ben conosceva, sece intender a'nostri, che guerreggiavano in Alia, che si guardassero da gl'inganni di Federico, e nel medesimot empo mandò con esfercito Giovanni Rè di Gierusalem sopra Rinaldo, che tutta la Marca à ferro, & à fuoco poneva . E con un'altro effercito mandò il Cardinal Colonna sopra l'altro Capitan di Federico, e lo cacciò di S. Germano, fa, e ne son e prese in breve quanto da questo luogo fino à Capua si stende . Mossi da questa fracciati . perdita i Capitani di Federico, che guerreggiavano nella Marca, e nell'Umi Federico, bria, lasciando i luoghi, che presi havevano, si ritirarono spaventati nel Re-torna gno. In questo ritornando Federico in Italia, e mostrandosi assal desideroso del· Italia. la pace, fece pregar il Pontefice, che lo ricevesse in gratia, e lo dichiarasse, ò chiamasse Imperatore, e vero seudatario di Santa Chiesa per lo Regno di Sicilia, che possedeva. Ma non prima l'ottenne, che pagò per i danni fatti alla Chiesa Romana 120. mille oncie d'oro, e ne venne in Anagni à supplicar il Pontefice. Hor mentre che ne và dopo questo il Papa in Perugia, per rassettare, e quietare le cole di questa Città, che si ritrovavano assai turbulente per cagion de fuorusciti, nacque d'un subito tanta seditione in Roma, etanta heresia, quan- de gl'Anta mai prima stata vi fosse: Annibale de gli Annibali era con alquanti sacerdoti nibali copoco buoni Christiani stato l'autor di far congiurar il popolo contra la Chiesa di giura con-Dio. Ma la vendetta divina sù tosto lor sopra, perche & allagò tanto il Teve tra la re . che fece incredibil danno , e legui tanta pestilenza , che à pena d'ogni die- Chiesa di ci uno restò in vita. Il Papa ritornando in Roma , usò mara vigliosa clemenza Dio. al popolo, perche li perdonò, e privato Annibale dell'ordine Senatorio, à facerdoti, che convinti dall'herefia loro, Il loro errore confessarono, mostrò la strada più sana, e migliore. Volto poi ad adornare la Città, sece purgare, e rifare le cloache antiche, & edificarne delle nuove, provedendo ad un tratto & alla commodità, & alla salubrità della Città. Uscitone poi di Roma, per mutar aere, in Riete (come alcuni vogliono) canonizò S. Domenico autore dell'Ordine de Predicatori, & in Spoleto Sant'Antonio nato in Lisbona, e morto in Padova. Ritornando poscia in Agnagni fortificò tutti i luoghi intorno dubitando della infedeltà de Romani, per havere il Senatore di Roma fatta all'ufanza Papa, & i antica col consentimento del popolo una legge, che tutte le terre circonvicine do- Imp Fedevessero pagar a Romani il tributo. Ne il Papa, benche glielo dissuadessero i Carrico ii. s' dinali, dubitò di ritornare in Roma per ammonire, e cassigarne i Romani, che co- abboccano sì fatte novità tentassero. Ma perche punto non vi giovo, se ne passò in Riete, in Rieti. dove venne l'Imperatore Federico. E ragionando insieme di molte cose, che sare fi dovevano, in questa conclusione finalmente vennero di dover gl'esserciti loro uniti passarne col primo tempo sopra I Romani. Ma Federico, seguendo il fuo naturale costume, come, havea già sempre fatto, così anch'hora ingannò il Pontefice. Perche andandosene in Germania, ordinò a suoi Capitani, e tori del foldati, ch'in iutte le cole obbedilsero, e favorisero i Romani. Il Papa, che Soldano ingannato si vedde, propose un gran premio a Germani, che nel suo campo domandapaísaísero. Per la qual cosa tanta copia ve ne paíso, che non hebbero poi i Ro-no la pace, mani mal ardimento di fare alla aperta con le genti della Chiefa battaglia . Havendo dunque Gregorio recuperato il patrimonio di S. Pietro, e la contrada de' di Soria ... Sabini, e fato poco conto de gli ambasclatori del Soldano, che humilmente Principa. la pace chiedeano, mandò i frati di San Francesco, e San Domenico a predi- che palsacare per tutta Europa contra i Saracini la cruclata . E fù l'opera di costoro ta rono le , che in breve tempo si ritrovò con le arme in mano per questa impresa un gran Asia. numero di gente. Et mentre che si cercava un buon capo per loro, canonizò il

Federico no lo Stato dellaChie-

Papa Santa Elifabetta figlinola del Re d'Ungaria, e che molti miracoli facea : Hora Theobaldo Redi Navarra , Almerico Conte di Monforte , & Herfici Conte di Bari, e di Campagna paffarono con groffi efferciti per la Getmania, e per l'Ungaria in Costantinopoli , e passato poi lo stretto giunsero in Tolomaide . ponendone tutti que luoghi onde passavano, a sacco. Ma essendo sopragiunti poi da un gran numero di nemici , firitirarono due giorni difenfandoli fempre . perdendo i più valorosi dell'essercito loro. Et a questo modo questa impresa, che con tanto ardore, e sforzo s'incominciò, per poca prudentia de Capitani hebbe così dolente fine. Molto fenti il Papa nel cuore questa calamità de'nostri, & a persuafione, e prieghi dei Romani havea già deliberato di ritornar In Roma , per farvi processioni e placar l'ira di Dio, che con li peccati de gl'huomini sdegnato si ritrovava. Ma poi non vi venne, che gliele vietò Pietro Frangipane, che la parte

Lombar-Ecclino ti-Padova acfavor dell' bardia.

Federieo

vaglia

privo dell' Imperio

Federico Imp.fa grá danni su'l V enetiano.

Imperiale feguiva Perloche andò in Perugia, ein Viterbo con animo di passar pol con essercito contra l'Imperatore, che si intendea esser all'hora passato nella Lorabardia, e contra ogni debito travagliare le Città confederate già stanche del quifta col travaglio, ch'haveva lor dato Ezelino tiranno di Padova. Fù quetto Ezelino cognominato da Romano, il suo avo sù Alemano, e militò con condotta d'Octone Imp. molti III. in Italia Hora costui havendo da Federico II. havuno un'essercito si gualuoghi del- dagnò tirannicamente un grande stato nella Lombardia . Perche toggiogò Trila Lom- vigi, Padova, Vicenza, Verona, e Brefcia. Non curandoli Federico di ofservar gl'accordi dell'avolo suo, facendo fatto d'arme in un luogo, che chiamano Fatto d' Nova certe co'Milaneli , e con l'altre Città confederate , restò superiore con

arme frà l' gran strage de vinti. Di che perdendo il Papa ogni speranza di poterfi più fa-Imp, Fede re cofa buona, deliberò di ritornasti in Roma. E benche Giovanni Cincio Serico ii. ela nasore della Città vi contradicesse, Giacomo Capoccio nondimeno anch'egià lega di Lo- cittadino Romano tenne la tanta audacia di Cincio a freno, e tolse il Papa magnifica , e splendidamente in Roma. Questo è quel Giacomo, il cui nome sino ad Papa torna hora filegge di Mofaico nel tabernacolo fatto a fue spese in S. Maria Maggioin Roma . re, nella qual Chiefa è sepolio Pietro Capoccio Cardinale di Santa Chiefa che Federico perseguitò l'Imperatore Federico scismatico, e che non lungi dalla medesima 11. feom- Chiefa edificò l'hofpedale di Sant'Antonio, & in Perugia a fue spese la Sapienmunicato,e tia, cofi chiamata. Hora Gregorio rassettate, e quietate le cose della Città. iscommunicò di nuovo Federico, e lo privò dell'Imperio. Poi trattò con gl'am-

basciatori de Genoveli, e de Venetiani, ch'erano con l'armi in mano, di dover del Papa . rappacificarii infieme. Onde fegui fra questi due popoli accordo con queste conditioni, che non potesse l'un senza l'altro consederatti con l'Imper. di Cofantinopoli, e che l'imprese, che sare doveano, fossero ad amendue loro communi, el'un l'insegna dell'altro pottaise. Fù quest'accordo per nov'anni fat. to, e minacciato dal Papa di dover esser tosto iscommunicati quei, che frà queflo temporotto l'havefsero. Hora Baldovino, ch'havea tonuto due anni lo genti del scettro dell'Imperio de i Greci, parendoli, perche li mancavano danari, di Papa, 1240 non poter difensarsi da i Barbari, prele da i mercadanti Venetiani il piombo . Salinouer- che dalle Chiefe tolfe, e la lancia, e spogna, che nella passione del Salvatore no ra, Azzo da firo oprarono. Federico, che si ritrovava molto sdegnato co i Veneziani , perche seguissero la parte di Gregorio, passò fin sopra gli stagni stessi della Città e mol Italia in ti danni vi fece. In questo confederate a persuasione di Gregorio Montelungei

duc fattioni Legato di Bologna tutte le Città della Lombardia, fu Ferrara, che s'era ribella-Guelfi, e ta dal Papa all'Imperatore , presa , benche Salinguerra valorosamente la di-Ginbellini, fensasse. E ne si in nome della Chiesa datto il governo ad Azzo da Este, che preperche sente in quella guerra si ritrovava. Esto nel MCCXI. L'Imperatore, ch'era con fichia- all'hora in Pifa, non essendo certo di chi la sua parte, è quella del Papa , seguismaffero. fe, divife all'hora primieramente l'Italia in due fattioni. E quelli, che feguivano

M Pana forono chiamati Guelfi, quelli, che l'Imperatore feguivano Ghibellini. Quelli nomi pessimi di fattioni ritrovati per la rovina d'Italia si sentirono pri tenuti dal mieramente in Pistoja, dove i Cancellieri cacciarono dalla Città i Panciatichi Papa in ob-Ghibeilini . E perche l'una parte era da Guelfo , l'altra da Ghibe! fratelli Ale bedienza manni favorita, questi nomi così perniciosi ne nacquero . I Fiorentini ancora con le dicacciarono dalla Città i loro nobili, che favorivano i Pifani dalla parte Ghibel- votioni lina: gli Aretini, & i Sanefi cacciarono all'incontro i Guelfi. Il cui effempio Federico molte Città nell'Umbria, e nelia Tofcana fi ribellarono al Papa, e specialmen II Imp. sote Viterbo. Si farebbono anche ribeliati i Romani, fe il Papa con portare per pra Roma. Roma le teste di San Pietro, e S Paolo, non havesse il popolo mosso à com e sa molti passione. Fece ancora in San Pietro un'oratione eccellente, con la quale tal- danni nello mente il popolo tumultuante commoffe, che li fè prendere l'armi, e la croce in ftato della difensione della Chiesa di Dio. Onde venendo poi Federico sopra Roma con Chiesa. esercito, & animo nemichevole, fù da questi tenuto con l'armi adietro. Di che Idegnatoforte l'Imperatore fece quanti cattivi li capitarono per le mani, con di Pagani, varii cruciati morire. E paffato dopo questo in Benevento la prefe a forza, e la data da Fefrnantello. E ritornando per la via Latina di nuovo fopra Roma , e per viaggio derice a i cacciò di Monte Caffino i Monaci, che v'erano, e pose quel Monasterio a sac-Saracini . Ordina il co . E passatone sopra Sora, ch'è posta presso al nascimento del Garigliano, a fer-Papa ro, e fuoco la pose. Amò questo principe talmente i Saracini, che di loro più Concilio che de i Christiani nell'imprese più importanti si serviva, & assegnò loro magi qual dall' strati . & una propria Città , che fino ad hoggi Nocera de i Pagani si chiama . Rittovandofi in Palermo un fratello del Redi Tunifi , e chiedendo d'effer bat-Imp. è imtezato, il medefimo Federico glielo difluafe. Paffando d'un fubito fopra Ravenna, la prese. Di che il Papa raund in Laterano un Concilio, dove trattare i Cardinafi dovesse delle cose di Federico. Mà egli chiuse, e per terra, e per mare tutte le li & altri vie, per impedire il Concilio, e prese alcuni Cardinali, e Presati, che di varii Per la Imoghi venivano in Roma per quest'effetto, e li pose prigioni. Di che Gregorio ta nto dispiacere sentì, che non molto sopravisse, e morì à i ventidue d'Agosto nel decimoquarto anno, e quinto mese del suo Papato, essendo poco avanti stato um grand'ecclisse del Sole.

Fece queflo Pontefice quattro promotioni di Card. nelle quali creò dieci Vefcovi , due preti, e due Diaconi, che furono.

Giovanni ... Vescovo card Sabino .

Frà Giacomo , Monaco Cifterciense , Abbate di S. Anastasio fuor di Roma , Vesc. card Preneffino . Romano . . di diacono card. di S Angelo Vest. card. Portuense . e di S. Ruffina .

Rinaldo Conte suo nipote , di diac. card. di S. Euftachio , Vefc. card. Offienfe , e Velurenje. Aleftandro quarto.

Giacomo da Vitriaco Francefe, Vefc. card. Tufcolano.

Gefredo Caftiglione Milanefe , di prete card. tit. di S. Marco , Vefc. card. Sabinense , che fu poi Papa Celestino IV . Ottone Candido Vefc Card Portuenfe, e di S. Ruffina .

Maeftro Sinibal do Flifco Genevofe, prete card. dis. Lorenzo in Lucina. Siefano Romano prete card di S' Maria in Translevere .

Rinaldo de i Conti, suo nipote diac. card. di S. Euflachio . Ottone ... Diacono card di S. Nicolò in carcere Tulliano .

Riccardo Annibalenfe , diac card di S. Angelo .

Ramondo di Barcellona aiutò Gregorio à compilare il libro de i Decretali , & ? da alcunt talmente lodato, che non fi potrebbe altri di maggior lode più commentare .

Creato del 1241. a' 22. di Settembre.



Vacando Se de Romanas\* infignori Federico molti luoghi d' Italia .

gna à Padoya .

Ma non visse più, che dicia-fette giorni, e lasciando di se gran defiderio, perche fe ne fperava gran tranquillità, fu dentro S. Pietro fepolto, Vacò dopò lui il Papato vent'uno mese. Percioche parve à quelli, ch'erano all'hora di grande auttorità nella

ELESTINO IV. Milanefe, della famiglia de i Castiglioni Velcovo Sabinenfe, e d'eccellente vita, e dotrina , fù effendo affai vecchio, & infermo eletto Pontefice in luogo di Gregorio ..

Chiefa di Dio, che non fi creafse nuovo Pontefice finche usciffero di Prigione Studio quei Cardinali, che'eran in poter di Federico. In questo mezzo, che la sedia vacava, scorrendo Federico la Marca, e la Romagna fino à Faenza, e Bologna, che li fece qualche resistenza, s'insignori. E ne trasferì in Padova la scuola, e lo studio di Bologna per odio, ch'à questa Città portava. Anzi quanti esso fautori della Chiesa già conosciuti havea, afflisse di molte calamità. Baldovino Imperator di Costantinopoli perduta ogni speranza di ben fare nell'Afia fe ne venne con Ramondo Conte di Tolofa in Italia, etanto con la sua auttorità , e con preghi con Federico s'oprò , ch'all'hora in Parma si ritrovava , che fece liberare quei Cardinali , e preti , ch'esso prigioni teneva . Il perche poco appresso tutti i Cardinali in Anagni insieme si ritrovarono , per dover fare l'elettione del nuovo Pontefice.

# INNOCENTIO IV. INNOCENTIO

PONT. CLXXXII. Creato del 1243. a' 24. di Giugno.



NNOCENTIOIV. Genoese della famiglia de i Fielchi de i Conti di Lavagna, era prima chiamato Sinibaldo , e fu in Anagni creato Pontefice . Non molto fi rallegrò Federico di questa nuova, perche sapeva bene il valore, e la generofità di questo Pontefice , co'l qual già prima qualche tempo familiarmente visse. Il perche dubitava , ch'egli

non dovesse effer con lui contrario alle cose, che fatte haveva, e faceva . Onde a gl'amici, che si rallegrarono per questa electione, vogliono, che dicesse, ch'il Cardinale Sinibaldo, ch'era stato suo grand'amico, sarebbe nel Pontificato fuo grandiffimo nemico, Hora Insocentio vestito, che s'hebbe il manto di Pietro, venne in Roma, dove gl'uscitono i principali della Città incontra, e fu ricevuto con grande applauso. E fatta la solennità, che si costumava nel consecrare, & incoronare i Pontefici, incominciò à parlare di pace con Federico, e Baldovino voll'essere mezo in trattarne. Ma il negotio andò in lungo e vi passarono quattro mesi, e sù finalmente tolta questa conclusione, ch'il Papa in Città Castellana andasse, ch'ivi andato l'Imperatore sarebbe per abboccarsi con lui . Ma inteso poi Innocentio, chel'Imperatore & in Roma, e per camino gli tendeva gli agguati, montato sopra i legni da i Genovesi, ch'erano in Cività vecchia, le ne passò prosperamente navigando in Francia. Dove fu in Lione con grande honore, & amorevolezza raccolto da cutti. Qui nel MCCXLVI. ragunò un concilio, dove con lettere, con messi, e finalmente co'l trombetta vi citò Federico, che fotto certa pena vi dovesse comparire. Le Imperatore vi mandò un certo Giuriffa da Seffa, ne dimandava altro che dilatione di tempo, promettendo dover in breve esservi anch'esso. Li sù permesfo un certo tempo, frà'l quale dovesse comparire. Ma perch'egli astutamente cercava occasione di calunniare, e d'opprimere Innocentio, su per un consendell' Imp. timento generale di tutti privato dell'Imperio, e del Regno. Di che sdegnato forte Federico sece rovinare le case, e le ville d'alcuni parenti d'Innocentio ; che se n'erano per suo ordine fuggiti in Piacenza da Parma, dove havevano i lor poderl. Confederatofi poi co'l Duca di Borgogna, con una honorevole, e fediata da gran compagnia deliberò di passar in Leone, Ecera già arrivato in Turino, sederigo quando hebbe avviso, che i suorulciti di Parma, havendo sù'il Taro, vinto l' essercito de i Parmegiani, erano entrati in Parma, e fattovi grand'uccisione del- Rotta dala parte contraria. Lasciato Federigo per questa nuova il camino, ch'egli sacea, ta dal Leraunò tofto di tutta Italia un'effercito di forfe 60. mila huomini , per affediar gato Apo-Parma, la qual'era dal Legato Apostolico, e da un sforzo delle Città della le ftolico ga, che venuto v'era, difefa. Sofferfe il Legato costantissimamente quest'alse Federico dio due anni , e finalmente ufcendo fopra il nemico tutto ficuro , lo ruppe, e gua- fotto Pardagnonnegl'allogiamenti copiosi di tutte le cose di che hà la vita bisogno. Per- ma. cioche haveva già Federigo fortificato di trincere, e di fossa il campo a modo

Federice II. fcont-

d'una Città, con intentione, che rovinata, e spianata, ch'havesse Parma, contra la qual grand'odio havea, qui una nuova Città lasciarebbe, ch'egii in fegno di buono augurio havea Vittoria chiamata, e Vittorini le monete, che coniate v'havea . Scrivono alcuni , che in questa rotta Federigo perdesse una corona di grandissimo pregio ,& alcuni vasi d'oro di molto peso , e suggendo à pena si salvasse sù'l Gremonese, n'hebbe ardimento d'entrar in Gremona, per effere morti in questa calamità molti Cremonefi, che con lui militavano. Quando poi Innocentio intefe, che con tutta quella rotta non fi fosse punto Federigo dimeffo, anzi fi foffe dato ne i fuoi amenifimi giardini tutto in poter delle voluttà, e menandone con le schiere delle donne, e de i fanciulli lascivissima vita mosso a compassione di lui lasciò da parte il Concilio, & inviò per la Francia per gli altri luoghi del Christianesimo i suoi Legati, perche a i popoli la militia di Christo persuadessero, e da dover seguir la bandiera di Lodovico Rè di Fran-Rè di Fra- cia, il qual in una fua infermità promeffo a Dio, & al Papa l'haveva . e fe n' cia s'appa- era già posto per partire in punto. Mostrarono i Tartari alquanto di volere quereachia per sta impresa impedire, perche n'erano in quel tempo con due essercitivell'Asia, passare in & in Europa entrati. Quelli che passarono in Asia, correndo la Giorgiana, e

i Templari, e vintigli, presero agevolmente Gierusalem, che senza muraglia

Soria Tar- l'Armenia superiore , giunsero fino ad Iconio , ch'era la Città principale de i tari (coro. Turchi; gl'altri, che fotto la scorta di Batto andavano, corsa la Polonia, e l' nol' Afia, a Ungaria, piegarono finalmente al mar maggiore, dove l'ampie contrade della l' Europa Ruffia, edi Gaza rovinarono. Nel medelimo tempo i Groffoni natione dell' Arabi Pi- Arabia, fignoreggiando in Babilonia il Soldano, affaltarono con grand'impeto Gierufasi ritrovava, tagliarono a pezzi quanti Christiani v'erano, e sporcarono d'ogni

ria.

Opera Federigo II.

II. muore. Manfredi figliuolo impietà .

vico.

macchia il fanto sepolero. Diche mosso Innocentio sece l'andata di Lodovi-Lodovico co accelerare con quell'essercito, ch'all'hora si ritrovava. Giunse Lodovico in Rè di Fra- tal tempo in Cipro, che fù bisogno, che v'invernasse, La Primavera poi pascia in So- fato fopra Damiata, cacciò via l'armata del Soldano, e combattendo con l'effercito terrestre lo vinse, e qui si fermò aspettando, ch'il resto delle genti, che di Italia aspettava, venisse. Mache non venissero queste genti d Italia, sù la rabbia di Federigo cagione, il qual voltatofi dalla vita fua difsoluta, & otiofa Cinà ti- all'armi, pose tutta Italia sossopra . E spinse alcune Città a ribellarsi dal Papa, bellate al efrà gli altri furono il popolo di Forli, d'Arimino, d'Urbino, e tutta la Mar-Papa per ca. Fece ancora nell'Umbria ribellare tutto il resto fuori, che Todi, Perugia, di & Affili, Nella Tofcana soli i Fiorentini seguivano la parte del Papa; onde furono da Federigo travagliati talmente, che furono alla fine sforzati a cacciare i Cittadini Guelfi dalla Città . I Bolognefi facendo con Herrico Capitano di Federigo battaglia, lo vinfero, e tagliarono a pezzi. Scrivono alcuni, che in questo tempo Federigo In Palermo morisse . Altri vogliono , ch'egli gravemente nella Puglia s'infermasse, e che incominciando a star bene, fosse da Man-Federino fredi fuo figliuolo bastardo con un coscino alla bocca affogato, e morto. Quefo si è ben chiaro, che Federigo prima, che morifse, donafse a Manfredi,ch' havea già fatto Principe di Taramo, altre terre, e lasciasse suo universale herede, e successor Corrado suo figliuolo legitimo, che di Jole figliuola di Giobastardo di vanni Rè di Gierusalem havuto havea, il qual poi sù per opra di Manfredi av-Federigo velenato, havendo però prima preso a forza, e dato à sacco a i soldati Napoll, II e fue & Aquino, ancor ch'il Papa v'ostasse, e gridasse, perche la pace d'Italia desiderava; per poter mandar foccorfo di nove genti à Lodovico, ch'all'assedio di Damiata Damiata fi ritrovava . Prese poi costui Damiata , & essendo Roberto Conte di prefa dal Pottierfi venuto di Francia con nuove genti parti di Damiata Lodovico, e me-Rè Lodo- nò fopra la Città di Frannia l'efsercito, dove il Soldano appunto di questo duin mezo, onde non fi fece perciò giornata campale mai : ma spesse scaramuccie fi fecero, mentre ogn'un di loro ne vuole il meglio. Ma mentre che Roberto con troppo ardire và temerariamente oltre, fù da i nemici fatro prigione. In quefto vedendo Innocentio quali estinti in Italia tanti incendii di guerra, deliberò di ritornarsi in Roma, havendo già prima canonizato Hedimondo Vescovo di Conrurbia. Et effendo giunto in Perugia . perche fuzgi d'andat in Roma per cagione della potestà Senatoria, che parea ordinata contra di lui, e della Corte Romana, canonizò, e pose nel numero de i martiri Pietro da Verona dell' ordine de i Predicatori, ch'era stato merte frà Milano, e Como da gli heretici. Il medefimo di Santo Stanilao Vescovo di Cracovia, che fece in vita molti miracoli. Chiamato dopo questo il Papa da i Baroni del Regno, paísò tosto in Napoli, ch'era stato rifatto di nuove mura, e qui à i 7 di Decemb. morì, e fu nella Chiefa di S. Lorenzo sepolto, havendo tenuto il Pontificato I r.anni , 5. mefr, e 15. giorni. Morì, quando credeva dover in breve tutto il Regno di Napoli conquistare. Ordinò Innocentio, che ogn'anno l'Ottava della Narività di nostra Signora nella Chiesa Santa si celebrasse. Questi anche riempì il Collegio de i Cardinali, che molto esaulto era, di persone di gran bontà, & ordi- rosso de i no, ch'i Cardinali, quando cavalcavano, per maggior honore loro, portaffe Cardinali ro il cappel roffo in tella . Et ellendo elso dottiflimo in taita , e così fatta di da chi folgnità molte cole scrisse. Compose gli apparati del Decretale, diche molto i se ordina-Canonilli fi fervono. Perche in fe alcune dispute contengono, che fanno assai so. chiaro il fatto, e la verità. Compose anche un'altro libro approvatone i Concilii , che l'Oftiense nella sua summa Autentiche chiama. Scrise un libro nedefimamente della giurisdictione dell'Imperio, dell'auttorità del Ponrefice contra un certo Pietro cognominato Vigna, il qual'all'Imperatore tutta l'auttorità, e dell'Imperio, e d'ogn'altra cosa attribuiva. Questo libro chiamò poi Innocentio Apologetico. Si diletto mirabilmente questo Ponrefice delle persone letterate , le quali ancora con diverfe dignità , che lor diede , honorò. Percioche fece Ugo persona di gran dortrina, e d'ottima vita Cardinale di S. Sabina: Il qual 1790 huo-Ugo elsendo prima stato dell'ordine di S. Domenico, non s'insuperbì però del mo dottifla nuova dignità, ne punto l'antica passata vita mutò. Questo medesimo Ugo simo. scrisse le glose sopra la Bibia , e le concordanze , che chiamano . In tempo di questo Ponrefice , e per suo ordine Alessandro frate dell'ordine de i Minori , e ch'era di grave età entrato nella religione, scrisse un'assai copiosa somma nella Teologia. Nel medefimo tempo scrissero ancora sopra'l Decretale Bernardo da Parma, e'l Compostellano persone di gran dottrina, e che dalla benignità d'Innocentio molli, & eccitati furono a dover scrivere. Dopo la morte d' Innocentio non molto poi morì Guglielmo il nipote, il cui fepolcro fi vede fino ad hoggi in S. Lorenzo fuori delle mura.

Creò questo Pontefice in più ordinationi assai Cardinali, de i quali si trova memoria folo di quattordeci, tre de i quali furono Vescovi, cinque preti, e fei Diaconi, che furono.

Otone .. . Vescovo Card. Tuscolanense. Stefano . . . Vescovo card. Preneftino .

Vn'altro Otone . Vefcovo Card Sabinefe .

Frà Giovanni di Villa Abbate , Francese , Arcivescovo Bisantino , monaco di S. Benedetto prete card. Ht di S. Lorenzo in Lucina'.

Maestro fra Vgo da S. Caro da Barcellona Spagnuolo , dell'ordine de i Tredicatori , prete card tit. di Santa Sabina .

De gli altri tre card non fi sà ne il nome, ne il titolo.

Octaviano Ubaldino Piorentino, Diacono di S. Maria in via Lata.

Pie-

Pietro Capoccio Romano, diacono card di S. Giorgio al Velo d'Oro . Giovanni . . diacono card. di S. Nicolò in carcere Tulliano . Guglielmo del Flifco diacono card. di S. Euftachio.

Othone del Flisco, diacono card di San Adriano, che fu poi Papa Adriano V. One-Ai due erano nipoti del Papa.

... diacono card. nella diaconia di S....

#### ANNOTATIONE.

Queño Pontefice nella vigilia di Natale del 1244, creò nel Concil. Gefferale in Lione dodici Cardinali persone tutte eccellenti , e diede à i Cardinali per proprio of-Cappello namento il cappello roffo . Di ciò è autore Martino , che nel medefimo tempo vife. roiso qua- nella vita di quefto Pontefice E per il cappello roiso fignificava, che per difendere do si co- la libertà ecclesiastica dovessero bisognando ancor la viraporre, e specialmente in minciò ad quel tempo, ch'era la Chiesa Romana molto da Federico travagliata, Gli ornamenniar da i ti de i Cardinali furono da i Pontefici feguenti ordinati, e da Paolo Secondo special-Cardinali . mente . Tolomeo , Platina , & altri Autori queste cofe scrivono .

#### ALESSANDRO IV.

PONT. CLXXXIII. Creato del 1254. a'21. di Decembre.

Manfredi figliuol di Federico congiunto con i Sasacini entra à i danni del. flato della Chiefa.



LESSANDRO IV. di Anagni fù in luogo d' Innocentio creato Pontefice . Fece tosto intendere à Manfredi, che fi risolvesse di non far cofa, la qual la dignità di Santa Chiefa se ne sentisseoffeia. Ma coffui fattifi venire i Saracipi di Nocera . paísò d'un fubito fopra le geti della Chiefa, ch'erano in Foggia, e ne fece grandiffima strage; havendo già per

Ledovico cia totto, e facto prigione

la morte, ch'esso fingeva, di Corradino, e di cui esso diceva restare herede, preso un'animo regio. I Christiani; che s'è detto, che si ritrovavano appresso Rè di Fra- Faramia accampath incominciarono à fentle fame, & ad effere dalla pestilenza afflitti, havendo il nemico occupata una parte del Nilo, donde foleva venire la grascia nel campo nostro, anzi venendovi il Patriarca di Gierusalem con molti legni, fù preso da i Barbari. Per la qual cosa, dubitando Lodovico d' Egico . - effer à fame vinto , fi mosse per ritrovarne in Damiata , e con grossissimo effercito del nemico s'incontro , e facendovi fatto d'armi , fu vinto e fatto

COBLIBUnicato dal Papa.

Manfredi prigione infieme con Altonfo Conte di Pittierfi , e con Carlo Conte di Angioja suoi fratelli. Ma, essendo pol da i suoi stessi stato il Soldano tagliato à pezzi, colbi, che li successe, havendo rlcuperata Damiata. & havuto un certo danaro da i nostri , lasciò rutti i Christiani prigioni in libertà , e fino in Tolomaide gl'accompagno. Il Re Lodovico, às perfussione di Papa Alessandro mandoi fratelli in Francia, & effo fi refto nell'Afia, finche fortificaffe Cefasea, il. Zaffo, e Sidone, ch'i nollri tolte dalle mani de i Saracini havevano.

F.

E finalmente fatto questo in capo di sel anni, ch'egli quest'impresa maneggiò . se ne ritornò nella Francia. In questo Papa Alessandro havendo scommunicato Manfredi pafsò in Anagni, e mandò il Cardinale Ottaviano Ubaldino in Napoli, perche tenesse i Napolitani in arme contra Manfredi, & esso dava speranza di dover tolto con nuove genti palsare pel Regno. Ma non contento Manfredi di travagliare i Napolitani, sollevò ancora nella Toscana rivolte, e spe- multi della cialmente in Fiorenza, la qual s'era tofto per la morte di Federigo ripofta in li Tofcana. bertà . E surono per un publico decreto riposti r Guelfi nella Città , che n'erano stati cacciati da Federico, perche potessero allo sforzo de i Ghibellini ostare. Per questa via divenne in modo nella Toscana la parte Guessa potente, che surono i Pistojesi , gli Aretini , i Pisani , & I Senesi , ch'havevano i Guelfi loro Cittadini cacciati fuori, con oftinate, e fanguinofe guerre perfeguitati. Et i Lucchefi fi mostrarono molto contrarii à i Pisani, i quali farebbono senz'alcun dubbio stati da i Fiorentini oppreffi, da i quali furono prefso il fiume Anfari vinti, fe fospettato i Fiorentini non havefsero della lede de i roggioonzi, ia quai terra e prima nella Valle di Helfa lungi dodici miglia da Siena, e naturalmente, e per arre dichiarato nella Valle di Helfa lungi dodici miglia da Siena. forte. E fi fervivano i Ghibellini di questo luogo, come d'una rocca della guerra, che contra i Guelfi facevano. I Fiorentini spianato, e tolto via questo, offe-lia. rirono genti al Papa contra Manfredi commune nemico. Essendo dunque Man. fredi stato dichiarato Re in Palermo co i Saracini , ch'egli assoldò , diede di bno. ne rotte al Legato del Papa, e mandò Giordano fuo Capitano con 1 500, cavalli in favor de i Senefi contra i Fiorentini, i quali furono poco poi preiso il fiume Atbia con tanta strage vinti, che surono sforzati ad abbandonare la loro Città . Non restò per questo il Papa di perfeguitare per tutto il tiranno. Percioche, havendofi Ezelino quafi tutta la Marca Trivigiana occupata, era paísato all'afsedio di Mantova, quando Aicfrandro mando tofto in fretta in Venetla Filippo Fontanele, Arcivescovo di Ravenna, il qual predicando quivi la croce, sece un'essercito, ecavò di Padova Anselmo nipote del tiranno Ezelino. Di che mosso costui, lasciando tosto l'assedio di Mantova, e venutofene volando in Verona, quando si vidde del tutto suori di speranza di ricuperare Padova, fece crudelmente morire dodici mila Padovani, ch'egli nel fuo essercito havea. Il Legato mandò in Brescia alcuni Teologi dell'ordine de i Minori, perche con le prediche loro facessero ripatriare i Guelfi, e diventare quel popolo partegiano di S. Chiefa Il medefimo haurebbono fatto i Piacentini , e Cremonefi , fe Oberto Piacenza, e Pallavicino non n'havelse con l'ajuto de i Ghibellini occupato la Signoria di quelli lnoghi. Hora contra coltui , e contra Ezelino confederati infieme fi mofse da Brescia con l'ajuto de i Guelfi il Legato. E facendovi presso Gambara il fatto d'arme, fù con gran strage vinto, e fatto prigione co'l Vescovo di Brescia, me preso e co i principali della parte Guelfa I quali tutti Ezelino, havuta Brefcia , lasció Gambara , liberi via . E fù questo nel 1259 Dubitando il Legato Apostolico, che non eref- & il Legaceise soverchio, la potenza d'Ezclino, deliberò di distorlo dalla lege, & amicitia to del Pad'Oberto. E lo tento per mezo di Bolo Doavio nobilissimo Cittadino di Cremo-na, il qual, mostrando quanto odiosa, e derestabile sosse la crudeltà, e sierezza d' pri Ezelino, persuale ad Oberto, che se n'allontanasse, e stringes : in legga co i Mila del 3250. nefi,e co i Mantoani, e con l'altre Città Confederate. Quando Ezelino vidde haver quafi affatto tutt'Italia contra di lui congiurata, pieno oltra modo di fdegno, paísò à danni, e rovina del Milancfe. Onde eccitò le Città confederate à prender emdeliffi-l'armi, & efsendone non molto poi vinto, e fatto prigione in Soncino mori, dov' mo tiranera flato dopo la battanlia con una mortal ferita portato. Rifcofsefi per la morte no, sono, e di questo tiranno tutte le Città della Lombardia in libertà, feguirono da quel ferito matempo in poi la parte del Papa. Il Legaro, ch'haveva riposta in libertà Padova, lamente. non volendo lasciare in pie reliquia alcuna di questa guerra , cacciò da Trivigi.

Fiorenza oofta in li-

Manfiedi

Cruciata ' contra Ezelinocru-

Pallavicino s'inpadi Cremo-

rompono

de .

Alberto fratello d'Ezelino, e lo fece con la moglie, e co i figliuoli morire. Papa Alessandro veggendosi fuori di questo intrigo de i tiranni d'Italia, havea volto Venetia. l'animo all'Impresa di Soria, quando la discordia, che stà i Venetiani, e Ge-ni, e Ge-novesi nacque, ne lo distosse. Habitavano all'hora in Soria i nostri due Città noveli fi molto ricche, e potenti, ch'erano Tolomaide, e Tiro, e quelli, che più vi potevano, erano i mercadanti Genoveli, Pilani, e Venetiani, che già per fra loro in XLIV. anni v'havevano tutte le mercantie quasi dell'Oriente, e dell'Occidente Tolomai- cumulate. Haveano queste nationi separate le lor piazze, e contrade della Città, ne in effetto era in Tolomaide cosa alcuna commune frà i Venetiani, & 1 Genovesi, salvo, che la Chiesa. Onde mentre, che questi cercano di fare suo

proprio il monasterio di S. Saba, in gran contesa ne vennero. Scrivendo il Pa-

de

pa all'una parte. & all'altra si sforzò di terminare questa lite, mostrando loro, ch'esso volea, che quel Monasterio sosse ad amendue le loro nationi commune. Ma i Genovesi , haveano prima havuto notitia di questa volontà del Papa, confidandosi in Filippo di Monforte, e Governatore di quella Città, cacciati i Ve-Armata netiani via s'infignorirono del Monasterio, e lo fortificarono come una rocca -1 Geno- I Venetiani usciti di Tolomaide si confederano con Mansredi Rè di Sicilia conab. trà i Genovesi. Eritornado impetuosamente nel porto di Tolomaide v'abbrucbrucciata. ciarono venti nave groffe, e due galere di Genovesi, e preso co'l medesimo imcai Vene- petoil monasterio di S. Saba, lo posero à terra : i Genovesi irritati, anzi che spatiani nel ventati per questo danno, fatto una nuov'armata andarono ad incontrare prestodi. Tiro i Venetiani. I quali non movendoli all'hora ne passarono poscia in Ponto. Tolomai- dove prefero à forza la Città di Silimbra, ch'era guardata da I Saracini, e la polero à facco. Accresciute in questo le forze de i Venetiani , i Genovesi passarono in Tiro, ch'era come un luogo commune di quelta guerra. Il Papa, che dubitava, che non dovesse qualche gran rovina da questa discordia nascere, chiamati à se gl'Ambafciatori di questi due popoli, e de i Pisani s'ingegnò d'accor-Banaglia dargli, e pacificarli insieme Estritrovava à i buoni termini il negotio, quando navale fat- venne avviso, ch'i Venetiani, & i Pisani havessero trà Tolomaide, e Tiro

ta trà i Venetiani, 🗞 i Genovesi presso à Tiro con' Vintoria de' Venetian i.

vinti in un gran fatto d'arme navale i Genovesi, e frà prigioni, e sommersi di 25. legni peggiorati gl'havessero, e che ne fossero i vincitori in Tolomaide, & i vinti in Tiro ricoverati. In Tolomaide furono tutti gl'edificii de i Genoveli abbattuti, e tutte le facoltà loro faccheggiate. Tanto vogliono, che si risen tiffe il Papa di questa rotta, che non volle à gli Oratori de i Venetiani dare audienza mai, finche i Genoveli, ch'erano stati fatti i cattivi non si liberarono. E perche havelle ancor altrove il Papa che fare, Baldovino Imper. di Costantinopoli, fotto il cui Imperio s'havea qualche speranza, che si fosse potuto Terra fanta ricuperare, penfava di dover abbandonare Constantinopoli. Percio-Michiele che Michiele Paleologo restato come parente tutore di due figliuoli di Teodoro Lascari non cessava di perseguitare i nostri Latini per tutte le vie, ch'egli potetravagita i va, havendo già cacciato di Achaja Guglielmo Francese, e non lasciando , Lating di che fare, & all'aperta, e con seditioni contra il povero Baldovino per cacciarlo Costanti. di stato. Per la qual cosa mentre và Baldovino à soccorrer alcuni luoghi nelle riviere del mare maggiore, ch'erano dal nemico affai travagliati, aprirono una Scelerità notte i cittadini di Costantinopoli le porte à Paleologo, e lo tolsero nella Città. dei Poleo- All'hora Baldovino, e'l Patriarca Pantaleone volgendo di Ponto verso Europa logo per le prode, tutta questa contesa interruppero, e quietarono. Il Paleologo, che

nopoli.

farfi Im- fi vidde fenza nemico, che travagliar lo poteffe, fece destramente morire i fanper. de i ciulli, de i qualtera effotutore, e per fe l'Imperio ne tolfe. Il qual'Imperio ef-Greci S. fendo flato quarantatre anni in potere de i Latini, ritorno finalmente à i Greci-Chiaraca. In questo il Cardinale Ubaldino, essendoli poco prosperamente riuscite le cofe nonizata. di Napoli, se ne ritorno tosto al Pontesse. Il qual canonizata, che hebbe in

Anagni Santa Chlara dell'ordine di S. Francesco, se ne andò tosto in Viterbo per pacificar i Venetiani, e Genoveli, e mentre, ch'egli fi travaglia in questo negotio per affanno di cuore, che le ne prendeva, morì a'23. di Maggio. e fu nel 7. anno del suo Ponteficato honorevolmente nella Chiesa di San Lorenzo sepolto. E da tutti certo la vita di questo Pontefice sommamente commendata Perche fu tenuto liberale, massimamente co poveri, e con tutti quei, che fusfero benemeritidella religione Christiana. Onde vietò, che non si potessero legger alcuni libri scritti da un certo Guglielmo di Santo Amore contra la povertà; perciochediceva frà le altre cofe questo empio, che i poveri religiofi, e che vivono di elemofine , non fossero in stato di potere salvarsi . Abbrucio Alessandro publicamente un pestifero libro, il cui autore diceva, che lo stato della gratia non procedeva dalla legge dell'Evangelio, ma dalla legge dello spirito. La qual opinione si diceva effer tolta da libri dell'Abbate Gioachino. Et era questo libro da' fuoi feguaci chiamato l'Evangelio eterno. Sempre che puote Alessandro ripofare da negotii esterni, scrisse qualche cosa d'ingegno. Onde fece l'epi-Role decretali, e talmente favori le persone letterate, che fino alla dignità del Cardinalato le alzò, e ne fù uno frà gl'altri Herrico Cardinal d'Oftia, nelle leggi divine, & humane dottiffimo. Usò anche gran libertà con Bartolomeo, da Brescia, che scriffe molte cose sopra il Decretale. Per queste sue cosi buone parti , oltre la gran dottrina , e fantità , ch'egli hebbe , meritò di esfere ragionevolmente lodato. Fù opera fua che quel tempio presso Sant'Agnese, che era prima dedicato à Bacco, servisse al culto divino. Et che egli ancor di sua mano consecrasse l'Altare di S. Costanza, lo scritto istesso, che sù l'andito del tempio fi vede, lo fà chiaro. Vacò dopo lui tre mesi, e quattro giorni la Chiesa.

In plu ordinationi creò quello Pontefice affai Cardinali, e s'bà memoria folo di otto, due Vescovi quattro preti, e due Diaconi, chefurono.

Herrico Francese, Arcivescovo Ebredunense, Vescovo card. Ostiense, e Velttrense.

Giovanni ... Vefcovo card. Tortuenfe , e di S. Ruffina .

Macifrofra Annibaldo de gl' Annibaldi Romano , dell'ordine de Predicatori prerecard di SS . Apofioli .

Francese, presecard its di S.... Patriarca di Gierusalem, che su poi Papa Urbano IV... presecard, sti. di S.... Fra Andra dei Consi d'Angaji, Nipose... dell'ordine de' Minori, su creato.

ma non voife accettare. .... prete card. tit. di S....

#### ANNOTATIONE.

Queño Ponteñce (il che Platina tacque) fù della nobil famiglia de i Conti, patente d'Innocentio Tetzo, e di Greg, Nono, dal qual fà fatto Cardinale - Era prima chiamato Orlando, de era Vescovo d'Ostia, e di Velletti. Si cava da i registi del medesso Pontestes, che si confervano in Roma nella libratia Yaticana.

#### URBANO IV. URBANO IV. PONT CLXXXIV.

Creato del 1261. a' 29. d' Agosto.



Contele frà i Guelfi, & i Ghibellini

lem fù creato Pontefice, Si fece tosto venire di Francia molte genti, per opporle à Manfredi, che ne travaglia va lo stato di Santa Chiesa . Il perche Giordano Cap. di Manfredi, c'era contra Guelfi nella Toscana, tù richiamato nel regno, e si diede perciò à Guelfi qualche poco di fpatlo da respirare, & à Fiorentini, e Lucchesi massimamente, contra i quali stavano i Ghibellini animatistimi per rovinarli. Nella Lombardia era il medelimo travaglio, perche Uberto Pallavicino ne difensava à spada tratta i Ghibel-

RBANO IV. Francele. della Città di Treca elfendo Pattiarca di Gierufa-

lini, e perseguitava la parte contraria. Fù costui così astuto, e malitioso, che guadagno Brescia, essendovi dall'una parce, e dail'altra favorito, mentre, che ali'una, & all'altra dava parole, e d'amendue gran fautore si mostrava il popole perciò di Modena, e di Reggio seguendo il consiglio de i Ferraresi, e de i Bolognefi, che dubitavano, che il Pallavicino ne dovesse affatto tutta la Lo mbardia travagliare, & occupare, accostandosi con la Chiesa, cacciarono via i Gitbellini dalle loro Città, e donarono i lor beni à Guelfi Fiorentini banditi di cafa loro, per farne per tutto questa fattion più gagliarda. Queste cose pasavan nella Lombardia, ne restava del continuo il Papa di confortarli alla concordia, & alla pace. In Costantinopoli i Venetiani havrebbono tolto à Paleologo l'Imperio, fe non fosse stato costui da i Genovesi suoi amici, e confederati foccorio. Onde diventato perciò più potente, prese Malvasia; e con gran facilità à i Ve-Manfredi netiani, & à Guglielmo Principe dell'Achaja resisteva. Havea già il Papa destinato un Legato, per mandarlo à fare in ogni modo i Genovesi, & i Vene-Francesi tiani amici, quando d'un subito havuto Manfredi nuovo efercito da i Saracini passano in passò sopra la Marca, che mostrava di volersi ribellare, e l'occupò. Il Papa fervitio del dunque mandò il medesimo legato in Francia, perche i soldati, ch'erano già Papa, e re. in punto per paffare in Afia , con promeffe , e con prieghi conduffe in Italia . stano vit- Queste genti fotto la scorta di Guidone Vescovo d'Altistodoro passarono in Italia, e vinto presso Brescia il Pallavicino senza havere altrove impedimento alcuno, fin presso Viterbo ne vennero. Et havuta poco appresso la beneditione del Papa, sà lo stato di Tagliacozzo vennero, dove erano i Saracini venuti, e

occupa la Marca .

torioli.

al Papa.

I Romani facendovi battaglia, li vinsero, & fino al Garigliano gl'urtarono. Nel medei simo tempo i Romani, se ben non travagliavano altramente la giurisdittione di Magistrati, S. Chiesa, non obbedivano però al Pontefice, e creavano in Roma i magistrae non ob- ti à lor volontà . Onde come soleano prima creare Senator un cittadino Romanbediscono cominciarono in questo tempo à crearlo forastiero, e su Brancaleone da Boio. gna il primo, ch'à questa dignità con premio chiamassero, perch'era persona generofa, e di gran configlio. Mà pentiti poi di quest'elettione, lo prefero, e posero prigione. Di che irritati i Bolognesi presero alcuni Romani, e dicevano, non dover giamal, lafciarli, fe non vedeano riposto Brancalcone nella sua

liber.

libertà. All'hora i Romani non solamente liberarono Brancaleone, che ancora nella pristina dignità lo riposero, creando anch'un'a'tro magistrato in Roma, da ogni regione della Città uno, e li chiamarono Banderefi, i quali ampia potestà havevano di dare la morte, e la vita. Ben s'accorgeva il Papa, che Banderess Romani fi mostravano così infolenti, perch' era esso dall'arme di Manfredo in Roma. travagliato, e non era perciò atto à refiftere loro. Per la qual cofa volendo pure un di liberare dalle mani de Tiranni la Chiefa, mandò i fuoi Legari à Lodovico Re di Francia, effortandolo à dover col primo tempo mandar in Italia con un'estercito Carlo Conte di Provenza, e d'Angioja, suo Fratello, perche ha. chiamati vea animo cacciando Manfredi dal regno, di fare Carlo Rè dell'una, e l'altra in Sicilia . E l'havrebbe fatto, così si ritrovava con l'ingratitudine di Manfredi dal fdegnato, se la sua infirmità non l'havesse distolto da questo proposito. Ma il per dargli seguente Pontefice mandò questo disegno ad effetto. Vogliono alcuni, che nel il tempo di quello Pontefice fioriffe Alberto dell'ordine de Predicatori, nato in di Napoli Germania, e che fù per la sua gran dottrina cognominato Magno. Costui commento tutte l'opere d'Aristotile, sottilmente scrisse sopra la Teologia Chri. Magno. fliana, e con molta diligenza de parti naturali. Scriffe un libro de Coævis. nel quale al possibile mostra le cose naturali esser alla Theologlia somiglianti . Espose una gran parte della Bibia, e glosò ottimamente gli Evangelii, e le epiftole di San Paolo. Incominciò anch'una fomma della Theologia: ma non la compì, Fù di più di tanta modestia, e così avido di leggere, che rinuntiò il Vescovato di Ratisbona, il qual bisognava tal volta governarsi con l'armi, come ancor hoggi presto Germani si suole, dove la maggior parte de' Vescovi con gl'efferciti armati difensano le lor prelature. Lesse dunque Alberto privato in Colonia un tempo publicamente, e finalmente d'ottant'anni nel medesimo luogo morì, lasciando molti valenti scolari, che la sua Academia reggessero. E ne fù uno frà gl'altri Tomafo d'Aquino, che lasciando la patria, e la sua nobile famiglia ( perch'egli discendeva da i Conti di Puglia ) tanto frutto in Colonia di fece, che alquanti anni appre so ne ottenne in Parigi il primo luogo frà dotti . no. dove scriffe quattro libri sopra le sentenze. Scriffe un libro contra Guglielmo di fant'Amore ch'era come s'é detto, pestifero huomo. Scriffe ancor due altri libri. l'uno, De qualitate, & effentiis, l'altro de principis natura. Chiamato poi da Papa Urbano in Roma facendo poco conto delle dignità, che li offerivano, al leggere, & allo scriver si diede tutto. Perch'egli restoro lo studio di Roma, e scrisse à prieghi d'Urbano molte cose. Egli commento tutta la filosofia naturale, e morale. Scrisse contra Gentill un libro, Dichiard il libro di Giobbe, e fece la Catena aurea, compose l'officio del Sacramento, nel qual'officio si contengono molte figure del testamento vecchio. Ma ritorniamo ad Urbano .

Franceli Italia Papa

> Tomafo Aqui-

il qual mori in Perugia à i 12, d'Ottobre, e fù nella Chiefa catedrale di questa Città sepolto. Fù Pontefice tre anni un mese, e quattro giorni. E vacò dopo Ini cinque mefi la Chiefa. Fece questo Pontefice due ordinationi di Cardinali , nelle quali creò dodici Cardinali che se n'hà memoria, due Vescovi, sette preti, e tre Diaconi, che furono.

Guido Groffo, figliuolo di Fultodio Francese, Archvescovo Narbonese, Vescovo card. Sabino.

.... Vefcovo card.

Antero da Londra, Inglefe, prete card. tit. di S. Praffede.

Guilelmo . . . Ingbefe , prete card. tit. di S. Marco .

Ugo Arrato prete card. tit. di S. . . . .

Giovanni, da Parme prete card, di S....

Conrado ... prete card, di S.... Gberardo da Parma, prete card tit. di S. . . .

Simon de Bria da Tous Francese , prete card tit. di S. Cecilia . Gotifredo ... diacono card. di S . Giorgio al Velo d'Oro .

... diacono card, di S....

... diacono card. della diaconia di S....

#### ANNOTATIONE. Urbano quarto detto prima Giacobo , ò come altri vogliono , Pantalcone , ch'era forse il cognome . Fu Francese , nacque in Terra Citià di Campagna assai balsamente, perche dicono, che fosse suo padre rappezzatore di scarpe vecchie, Essendo

Urbano Patriarca di Gierufalem, fu in Viterbo , dove era all'hora la corte Romana . da 19. Cardinali , ch'erano frà fe discordi , elemo efsente à i 29. d'Agofto del 1261. e fu tre anni , un mefe , e 4 giorni Pontefice . Egli fe n'ando in Orvieto nobiliffema Città di Toscana, dove perche molto la vaghezza, e sicurià del luogo gli piacque fi fterte con la corte Romana un buon tempo . Percioche è questa Città in cima d' un falso polta , e da ogni afsalto ficura . Chegià la Chiefa Romana era all'hora afsat Orvieto, dalla potenza di Manfredo Rè di Sicilia travagliata. Hora essendo egli dal popolo di e no fito Otvicto con ogui bonor possibile ricevuto , pacificò insieme due principali famiglie. di quella Città i Monaldensi , & i Filippensi , che con l'arma in mano si rittovavano ementre, ch'egli vilse, gli tenne in pace, e concordi . Veggendo efser quella Città à fe & alla Chiefa Romana fideliffima , la orno di molti , e publici , e privati edificii , e privilegii . Edificò da i fondamenti quel superbo palagio del Papa, dove si diceva Soliano presso S. Maria Prisca , e se ne veggono fino da hoggi le mura in pledi , edificò la Chiefa , e'l Monasterio di S. Agottino , erifece , & ampliò le Chiefe de 1 frati Minori , e de i Predicatori Celebro nella medefima Città un Concilio . ò parlamento di moli Prelati , dove frà l'altre cofe fi tratiò , à che modo fi fofse poruta la Sedia Apostolica dalla potenza, e tirannidé di Mantredo discadere, E fu conchiufo . che si chiamaise contra Manfredo in Italia con titolo di Rè di Sicilia Carlo fratello di Lodovico Rè di Francia, Contedi Provenza, e duca di Angioja. E vi fu mandato à questo effetto un Cardinale , e questo negotio poi fotto Clemente Quarto fi efferud . In quelta Città finalmente nel 1264, fu dal medeumo Pontchice con folenne processione ordinata la festa del Corpus Domini il Giovedi dopò la Ottava della Pentecofte , havendone San Tomafo d'Aquino , che in quel luogo leggeva publicamente Theologia, composto l'officio. Està ciò fatto per il miracolo, che sucesse in questi rempi nella Chiesa di S Christina in Bolsena, luogo della Diocesi di Percioche mentre che un certo facerdote facrificava , havendo già confe-

crato , dubitò della verità del facramento . Il perche fubito (cofa maravigliofa à dize , & udire ) incominciò a gocciare vivo fangue dalla fantiffima Oftia , che in mano haveva , e tutto il corporale ne tinfe . Del quale miracolo attonito Urbano fi fece dal Vescovo di quel luogo portare in processione quel corporale in Orvieto . & instisuita quella soleunità del Sacramento , lo ripose nella Chiesa principale d'Orvieto . Le quali cofettutte si cavano dalla Bolla del medesimo Pontefice , che sino ad hoggi fi vede . Ancora che alcuni non sò che d'una certa donna chiamata Eva favoleggino . Alche non bisogna altramente rispondere, essendo quello, che hò io detto. cofa alfai chiara, e volgata, Et il popolo d'Orvieto ch'era all'hora afsai ricco, e potente, in memoria di quel fasto incominciò ad edificar da fondamenti una Chiefa al Sig. Dio, & alla Verg. gloriosa ditante grandezza, espesa, che non ne havea il mondo un'altra , che si foise potuto agguagliare , Ma questo non si efsequi , se non in capo di 25. anni , ch'erano della falute nostra 1290. nel Pontificato di Nicola IV. che a's 3. di Novembre del medefimo anno gettò dopo una folenne processione ne' fondamenti di questa così fatta Chiela la prima pietra , in prefenza de Cardinali , di tutta la corte

Ro-

Fefta del Corpus Domini quando forse ordimaga .

Romana , di molti Prelati foraftieri , del Vescovo del medesimo luogo , del cleto . de' magistrati, e di tutto il popolo di Orvieto, e concesse ogn'anno in quel di molse indulgenze a chi vifitato quel luogo havelse, che furono poi d'altri Pontefici confermate . & accresciute . Nella qual celebre Chiefa , effendo poi quasi finita . fu quel Cerporale in un bellissimo tabernacolo sopra un ricco altare riposto . & ogn'anno in quella celebre folennità con gran concorfo de popoli convicini fi porta con gran divotione in processione per la Città . La parte dinanzi di questa Chiesa è tutta di marmi fini di Paro coperta, e di vaghi, e varii fimulacri del vecchio, e nuovo teftamento ornata, e fu in quel tempo giudicata la più bella cofa, & il più attificiolo lavoro, che havesse il mondo.

### EMENT

PONTEFICE CLXXXV. Creato del 1265. a' 5. di Agosto.





LEMENTE IV.Chiamato prima Guldo di Fulcodio , fa Nathonese della villa di fanto Egidio . & få per la fua fantità, e dottrina meritamente affunto al Pontificato. Effo era (enza alcun dubbio il primo Giuritta di tutta Francia. Hebbe moglie, e figliuoli. Dopo la morte della moglie fù fatto Vescovo di Pois, poi di Narbona, &

Carlo An> final mente Cardinale. Fù per fua autorità, & integrità folo eletto arbitro, e mezano per dovere quietare, e comporre una lite, ch'era frà Henrico Re d'Ingjoino framhilterra, & Simone Conte di Monferrato Effendo poi flato creato Pontefice, Ludovico tellodei Rè se ne venne come vogliono alcuni, travestito in habito di mendicante, fino à Perugia. Dove andarono i Cardinali, ch'affente eletto l'havevano, e nel menarono con molto honore in Viterbo. Hora Carlo, che ( come s'e detto ) era frato da Urbano chiamato in Italia, partito da Marfiglia con trenta galere se ne monto per il Tevere in sù. Egiunto in Roma, vi elercitò l'officio di Senatore per ordine del Pontefice, fin ch'i Cardinali mandati dal Papa vi fopragiunfero, di Napoli è e che nella Chlesa di Laterano lo dichiarorno Re di Sicilia, e di Gierusalem con dichiarato questa conditione, che giurando Carlo affermo di dover ogn'anno pagar in nome dal di feudo alla Chiefa Romana quaranta mile ducatid'oro, e di non dover l'Im perio di Roma accettare, ancorch'offerto li fuile. Perch'era all'hora gran con- lia, e direfa nata fopre le ragioni dell'Imperio frà Alfonfo. Re di Castiglia, che con l'arme, & con subornationi s'ingegnava di haverlo, & il Conte di Cornovaglia Feudo che fratello del Red'Inghilterra, al qual poco pl'Elettori-miravano. Perche non pagava reffaffe adunque Manfredi in fperanza, che le contele frà il Re Alfonfo e Car- Re di Nalo, al quale molti l'Impetio davano, giovate li dovessero, volle Clemente, che poli alla Carlo questa conditione giuraffe , perche più liberamente contra Manfredi ne Chiefa. mico della Chiefa Romana guerreggiasse. Havea già l'esercito di Carlo passa Carlo d'An to l'Alpi, e venutone nella Lombardia, e poi in Romagna havea di paffo in gioja in repaffo raccolte molte genti della parte Guelfa, e condottele in Roma. Prefo gno di Na cari Carlo Il carico dell'effercito, paísò fopra Ceptano, ne cacciò la gnardia di poli.

di Francia passa Itelia alle acquisto del Regno

#### EMENTE

Farro d' Manfredi, e lo prese, poi passato oltre occupò il passo di San Germano, che Manfredi havea tolto à guardare, e che mutato poi di parere s'era ritirato in il Rè Care Benevento con animo di aspetrare qui nelle campagne aperte il nemico, perche lo di An- esfo buona, e molta cavalleria havea. Carlo andò anintofamente à ritrovarlo. e benche fuite il fuo efsercito stanco per il camino, che fatto haveva, effendogioia ce il Re gli offeria la battaglia, l'accettò: E fi combatteva fieramente per tutto, quan-Manfredi . do volendo Carlo una patte de l'fuoi foccorrere , che a mal termine fi trovavano, fù posto à terra da cavallo. Di che presero inemici tanto ardimento, che Mantredi

muore combattendo.

Manfiedi credendo haver la vittoria in mano tanto oltre fi fpinfe, che quando fu veduto Carlo rimonrato à cavallo, à termini si ritrovo, che fu morto, e se ne mutò subito la faccia della battaglia. Perche volto tosto il nimico in suga reftò Carlo vincitor del campo. E fe n'andò dopò questa vittoria in Benevento, & effendogli da'cittadini aperte le porte, v'entrò allegramente dentro. Deliberando poi di paifar fopra Nocera, dove s'erano ritirati gli antichi Saracini, e gl'altri, che di nuovo erano venuti d'Africa, mandò Carlo il suo Marticallo con 100. cavalli in Totcana, percheriponesse i Guelfi nelle patrie loro. Costui andò, e perche da se stessi i Ghibellini ne uscitono, cred in Fiorenza un magistrato, dal qual non fi appellafte. Paffando poi fopra i Sancti, fe ne concitò tutti i Ghibell'ni di Toscana sopra. & i Pisani specialmente, quando sopra Poegibonzi passò, che era acramente da Ghibellini diseso. Hora essendos Carlo del regno d'amendue le Sicilie infignorito, falvo che di Nocera folo, perche non li restaffe offaccio alcuno, diede a Saracini la pace, e di porer in Italia conte lor leggi vivere. Etatto questo, perch'il Pontefice lo chiamava, se ne passò in Virerbo col fun efercito; dove era ancor poco avanti giunto Henrico, ch'era dal Redi Carlo d'. Castiglia suo fratello flato cacciato, ech'il Papa ad istanza di Carlo molto honord. e lo fece anche Senator di Roma. Hora Carlo passando nella Toscana

Angioja fi fa pa- per domar i Ghibellini, che chiamavano in Italia contra i Guelfi Corradino del nipore di Corrado Suevo, perche egli non poteva à forza prendere Poggibonzi, ch'era naturalmente forte, e gagliardamente difefo, deliberò di forzarlo à fa-

Carlo. Corradino

dell'una e me E per questa via finalmente I hebbe, havendolo tenuto affediato gran temdell' altra po. Mosso poi sopra i Pisani tolse loro Mutrone buona terra, e la dono à Lucchesi. Et era per sare maggiori cose in Toscana, quando su da i suoi in fretta Carlo Rè fichiamato nel regno per cagioni d'alcuni seditiosi, che savorivano la parte di di Napoli Corradino, e particolarmente i Saracini, che egli poi in Nocera dentro castelguerreggia li fortiffimi rinchiule per potere più liberamente contra Corradino andare, ch'i in Toica- Pifani fi sforzavano d'introdurlo nel regno, e l'haveano con gran danno de Lucchesi condotto oltre. Fece presso Arezzo Corradino satto d'arme col Mariscal-Corradino lo di Carlo, lo vinfe, & uccife, havendo seco frà gl'altri, che lo favorivano, Suevo chia Guido da Montefeltro, & un gran numero di Ghibellini della Lombardia, e di Romagna Vogliono, che vedendo il Papa paffare per quel di Viterbo que-Regno di ftogarzonetto colfuo esercito per passare nel regno di Napoli, mosso à pietà Napoli da delle calamità, ch'incorrer doveva, prevedendo dicesse, che Corradino an-

dava, come una pecorella alla morte. Hora paffato Corradino oltre, il Sena in Tofcana tore Herrico gl'ufci fino à Ponte molle col popolo incontra, e fù più volte come alle genti tore racricogi atci into a contro de propaura quello facellero, ò pure la fattione sua lo movesse. Lasciato in Roma Guido di Monteseltro se ne passò con l'essercito esso alla volta del regno, Er inteso, che Carlo havesse preso il passo in Roma, de gli Hernici, onde si và in terra di Lavoro, piego la strada ne'monti di Tagliacozzo, & accampo ne' Marsi, non lunghi dal lago d'Alba. Qui si mosse ancora Carlo, & accampato poco più d'un miglio lontano nella bocca d'una valle, che quivi era, per configlio d'Alardo molto nelle cofe della militia esperto mandò una parte del suo essercito avanti col suo Mariscallo in habito regio

vestito. & esto con le miglior genti, ch'haveva, si pose come in aguato, aspettando di vedere à che la cola de' fuoi, che mandava à provocare il nemi- to d' arme co , si riuscisse . Si combatte da tre hore senza avantaggio , & alla fine essene fra 1 Rè do valorosamente combattendo il Mariscallo morto, fi ritiravano i Francesi, Carlo, &i Germani latti più audaci incominciarono difordinatamente à feguire la Cottadino vittoria . All'hora mosso d'un subito Carlo lor sopra , li pose agevolmente in rotta , e ne sparse gran sangue . Fù Herrico il Senatore , che fuggì in Riete, fatto prigione; e Corradino, che col Ducad Austria suggiva, el- Corradino sendo finalmente conosciuto in spiaggia di Roma, mentre che vuole sopra fatto decatina barchetta (alvarsi, su preso anchegli, e menato à Carlo, il quale li pitare dal fece mozzare il capo. Il che, come detto habbiamo, haveva di glà il Pa-Rè Carlo. pa predetto . Havuta adunque Carlo nel MCCLXVIII una cofi fatta vittoria, e havuto perciò à pieno la signoria del Regno, se ne passò in Roma , e vi effercitò con volontà del Pontefice l'officio del Senatore qualche tempo, mandando in questo mezo tl suo Mariscallo in Toscana . Il quale co. si bene vi si portò, che sece nascere frà Senesi, e Fiorentini la pace. Ma essendo poi morto Clemente à ventinove di Novembre nel terzo anno, e in vigelimoprimo giorno del fuo Papato, esepolto in Viterbo, narque à un per la mor tratto , non solamente frà i popoli d'Italia , che'l buon Pontefice haveva te del Paqualche poco tenuti quieti , e saldi , ma srà il collegio ancora de'Cardinali pa. tanta discordia , che stettero due anni prima , che il nuovo Pontefice creato fusse . Carlo , c'haveva gliocchi per tutto , perche lostato disanta Chiesa travagliato non fuste, passò con una parte dell'effercito di Toscana; epre- Poggibonlo Poggibonzi, onde il principio della inquietudine nato era, à Fiorentini il zi ipianato vende . I qualt lo spianarono , e ne edificarono giù nel piano un'altra terra del medefimo nome . Fatta poi Carlo con Pifani la pace, perche defignato haveva di passare co'loro vascelli in Africa, se ne ritornò nel regno, lasciando in suo luogo in Toscana con una parte delle genti Ruffo Conte dell'Anguillara; perche ne tenesse i Toscani in obbedientia. In questo mezo il Rè Lodovico partendo da Marfilia con tre fuoi figliuoli giovanetti, e con Theobaldo Rèdi Navarra, e col Conte di Campagna, e col Legato Apostolico passò so. RèdiFranpra Tunili in Barberia. E tenendo quelta città assediata correva del continuo cia passa in tutti i luoghi intorno, facendo loro gran dannno. Ma essendo poi nata la pessilen. Barbaria à tia nel campo, che tolle gran numero delle genti private dal mondo, finalmente danni degl' il Re Lodovico necife col fuo minore figliuolo, e col Legato Apostolico. Et efsendo in luogo di Lodovico successo Filippo il figlio, haveva già incominciato à pensare di partirsi, quando sopragiungendo Carlo Re di Sicilia, su con questa conditione fatta co'Mori la pace, che liberandosi dall'una parte, e dall'altra i prigioni il Rebarbaro restasse rributario al Re Carlo, e lascialse liberamente predicare in Africa la fe di Christo . Ritornati dopo questo con le genti in Sicilia morì in Trapani il Redi Navarra , e'l Conte di Campagna . La quale cosa piacque à Filippo, e à Carlo, parte per fare officio di Christiani, parte per fuggire quell'aere contaggiolo, e maligno, di navigare in Civitavecchia, Napoli, & indi per terra andarne in Viterbo, dove ancora durava frà Cardinali un'oftinata contentione sopra la elettione del nuovo Pont. Ma mossi finalmente della Re diFranpresenza di quetti Re, crearono Pontefice Theobaldo da Piacenza Archidiacono cia, e Cardi Leodio, il qual fi ritrovava all'hora assente in Asia Ma ritorniamo à Clemen- lo di Napote, la cui vita non si può se non per tutti i rispetti lodare, perch'egli su dotto, fu li vanno à religiofo, humano, modelto, e di gran charità col proffimo, e con li poveri di Chri- Vitetho flo. Difpensò i beni ecclefiaftici con tanta cura ce ben mostrò d'havere più l'oc-per accorchio à Christo, che à parenti suoi, ò al fangue, Delle figliuole ch'hebbe prima , dar i Cardi che fusse Pontefice, all'una che fece monaca, die una preca quantità di me reta, nali.

infideli. Lodovico Rè di Francia muore

in Tuncii Tunifi tributario al Rè di

mente .

Pietà, e per poter vivere; all'altra, che maritò, diede in nome di dote una mediocre fabuona me- coltà , e con patto , ch'ella non potesse più chieder altro. Hebbe un nipote chiete di Cle. rico; al quale, quando seppe, che tre prebende havesse, comandò, che ne eleggeffe una, le altre lasciaffe. Et effendoli fatto instanza da gl'amici, ch'al nipote suo non folamente quello che gl'haveva , lasciasse , ma più ancora , e maggiori cofe li deste : rispose il Santo Pontefice (il quale piaceffe à Dio , che fosse da quelli della età nostra imitato, Iche esso era più debitore à Dio, che non alla carne , & al fangue E ch'il Signore Iddio voleva , che i fuoi benl in caufe pie fi difpenfalsero : e che non era degno di essere successore di Pietro colui, che havea più rispetto all'utile de'parenti, che alla pietà, & à Christo. Mentre ch'egli fù in Viterbo, canonizò fanta Eduige Duchelsa di polonia, ch'era poco avanti morta, e molti miracoli ogni di faceva. Si dilettò molto questo Pon efice della dottrina di Bonaventura generale dell'ordine de'Minori, il quale grave, e copio. famente scrisse sopra i quattro libri delle sentenze . E perche morì questo buon Pontefice con tanto onore di bontà, sù da tutti dopo la morte grandemente desiderato. E di qui nacquero le contentioni frà Cardinali, mentre che un successore degno di Clemente si cerca.

#### ANNOTATIONE.

Quelto fu ottimo, e fantiffimo Pontefice, e ne fanno le cofe, che egli fece, fede, infieme con la sua innocente, buona vita, & incredibile santità de'costumi suoi come autori degni di fede scrivono. Ma perche più chiare tutte queste cose siano, potrò io quì una fua bolla che celi tofto, che fu fatto Papa, feriffe ad un certo fuo nipote, & è stata ritrovata da Pietro Michele Spagnuolo, Notario di Barcellona, e diligente scrittore della hikoria delle cofe di Spagna in un'antico libro della Sacriftia del monafterio de' Predicatori di Barcellona, carte 240. Et esso la riferisce nella carta 68. della sua historia Spagnuola. E la bolla è quella, che nella lingua nostra dice così,

Clemente Vescovo servo de servi di Dio, à Pietro Grosso di San Egidio diletto figliuolo falute, & Apostolica benedittione.

te a fuo nepote .

Molti della nostra promotione si rallegrano, ma noi soli il peso grande, che ci foprasta conosciamo; e perciò quello che dà a gl'altri allegrezza, è a noi cadi Clemen gione di paura, e di pianto. E perche sappi, come debbi portarti con questa nuova, ti dico, che tu sia più humile del solito. Perche quello, che sa noi humili, non dee insuperbire '& inalzare i nostri, massimamente essendo l'honore diquesto mondo momen ano, e che passa, come la ruglada della mattina . Ne tu, ne tuo fratello, ò altri de'nostri venga qui da noi senza nostro speciale ordine. Che se presumerete di altra mente venirvi, sappiate che vi verrete indarno, e ve ne ritornerete confusi à dietro. Ne cercare tu ancora di voler per cagione di noi maritare tua forella più altamente. Se tu vorrai isposarla con un figliuolo di foldato privato, ti fovveniremo di trecento lire Turonesi; che se pensi disalire più in alto, non sperare da noi pure un minimo quattrino. Il che vogliamo, che tu non communichi con persona del mondo, salvo che con tua madre fola, e lo tenghi secretissimo. Sappi ancora, che non vogliamo, che alcuno ne huomo, ne donna del fangue nostro fotto colore, che noi sublimati ci ritroviamo, si gonfi, ne insuperbisca; ma cosi à Mabilia, come à Cecilia vogliamo, che si diano tali mariti, quali haurebbono, se noi semplice chierico fussimo. Visita Sibilia, e dille, che non muti luogo, ma che si resti con Susa con ogni maturità, & honestà d'habito, non ardisca di pregarci per chi che sia; perche (arebbe per chi intercedesse, vano ; e per lei dannoso . E se per avventura fuse perciò presentata da alenno, non accetti simili presenti, se brama la gratia nostra. Saluta tua madre, e i fratelli tuoi. Non scriviamo ne à te, ne a famigliari no-

nostri per bolla, ma col sigillo del Pescatore, come sogliono i Pontefici Romani fare ne loro secreti. Data in Perugia il di della festa di S. Perpetua , e Felicita . Questa epistola hò io havuta da Antonio Agostino Auditore di Rota, & il quale per la fua molta bontà, eruditione, accortezza nel negotiare, e fede hà poco fà da Pio Quarto, richiesta di Filippo Rè di Spagna, havuto il Vescovato di Lerida.

### GREGORIO X PONT CLXXXVI

Creato del 1271. il primo di Settembre.





REGORIO Decimo . I chiamato prima Theo baido , fù Piacentino , & Arcivescovo di Leodio, e sù ritrovandosi in Asia , eletto in Viterbo dal collegio de Cardinali Pontefice . Percioche in quel tempo, che'l Rè Lodovico navigò in Africa, Odoardo figliuolo del Re d' Inghilterra paísò con un'ar. Atlacida. mata groffa in Soria. Mentre ch'egli in Tolomaide aspetta;

Odoardo figlipol del Re d' Ingilserra paísa con grossa armara in So ria, ecafo ivi octor-

che IRe Lodovico, come promesto havea , d'Africa passasse vittorioso in Afia, fù dentro la fua camera da un fuo famigliare chiamato Arfacida di tre ferite poco meno, che morto. Che non haurebbe di certo (campato la vita, se un' altro suo famigliare non l'ajutava, che tanto ritenne l'Arfacida, che corsero l' altre genti di caía, e lo lacerarono à pezzi vivo. Hora guarito poi Odoardo delle ferite, diede à Theobaldo ogni possibile commodità di passare in Roma à prender la dignità del Pontificato, al quale era flato affunto. Perch'egli fù molto da questo Prencipe amato, e sempre si era prontissimo mostro in animare il Rè, e Prencipi Christiani contra i Saracini . Hora in questo tempo Herricogar- Carlo d'. zonetto figliuolo di Riccardo Conte di Cornovaglia, ch'era poco anzi morto, Angioja si venne in Viterbo, per visitare il Pont. Ma fu quivi disgratiatamente morto da ceve il Pa-Guido di Monforte, che ancor qui con Filippo Redi Francia si ritrovava . Il pa, che vequale Guido dentro la Chlesa Cathedrale, mentre sta vano ad udire la Messa, l' niva d' Aamazzò, per vendicare la morte di Simone suo padre, ch'era in Inghilterra sta. sia, e lo actoà tradimento morto dal Conte Riccardo . Vendicatoli à questo modo se ne compagna fuggi Guido, e fi ricoverò con Ruffo dell'Anguillara governatore della Tofca- à i confini na. Sdegnati affai di questo atto, partirono poco appresso di Viterbo Filippo, e della Chie-Carlo , il primo per Francia, l'altro per Puglia . Et havendo Carlo fatto pace fa. con i Saracini, ricevette il Pontef, che d'Afia veniva in Siponto, che è hora Manfredonia, e l'accompagnò per terra fino à Ceprano. Indi passò il Pontefice per li Marsi, e per Sabina in Viterbo, dove su da i Cardinali con ogni honore debito ricevuto, & incoronato, e secondo il costume de gli altri Pontefici . Ras- Pace confettate, ch'egli hebbe al quanto le cofe del Ponteficato, volfe l'animo à porre chiusa frà frà i Venetiani, & i Genovesi la pace . Perche molto all'ostinata questi due popoii frà se contendevano . E si refto à quest'effetto à i prieghi dei Papa Pi- ni, & i Gelippo Redi Francia in Gremona, e negotiando, e trattando con gl'Ambascia tori de i Genovesi, e de i Venetiani la pace, la conchiuse finalmente frà loro per cinqu'anni , perche si potetse liberamente sopra i Saracini andare . E già si

tiani.

Guerra frà ritrovava Italia quieta, quando da i Venetiani, ch'imposero una nova gabeli Bolognesi la , nacque il principio delle nove discordie d'Italia . Percioche havendo ordi-& i Vene- nato, che chiunque navigava il mare Adriatico, e specialmente da Pola à Venetia, dovesse pagare una certa gabella secondo la valuta delle mercantie, non sofferendo i Bolognesi quest'aggravio, perch'essi all'hora erano d'una gran parte di Romagna fignori, tollero l'armi, e ne guerreggiarono con i Venctiani tre anni continui . Finalmente stanchi della lunga guerra , con questa conditione accettarono la pace, che gettato per terra una fortezza, ch'effi haveano fatta in una bocca del Pò, lasciassero à i Venetiani libere le guardie di tutte le soci di que-

reggia.

sto fiume, e fostero d'alenne mercantie particolari franchi. Sdegnato anche il Ancona popolo d'Ancona, che i Venetiani la signoria di qual mare s'attribuissero, ericon i Ve- scotessero da i naviganti il datio, fene lamentarono co'l Papa mostrando, ch' net. guer- a lui apparteneva, ch'i nuovi datii non s'imponessero. Per la qual cosa subito il Papa ordinò, e commandò a i Venetiani, che levassero quel datio. Ma essi non ripofero altro, fe non ch'egli non sapea bene quello, che questo si fosse, e che quando bene inteso, e conosciuto l'havesse, haurebbe detto altramente,

Concil. Non puote Gregorio come voluto haurebbe, recare questo negotio à fine. Pergenerale di cioche bisognò bandire un concilio in Lione, dove si ritrovò Paleologo Imperatore de i Greci con honorata, e gran compagnia. E fu questa la decima ter-Ridolfo za volta, che la Chiefa de i Greci con la Latina si strinse, seguendo alcuni Ba-Imper, roni Tartari l'auttorità di questo Principe, si patteggiarono in questo, perche l'Imperio vacava nell'Occidente, fu eletto Imperatore Ridolfo , Conte d'Afsia . con questa conditione, che dovesse l'anno seguente passare in Roma ad in-

coronarsi . Erano sati rimessi in Fiorenza i Ghibellini dal Papa, quando passo. in Francia, i quali furono in questo tempo da i Gueifi cacciati fuori . Di che Bolognesi sdegnato Gregorio interdisse Fiorenza, e mancò poco, che non sacesse a Bolorotti da i gna il medefimo, per haver cacciati fuori i Lambertacci, gli Afinelli, & altre rli Fovesi, famiglie de i Ghibellini. Ma non molto passò, che n'hebbero i Bolognesi la penitenza. Perch'essendo passati sopra Forli, ch'havea cortesemente i loro banditi ricevuto, ne furono da i Forlivesi, che lor sopra uscirono, da otto mila tagliati a pezzi. Mosse alcune Città della Romagna da questa rotta si ribellarono da i Bolognesi , e ne sù una frà l'altre Cervia , dalle cui saline i Bologness cavavano grosse entrate. Hora Gregorio licentiato il Concilio di Lione, dove furono molte cose decretate sopra l'elettione del Pontefice, sopra l'impresa di Terra Santa, fopra l'unione della Chiesa Greca, e Latina, e sopra la pace frà i Christiani, alla volta d'Italia si mosse, e presso Bellocadoro s'incontrò con Alfonso Re di Castiglia, il quale molto si dolse con lui, ch'havesse à Ridolfo l'Imperio raccomandato. Ma essendo stato con ragioni dal Papa sodisfatto, si quietò, e tutte le sue ragioni al Conte d'Assia cedette. Fù il Papa cortesissimamente da tutte le Città d'Italia ricevuto, e fuggendo di passare per Fiorenza, per non haver a tor via l'interdetto, in Arezzo ne giunfe, dove havendo retto quattro anni, due mesi, e dieci giorni il Pontificato morì à dieci di Gennaro, e fu fepolto. Persona certo preclara in tutta la vita sua, e di prudenza nel maneggiare delle cofe, e di grandezza d'animo nello spregiare il danaro, e l'altre co-se terrene, e di humanità, e di clementia, e di carità incredibile verso i poveri di Christo, & verso quelli specialmente, che nel grembo di santa Chiesa si ricoveravano.

> Cred quefto Pontefice in una sola ordinatione cinque Card. Vescovi , che furono. Maeftro fra Pietro Tarantafo Francese General dell'ordine de i Predicatori , Vefcoro card Oflienfe, eVelitrenfe, che fu poi Papa Innocentio V.

Maeftro Pietro Tortugbefe da Lisbons, Vefcovocar. Tofcolano , che fu poi Papa

Giovanni XXI.

- Macfiro frà Lonaventura da Balneoregio , Toscano , Generale dell'ordine de
- ... Velcovo card. Albano .
- ... Vefc. card. Preneflino . . . Velc. card. Sabino .

### ANNOTATIONE.

Quì mi piace di dire , onde sia nato l'uso del conclave nella creatione de' Pontesici . S'infermò nel di di S. Cecilia del 1268. Clemente quarto in Viterbo , dove era Rato con la corte quasi tutto il temp odel Pontificato, & mott in capo di otto giorni de i Cardivinto dal male , e dalla vecchiezza a's 9. di Novembre , & su honorevolmente in nali nella Viterbo, nella Chiefa de i Predicatori sepolto. Dopò la cui morte vaeò la Chiesa per creatione le discordie de i Cardinali due anni , nove mesi , & un giorno . Hora dopò la morte del Papa. di Clemente i diciotto Cardinali , ch'erano all'hota in corte , mentre ch'ogni un di quando , e loro vuol effer Papa, & non vogliono cedere, benche si ragunassero più volte insie- perche fi me , non fecero mai però nulla per le discordie loro . Nè in quel iempo si rinchiude- cominciasvano nel conclave, come si fà hoggi: ma ogni dì, se erano in Roma si ritrovavano se. ben di mattino infieme in Laterano, ò in S. Pietro, ò in altro luogo, fecondo che l'occasione si offeriya loro . Et se erano fuori di Roma , si ragunavano nella Chiesa Cattedrale di quel luogo, dove si ritrovavano, nella guisa, che fanno nel tempo noftro, quando si vogliono congregare insieme, par trastare della elettione del Pontefice . Hora in quel tempo vennero alla corte Remana in Viterbo Filippo Rè di Francia , e Carlo Rè di Sicilia , & benche molto il colleggio pregafero , esollecitalsero pel la presta creatione del Pontefice , tutto però fu indarno , & s'andarono via all' hora Giovanni Cardinale di Porto, la pertinacia de i Cardinali vedendo, mentre che erano insieme, & invocando lo Spirito Santo, publicamente disse per timproverare l'offinatione loro . Discopriamo , signori , il tetto , di quelta camera perche non vole forfe lo Spirito Santo entrare, dove noi fiamo pertanti tetti. Questo medelimo Cardinale , fù , che quando vidde eleno Gregorio , disse questi due versi ,

Tapatus munus tulit Archidiaconus unus , Quem patrem patrum facit discordia fratrum.

Che vuole dire, che quello Archidiacono, ch'era Gregorio, havea per la discordia de Cardinali ottenuto il Paparo. Finalmente dopò la vacantia di due anni , e nove mesi , che fù con danno grandissimo del Christianesimo , quasi forzati da Viterbefi , non potendo per la loro difcordia uno del colleggio eleggere all'ultimo per via di compromelso fatto in poter di sei Cardinali ; à persuasione di S Bonaventura generale de i minori , fuil primo di Senembre del 127 t. eletto , & publicato Tealdo Visconte da Piacenza, Archidiacono di Lcodio, assente, & persona santa, e religiota , fuori del numero de Cardinali , & che fi ritrovava all'hora , in servigio di Christo in Tolomaide di Soria con Odoardo primogenito del Rè d'Inghilterra , & aspenava il tempo, per poter con gl'altri pellegrini ritornara in Ponente. Havuto egli nuova della fua elettione, & confermato da i Legati del collegio. che pafsarono à questo effetto oltre mare , parit di Soria il Decembre per barca . E venuione prima in Brindisi , giunse finalmente l'anno seguente à gli undici di Febraro in Viterbo , deve erano i Cardinali , per esserne adorno dell'insegne Pontificie . Indi venne in Roma , dove a'a7. di Marzo fu consectato , & incoronato , & chiamato Gregorio X. fu Pontefice dal di dell'elettione quattro mesi , e dieci giotni. Queste cose tutte si cavano dal suo registro, da Frà Tolomeo da Lucca , da Martino

Polaco, da Theodorico da Niem, da Giovanni Colonna, & altri ferintori di quel tempo e, he la vica di quelto Ponatefa ferificiro. Hora nel fecendo anno dopo ha fua confectacione, cherano di Charllo 2174, in un celebre concilio, che eggo in Lione. da Francia, fece Gregorio mola Regio flora la rificima della Chiefa lica, frà le quali fono ancora quefle della elettione del Pontefice, perindo confeta alcun rimedo alle lunghe vacanae, che fuffero poutre per la vevieri edop la mora del Pontefic Romani fuecedere. Le quali variando poi in processo di tempo, quasfi in questa forma, che hora deferivire è, per un video continuo, rifotor fono.

#### Leggi principali, che nella creatione del Tapa ferbare fi debbono.

Leggi,, che fi ofservano nella creatione del l'apa.

- 1. Che quefia elettione fi faccia in luogo idoneo, dore ritrovandofi il precedence Pont, con la corte fa morto. Che fe agili foffe morto in tera, à viilla dove non fi poteffe perciò commodamente quefia elettione fine, facciafi nella Città, nella cui directi, quefia laterra, à villa fi trova, pur chi interdetta non fia. Che fe interdetta, i offic facciafi nella più vicina Città che farterdetta non fia. E fe l'audientia fata ain patro hoto pi (fig. al l'hora non dore el morto il Papa, mà dove flata fia l'audientia, quefia elettione fi faccia. Greg. X & Clem. V.
- a Chedopò la morte del Pontef. non fi tratti dell'elettione del futuro fin dopo il decimo giorno almeno. Nel qual tempo fi debbano i Cardinali affenti afpettare, & l'elsequie novendiali del morto Pontefice da i prefenti Cardinali celebrare

3 Che i Cardinali affenti non possano in quessa elettione voce alcuna havere.
4 Che non solo i Cardinali assenti, ma chi sia, di qual si voglia ordine, e con-

dition- non possa effere eletto Pontefice .

5 Che finiti nove giorni dell'efequir del morro Pontefice, e detta nel decimo di la misa dello Spirito fanto; tutti l'Cardinali, fecti vi li ritrioveranno prefecut, do the fiano gl'affenti venuti, ò nò) nel palagio, dove farà morto il Pontecte, in luogo fictro, rinchiufo da ognintorno, δ citrimamente guardato, (che hoggi il conclave chiamano) fi richiudano condu foli, ò come hoggi coflumano, contre, ò quattro fervitori, che nò bilogni lor fervamo-E non fia pol lecito da alcunoi entrarvi elartto, nè ulcitare fictori, falvo che per infermità, δ calcuni particolari, la cui opera fia à quelli; chefi fono dentro, a dali ancedaria. Equello conclave non habbia muro alcuno in mezo per diffinguere l'uno dall'altro, a mutti i Cardinali nelle loro celle con panal l'una dall'altra diffinte, habbino in communer.

One il luogo, e le porte del conclave figuardino diligentifimamente, (e questa elettione fi ain Roma, prima da i foldati della guardia pol da i Baroni Romani, e dagl Oratori del Prencipi, che habbino prima à giurare di fare questa guardia con quella diligentia, e lealtà, che si conviene; e fonalmente nel luogo più vicino alla porta del conclave da i Vectori, e da i confervatori della Città. Che se questa elettione si fa suori di Roma, sacciasi questa guardia da i Signori temporali dique luogo, che legata col medesime giuramento si siano. E l'officio lossi si di guardiare, si mendire à qualunque modo il dare liberamente le voci, e risguardare bene le cosè da mangiare, che si portano dentra, e fare, che non sentano i Cardinali disagio alcuno, ma ggiun sis ab si com presento, e forzaril, quando differisfico la elettione, a dacceleraria. I soldati della guardia, & Baroni Romani debono mantenere ficuro il condeve da ogni violenza, e di situtto.

7 Che non possano i Cardinali per conto alcuno uscire dal conclave salvo, che dopo la creatione del Pont. Che se altramente ne uscissero, siano dalla guar-

guardia del conclave forzati à ritornarvi dentro.

Che i Cardinali, che vengono dopo, che è chiafo il conclave & avanti alla creatione del Papa, poffano entrarvi, e darvi la voce con glistri: e non poffa à Cardinale alcuno per qual fi voglia occasione, ò colore, a nonor che fi ritrovaffe il communicato, vicansi l'effere prefente nella elettione del Pont.

o Che passati tre di dopo, che si entra nel conclave sialvo se eletto inquesto mezzo il Papa non suse) debano i Vescovi, i Baroni Romani, e gl'aitri, depurati alla guardia del conclave, tenere gran conto del mangiare, che si porta a Cardinali dentro, e non permettano, che si dia loro più, che una sola

vivanda.

20 Che in questa electione sotto pena di iscommunica non debba alcuno ne donare, ne promettere, ne pregare, per piegarne gl'animi de Cardinali. E non habbiano in questo tempo i Cardinali à far altro negotio, che questo, perche si acceleri l'elettione, e sia presta.

11 Che non possa alcuno essere dichiarato, & eletto Pontefice, se non haurà de le tre le integre due parti delle voci de Cardinali, che si ritroveranno nel

Conclave.

12 Che dopo la morte del Pontefice cessino subito tutti i magistrati, & officii ceclessistici suori chel Penitentiero maggiore, e i minori, e i Camerario di santa Chiefa, i cui officii ancor dopo la morte del Papa durano. Si cava dal sessioni bebo del Deresti di Bonisacio Ottavo nel titolo festo de Fieldiume, O Elesti puesfutare cap. Dib persistamia S. dal primo libro delle Ciementio en la compania del propositione del propo

terzo titolo de Eledi. Geledi poteft cap Ne Rom.

Hora (condo la cofficutione di Gregorio X. fù primieramente in Arezzo, dov' era Gregorio il·lefa moto, creato Papa Innocenio V. nel 1376, ch' era, efsendo irate dell'ordine de Predicatori, flato afsunto al Vefcovato d'Oflia. Dopo la morte di coltui fà in Roma creato Adriano V. e finalimente in Viterbo Giovanni XXI che dittiemente fi douvebba XX chiamare, come per li medefinii autori per avanti citati fi conofee, e vede. Il medefimo riferifee la glofa exp. Dib periculum, flatta da Giovanni Andra.

# INNOCENTIO V.

PONT. CLXXXVII. Creato del 1276. a'21. di Gennaro.



NNOCENTIO V. Chiamato prima Pietro Tarantafio fà Borgozonone frate dell'ordine di S. Domenico, nella feritura facra dottifimo, e fò finalimente in Arezzonel 1275. creato Pontefice. Poco apprefso fe ne venne in Roma, e fò inecronato in S. Pietro. E volfe toflo l'animo à porne praet l'Italia, de à quell'effecto mandò Legati perfone di molta autori-

tà, che ce mandando fotto pena di scomunica forzassero à deporre l'armii Tolcani, ch'alla rovina de Pisani erano congiurati, e i Genovesi, e i Venetiani medissimamente, che stà lor ostinatamente contendevano. E perche verano

delmente mo.

ancora gl'Ambasciatori del Re Carlo, sperava con l'autorità di questo Prencifi, e Vene- pe recare maggiormente il suo disegno à fine. I Toscani, e specialmente i Fiotiani cru- rentini obbedirono tofto al Papa, e ne fu perciò loro tofto l'interdetto, che posto Gregorio havea . I Genovesi, & i Venetiani, i cui odii erano passati molloro to oltre, non fi restarono dalle imprese loro ostinate, con le quali si davano ogni guerregia. di l'uno l'altro di strane rotte. Ma Innocentio in modo era a questa concordia. inclinato, ches egli così tofto morto non fuse, recati in egni modo al fuo volere gl haurebbe. Egli morì a'ventidue di Giugno, nel festo mese, e'l secondo giorno del suo Pontificato, e su nella Chiesa di Laterano se polto. I peet i seco-lari non si risentirono molto di questa morte, per esserne poco avanti stati leggiermente offesi . E sù , che essendo in Viterbo nata contesa frà sacerdoti della Chiefa Cattedrale di quel luogo, e i frati di San Domenico fopra il corpo di Clemente IV. ch'ogn'un di loro appresso di se lo voleva; Innocentio l'adjudicò à quei frati dicendo, questa essere stata la volontà di quel santissimo Pontefice, mentre visse. Per quest a cagione Innocentio, che per altro fù di gran bontà, e se ne poteva ogni cosa buona sperare, se ne ritrovò quel clero offeso.

# ADRIANO V.PON. CLXXXVIII.

Creato del 1276. a' 12. di Luglio.



DRIANO V. fú Genovefe della famiglia de' Fieschi, e chiamato prima Ottobono . Fù nipote d'Innocentio IV, dal qual era già flatocreato Cardinal di fant Adriano , e mandato in Inghilterra Legato con ampia poteffà à quietare un tumulto, ch'era nato in quel Regno frà il Re, & i fuoi Baroni. Eglicreato, che fu Pon-

tefice nell'atrio di Laterano. fe ne andò tosto in Viterbo, e chiamò in Italia! Imperator Ridolfo per abbatt er Rè di Na. la potenza di Carlo, il quale in quel tempo in Roma governava à sua voglia. poli, regge Ma Ridolfo, che firitrovava nella guerra de Boemi intrigato, non puote coman Roma à piacere ad Adriano. E Carlo, che volle fuggire quello odio, ne trasferì fofua voglia, pra l'Achaja la guerra per farti à questo modo all'Imperio Costantinopolitano la frada. Ma essendo morto Adriano nel quarantesimo giorno del suo Papato, se ne ritorno Carlo in Italia. Morì questo Pontefice in Viterbo a'18. d'Agosto prima che fulse consecrato , e fù nel convento de frati Minori sepolto . Haveva egii animo di afficurare dalle mani de'tiranni lo stato di S Chiefa, e riformare l'ordine di Gregorio sopra la elettione del Pontefice, ma non già annullarlo. Ma la morte li oppose a disegni magnanimi suoi. E vacò la Chiesa 28 giorni.

Carlo di

## GIOVANNI XX. DETTO XXI.

#### PONTEFICE CLXXXIX.

Creato del 1276. a' 13. di Settembte.





IOVANNI XXI. na-I cque in Lisbona Città Venetiani di Portogallo, & era prima travagliachiamato Pietro . Esfendo no Ance-Vefcoto di Tufculano , na, fà creato Pontefice . Fù quetto Pontefice tenuto dottiffimo, ma così era inetto al governo, e di così difuguali costumi, che n'apportò anzi danno, che honore, & utile al Pontificato. Perche fece molte cose da leggiero, e

da sciocco . In una cosa sola meritò lode, che con denari, e con beneficii soccorreva à iglovani poveri, e desiderosi di studiare, perche potessero il loro buon proposito essequire. I Venetiani in questo tempo travagliavano gli Anconitani, per haver questi fatte in Dalmatia le loro mercantie tenza pagare a i Vepet i datii foliti. Ne il Papa difendeva gli Anconitani, ancorche come vasfalli di Santa Chiefa difendere li dovesse. In parole valeva molto, ne i fatti pol era timido, e di poco animo. Hora gli Anconitani veggendofi dell'ajuto del Papa abbandonati, fatto il maggior sforzo possibile uscirono sopra i Ventiani, ch'affediati eli haveano, e fatto loro eran danno ell cacciarono via. A perfua- Anconiafione finalmente di Giovanni Gaetano , Il qual governava il Papato , per ha- ni faccia-verlo ajutato molto adafcendere à quella dignità , mandò il Papa Legati & noi Vene-à Paleologo , & à I Ré d'Occidente , perche da fua parte gli animaliero , e tiani dall' persuadestero à dover prender l'armi contra i Saracini , egl'altri inimici del assedio del-Christianesimo. Era così scempio, che si prometteva lunga vita, e publica- la lor Citmente lo diceva , perche era aperta à tutti la vita fua, e natura tanto groffa, tà. e sfacciata haveva. Ma mentre, che egli à tutti predicava queste sue scempiezze, li cadde d'un subito sopra una certa camera nova, ch'esso haveva satta edificare nel palagio di Viterbo, e su ritrovato sotto le pietre, e legni presio , che morto . Et in capo di sette giorni , presi tutti i Sacramenti della Chiela, finalmentemorì a dicinove di Maggio, e fù in Viterbo sepolto. effendo flato otto meli Pontefice. Fà come s'è detto, affai letterato; ma poco favio . Scriffe molte cose , e particolarmente alcuni canoni di medicina , perch' epli era affai buon medico tenuto. Scriffe un libro, che chiamò i Tefori de i poveri. Et imitando Aristotile, compose alcuni problemi. Ma io non sò, come questo s'avvenga , ch'alcuni ben letterati fiano poi ne i negotii inettiffimi . Anzi, per

dir meglio, farebbe più tosto gran maraviglia, che colui, che si dà alla specislatione, posta anche alle cose terrene, e basse volgere l'animo, e negotiarle.

#### ANNOTATIONE.

Dopò la morte d'Innocentio V. Adriano Quinto suo successore rivocò tosto l'ordine fatto da Gregorio Decimo sopra le cose del conclave. La qual rivocatione, o sospenfione , perche era invalida , per effere fteta fatta prima , ch'egli s'incoronaffe , fu da Giovanni XXI. confermata . E così i Pontefici , che à lui seguirono , Nicola 111. Martino II. derio IV Honorio IV Nicola IV. e Celestino V. furono senza le leggi del conclave creati. Mosso poi Celestino dalla medesima cagione, ch'havea Gregorio X. moso, rivocò di nuovo, & approvò la constitutione, e legge di Gregorio sopra il conclave E Bonifacio Otiavo, che li successe, l'ebbe ratta, la confermò, e la regiftrò nel festo libro de i Decretali . E da quel tempo in poi fino all'età nostra , si e continuamente ofservata, Si cava ciò dalla glosa del cap Ubi periculum, che è di Gio: Andr. celeberrimo Giurisconsulto.

# NICOLA III, PONTEF, CXC,

Creato del 1277. a' 25. di Novembre.



NIGOLA III. Romano della famiglia Orfina . chiamato prima Giovanni Gaetano, fù finalmente in capo di fei mefi, che vacò la Chiefa, non senza gran contesa de i Cardinali, eletto Pontefice . Era alla guardia del conclave il Redi Sicilia . ch'era ancora Senatore, e facea del continuo grand'instan tia, che si eleggesse Pontefice Francese . Hora preso Ni.

tolfe il Vicariato di Tofcana fotto colore, che non placesse à Ridolfo, e che non havrelbe altramente la promessa impresa di Terra fanta essequita, percioche era la Toscana della giurisditione dell'Imperio. Hora havuto il Papa in quefla parte il fuo intento, ne hebbe anco apprefso in fua poteftà Bologna con tutta la Romagna, e con l'Estarcato di Ravenna, ch'erano all'hora all'Imperatore foggette, & vi mandò Bertoldo il nipote, dichiarandolo Conte della Romagna. Vn'altro suo nipote, che era il Cardinale Latino, mandò Legato in Toscana, di perche riposti i Ghibellini in stato, & in Fiorenza, & in tutte quell'altre città, come meglio li parea, ponesse gli officiali. Et esto si ritenne per se in Roma la vien foiro dignità Senatoria, che fi foleva prima à i Re & a i Principi grandi dare . Si cacciò Nicola dinanzi gli Oratori de Venetiani, perche quello popolo travagliava Il l'apari. ancora con stretta guerra gli Anconitani. Mà fatti li pol richiamare di camino, tion per fe gravissimamente li riprese, e minacciò gran rovina alla loro città, se non lasciala dignità vano Ancona in pace. Fù finalmente dopò molti danni fatti l'un l'altro, frà Senatoria queste due città con consenevoli conditioni fatta la pace. Haveva in animo in Roma , queito Pontefice di fare della famiglia Orfina due Rel'un di Tofcana, l'altro di Lcm-

cola il Papato nel MCCLXXVIII. volendo abbassare la potentia di Carlo, gli

Bologna ; e l'Elsarcaro Ravenna

Lombardia, perche teneffero, questo i Germani, che habitano una parte dell' Alpi, à freno, quello i Francesi, che possedevano la Sicilia, & il Regno di Napoli. Et per poter questo più commodamente fare, havea persuaso à Pietro Re d'Aragona, che sacesse ogni ssorzo di ricuperarsi il ricuperarsi il regno di Sicilia, che à Costanza sua moglie per raginne hereditaria toccava. E trasserita da Carlo in fe steffo la dignità Senatoria, per un perpetuo editto vietò, che non potesse ne Re, ne altro qual si voglia Principe chiedere, ne essercitare più quell'officio. Fù Nicela (generolo, e di gran configlio, e di cosi buona vita, e costumi, che n'era il Composto volgarmente chiamato. Fù grand'amatore, e fautore delle persone dotte, e di quelli specialmente, che con la dottrina havevano ancora la prudenza, e la religione accompagnata. Nel compartire, e difpensare le dignità, e gl'honori non su tenuto partegiano. Percioche nelle prime ordinationi, ch'egli fece, ordinò Vescovo Albano un frate dell'ordine de i Minori, quel d'Offia, e quel di Porto fè due frati dell'ordine de i Predicatori . Il Prenestino, e'l Toscolano furono pret, secolari. Creò anche due preti Cardinali, che surono Gherardo, e Hieronimo, l'un co'l titolo di dodici Apostoli e l'altro, ch'era dell'ordine de i Minori, co'l titolo di S. Pudentiana. A questi aggiunse due Cardinali Diaconi, l'un su Giordano suo fratello co'l titolo di S. Eustachio, persona di gran dottrina, e bontà, l'altro fù Giacomo Colonna religiosissimo, e gravissimo huomo co'l tir, di Santa Maria in via Lata . Ornò ancora questo Pontefice di belli edificii il pallazzo, che fino ad hoggi qualche particella se ne vede. Le quali stanze, furono poi da Nicola V. con molta spesa racconcie. E cinfe anco à guifa d'una Città di mura il giardino di San Pietro, ch'hoggi chiamano Belvedere. Rifarcì la Chiefa di San Pietro, ch'andava per l'antichità in rovina, e l'ornò d'una vaga pittura de i Pontefici passati. Il medefimo ancora sece nella Chiesa di San Paolo. Accrebbe medesimamente molto Il culto divino cosi nel numero de i Canonici, e de gli altri, che servire dovevano, come nell'entrate, perche commodamente potessero vivere. Divise anche eli ordini ecclefiaffici, e mostrò lor quello, ch'à ciascuno si convenisse . Assegnò à ciascuno la sua habitatione, perche potessero i forastieri sapere, dove ciascun'officiale, massimamente i curiali, ritrovar si potesse. Compì il palagio di Laterano, ch' Adriano Quinto già incominciato havea. Edificò da i fondamenti la capella di Sancta Sanctorum, perche l'altra, che v'era, se ne era già per l'antichità caduta. E la cappella stessa ornò d'opere di mosaico, come fino ad hoggi fi vede, e di tavole di marmo per tutto, e qui trasferì le teste di S. Pietro, e di San Paolo finche la Chiefa di San Giovanni, che effo à fue spele rifaceva, compita del tutto sosse. Onde poste pol in cassetta d'argento quefle benedette reliquie, accompagnato dal popolo le portò in San Giovanni, e collocollò in una cappelletta, à quest'effetto artificiosamente fabbricata . Il dì istesso confacrò la medesima Chiesa, e sù a i 14 di Luglio. Scrivono alcuni historici, che non sù Pontefice suo predecessore, che più religiosamente di lui tacrificalle, perchesempre, ch'era sù l'altare, si vedeva sparger molte lagrime. Erain effetto religiosissimo, e cost amator dell'ordine de i Minori per il dispreggio, che in costoro si vedeva delle cose humane, che esso in una sua epistola decretale dichiarò alcune cose ambigue di quell'ordine. Nessun Pontesice providde mai cofi presto alle Chiese vacanli, com'egli, il quale subito: & à Notari, e colni, che più atto, e più da bene vedeva, dava le prelature, e le cure. Per colni, che più atto, e più da bene vedeva, dava le presature, e se cure. Per procurato che egli mirava prima la dottrina, & i cossumi de gl'huomini, pol tosto delle riscacciati cole, che vacavano li provedea dicendo, che nell'indugiarli confisteva il perico- da lo, poi che mancavano di quelli, che con grandiffima avidità l'occupaffero, e Nicola III rapiilero. Cacciò via i notari, e procuratori, come pelliferi, parendogli, che non vivellero d'altro, che del langue del poveri, e de i litiganti, & in quelto

imitò Gregor X. e Gio:XXI. E perche vedeva per tutto gran corrutella ne'magiftrati. ordinò che non si potessero creare più, che un'anno, e se per più tempo alcuno l'havesse voluto ritenere, fosse stato immediate iscommunicato, nell' havesse altri, che il Papa istesso potuto assolvere. Ordinò ancora molte cose in utilità del clero, e del popolo Christiano come ne i sui titoli appare. Mà int ante lodi non mancò, chi lo riprendesse, perche vogliono, che amasse talmente i suoi, che usava ogni modo per donar loro. Percioche tolse per forza ad alcuni baroni Romani le lor castella per donarle, e farne Signorli suoi. E vi sù frà l'altre castella Soriano, dove il medemo Pontef.ch'era nel magiar, e bere continentissimo, sopra preso da una subita morte, lasciò la vita, e'l Pontificato, ch'egli avea 3. anni 8.meli, e 1 5 giorni tenuto, e quelto avvenne a i 22.d'Agolto. Vogliono, che folse da non sò chi quella morte predetta per cagione dell'allagamento del Tevere . Il qual crebbe in questi tempi in modo , ch'avanzò più di 4 piedi l'altar di Santa Maria rotonda . Fù il corpo di Nicola portato in Roma , e dentro S. Pietro sepolto nella cappella, ch'esso sotto il tit. di San Nicola edificata s'havea. E fù la cappella della tomba marmorea, e d'opera di motaico ornara

allaga.

come fino ad hoggi fi vede . Morì nel 1280. nell'ottava dell'Affuntione . Nel qual'anno il Re Carlo ripofe in maggior cappella, & in più bel sepolero il corpo di Santa Maria Maddalena, ch'era già prima da San Massimo stato riposto in una villa del suo nome . Il Rè Carlo ripose separatamente la testa di questa medesima Santa in una ricca theca d'argento. In una promotione, che sece questo Pontefice di Cardinali, ne creò diece, cinque Vescovi, due preti, e tre diaco-1180. ni, e furono.

.... Vescovo card. Prenestino, secolare. Ordeonio . . . Vefcovo card Tofcolano fecolare .

Maeftro frà Bentivenga, Vescovo, e Cittadino di Todi dell'Ordine de i Minori . Velcovo card. Albano.

Maestrofrà Latino Tragepanio, Romano suo nipote, dell'Ordine de i Predicatori Vescovocard. Oftiense, e Velurense. Maestrofra Roberto Inglese, dell'Ordine de i Predicatori, Vescovo card. Portuen-

Se, edi Santa Ruffina.

Gberardo prete card. tit di SS. Apofidi . Maeftro frà Gieronimo d'Ascoli, General dell'Ordine de i Minori, prete card. di S. Pudentiana tit. di Paffore, che fu poi Papa Nicola IV.

Maefiro Rubeo Orfino , Romano , nipote del Papa Diccono card. di S. Maria in Porsico , che fu poi Vescovo card. Sabino.

Maeftro Giordano Orfino , Romano fratel del Papa Diacono card. di S. Euflachio . Giacomo Colonna, Romano, Diacono card. di S. Maria in via Lata. Vogliono, che vacasse dopo Nicola la sede cinque mesi di lungo. Perche men-

Due Cardinati fat- tre, che in Viterbo dell'elettione del puovo Pontefice fi difcorre, effendo alla

bali,

ti prigioni guardia del conclave Riccardo de gli Annibali, famiglia principal in Roma, & da i Viter- il quale haveva poco avanti tolto ad Orso nipote di Nicola il governo di Viterbiefi nel bo, come nemico fierissimo di questa famiglia, due Cardinali Orfini impedivaconclave. no l'elettione, e gridavano, che si dovesse restituire ad Orso il tolto governo. I Orfini Viterbesi adunque seguendo, e facendo spalle à Riccardo, entrarono nel conclacacciati di ve, presero i due Cardinali, e li posero prigioni. Il che quando in Roma s'in-Roma da tefe, la medefima fattione de gl'Annibali cacciò dalla Città gl'Orfini, che togli Anni. flo tutti co i lor feguaci in Prenestre si ritirarono. In capo adunque del quinto

mele i Cardinali Franceli, che per l'affenza de gli Orfini avvanzavano il numero de el Italiani, fi crearono il Pentefice Francese.

MAR-

# MARTINO II. DETTO

PONTEFICE CXCI. Creato del 1289. a' 22. di Febraro.



ARTINOIV. chiamato prima Simone, e Cardinale di Santa Cecilia, nacque in Tours di Francia, e fu in Viterbo eletto Pontef. ma nonvolfe quivi coronarfi perche penfava, che fosse questo luogo interdetto per l'atto violento, ch'ulato à quei Cardinali haveano . Se n'andò in Orvieto, dove furono fatte tutte le folennità a i 23. di

Marzo nel di di Palqua; pol creò sel Cardinali, e ne fu uno Conte Milanese Platzo nei di di raqua; poi cico di Cambini di Rendetto Gaerano, ch'hebbe il carbebe il titolo di San Pietro, e Marcellino, Bendetto Gaerano, ch'hebbe il littolo di San Nicola in carcere fù l'altro. Venne rofto il Rè Carlo a vederlo, di Napoli flitui, la qual Nicola tolta gli havea. Fù da tutti questa cosa lodata, perche ribà dal Ilitut, la duai vircia toria giritatica. 24 u at urbini, perche rezano gil ritor. Fapala dinati gli Oritori, e n'haveano gil Atorio di Roma gravi feditioni, perche rezano gil ritor. Fapala dinati gli Oritori, e n'haveano gil Atorio la Cacciati. B Carlo per l'Odio, ch'has girià Sevea gil cortini masilimente. Vicindo anotici. adunque Giovanni vendicar gl'oltraggi di Latino fuo fratello, e mantenersi la dignità, che data il popolo di Roma gli havea, con un convenevole effercito sù quel di Viterbo passò, e pose tutto quel contado à sacco. Martino . ch era all'hora in Montehascone, mosso dalla calamità dei Viterbess, mandò tosso Matteo Cardinal Orsino in Roma, perche ponesse in quiete, e pace le cose della Città. Matteo incontrando per camino Giovanni capitano del popolo di Roma (così in quel tempo lo chiamavano ) nel menò feco. Concorfero in Roma, perordine del Legato i capidi tutte quelle fattloni, e frà gl'altri Riccardo de gli Annibali per essere dall'auttorità del Legato assoluto della scommunica
consenso ch'esso contratta in Viterbo havea, entrando violentemente nel conclave, e del Pana. ponendo quei Cardinali Orfini prigioni. Si gettò dunque a i pie del Legato con per gover-un laccio al collo, ch'ègran fegno di penitenza, e fù chiedendo perdono affo no della no della luto . Rassettata à questo modo il Legato in Roma la pace frà quelli fattioli, e Città. rivocato l'efferciso Romano à dietro, il Papa concesse tosto à i Romani, che s' Imperator eleggessero due Senatori per il governo della Città. E così furon eletti Annibale de i Greci figliuolo di Pietro de gli Annibali, e Pandolfo Savelli, i quali ottimamente, fcomunica mentre il lor magistrato durò, la Città governarono. E sù appunto in quel tem- to dal Papa po, che Papa Martino ad istanza di Carlo Rè di Sicilia stommunicò Paleologo, Pietro Rè che non offervava i patti dell'unione della Chiefa Greca con la Latina. All'ho- d'Aragona ra Paleologo, che della potenza di Carlo temeva, si consederò secretamente passa con con Pietro Red'Aragona, che pretendeva, che'l regno di Sicilia fosse suo per le grossa arragioni di Costanza sua moglie già figliuola di Manfredo, e nipote di Corra mata condino. Armarono dunque una gross'armata à spese commune. Il che Martino era il Reintendendo, mandò tosto per un fuo legato à dimandare à Pietro, che gno di Sicola si volestero questi apparati di guerra significare . Rispose il Rè cilia. Pietro, ch'egli hayrebbe la camicia, ch'hayea indoffo, fquarciata, fe penfa-

Visconte Torregiani.

ribella . monti Sicilia

ftrologo. ucfi. mato.

armata paísò in Africa, e postone i liti, e la contrada di Bona à sacco se ne ritornò in Sardegua, aspettando, che [come era stato appuntato frà loro ] nella Sicilia per mezo di Giovanni di Procida quei popoli fi follevassero. In questo nacquero nella Lombardia alcuni motivi di guerra. Perche la famiglia nobilifsima de i Visconti cacciò di Milano i Torreggiani , che assai potenti v'erano Dopo questo Luchino Visconte mandato dall'Imperatore suo Vicario in Toscacaccia da na preiso S. Miniato fi fermo, e ne corfe, e travaglio fieramente i Fiorentini, Milano i e Luccheli , fenza fare conto degl'interdettl , e minaccie del Papa , il quale à questo modo pensava potere soccorrere gl'amici. I Perugini tolte l'armi anch'esfi con tanto impeto paísarono sopra Fuligno , che presero à forza quella Città ; Rivolte di e le spianarono una parte della muraglia . Per la qual cosa furono dal Papa scommunicati, e con pagare poi una groisa somma per pena assoluti furono. In Sicilia fi questo i Siciliani, i cui motivi il Re Pietro in Sardegna aspettava non potendo più la Superbia, e la lascivia de i Francesi soffrire, à persuasione di Giovanni Procida congiurarono contra il Rè Carlo, appuntando, e segnalando il giorno,

nel qual tofto, che la campana di vespro s'udisse ponessero quanti Francesi era-Francesi no nell'Isola , e maschi , efemine , à fil di spada . Fù cosi appunto esseguito, in e con tanta crudeltà, che ancor le donne Siciliane, che gravide de i Francesi si ritrovavano, surono tagliate à pezzi. Onde quel trito proverbio ne nacque del Vespro Sivespro Siciliano, che dire si suole, quando alcuno la morte, & esterminio di
ciliano. molti desidera. Nel medesimo tempo senti Guido Appio anchegli la sua calamità. Percioche essendo stato mandato con ottocento cavalli in nome del Papa à ricuperar la Romagna, assediò Forli. Et essendo quel popolo molto a vido d' uscire fuori , e fare col nemico battaglia , Guido Benatto grandissimo astrologo gli fece star faldi, & alpettare un certo alpetto de i Cieli. Onde quando tempo Guido Bo- li parve die loro il fegno. E usciti animolamente fuori, tagliarono à pezzi il natto A- Capitano nemico con quali tutti quelli Francesi. E cosi fi scosse da quell'assedio, Genti del a la crutalià a cantali di Forlì . Hora intefa il Re Carlo la ribellione de i Siciliani . Genti del e la crudeltà grande, ch'havevano co i Francesi usata, passò tosto con grosso. Paparaglia essercito nella Sicilia, & assedio Messina, la quale haurebbe senza alcun onbte à pezzi bio presa à i patti, se i Francesi avidi della vendetta non havessero à quella Città l'ultima rovina minacciata. All'hora il Re Pietro d'Aragona, che come s'el Pietro Rè detto , questi motivi Siciliani aspettava , inteso il successo , e passò volando d' Aragona di Sardegna in Sicilia , dove fu in Palermo benignamente ricevuto , e fu dal in Sicilia , concorso de i popoli , che quivi si fece chiamato Re . Di che spaventato Carlo & è daque: lasciò Messina , e se ne ritornò tosto in Calabria con pensiero d'aspettare il Prinpopoli lor cipe di Salerno suo figliuolo , che sapeva , che stà pochi giorni dovea di Narbo-Re chia na con alcune compagnie di genti venire Si lamento Carlo con Pietro d'Aragona, che per esser suo parente non dovea rubbarli à quel modo il regno. A questo rispose Pietro, ch'egli s'era mosso à compassione di quei popoli così

calamitoli, & afflitti, a quali non havea potuto negare l'ajuto, che dimandato havevano, ancorche quel regno per le ragioni hereditarie di Costanza sua moglie, e figliuola di Manfredo, e nipote di Corradino, à se di ragione toc-casse. Crescendo le querele dall'una parte, ed all'altra, ne venne finalmente la cofa à quello, con questa conditione però, che potesse ogniun di loro cento foldati à questa battaglia menarne seco. E fù Bordeo destinato il luogo della -battaglia , perche il Re d'Inghilterra era all'uno , & all'altro parente . Il qual Re d'Inghilterra insieme con Papa Martino finalmente questa tanta contesa quietò . Ma perche pure Pierro travagliava Carlo con l'armi, Martino mandò il Cardinale Girardo da Parma in Napoli, perche rattenesse nella divotione del

Re Carlo i popoli del regno, e con la sua auttorità, e co'i consiglio giovasse à Carlo il giovane. Essendo in questo venuto Ruggiero di Loria capitano dell'armata del Re Pietro nel golfo di Napoli: ancorche il Legato del Papa reclamaffe, e dicesse, che non li dovea arrischiare à quel modo la fortuna del regno, il giovanetto Carlo fopra Ruggiero andare volle, & attaccato il fatto d'arme, fu di Loria.

vinto, e fatto prigione, e fo in Sicilia prima menato, e poi in Aragona prigio. Carlo II. ne. Il che avvenuto non gli farebbe, fe à i buoni ricordi del Legato obbedito haveste. Percioche sopragiunte poco appresso il Rè Carlo con grois armata con la quale fola haurebbe potuto fare co'l nemico, prima, che vincesse, battaglia. Il Papa moiso dalla calamità di Carlo, scommunicò il Re Pietro d'Aragona, Pietro d'-& espose il regno in preda di chiunque occuparlo voluto havesse, en'assolvette i popoli dal giuramento, che prestato gl'havevano, e bandi la Croce contra di siummuni lui, come usurpatore, come esso dicea, de i beni di S Chiesa. Haurebbe an caro dal Pacor mandato l'essercito ecclesiastico in favore di Carlo, se non n'havesse esso ha pa, che li vuto nella Romagna bifogno contra il popolo di Forlì, che con l'ajuto di Guido bandì an-Conte da Montefeltro s'era dalla divotione di S. Chiefa ribellato, e ch'havea cor fopra la ancor'alcune castella lui appresso oppugnate. Ma essendosi il Conte Guido pen- cruciata. tito, e fatta pace co'l Papa, in vendetta di Guido Appio ne imantello Martino Forli, ed'hebbe in breve una gran parre della Romagna. Egli haurebbe anco-

ra preso Urbino sopra il quale andò, se il Conte Rosso dell'Anguillara non sosfe nella batteria morto. Erano all'hora nel campo ecclefiastico due capitani, l' Conte di un de i quali fu mandato in Toscana à difender quella contrada, ch'à Saona è Monteselvolta; l'altro, che il Conte di Giovenazzo chiamavano, e restò per ordine del tro. Papa à continuare l'assedio: ma Guido da Montefeltro secretamente e soccorso e vectovaglie all'assediata Città porgeva. In questo mezo ritrovandosi Martino Poter del travagliato, e dubbio da qual de i due popoli, o da i Pifani, o da i Genoveli Papa, e havelse dovuto contra il Re Pietro d'Aragona chieder ajuto, nacque subito tan- smantellata contesa frà questi due popoli sopra il possesso di Corsica, ch'esti chiedevano to foccorfo altrui per reftare dell'impresa superiori. Il Papa mandò ad animare il Leg ato, che fin che Carlo venisse con nuove genti non restalse di rattener per assediato

ogni via i popoli del regno in divotione. Venutone finalmente poi Carlo in Na- dalle genti poli , e confermati nella fedeltà gl'animi de i cittadini , se ne passò alla volta del Papa. di Puglia, e qui da una febre soprapreso morì. Il perche tutto il peso del governo fopra il Legato Apostolico restò. Si dicea all'hora quasi di certo, che Filippo Cornte d'Arasse figliolo del Re di Francia veniva per disensare il regno di Napoli. Mà non puote egli ancorche certo fosse, che con essercito venisse in Italia, spaventare il Re Pietro, ch'al suo solito il regno di Napoli non travagliasie, ancorche Filippo suo padre medesimamente sopra il regno d'Aragona con gross'effercito n'andaffe, per occuparlo, effendo stato dal Papa, di più delle censure gravi, che interposte v'havea, dato in preda, à chi prima occupato l' havesse. Assalito il Papa da tante cure, perche havevano d'Orvieto i Ghibellini cacciati i Guelfi, n'andò in Perugia, dove poco appresso d'una lenta febre mori à i ventinove di Marzo, nel primo mese del quinto anno del suo Papato,

rono al sepolero di questo Pontefice condotti, per li meriti di lui ricuperarono la pristina loro santà. Fece questo una sola promotione di Cardinali, e ne creò fette, un Vescovo, cinque preti, & un Diacono, che furono. Bernardo d' Anguiscelo Francese, Arcivescovo di Arli, Vescovo card. Portuente. e di Santa Ruffina .

e fù nella Chiefa cathedrale fepolto. Molti infermi, e ciechi, e zoppi, che fu-

Ugo . . . . Inglese prete card. tit, di S. Lorenzo in Lucina . Gervafio Gianicoletto Francese, prete card di SS Silvestro, e Martino, tit di Equirio.

Ruggiero prigione.

Forlì in

Gaufredo Borgognone, prete card. di S. Sufanna. Giovanni Collet, Francese, prete card. tit. di S. Cecilia . Conte Anguifano Milanefe, pretecard. tit. di SS. Pietro, e Marcellino.

# HONORIO IV. PONT, CXCII,

Creato del 1285. n' 12. di Aprile.



T ONORIO IV. Romano della famiglia nobiliffima de i Savelli; era prima chiamato Giacobo, & essendo in Perugia creato Pontefice, venne in Roma nel MCCLXXXV.nel qual tempo Pandolfo fuo fratello era Senatore di Roma. In quel tempo Pandolfo fù tenuto cosigiusto, e severo, ch'ogni volta, che volevano i Romani purgar la Città di

ladroni, e di ribaldi, de i quali per le feditioni della Città gran copia ve ne era. non dimandavano altro Senatore, che Pandolfo. Il quale se ben'era assai dalle gotte afflitto, che li piedi, e le mani li travagliavano, non fi lasciava però da i fani, e gagliardi vincere di grandezza, e costanza d'animo. Eta anche Honorio tal volta in modo dal medefimo morbo delle gotto tra vagliato, che bifogna. va, volendo facrificare, ch'egli lo facesse con alcuni stromentia quest'effetto commodamente fattl. Valle nondimeno talmente di giuditio, e di configlio . che non era bisogno molto desiderare in lui le forze del corpo . Perch'egli folo vedea quasi più, che tutti gl'altri insieme, che erano in Roma. Habitòsù l'A. ventino presso Santa Sabina, dove belle case edifico, e se ne vedono al di hoggi sù quel colle i vestigii. Onde vi trasse molti cittadini ad habitarvi, e ne su in breve il colle d'edificii pieno. Havendo già Honorio animo di non dovere alcuno nel suo Pontificato offendere, ma di giovare più tosto, quanto poteva à tutti non potendo foffrire, che il Re Pietro d'Aragona facesse ogni sforzo d'occupar-Gil Regno di Napoli, confermò la fcomunica di Martino contra il Re Pietro. Ridolfo L'Imperatore Ridolfo avido di danari mandò un fuo Cancelliero in Tofcana Impe, ven- della famiglia de i Fieschi, perche ponesse tutti quei popoli in libertà, e quelli de leliber- mailimamente, che con buone fomme di danari fi rifcotevano. Per quell'effetto pagarono i Lucchesi dodeci mila ducati d'oro, i Fiorentini ne pagarono sel mila. E veggendofi a questo modo in libertà, si crearono tosto il magistrato . che chiamano il Priore dell'arti, e vi agglunfero poco appresso il Confaloniero della giustitia. Non dispiacque ad Honorio questa vendita della libertà, benche

tà alle Città di Tof cana.

Luccain libertà. Fiorenza in liberià .

paresse indegna d'un tanto Prencipe; perche il pareva, ch'à questo modo lo sta to di Santa Chiesa dovesse restare più sicuro, non havendo più l'Imperatore occasione di travagliare quelle libere Città. Hora mentre, che il Re di Francia assedia Gironda, e che il Rè Pietro di Aragona si ssorza di vietar al nemico le vettovaglie, che di Narbona gl'andavano, attaccandoli un fiero fatto d'arme frà loro, vi fù il Re Pietro gravemente ferito, & effendo male curato, poco appreffo mort. E così refe Gironda à patti, e ne venne in poter del Re di Francia : il quale anch'egli non molto fopravisse; perche d'una febre, che nell'assedio

di Perpignano contrasse, morì. Ne passò molto tempo che la sua armata sù nel porto di Narbona presa da Ruggiero da Loria, & arsa. Il Re Pietro hebbe due figliuoli Fernando, e Giacobo; e lasciò Fernando, ch'era il primogenito Rè tro ferino d'Aragona, e Giacobo Redi Sicilia. Ma non perche I primi Re morti foslero, muore. mancò fra questi altri, che lor successero, la guerra, & ogn'uno di loro cercava di havere in suo savore di Pisani, o i Genoveli, ch'erano in mare molto po- in porer de tenti . Ma questi due popoli, che con grand'odio frà se guerreggiavano, presso i Francesi. l'Isola di Melo vicina a porto Pisano secero in mare con tanta rabbia il fatto d' arme, chei Pifani, ch'havevano quarantanove galere perderono in questa bat- Rè d' Arataglia 12. mila huomini, e parte morti, parte fatti prigioni . Della quale cala- Lona . mità si risenti talmente Honorio, che mancò poco, che non ne scommunicasse i Genovesi, che troppo ostinatamente la vittoria contraria a Pisani seguivano . E fù in effetto tale questa retta a i Pisani, che non poterono poi giamai più rihaversi. Edovardo Re d'Inghilterra se ne passò in questo in Guascogna, per pacificare il garzonetto. Carlo figliuolo dei Re di Francia, ch'era (come s'e detto) flato satto prigione, con Fernando Red'Aragona. Et era già ridotta la cosa a buon termine, e si trattava della libertà di Carlo, quando il Legato del Papa, Rè di Sici-& il Conte di Arasse con l'ajuto del Conte di Avellino prefero Catania , e vi lia figliuofecero venire le genti, ch'erano state satte in Toscana. Edovardo adunque lo del Rè fenz'havere cos'alcuna conchiufa, a dietro fi ritornò. Ruggiero di Loria prefe Pictro. ancora l'armata di Francia, che se ne ritornava di Sicilia, e ne se perciò le cose rutta la Romagna ricuperò. Ma non sopravisse molto, e morì a i 15. di Aprile, havendo tenuto due anni, & un giorno il Pontificato, e fù il corpo da San- vinti ... ta Sabina in S. Pietro con gran pompa funerale portato, e sepolto in una tomba marmorea, che fino ad hoggi fi vede, con l'infegne della famiglia, e co'i fuo epigramma. E certo ch'eglifù d'ottlma vita, e grand' amatore della religione Christiana, percioche approvò l'ordine de i Carmeliti, che non era assai ne I Concilil approvato, facendo mutare le cappe nere in bianche; e confermò l'or. i Carmelidine de gli Heremitani ; ch'era stato in Parigi riprovato . In tutto il suo Pontifi tani approcato non creò più, ch'un folo Cardinale, che fù Giovanni Boccamatio Vesco vo di Tofcolano, dicendo, che in quel collegio non fi dovevano fe non perfone Papa dotte, eda bene, & atte al governo ammettere. Amò talmente la corte, & i Eremitano cortegiani , che acciò non s'infermalsero in Roma , dove l'estate è cattivo aere, confermaogni anno se n'andava a stare ne i tempi caldi In Tivoli. Hora morto Honorio, to. e vacò dieci mesi la Chiesa. Perche stando in Santa Sabina il conclave per la creatione del nuovo Pontefice, molti Cardinali d'un subito vi s'infermarono, e vi morirono frà gl'altri Giordano Orfino, il Conte Milanefe, Ugo Angelico, Gervafio Andeanense Decano di Parigi, & Anterio persona affai segnalata; fu per quelta cagione aperto, e sciolto il conclave, e riferbata a miglior tempo questa elettione, tanto più, che certi gran terremoti, che surono, li spaventarono, e pofero loro in cuore, che per quella volta fi restaffero della crea-

tione del Pontefice.

Gironda

# NICOLA IV. PONTEF CXCIII.

Creato del 1288. a' 22. di Marzo.



T ICOLA IV. fù di AG coli della Marca, era prima chiamato Gieronimo,e fù prima generale dell'ordine de i Minori, e poi Cardinale . Fù in S. Sabina in capo di dieci meli dopo la morte d'Honorio creato Pontefice, e fù nella cathedra di S. Pietro nella fua (edia affifo . Andatone poi in Rieti per le seditioni, ch'in Roma nate erano, vi cred alcuni Cardinali, quasi d'ogni religione, perche tutte parimente amava, e giu-

dinali, ch'egli cred, furono Napolione, Pietro Colonna, Ugo Boglione dell'or. dine de i Predicatori eccellente dottore, Matteo Acquasparta, generale dell' ordine de i Minori, e Vescovo di Porto. In capo dell'anno essendo quietate alquanto le seditioni della Città, se neritornò il Papa in Roma, e presso S.Maria Maggiore habitò . Onde infieme con Glacobo Colonna quella Chiefa rifece , come nella volta maggiore fi vede; dove è d'opra di mosaico l'imagine del Salvatore di questo Pontefice ; e del Cardinale Giacobo . Questo medesimo Pontefice rifece la parte dinanzi, e di dietro della Chiefa di Laterano, e d'opera di mofaico la orno, come dallo scritto, che vi è, si conosce. In questo il Re d'Aragona , e'l Re di Napoli à persuasione del Pontefice con queste conditioni si pacificarono insieme, che il Re Carlo peruscire di prigione, promesse dovere à sue Pace trà [pefe fare, che Giacobo di Aragona fosse incoronato Re di Sicilia. E se frà lo spa-Carlo Rè tio di tre anni ciò non facea , promeffe dovere ritornare prigione nel medefimo di Napoli, luogo, ch'usciva. E per sicurtà di queste promesse dava in pegno, e per ostaggi e Ferrando due suoi figlinoli , Carlo , che fi poi Rèd'Ungaria , e cognominato Martello , e Rè d'Ara- Lodovico, che fù poi frate di S Francesco, e per la sua santa vita canonizato. Mentre che queste cose in Europa passavano, il Soldano mosso dalle discordie de i Christiani prese Tripoli Città principale dell'Asia, e la pose, a ferro, & a fuoco, tagliandovi quanti Christiani v'erano tutti a pezzi. La medesima calamità fentirono Sidone, e Baruti, non essendo chi loro soccorso desse. Vi restava Tolomaide, ch'haveva due anni di tregua del Soldano havuta. E Nicola Pontefice per difenfarla fece a fue spese 2500. foldati, i quali surono da molti altri senza Capitano feguiti, Egiunti in Tolomaide fecero a i Christiani non meno, ch'a i Carlo Saracinidanno. E perche il Soldano dimandò l'emenda del danno, che i nostri Martello, fatto gl'havevano, e non hebbe risposta a proposito, minacciò loro l'ultima rovi-

dicava non effere à i parenti , & al fangue più debitore , ch'ai buoni . Onde le virtà . & i vitii facevano , che più in uno , che in un'altro inchinaffe . Frà i Car-

gona.

na . Era frà i Christiani nata gran contesa sopra il possesso di Tolomaide , perche & il Patriarca di Costantinopoli , i Templari , i Teutonici , il Redi Cipro , e'l Re di Sicilia, cialcun per se la voleva. Haveano anco i Pisani animo di ripeterla, come cofa loro, come effi dicevano. Ma la guerra nata in Toscana da questo laido segno li distolse. Percioche havendo fatto i Pisani morir di same

dentro una torre il misero Co: Ugolino con due figliuoli, e due altri nipoti se ne concitarono in modogli animi di Ghibellini contra i Guelfi, ch'a tutti ugualmente l'ultima rovina minacciavano. Furono adunque primieramente ad instanza de i Ghibellini fuorusciti mosse sopra gli Aretini l'Armi . Havea all' hora il governo d'Arezzo Guglielmo Pietramala Vescovo della medesima Cit- Toscana. tà, In cui favore venuti erano il Co:di Feltro, e fuorusciti di Fiorenza. I Fiorentini, che dubitavano de i fatti loro, veggendofi paffar Carlo II che con alcune compagnie andava ritrovar il Pontefice , l'irritatono contra gli Aretini . Onde facendofi frà loro Il fatto d'arme in un luogo, che chiamano Campaldino presso Città di Castello, cominciarono i Fiorentini ad haverne Il peggio. E mutandoli poco appresso l'evento della battaglia, sù il Vescovo Guglielmo morto insieme col Co: da Feltro, e da tre mila Ghibellini morti, e due mila altri fatti prigioni. Lieto Carlo di questa vittoria se n'andò dritto a rittovar il Papa. e fù del regno d'amendue le Sicilie investito. Il che quando Giacobo d'Aragona intese, tosto sopra Gajeta andò, E perche non restasse cola frà i Christiani quieta, una grandissima guerra trà Filippo Re di Francia, & Edovardo Red' Inghilterra nacque. La qual ne spavento affai i nostri , ch'erano in Afia , e diede à ¡Saracini (peranza di dover spegner à fatto il nome de i Christiani in Soria . Percioche il Soldano, perche si ritrovava esso indisposto, havea mandato sopra Tolomaide r 50 mila huomini fotto la fcorta d'un fuo figliuolo. Il quale havendola tenuta strettamente assediata due mesi, perche il Soldano morì, su egli dato al padre successore, e con maggior animo, che prima ne combatte la Cit da i Saracità, empiendo di terra il fosso, promettendo à i suoi di dargliela à sacco. Onde n'erano i Barbari combattendo fin presso la muraglia venuti, quando uscendo imperuofamente i nostri lor sopra con gran danno del nemico fino a gli alloggiamenti gli ributtarono Mentre che passavano queste cose nell'Asia, Papa Nicola mandò due Legati da latere, che furono Benedetto Gaetano, e Ghirardo da Parma in Francia, perche posti quei Rein pace gli animassero a prender l'armi contra i Saracini per la difesa di Tolomaide. Percioche egli havea pià con le conditioni dette di sopra accordati Giacobo d'Aragona , & il Re Carlo , perche da ogni parte fi potesse liberamente Terra Santa soccorrere . E come certo della pace di quei Re havea già incominciato a porre un' armata in punto. Ma ne quei Re prestarono gli orecchi a i buoni ricordi del Pontefice . ne quelli che alla difesa di Tolomaide si ritrovavano, per la discordia, ch'era frà loro, difenfarono (come dovevano) dal furore de i Barbari il luogo. Percioche parrendofene ogni di molti non ve ne restarono dentro più, che da dodeci milla; i quali poi finalmente co'l Patriarca di Gierufalem secretamente imbarcandosi fuzgirono via. Ma perche durò lor poco la bonaccia, n'andarono a dare di traverto nell'Ifola di Cipro, e ne peri gran parte. Entrato il Soldano nella vacua Città, à ferro, & à fuoco la pose, e la rovino; e ciò su cento novantafei anni, da che Gottifredo la guadagno. In queste tante calamità Cipro, e l'Armenia minore chiamata da gli antichi Cilicia, nella fede Christiana restarono. Il Papa, che dubitava, che i Barbari non occupassero il restante nell' Asia facea grand istanza, che l'Imperatore Ridolfo vi mandasse un'essercito. Ma mori poco appresso Ridolfo, e su eletto suo successore nell'Imperio Adolfodi Affia, arme. il quale mentre ripete d'Alberto, figliuolo di Ridolfo, le ragion dell'Imperio, fù da lui combattendo sù queldi Spira morto. Fù certo Adolfo di gran bontà. ma povero di foldati, e di danari. Onde dicono, ch'egli oppresso più tosto, che vinto sosse dalla moltarudine de i nemici. Papa Nicola per afflittione d'animo (come alcuni credono) parendogli che riuscisse ogni cosa al contrario, perche più di quello, che stava bene ad un Pontefice se ne prendeva, e travagliava, moriin Romapresso S. Maria Maggiore a i 4 di Aprile , e quivi sù sepolto ,

Adolfo in Affia Imp. necifo in Creco.

havendo tenuto 4, anni, un mese, e 14, giorni le chiavi di Pietro. In capo del la Chiesa il suo sepoleto si vede presso a quello del Cardinale Pietro Colonna. con marmi di porfido, e lavori di mofaico nel pavimento.

Cred quello Pontefice in una fola ordinatione fette Cardinali, & un Vescopo, quattro preti , e due diaconi , che furono .

Maefrofra Matteo d' Aqua Sparta del convento di Tedi, Generale dell'ordine de t Minori, Vescovocard. Portuense, e di S. Ruffina.

Maeltro F Uno da Bibliomo dell'ordine de Predicatori Fracese prete card sit de S. Theobaldo Inglese prete card. tit di S. Sabina .

Maestro Pietro Percerossa Milanese, prete card. tit. di S. Marco.

Simone ... card. tit di S. Balbina .

Giovanni Colonna Romano, diacono card. di S. . . . Neapolione Orfino Romano diacono card. di S. Adriano.

I Cardinali dopo la morte di Nicola per poter più liberamente fare l'elettione del nuovo Pontefice, se n'andarono in Perugia Ma per le loro grau discordie . ne menarono ventifette mesi quest'elettione in lungo. In questo mezo l'Imperatore Michele Palcologo morà. Et i facerdoti Greci non volfero, che egli foffe in luogo facro fepolto, perche havesse nel concilio di Leone assentto all'unione della Chiesa Greca con la Latina. Andronico figliuolo di Michele si sarebbe vo-Andronilentieri con i Latini accostato, se i nostri ajutato à qualche modo l'havessero . co Imper. Ma vedendoli egli per cagion della ledia, che vacava, da ogni ajuto de i Latini abbandonato, anch'egli finalmente da i Catholici fi ribellò. Carlo Secondo Redi Napoli . ch'il danno della Chiefa per questa tanta vacanza vedeva , se ne venne da Provenza in Perugia, e spesse volte ammoni i Cardinali, persuadendo loro la concordanza, e la presta electione del Papa. E non sarebbe restato di far fino all'ultimo il fomigliante, se non che Benedetto Gaetano, ch'era Gardinale di Anagni, ne lo riprese agramente, perche con questa sua tanta instanza, pareva, "che sforzaffe ad un certo modo i Cardinali, che nella elettione, e crea-

# CELESTINO V. PONT. CXCIV.

Creato del 1294. a' 17. di Luglio.



tione del Pontefice debbono effer liberissimi .

ELESTINO V. chias mato prima Pietro da Morone, fu de Isernia , e viffe heremita in un luoghetto folitario due miglia lungi Sulmona, & in questa discordia de i Cardinali ad istanza del Re Carlo , e del Cardinale Latino, fù affente creato Potefice; e con maggior maraviglia di tutti , quanto più pareva, che per la fantità della vita fua foffe egli più da

questo così sublime grado lontano Venutofene celi aduque dopo la sua creatione nell'Aquila, vi chiamò tofto tutti i Cardinali, ch'erano in Perugia. Facevano, con

lettere, e con medi i Cardinali istanza, che egli in Perugia venisse, ch'era Città più alla dignità Pontificia conveniente. Ma il parere di Celeftino vinfe finalmente, perche così vedeva il Re Carlo volere. Andatine tutti adunque nell' Aquila, adorarono Celestino come vero Pontefice. Scrive Tolomeo, che vi firitrovo presente, ch'alla incoronatione di Celestino concorsero 200 mila huomini, Credo, che le genti moise da quelta novità v'andaisero, e daila fantità di Celestino, il qual'elsendo heremita pareva, che non folse, se non per ordine divino, stato ali altezza di tanta dignità promosso dopò tante contentioni de i Cardinali . Egli creò in questi principii dodeci Cardinali tutti persone di gran bontà, e furono due heremiti frà gl'altri . Ma Celestino non già per la digni- 12 Car tà del Pontificato lasciò la pristina vita sua. Era così facile, e benigno con tutti secondo il coloro, che qualche cola gli dimandavano, che fpelso una medelima cola a due Panvinio dava . Di che nasceva un vilipendio della dignità Pontificia . In effetto per la vi- Benedetto ta , ch'esso nell'heremo fatta havava , poco atto a i negotii era . Per la qual cosa, Gariano &c incominciò a ragionarsi , ch'egli do vesse renunciare il Papato , & all'hora massi - airri Cardi mamente, che 'l Cardinale Latino morì, il qual'era persona savia, e di gran bon- nali instatà e con l'auttorità del qual Celeftino il peso del Papato sosseneva . Facendo a noco'l Padunque grand'istanza alcuni Cardinali, e più, che tutti gl'altri Benedetto Gaeta- pa, ch'egli no assai dotto nelle leggi, e civili, e canoniche, ma d'astuto ingegno, che teneva il rinoncii il primo luogo presso il Pontefice, che Celestino il manto di Pietro rinonclasse, ac- Papato. cioche per ignoranza, e diffetto di chi n'havea il governo, non venisse a pericolar la Chiefa Santa, incominciò ii Papa a penfar di dover lasciare questa d gnità. Carlo che di quelta superstitiosa leggierezza s'avvidde , perche era suo amicisti Carlo Rè mo, in Napoli nel condusse, e sistorzo di distorto da questo pensiero poco honora di Napoli to . E perche per tutto lempre gridava il popolo, e diceva non volere altro Ponte- conduce il fice, che Celestino, e con prieghi, e scongiuri nei travagliavano, esso rispondeva Papa loro, non voier aitro fare, che quello, che Dio gi'inspirarebbe per il bene de i Chri- Napoli. fti ani. All'hora i Cardinali, che questa rinuntia desideravano, maggiormente infiftevano, ch'egli più tofto che potea la facesse, per il pericolo grande, nel qual per il poco governo, la Republica Christiana si ritrovava. E per più spaventarlo dice vano, che a lui nel di del giudicio s'imputarebbe quanto di male all'hora nella Chiefa fanta avveniva. Mosso il Santo, e semplice Ponte fice da queste parole. fi risolvette, e disse voler sar quanto essi vole vano, pure che sare di ragione lo potelse. All'hora fù tofto d'un confentimento di tutti fatta una legge, che foise al Pontefice lecito di renunciar il manto di Pietro La qual constitutione, e legge fù poi da Bonifacio Ottavo suo succeffore confermata, come nel 6. lib, de i Decreta- Pontefice li fi vede. Fatto questo, Celestino alla vita privata imontò, dando a i Cardina- rinonzia di li libera potestà di creare in suo luogo un'altro Pontefice. E su questa rinuncia fat. Papato. ta il sesto mese del suo Pontificato. Fù dopo questo per consentimento della maggior parte de i Cardinali eletto Benedetto Gaetano Papa, il qual fece per camino Celeftino prendere Celestino, che se ne ritornava all'heremo, e sece rinchinder lo nella roc. dopo rica di Fumone in campagna di Roma, mosso da questa ragione (com'egli dicea) nonciato ch'havrebbono potuto i capi delle fattionl fotto quello Pontefice far un di qualche il Papato, gran male alia Chiefa di Dio, fe ben mostravano di conoscere, e d'ammirare la è dai sue-fantità di Celestino. Communque questo si fosse, cosa chiara è, che Bonifacio cessore pogrand ingratitudine, & aftutia mostrasse, poi che con la sua ambitione ingan- fto in una no quel fant huomo a rinunciare il Papato, e prefolo poi mentre fe ne ritorna- rocca priva al fuo heremo, nella rocca di Fumone le rinchindesse, e lo sforzasse à lascia- gione. re innanzi tempo per puro dolore, & affanno la vita, e fà in capo di 17 meli, dopo che Benedetto fà Papa. Scrivono alcuni, che Celeftino dopo la mortefaesse molti miracoli, e ne fosse perciò poi spesso ne i concilii ragionato di dover anonizarlo, e che molti per fanto l'havessero, e nel catalogo de i confesiori lo

Furon e

tenessero, e per una institutione di Clemente V. fatta in Avigone la sua fessività fi celebra ogn'anno a i 18. di Gingno: in quel di appunto, ch'egli morì. Fece questo Pontefice una ordinatione di Cardinali tredeci l'anno primo del suo Pontificato, quali furono.

Frate Hugone di Vilirmo, di prete card. tlt. di S. Sabina fatto Vescovo card, officale , e Veliterno.

Beraldo de Bloco Francese , Arcivescovo di Lione Vescovo card. Albano. Frate Simone de Belloloco Francese, monaco Cisterciense, & Arcivescovo Beluti-

cenfe card. Preneflino .

Frate Tomaso d'Arnuto monaco dell'ordine Celestino, card. di S. Cecilia.

Frate Pietro dell' Aquila , monaco del monafterio di monte Caffino , & Abbate , & Arcivescovo di Renevento, pretecard di S. Marcello.

Don Giovanni de Cressi, Francese monaco. Picardo dell'Ordine di S. Benedetto, Vescovo Meldense card. de'SS. Marcellino, e Pietro .

Guglielmo Ferrario Francese, Preposito di Marsiglia , card. di S. Clemente .

Nicolao Parificafe Francefe prete card. di S. Lorenzo in Damafo, Frate Roberto Francese, monaco Cifiercienje card di S Pudentiana. Don Simone Francese monaco del Monasterio di Cluniaco, e priore della Città card.

di S. Balbina. Landulfo Brancaccio Napolitano Diagono card. di S. Angelo .

Guglielmo Pongo di Bergamo , Cancelliero di Carlo II. Re di Sicilia , Diacono card. di S. Nicolao in carcere Tulliano .

Benedetto Gaetano di Anagni , Diacono card. di SS. Cosma , e Damiano : dapol Papa Bonifacio VIII.

# BONIFACIO VIII PONT CXCV.

Creato del 1294 a'24 di Decembre.

ONIFACIO VIII. nato in Anagni terra di Campagna di Roma, chiamato prima Benedetto Gaetano ft in Napoli creato Pontefice neila vigilia della Natività di Nostro Sign. del 1294. Fù di gran dottrina, & ifperienza come colui ch' era molto nella corte Romana verlato, e per tutti i gradi non fenza ambitione però alla dignità Pontificia monta-

Ghibellini to. Percloche effendo Cardinal di S. Martino in Monte desiderò in modo il Pontificato, che non lasciò arte, ne via , ch'egli pensò , che giovar li dovesse ch'esso tari dal Pa- non operafse per confeguirlo. Fù anch'arrogante in modo, ch'egli di tutti quafi fapa Colon- cea poco conto, e rivocò le gratie già fatte da Nicola IV e da Celestino V. Persenesi perse- guitò ancora maravigliosamente i Ghibellini. Onde quella gran contesa nacque frà lui, e Colonnesi Ghibellini, ch' in Anagni ancor savorivano i loro partegiani guitati. contra il Pontef Incominciò adunque Bonifacio à calunniar tutti questi, e special-

1194.

mente il Cardinal Pietro, e'l Cardinal Giacobo della medefima famiglia de'Colonnesi, apponendo loro ch'havessero nella morte de Pontefici rubbati i tesori della Chiefa, e ch'havessero contra di lui divulgati, e scritti libelli famosi . Scriffero questi in effetto dopo, che oltraggiati dal Papa si viddero a Re, a Prenelpi . & alle nationi del Christianesimo mostrando l'arroganza di Bonifacio , e l'ambition mostrata in occupar contra ogni debito il Pontificato , havendo prima fatto a Celeftino rinuntiar, e poi dentro una prigion ripoftolo. Percioche Aftutia di fon alcuni, che ferivono, che Bonifacio secretamente mandasse alcuni di not-Bonif. Viii. te, che parlattero, quafi una voce venuta dal cielo, nella camera di Celeftino, per far rie li persuadessero, che se desiderava salvarsi, lasciasse il Pontificato. Hora es nuntiare il fendo quei Card citati, e non comparendo (perche dubitavano della pertinacia Papato à di Bonifacio ) per publico decreto furono dichiarati scismatici , e privi de bene- Celestino ficii, delle dignità, de'poderi paterni, e delle Castella, ch'havevano. La qual V. Papa privatione poi Bonifacio in forma di decreto riduffe, come nel lib. che chiama guereggia no il festo, si vede. Dopo questo tolse Bonifacio l'armi, e contra questi ribelli contra bandi la crociata, & andò lor fopra per rovinarli, e ne affediò Preneste, dove Colonnest. ridotti s'erano con Sciarra lor zio, persona di molta importanza. E perche costoro suggirono, il Papa preso questo suoco lo saccheggiò, e perseguitò poi i medesimi contrarii, che in Colonna suggirono; donde anche poco poi surono sforzati a partire per la copia de'nemici, ch'hebbero sopra. Furono adunque ancora queste Castella saccheggiate, e Colonna spetialmente, che era l'origine di quella famiglia . I Cardinali fuggendo si ricoverarono in Riete. E Sciarra stete un gran tempo ne boschi in Anzo nascosto, temendo della crudestà di Bonisa-Colonna eio. Ma egli capitò finalmente nelle mani de' corfari, e fù posto al remo, do- e sue disve grandi calamità fofferfe, e con gran patienza d'animo, tanto la crudeltà del gratie. Papa temeva, che con offinato odio tutti i Ghibellini perfegultavà. E notò quello , che Bonlfacio dicesse all'Arcivescovo di Genova , che gli s'era gettato a piè il di delle ceneri . Percioche come suole il sacerdote dire . Memento bomo , quia cimas es , & in cinerem reverteris ; Mutate il Papa alcune di queste parole diffe, Memaento bomo quia Ghibellinus es. & cum Ghibellinis in cinerem reverteris. E col fi. S. Lodovine di quelle parole li gestò non sù la testa, ma negli occhi la cenere . E sol per co è canoquesto nome di Ghibellino dell'Arcivescovato lo privò, benche poi glielo resti- nizato. tuisse; quando intese, che i cardinali della famiglia Colonnese non fusiero stati in Genova, come esso pensato havea. Cacciati a questo modo Bonifacio i Colonnesi, ordinò una doppia sestività a gl'Apostoli, a gl'Evangelisti, & a quattro Dottori della Chiefa Gregorio, Agostino, Gieronimo, & Ambrogio. Mentre che sù in Orvicto, canonizò Lodovico già frate di San Francesco, e del sangue reale di Francia, perch'era nato di Carlo II. Ad istanza di Bernardo Castaneto Vescovo di Albi, cacciati li canonici secolari della Chiesa Cathedrale di Santa Cecilia di quella Città, vi pose i Regolari. Fece da tre persone dottiffime comporre il feito lib. delle leggi canoniche, nel quale effo alcuni nuovi decreti aggiunse. Ricuperò frà poco tempo la Città di Agubio, che si era col favore de Ghibellini ribellata alla Chiesa. Non volle mai consermare ad Alberto Duca d'Austria l'Imperio, ancor che glie n'havesse quel Prencipe fatto della Chie pregare più volte. Essendo poi morto Giacobo d'Aragona Roberto figliuolo di fa. Carlo, e Duca di Calabria paísò potente in Sicilia, e presa Catania, tanta guerra di un subito nacque, che quasi tutta Italia se ne pose in tumulto. Per- figliuolo ch'i Siciliani che favorivano gli Aragonesi , posta un'armata in mare vinsero di Carlo il in battaglia Filippo fratello di Roberto, e lo pigliarono prigione . Per la qua- Rè di Na-

le cosa lasciando Roberto Catania, se ne ritorno senza altro sare nel suo regno poli assalta di terra ferma. Federico d'Aragona fe ne venne di Spagna con un efercito nel- la Sicilia.

la Sicilia , e non solamente ricuperò tutta l'Isola della Sicilia , che s'in-

Atagonesi prendono la Calabria porto di Li

de.

signori ancor della Calabria. I Genovesi in Toscana travagliavano i Pisani in modo, che tollero loro Livorno, lo bruciarono, e perche non poteffero i Pifani più navigare affogaron melte navi groffe nella bocca del fiume. Paffavano queste cose in Italia con gran suo danno, ne il Papa si curava di ragionare altra. mente di pace per quietarla. E perche non si credesse, ch'il Signore Diosi ritrovasse in pace con gl'huomini, si senti di un subito cosi fatto terremoto, che vorno gua- n'andarono per molti giorni in molti luoghi molti edificii per terra . Si ritrovafto. Terre. va all hora in Rieti con tutta la corte il Papa, il quale dubitando, che con quelmotogran. la rovina de gl'edificii non veniffe anch'effo oppreffo, fi fece fare in uno ampio prato nel claustro di un monasterio de frati di San Domenico una casetta di tavole lottili, nella quale per qualche di dimorò, benche crudo inverno fuffe. Perche nella festa di Sant'Andrea questa procella di terremoti nacque . Apparve anch'in questo tempo una cometa, presagio di qualche sutura calamità. Bonifacio uscito dal pericolo de terremoti, creò alquanti Cardinali, e vi furo-

1 100.

no frà gl'akri l'Arcivescovo di Toledo, Riccardo da Siena, Nicolò da Trevigi maestro del l'ordine de Predicatori , Giovanni Murro generale de frati Minori , Pietro Spagnuolo. Ordinò nel MCCC. il Giubileo, che fù il primo iftituito nella Chiefa nostra. Nel quale concedeva il Papa la remissione de' peccaprimo nel- ti à tutti coloro, che vifitavano le Chiefe de gl'Apoltoli ad effempio del tellala Chiefa , mento vecchio, benche da principio prefio gl'Hebrel altra ragion fuffe dell'ordinatione del Giubileo. Percioche ogni 50 anni lo celebravano, & in quello da Bonifa- ancora (come (crive Gioleffo) i debitori erano liberi di ogni lor debito , e i fervi cio viii. . la libertà conseguivano. E per questa libertà del corpo ancor quella dell'anima fi fignificava, perche quelli fi poffono chiamare veramente liberi, à quali fi rilasciano i peccati. Ordinò Bonifacio, ch'ogni cent'anni questo Giubileo si rino. vellasse. E concorse d'ogni parce per questa celebrità tanto numero di gente in Roma, che in una Città cofi grande vi fi pote à pena caminare. Era venuto Carlo Con In Roma Carlo Conte di Valois, e fratello di Filippo Re di Francia, il te di Va. qual havendo per moglie una figliuola di Baldovino ultimo Imperatore Latino in Costantinopoli havea da Bonifacio ottenuto, che potesse il suocero suo ricu-perarsi l'Imperio, che gl'era stato tolto. Il che Bonifacio haveva volentieri sat-

lois.

to, per potere con l'ajuto di questi Prencipi mandarne poi in Soria un'effercito; e ricuperare Gierufalem. In questo mezo, mentre che le cofe si ponevano in punto, e raffettavano, diede il Papa con ampia potestà à Carlo di Valois il governo del patrimonio di San Pietro, e mando nella Toscana un Legato, per-Bianchi, e ch'alcune nuove rivolte, che nate v'erano, vi quietaffe. Percioche ne erano già in quel popoli da Ghibellini, e Guelfi, alli Bianchi, e Neri paffati. Ma non fa-Tofcana , cendovi il Legato alcun frutto : ancorche interdetti, e fcommuniche v'adoperafle, v'andò per ordine del Papa il Conte Carlo di Valois, ne puote in Fiorenza fare, che non fuffero i Bianchi, e non fenza gran fangue cacciati. Erano all'hora i Ghibellini chiamati Bianchi, Il Papa, che tutto l'animo havea all'Impresa di Terra santa, mandò in Francia il Vescovo di Apamea, perche il Flippo Re Filippo à quest'impresa caldamente animasse. Il Vescovo andò, e parendo-

Fè di Fran li, che con le preghiere poco frutto cavasse, vi aggiunse alla fine le minaccie. cia fa met- Di che silegnato Filippo lo fece dentro una prigione porre. Quando Bonifacio ter in pri- questo intese, mando tosto l'Archidiacono di Narbona persona di molto conto. gione il Le perche comandaffe al Re Filippo in fuo nome, che tofto liberaffe il Vefcovo del di Apamea. E che non volendo liberarlo, li dicesse publicamente, & In pre-Papa, per- (enza di tellimonil, come quel regno per la fua contumacia, e per havere a quel che lo mi- modo violato il Legato Apostolico, era devoluto alla Chiesa. E di più lo scomnacciava. municasse, & assolvesse i Prancesi dal Giuramento. Essegui con molta diligenza l'Archidiacono il tutto, e ne sforzò quel Re à laiciarne quel Velcovo in

libertà. IiRe, che volle per qualche via vendicarsi di quest'inglurie . che li parea di ricevere dal Papa, fece un'ordine, che non potesse alcuno suo vassallo andare in Roma ne mandaryl denari . Hora il fecondo anno dopò il Giubileo Carlo di Valois, sen'andò a ritrovare Carlo secondo suo cugino nel regno di Napoli . Di che mosso Federico d'Aragona , vi fece con queste conditioni la pace, ch'esso tutto quello, ch'haveya preso in Calabria, restituiva, e si possedeva la Isola di Sicilla mentre vivea . Ma partito di Toscana Carlo di Valois , se ne passarono i Bianchi cacciati di Fiorenza tutti in Forlì . E vi su fra loro Dante Alighieri persona dottissima, e poeta eccellente nella lingua volgare. Il quale tento più volte di riporfi nella patria, ma indarno, ancorche i Bolognefi, e Cane della Scala Signore di Verona, con cui effo poi un buon tempo familiarmente viffe, ve l'ajutaffero. Scrivono alcual, che Bonifacio in quello tempo fi faceffe in Ferrara diffotterar il corpo d'un certo Hermano , ch'era flato presso à i ao. anal tenuto per fanto, e brucciarlo, come heretico, perche fece fare diligentifitma inquisitione dell'heresia di lui . Et io crederei , che fosse stato costui un de i fraticelli . la cui fetta era all'hora molto cresciuta in Italia . In questo non potendo Filippo Rè di Francia foffrire l'arroganza di Bonifacio, fece in Parigi radunare un gran num ro di Prelati, e di Baroni del Regno, e narrate l'ingiurie. Rè di Fran che havute da Bonifacio havea, la sua ambitione, e l'arti cattive tenune in occu-cia si appare il Papato, il qual'ingiustamente tenea, sa n'appellò alla Chiesa, che vaca- pella va (come effodiceva,) & al futuro Concilio. Di che idegnato oltre modo Boni- Pana facio fece radunar un Concilio, nel quale, e Fillippo, & il Regno di Francia all' futuro Con Imperatore Alberto fottopofe, il quale Alberto havea nel principio del fuo Pacilio. pato ributtato , & escluso . All'hora Filippo disposto di domare la superbia del Papa , riscosse da l Corsari Sciarra Collonna, che sù nel porto di Marsiglia conofciuto, e lo mandò in Roma con Nogaretio cavaliero Francese, e suo molto fidato, fotto colore, com'effo diceva publicamente di farvi la fua appellatione, pu blicare, se bene altrove haveva volto il fuo Intento. Perche venutosene Sciarra travestito in campagna di Roma, e raccolti da ogni parte i fuoi amici infie- Colonna me mando Nogaretio avanti in Fiorentine con dugento cavalli Franceli, ch'ha- fa prigiove a affoldati di quelli di Carlo di Valols, perche di questo luogo bisognando gli ne il Pa. de fe ajuto. Et efso fe n'entrò di notte fecretamente in Anagni, e con l'ajuto de 1 pa, che di Ghibellini, tanto dal Papa travagliati, spezzando le porte della casa paterna di dolor Bonifacio, dove tutto quieto fi ritrovava, lo prefe prigione, & in Roma lomeno. morì. Dove in capo di trenta cinque di il povero Papa per il gran dispiacere, che si prefe , morì à' 1 1 d'Ottobre , havendo governato il Papato 8. anni , nove mefi . e 1 7. giorni . E fo fepolto in S. Pietro in una tomba ch'effo vivendo fatta havea in una cappella, che edificata, & ornata havea di opera di mosaico. Edificò un pulpito con un portico presso S. Giovanni in Laterano, sù'l quale il Giovedi fanto si publicano le scommuniche, & elso vi scommunicò Filippo Re di Francia, & i Colonnesi. Et à questo modo morì quel Bonifacio, che s'ingegnava di porre ne i cuori de gl Imperatori, dei Re, de i Prencipi, e delle nationi anzi il terrore, che la religione, e che si sforzava di dare à sua volontà i regni, e torli, e di cacciare, e richiamare à sua posta gl'huomini, Hebbe iheredibile sete dell'oro, che d'ogni parte raccoglieva, ne si satlava. Da questo esempio debbono tutti i Prencip! Christiani cosi fecolari, come religiosi, apprendere di fapere, ne superbia, ne arroganremente commandar à popoli, & à fudditi loro, come collui facea. ma fanta, & modestamente , come Christo Re nostro , & i suoi discepoli , e veri fuoi imitatori fecero. E vogliono esser da i popoli anzi amati, che temuti, dal qual timore suole meritamente nascerne la rovina de i tiranni . Scrivono alcuni , che costui nodrisse ancora le discordie d'Italia, e frà i Genovesi, & i Venetiani maffimamente, popoli celle cofe maritime potent dina.

Dante ighiere.

Filippo

Cred quefle Pontefice in più promotioni fedeci Cardinali , cinque Vefconi , atto prest, e tre Diaconi, che furono.

Confaire Spagnuolo Arcivefcovo di Toledo, Vefcovo card. Albano.

Maeftro fra . . . du Muro , Generale dell'Ordine de t Minort , Marchiano , Vescovo card Portuenfe, edi S. Ruffina.

Pietro . Spagnuolo, Vescovo card. Sabinense .

Maestrofrà Reginaldo, dell'Ordine de Minori, Vescovo card. Portuense, e di S. Russina Maestrofrà Nicolò da Trevuso dell'Ordine de i Predicatori primo prete card. di S. Sabina , poi Vescovo card. Oftenfe , e Velitrenfe .

Teodorico ... prete card sti. di S.... Maestrofrà Gentile da Montessore della Marca, dell'Ordine dei Minori, prete carde tit. di S ....

Guglielmo Longo Rergamasco, prete card. tit. di S....

Lodovico Flisco Genovese, de Conti di Lavania, pretecard. tit. di S...; Reginaldo Vescovo Beterense, pretecard. tit. di S.

... de i Conti Romano fuo zio prete card, tit. di S. . . .

Guglielmo Mandagolo Francese prete card di S .... Riccardo Senefe, diacono card di S. Euflachio.

Giacomo . . . diacono card. di S. Gregorio in Velabro .

Francesco Gaetano nipote del l'apa, diacono card. di S. Nicolò in carcere Tulliana Giovanni Gaetano nipote del Papa Diacono card. di S. . . .

# BENETTOIX DETTO XI.

PONTEFICE CXCVI. Creatodel 1303. a' 12. di Ottobre .



D ENEDETTOIX.Tri-D vigiano, e chiamato prima Nicola, esfendo Cardinale d'Oftia, fù in Roma il primo di di Novembre creato Pontefice. Entro garzonetto nell'Ordine di S. Domenico, dove tanto in virtù, e dottrina valse, che per tutt'igradi ordinarii ne montò ad effer Generale dell'ordine. Onde effendo poi fatto Pontefice, mostro in breve

Colonness quello, che la virtù sua valesse. Perche visse in modo, che sù meritamente doritornati in pò la morte tenuto per fanto. Prefo, che hebbe il Ponteficato, fece citare Noiftaio dal garetio, e Sciarra con tutti quelli altri Anagnini, che s'erano ritrovati a pren-Papa. der Bonifacio, e perche non comparvero in giudizio, gravemente gli scommunicò. Riconosciuta poi la causa del Re Filippo, l'affolvette dalle censure di Bonifacio. Ricevette ancora in gratia Giovanni, Giacomo Cardinall Colonnesi, che Bonifacio partegiano de Guelfi più di quello, che ad un Pontefice si richiedea, havea con tanto odio perfeguitati. Restitui a questi Cardinali i lor beni, ma li lasciò pure qualche tempo sospesi, del quale privati Bonifacio gl'havea . Hora rassettate à questo modo le cose della Città, e creati alquanti Cardinali, de quali ne sù uno Nicola da Prato, dell'ordine de' Predicatori, volse tosto l'animo alla pace d'Italia. E perche in Toscana più ch'altrove le rivolte fioriva-

no.

no, vi mandò il Cardinale Nicola da Prato, ch'era Vescovo d'Ossa, con amplia potestà, il quale creò in Fiorenza muovi magistrati, e li collocò nel palazzo de' Signori, che chiamano hoggi, e che à questo edificato havevano. All'hora il Cardinale da Prato pensando di poter più fare, incominciò à far motto di riporrei fuoriciti in Fiorenza. E perche vi scotevano gl'orecchi, lasciando nel-ja Città gl'interdetti, sen'andò à Prato. Essendo poco appresso, poi morto Pa-ta da suorupa Benedetto, e tumultuando le Città di Toscana, tutti i suorusciti si raunarono sciii. sù'l Bolognese con animo di dover entrare in Fiorenza. E venutine secretamenredi notte alla porta, che mena à Bologna, non effendo ancora la muraglia finita, entrarono dentro, & arrivarono fino alla Chiefa di S. Reparata, ch'era stata incominciata poco avanti. Ma mentre che sono troppo intenti alla preda, e che con gl'amici confultano di quello, che far fi debba, diede à gl'avverfarii tempo di riprendere animo, & arme, e ne furono non fenza grandiffimo fangue cacclati à dietro. Dopo questo assoldando i Fiorentini Roberto Duca di Calabria, non folamente hebbero ardimento di difensar le cose loro, ma di oppugnar ancora altrui. Onde ne passarono sopra Pistoja; I Pistojesi disensan-dosi uscirono d'un subito sopra il nimico, e ributtarono sino à Prato Roberto con tutto il suo esercito. L'animo del santo, e buon Benedetto era di dover, pacificata ch'havesse Italia, mandar in Soria soccorso a'nostri, che per lettere, e per messi ogni di lo chiedevano, perch'erano passati lor sopra i Tartari, nuovo nemico. Ma morla' 17. di Luglio in Perugia dov'era con la corte andato, nell'ottavo mefe, edecimofettimo giorno del fuo Papato, e non puote mandar ad effetto questo suo buon pensiero. Fù sepolto con gran pompa nella Chiesa de Frati Predicatori à i 5. di Giugno del 2303. I miracoli, ch'egli dopo la morte fece in fanare gl'infermi, e cacciare i demonj da' poveri oppressi fanno fede della gran fantità di Benedetto . Vacò dopo di lui la fedia di Pietro, da' 5. di Giugno fino a'7. di Luglio del feguente anno, benche i Cardinali nel conclave fuffer o affai spesso dal popolo di Perugia stimolati, e minacciati ancor tal volta . accioche facesfero la elettione del puovo Papa.

In due promotioni creò quefto Papa tre Cardinali, uno Vescovo, e due preti, che furono.

Maeftrofrà Nicolo, da Trato, dell'Ordine de i Predicatori, Vesco card. Oftienfe , e Velitrenfe . Maestro frà Guglielmo Inglese, dell'Ordine de i Predicatori prete card. tit. di S....

Maestrofra Gualtiero Inglese, dell'Ordine de i Tredicatori, pretecard, sit. di S. Sabina.

#### CLEMENTE V. CLEMENTE V. PONT. CXCVII.

Creato del 1305. a's. di Luglio.



LEMENTE V Gua. I fcone, Vescovo di Bordeo, chiamato prima Beltrando Gotone fù in Perugia dopo la lunga contentione de Cardinalicreato afsente Pontefice . Accettata l'e. letione se ne venne tosto di Bordeo in Leone, do ve chiamò tutti i Cardinali , che fenza indugio v'andarono E così la corte Romana fù

Corte Romana tras . ferita 110c.

trasferita in Francia nel in 1305. Dove flette con gran danno del Christianesimo da 74. anni . Ma chi più Francia del lo fentì, fù la Città di Roma, le cui Chiefe per quella lunga folitudine andarono in gran parte per terra, non essendovi chi quando bisognava, le racconciasfe. Si ritrovarono presente in Lione all'incoronatione del Papa Filippo Re di Francia, Carlo il fratello, ch'era poco anzi ritornato d'Italia, e Giovanni Duca di Bertagna, il quale in quelta felta dell' incoronatione cadendogli un muro adolso, con molti altri, che ne furono oppreffi, morì. Il Rè Filippo per questa rovina del medefimo muro, fu per haverne gran male anch'egli. Et il Papa in quefto spavento, e tumulto perde un carbonchio, ch'havea in testa sù'i triregno, che valeva, come dicono alcuni, sei mila ducati d'oro. Finita la solennità, e quietate le cole, creò Clemente molti Cardinali Francesi, e ninn Italiano . folamente restituì intleramente a'Giovanni, e Giacomo Colonna, la dignità del Sardegna Cardinalato, Mandò anche tre Cardinali con poteftà Senatoria in Roma, perde i Sara- che e la Città, e tutta Italia governalsero. Veggendo poi, che i Genoveli, & i Pifani offinatamente guerreggia vano infieme, e ch'era in questo mezo stata occu-

Dulcigno pata la Sardegna da i Saracini la concesse, e diede con questa conditione a Fedeheretico. rico Re di Sicilia, che co'l tempo vi passasse, e la ricuperasse dalle mar.i de i Barbari I Venetiani confederati con Carlo II Re di Napoli contra l'Imperator di Costantinopoli , indusero a tanto il Redi Russia nel 1307, che costul mandò a chiedere al Papa una norma della fede Christiana , per dover battezzarfi. Ma essendo poi i Venitiani, e Carlo raffreddati, si muto ancora del suo buon propo-Templari figo il Russiano. In quello nacque in Novarra una nuova heresia, ch'hebbe da Dulcigno, e da Margherita principio. Si ritrovarono gl'huomini, e le donne insieme, e non era lascivia, ch'esti restalsero d'usar frà loro . Furon chiamati i fraticelli, e volendo Clemente opprimere questa nuova fetta, vi mandò un Legato con molte genti, il quale su l'Alpi, dove questi heretici erano, parce a fame, oc a freddo, parte con l'armi gli oppreise. Dulcigno, e Margarita furono prefi vivi , e tanagliati à pezzi , e le loro ofsa brucciate, e gettate al vento . Quafi nel medelimo tempo li feppe, che i Cavalieri Templari, già soldati di Christo, accostati co i Saracini si sossero. Il perche quelli, che si poterono havere in mano, furono tutti morti, e le loro facoltà assegnate, e donate parte a I Cavalieri di Rodi, che poco avanti occupata quest'Ifola havevano; e parte ad altre ngove religioni. Il Re Filippo di Francia ancora cacciò dal suo regno gli Hebrei con un a fola veste in dosso per uno , e le facoltà loro tutte fi confilco , per

alcu-

As Giovanni suo nipote ammazzato. Il perche quasi tutte le Città della Lombardia quelli per Signore s'eleffero, che fi ritrovarono effer lor Capitani. Cofi chia- eacciari di mavano quelli, che di loro il governo havevano. Et a questo modo Verona heb. Francia. be per Signoria la samiglia della Scala, Mantova i Bonacossi, Padova i Carra- Signori di refi. Gli Estensi erano già di qualche anno innanzi Signori di Ferrara, & in Lombardia questo tempo s'infignorirono di Modena; Carlo Secondo Re di Napoli non si impatronifelegnò di dare ad Azzo Marchese da Este Beatrice sua figlinola per moglie. Ma tisi delle Frilco il figliuolo in modo della nuova madregna si sdegno che ne prese, e pose Città per la il Padre stesso in prigione, e s'insignori di Ferrara, havendo havuto da i Veni morte deil' tiani ajuto per dover espugnare il Castel Tealdo posto sul ponte. Il Cardinal Pe- Imper. Allagura, ch'era dal Papa tlato mandato a Bologna, commandò tofto a Venetia. berto. ni fotto pena di fcommunica, che nello stato di Ferrara non s'impacciassera. Azzo da Ma perche i Ferrarefi desideravano di restar soggetti alla Chiesa, si affrettarono Este. i Venitiani di prender quel Castello, e notte, e giorno battagliando finalmente lo presero. All'hora Frisco per vendicarsi brucciò la metà di Ferrara, e le case Signori di di quelli particolarmente, che pareva, che a cose nuove aspirassero. Ma il po Ferrara polo non paíso molto, ch'egli ancora si vendico. Percioche toste le arme cac-ciarono Frisco di stato, e si diedero in potere de Venetiani, dalli quali conoscevano poter effer egregiamente difefi. Di che sdegnato il Legato Prelagura bandi contra Ferrarefi, & i Venetiani la Croce. Intesa Clemente la contumacia de Venetiani, e'Igran desiderio, ch'essi di regnare, e possedere quello stato havevano, gli scommunicò, e comandò, che fussero tenuti per servi, dovunque prefi suscep, e le lor sacoltà saccheggiase persutto. Per la qual cosa essendo Venetiani molto dati alla mercantia, e nella Francia, & loghisterra, strani danni sentirono. Mandò anch'il Papa altri Cardinali in Toscana, che tutta in arme si ritrovava, perche commandassero a Roberto Duca di Calabria, à Fiorentini, e Lucchesi, & a gl'altri popoli, che con questi erano, che tosto dall' affedio di Pistoja partiffe ro. Tutti obedirono fuori che i Fiorentini, e i Lucchefi, i quali furono perciò tofto scommunicati. Ma partito Roberto d'Italia che ne passò in Avignone a visitare il Papa, i Pistojesi, che stanchi della lunga Pistoja de guerra si ritrovavano, finalmente si arresero. I Fiorentini, e i Lucchesi havuto in poter loro Piltoja, la smantellarono, empirono le fosse, e si divisero il territorio, restò commune solamente il sito della Città, e si aftenerono dal fangue de Cittadini . Non paísò molto , che i Fiorentini contra gl'accordi con Lucchefi patteggiati, cingendo di fossa, e di mura Pistoja per le soli la tennero. Et per havere il paese d'ogni intorno sicuro, coprarono sù quel di Mugello Acciano Castel de gl'Ubaldini, e lo spianarono, & edificarono giù nel piano la Scarparia . come poch'anni prima in Valdarno Castel tranco . e San Giovanni , All' edificata . hora fu mandato in Toscana il Cardinal Napolione Orsino, perche vi ponesse concordia, e quiete. Ma perche i Fiorentini, e i Lucchefi non ne fecero alcun conto, surono interdetti, e scommunicati. Di che sdegnati i Fiorentini, ag. Corso Dogravarono di gran datii il Clero loro. Ufarono ancor questa crudeltà, che sece nati Fioren ro morir Corso Donati loro egregio, e buon cittadino, perche havesse presa tipo. per moglie una figlipola di Uguccione Faginoli, così grandemente in odio la nobiltade havevano. Ma essi ritornarono poi in gratia del Papa, per haver ajuta:o il Legato Pelagura nel ricuperare Ferrara, e'l Castello Tealdo già da Ve- succede à nitiani occupato. E fù nei MCCCIX. Nel qual anno essendo morto Carlo II. Re di Napoli sù Roberto il figliuolo mandato dal Papa a prender la corona nei Regno del regno. Venuto in Italia Roberto, fe ne venne in Bologna a ritrovar Pela- di Napoli. gura , dal qual hebbe in nome di fanta Chiefa il governo di Ferrara , che ancora tumultuava. Ma dovendo esso passarne subito in Napoli, vi lasciò in suo luogo Diego della Ratta Catelano con una squadra di cavalli in guardia. Die-

per.

go non potendo con parole, né con minaccie tenerne il popolo di Ferrara à freno, e quieto cavo un di dalla rocca i fuoi cavalli fopra Ferrarefi, de quali furono moltitagliati à pezzi. Anzine prese Diego, & appicò per la gola vent'otto: Herrico de principali, che publicamente la Signoria de gl'Estensi desideravano. Nell' da Lucema istesso tempo sa Herrico da Lucemburgo eletto da Germani Imperatore, e com burgo Im- questa conditione confermato dal Papa, che dovesse frà due anni passare in Iralia ad incoronarsi in Roma. Il che il Papa sacea con pensiero, che dovesse la venuta dell'Imperatore effere cagione di tenerne i Principi, & i popoli d'Italia à freno, e quieti. L'Imperatore promettendo quanto il Papa volea, ne mandò subito i suoi Oratori in Italia à sar intendere, come egli andarebbe, & à Fiorentini specialmente, che l'apparecchiassero, per se, e per l'esercito suo le sanze, e si restassero di travagliare gl'Aretini, come all'hora faceano Fecero i Fiorentini questa risposta, ch'un tanto Prencipe molto male facea à pensar di dover menar i Barbari in Italia, effendo per ragione della dignità, ch'egli havea dell'Imperio, obligato à cacciarne, e difenfarla da l Barbari. E che quan-

ciechi .

to à gl'Arentini esso li faria peggio, poi ch'esso dovea sapere, che questi havevano cacciati i Guelfi loro Cittadini fuori, che da un Imperatore fi afpettava che i fuor usciti col suo favore rimessi fussero . Vogliono che Dante all'hora ciechi i Florentini chiamasse, perche havessero così inettamente ad un'Imperatore risposto Il che era senza alcun dubio alienissimo da quella Republica massimamente, dovendo cofi gran Prencipi, e con groffo elercito di corto in Italia ne-

michevolmente venire. Le promesse del Re Roberto davano animo à Fiorentini, perch'egll, passando in Napoli, havea promesso loro di dover esser à spa-da tratta disensore della parte Guelsa. L'Imperatore se n'entrò in Italia nelle Imp. paf. campagne di Turino, dove hebbe quasi tutti i principali della Citta della Lomfa in Italia. bardia incontra per honorarlo. Erano all'hora in Milano due famiglie principali, e fattiole, l'una de' Torregiani, l'altra de' Visconti. Guido Torregiano era capo, o Capitano (come all'hora dicemmo) de Guelfi, de' Ghibellini Mar-

conte.

Guido Tor teo Visconte. Dubitando Guido; che'l Visconte non preoccupasse lagratia de Matreo Vif Herrico, fatto un efercito ful Milanefe accampo, per vedere (come effo diceva ) chi sarebbe contra sua voglia entrato in Milano. All'hora Matteo chiamando in fretta per messi Herrico, dicea chiamarlo in quella Città ch'era il domicilio dell'Imperio di Roma. S'accostò dunque à Milano con le sue genti Herrico, e per effervi pur all'hora il Torregiano entrato; gran tumulti vi suscitò : ma tosto il quierò co donare à Guido Torreggiano Vercelli, e far Matteo Visconti Capitano della fua cavalleria. Havuto l'Imperatore Milano, hebbe tollo

dell' Imp. Herrico.

quali tutte l'altre Città, fuori che Alessandria. Et havendo in Milano presa la corona, che serbando il solito costume prender dovea, ne aggravò di spesa in modo quel popolo, che sdegnato tolse l'arme. I Tedeschi, che vedevano essere da ambe le fattioni della Città tagliati a pezzi, se n'entrarono dai borgo dentro. Et effendo chamati i capi delle fattioni, Galeazzo Visconte, lasciando in cafa Matteo fun padre, fe n'andò con gran compagnia di fuoi partegiani à ritrovar l'Imperatore, al quale diede ad intendere, ch'i Torregiani, che la tiranni-Torregiani de della Città affettavano, havevano queflo tumulto eccitato. Per la qual cofa feacciari da riftringendofi i Tedeschi con la fattione Ghibellina, cacciarono dalla Città i Torregiani, che nella piazza di Santa Maria nuova qualche refistenza facea-

Milano.

no, e che a persuasione di Guido tutti in Vercelli si ricoverarono. Vogliono . che ne moriffero da quella parte preffo a trenta, de'quali ne furono quattro Lombar- della famiglia istetta de Torregiani. Passandone dopò questo Herrico sopra Credia tuna fi monefi, e Cremafeni, che aveano i Ghibellini cacciati, penfava dovere caltidà all'Imp. garne agramente i Guelfi. Ma egli fi placò, quando vidde, che i Cremonefi liberamente fe li diedero. In Crema fu ulata qualche crudeltà, e fu spianata

a fatto la muraglia. Spaventati per quelto i Parmegiani, che a perfualione di Ghilberto da Correggio haveano tolto i Rossi nella Città, cacciando tosto i Guelfi. il Vicario dell'Imperatore accettarono. I Brefciani fi difenfarono alquanto: ma veggendosi fieramente da Herrico battagliare, se ne suggirono di notte alle montagne, e lasciarono vacua la lor Città. Entrati all'hora i Thedeschi dentro da' fondamenti la muraglia abbatterono. Spaventati dalle calamità de' vicini i Mantovani, i Veronefi, i Vicentini, Padovani, i Trivigiani, i Venetiani mandarono tofto a porfi nelle braccia di Herrico. I Piacentini anch' esti, cacciato via Alberto Scoto Capitano di Guelfi, accettarono l'officiale dell'Imperatore. Rassettate a questo modo le cose della Lombardia, l'Imperatore Herrico accompagnato da Amadeo Conte di Savoja, e da gl'Oratori de Pifani e de' Genovesi, se ne passò per quel di Piacenza in Genova. Dove poco appresfo glunsero gl'Oratori di Roberto Rè di Napoli, e di Federico Re di Sicilia, i primi fimulando l'amicitia con Herrico, i secondi sinceramente portandosi . Percioche haveva già Roberto mandato un suo Marescalco in Toscana con dua milla cavalli, perche bifognando favoriffero i Fiorentini, e i Lucchefi contra l' Imperatore. Mal'Imperatore venendone per barca in Pifà col fuo efercito terrestre, che mandò avanti, fece a'Lucchesi di molti danni. Ho voluto fin qui que- che mossesti flagelli d'Italia narrare, perche alcuni ne danno a Clemente la colpa, che ro Clemen spinse Herrico a venire in Italia con un esercito. Alcuni altri scrivono, che Clete V. à far mente a buon zelo lo facesse, e per bene della misera Italia, dove ogni di non so- passar Her. lamente in ogni Città, ma in ogni picciolo castello grandi uccisioni si faceano . rico Imp. Si tagliavano i Cittadini stessi l'un l'altro a pezzi, si scannavano i vecchi, si con effersbattevano per le mura i fanciulli, ne si vedea a tante crudeltà come si fosse po- cito in Itatuto impor fine. Il perche piacque a Clemente (come scrive Homero) ch'un so- lia, Io il Prencipe fuffe, il quale di tutti gli altri giudicasse. Hora volto verso Roma Herrico, mandò con cinquecento cavalli avanti Lodovico Figliuolo del Conte di Savoia, il quale allogiando con Stefano Colonna non molto lungi dal palagio di Laterano, pose in gran spavento la fattione Orsina. Venne Herrico prima in Viterbo, poi in Roma, dove fù da tutto il popolo, che gli usci incontra, Imip. in cortefissimamente ricevuto. Fà poi incoronato da tre Cardinali, e sforzò i Ro. Roma , e mani a giurare quello, ch'egli loro (secondo che si suole costumare) propose . E coronato fece a tutti i principal i della Città un convito, nel quale gl'Orfini foli non da furono. E perche in tante felta non nascesse qual che tumulto surono posti ne tea. Card. tri, nelle Therme, e negl'altri luoghi forti molti foldati in Guardia, con le quali guardle tanto ardimento prefe, che non fi restò d'imporre, e di fare scuotere dal popolo un'infolito tributo. Di che nacque tumulto, e si ritirarono tutti cosi dell'una come dell'altra fattione con gl'Orsini, che haveano lor palaggi pref. di Roma fo al Tevere, e'l ponte fant'Angelo con buone guardie fortificati . Sdegnato al. Per l'iml'hora l'Imperatore chiamò dalle galere in Roma'i Balestrieri mandati da Pisa- positione ni, ma questi furono da Giovanni Frate del Re Roberto, ch'havea anch'egli d'un trifotto l'Aventino le sue genti navali poste, e che si ritrovò loro di un subito sopra, volti facilmente in fuga. Dopo questo Giovanni ponendo dentro la Città la fua cavalleria, con l'ajuto che hebbe da Romani, sforzò l'Imperator ad andarfene in Tivoli. Si partì ancora Giovanni di Roma per ordine de' Cardinali, e lasciò quieta la Città. Herrico sece la via di Perugia, eglunto in Arezzo, havendo citato Roberto, perche non comparse, lo privo del Regno. Ma quefto atto non fu daClem, approvato, per non effer fatto in loco ficuro, ne da persona, a cui non toccasse di farlo, perche diceva appartenere propriamente al Pontefice il dare, e'Itorre il Regno di amendue le Sicilie. Partito Herrico da Arezzo paísò sopra i Fiorentini , e i Lucchesi amici del Re Ruberto, Ma non potendo aliro di male far loro, prese Poggibonzi, e lo fortifico, e mosse sopra i

Herrico Imp. fcacSenesi la guerra, perchetroppo scarse, e malignamente li deffero le vettovaglie Ma infermatofi fe ne paísò à bagni di Macerata, dalli quali più debole, e più indisposto, che prima, à Buonconvento si ritorno. Dove alcuni di appressio morì non senza sospitione di veleno, che gl'havessero i Fiorentini satto dare da un certo frate, che con groffi premi subornarono, perche nel darli il Sacramento dell'Euchariftia, come alcuni vogliono l'avvelenaffe. I Pifani morto l'Imperatore dubitando della potenza de Fiorentini, fecero lor Capitano, e

Faggiuola.

Signor Uguccione Faggiuoia, il quale poco appresto aiutato dalla Cavallaria. che soleva militar con Herrico, vinse, e soggiogò i Lucchesi, e lor tolse una parte del contado. Clemente di più delle altre calamità, che la mifera Italia soffriva . Inteso l'incendio della Chiesa di Laterano , grandemente se ne dolse , e ne mandò un certo danajo al Clero, e popolo di Roma, perche rifarcistero il danno di quella Chiefa, benche tanta carellia di tutte le cofe quello anno fusse, che mancò ancor alle genti il danajo per comprar da mangiare, e da bere. Le quali calamità, e le gran peste, che sù per tutto, da molti ecclissi del Sole, e comete, che si videro, surono significate. Clemente havendo già volto l'animo à rassettare le cose dello stato della Chiefa, in tre ordinationi che fece, creò molti Cardinali persone di bontà, & in trè diversi Concilii, ch' in varii tempi; e lunghi celebrò, molte cose maturò, e prudentemente instituì. Perch'egli come si egià detto castigò, e domò la setta di Dolcigno, tosse via i Templari, ch' erano in grandi errori trascorsi, & haveano negato Christo, e diede le loro sacoltà à soldati di Rodi, ed ostò medesimamente al Re di Francia, che li chiede-

Templari eftinti .

va alcune cofe meno che honeste. Percioche domanda va . che fusse condennato Bonlfacio, & affoluto Nogaretio, e Sciarra. La prima cofa non ottene egli giammai. La seconda finalmente ottenne, promettendo Nogaretio di dovere in luogo di penitenza andarne contra i Saracini, la qual impresa oltre modo Clemente desiderava, come si può da' suoi Concili vedere. Egl'approvò i mi racoll di Celestino V. e lo canonizò, e pose nel numero de' Santi chiamandolo Celeft no Pietro confessore. Nel Concilio di Vienna publicò il libro delle Clementine ; ch'egli composto haveva. Travagliato poi da varie infermità, hora didissenterla, hora dal dolor de fianchi, e di stomaco, mori finalmente a 20. d'Apri-

canonizatine.

le in capo di otto anni, dieci meli, e quindici giorni, da che havuto il Ponti-Clemenficato haveva. Vacò la sede a anni , 3 mesi , e 17 giorni. Perche non sapevano i Cardinali rifol vere, chi eleggere si do vesse. Gred questo Pontefice in tre ordinationi ventiquattro Cardinali, cioè quindici

preti, e nove Diaconi, che furono.

Pietro Capella Francese, e Vescovo di Tolosa prete card. tit. di S.... poi Vesc. card. Tofcolano .

Berengario di Stedella Francese, Vesc. Vetriense, prete card. di S.... poi Vescovo card. Preneftino.

Arnaldo da Cantalapo Francese, Arcivescovo di Bordeo, prete card. tit. di SS. Pietro e Marcellino.

Macfirofrà Tomafo Inglese, dell'Ord. de' Predicatori, prete card. tit. di S. Sabina. Maeftro frà Nicolò Francese, dell'Ord. de Predic prete card. di S. Eusebio. Arnaldo Faltuerio Francese, Arcivescore d'Arli, prete card pot Vesc. card. Al-

Don Arnaldo , Novello Francese , Monaco di S Benedetto , Cisterciense pretecard.

tit. di S. Prifca . ... Francese, Arcivescovo, Aquense prete card tit. di S ... Guglielmo da Mandagolo Francese, Vescoro d'Avignone, pretecard tit. di S...

Giacomo da Ofia Francese prete card. poi Vescowo card Portuense. Armal-

Arnoldo da Antio Francese , Vescovo di Poiter prete card. tit. di S .... Maeftro frà Guglielmo di Bajona , diocefe di Tolofa , Francefe , dell'ordine di Predicatori , prete card. tit. di S. Cecilia .

Maeftro fra Vitale da Furno , Francese , dell'Ord. de Minori , prete card tit di S ... Michel da Bocce , Francese , prete card. tit. di S. ...

Don Pietro Francese , Monaco di S. Benedetto Abbate in S. Severo prete card. Stefano . . . Francese diacono card. nella Diaconia di SS. Sergio , e Bacco . Guglielmo d' Artuforti Francese , diacono card mella Diaconia di S.... Arnaldo da Pelagrua Guascone Nipote del Papa , Diacono card.di S ....

Raimondo , del Goth, Guascone , Nipote del Papa , diacono card . di S ... Don Pietro d' Arnoldo, Monaco di S. Benedetto, Guascone, diacono card. pol pre-

te card tit, di S. Stefano in Celto monte , & vicecancellario . Rimondo di Guglielmo da Frago di Bordegagli a Guascone , Nipote del Papa. Diaconocard. di S....

Berrardo da Gerarno di Badegaglia, Guascone, Nipote del Papa diacono card. di S. Euftachio.

Guglielmo . . . Bordogogliense Guascone , diacono card, di S. Maria in Cosmedin. Guglichmo Tefta Francese, Diacono card.

Non fù minore discordia frà gli elettori dell'Imperio, dopo la morte di Herrico, perch'altri haurebbono voluto Lodovico di Baviera, altri Federico d'Aufiria . I quali'due Principi vennero in campagna armati , e facendo fatto d'arme, fu Federigo vinto, e monto perciò in tanta arroganza, e superbia Lodovicoche senza aspettarne altramente l'autorità della Chiesa Romana . si sece chiamar Imperatore, e favoritalmente i Viscontinella Lombardia, che di Milano s'infignorirono, perch'egli plù ficuramente havefse potuto paffare in Roma à riceveryl la Corona d'oro come si costumava . All'hora i Toscani tutti , e specialmente i Guelfi incominciarono à temere, perche antivedevano , che Discordia l'Imperatore Lodovico col favore de Visconti, e di Ugaccione Fagiuoli, ch'era fràgli elec-Signor di Pifa, e di Lucca haurebbe in breve voluto riporfi nelle ragioni dell' tori dell' Imperio. Per la qual cola, e con promesse, e con doni trasse al favor loro Gui- Imp. Lodon Pietramala Vescovo, e Signore d'Arezzo, e Filippo Prencipe di Taranto, dovico Bae fratello del Re Roberto. Percioche molto in quel tempo Filippo & in Ca val. varo Imp. laria, e nella disciplina militare valeva.

#### ANNOTATIONE.

Clemente V, confermò le leggi sopra la creatione del Pontefice fatta da Greg.X.e y' aggiunse ancora, à suppli alcune cose nel Concilio di Vienna, le quali io ho annotate quì sopra, e furono poi da Giovanni XXII, nel primo libro delle Ciementine nel terzo titolo de elect & electi poteft, nel c,ne Romani Puntificis regiftrate . Finalmen. te Clemente VI fece la Bolla della moderatione della legge del mangiare de'Cardinali nel Conclave, che nel libro cerimoniale cerita Delle quali cole tutte ho io affai di lungo ragionato ne'libri, che hò scritto della varia creatione del Pontefice.

#### Ragione del creare li Pontefici Romani.

Hora ml piace far ll modo come brevemente soglione i Pontefici Romani Elettione effer eletti, accioche nulla manchi, che defiar possi il diligente lettore. E adun- de i Papa que in questo modo. Entrati i padri nel Conclave tutto il seguente giorno in- come tero confumano informar leggi fommamente necessarie alla incorrotta , & in-faccia.

tera amministratione, egoverno del Romano Pontefice. Alle quali . qualunque de padri con giuramento, e promissione à Dio, promette di obbedire, s'egli fatto sarà Pontence. Fornite queste cose astegnano alla congregatione Il giorno terminato, nei qual ballottar fi debbe. La mattina del quale tutti i padri vestiti di veste lunghe aperte dinanzi, che croccie chiamano, vengono nella capella dove fi ferba il corpo di Christo. Ivi celebrando la Messa dello Spirito Santo , la qual fornita, tutti fi acconciano nelli loro luoghi per le fedie, Quelli, i quali alcuno di loro vuole eleggere lo scrivono in una cedula di carta , e serrata , la segna con il suo anello. Di poi tre de i padri, cioè il decano de preti, che ell primo Cardinale. & i due primi Diaconi ascendono all'altare, e pigliano il calice, col quale quel giorno fi ha celebrato, e lo pongono in mezzo dell'altare, prefenti tutt'i guardiani,e gl'attanti à quelto, Fatte quelte cofe, con l'istesso ordine là vanno tutti gl'altri padri, & inginnocchiati innanzi all'altare, ciascuno pone nel calice la fua carta fignata. Ciò da tutti fatto, uno di quelli tre detti innanzi esso calice inalzato, lo mostra a quelli, che nel luogo più inferiore seggono, stando in piedi nel mezzo delle sedie, dove possono esser non solamente veduti, ma etiandio uditi dalli circostanti, e numerano subito le carte, delle quali poich'il numero si accorda, ogn'una d'esse carte è dal Decano aperta, la dà al diacono vicino da esser letta , e con alta voce pronuntiata , ciascuno de padri tenendo in mano la carta , e bolletino di quelli , che qualunque hà nella sua cartella di propria mano notato. Ma niuno per la constitutione d' Alessandro III. puole esser tenuto Papa, se havuto non haurà i voti di due terzi delli Cardinali. Il qual numero se per ii bolletini è adempito, all'hora il Pontefice è creato, se non, è in libertà di qualunque de padri eleggere à voce chi vorrà , non elsendo stato eletto quel da lui scritto. Il qual modo di elettione , accelso , cioè giunta è chiamato. Rare volte alcuno è eletto per bollettini, ma bene con quefto appiungery le voci . l'opra viene ad esser compita. E ancora un'altro modo di creare il Pont. detto per adoratione, e questo, e quando due parti de card. non aspettando lo scrutinio , ma quasi a voce di tutti , e commun consenso , qualch'uno delli card, falutano il Pont. Romano, e lo adorano. In quelto modo Giulio III. Marcello II. & Paolo IV. furono creati. e fatti.

#### GIOVANN XXL

PONT. CXCVIII. Creato del 1316. a' 17. d' Agosto.



 IOVANNI XXI.chia-I mato prima Giacobo Caturcense, essendo Vescovo di Porto , dopo una longa contesa di 2 3. Cardinall , fu a'cinque di Settembre creato nella città di Lione Pontefice, e fù nella Chiefa Cathedrale di questa Città incoronato. Poi fe ne venne in Avignone con la corte, e nelle quattro tempora dell' Auvento creò otto Cardinali, frà

i quali fù uno Glacobo Caturcenfe figlipolo di fua forella, e Giovanni Gaetano, un'altro della famiglia Orfina, e ch'hebbe il titolo di S. Theodoro. Canonizò, è fece santo confessore Lodovico Vescovo di Tolosa, figliuolo già di Carlo Rédi Sicilia. Sono alcuni però, che come si è detto di sopra, questo a Bonisacio VIII attribuiscono. Questo Pontesice ssorzò Ugone Vescovo Caturcenfe à laseiare il Vescovato, e'l sacerdotio, de à vivere privato, privandolo di tutte l'insegne della prelatura. E privatolo à questo modo, e digradatolo, in potere della corte fecolare il diede , perche lo facesse crudelmente morire , per haver congiurato contra il Pontefice. Fece Arcivescovato la Chiesa di Tolosa, ch'esso oltre modo amava, onde se città sei Castella, che questa Chiesa havea perche l'Arcivescovo di Tolosa havesse I supi suffraganei . Attribul anche all Arcivescovato di Narbona la diocesi Limosa, & l'Abbatia di S. Pontio. Era il Pontefice cosi avido di cose nuove, che i semplici Vescovati in due divideva, e due tal volta in un folo univa. Inflitti anche nuove dignità, e nuovi colleggià nelle Chiefe, e ne trasferì ancor in nuova forma alcuni de gl'antichi. In quelto si mostrò egli affai grato, che consermò le Clementine, e comandò, per sutti li studii publicamente si leggessero. Ridusse in miglior forma l'ordine de Gradimontefi , che per le fattioni d'alcuni cattlyi affai macchiato , e deteriorato era, Troncò tutte le cofe, che all'ordine nocevano, e vi aggiunfe alcuni institutioni per il compimento della religione. Amava molto la chiesa di Saragosa in Spagna, e la fece perciò Metropolitana, affegnandole cinque Chiefe delle undici Cattedrali, di Spagna ch'erano ad Aragona foggette. Isitui un nuovo ordine di Soldati di Christo, Metropoli. perche in Portogallo à i Saracini della Granata, e dell'Africa s'opponessero. La Granata, che da gl'antichi fù chiamata Betica, fù dal grano del cocco, del quale Chrifto, quella parte della Spagna abbonda, à quel modo detta. Il Capo di questa militia ordinata del Papa fu in Marino, terra della diocefi Silvenfe, e furono a quest. ordine con affentimento del Re di Portogallo concessi tutt'i beni de i Templari, accioche havessero più commodamente potuto alla militia di Christo vacare. Il capo, e censore loro fu l'Abbate del monasterio dell' ordine Alcosiano di Cistello nella diocesi di Lisbona', il qual havea ampia sacoltà d'accettare, e cassare a suo modo i soldati. Dopo questo il Papa canonizò due Tomasi l'uno, Vescovo Henfradense, e persona nobile, dotta, d'eccellenti costumi, e di miracoli illustre; el'altro fù Tomafo d'Aquino dell'ordine de l Predicatori, e dottor eccellentifi-

Militia di

di Pafferino Buonacoffo tiranno di Mantova, che havea poco avanti preso la forella per moglie, occupo à forza Argenta terra della Chiefa di Raven fatta Cuta. na . Questi due Signori anche vinto le lor forze infieme sopra i Bolognes: Nicolò da andarono . Ma furono con gran danno da Beltrando Capitano dell'efferci Efic. to ecclefiastico vinti , e poco appresso ancor dal Pontefico Iscommunicati . Passerino Fu di più interdetta Ferrara fin che fi restituiffe Argenta alla Chiefa. In que- Buonacofsto tempo Gastruccio talmente travagliava gli Fiorentini, à i quali haveva fo tolto Signa, e da questo luogo correva del continuo lor sopra, che disperato questo popolo, chiamò in suo ajuto il Re Roberto, e lo fece suo Signore . All'hora il Papa mandò tosto Giovanni Orsino in Italia , perche animaffe i Fiorentini, e tutti i Guelfi d'Italia contra il Bavaro, che paffava con groffo effercito l' Alpi . Lodovico Bavaro entrato in Italia à I prieghi de I Lodovico Chibellini fe ne venne prima in Milano. Et havendovi prefa la corona del Bayaro. ferro , perche haveva bisogno di danari , incominciò à farne essattione dal Imper, in popolo. E perche Galeazzo v'ostava, posti tutti i Visconti prigioni, elesse Italia vintiquattro clttadini, che governassero la Republica, dando de I suoi germani un capo per il governo della Città . Moffo poi il Bavaro da i prieghi di imprigio-Castruccio, mentre era in Lucca, dove su honorevolmente ricevuto, liberò natida Le-tutti i Visconti. Partendo poi di Lucca su da Castruccio, con mille cinque-dovico Bacento cavalli accompagnato, e se ne venne in Roma, dove su in Laterano per varo Imp. volontà del clero, e popolo di Roma da Stefano Colonna incoronato, Guyer- Lodovico navano all'hora la Città due gentil'huomini Romani, che gl'Imperatori loro Imper. è Vicarii chiamavano . Perche adunque si ritrovava in questo tempo Nicolò coronato . de i Conti affente, Stefano Colonna fua collegga fece quest'atto dell'incorona in Roma tione. Dopò che fi vedde il Bavaro incoronato, creò tosto questo Pontefice per Scisma 23. opporlo à Giovanni un certo Pietro da Corbara del contado di Rieti, e frate nilla Rode i Minori, che fe ben'era baffamente nato, era nondimeno dotto, e molto at- mana to a i negotii. Costui hebbe prima moglie, e bench'ella ne riclamasse, e non vo-lesse, entrò nondimeno nella religione di S. Francesco. Fù questo Antipapa chia. Nicola V. mato Nicola V. e come vero Vicario di Christodall' Imperatore, e da i suoi se- Antipapa guaci adorato. Creò, e Cardinali, e Vescovi tutti persone à lui simili. In quefto havendo la cavalleria Francese, che erarestata à servigio de i Fiorentini, presa di notte à tradimento Pistoja, su cagione, che partisse tosto da Roma Castruccio, & unite le sue genti con quelle de i Visconti se n'andasse prima in Pifa, pot in Lucca. E passatone poi sopra Pistoia tenne un buon tempo assediata queffa Cità, la quale liebbe finalmente à fame. Il Bavaro fegui co'l effercito Castruccio, e lasciato il suo Antipapa in Viterbo, passò sopra Fioren. za l'havrebbe forfe pigliata, fe Castruccio morto in questo non fosse d'una infermità, che egli co i fuoi tanti, e così fatti travagli contrasse. Dimenticato il Bavaro de i servigii da costui ricevuti, cacciò di Pisa, e di Lucca i figlivoli, mentre che effi andavano queste loro Città fortificando. Morendo ancor la questo tempo Galeazzo Visconte, si ricoveravano i figliuoli co'l Bavaro, pregandolo, che havesse voluto nella lor patria riporli, che essi un gran danaro dato gl'haurebbono. Il Pavaro, che era affai avido di danari, ne rimandò Azzo in Milano, e si ritenne seco Marco il fratello finche il danaro havesse. Lasciò poi in Pifa l'Antipapa, e Marco Visconte, e se n'andò in Milano per pasfarne in Germania : ma non fù nella Città ricevuto da Azzo, che dall'ingiu. Visconte . rie di suo padre si ricordava. I soldati Tedeschi, che guardavano Marco Vifconte in Tolcana, che per offaggio, e sicurtà del promesso danaro presso loro era . conoscendo il molto valore di lui lo crearono lor Capitano. Et egli testo, cedendogli i foldati di Castruccio la Rocca, s'infiguoti di Lucca. Ma non molto poi pentiti questi foldati Tedeschi , ritrovandosi Marco assente , vendero-

Marco

Lucca no la Città di Lucca ad un Genovese di casa Spinola; il quale valeva molto in venduta ad mare. Elfendolene ritornato il Bavaro in Germania fenza conchiudere cofa un Spinola di quelle, ch'all'Imperiococcava, Bonifacio Conte Pilano credendo fare à Gio-Genovele. vanni Pontefice un gran fervigio, mend in Avignone l'Antipapa, il qual po-

Nicola sto in una prigione vi morì . Veggendosi all'hor il Papa di due gran pensieri Antipapa libero, ch'erano l'Antipapa tolto dal mondo, e'l Bavaro uscito d'Italia, ad inmuore in stanza del Re di Francia fece bandire la crociata contra i Saracini, imponendo prigione. le decime, le quali dava al Re Filippo itieffo per quest'impresa . Havevanoira Crociata quelto i Fiorentini prefa Lucca, ma ne furono tolto cacciati da i Soldati del Re banditacó di B semia, ch'erano stati chiamati in Italia da I Bresciani contra i Bergama-

ma i Sara. fchi , e'l Legato del Papa fe n'era poi fervito in prendere Parma , Modena , e Reggio. Quello Legato confederatoli con Giovanni Re di Boemia , mutò di Muove fat- un subito la faccia delle solite fattioni d'Italia. Percioche quelli ch' erano amitioni in ci, e confederati del Papa, e del Rè di Boemia, erano tofto nemici del Re Ro-Imlia. berto, e de i Fiorentini, senza altramente farsi più mentione de i Guelfi, o de

i Ghibellini Mastino della Scala Signor di Verona, Filippo Gonzaga Signore di Mantova , 1 Carrareli Signori di Padova, egl' Eftenli Signori di Ferrara la strinfero, co'l Re Roberto, & i Fiorentini, ch'ajuto n'hebbe, presero Pistoja benche alcuni Circadini le porte apriffero. In questo i Marchesi da Este pregati inflantemente da i Ferrareli , releto Argenta alla Chiefa di Ravenna , e furono dall'interdetto arfoluti. Ma con l'ajuto de i Signori della Scala affediarono il Castello di San Felice sù quel di Modena. Ma sopragiungendovi Carlo, figliuolo del Re di Boemia, e Manfredi Pio, Signore di Carpi, che s' erano infieme contederati , vi secero battaglia , e vinsero , e vi furono da ottocento soldati della parte contraria morti, e fatti molti nobili prigioni, frà i quali ne fù uno Nicolò di Efte fratello del Marchefe Rinaldo. Mosso il Legato Apostolico. ch'era in Bologna da questa occasione, fece ad un tratto un grosso efercito, del quale fece Capitani Galeotto Malatesta d'Arimini , Francelco Ordelasso da Forli, Riccardo Maníredi di Faenza, & Hostasio Polentano da Ravenna, e li Signori di mandò fopra Ferrara. Tutti questi serano poco avanti delle loro Città insigno-

Romagna. riti, effendone prima solamente Capitani. Era stato preso il Borgo di S Anto-Ferrara nio , e si combatteva fieramente Ferrara , quando sopragiungendo il soccorso combattu - di Filippino Gonzaga, di Mastino della Scala, e di Ubertino da Carrara, die-

dalle de animo à i Ferraresi di dovere uscire sopra il nemico . Uscirono adunque , e del ne posero gl'avvesarii in rotta , e quasi tutti i Capitani della parte contraria Papa . fecero prigioni . Il Conte di Romagna , che fu uno de i prigioni , fu poi con Rotta da- Nicolò da Este cambiato, Gl'altri ne furono lasciati via liberi con questa conta da' Fer- ditione, che non dovessero più prendere contra gl'Estensi l'armi. Gonsio Rinaldo da Este per questa vittoria país:) sopra il contado di Bologna, e postovi esercito del ogni cofa a facco, poco manco, ch'ancer la Città non prendeffe. Speravano Papa. i Bolognefi, che dovesse il Re di Boemia venire in soccorso del Legato, quando Rinaldo

s'intefe che haveffe Maftino dalla Scala prefa Brefcia, e Bergamo à patti, e che Efte. Sincte che navene prainin uni accasa processione del considera de la Companio Azzo. Visconte in Pavia v havetie occupata la rocca. Per questa cagio-michele ne adunque lasciando il Redi Boemia il camino, che faceva, & il figliuolo in di Ferrara, Parma, se ne passò con una parte delle genti in Pavia. E parendoli di non poter fare denno alcuno alle trinciere del Visconte, andò a dare il guasto nel contado di Milano, e poi fenz'havere fatto cofa d'importanza, in Parma fi ritornò, dove hebbe anch'avvilo, ch havesse Americo figlittolo di Castruccio co'l favore de eli amici ricuperata Lucca. Si combatteva nondimeno la Rocca, della quale havendone il Re un gran danaro havuto, à i Lucchesi , & ad Ame-

rico la refe , con penfiero di ritornarfi tofto in Germania, flanco già dalle fattioni d'Italia, percioche presa i Visconti la Rocca di Pavia, ampliavano mirabilmente le forze loro . Lasclandone adunque in Modena , & in Reggio le guardie di Todeschi, e raccomandata Parma à Marsiglio, e Pietro de i Rossi. le ne ritornò in Germania, promettendo do ver fubito con maggior efercito risornare. Partito il Re, i Bolognesi con l'ajuto de i Florentini, e del Marchese Bolognesi se da Este cacciarono via il Legato, e si riposero in libertà, havendo e nella striposeo. Città, e nel contado ragliata la guardia Ecclesiastica à pezzi. Il Legato, che abbandonato, e deferto in Italia fr vidde, fe n'andò in Avignone nel 1334 Nel 13 qual tempo nella medefima Città Papa Giovanni morì nel 90. anno dell'età fua, e nel XIX. anno, e IV. mese del suo Pontificato à quattro di Decembre, lasciando tanta copia d'oro, quanta mai Pontefice avanti ne lasciasse. Fò nella Chiefa Cathedrale con fontuofa pompa sepolto. Scrivono alcuni , che Pietro da Murrone gia Papa, fosse da questo Pont. canonizato, e nel Catalogo de i santi posto, e che Gentile da Fuligno, e Dino Fiorentino eccellenti Mediei fossero da lui molto honorati, e premiati. Perche fu tenuto grand'anmtore delle per- da Fuligno fone dotte.

no in liber-

Gentile Dino Figs rentino.

Cred queflo Pontefice in quattr'ordinationi ventifei cardinali . dieciotto prett. & otto Diaconi de i quali ne fece poi nove Vefcovi , che furono .

Bertrando da Caftagnete, e Velcovo d'Albi, poi Velcovo Portuenfe, e di Santa Ruffing .

Giacomo de Veza Caturcenfe, nipote del Popa, Vefcovo d'Avignone prete card. di S. Giovanni , e Paolo , tit. di Pammachio .

Ganzollino di Giovanni d'Offa Caturcenfe, nipote del Papa, pretecard. tit.di S. Pietro, e Marcellino.

Pietro da Areblaio, Francese, prete card tit. di SS. Gabinio, e Susanna, prete card tit. di 5. Marcello.

Rainalde Loperta da Albefacco Francese, Arcivefc. Bituricense pretecard. e poi Vescovo card. Albano detto volgarmente il card. Petragoricense . Maeftro fra Bernardo de Torre de Cabolletto, France e dell'ordine de i Minori, Ar-

civescovo Salernitano prete card poi Vescovo di Toscolano. Tietro da Prato, Francese, Vescovo Virmianense, prete card. tit. di S. Stefano

in Celiomonte, poi Velcovo card. Preneftino Pilo Torle da Capifirano Francefe, Vefcovo di Vienna, prete card. tit. di S ...

Pietro Teffore Francese, prete card. tit. di S ... Giovanni de Convenni, Francese, Arcivescovo di Tolosa, prete card. poi Vesco-

vo card Portuenfe, edi S Ruffina. Hannibaldo di Cecano, Romano, Arcivescovo di Napoli prete card. poi Vescovo

card . Tofcolano , Macftrofra Giacomo Fornerio , Francese , monaco Ciferciense di San Benedetto Velcopo Mirapicenfe prete card. tit, di SS. Aquila , e Prifca.

Raimondo Felienfe Ticraftrienfe, odi San Paolo, Francefe, prete card tit.di S.

Pietro di Mare morto Vescovo Antifiodorense, Francese, prete card tit. di \$5. Pietro , e Marcello .

Pietro de Capis Francele Vescovo Carviense pretecard. tit. di S. Clemente Macfire fra Masses Orfino , Romano dell'ordine de t Predicatori , Arcivefcovo di Siponto pretecard tit di SS. Giovanni , e Paolo , e poi Vescovo card. Sabino .

Pierro da Toledo , Spagnuolo , Vefc di Cartagine , prete card. tit. di S. Praffede . Bernardo da Monte Faventino di Caffelnuovo , diocefi Caturcenfe , Francefe Dia. cono card di S. Maria in Aquiro .

Galardo da Mola , Guafcone , nipote di Papa Clemente V. Diacono card. di S.Lucia in Septifolio . GN.

Z 4

Giovanni Gaetano Orfino , Romano , Diacone card di S. Theodoro ; Arnaldo de Veza , Caturcenje nipote del Papa , Francese , diacono , card di S.

Euftachio, fu fratello di Giacomo di Veza card. Rainier di Ruffo Caturcense , Francese , diacono card. nella Diaconia di SS. Ser-

gio , e Bacco. Raimondo da Podietto, Francese, nipote del Papa, diacono card di S. Nitolò in carcere Tulliano .

Giovanni Colonna Domicello Romano Damiano card. di Sant' Angelo .

Imberto di futeo, da Monte Peffulano, Francefe, diacono card. e poi prete card. tit. di SS. Apofloli

Talairando Conte di Petragoriga, Francese, prete card. di S. Pietro in Vincula tit. d'Euxedia.

# BENEDETTO XI DETTO XII

PONT. CXCIX. Creato del 1334. a' 20. di Decembre.



B ENEDETTO XII. fà Cistello, e chiamato prima Giacob, & effendo Cardinale di Santa Prifca fu in Avignone scdici di dopo la morte di Giovanni eletto Pontefice. Tofto che in quefta dignità fi vide, confermò le censure fatte già da Giovanni contra il Bavaro come ulurpatore dell'Imperio di Roma. Va-

cando a questo modo l'Imperio, perche parea, che ogni cofa fospesa, ò in volta suffe, non era in Italia Signor così picciolo, che non penfasse d'accrescere lo stato suo con l'altrui . I

Signori

Signori della Scala non contenti di Verona, di Brescia, e di Bergamo, si sfor-Parma zavano di tor Parma alla famiglia de Rossi. Il Gonzaga havea gli occhia Regpresa da i gio quel da Este a Modena, Fiorentinia Lucca Quei signori della Scala, che vedeano non poter prender Parma per la buona guardia, che viera dentro (e vi della Scala, erano frà gli altri foldati Tedeschi molto à quelli signori contrarii) ne passarono sopra Vicenza. Ma perche poi intesero, effere quei Tedeschi di Parma usci ti senza haver in Vicenza fatto cofa alcuna, ritornarono sopra la prima impresa di Parma, e la presero à un tratto, perche quelli signori istessi de Rossi si arrefero . Nicolò da Este presa Beatrice figliuola di Guido Gonzaga per moglie, con l'ajuto, ch'hebbe dal suocero prese Modena. Filippino Ganzaga ancora prese Reggio, che I popolo stesso gli aprì le porte. Era molto accresciuta la potentia di Maftino Maftino dalla Scala, per haver havute Parma, Lucca, e Padova, che Uber-

della Scala tino da Carrara data gli havea . Il perche quafi tutti i popoli , e Principi fatto mol- d'Italia presero l'arme , econglurarono infieme , per dover estinguerlo , & to poienie i Venetiani principalmente , & Luchino Visconte , il qual per la morte de Luchino Azzo era poco innanzi nella fignoria di Milano fuccesso. Haveano i Vene-Visconie . tiani, il Gonzaga, e quel da Este assediata Verona, quando con un'altro essercito Luchino piglio Brefcia, e Bergamo. Ma i Venetiani che dubitarono , che

mentre vogliono la potenza d'un suo scemare, quella d'un'altro non ne acrefeceffero foverchio, fecero con Maltinocon quefta conditione la pace, che lafeiando à i Carrarefi Padova, e Brefeia, e Brigamo al Visconte, le qual Cit-tà occupate pocanzi havea, Verona, Vicenza, Parma, e Lucca si ritenesfe. Molto dispiacque questa pace à i Fiorentini, c'haveano grand'ansietà d'haver Lucca. Màrifervando questa quereia ad un'altro tempo, si tacquero. Il Papa mandando in Italia un Legato, perfuafe al Senato, e popoio di Roma, ch' havessero dovuto in nome del Papa, e della Chiesa la dignità Senatoria esfercitare, che tanto tempo in nome de i Re effercitata haveano. Fa dunque questa dignità prolungata per altri cinqu'anni à Stefano Colonna, al qual si dava un puovo collega ogn'anno. Ma estendo poi stato Stefano chiamato in Avignone dai Papa, Orfo Conte dell'Anguillara, che collega di Stefano si ritrovava, incoronò di Lauro Francesco Petrarca buon poeta, e nelle cose volgari specialmente. La qual solennità sù fatta nel Campidoglio in presenza d'un gran Francesco popolo nel mille trecento, e trent'otto. Il Papa, che dubitava, che vacando Perarca, l'Imperio non fosse Italia da qualch'esterno nemico assalta, sece molti Signori laureato Italiani Vicarii fuol in quelle Città, ch'essi si possedevano, perche maggior del 1138. animo havessero havuto nel difensarle . Fece dunque Luchino Visconte, e vicarii del-Giovanni il fratello Arcivescovo di Milano Vicarii in Milano, e nell'altre Cit la Chiesa tà, ch'essi commandavano. Il medesimo sece di Mastino della Scala in Vero- in Italia, na, e Vicenza, e di Filippino Gonzaga in Mantova, e Reggio, d'Albertino da Carrara in Padova, e d'Obizzone da Este in Ferrara, in Modena, & in Argenta, dicendo, che vacando l'Imperio tutta quella potestà, & auttorità ricadeva nel Papa unico Vicario in terra di Christo superno Re nostro. Ad Obbizzone da Este impose nondimeno un tributo di dover ogn'anno pagare dieci milla pezzi d'oro alia Chiefa, Fece Benedetto in tutto il fuo Papato una foia volta ordinatione, e creò sei Cardinali tutte persone degne, e chiamate à quella dignità non per il vincolo del fangue: ma per li meriti, e virtà loro . Non biafmo io quelli, che come parenti fono à queste dignità assunti, pure, che degni ne fiano. Fù Benedetto di tanta coltanza, che non fù, chi lo poteffe mai per prieghi , ò per forza dalle cose honeste , e sante torcere un punto . Perche amava i buoni, & all'aperta odiava gli scelerati, e cattivi . Molte volte tentò di pacificare infieme Filippo Re di Francia, & Odovardo Re d' Inghilterra; ma sempre in vano. Per che questi ostinatamente combattevano insieme, esi diedero di gran rotte l'un l'aitro Et una volta l'armata del Rè O lo vardo vinse non lungi dal porto di Fiandra talmente il nemico , che vogliono, che virestassero morti da trenta due milia Francesi. Il Papa dunque veggendovi perder il tempo, se ne restò, e si vosse ad edificare il palagio del Papa co i suoi giardini, e lo recò ad effetto. Fi per suo ordine, & à sue spese rifacto il tetto della Chiesa di S. Pietro, come nell'Epigramma, che si legge presso la statua sua nella medesima Chiesa si vede . Visse Pontefice sett'anni, tre meli, e 17. giorni, e mori à i 25. d'Aprile, lasciando una gran copia d' oronon a i parenti, mà alia Chiefa Santa. Hebbe animo di far dipinger tutte l'historia de i martiri nelle Chiese, ch'esso edificato havea da Giotto eccellente pittore di quell'età: ma non v'hebbe tempo. Quasi non sù, chi non piangesse nella morte d'un cosi buono, e dotto Pontefice, nella pompa funerale specialmente, che con le lagrime mostrarono anche somma mestitia.

Creò quello Pontefice in una sola ordinatione , sei card. che furono . Bertrando de Deucio Vetcenfe. Arcivefc. Ebredunenfe Francefe prete card. tit.

di S Marco. Maefico fra Gherardo, à Guglielmo Albo, Vefo di ... da Tolofa Generale dell'ordine de Tre.

Predicatort, pretecard tit. di S.Sabina .

Gottiod' Ariminis . Francese , Patriarca di Coftantinopoli prete card tit di Santa

Frate Guglielmo Curti de ... Diac. Francese, Monaco di S. Benedetto di Monte Olivare, prete card, tit. di SS. Quattro

Pietro faliusio di Ruggiero Monaco, & Abbate Filcanenle, Francele, Arcivelco-vo di Rovan prete card tit. di SS. Nereo & Archileo, che fu poi Papa Clemente Sefio .

Bernardo Vefc. di Rhodes , Franc. prete card, tit, di S. Ciriaco nella Terme .

# CLEMENTE VI. PONTEF, CC.

Creato del 1342. a' 17. di Maggio.



LEMENTE VI.di patria Lemoniacenfe , e chiamato prima Pietro, fù prima Monaco, poi Arcivescovo di Roano , e finalmente in Avignoue creato Pontefice . Fù di molta dortrina, eloquente, humano affai , e cortefe con tutti . Fueletto à 7: di Maggio del MCCCXLII. e fù incoronato à' 19 del medefimo mefe . Nelle prime quattro tem-

pora del medefimo anno creò dieci Cardinali, de i quali fu uno Guglielmo, fi-gliuolo di fua forella, & un fuo proprio fratello, ch'era già monaco, & un'al-tro certo fuo parente. L'anno feguente ne creò due altri, de quali n'era uno fuonipote, figliuolo d'un'altra fua forella - Esfendo richiesto da i Romani, che come havea Bonifacio Ottavo ordinato, ch'ogni cent'anni, ( il quale spatio di tempo era da gl'antichi chiamato secolo ) fosse il Giubileo, e la remissione di tutt'i peccati a quelli, che vifitavano le Chiefe de gli Apostoli, così volesse ridure a cinquant'anni il Giubileo, volentierl fi contentò, parendo, che l'età dell'huomo à cent'anni non arrivasse perch'havesse goder potuto questo Santo-Giubileo. Intendendo, che tutta Italia fosse in tumpiro, e sottosopra, confermo folamente Luchino, e Giovanni Visconti, Vicaril dello stato di Miland

wheath motolamente Lachino, e Giovanni vitonti, vicarii ucio and o dell' impe-fenta fare altramente mentione de gi'altri Principi di Italia. Percioche egli pen-periocetati fava, che i Vitonti foli hareffero-poturo offare in Italia à Lodovico Bavaro, dall' Imp. (e vi foife entrato. Etil Bavaro, per vendirarii contra il Pontifice, creó odall' Imp. te vi tone entrato. Et il pavaio, per vi il manuali Propositione Imperatore, ne i luoghi di Santa Chiefa molti Vicarii. Percioche in Viter-

Bavaro nel bo fece Vicario dell'Imperio Giovanni di Vico, ch'era Governatore di Roma, le Citrà d' in Arimino, Pefaro, e Fano Galcotto Malatesta, e fratelli: in Urbino An-Italia Ma- tonio da Feltro, in Cagli Diolfo, e Galaffo fratelli, in Fabriano Allegretto laresti Si- Clavelli, in Matelica Bulgaruccio, in Camerino Gentile da Varano, in mongnori di Ri te Milone Michele , in Cingolo Pongonio , in Jesi Nicolò Boscaretto , in mini di Ravenna Guido da Polenta, în Forli, e Cefena Francesco, e Sinibaldo Or-Pefaro e di delaffi, in Faenza Giovanni Manfredi. Tutti quelti fece in nome dell'Imperio Signori de i detti luoghi, benche alcuni di loro parte per forza, e parte per

a' go. anni

amore havessero già prima la benevolenza de i Cittadini preoccupata , come nella vita di Benedetto s'e già tocco. In quello mezo i Frescobaldi Cirtadini della Tus-Fiorentini molto potenti furono cacciati fubito dalla partia loro, e ricoverati cana. in Pila , moffero i Pilani l'armi contra i Fiorentini . Il che non fu per li Fio rentini à tempo, i quali all'hora volcano da i Signori della Scala comprar Par- Duca d'Ama per cinquanta mila ducari, e n'haveano già, mentre non fi pagava il dana- tene fatto to , mandati gl'oflaggi in Ferrara , perche i Ferrareli erano stati dall'una , e da Fiorendall'altra parte eletti arbitri, e mezani di quella compra. Ma havendo i Fio- tini lor carentini havute da i Pifanl, e loro confederati più rotte, furono forzati à la posupremo sciar di sare questa compra . Non restarono però di dare soccorso à i Lucchesi . ch'affediati da I Pifani fi ritrovavano, mandando Capitano di queste genti Malatesta d'Arimino, cognominato l'Ungaro. Il Re Roberto, ch'era amico de i Fiorentini, mosso da queste loro calamità, mandò un certo Gualtiero Francese, che chiamano il Duca d'Atene con una compagnia di Cavalli in To-Icana, il qual con arti maravigliole, havendo fatto levar via Malatelta, come inetto Capitano, talmente la gratia de i Fiorentini s'acquisto, ch'in breve fù fatto lor Capitano, e capo, e governatore anche della Città, tolti via, & reffinti tutti gl'altri magistrati, che v'erano. Fecero ancor Gualtiero maggiore gl'Aretini, i Pistojesi, & i Volaterranni, che tosto si diedero in potere di lui. Azzo da Correggio non potendo disensare Parma la diede ad Obizzone da Este. Filippino Gonzaga, che si vidde provocare da Obizzone, gl'usci sopra con une efercito sù quel di Reggio, e venuto con lui alle mani, talmente lo ruppe, che lo perfeguito fin à Ferrara. Obizzone, a cui parve per questa rotta di non ritemere Parma, la diedea Luchino Visconte. Efù nel 1366 Hora nou potendo più i Fiorentini soffrire la tirannide di Gualtiero, perche ne facea molti ogni di morire congiurarone finalmente per la libertà contra di lui. Et Angelo Acciajuolo lor Vescovo chiamò nel Vescovato i Cittadini armati contra il tiranno. Il quele non veggendosi superiore, 'ne parl à i Cittadini, facendo il Vescovo istesso arbitro della pace, ottenne di poter andarsene à salvamento co i suoi soldati, e con quel, ch'egli havea via. E fù quello nel decimo mele di quella ina tirannide. Mà l'ingrata plebe seguendo il suo antico collume, bandi di Fiorenza i nobili, per cul mezo la libertà confeguita havea, e ne faccheggiò le lor Tumulti in cale , come fe fossero staticapitali nemici . E perche mon restasse in Italia can Napoli cone, che quieto, & in pace fi ritrovaffe, nacquero in questo tempo ancor nel regno di Napoli gravissime discordie. Percioche essendo il Re Roberto mono fenza lasciar figliuolo matchio, haveadata Giovanna sua figliuola per moglie ad Andrea figliuolo di Carlo Re d'Ungaria suo nipote. Perch'era in quelli giorni questo giovanetto venuto in Napoli. Ma Giovanna , à cui non piacque Rè d' Unla natura (cempia di quello giovane, lo fece un di in Avversa appiccare per la garia viegola, e si rimaritò con un altro suo eugino, che sù Lodovico figlivo lo del Pren- ne in Italia cipe di Taranto nià fratello del Rè Roberto. Ma Lodovico Re d'Ungaria fra- con groffo tello del primo marito di Giovanna, fe ne venne in Italia con grofio efercito efercito. per vendicar la morte d'Andrea suo fratello. Egli n'andò prima sopra Sulmona , ch'hebbe ardire di farll refistenza . Effendosi lu questo mutata in Roma per Nicolò di auttorità del Pontefice la forma della creatione de i Senatori, un certo Nico- Renzo trilò di Renzo, Cittadino Romano, e publico Cancelliero, effendo d'animo ge buno follenerofo, e libero, occupò il Campidoglio, e tanta autterità, e benevolenza fi va Roma acquiftò con tutti , ch'agevolmente ne menava dovunque egli voleva il popolo contra l'au di Roma. E per sarne presso le gemi questa sua auttorità magglore, di questo torna Pontitolo fi chiamava. Nicolò Severo, e Clemente, tribuno della libertà, della tificia, e 4pace, e della giustitia, & illustre liberatore della facra Republica Romana . toli da lui Con quelta pompa , e falto di parole tanta riputatione , & opinione per tutto prefi.

già pensava, e diceva. Ma quella sucata gloria poco andò innanzi, perche mentre ch'egli una parte del popolo favorifce, e ne disfavorifce un'altra, di

dovico. Bavaro .

Ungaria Renzo prigione

lia.

'Genovesi togliono Scio a'V c. netjani.

ne della Chiefa

Papa .

buon Prencipe diventò à l'un tratto tiranno. Il perche nel fettimo mese del suo magistrato, da se stesso senza farne altrui motto se n'andò di ne tre travestito à ri-Carlo Boe trovar Carlo figliuolo di Giovanni Redi Buemia, il quale Carlo per effer letmo cler- terato, e dotto in molte lingue, era poco anzi flato per ordine di Clemente Pontefice, in dispregio del Bavaro, eletto da gl'elettori, e designato Cesare. contra Lo- Havendo adunque Carlo prefo Nicolò di Renzo; nel mandò in Avignone legato al Papa. Hora Lodovico d'Ungaria prese pure dopò un luego assedio Sulmona, occupò pol agevolmente il regno, perche Giovanna, e Lodovico il suo drudo se ne suggirono per paura in Provenza, lasciando però in guardia Lodovi- del regno il Duca di Durazzo, ch'era nipote del Rè Roberto, e che fù da Lodoco Rè d' vico vinto in battaglia, fatto prigione, e morto. Mà effendo quali per tutta

Italia una peste incredibile, Lodovico lascio nel regnouna buena guardia, se piglia il neritornò nel regno suo di Ungaria. Està in quel tempo, ch'essendo Luchino Regno di Visconte morto l'Arcivescovo Giovanni suo fratello estendo generoso, e di Napoli . gran configlio, prese, e hebbe dal Papa il Vicariato dello stato di Milano. Cle-Nicolò di mente firitenne in ceppi Nicolò, e mandò alcuni Cardinali in Roma, perche lo flato della Città raffettaffero, & à questo Francesco Petrarca scriffe persuadendo loro, che per torre ogni feditione via, indiffintamente della plebe, e des del Papa . nobili creassero i Senatori , poiche non si fapeva , quali in Roma nobili , quali ple bei fi fustero, esfendo quasi tutti quelli che l'habitavano, forastieri, e bassamen-

te natl. Furono adunque dichiarati Senatori Pietro Sciarra Colonna, e Giovanni figliuolo d'Orfo. Et in questo tempo in modo per trè anni continui ne affliffe una graviffima pefte quali tutta Italia, che à pena d'ogni mille huominl ne avanzarono dieci vivi. Fù maraviglia, poi che per cagione del Giubileo Peste gran. il concorso delle genti, ch'andavano in Roma, dava occasione di maggiorde in Ita- mente infettarfi . In questo tempo vennero in potere de Fiorentini il Colle, e S. Germiniano, e l'Arcivescovo Visconte hebbe Bologna, che gl'aperse da se stef-

fa le porte. Di che sdegnato il Portefice mandò un Legato in Italia, perche ne Bologna concitasse i Fiorentini, e Mastino della Scala contra i Visconti. Mà essendo in poter de morto Mattino l'Arcive(covo di Milano tirò (eco in lega Cane grande figliuoi Visconti. lo di Mastino con turti l Ghibellini di Romagna, e di Toscana, e mandò Bernabò in Bologna, perche ritenesse, e confermasse nella sua divotione quel popolo. In questo non essendo chi loro ostasse, i Fiorentini si soggiogarono con l'armi Pistoja e Prato. Mà estendo poi dal Visconte travagliati, che mando lor sopra Giovanni Aulegio suo Capitano, à pena dentro la muraglia si disensarono. L'Anguillara, e Borgo à S. Sepolcro terra di fanta Chiefa, à Visconti si ribella-

rono . Si legge , che ancor'in quello tempo combatte flero i Genovesi , & i Venetiani in mare, e che fossero da principio i Genovesi vinsi, ma ch'essendo poi vincitori , havendo Filippo d'Oria per Capitano , togliessero a Venetiani Scio , Lodovico e ne travagliassero fieramente l'Isola di Negroponte. Clemente pensando do-Rè di Na- vere così quietare Italia, dichiarò Lodovico Principe di Taranto Rè di Napo-poli, li, e li de rinovare col Rè di Ungaria la pace. Egli comprò dalla Reina Giovan-Avigno- na la Città d'Avignone, ch'era suo patrimonio, e'l prezzo glie lo sconto con

tanti censi, ch'ella per il regno di Napoli seudo di Santa Chiesa dovea pagare. Mentre che l'Olegio Visconte tiene assediata la Scarparia in Mogello, i Saneconpro dal fi alli Aretini, e Perugini, che dubitavano de fatti loro, fecero una nuova lega co Fiorentini contra i Visconti. Non poterono all'aperta co Visconti accordarsi

i Pifa -

i Pilani per cagione della famiglia de i Gambacorti, ch'era nella Città loro mol-20 potente, & a Fiorentini amica. I quali non potendo a i Visconti resistere ; chiamarono l'Imperatore Carlo in Italia. Di che mosso il Pont, e dubitando, che non andasse l'Italia in rovina, come l'Imperatore istesso minacciava, lasciò à i Visconti con questa conditione Bologna, ch'essi dovessero perciò ogn'anno Papa, & i pagare dodici mila pezzi d'oro alla Chiefa . E fece di più frà i Visconti, e Fiorentini con queste conditioni la pace, che non dovesse alcun di loro molestare i Pifani, Lucchefi, Sanefi, ne Perugini, e che Borgo à S. Sepolcro foffe di S. Chiefa, el visconti difensassero; e mantenessero la libertà di Cortona. Si sforzò ancora di fare pace, e lega frà Filippo Rè di Francia, & Odoardo Rè d'Inghilterra ma indarno coli fi titrovarono questi Prencipi animati alla guerra. E fù finalmente il Francese vinto con perdita di 120 mila de suoi Et l'Inglese havendo tenuto 11. mefi affediato Cales, lo pigliò finalmente à forza. Furono anco. ra gli Scoti da' Capitani del Rè Odovardo vinti .ll Papa che non restava di far l' officio di buon pastore, non havendo potuto giovar suori alla Republica Chrifliana, non volle mancare di giovarle dentro. Perche creò alquanti Cardinali tutte persone eccellenti, e frà gli altri Egidio Spagnuolo Arcivescovo di Toleto, e Nicolò Capoccio Cittadino Romano, e Rinaldo Orfino Protonotario di ta dal Rè Santa Chiefa, & un fuo nipote ancora, che fu poi Pontefice e fu chiamato d'Inghilte-Greg XI. Vogliono alcuni, che Clemente nel numero de Santi ponesse Ivone ra al Rè di prete di Bertagna . Morì a'fei di Decembre , e fu sepolto in Avignone nel 1352. Francia . con honorata, e convenevol pompa, havendo tenuto il luogo di Pietro zo. an- Cales preni, 6, mefi , e 28. giorni . Clemente VI. in tre ordinationi cred 25. Cardinali, fo dagl'Inrg. preti, e fei Diaconi, che furono.

Accordet fatto frà i Vilconti .

glefi.

Rootero Moltrio da Malmonte Francese suo sermano dell'ordine di S. Benedetto prete card. tit. di S. Lorenzo in Damajo .

Guglielmo Indico Francese suo , nipote , diacono card. tit. di Santa Maria in Cofmedin .

Haimerico da Guardia, Francese, suo parente, prete card tit. di S. Martino, e Silvefire .

Bernardo dalla Torre d'Avverena . Francese . card tit. di S. Eustachia. Andrea Gbino, Malpiglia, Fiorentino Vescovo di Tornai, prete card. tit. di S. Sufanna.

Guido da Monteforte Francese , Vesc. di Bologna sul mare , prete e ara. tit. di Santa Cecilia .

Stefano d'Alberto , Francef. Vefc. di Chiaramonte prete card. tit. di S. Giovanni, e Paolo tit. di Pammachio poi Vesc. card. Ostiense, e Velitrense, e finalmente Papa Innocentio V1.

Frate Deodato da Cavillianco, Monaco di S. Benedetto, Antifiodorenfe, e Francese Vesc. d'Artois prete card. tit, di S. Croce in Gierusalem. Egidio Alvarez da Albortoz, Spagnuolo Arctvescovo di Toledo, prete card. tit, di-

San Clemente Doi Vefc. card. Sabino . F. Guglielmo de Agrifollo, Francese, monaco Cluniacense di S. Benedetto Arti-

vefc di Saragozza prete card tit. di S Maria in Tranflevere.

Raimondo de Viss. Francele Arcivesc. di Tolosa prete card sit. di S. . . . Maeftro frà Paffore dell'ordine minore , Francefe , Arcivefc. Ebredunenje , Prete card di SS. Silvefiro, e Martino.

Pillaino Francese Vefc. Albiense prete card. tit. di SS. Apofloli.

Nicolo Capoccio, Romano, Vefcovo di Vercelli, prese card. tit. di S. Vitale in ve-

Arnaldo Francele Vefc. a spamia , prete card. tit di S. Sifto .

Tie.

Pietro Berrando Vefc. Antifiodorense , Francese pretecard. tit. di S ... Monaco Abbate di S. Dionifio di Parigi , Francese diac. cred. e poi prete card the

di SS. Apoftoli. Machrofra Giovanni Morlandin , da Molin , generale dell'ordine de Predicatori

pretecard, tit, di S. Sabina Ademaro di Roberto Lemonicenfe Francese pretecard. di S. Anastafia .

Pietro Ciriaco, Lemonicense, Francese, diaconocard. nella diaconia di S.Chri-

Frate Gherardo Domaro , Lemonicense Francese figliuolo della sorella del Papa dell'ordine de i Predicatori, prete card. di S. Sabina . Pietro Beifonte, nepote del Papa, diacono card. di Santa Maria nova, che fu poi

Papa Gregorio XI.

Rinaldo Orfino Romano diacono card. di S. Adriano.

Giovanni da Caramania , Francese diacono card. di S. Giorgio in Velabro . Nicelao di Brescia, Lemonicense, Francese, nipote del Papa, diacono card. di di Santa Maria in via Lata .

### INNOCENTIO VI PONT CCI.

Creato del 1352. a' 18. di Decembre.



NNOCENTIO VI Lemonicense chiamato prima Stefano, fù come colui, ch' era nelle leggi canoniche, e civili affai dotto, primieramente procuratore, poi Vescovodi Chiaramonte, poi Cardinale, e finalmente fu creato Pontefice a'16,di Novemb. del 1352. Fù perfona di finceriffima vita, di gran coftanza , e feverità , nedie .

de mai beneficii ecclefiaftici

fe non a'facerdoti, & in vita, & in dottrina approbatiffimi Dopo ch'egli fù incoronato fospese molte riferve già da Clemente satte, e subito sotto pena di fcommunica ordino, che tutti i prelati, e quelli, che haveano beneficii andar dovessero nelle Chiese loro, perche diceva, che'l gregge, si doveva guardare, e pascer dal proprio pastore, e non dal mercenario. Sminuì anche la spesa famigliare, ch'era grande, e ridusse à un certo modesto numero la famiglia di corte Egidio Ne volle in cafa altro, che persone eccellenti. E così ordinò, che ancor i Cardinali tacessero, dicendo che la vita sua, e quella de gl'altri Prelati doveva elfer un'effempio de gl'altri ad imitatione del Salvator nostro, la cui vita tutta fù ad instructione della generatione humana. Istituì ancor'i salarii à gli auditoti del facro palazzo, perche per bifogno non fi lasciastero dalle parti subornare, e corrompore con doni. Perche folea dire che i famelici non si astenevano agevolmente dal cibo altui, fe si dava lor facoltà di poter operarvi i denti. Nella vita fù tenuto parco, nell'imprese di guerre liberalissimo, mentre ch'egli rivuole da tiranni quello, ch'occupato si haveano per lo passato. Percioche mando in Italia Egidio Carillo Spagnuolo, e Cardinal di S. Sabina, con ampia potestà di perfeguitare i tiranni, e di afficurare lo flato ecclefiaffico, e fu appunto in quel

Carillo Card Lega dell' Imp. Greco , del Rè d' Aragone, e di Venetiani contra Ge. noveli.

tempo, che l'Imperatore di Costantinopoli fece lega co'i Re di Aragona, e con i Venetiani contra i Genoveli. E fatta una groffa armata fecero con li Genovefi frà Costantinopoli, e Calcedone battaglia. E benche havessero i Genovesi I Venetiacontrario il vento combattendo dall'aurora del di fin'a Vespero, vinsero. I ni danno Greci fuggirono, e i Venetiani, e i Catalani furon col Capitano loro tagliati à una gran pezzi. Elsendo Paganod'Oria Capitano della parte vittoriola. Si rifentirono rosta a forte i Venetiani di questa rotta. Onde rifatta insieme co'Catalani un'altra grof- Genovesi fa armata, essendo Nicolò Pifani loro Capitano, combatterono l'anno seguen- I Genovesi te presso Corfica con li Genovesi, e vinsero ponendo à fondo quaranta galere si danno ai nemiche con tutte le genti, che vi erano. Spaventati i Genoveli per questa rot Visconti ta dieder le steili, e la lor Città in poter dell'Arcivescovo di Milano, il qual con Signori di muover a' Venetiani la guerra, se ne concitò sopra il Signore di Padova, quel Milano. di Verona di Ferrara, e di Mantova, & i Fiorentini ancora i quali tutti dubitavano, che vintli Venetiani non dovesse poi il Visconte lor sopra andare. Si facea la guerra, e per terra, e per mare, e finalmente nel MCCCLIV, affrontati infieme presso la Sapientia capo della Morea, i Genovesi havendo Pagano d' I Veneria-Oria per Capitano felicissimamente vinsero i Venetiani, e se ne menarono primi rotti da i gioni in Genova cinque mila de gl'inimici, e fu Nicolò Pifani frà gl'altri, che Genovesi . l'armata Venetiana guidava. Ma essendo l'anno seguente morto l'Arcivescovo I Genovesi di Milano, i Venetiani, e gl'altri Prencipi della Lombardia si rittovarquo suo. si contede. ri d'un gran pensiero, e spavento. Bernabo, e Galeazzo Visconti figliuoli già con Venedi L'uchino luccedettero in quello stato al zio. Genova sola à questi si ribello , tiani . confederatifi con i Venetiani. La qual lega à persuasione del Pontefice Egidio fuo Legato era già stata prima da Bernabo, e da Gaieazzo trattata. In questo Ca. Calojanni lojanni Imperatore de Greci fù rimelso a cata, cacciatone via à forza d'arme Imper. riil Catalin, che li havea contro ogni debito l'imperio occupato. Fù rimeflo il meflo in Calojanni per opera di Francesco Catalusio Genovese espertissimo nelle cose d' flato arme, e che in premio, e per un legno di gratitudine n'hebbe in dono l'Ifola di Francesco Mettellino, la qual non sono molt'anni, che'l Turco essendosi di Costantino-poli, & di tutta la Tracia infignorito, à forza à Catalusio la tosse. In questo Gemovese. tempo non fù meno in Roma, che in Costantinopoli rivolutione, e tumulto. Percioche un certo Francesco Baroncello potente Cittadino Romano, privo à forza d'arme della dignità Senatoria Giovanni O fino, e Pietro Colonna, e fi usurpo, e tolle per sela potestà Tribunitia, facendosi scrivere con questi titoli roncello Francesco Baroncello Cancelliero del Senato, secondo Tribuno, e Console morì in dell'alma Città di Roma, Havuto Papa Innocentio notitia di quefta novità, Roma, per frenatne la tanta audacia del Baroncello, cavò di prigione Nicolò di Renzo, Nicolò di che per lo medefimo rispetto era dal Papa ritenuto in Avignone, e lo mando in Renzo ca-Roma, perche ponesse à terra questo secondo Tribuno. Venutone in Roma varo Nicolò con l'ajuto de i nobili, e d'una gran parte della plebe, cavò il Baroncel prigione lo del Campidoglio lo ammazzo, e fece se Tribuno della Città Ma perch'egli di dal Papa. menticato delle cofe passate, incominciò à perseguitare la nobiltà, e i Colon. Nicolò di nesi specialmente, i quali usciti della porta di S. Lorenzo co'lor clienti, per an- Renzo uedarne in Campagna di Roma, andò lor sopra Nicolò, e venuto con loro alle eiso da Co. mani, fù vinto, e si ritirò fuggendo nel Campidoglio. Dove essendo molto longesi. dalla parte contraria aftretto, fi pose travestito in fuga. Ma essendo conosciuto fà prelo, e tagliato a pezzl. All'hora fà per ordine del Papa Guido Giordano creato Senatore, per un'anno. L'Imp. Carlo figliuolo del Re di Boemia fù in Carlo iv. Italia da' Carrarefi , da Gonzaghi , e da' Visconti assai benignamente raccolto di Boemia & in Milano ( come fi coftuma ) tolfe la corona diferro . Paffatone poi in Pifa Imp hebb'incontro gl'Ambasclatori de' Senesi, de'Volaterrani, e di quasi tutti gli Italia. altri popoli della Tofcana, che fi offerivano presti à ciò, ch'egli lor commanda-

ma ;

to havesse. Havrebbono anch'i Fiorentini fatto il medesimo, se con un grosso danajo non fi fosfero prima daile sue mani liberati. Passò Carlo pio in Roma, e vi fù da due Cardinali mandati a questo effetto con questa conditione incoronanato in Ro to, che tosto dovesse di Roma, edi tutta Italia partire Partito costui d'Italia il Legato Egidio, in breve ricuperò quasi tutte le terre, che à persuasione del Bayaro occupate s'haveano varii Tiranni in Romagna, neila marca d'Ancona . e nel Patrimonio. Ma quelli confermò nelle loro terre Vicarii li quali haveva veduti portarli obbedienti alla Chiefa Romana, come furono Galeotto

Papa.

Malatesta, e Guido Poientano in Romagna, e i Varani nella Marca. E perche si erano sempre al Ordeiaffi mostri ricalcitranti, li sece il Legato due anni la caciati di guerra, e li cacciò finalmente di Foril, di Forimpopoli, e di Cefena. Haure bbono costoro col savore di Giacomo Cardinale Colonna loro amicissimo potuco Forli refi. una parte di questa Signoria rattenersi, ma volsero anzi perderne costantemendenza del te il tutto, che rattenerne con poco honore una parte. Raffettate il Legato le legato del cose di Romagna, tanto Forli gli piacque, che qui ripose il danajo che gliera d' Avignone mandato, per fortificarne alcune rocche di fanta Chiefa, e qui fece. e publicò alcune constitutioni, che fino ad heggi in quella provincia sono in vigore. Hora havendo il Legato Egidio tranquillata Italia, edificate molte fortezze necessarie nello stato di fanta Chiesa, e tenuti a divotione tutti i Prencipi, e popoli d' Italia, hebbe nel quarto anno della fua Legatione per fucceffore Arduino da Borgogna Abbate di Cistello, persona poco atta à maneggiare i negotii di un si gran stato. Per la qual cosa partito Egidio tutti i Prencipi, e popoli d'Italia presero l'armi. I Pisani passarono con tanto impeto sopra Fiorenza, che non havendo il nemico ardimento di uscire loro incontra, posero tutto il conta-

do de Fiorentini à sacco, presero Fichino Castel sopra Arno, & attacarno suo-Tumulti co alie tante ville, che qui per tutto erano: Pandolfo Malatella, ch'era Capidi Toscana tano dell'esercito de Fiorentini, perche non hebbe mai ardimento di uscire à ri-trovare il nunico, sù dai popolo forzato à lasciare la bacchetta di quell'officio. Di che fatti i Pifani più alti, e gonfi, non tanto perche operaffero di dover prendere la Città, quanto per farle quella vergogna, le passarono fin sù le porte à fcaramucciare, e perche già fi accostava l'Autunno, se ne ritornarono carichi di preda à casa. Bernabò Visconte travagliò anch'egli fortemente Bologna , che era valorofamente difesa dall'Abbate di Clugni, e le toile molte Castella. Era come s'égià detto, Bologna soggetta alla Signoria de Visconti : ma l'Olegio 16 haveva à quello Abbate tradita, o data, con promessa di doverne esso havere Visconti la Città di Fermo. Ma mentre che Bernabone tiene sopra Reggio un stretto a frotti dal fedio, il Legato dei Papa riffrettofi in lega con Filippo Gonzaga, con Cane

Papa.

legato del della Scala, e con Nicolòda Este, sopra Brescia ne andò. Ail hora Bernabò, che delle cose di Brescia dubitò, lasciò Bologna, e Reggio, e se ne andò a trovare il nemico. E facendovi presso à Montechiaro battaglia, sù talmente vinto, che à pena poi pnote disendere Brescia, dove si ritiro. Quasi nel medesimo tempo i Fiorentini havendo Galeotto Malatella per Capitano, vinsero i Pisani, i cui foldati fi erano lasciati subornare dal nemico; sdegnati i Pisani, fopra i Gambocorti lor Cittadini questa calamità riversavano, perche non havessero come dovevano, date a' foidati le paghe. Onde richiamarono dall' efilio Gio: Angelo capo della fattione contraria a' Gambacorti, & amico del Visconte, e li diedero il governo della Cietà. Essendosi poi per mezo del Pontefice pacificati i Pilani, infieme, & i Fiorentini, Gio: Aguto, che soleva militare co i Pifani, raccoife infieme un gran numero di foidati, che dispersi per tutta Italia, fi ritrovavano, e pose percio à tutti un gran spavento, massimamente ritrovandosi Roma in quel tempo in rivolte sopra la creatione de i Senatori . Mà questa discordia fù dal Papa con bell'arte sepita, mandando un Senatore forastiero in Ro-

Roma, che fu Ramondo Tolomei Cittadino Sanese, ch'uu anno intiero que-Ra dignità tenne. E fù nel MCCCLIX. Mà non fi quietarono molto con quefto I Romani, che cacciando un di il Senatore, crearono fette cittadini con fom-tori della ma potestà, e li chiamarono Riformatori della Republica Innocentio, che non Republica poteva quelta novità loffrire, creò Senatore Ugo da Lulignano Redi Cipro, ch' creati da andava all'impresa de i Turchi, e mandollo in Roma con espresso ordine di do- Romani . vere ad ogni modo questo magistrato de i Riformatori estinguere. S'era tutto volto Innocentio à vedere se potesse smorzar la guerra, ch'i Francesi all'hora con Lusignano Inglesi sacevano, perche potesfero poi tutti liberamente contra il Turco arma. Senatore re. Ma havendo gl'Inglesi vinto sù quel di Poitiersi in un gran fatto d'arme, e di Roma. fatto ancora prigione il Renemico, pareva, che restasse nondimeno la guerra mandatovi in pie più che prima, essendo il figliuolo del Rè di Francia per dovere animo- dal Papa. famente continuaria, quando il Re Odovardo mosso da generolità d'animo sece Fatto d'arcon questa conditione lasciare liberi tutt'i prigioni, che non dovessero più con- me fra i tra lui prender l'armi. Non paísò grantempo, ch' i Francesi rompendo questi Francesi, & accordi di pace, diedero occasione, e forzarono il Re Odovardo à passarne ar- Inglesi ove mato fin sopra Parigi. Haveva deliberato Innocentio di mandare in Soria con. resta il Rè tra infedeli un'armata, quando i Pifani, che nelle cofe maritime affai esperti di Francia erano, ruppero la guerra con li Fiorentini, e Venetiani, ch'erano molto po- prigione. tenti in mare, e mostero l'armi contra Lodovico Red Ungaria. Percioch' era questo Re all'hora passato con grosso elsercito sopra Trivigi, ne i Venitiani si ritrovavano in cafa senza rivolte, e seditioni. Percioche Marino lor Duce che s'era voluto della patria infignorire, su publicamente morto. Travagliato Innocentio da tante cure, nel nono anno, ottavo mele, e ventelimolelto giorno del juo Papato mori à i 12. di Settembre , in quel tempo appunto , che morì Bartolo da Sassoferrato il primo Giureconsulto di quell'età . Prima , ch'ii Pon-Bartolo da Salsoterrato il primo Ginecolnigio di quelle car. Prima, tili il Poli gnore di tefice morifse, sù un'ecclifse del Sole così grande, quanto non si vidde mai pri Venetia, ma. E parve a tutti, che quello folse stato un presagio, & un segno della mor-

te de l Pontefice. Creo quefto Papa in tre ordinationi 15 card. dodeci preti, e tre Diaconi che furono . Andevino Alberti fuo nipote, Francese, prete card. di SS. Giovanni, e Paolo, risconsulto tit. di Pammachio.

Pietro da Crofa Francese, cittadino, & Arcivescovo di Rovan , prete card. tit.

di SS. Silvefiro , e Martino . Elia di S Heredio, e dell'ordine de i Minori Francese, Vescovo de'Utica , prete

card. di S. Stefano in Monte Celio. Francesco di Todi Italiano, Vescovo di Todi, prete card, tit. di S. Marco.

Dietro di Monturuco nipote del Papa, Francese, Vescovo di Pampalona , prete card. tit. di S. Anaftafio , poi Vefcovo card. Preneftino . Macfiro fra Guglielmo Tarinerio , Guifcone , Generale dell'ordine de i Minori ,

prete card. tit. di SS Pietro, e Marcellino.

Maestro frà Nicolò Rosselli d Aragona , Spagnuolo , Generale dell'ordine de i Predicatori prete card. tit. di S. Sifto

Maestro frà Fortaniero Vasselli, Guascone, Arcivescovo di Ravenna, e Patriarca di Grado prete card. tit fenza titolo: perche morì mentre andava a torre il cappel

Giovanni da Renfacco Francese pretecard tit di S. Marco.

Guelielmo Bragofe, eletto Vabienfe, Vescovo Lemonienfe, diacono card. di S.

Stefano Alberti, nipote del Papa, eletto Cavacasovense diacono card. di di S.Maria in Aquiro . Pietro Flavio diacono card. nella diaconia di Sf. Quattro Francese.

Huge

11 (9 Riforma-

Veneria, fatto morire per haversi voluto fare Si-Barrolo da Sallo ferra to gran giu

Doge di

Hugo di S. Martiale diacono card. nella Diaconia di S. Maria in Portico, Francele. Esidio Isfalnio Bellamera da Monte acuto Francese, Vescovo Morinense prete card. di SS Silvefiro, e Martino.

Don Andrino de Rocca, Francese, monaco, & Abbate di Ceuniaco, ordine di S-Benedetto Teologo prete card. di S. Marcello.

# URBANO V. PONTEFICE CCIL

Creato del 1362. a' 27. di Settembre.



RBANO V. chiamate prima Guglielm Frila. fù Lemonicense, Abbate di S. Vittore di Marfilia , & effendo Legato in Italia preffo i Visconti fù assente creato Pontefice. Se n'andò tofto in Avignone, e perch'era geperofo, di gran virtù, e bontà subito volse l'animo alla libertà ecclefiastica nella quale di coloro ti fervì, che atti vl vidde Perche man-Egidio dò to lo in Italia con ampliffima poteffà quel Cardinale Egidio, di cui s'è ragio-

Vilconti

Cardinale nato di fopra . Coffui fatta lega con Lodovico Gonzaga , con Nicolò da Elte . Legato del e con Francesco da Carrara, gli spinse contra i Visconti. E sù Bernabò in una in battaglia vinto, e ferito, & à pena fi falvò fuggendo dalla zuffa, nella qua-Italia muo- le perde un figliuolo . e vi furono fatti prigioni Andrea de i Popoli fuor ufcito di veguerra à Bolegna, Sinibaldo Ordelaffo, Paolo della Mirandola, Guido dalla foglia, Azzo da Correggio, Guglielmo Cavalcabue, fuoi Capitani eccellenti tutti . Moffi da questa calamità de i V sconti il Redi Francia , quel d'Inghisterra , e quel di Cipro mandarono i loro Oratori al Cardinal Egidio, pregandolo, ch'havesse voluto dare à i miseri Visconti la pace. La qual s'effettud, ma non durò poi molto. Perciò che Giovanni Aguto, che militava con i Visconti, pafiato a travagliar i Fiorentini, malamente gli ruppe presso San Miniato. Il perche Egidio mandò tosto in soccorso de Fiorentini Tomaso Obizzone eccellente Capitano con tre milla cavalli, & un gran numero di fanti, fù combattuto adunque

fiaftici. Vien. Francia Rema.

Bernabò quattr'hore frà Arezzo, e Cortona (enza vantaggio delle parti: finalmente con Visconte , lo sforzo della fanteria Tomaso vinse talmente, che di sei milla cavalli , che l' da Aguto havea seco, affai pochi furono quelli, che scamparone via, & il loro gli Eccle- Capitano restò prigione . Mossi dalla fama di questa vittoria quelli che dalla Chiefa s'erano ribellati, subito ne vennero in poter del Legato. Esfendo poi Urbano V. nel quarto anno del suo Pontificato venuto Urbano in Italia, per rassettare tandi ti tumulti, e disordini gl'usci il Legato Egidio incontra à Corneto, e li diede conto di quanto haveva fatto in Italia, & accompagnato il Papa in Roma già ficiolto dal peso della Legatione, e desideroso di menarne la vecchiezza quieta fe ne passò in Viterbo , dove in capo di tre mesi morì, fù certo costui di singolar virtà, e d'un generofo animo, e lo mostrò eccellentemente, mentre ch'egli viste, nel difensare le ragioni, e lo stato di S. Chiesa, sù portato il suo corpo in Affifi, e sepolto nella Chiefa di S. Francesco in una tomba, ch'esso vivendo fabricata s'haveva . Intefo quello l'Imperatore Carlo, che Urbano fosse

paf-

paffato in Roma, anch'egli tofto con la moglle, e co i figliuoli vi fi mosse, e Carlo IV tosse per camino Lucca à i Pisani, e S. Miniato à i Fiorentini. Non si sà certo, di Boemia s'egli arrivatfe in Roma, poi fi dice, ch'egli da Innocentio Sesto la corona dell' Imp. viene Imperio prendesse per mano del Cardinale d'Ostia, che su a quest'effetto di Fran- à Roma. cia mandato in Roma. Hor havendo l'Imperatore Carlo havuto da i Fiorentini un gran danaro, perche li lasciasse in pace, e non li travagliasse con l'armi in capo del terzo mese ch'entrato v'era, usci d'Italia, e sù nel 1267. Urbano fatto molto cercare delle teste di San Pietro, e di S. Paolo, le ritrovò finalmente presto Sancta Sanctorum con poco honore, e veneratione. Le fece adunque ornare d'argento, e d'oro, e riporle con molta divotione, e celebrità del popolo presso l'alrar maggiore di San Giovanni in Laterano. Questo medesimo Pontesice edificò sontuosi palagi in Orvieto, & in Monte Fiascone per poter esto, e gl'altri Pontefici ricoverarvifi, quando l'estate havesfero voluto suggire i gran caidi di Roma, e dovendo in breve ritornarfi in Francia, cavò di prigione Gioranni Aguto eccellente Capitano, e lo fece capo di tutte quelle genti che Papa Urfolevano prima militare co'l Legato Egidio, perche ne difendelse lo stato eccle-bano V rifiastico, fin che ritornasse in Italia di nuovo, Perch'hebbe animo di ritornare torna in Italia. Ma mentre che le ne passa in Francia, nell'ottavo anno, mese se. Francia, e condo, e ventidue di del suo Papato mori in Marsiglia, o come altri vogliono, vi muore. in Avignone a i 19. di Decembre, e fu in quel tempo, che Brigida devotissima Brigida di donna, e Principelsa di Svevia venne per un suo voto in Roma, furono anch' Svevia. in questo tempo alcuni motivi in Puglia, essendo morto Nicolò Acciainolo Cavalier di molto valore, e prudenza, e ch'haveva quella provincia in governo.

Urbano Quinto in più ordinationi creò XIV, Cardinali, che furono.

Pietro Tornaquincio. Fiorentino, Italiano, prete card. tit. di S., poi Vefc, card. Portuenfe e di S Ruffina , altramente in Selva Candida .

Giovanni di Buetrii , Francese , prete card di S .. poi Vesc card. Prenestino. Gio Lemonicense, Francese prete card. tit. di S ... poi Vescovo card. di S Sabina. Gentero Concetio, Francele, prete card, di S ... poi Vescovo card. Albano . Gaglielmo d' Agrifolio Francele, prete card. tit. di S. Stefano in Celio monte.

Maestrofra Bertrando, Francese, dell'ordine de i Minori, Vescovo Claudatenfe , pretecard. di S. Cecilia.

Machro fra Marco da Viterbo, Generale dell'ordine de i Minori, prete card tit di 5 Praffede.

Filippo Patha Francese, Vescovo Cavillacense, prete card tit. di S .... D'Angelo Grifant, Limonicenfe, fratello del Papa, Monaco di S Benedetto, prete card. tit. di S. Pietre in Vincula .

Giacomo Orfino Romano Diacono card. di S. Gregorio al Velo d'oro. Bernardo Bafignetto , Spagnuolo , Diacono card. nella Diaconia di S....

Frate Pietro di Stagno , Francese Arcivescovo di Bourges , Monaco di S. Flore ordine di S. Renedetto, prete card. di S. Maria in Transfevere.

Don Simone di Languini Monaco, & Abbate di San Stefano dell'ordine di S. Benedetto Ingleje, prete card. di S. Sifto.

Pietro Corfino , Fiorentino , e Vescovo di Fiorenza , prete card. di \$5. Lorenzo , e Damaso .

### GREGORIO XI PONTEF. CCII.

Creato del 1370. a' 30. di Decembre





REGORIO XI, anch' I egli Lemonicente , tù prima chiamato Pietro Belforte, & effendo Cardinale di Santa Maria Nuova, fu in Avignone per un confentimento di tutti creato Pontefice . Clemente Sello fuo zio lo fece Cardinale, che non haveva ancora dicciasett'anni compiti. E perche non pareffe, ch'egli fi toffe più per la carne moiso, che Baldo ce. per carità della chiefa, lo fece studiare, e lo mandò subito in Perugia, dove

gifta.

cellente ic- leggeva in quel tempo Baldo famolo dottore. E il garzone vi fece talmente frutto in ogni maniera di dottrina, che'l medefimo Baldo della fua auttorità fi ferviva affai volte nel voler le cose dubbie affermare . Egli su ancora di tanta innocenza, benignità, e così humano, e pietofo, che da tutti era fommamente Banderesi amato. In questo tempo in Roma il Senatore, che rendeva ragione al popolo , in Roma ogni fei mefi fi mutava . Et i Banderefi guardavano la Città , & havevano tutgovernano to il governo della Republica. Questo nome di Banderesi era da i Germani ve-la Republio nuto, che bandiere chiamavano i vessilii, che portavano nell'Imprese. Percio-

vesi .

che ogni Decuria, ch'hoggi capo di regione chiamano, era con la sua bandiera, Banderesi e segno distinta . Nella Lombardia quei Principi, che dicevano haver congitaonde cofi rato contra i Visconti, presero a tradimento Reggio, che i Visconti si polsedevano. Bernabo per mezodella rocca, che per lui fi tenea, entrò nella Città, Permo Rè e ruppe nel primo impeto i nemici, e ricuperò la Città. Mentre che passavano Cipri queste cofe in Italia, Perino Re di Cipri, ch'era in quel regno à Pietro suo pacagionan- dre successo, su cagione d'una gran rivolta, che in quel regno stà i Genoveli, na gran ti- & i Venetiani nacque. Percioche ritrovandofi in Famagoffa nella felta della fua volta frà i incoronatione il bailo de i Genovesi, e quel de i Venetiani (così chiamano co-Venitiani, lui, che rende ragione frà i mercanti della natione, ) mentre ch'ogn'un di loro & i Geno- vuole andare alla destra del Re, nacque ad un tratto tumulto, che ne furono i Genovesi tagliati a pezzi, e cacciati via con lor poco honore. E perche si mofird il Re inchinare più alla parce de i Venetlani, che de i Genovesi, sene risentirono costoro alsai , e fatta un'armata di quaranta galere sotto la scorta di Pietro Fregofo, ch' era fratello di Domenico lor Duca, passarono nemiche-

Genovell volmente sopra Cipri Eimontati 14 mila huomini nell'Ifola, in vendetta fopra Ci- dell'oltraggio, che si fentivano haver del Re havuto, posero à ferro, & a fuopro , e vi co tutte quelle contrade. Il Re, che senza soccorso si vedea , si volse tutto a i fanno gran prieghige per haver dal nemico la pace, diede a i Genoveli Famagolia,e promefdanni, efi fe loro ancora di più pagare ogn'anno loro in nome di tributo quaranta mila dufanno trie cati d'oro. In Italia effendovi il Legato del Papa venuto per riveder un poco le cose della Chiesa, fece la pace co i Visconti. Ma i Pratesi di Toscana, menquei regno. tre , che vogliono uscire dal giogo de i Fiorentini , incominciarono a porne stalia di nuovo in volta . Esfi chiamarono l' esercito Ecclesiastico nella

Tolcana, e glielo permesse il Legato. Mà i Fiorentini subornarono di modo con danari queste genti, che con l'ajuto loro entrarono in Prato, e ne fecero morire molti capi di questa ribellione. E non contenti i Fiorentini di questo per farne al Legato dispetto, mandarono per molte terre della Chiesa molti, che con bandiere, nelle quali era scritto il nome di libertà, animassero, & essortassero quei popoli à dover uscire dalla servitù della Chiesa. La prima terra, che spinta dal bel nome della libertà fi ribellò , fu Città di Castello . Appresso fu Perugia, Italia , che e di mano in mano Todi, Spoleti, Angubio , Viterbo , Afcoli, e Forlì . Aftorgio & ripon-Maniredo .ich haveva fotto il Bavaro incominciato a gustar la dolcezza della tirannide, occupò il Castello di Granarolo sù quel di Faenza. Onde il Legato gli Bertà. mandò da Bologna fopra Giovanni Arguto con alcune compagnie. I Piorentini difensarono Astorgio, & i Bolognesi cacciato via l'Aguto si riposero in libertà . venduta à L'Aguto se ne passò in Faenza, udendo quel popolo molto pronto a dover ribel- gli Estensi. larsi, esaccheggiò crudelmente la Città, e vi sparse gran sangue, e la vendè poi venti milla pezzi d'oro a Nicolò, & Alberto da Este fratelli, riserbando per se Bagna cavallo, dove pose per all'hora tutte le bagaglie del suo esercito, inteso 11 Papa tutte queste rivolte, mandò subito in Italia il Cardinale di Ginevra con sci mila cavalli Britoni, i quali per quel di Turino se ne vennero senza fare danno alcuno fino alle porte di Bologna, per affediarla strettamente. Ma il Cardinale, ch'intefe, che i Fiorentini mandavano a i Bolognesi soccorso per Ridolfo da Varano, se n'andò co'l suo esercito ad invernare in Cesena. Dove per superbia de i Frances si levò tanto tumuito, che ne furono seicento Britoni tagliati a pezzi, e faccheggli altri cacciati via. Ma questi furono poco appresso per via della rocca intromes- giata da i li noila Città. Et estendo in numero maggiore, che prima; a guisa d'arrabiati, Francess. empirono di langue, e di rapina il tutto senz'haver ad età alcuna rispetto. Le belle donne sole per se riserbarono, per poter farne a pieno le voglie soro. I Forlivefi , che non havevano capo , dubitando di non ester improvilamente dal Legato oppressi, chiamarono nella Città, ell tolsero per Signori, Sinibaldo Pini, Giovanni , e Theobaldo Ordelaffi , co'l cui valore coftantiffimamente dal furor de i Britoni si disensarono. Hora pensando Gregorio, che tutto il male, che in Italia avveniva, per cagione della fua affenza nafceffe, e che questo naufragio di tanti anni per l'affenza del nocchiero dalla navicella avvenisse, incominciò a pensar molto di dover venir a far residenza in Italia , e ve lo spinse molto un Vescovo, ch'essendo suo famigliare, su da lui un di dimandato, perche non se n'andava a star alla Chiesa sua , la quale non era bene , che stesse tanto tempo fenza Paftore . Alle quali parole il buon Vescovo rispose . E voi fanto padre, che dovete dar à gl'altri elempio, perche non andate a flar al vostro Vescovato, de à sarvi vedere dalla vostra Santa Chiesa Romana? Mosso da queste parole il Papa, fece porre in punto vent'una galera sù'l Rodano, mostrando di voler altrove andare. Percioche dubitava, ch'i Francesi, che cavavano grande utile dallo stare della corte in Francia , impedito , eritenuto non l'havessero , torna s'accorti si tossero , ch'egli andare voleva à Roma . Hora venutone prima in Francia Genova, navigò poi à Corneto, e qui stanco dal navigare smonto, tanto più ch'eta d'inverno, e se ne venne per terra in Roma, e su a i 13. di Gennaro 1375. e vi ripone ch'era il fettimo anno del suo Papato , & il fettantesimo , da che la corte era di la corte del Roma passata in Francia . Non bisogna qui perder il tempo a dire con quanto 1175. apparato, e con che incredibile letitia, e piacere del popolo di Roma raccolto foffe , perche gl'uscirono tutti i principali incontra , e tutti co'l volto , e co i ge- anni fiette fti , e con l'acclamationi mostravano ogni suprema allegrezza , appunto come la fogliono far i buoni figliuoli , quando ritorna dal viaggio il padre loro . Non Romana era cofa in Roma, che della venuta del Pontefice non havesse bisogno. Perche in Francia. la muraglia della Città, e le Chiefe, e tutti gl'altri edificii, privati, e publici mi-

Città d' gono in la-

Facoza

Celena

nacciavano per tutto rovina . E certo , ch'egli in gran parte al tutto rimediò . come una Torre edificata per suo ordine presto Santa Maria Maggiore lo dimostra . Si ritrovavano anco i costumi della Città asiai corrotti , eguasti , onde per non effervi civiltà, ne politia alcuna, bifognava, ch'altronde veniffe, per quivi piantarla, donde già tutto il Mondo foleva i buoni costumi apprendere. Riposta adunque il Pontefice in Roma la sedia sua, incominciò da buon Pattore à volger per tutto gl'occhi, & à pensare di dover porre atte medicine alle piaghe della mifera Italia. E dopo d havervi havuto molto penfiero fopra, mandoprima un itto Legato à i Fiorentini, ch'erano per prender l'armi li confortò di dover abbracciare con buone conditioni la pace; I Fiorentini, che fospettavano della potenza del Papa, per non esfer ssorzati alla pace si strinse-ro in amicitia, e lega con Bernabò Visconte loro antico nemico, e subornato poi con danari, e con promesse Giovanni Aguto, distogliendolo dalla Chicia; lo fecero lor partegiano, di chegonfi non lasciarono maniera di contumelia, e Tiorentini di oltraggio, ch'essi in dispreggio del Pontesice non usassero. Per la qual cosa

pa.

feommuni. eilen ione fcommunicati, & interdetti, non restarono però di far fempre i loro sati dal Pa sacerdoti celebrare, sforzandoli, e facendoli quello fare, ch'ogni ragione, e debitogli vietava. All'hora il Papa volto dalle preghiere all'armi, si riconciliò primieramente i Bolognesi, perche in nome del Pontefice la Città loro governastero, poi assoldò il Verano, ulando in questa parte l'arti de Fiorentini, e li consegnò il suo esercito, per mandarlo poco appresso sopra i Fiorentini. Ma non puote farlo coli tollo, come penfava, per cagione della discordia grande, che nacque trà i Genoveli, e i Venetiani. Perche dubito, ehe se anch'egli co I Fiorentini s'attaccasse, non ne venisse sopra la misera Italia qualche sforzo stra-Rivolte niero. Havea Andronico con l'ajuto de i Genovesi, a'quali havea dato in pre-

Greco .

dell' Imp. mio l'Ifola di Tenedo, cacciato di Collantinopoli l'Imperatore Giovanni fuo padre, il qual con l'aiuto de Venetiani racquistò l'Imperio, & ne donò perciò la medefima Ifola di Tenedo. Di che idegnati forte i Genoveli, perche temevano dell'iscommunica del Papa, in altro tempo si serbarono la vendetta. Percioche il Papa gridava, e minacciava, a i Genovesi, e Venetiani, se non deponeano l'armi, dicendo, che non toccava ad alcun di loro di fare guerra. Ma mentre, che'l S' Pontefice non resta di fare quanto ad un buon Pastor si conviene, di un intollerabile dolore di vefica morì a' vent'otto di Marzo nel 1 328. havendo retto il Papato 11, anni, e 5. mesi. Fè sepolto nella Chiesa di S. Maria in via nuova in una tomba marmorea, ch'ancor si vede, e con tanto pianto di tutti, con quanto ne fosse prima stato mai altro Pontefice sepolto. Perche à tutti parea d' effer privi del proprio padre. E piangevano tutti non folamente la prefente calamità, ma la futura ancora, nella qual dopo la morte di queste ottimo Pontesice per la discordia de Cardinali si dovevano ritrovare.

> Creò questo Pontesice in due ordinationi sedeci Cardinali, undici preti, e cinque Diaconi, & furono quelli.

> Pietro d'Indice Francese Lemonicense , Consobrino del Papa , Arcivescovo di Narbona , prese card. tit. di S ...

Roberto di Gebenna , Borgognoue , prete card tit. di SS . Apofioli .

Vgo de Monte Lungo detto volgarmente di Bertagna, Francese pretecard di SS. Quattro Coronati.

Guido da Malofico Cittadino , e Vefcovo di Poitier , Francese , prete card tit. di 5. Croce in Gierufalem .

Pietro Soracicano, Vescovo Vivariense Francese, prete card. tit. di San Lorenzo

Franc. Thebaldesco, Romano prete card tit di S. Sabina, detto volgarmente il card.

di S. Pietro .

Simon da Borfano Milanefe prete sard. di SS. Giovanni , e Paolo tit. di San Pammachie

F.Gberardo Londa Prodio Francese . Monaco, & Abbate di S.Benedetto prete tit. di S. Clemente .

Giovanni Buxerio Francefe , prete card. tit. di S. Anoflafia .

F. Guglielmo da Conaco, monaco di San Florentino, dell'Ordine di San Benedetto dottor .

Francese prete card. tit. di S. Vitale in Veftina .

F. Giovanni de Grazia monaco di S. Benedetto, Vescove d'Amiense, Francese, prete card, tit di S Marcello.

Pietro Flandrino , diacono card di S. Euflachio Francese .

Guglielmo Noveletti Lemonicenfe . Francefe diacono card. di S. Angiolo, Pietro da Verucho, Francese, diacono card. di S. Maria in via Lata.

Pietro di Luna Arragonese Spagnuolo, diacone card. di S. Maria in Colmedin. Pietro di Bervia , Vescovo Viarense Francese, diacono card di S. Lorenzo in Lucina-Pietro Tartaro Romano, Abbate di Monte Cossino, card. Reatino nominato, messo Prigione da Urbano VI, reintegrato da Bonifacio IX.

#### URBANO VI. PONTEF. CCIV.

Creato del 1378. a' 17. d'Aprile.



SSENDO adúque morto Gregorio, e facendofi motto della creatione del nuovo Pontefice, concorfe il clero, e popol di Roma a' Cardinali pregandoli, che haveffero voluto crear Pontefice per il bene della Chiefa Romana qualche perfonaillustre Italiana , altramente in quel calamitofo tempo era per andarne il nome Christiano à terra . E lo do-

mandavano Italiano, dubirando, che se susse stato Francese, non ne havesse di nuovo rimenata in Francia la corte con incredibil danno di Roma , e di tutta Italia; poiche con l'affenza del Pontefice, s'era veduto tutto lo stato di Santa Chiefa andar in poter de tiranni , & efser Italia , e Roma in continui flagelli , e le Chiefe della Città abbandonate , elsere andate in gran parte per terra . Onde se ne era per ciò estinta la devotione de' popoli , che solevano prima concorrere del continuo in Roma; poi che tutti vedevano la fede Pontificia, i titoli de' Cardinali, i monasterli, e gli altri sacri luoghi de' martiri an- alconclave dar in rovina , & essere già diventati mandre , e stationi di pecore , edi altri Papa Itaanimali . E che per quello era giulto, ch'il Papa facelse la refidenza, dove per liano, e volontà di Dio S. Pietro lasciata la patria sua, eletta, e fatta l'haveva, e i Martiri fanti, e i Consessori l'ha vevano poi accresciuta, e satta maggiore col cenere, e sangue loro. Onde i passori della Chiesa, e col ricordarsi de' precetti di Christo, e con l'esempio de i lor maggiori, i cui gesti sempre sù gl'occhi have vano, govevano qui, & alla falute de i Christiani provedere, & attendere à

Romani

ricuperare, e conservar Il patrimonio di S. Pietro, ch'era in Toscana, in Sabina . in campagna di Roma, in Umbria, nella Marca, e nella Romagna, per l'affenza de Pontefici da varii tiranni stato occupato, il che a tutto questo, & alla devotion delle genti , ch'era quasi estinta del venire più in Roma a visitare i corpi santi , che vi erano, fi farebbe rimediato, con creare un Pontefice Italiano . A tutte queste cose risposero i Cardinali, ch'essi havrebbono havuto pensiero di eleggere un' ottima persona, che senza fare eccettione di persona, ne di natione havrebbe go. vernata la Chiefa fanta ad imitatione del Salvator nostro, che di ogni sorte di gente elesse, e chiamò all'Apostolato. E che perciò si quietassero, e stessero di buona voglia, e pentaffero, ch'effi non havrebbono fatto cofa, che non foffe ad honore di Dio, & a utile della Chiefa Romana, e del Christianesimo tutto. Hora ordinato presso S. Pietro il conclave, e poste in Vaticano buone guardie di soldati, perche qualche tumulto non impediffe questa elettione, che far si dovea nel, voler incominciare à dar le voci, nacque subito una gran contesa frà Cardinali . Perche n' frà Card, erano tredici Franceli, ch'havrebbono voluto creare un di loro, Ne erano quattro Italiani, de'quali uno di casa Orsina aspirava fortemente al Papato. Hora per-

Papa.

tione del ch'era il numero de'Francesi maggiore , il negotio inclinava tutto alla lor parte . Ma nacque per sorte discordia trà i Cardinali Lemonicensi, e gl'altri Francesi, perche e questi, e quelli volevano ciascuno il Pontefice del corpo loro. E fù questa discordia cagione, che inclinassero tutti a creare uno chiera assente . e fuori del collegio de i Cardinali, che fù Bartol omeo da Napoli, è come altrove fi legge, da Pila, Arcivelcovo di Bari, e lo chiamarono Urbano VI. Ma prima che usciffero fuori, incominciarono i Francesi à calunniare questa elettione, come fatta con fraude, e à forza da'Romani, ch'armati havevano tanta istanza satta che si creasse Pontefice Italiano. Usciti poi dal conclave si ritirarono parte in Castello Sant'Angelo, parte fuori sù alle montagne per fuggire lo sdegno, el alterezza del popolo. Il Cardinale Orfino fi ritirò à Vicovario, ponendo gran speranza in queste discordie di potere esso conseguire il Pontificato . Ma pentiti poco appresso i Cardinali di questo motivo, se ne ritornarono in Roma, e confermarono, & adorarono Urbano, come fare si dovea ad un ve-ro, e legitimo Pontesice. In capo poi del terzo mese, i Francesi, sotto colore di volere fuggire i caldi della Città, domandarono licenza al Papa di potere andare à starsi quella estate in Anagni. Ebenche allegassero quella iscusa del caldo, e del mal'aere di Roma, in effetto il partire loro era folo: perchetemevano della severità di Urbano. Percioche egii li haveva più di una volta chiamati, & ammonitili, che non dovessero ricevere cosa alcuna in dono, ne quando alcuno in qualche cofa favorivano, ne quando à confeguire beneficio alcuno l'aiutavano . Haveva anche minacciato di dover severamente punire i Simoniaci, e i fautori delle cause ingiuste. Havea ancora detto loro, che voleva, ch'effi quella tanta pompa, e numero di servitori, e dicavalli soverchi della grandezza loro lafciassero. Perche quello, che in queste superstuità si spendea, si doveva dare a poveri di Christo, & a risarcire leChiese sante, che se ne andavano per terra. E che havrebbe fatto la scielta de i buoni, e non sarebbe restato di cassigare i cattivi, se non havessero mutata vita. È perche si accorgeva bene, che i Cardinali Francesi erano un die per fare motto, che la cortese ne ritornaffe di nuovo in Francia alla aperta mostrò loro, che effo non sarebbe altramente partito di Roma, n'havrebbe ascoltato, chi gli havesse persuaso il contrario, perche in Roma era stata, e fondata, & accresciuta la Chiesa universale, e la Fede di Christo. Mossi da queste cose i Cardinali Francesi, e quelli massimamente, che nella morte de Pontefici havevano i Thesori della Chiesa rubbati, e che solevano prima maneggiare il Papato, e fare a lor voglia il tutto, fe n'andarono prima in Anagni, e poi tofto fe ne fuggirono in Fondi,

dove incominciarono prima à calunniare Urbano come fallo Pontefice dicen" do : effere stato creato per forza, & incoronato per forza, poiche l'uno atto, e l'altro erano stati fatti in luogo poco sicuro, e con tanta istantia del popolo Romano, ch'haveva sforzato il Collegio à crearlo più tosto Italiano, che Francefe, e pure do vevano in atto cofi importante effere, e le volontà, e le voci libere. Hora per queste cagioni dicendo vacare la Chiesa, otto Cardinali, che quivi erano, col favore della Reina Giovanna, crearono Pontefice il Cardinale di Ginevra, il qual era già prima stato mandato Legato in Italia, & lo chiamarono Clemente VII. Di qui nacque nella Chiefa fanta un gran feisma, e che Clemente tanto tempo duro, una parte de Prencipi Christiani favorendo Urbano, un'al- Antipapa tra Clemente. E non contenti i seditiosi Cardinali di questo male, mandarono ancor sopra il Papa, e Romani quelle compagnie di soldati Bertoni, ch'have- grande 26. vano già saccheggiate molte terre, e ville di santa Chiesa, & alcune rocche oc nella Rocupate. Il popolo di Roma usci disordinato loro incontra al ponte Salario, e sù mana vinto, e tagliato à pezzi. Ma effendo poi presso Marino rinovata la zusfa, su Chiesa. rono i Bertoni in modo conci, che à pena ne restò vivo, chi portasse la novella Abbattidi quella rotta. Quelli, ch'erano nelle fortezze difensaronsi per qualche tem- menti in po. Efrà gl'altri vi fù il Castellano della rocca di Sorlano, che molti anni ap-Roma presso à Martino Pontefice si arrese. In questo i Genovesi per mostrare l'odio, frà legenti che contra i Venetiani havevano, fi confederarono con Lodovico Rè d' Unga- del Papa, ria, con Francesco da Carrara Signore di Padova, e col Duca d'Austria, e col e dell'An-Patriarca d'Aquileja. Con li Venetiani erano all'hora Perino Lufignano Re tipapa. di Cipri, e Bernabò Visconte. Hora nella prima battaglia navale, che sù fra . lor fatta in piaggia di Roma presso Anzo, restarono i Venetiani superiori, essendo Vittore Pilani lor Capitano ; & i Genovesi di dieci galere, che qui hebbero , ne perderono cinque. All'hora i Marchefi del Carretto con l'ajuto di Bernabò tolfero à Genoveli Albenga, Noli, e Castro franco. Ma ritornando non mol. I Venetiato poi in gratia con li Genovesi , loro questi luoghi restituirono , I Genovesi po. ni , e Gefto Domenico Fregoso lor Duca, e Pietro il fratello in una prigione crearono noveni di Duca Nicolò Guarco, e Luciano d'Oria Capitan dell'armata, Bernabò viscon nuovo frà ti ha vendo data la figliuola al Re di Cipri per moglie la mandò in Cipri molto loro guerhonorata con dodici galere sei di Catalani, & altretante di Venetiani, delli reggiano . quali legni poi Perino si servi in assediare, e combattere Famagosta. Ma egl'in vano fi operò, perche la Città fù valorofiffimamente difesa, e ne fo la sua armata dal vento, e dal mare conquassata Non restavano i Genovesi, e i Venetiani in questo di travagliarsi l'uno l'altro, e nel mar Tirreno, e nel mar Adria-tico. Percioche mentre Carlo Zeno Capitano dell'armata Venetiana tiene à Carlo ze-Genovesi il mar Tirreno travagliato , Luciano d'Oria corre con grandanno no travade'Venetiani il mare Adriatico, movendosi da Zara; dove elso fermo s'era, con- glia i Getra il nemico. Percioche Zara era del Red'Ungaria. Onde forte perciò (degnanti i Venetiani, non potendo tirare Luciano à battaglia, paffarono fopra Catta ro, e Sebenico terre del Re Ungaro, e le brucciarono. In questo esfendo morto Galeazzo Visconte nel MCCCLXXIX. parea, che quasi rutto lo stato di Milano à Bernabò inclinasse Di che i Venetiani gran piacere sentirono : ma durò poco. Perche prima la metà di quello stato, e poi tutto toccò à Giovan Galeazzoi injote. Luciano d'Oria passato in Pola, nel porro isteso vinse l'ar-mata Venetiana, e la sece cattiva. Ma mentre che troppo alla sicura ne vuole tali Vene. il nemico (che fugge) feguire, sù da una punta di lancia ferito, e morto Fù l'ar mata vittoriosa con la vinta condotta in Zara, dove tosto i Genovesi manda rono in luogo del fratello morto , Pietro d'Oria cono, galere , de altri legni preso Pola minori Il quale riconoficendo la vittoria del fratello, ritrovò de nemici da due milla cattivi, e che n'erano nella battaglia, e nel mare assai morti. Erano i Ve-

Scilma

netiani ancor in terra ferma travagliati dal Carrarefe, e fuoi confederati, che di fopra fi differo . A quali oppofero i Venetiani Alberico da Barbiano Contedi Cunio, e Capitano ecceliente. Hora il Capitan Pietro d'Oria fatta un'armata di 40. galere, e di altre tante navi, se ne passò sopra Venetia, dove prese à forza, e bruccio Grado, Humago, e Caorle. Mosto poi sopra Chioggia, che con la guardia, che v'era, un tempo gagliardamente fi difensò, finalmente la prefe à forza, e il Signor di Padova lo soccoreva di vettovaglie. Nella prefa di Chioggia morirono da sei milla huomini, & vi surono da novecento, e cinquanta Venetiani fatti prigioni, e mandati in Zara, e fù in quella calamità confervato l'honor alle donne, ch'erano in Chioggia, Tanto i Venetiani per questa: calamità fi dimeffero, che non sperando, ne da terra, ne da mare foccorfo, liberarono que Genovest, ch'essi prigioni havevano, egli mandarono in Chiog. gia à vedere di ottener dal Capitano d'Oria la pace con quelle conditioni, ch' effo voluto haveffe. I Genoveli gonfi , e superbi , come sogliono effer per lo più i vincitori, non volfero afcoltare parola di pace, ma volevano, che i Veneriani havessero ceduto, e dato se stessi con quanto havevano in poter loro. All'horai Venetiani si volsero alla disesa, e tirate alla bocca del porto alcune catene di ferro, e poi ful lito del porto 300, cavalli, & altretanti fanti andavano penfando, e rilguardando intorno per ritrovare uno atto, e sufficiente Capitano per questa guerra. E mentre, ch'erano incerti, e dubii di questa elettione cofi importante, fù intesa una voce, che non si feppe, onde uscisse, che diceva Vettore Pifani effer unico in quello bifogno, perch'egli conofceva bene, come fi fof-

Vettore Pifani eletto Capitano di Venetiani COULTO Genoveli . Genoveli affaitano Veneria 1 ..

fero potuti vincer i Genovesi. Questa voce su tai, che su tosto cavato il Pisant dalle carceri, dov'era stato posto, per haver mal combattuto à Pola, efù creato Capitan per quelta guerra maritima. Non dormivano i Genoveli, perche havendo prese tutte quelle Castella intorno, si ponevano in punto per dover anche entrare nella Città. Mà dopò una lunga zuffa Giovanni Barbarico con le fue armate barchette li cacciò à dietro. Percioche non potevano in quelli stagni le gaiere de Genove fi andar molto oltre . Vi usò ancor il Barbarico quest'arte ... ch'egli in ogn'una di quelle barchette havea fatto porre due bombarde, e più Barbarico. (le quali bombarde erano pure all'hora stare da un Tedesco ritrovate) e col-Bombarde rimbombo loro, e con le botte spaventava, & opprimeva il nemico, che come prime in di una cofa nuova, e terribile fuggiva, maffimamente, ch'ogni bombarda in una botta uccideva due, e tre huomini; e tanto più, che sù le galere non si poteva suggir il colpo, come in terra fatto si sarebbe. I Venetiani non restavano di sol-Italia . lecitare Barnabo Visconte loro amico confederato, ch'havesse travagliato talmente à cala loro i Genevest. ch'essi fossero usciti di quel grave assedio, percio-

che incominciava già mancar loro la vettovaglia. E farebbe lo flato de Venetiani andato per terra, se i Genovesi come il Carrarese diceva loro, havessero havuto cura, ch'al nemico non fosse per mare andata la vettovaglia. Hora volendo Bernabò sodissare in parte a' Venetiani, mandò il suo esercito sopra i Genoveli , & havendo posto la valle di Pulcefera a sacco, & havuto 10: milla pezzi d'oro da Genovesi, co quali volle con l'oro, e non col ferro guerregiare, se ne ritornò carico di preda a casa . Non hebbe la medesima fortuna Astorgio da Faenza, il quale mandato dal medefimo Bernabò con la cavalleria fopra Genova, gli usci quel popolo con tanto impeto sopra, che ne sù rotto, e posto in fuga, & esto si salvò suggendo travestito da Contadino. L'Imperatore Calo-

Pera com- janni, ch'era amico de'Venetiani, paísò fopra Pera, ch'era de'Genoveli, e vibattura dai cino à Costantinopoli. Ma Andronico il figlinolo, ch'era, & al padre, & a'Vel' Imp. netiani nemico, col foccorfo, ch'hebbe de'Turchi, e de Buigari strenuamente la diferisò, e riduffe a tanto fpavento il padre, che lo fece tofto co Genoveli acco-Greco . stare. In questo mezo Urbano non volgeva l'animo a porre una buona pace

na Giovanna havuto, Onde foilecitò Lodovico Re d'Ungaria dover vendicar la morte d'Andreasso suo fratello, promettendo di dover ajutarlo. Il Re Carlo di Ungaro mando Carlo il figlianto, che guerreggiava all'hora su'l Trivigiano Ungaria contra i Veneriani, sopra il regno di Napoli, e in cagione, che le cose de' Vene- muove tiani, ch'erano molto a terra, riforgeffero alquanto. Sopragiunfe ancor Carlo guerra Zeno eccellente capitano maritimo, il quale affondate ful porto di Chioggia Napoli d' due groffe navi, conduste a tanta necessità i Genovesi, che non potendo cavar ordine del i lor legni fuori, fi ritrovavano effi gl'astediati, e cominciavano a fentir penu- Papa. ria di tutte le cofe. Ma non fù cofa, che tanto i Genoveli affliggeffe, quanto la Carlo Zemorte di Pietro d'Orla, che fù di un colpo di bombarba morto, mentre ch'egli no affedia animofamente difendeva Chioggia. Fù tofto in fuo luogo creato general Mat- i Genoveteo Maruffo, il qual venendone con nuove Galere in Chioggia, prese presso si in Chiog Manfredonia Tadeo Giustiniano con sei galere cariche di vettovaglie sù il Car- gia. dinal Agapito mandato a'Venetiani, ma in vano per accommodar à qualche modo frà loro la pace. Così si ritrovavano questi due popoli animati all' armi, che non dell'Imperio, ma del fangue, e della vita contendevano infieme, e fuggivano di dar gl'orecchi a chi loro ricordava il lor bene. Finalmente ritrovandosi i Genovesi assediati in Chioggia, e non potendo per via alcuna uscirne, ne havere vertovagliedal Marufto, o dal Carrarese, che di hora in hora gliele promettevano, e non l'esequivano, ssorzatamente fi arresero il primo di Luglio del 1 280, furono qui presi da quattro milla trecento guaranta de gl'inimici, & affai più di ferro, e di fame ve ne perirono. Ma non fi quieta- 1 Genorono per quelto i Genovesi, i quali con 38. Galere ssorzarono Trieste à ribel- vesi vini Jarfi da' Venetiani al Patriarca d'Aquileja . Presero ancora Giustinopoli, ma à Chiopnon la rocca. E fatta la loro armata maggiore se ne ritornarono di nuovo so- gia. pra Venetia. E perche non gli usci incontra alcuno, se ne ritornarono in Istria, e prefa Pola a forza, vi attacarono fuoco. Si diedero molte rotte l'un l'altro, Pola arfa & | Venetianl erano affai in terra ferma dal Carrarle oppreffi , benche Gia da i Genocomo Cavallo egregio Capitano valorofamente li ditenfasse, combattendosi vesi. Trivigi, che a fame era poco meno che venuto in potere del nemico. Ma elfendo amendue questi popoli stanchi di così lunga, e cruda guerra, il Duca di Pace fatra Savoja compole à questo modo à vinticinque d'Agosto del 1381. frà loro la pafrà i Vece, che i Venetiani pagaliero ogni dieci anni al Re d'Ungaria feste mila du netiani, e cati di oro, pure, che egli tenesse sicuro da corfari il mare di Dalmatia, e i Genovesi non vi lasciasse in quella provincia faresale. Che il Patriarca di Aquileja re- del 1381 e staffe nel Friuli con le medefime conditioni, con le quali era avanti alla guer- suoi capira. Che i Venetiani, & i Genovesi, si restituissero i prigioni l'un l'altro, della toli. preda non fi fe motto. Che il Carrarese lasciasse l'assedio di Trivigi, & abbattelse tutte le torri, e fortezze, che esto haveva fatto sù le foci de fiumi, e per quelli stagni. E surono frà il Carrarese, e i Venetiani posti i termini de i flati loro . In questo mezzo Carlo, che come si è detto il Papa haveva chiama- Ungaro to contra la Regina Giovanna, se ne venne con otto mila cavalli in Italia, e chiamano primieramente prese in Toscana Arezzo, ch'era stato gran tempo dalle parti de dal Papa i Guelfi, e de'Ghibellini travagliato. Paffando poi fopra i Fiorentini, fù da all'acqui-Giovanni Aguto, che all'hora in Staggia fi ritrovava, tenuto à dietro. Ma du flo di Na. bitando i Fiorentini di non poter fostenere l'impeto d'un tanto Re, ne compra poli, guerrono con quaranta mila pezzi d'oro la pace. E Giovanni Aguto effendo licen-reggia in tiato vende Bagnacavallo à Nicolò, & Alberto Estensi, i quali credevano à Toscana questo modo poter meglio tenere Faenza, la quale nondimeno poco appresso

perderono, ch'Astorgio Manfredo à tradimento la tolse. Hora Carlo visitato in Roma il Papa, se ne passò sopra il regno, & havendo vinti i Capitani della

Regi-

Carlo vifie poi và Regina Giovanna assediata nel Castel nuovo, quandoi Guelsi di Arezzo ta-sopra Na. multuando sforzarono à ritirarsi dentro i Castello Giacomo Carracciolo Na-

Papa. Angioja

poli, e lo politano, che qui mandato il Re havea. Vi fi ritirarono ancor con lui i Ghibel-ntende lini, ancor ch'egli non mirafse più per l'una parte, che per l'altra. Fattofi dun-Giovanna que venire Alberico da Barbiano, che si ritrovava sù quel di Todi, lo tolse Regina af- una notte nella Città . Ma costui mentre che vuol tener à freno i Guelfi, saccheggidanche i beni de'Ghibellini. Il Ferebachi, ch'era un altro Capitano . Arezzo feguendo Alberico, tolfe quel poco, che il Barbiano lasciato in Arezzo havefaccheggia, va. Mentre, ch'in Napoli, & in Arezzo queste cose passavano, nacque nella povera Italia una nova guerra; percioche Lodovico di Angioia, ch'era del

Lodovico sangue reale di Francia, se ne venne in Italia con trenta mila Cavali, e si ferd' Angioja mò presso Cologna, e ne veniva spinto dal suo Antipapa Clemente, non tanin Italia to per seccorrere l'assediata Regina Giovanna, quanto per deporre à forza di con grosso arme Urbano dalla dignità del Papato. Carlo dupque intesa questa puova, si fece tofto venire di Tofcana il Barbiani, & il Ferebachi. I Fiorentini anche contra il à prieghi d'Urbano li mandarono Giovanni Aguto. Hora Lodovico se ne venne per quel di Marii à S. Germano, perch'aspettava altri dodeci milla Cavalli, Lodovico i quali finalmente guidati da Adreganio, entrarono in Italia, e facendo la firada di Piacenza, di Lucca, di Fiorenza, e di Siena, giunsero ad Arezzo, domuore, & veintrodotti da Guelfi, di nuovo la saccheggiarono. La rocca era difesa da

ii suo graf- Ghibellini, la qual su combattuta da Francesi quaranta di , e l'haurebbono fenza dubbio prefa, le la morte di Lodovico d'Angioja successa non susse. Intefi sbanda . fa Adegranio quella novella , à persuasione de gl'Aretini , che dentro la rocca affediati fi ritrovavano, vende à i Fiorentini la Città, e se ne ritornò tosto in Francia . I Soldati Francesi per la morte di Lodovico non sapendo che farsi, à due, & à trè di compagnia se ne ritornarono mendicando à casa. Urbano da questo spavento de i Francesi se ne venne in Napoli, e chiese al Re, che havesse dovuto fare un suo nipote Prencipe di Capua. E non potendo ottenerlo, come colul, ch'era fotto colore di bontà, poco civile, Utbano incominciò ad oprare le minaccie, & induffe perciò il Reà doverli porre per alquanti di no-nefle guardie fopra, che non potesse uscir in publico. E diffimulando questa ingiuria, domandò licenza al Rè di poter, per fuggire i caldi di Napoli, come esso diceva, andare in Nocera. Dove andò, e fortificata di buone guardie la

ciò ancor à fare contra li Re, un processo ha vendolo fatto prima citare. Il Re ne fugge à Gепоуа.

Carlo, fe ripofe, che presto sarebbe andato in Nocera à purgare non con le parole, ma con l'armi, quello che gli opponevano, Passatone dunque sopra Nocera con buono esercito l'assediò. Mosso da questa indignità Romondo del Balzo della famiglia Orlina, e figiuo lo del Conte di Nola, e che su poi Prencipe di Taranto, confidando nelle genti, che egli haveva, e con le quali haveva fotto la bandiera de Remilitato, condusse Urbano con tutta la corte al più vicino lito, e qui l'imbarcò sò le Galere de Genovesi, che haveva fatte à questo effetto venire. Mentre che il Papa naviga à questo modo in Genova, di quei Cinque sette Cardinall, che haveva in Nocera posti prigioni, ne gettò cinque legati dentro i facchi in mare. Hora effendo morto Lodovico Re di Ungaria, i baroni di quel regno chiamarono tosto Carlo, il quale vi andò. Ma mentre ch' dai Papain egli fa un celebre parlamento per raffetar le cofe de gli Ungari, fu per opera

Città, novi Cardinali vi creò, e pose de gl'antichi sette in prigione, opponen. do loro, ch'havessero col Re, e con l'Antipapa contra lui congiurato. Incomin-

Cardinali annegati mare. 1385

della Regina, ch'havea diffimulato l'odio, tagliato à pezzi nel 1389 Nel qual tempo Giovan Galeazzo pole in una stretta prigione in Monza Bernabò Visconte suo zio, e mentre viste, vel tenne. Et esto s'infignori di tutto

lo stato; percioche prima diviso frà loro era à questo modo. A lui era tocco Pavia, Vercelli, Novarra, Tortona, Alesfandria, egl'altri luogi fin all'Apennino, e all'Alpi, à Bernaho Cremona, Parma, Lodi Brescia, e Bergamo, Milano era restato per comune ad ambedue loro . Hora Urbano passato l'anno da che posto priera andato à Genova, perche intese, che le Città della Chiesa erano da Fiorentini eccitate, e spinte alla libertà, come già fatto altra volta haveano, venne prima in Lucca, poi in Siena, e finalmente in Perugia. Et havendo confermate nella divotion della Chiefa tutte quelle terre, per il desiderio grande, che mostrava di veder Napoli, se ne venne fino à Ferentino : ma egli con questa intentione vi andava, s'havesse potuto cacciare dal regno Ladislao, ch'era asfai fanciullo, e Giovanna figliuoli di Carlo. Perche molti baroni, che foleano favorire Lodovico d'Angioja, davano gran speranza ad Urbano d'haver il Regno. Mal Gajetani mostrandosi fedelissimi, conservarono, e la vita, e'l regno à questi due figliuoli di Carlo Il Papa dunque senza haver nulia fatto , fedelisti. fe ne ritornò in Roma, e vi fu con fontuolo apparato, e honore ricevuto, ben- ma. che poco apprello fusie per capitar male, per opera del Bandereli. Da qual pericolo usci con creare in un giorno ventinove Cardinali, de'quali furono tre Romani, e gl'altri quasi tutti Napolitani. In questo Antonio dalla Scala Signore di Verona, e Francesco da Carrara il vecchio signore di Padova con una gravissima, e disperata guerra si travagliavano. E Giovanni Ubaldino era Capitano del Carrarefe, e Giovanni Ordelaffo di quei della Scala Ma Galeazzo Visconte soccorse il Carrarele, & vinto Antonio, s'infignori di Verona, e frà i Cardi Vicenza: ne contento di questo prese anche Padoa con l'assedio di pochi me taresi Sifi, e pose nella rocca di Monza Francesco Carrara prigione. Francesco il figlio gnori uolo fuggendo , fifalvo. I Fiorentini avidi d'accrefcere lo ftato , più con arte , Padoa , e che con forze tolfero à Senesi due terre, Monte Pulciano, e Lucignano. Dopò quei della questo mandarono Carlo figliuolo di Bernabò, & Antonio della Scala con cin. Signoria di que milla cavalii sul contado di Siena . Di che risentendosi fortemente Galeaz Verona . zo Visconte, mandò tosto i suoi Oratori in Fiorenza, dolendosi che havesseto tolto al foldo loro Antonio della Scala, e Carlo Visconte suoi nemici, e che havesse havuto animo di muover l'armi contra i Senesi suoi amici, e conse- trà le Città deratl. Et havea già à questi suoi Oratori ordinato, che se i Fiorentini non di Tossa-

Bernabo Visconte zione da Gio: Galeazzo Visconte suo

Gaieta

Guerra

licentiavano tofto quelli due Capitani, e non lasciavano I Senesi in pace, ha na.

wessero bandita loro la guerra. È che questo non avvenisse, su cagione Pietro Gambacorta Signore di Pisa, il quale come amico di Galeazzo, e de i Florentini si trapose frà loro per accordarli. In questo Urbano havendo poco felicemente maneggiato il Papato 22. anni, 8. meli, e 6. giorni morì in Roma a' 15. d' Octobre, e fu sepolto In S. Pietro. E pochi furono quelli, che nella sua morte piansero, coli si era vivendo fatto conoscere rustico, & inesorabile, il suo sepolero fino ad hoggi si vede con un'epitaffio assai rustico. &

inetto. Creò Urbano VI. in 4. ordinationi 48. Cardinali, cioè 4. Vescovi, 27. preti, e 17. Diaconi, che furono.

Guglielmo . . . Patriarca di Gierufalem Vesc. card. Oftiense . F Tomafo da Frignano, Medonefe, dell'ordine de Minori, Patriarta di Grado, Vefcovo card Tofcolono.

Filippo d' Alenconio Ongaro Patriarca d' Aquila Vesc. card. di S. Sabina . Francesco Butillo Pregnano, Napolitano, Arciv. di Pisa parente del Papa,

Vesc card Preneftino. Pileo Prafta Frigiolano, Arcivescovo di Ravenna, Italiano prete card. tit. di S. · Praffede .

Gio.

Gievanni ... Boemo, Arcivescovo di Praga prete card. sit di \$3. Apostoli. Gievanni ... Arcivescovo di Corfu Italiano prete Card. di \$3 Sabina. Marino da Melfi, Arcivescovo di Taranto, prete card. di Santa Pudentiana, tir, di Passore.

at Pastore.

Bartolomeo Coturno, Genovese Arctvescovo di Genova, prete card. tit. di S. Lorenzo in Damaso.

renzo in Damajo. Demerio ... Ongaro, Arcivescovo di Strigonia, prete card. tis. di SS. Quattro

Luca de Gentili da Camerino, Marchiano, Vescovo di Lucera, prete card. tit. di San Sifio.

F. Filippo Geza, Romano dell'Ordine dei Predicatori, Vescovo di Tivoli, prete card. tit di S. Susanna.

Poncello Orfino, Romano d'Anversa, pretecard. tit. di S. Clemente. Valentino.... Ongaro, Vescovo di cinque Chiese, pretecard di S. Balbina,

Eleazaro ... Vescovo di Riete, pretecard ett. di S. Marcello ... Adam Inglese, Vescovo di Londra, pretecard ett. di S. Cecilia .

Pietro ... Spagnolo Vescovo di Palenza, prete card, tit. di S. Filippo Carassa, Napolitano, Vescovo di Bologna, prete card. tit. di SS. Silve-fro, e Martino.

Andrea Bontempo, Perugino, vescovo di Bologna, prete card, tit. di SS. Pietro, e Marceilino.

Fr. Nicolò Carazzuolo, Napolitano, Generale dell'Ordine dei Predicatori, prete card tit. di S. Ciriaco.

Fr. Lodovico Donato, Venetiano, Generale dell'Ordine dei Minori, pretecardo tit di S Marco.

Stefano Palofio, Romano, Vescovo di Todi, prete card. tit. di S. Marcello. Angelo Acciajolo Fiorentino, Vescovo di Fiorenza, prete card. tit. di S. Lorenzo in Damojo.

Friderigo Arcivescovo di Colonia, Todesco, pretecard tit, di S.... Lodovico Arcivescovo di Magunia . Todesco pretecard. tit. di S.... Crorrone Arcivescovo Treverense, Todesco, pretecard. di S.

Arnaldo di Germania, Vescovo Leodiense, Todesco, presecard sis. di S.... Vescovo Vratsiaviense, Todesco, prese card. sis. di S.... Pietro di Rossenburg. Bomo prese card. sis. di S.

Nessura di questi sei Cardinali Tadeschi, e Roemo, volse accettaril Cordinalato.
Framesco Carbom Napolitano, Vescovo di Monopoli, prete card: ili di Susana.
Fr. Bonavenura de Carreri, Padovano, Generale degli Eremitani di S. Agostimo, prete card di S. Cecilia.

Guglielmo Altavilla Capuano, detto Arcivescovo di Salerno, Diac. card, di S. Maota in Cosmedin.

Agapic Colonna, Romana, Discono cerd, di S. Mariain via Lata. Sirfamo Colonna, Romana, Discono cerd, di S. Mariain dquino. Ledovice Capaa Napolitane, Disconocerd, di S. Maria Nova. Gentile de' Conti di Sangre, Napolitane, Discono Card, di S. Adriane, Siefano Snifectrino Napolitane, Discono Card di S. ...

Galcotto Pictramala Tojcana, Decastocard. di S. Agata.
Tomalo Orino Romano, Diaconocard di S. Maria in Domenica.
Ladonio Pilica Ganosfed V. Saralli Diaconocard. 15. Adaiana.

sommicorino comano, Diacono cará ais somatica i memeica. Ledovico Flifco Genovefe di Fercelli Diacono card, di S. Adriaho. Marino Bulcano, Napolitano, parente del Papa, Diacono card, di S. Maria Nuovo

Francesco Alisa Napolitano, Diacono card. di S Ensachio. Rainaldo Brancac cio Napolitano, Diacono card di S Vito, Modesso.

Perl'

Angelo de Anna Napolitano, Diacono card. di S. Lucia in Septifolio. Morinello Brancaccio , Napolitano , Diacono card di S.... Giovanni Carlono Napolitano , Diacono card. di S. . . Francesco Castagnuola Napolitano, Diacono card. fenza Diaconia, perche mort

prima che li fulle allegnata.

# BONIFACIO IX. PONT. CCV.

Creato del 1389. a'a. d' Novembre.





BONIFACIOIX, fù Na-Bonifacio politano, e chiamato ix, di trenta Pictro Tomacello, e fu pet anni fu fatun confentimento di tutti i Cardinali nel 1389. creato in Roma Pontefice, Eradi forse trent'anni , quando pre- di Roma feil manto di Pietro, & in tolto età così giovane, & in Ma- Papa giftrato così fupremo fi por- Romani tò egli di forte, che non gli fi puote rimproverare alcun piacere dishonesto. Onde

parve, che con questa dignità la età gloveni le con la vecchiezza si commutafe. En poi di tanto animo, e giudicio, che quanta potestà havea prima il popolo di Roma, trasferì nel Pontefice, creando à fua volontà i magistrati, fortificando il Castel Sant'Angelo, e ponti, per li quali si và di Roma in Traftevere. In quefto Galeazzo Visconte mosse a Fiorentini, e Bolognesi la guerra, mandando Giovanni Ubaldino, e Giantedesco Pietramala suoi Capltani in Tofcana, perche poneffero à facco, & in rovina tutta la contrada di val d'Arno di sù, e Giacomo Verme fopra Bologna, perche in fuo nome e quellaCittà, e'l Contado travagliaffe, come egli fece. I Fiorentini, che non dor Guerre in mivano . mandarono tofto Giovanni Aguto , Carlo Visconte , & Antonio del Toscana . la Scala con quattro milla cavalli, e due milla fanti in foccorfo de'Bolognefi. Ne restarono di sollecitare, e con lettere, e con messi Stefano Duca di Baviera, con cui si era ricoverato Francesco di Carrara il giovine, e Giacobo Conte d'Armignacca, che havevano affoldato con un gran danajo, perche paffaffero in Italia contra il Visconte, e lo sforzassero à ritornar à casa, per difensarne se stesso, e le cose sue. Francesco da Carrara il giovine se ne venne in questo rivestito in Italia, e col favor de' Venetiani, che secretamente l'ajutarono, pre- della Marfe Padova. Il Duca di Baviera, che lo feguì, entrò nella Città, e cominciò à ca Trivibattagliar la rocca. I Veronefi, che vedevano il mondo in volta, cacciata da giana. Verona la guardia di Galeazzo, chiamarono Antonio dalla Scala, il qual appunto in qui giorni era in Tolcana morto, lasciando un sol figliuolo affai picciolo Quando i Veronesi la morte d'Antonio intesero, si ritrovarono forte pentiti. É credendo rimediare, havuto il perdono chiamarono Uzolerro Blancardo, che si rittovava all'hora sul Cremonese con l'esercito del Visconte. Il quale Ugoletto havuto alguante migliaja di ducati per pena di questa ribellione, entrò co'fuoi foldati nella Città, mà non punte raitenerli, che non ne pomessero la misera, e ricca Verona à sacco. La moglie di Galeazzo, che n'heb-

Tumulti

faccheggiata,

be pietà, perche non fi restava dal facco in capo del terzo giorno comando. che bastasse a'foldati quello, che fatto si era . Il Duca di Baviera lamentandosi . che i Fiorentini non lo pagassero, come promesso l'havevano, lasciando il battagliare dalla rocca di Padova, se ne ritornò in Germania. All'hora i Fiorentini, dandoli Alberto da Este nemico di Galeazzo il passo, mandarono Giovanni Aguto in Padova in soccorso del Carrarese. E sù la virtù, & arte di questo Capitano tanta, che in breve la rocca si diede à patti. Il perche legenti del Visconte, ch'erano qui venute per ricuperare la Città, si ritirarono sù queldi Vicenza. Eraanch'in questo venuto per lo passo di Turino in Italia, Tumulti il Conte d'Armignacca, affoldato da i Fiorentini con vinti milla Cavalli, e Lom. prefo à forza Castellaccio sù quel d'Alesfandria l'havea dato à i soldati à sacco. Per la qual cofa fù Galeazo sforzato richiamare dal Vicentino il fuo efercito, per opporlo à questo nemico. SI erano i Milanesi nel borgo d'Alessandria fermi, quando tutto impetnolo, e lenza ordine andò l'Armignacca lor lopra con

animo di vincere, e di spianare quella Città. Durò buon pezzo sù le porte della Città la battaglia, e fi anda vano intendendo gli Italiani, fin che gl'altri, ch' erano con una giravolta andati à dar alle spalle de nemici, arrivassero. Quando si viddero dunque i Francesi assalire all'improviso di dietro, & haver da ogni parte il nemico fopra, si sbigottirono, e quasi prima, che si accorgelsero del tratto, si ritrovarono tagliatià pezzi . Il Conte d'Armignacca su d' una ferita nella battaglia morto. Rinaldo Giovan Figliazzi, e Giovanni

bardia .

Riccio Cavalieri Fiorentini, ch'havevano condotto l'Armignacca in Italia, furono fatti prigioni . Gonfio per questa vittoria il Visconte, mandò tosto una parte delle genti, per haver in mano Giovanni Aguto, Il quale haveva passato l'Adige, e'Mincio, per unirsi con l'Armignacca. Ma l'Aguto, che n'hebbe avvilo, con la maggior celerità, che puote, se ne ritornò adjetro sul Padoano. e perde non pochi de'fuoi per l'acque, ch'havevano in molti luoghi i contadini allagate appunto per vietarli il ritorno. I Fiorentini ritrovandoli travagliati, da Giacobo Verme, ch'era venuto lor fopra mandato da Galeazzo con dodici milla Cavalli, e quattro milla fanti, richiamarono tofto l'Aguto. Il qual vi venne, e conoscendosi inferiore di forze al nemico, con maravichole arti, e stratagemme rese lo sforzo del Verme vano. In questo à persuanone del Pontefice, e d'Antonietto Adorno Duca di Genova, fa fatta fra Galeazzo, e Fiorentini una pace convenevole. Ma mentreche & eftingue un'incendio, ne nasce un'altro. Percioche Francesco da Vico Presetto di Roma tolle'à tradimento Viterbo al Papa, e Pietro Gambacorta Signore di Pila fu infieme co'figliuoli ammazzato da Giacobo Applano fuo secretario, il qual fi tà Signo fubito dello flato s'infignorì . Effendo à morte Alberto da Efte, Azzo della medesima famiglia, mà cacciato da casa, con l'ajuto di Giovanni Conte di Cunio, concui viveva, s'era già posto in punto per interporsi in quello stada Cunio to, quando l tutori di Nicolò figliuolo d'Alberto prefero in modo in favore primo, ch' del fanciullo l'armi, che ne cacciarono via Azzo à dietro. E promessero due infegno à terre Lugo, e Monselice al Conte di Cunio, perche facesse morire Azzo. gl', Italiani Il Conte per ingannarli fece morire uno, ch'era molto fimile ad Azzo, &c à guerreg. havute le due terre, cavo fuori il vero Azzo, perche, vedessero, ch' egli vigiare , do- veva . Non haurebbe una fimile cola fatta giammai Alberto della medefima effer famiglia di Cunio, al qual è più obligata Italia, che à tutti gl'altri Capitani stata l'Ita- insieme di quel tempo. Perch'egli su il primo, ch'insegnò à gl'Italiani il molia tanto do di guerreggiare, non sapevano à pena tenere la spada in mano, che poi tepo schia- incominciarono à saper disensarsi da gl'inimici loro. Che già prima se voleva di Bar. vano Italiani, ò frà loro stessi, ò contra Barbari guerreggiare, bisognava chiamare al foldo foldati (franjeri . Ma nacque in breve fotto questo Capitano

re di Pila.

bari .

tanta copia di foldati, che dicevano militar, fotto la bandiera di San Giorgio . che furono cacciati d'Italia I Bertoni, ch'havevano la provincia nostra con un gran numero delle Casteila deila Chiefa rovinate , e gl'Alemanni , e gl'Ingresi medefimamente, che ponevano la mifera Italia in rovina. Di qui hebbero origine i soldati Bracceschi, el soldati Sforzeschi, per il valore de quali ne acqui- chi, onde stò Italia presso gli stranieri tal grido, che ò spaventati questi stranieri se ne hebbe orifettero in pace alle case loro , die pure passarono l'Alpi lopra di noi con fiere gine . rotte furono cacciati via. In questo mezzo essendo morto Clemente VII. Ancipapa, fù in suo luogo da i Cardinali scismatici in Avlgnone eletto Pietro da Luna, e chiamato Benedetto Decimoterzo, Successe ancor'all'Imperatore Benedetto. Carlo di Boemia Vencislao il figliuolo, dal quale Giovan Galeazzo Visconte Anripapa. hebbe il titolo di Duca di Milano per mezzo di Pietro Filardo suo oratore , Vinculao, ch'era Arcivescovo di Milano, esti poi Pontefice, e chiamato Alesseandro V di Boemia Essendo morto Giovanni Aguto, e sepolto in Fiorenza, del qualle Capitano Imper. facevano i Fiorentini gran conto, deliberò il Visconte di mandare il Conte Al- Gio. Gaberico con le sue genți în Toscana, pertener'i Fiorentini à freno, i quali tra leazzo Vivagliavano l'Appiano tiranno di Pifa. In questo efercito d'Alberico, erano Pao. Iconte chia lo Orofio, Ceccolino, Brolia, Brandolino, Paolo Savello, Luca Canale ec- mato pricellenti Capitani tutti, i quali accamparono nel Monasterio della Certosa per ma Duca paffarne unitamente à combattere Fiorenza, Ogni di correano fino sopra la di Malano Città e ponevano tutto il Contado à rapine, à langue, à luoco. E fu quello nel dall' Imp. MCCCXCVII, Nel qual tempo il Papa andò in Perugia per pacificare infie. Vincislao. me la nobiltà co'Raspanti pichei. Ma la plebe in presenza del Papa rompendo la sede data prese l'armi, e tagliò à pezzi da ottanta nobili. E chiamati nella Città Biordo, e Micheletto principali, e capi della parte plebea, li te Signori, e padroni della Città Di che idegnato il Pontefice, n'andò ad Affisi, e mando al Duca Galeazzo esortandolo à restar dall'assedio di Mantova , che per ta terra , e per acqua affediata haveva , & haveva à questo effetto richiamato genti de il Conte Alberico nella Lombardia. I Fiorentini, &i Venetiani confederati con Mantova le mandarono foccorfo, e Carlo Malateffa, ch'era cugino del Signore di Mantova, v'andò Capitano. Il quale diede presso Governolo una gran rotta all'esercito del Visconte. Havevano ancora all'hora i Fiorentini animo di passar sopra Pisa: ma li ritennero da questo proposito il Conte di Puppio, e di Bagno, e gl'Ubertini ribelli, che minacciavano l'ultima rovina te. à Fiorenza, se esti sopra i Pisani si muovevano. Ma essendo poco appresso morto Giacomo Appiano, Gherardo il figliuolo, che li successe, perchenon duta al Vipoteva per le rivolte, che eccitate i Piorentini v'havevano, tenere à fua vo- fconte Ban glia Pifa, la vende al Visconte, ritenendosi Piombino folo. Esfendo stato deresi estin Biordo à tradimento da Gian Tedesco morto, i Perngini si volsero riporre in ti . Malalibertà . Ma il Papa vi mandò Vgolino Trincio da Fuligno suo Vicario , per testa Seche per la Chiefa la ritenesse. Sdegnati di ciò i Perugini si diedero in poter di natore. Galeazzo. Il qual in capo di due meli hebbe ancor Boiogna, e Lucca. Di che maggior spavento sentirono i Fiorentini, i quali dicevano haver senza alcun dubbio anch'essi persa la libertà, se Galeazzo Visconte vivuto di lungo fosse . Papa si sa Accostandos l'anno del Giubileo, mandarono i Romani à pregar il Papa , Signore di che foffe dovuto andarfene in Roma . Il che il Papa defiderava molto, ma Roma . distimulando rispose non voler andarvi, poiche non havevano essi voluto secondo l'ordine de'passati accettare i Senatori forastieri , & havessero eletti Conservatori della camera persone inettissime, onde n'havessero i Banderesi fatto à lor voglia quanto voluto havevano. All'hora i Romani per gratificat il Pontefice, estinsero i Banderesi, & accettarono in nome del Papa per Senatore Malatesta figliuolo di Pandolfo da Pesaro, persona molto dotta, e savia ..

Fioren24 combatiu" Visconte . rivolte . Mantoya affediata

dal Vilcon

Duca Baviera

ma . Entrato Bonifacio in Roma , fortificando il Castel Sant'Angelo , e la muraglia , e le torri, si se pian piano signore della Città . Venuto il MCCCC. si Giubileo celebrò il Giubileo con incredibile moltitudine di gente, che concorfe in Roin Roma- ma, I Fiorentini, che defideravano levarfi il Visconte da presto, che parea loro haverlo sul collo, chiamarono in Italia Roberto Duca di Baviero, chiera di stato eletto Imperatore, calso come poco atto Vencisiao, e con questa conditio ne lo chiamarono, ch'effi non li darebbono il promesso danajo, finch' egli su'l in Ducato di Milano non fuise. Entrato Roberto in Italia, e venutone ful Bre-Iralia , rot- sciano , hebbe una parte delli danari promessi . Ma facendo poi con l'esercito to da Vi- dei Visconte battaglia, fù vinto, e se neritornò suggendo in Trento. E ben-

E diedero di più danari al Pontefice, per poter venire commodamente in Ro-

che i Venetiani, e Fiorentini moltecose gli promettessero, per nessan conto volle restare, ma se ne ritornoin Germania à casa. All'hora Bonifacio, o che Annate de della potenza de Visconti temesse, oche pensasse di accrescere per questa via i Beneficii lo flato, e l'entrate della Chiefa, impose l'uso delle annate ne'beneficii : cioè, chi le co- che chiunque quai si voglia beneficio conseguiva, ne dovesse pagare alla caminciò à mera i frutti di meza annata. Non mancano di quelli, che questa inventione importe, e attribuiscono à Giovanni Ventesimosecondo. Tutti accettarono questa legche cofa ge, fuori che gi'Inglefi, i quali fi contentarono, che si eseguisse ne Vescovati.

fia annata, non già ne gl'altri beneficii. Facendo à questo modo ricco l'erario, e ponen-Ladislao do à sua volontà i magistrati in Roma, deliberò di riporre Ladislao figlinolo dichiarato del Re Carlo nel regno paterno, ch'era stato da varii tiranni, e popoli parteg-Rè di Nagiani di Lodovico d'Angioja occupato. Eper poter più facilmente, e con Papa Gac- più honesta farlo, annuilò la privatione di Carlo, che havea Urbano VI. fat-Papa Gac-ta in Nocera, e mandò il Cardinale di Fiorenza in Gaeta, che folo havea con-ta fedelif-fervata al fuo fignore la fede: perche qui dove era con tanta fedeltà flato con fervato, fuste il garzoneto Ladislao incoronato. Il Visconte veggendo ritor-

nato l'Imper. Roberto In Germania, mandò il Capitano Alberico ad opprè-mere Gio:Bentivoglio, che cacciata la guardia del Visconte, si era fatto signo-Bentivore di Bolo re di Bologna. Militavano all'hora con Galcazzo Francesco Gonzaga, che si era già pacificato con lui, e Pandoifo Malatesta fratel di Carlo, & Ottobono gna . de Rossi da Parma, i quali per esser eccellenti Capitani erano stati cagione ,

che i Fiorentini havessero mandato in soccorso de Bolognesi il Capitano Bernardonecon molte genti. Presero animo i Bolognesi per questo ajuto, & hebbero perciò ardimento di uscite, e incontrare il nemico, nella qual battaglia Bologna esti restarono vinti con perdita di tutta la cavalleria, e del Capitano Bernardo. in ne, che fù nella zuffa morto. Fù ancor qui fatto prigione Giacomo da Carman del rara, che fù à prieghi di Francesco Gonzaga salvato Il Bentivoglio, che si

Visconte, era con aicuni pochi ritirato nella Città, mentre che troppo animosamente la Gio: Ga. difenfa, ritrovandoli in un cerchio, e non lasciandoli prendere vivo, fù morleazzo mo to. Dopò questo il Visconte senza difficoltà ritrovarvi rihebbe Bologna, e ne re. Nuovi pole perciò in gran spavento Fiorenza, dove mostrava il nemico dover vol-Signori si gere tutto lo ssorzo di quella guerra. Ma la morte li favorì, eli trassedi quel levano in tanto spavento. Perche poco appresso morì Gio: Galeazzo In Merignano di Italia per febre ellendofi prima una cometa veduta ch'era di questa morte un prelagio. E la morte fù nel MCCCGII. Molti tiranni nacquero fubito per quelta morte, ch'eradei Viscon no prima principali nelle loro Città, ò essendo Capitani, furono da i loro stessi soldati con subornationi, e promesse ajutati à farsi signori di varii luoghi: Nacquero all'hora in effetto infiniti mali, per non effervi un superiore, che con potenza, e con l'auttorità ne teneffe i vitii degl'huomini audaci a freno. Si rinuovò ancora la perniciola fetta de Guelfi e Ghibellini, che ef-

fendo durata più di dugent'anni in Italia, e tenendo tutte le fue Città con l'ar.

mi in mano, quali affatto l'estinse tutte. Percioche Ugolino Cavaicabue havendo oppressi i Ghibellini signoreggiava in Cremona. Otto terzo morti, e cacciati via i Roffi possedeva Parma. I Soardi si tenevano Bergamo, i Rusconii Como i Vignati Lodi , Facino Cane eccellente Capitano fi haveva à forza oc. Signori in Dato Vercelli, Alessandria, e molte altre terre di quella provincia. E di più Lombardi quelli molti altri tiranni, ch'effendo già flati cacciati dal Vifconte, hora in dia. speranza entravano di ricuperare gli stati loro, Ev'erano frà gl'altri Guglielmo Scala, e Carlo Visconte figliuolo di Bernabò, che non restavano di sollecitare tutti quei Prencipi, e popolo a ribellarsi. Onde Pino Ordelasso bandito di cala sua s'insignorì di Forlì, & Alberico Conte di Cunio, ch'era andato sopra Faenza, la haurebbe anche fatta fua, se non susse stato in fretta chiamato da Cunio da Ladislao nel regno di Napoli, e'l Papa ve l'animava ad andarvi. Fù Albe- gran Conrico fatto da questo Rèsuo gran Contestabile. Haveva il Papa mandato antiestabile ch'esso nel regno un suo fratello con un'esercito, il qual era stato ributtato da del Rè di Napolitani à dietro. Onde se n'era per ordine del Papa ritornato sopra Peru- Napoli . gia , la qual Città in breve alla Chiefa ricuperò. Baldaffare Coffa Napolita no, e Cardinal di Sant'Eustachio passato sopra Bologna l'assediò, e la sforzò în breve à ritornare in poter della Chiefa, effendo Capitano di questo efercito Braccio Braccio da Montone, ch'haveva, come eccellente Capitano, lasciato Albe- da Monsico in Romagna, fotto il quale haveva Braccio in fin da i primi anni honora- tone, Sfor tamente militato. Il medelimo era avvenuto à Sforza de Cotignuola terra di za da Co-Romagna Per lo valore, & industria de'quali due Capitani crebbe poi tanto rignola la militia Italiana, che chiunque haveva di bisogno di Capitano, per effer Capitani ben fervito, l'un di questi due si prendea. E di qui nacquero quelle fattioni mi- famosissilitari che da leffant anni in quà non fi è quafi fatto nulla in Italia, che ad una mi . di queste due non si attribuisca. Perche quelli , che erano da Franceschi op preffi , ò pure dalli Sforzeschi , tosto assoldavano la fattione contraria . Hora presa per Alberto da Cunio, dal quale, come dal cavallo Trojano uscirono infiniti ec. il Re Lacellenti Capitani, havendo combattuta Napoli gran tempo, finalmente la dislao. prese per Ladislao. E fo questa vittoria cagione, che tutti i Prencipi, e Città del Regno tosto in poter di Ladislao, ne venissero. Ma Ladislao, ch'era avido di regnare, prima, ch'havelse ben posto il piè nel regno di Napoli, elsendo chiamato da gl'Ungari a prendere come hereditario quel Regno, fi parti di Italia col suo esercito, e giunto a Zara l'assedio. In questo hebbe avviso, che i Napolitani, & alcuni Baroni del Regno stavano per ribellarsi. Per la qualcosa Zara venpresa Zara, la vende a Venetiani, e se ne ritornò tosto in Napoli . Dove ri- duta à Vechiamò Alberico, che le n'era già ritornato in Romagna à casa sua, e con moj. netiani dal ta severità privò tutti i Baroni dello stato che possedevano, e quelli, che vi Rè Ladiserano renitenti, bandì, e cacciò via del Regno. Con la famigliadi Sanfeveri- lao. neschi si mostrò moko fiero, e ne sece crudelmente morire i principali. In tante rivolte di statoritrovandosi assai Bonifacio stanco, di dolore de fianchi finalmente morì nel MCCCCV, il primo d'Ottobre havendo tenuto quattordeci anni, e nove mesi il Papato, su sepolro in San Pietro in una tomba marmorea tutta distinta di mosaico, che fin ad hoggi si vede con l'insegne della famiglia, e con un titolo, che dice i molti edificii, che fece fare à fue spele nel cattello Sant'Angelo, nel campidoglio, e nel palagio di Vaticano. Non farebbe a questo Pontefice per l'acquisto di una fomma gloria mancato nulla . se non si folse alquanto macchiato nel compiacere soverchio a parenti. Perche molte fimonie fi facevano da fuoi, che ne venivano in gran numero in Roma, e l'auttorità delle chiavi molto avviliva. Ben si ssorzò Bonifacio di rivocare eximediare à queste cose : ma erano tante le preghiere de parenti , ch'egli fi lasciava vincere, ese ne restava. Onde meglio, crederei, che non po-

Tamburlano .

tesse alla Chiesa venire, se i Pontesici cacciassero via i loro parenti, ò almeno si contentassero di collocarli in un mediocre stato, havendo più rispetto al debito, & alia honestà, che al sangue, & alla carne. E sarebbe hoggi appunto più che mai tempo di farlo, poich'effendo morto il Taburlano, ch'havea vinti i Turchi, e fatto il lor Re prigione se lo menava incarenato seco , dovunque andava , per haver lasciato senza capo gl'Armeni , i Perfi , gl'Egitii , e gl' Affirii . sarebbe à nostri Christiani cola facile ricuperare Gierusalem, e'l Santo Sepolcro dalle mani de Barbari. Ma lasciando Bonisacio di volgersi à questa impresa, si diede à perseguitare i Bianchi, che nel suo Pontificato inducevano una nuova superstitione. Percioche come io intesi da mio padre, che lo vidde , ne venne dall'Alpi in Italia l'anno innanzi del Giubileo un certo prete con una gran compagnia d'huomini dietro. Il qual prete andava vestito di bianco, e mostrava tanta modestia nel volto, e nelle parole ch'era da ogn'huomo tenuto un Santo. Venuto in Italia, ne cred in breve à questa sua nova superfl:tione un grandifimo numero di huomini, e donne, i quali tutti fenza differenza , oche ruftici , ocivili fuffero , oliberi , ofervi veltiti di bianco lo fe-

dormivano per terra. Mangiavano publicamente per le ville, dove le genti à

Compa- gnivano, & à guisa di pecore, dovunque si facea lor notte, si fermavano, e Bianchi, e gara, quali à sare un sacrificio, portavano loro il mangiare. Il prere andava lor viagei, avanti con un Crocifisto in mano, il quale molte volte diceva, che per i pecca-

e fatti ti de gl'huomini lagrimava E ogni volta, ch'aveniva questo, tutti gridavano, Bianchi, in mifericordia. E quando caminavano, e facevano viaggio, cantavano le lodi di nostra Signora, & altri hinni al proposito loro. Il medesimo facevano, quan do fi ritro vavano fermi in qualche luogo. Questo sacerdote se ne venne per la Lombardia, per la Romagna, per la Marca, e per la Toscana con tanta opinione di fantità che non solamente la rozza, e credula plebe, ma i Prencipi ancora, e i Visconti delle Città ne trasse agevolmente al suo dire, e volere . In Viterbo stanco dal viaggio, e con gran moltitudine dietro si sermò, per dovere poi, come esto diceva, passarne in Roma à visitar que luoghi santi, Bonifacio dubitò, che qui frode non fuffe, e che non penfaffe quel facerdote con queste sue superstitioni, e col savore delle, genti, che lo seguivano, dovers far Pontefice, mando in Viterbo alcuni foldati, che lo prendeffero, & à lui menaffero. Scrivono alcuni, che fosse tormentato il prete, la sua frode fi scoprisse, e fusse perciò castigato col fuoco, dove lo secero ardere. Alcuni altri dicono, che non fi ritrovo frode alcuna nel povero prete; mache il Papa facesse dare questa voce, per coprire quello che si diceva, cioè, ch' esso l'havesse fatto per invidia morire. Quello, che fusse la verità, Iddio lo sà. Quello è chiaro, che parte per la frequenza del Giubileo, parte per le genti, che fi menava questo sacerdote dietro, un gran numero di persone mori in Roma di pestilenza. Main tante calamità, una cosa di buono hebbe al-Chrisolo. Phora Italia, che in questi tempi vi venne Chrisolora Costantinopolitano, il ra portale qualeci portò lettere greche, che havevano già dormito cinquecento anni in

lettere

Italia. Onde nacquero poi le scuole della lingua Greca, e Latina per mezo Greche in di Guarino, di Vittorino, di Filelfo, di Ambrogio monaco; di Leonardo Aretino, di Carlo, e di molti altri, che uscirono, come dal Trojano, in Iralia . luce, & ad emulatione loro se ne levarono poi sù molti altri ingegni delicati, e gentili.

> Cred Bontfacio IX. in due ordinationi nuove Cardinali , fette preti, e due Diaco. ni, e reflitui il capello à doi, che n'erano flati privati da Urbano VI. ctoe à Paolo Arcivescovo di Ravenna, & Adam Inglese, Vescovo di Londra. Icreati da lui furono .

Hen-

389

Menrico Minutolo Napolitano, Arcivescovo di Napoli, prete card. tit. di S. Ana. Rafia , che fu poi dall'ifteffo Papa fatto Vescovo card. Toscolano . Fra Bartolameo de gli Vliarii , Padevano , dell'ordine de' Minori Vescovo di Fia-

venza, prete card. di S. Pudentiana, tit di S. Paffore.

Cofmato de'Megliorati di Sulmona , Vescovo di Bologna , prete card, tit. di S. Croce in Gierufalem .

F. Angelo Summa Ripa da Lodi dell'ordine Camaldulenfe Vescovo di Lodi prete card tit. di S. Pudentiana tit. di S. Paffore.

Chriftoforo de' Maroni, Romano Efarminenfe, prete card. tit. di S. Ciriaco Bartolameo Mezza vacca Bologne fe, Vescovo di Riete, prete card tit di S. Mar-

Antonio Cajetano Romano , Patriarca di Aquileja , prete card. tit. di S. Ceci-

Landelfo Marramauro Napolitano, eletto Arcivescovo di Bari, Diacono card. di 5 Nicolo in Carcere Tulliano .

B aldofar Coffa Napolitano , Diacono card. di S. Euffachio.

Il Cardinal Angelo Florentino , fu anche da questo Papa fatto Vescovo card. Oftienfe , & il card. Francesco Carbone , fu fatto Vescoro card di S. Sabina .

# INNOCENTIO

PONTEFICE CCVI. Creato del 1440. a' 17. di Ottobre.



NNOCENTIO VII fu Gio: Maria di Sumona, fi chiamava Vifconti ii Cosmo, e fu effendo Car- Duca di dinale di S. Croce creato Milano . Pontefice in tempo , che tutta Italia tumultuava . Maria Vi-Percioche effendo morto, sconte. Giovan. Galeazzo, e reflati due suoi piccioli figliuoli , tutta Italia fi volle all'armi . Giovan Maria , ch' era maggiore si

ВЬ з

tolse il Ducato di Milano, Filippo Maria, ch' era il minore refto Conte di Pavia, come pri Guinisi ma era Tutte le altre Città, ch'erano da 25. à questi Giovanetti siri Lucchese. bellarono, Percioche Paolo Guinifi cittadino Luchefe fi ulurpò la Signoria del- Francesco la patria sua. E Francesco Carrara, che vidde morto Giovan Galeazzo, le Gairara cui armi tanto temeva, venuto infperanza di accrefcer lo ftato, mando in e fuoi fatti Brefcia, in Bergamo, & in Cremona à sollecitar in suo favore i Guelfi · Vegpendo poi, che Gugifmo della Scala, e Carlo Vifconte, che desideravano la Signoria delle loro Città, si sarebbono potuti opporre a fuoi disgni, promesse di sarli, il primo Signori di Verona, il secondo di Milano, e n'hebbe per questa causa impresto da Carlo 30, milla ducati d'oro. Hora havendo egli riposto Guglielmo in Verona, fattolo poco appresso estramente con veleno morire, esfo s'infignori di Verona. Volle ancora poi fare il medefimo fervigio à Carlo: il quale, perchenon gli si servava la promessa, faceva islanza che almeno suoi danari, che prestati gli haveva, gli restituisse. Scrisse apcor il iCarrarese à Francesco Gonzaga, ch'havesse voluto da le stesso consederarti

con lui, altramente l'havrebbe havnto per inimico, efattolo in breve della fua pertinacia pentire. Il che diceva potere agevolmente fare , per haver Verona vicina à Mantova, e per dovere in breve havere Brefcia, donde haurebbe . à suo piacer potuto i Mantovani offendere. Il Gonzaga non volle darlirispolta, fin ch'intendesse gl'Oratori de Venetiani, i quali erano già per camino. & a lui ne venlyano. I Venetiani, che havevano sospetta la potenza de Carrareli, presero nella protettione, e difi sa loro Vicenza, che da se stessa

no stato in si diede loro, temendo dell'armi di Francesco da Carrara, e bramando d'esser terral fer- à qual si voglia altro Prencipe soggetta, che à questo, per l'odio immortale, ch'era frà Padovani, e Vicentini. Hora i Venetiani fecero tosto intendere al Carrarele, che lasciasse i Vicentini in pace, poiche erano in protettion loro, e fi reltaffe di travagliare à qualunque modo Cologna, per esfere della giurifdittione loro, altramente se ne sarebbono essi risentiti con l'armi. Rispose à queste cose Francesco, che si maravigliava assai de Venetiani, che non havendo ragion alcuna interra ferma, volessero impor legge à quelli, che legitime Signorie vi haveano, e che per questo nelle lor paludi si stessero, e lasciassero regnare ne'loro stati pacificamente i proprii Signorl, Si sdegnarono forte di quelta risposta i Venetiani, e secero tosto intendere à gl'Oratori loro, Francesco che erano per la strada, che andassero à conchiudere amicitia, e lega con Fran-

Mantova Generale tiani .

celco Gonzaga, creandolo lor generale, e promettendoli perciò ampio ftipen-Signor di dio. Fatta il Gonzaga la lega perche intese, ch'il nemico havea presa Cologna, con un groflo effercito paísò tofto fopra Verona da quella parte, che è volta à Mantova. Il medefimo fecero i Venetinni partendo dal Vicentino. de' Vene- Spaventati i Veronesi perche non vedevano speranza di soccorso s'arresero : per cioche haveano anch' il Carrarefe in odio, perche havesse satto morire col ve-leno Guglielmo dalla Scala, e ponendo i figliuoli prigioni, havesse a tradi-Verona fi mento occupata Verona. Dubitando il Gonzaga di qualche inganno vi en-

dà à Vene- trò con le schiere armate in punto. All'hora Giacomo da Carrara, che si ritiani. Gia- rrovava in guardia della Città fe ne fuggi tosto con alquanti soldati in Hocomo da stia. Ma nel passare il Po, su preso, e mandato in Venetia. Fortificata con Carrara . buone guardie Verona, passarono i Venetiani con tutto l'esfercito sopra Padova, ch'era dall'alte mura, da i cupi fossi, e da una buona guardia, che v'era dentro, difefa; ma ella fù pure in capo di alquanti mefi, perche non le

Francesco poteva venire la vestovaglia, sforzata à rendersi à patti. Francesco da Car-Carrara , rara co'figliuoll, e co'nipoti si restò nella rocca , la quale pure à fame frà pochi e li figlino giorni si diede, e fu Francesco Latto prigione, e mandato in Venetia, dove fu li , fatti col fratello fatto morire. E questo fine sece colui, che per insatlabilità rinunpriiongi . ciò la pace, sperando con la guerra insignorirsi del mondo. Ne qui finirono la & uccfii da calamità d'Italia. Percioche, o che la lentezza del Pontefice fuile che folevai Venetiani no prima congl'interdetti, con le minaccie, e con le arme ancora quietare le in Venetia, discordie degl'altri ò che fusse lo scisma, ch'era all'hora nella Chiesa, era à tale l'audacia d'ogni vile tiranno venuta, che per la morte di Giovan Galeazzo non era cosa per grande che susse, ch'ogn'un di loro non imprendesse. Soleva

Dominda Innocentio effendo Cardinale, riprendere la negligenza, e timidità de gl'altri de i R. ma- Pontefici, e dire, che per loro cagione quel ranto dannolo scisma alla Chiesa ni al Papa . fanta , & à tutto il Christianesimo durava . Ma estendo poi Pontefice , non folamente i vestigii de'fuoi passari in questa parce seguiva, ch'ancor fortemente si risentiva, se alcuno gli havesse fatto di tal cosa motto. Era ancora cosi impetuofo nelle cofe fue, che havendoli una volta faito ! Romani istanza, ch'egli havesse dovutoriporlo in libertà, restituire loro il Campidoglio, Ponte moile , e'l Castello Sant' Angelo , e ch'havesse voluto quel pernitioso scisma estinguere. epacificare Italia, tanto più, che'l Redi Francia fi offeriva di dover farvi

farvi tutte le forze sue, e l'Antipapa Pietro di Luna prestava à questa concordia gl'orecchi, in tanta colera se ne pose egli, che li mandò à Lodovico suo nipote, ch'habitava presso San Spirito, come perche dovessero esfere di questo ardire gravemente castigati. Furono adunque qui molti, mentre che il ben della Republica procurarono, fatti tosto morire, e gettati per le fenestre. Non Papa sugge potendo il popolo questa tanta crudeltà soffrire, chiamò Ladislao Redi Na di Roma. poli, e tolfe l'armi per vendicarfi di Lodovico. All'hora il Papa fuggendo il furore del popolo, se ne andò volando col nipote in Viterbo. Il popolo, che non punte con coftoro isfogarfi, fi volto lopra il resto della corte, e la saccheg- Fattion in giò. E ne furono alcumi salvati in casa de Cardinali Romani, dove suggirono Roma frà Preso poi il Campidoglio, e Pontemolle, andarono à battere, ma in vano, il gli ecclesia Castello, ancor da Giovanni Colonna Conte di Troja, e Gentile Monterano ftici , &i Conte di Carrara eccellenti Capitani di Ladislau con loro fossero, Perche so Romani. pragiunfe Paolo Orfino con Moitrada, e Ceccolino mandati dal Papa, i quali attaccandofi ne i prati di Nerone con Gio: Colonna, e gl'altri Capitani di Ladislao li ruppero. Sentendo percio: Romani gran danno, à quali non fi lasciava nel contado capo di bestiame, & esfendo già l ira smorzata, si rappacificarono col Papa, e lo pregarono, che ritornalle in Roma. Egli, ch'era di piacevol natura , vi ritorno , percioch effendo affai dotto nelle leggi civili , e canoniche , e havendo un'arte , & una foavità grande nel dire fi perfuadeva di potere , e con le ragioni , e con la piacevolezza tirare , dove volea , ogn'huomo . Giunto in Roma creo alquanti Cardinali, fra i qualine furono tre, che fucceffi vamente furono Pontefici dopò lui. E furono Angelo Corraro Venetiano Cardinale di San Marco, che fù Gregorio duodecimo. Pietro Filardo Cardinale de dodici Apostoli, che sa Alessandro V. & Odo Colonna Cardinale di San Gregorio, che fà poi Martino quinto. Hora confermatoli à quello modo il Pontificato, creò Marchele della Marca d'Ancona Lodovico il nipote, e lo fece Principe di Fermo. Ma morì poco appresso in Roma nel secondo anno, e ventiun di del suo Pontificato a'sci di Novembre su sepolto in San Pietro In una capella, ch'era dedicata a'Pontefici, e che cadendo per Antichità, fu poi Lodovico da Nicola V. rifatta, e notatovi l'epitafio d'Innocentio con farvisi mentione, Prencipe de che Nicola V. rifatta l'haveva.

Fermo .

Creò questo Pontefice in una sola ordinatione undici Cardinali. otto preti, tre Diaconl, che furono.

Angelo Corraro Venetiano Patriarca di Coffantinopoli , prete card. di S. [Marco . Francesco Huguccione Bradamente da Vrbino Arcivescovo Bardegalense prete card tit. di SS quattro Coronati.

Gierdano Orfino Romano , Arcivefcovo di Napoli , prete card tit. di S. Martino . Giovanni de Meeliorati da Sulmona, nipote del Papa, Arcivescovo di Milano, prete card tit, di S. Croce in Gierufalem.

F. Tietro Filargo di Candia dell'Ordine de Minori, Arcivescovo di Milano, pre-

te Card. tit. di SS. Apoftoli . Convado Carracciolo Napolitano Vescovo di Malta , prete card. di S. Grisogeno . Antonio Achione Romano Vescovo d'Ascolt, prete card. tit. di San Pietro in Vincola.

Antonio Clavo Romano Vescovo di Todi , prete card tit di S. Praffede . Oddo Colonna Romano , Diacono card tit, di S. Georgio al Velo d'Oro , che fu pot creato Papa Martino V.dal Concilio di Coffanza.

Pietro Stefanesco de gl' Annibali Romano , Diacono card, di S. Angelo . Giovanni Egidio Leodienfe , Todefco , Diacono card. di SS. Cofma , e Damiano . Il Card Antonio Cajetano Romano fu da quefte Papa fatto Velc. card. Prenefino .

Tradimen brino .

In questo mezo ritrovandosi l'Italia senza vero Pontefice, e senza buono Imto di Ca- peratore, ogni cattivello prendeva ardire di far ciò, che piacciuto li fosse. Onde Cabrino Fundola, di cul folea molto, & in pace, & in guerre fervirsi Carlo Cavalcabue, entrato in (peranza di farfi Tiranno, perche vedeva non meno à lui, che à Carlo obbedire tutti, tagliò il povero Carlo à pezzi insieme co fra-telli, e co parenti, che ritorna vano di Lodi, in un luogo Machasturma detto. e ro miglia lontano da Cremona. E subito, prima che nella Città ne andasse novella, occupò con alquanti de'fuoi foldati Cremona, fattofi à un tratto Signor della rocca, e delle porte. Et venutone poi sù la piazza armato, fece morire, o cacciò via tutti quei, che vidde, ch'egli si opponevano. Ne lasciò, che non usasse, per fermarsi la tirannide. Sisforzò ancora Gucegaldo governator di Genova acquistare in nome del Re di Francia Milano. Ma Facino Cane eccellente Capitano confervò a Giovanni Maria Visconte quello stato. Ottone terzo fignore di Parma abboccandofi con Nicolò da Este per conchiuder la pace

Rè rugia.

presso un castello chiamato Rovere, vi sù tagliato à pezzi. E su Sforza di Co-Ladifiao tignola, che l'ammazzò per ordine di Nicolò. Il qual hebbe tofto Parma, che di perche odiava Ottone, gl'aperse tosto le porte. Ladislao ha vuto Roma, & occupata Perugia, ch'era all'hora dall'arme di Braccio travagliata, se ne passi in piglia Ro. Tofcana, che fù dall'industria di Malacesta da Pesaro eccellentemente difesa . ma, e Pe. Onde le ne ritornò Ladiflao spaventato nel Regno, con haver quasi ricevuto più danno, che fattone, i Fiorentini, che si viddero liberi da cosi fatto nemico, si voltarono sopra Pisa, e dopo d'haverla assai travagliata, e battuta la presero, havendo per Capitani Tartaglia, e Storza nel 1406.

## GREGORIO XII PONT. CCVII.

Creato del 1406. 2'30. di Novembre.

Benedetto xiii. Antipapa , richiefto che rinonciasfe , e fua rifpofta.



A ENTRE ch'andava M lo (cifina in lungo con tanta rovina del Christianefimo, con un Pontefice in Roma, in Avignone un'altro, tre Prencipi Francefi, che furono il Duca di Biturigl quel di Borgogna, e quel d'Orliens, i quali per la indisposition del Regovernavano la Francia, havendo della calamità della Chiesa compaffione, fe n'andaro-

no à ritrovar in Avignone Pietro di Luna che Benedetto Decimoterzo fi chiamava , e lo pregarono , che havesse voluto à questo disordine provedere , ancorche il fusse state di bisogno rinonciare il Papato, come già nella sua elettione col giuramento promesso havea . Eli promettono , che l'altro Pontesice , che si crearebbe in Roma dopo Innocentio , il medesimo farebbe . Perche quelli , che'l bene de Christiani desideravano , speravano , che tolto à questi due, chierano, l'uno dalla Francia, l'altro dalla Italia favoriti, la poteflà delle chiavi, fi fusse dovuto creare un'altro indubitato, e certo Pontefice . A quelle cole Benedetto rispole, ch'egli havrebbe gravemente offelo il Signore Dio, se havesse abbandonata la Chiesa, che per un consentimento de' buoni gl'era publicamente stata raccomandata, e che non voleva porre in dubbio quello, che per coli legitima strada havuto haveva. Quanto al tor lo scisma, e porne in concordia la Chiefa, à lui molto piaceva, pur che fusse eletto un luogo ficuro, nel quale ogn'uno liberamente, e non forzato havesse potuto parlare, & oprare. Che elso prometteva, el'affermava col giuramento, che fe altramente non si suse potuto lo scisma torre, ne havrebbe egl'il Papato deposto . pure ch'havelse ancora l'altro fatto il fomigliante . Quei Prencipi, che si avviddero della volontà di Benedetto incominciarono à discorrere, che via havrebbono potuto tenere, per recarlo à quello, ch'essi volevano. Benedetto, che dubenoatte bijd della forza, si fece forte in palazzo, dove slette come assediato, alquanti mesi. Finalmente imbarcatosi nel Rodano sopra cerre galere, che à quelto ef. Antipapa figge fetto haveva fatte porre in punto se ne suggi in Catalogna, ch'era la sua patria. Catalogna. Scrivono alcuni, che questi Prencipi ad istanza de' Cardinali Francesi, à quali non molto era Benedetto in gratia, per non esser della lor natione, la impresa già detta prendessero. Percioche trattando dopo Clemente di eleggere un Cardinale Francese, per la discordia, ch'era srà loro, si condustero finalmente à creare Benedetto, il qual come desideroso del bene del Christianesimo, spese volte à questi Cardinali ricordo, che santamente vivessero, e si astenessero dalle Simonie, altramente gl'havrebbe con ogni severità debita cassigati. On de non potendo foffrire i collumi di lui, vogliono, che esti ne concitasfero que Duchi à rimediare, che si eleggesse altro Pontesice. Hora quelli Cardinali, ch'erano dopo la morte d'Innocentio in Roma, sapendo quanto stati fossero negligenti tre Pontefici passati in rimediare allo scisma, & in quanto pericolo si ritrovaffe la Chiefa per tutto, e nella Francia specialmente entrati nel conclave presso San Pietro, giurarono tutti un per uno solennissimamente di dover cia scuno, se à lui toccava, rinonciar tosto il Ponteficato, se l'Antipapa però il medesimo facesse. E fecero anco questo per sodisfar à Francesi, che havendos int rodotta questa consuetudine di crearsi l'Antipapa, pareva lor non potersene fenza vergogna restare, se non sacevano gl'haliani il somigliante, e per feguire anco il parer di Benedetto, il qual dicevano, non poterfi per altravia à questo scandalo della Chiesa rimediare. Ma che rinonciando amenduese ne farebbe da tutto il collegio intiero de Cardinali eletto uno, che suffe certo, bono obbedito Fù adunque creato in Roma fultimo di Ottobre del 1 oc. Il Papa, & Angelo Corraro Venetiano Cardinalie di San Marco, il quale fù chiamato l'Antipapa Gregorio XII.e subito in scritto per mezzo di notajo, e di testimonio ratifi- deposti da co , e promife di havere rato , e di dover offervare quanto prima promeffo i Cardinalia havea, e di sua mano vi si sottoscrisse. Trattandosi poi del luogo, dove fosse in Pisa. potuto venire l'uno, e l'altro sicuro, perche non si accordavano facilmente, i Cardinali si risolvetero di abbandonarli come rompitori di sede, e così quelli di Avignone, come quelli di Roma se ne vennero in Pifa, e qui di un commun voler privarono Gregorio, e Benedetto, affentendo à questa fentenza tutte le nationi fuori, che la Spagna citeriore, & il Redi Scotia, e'l Conte d'Armignacca, che savorirono Benedetto, Risolvendosi poi i Cardinali di creare Roma in un Pontefice, che reggeffe santamente la Chiefa di Dio, elessero Alessandro poter V. Ma mentre che non v'era Gregorio si trattava della creatione di Alessan-Ladislao dro , Roma era tutta in arme . Percioche havendo il Re Ladislao presa Ostia , Rè di Natravagliava in modo da ogni parte i Romani, che si contentarono di haver la poli. pace, e lo ricevettero con ogni honore, come lor Signore, nella Città. Et egli mutò i magistrati, vi fortificò la muraglia, e le porte à sua volontà. Venendo poi Paolo Orfino Capitano della Chiefa, fi combatte fieramente prefio Śan

San Giacomo in Settimiano con perdita di molti dall' una , e dall'altra parte . Perche il Reneteneva le genti fue in Transtevere per elser più vicino al fiume, per il qual gli venia del continuo da fuoi legni, ch' erano in Oftia, foccorfo. Ma celliche vedeva le fattioni in Roma ogni di crescere, rittrandosi più tosto, che fuggendo, in Napoli firitornò, Anzi vedeva in Roma la fectione fua debilicata, per elsere stati rotti da Paolo Orlino prima, ch'elso vi entralse, Ginvanni Colonna, Battifa Savelli, Giacobo Orfino, e Nicolò Colonna eccellenti capitani dentro la porta di San Lorenzo, e fattine molti prigioni de i quali n'erano due flati fatti morire, I uno Galeotto Normanno, l'altro Ricardo di Sanguine, nobili, & valoros amendue. Gli altri furono poi lasciati liberi con questa conditione, che non militalsero più fotto la bandiera di Ladislao. In queste tante rivolte crebbe in modo in Roma la careftia del pane, che si vendeva il rubio del grano dicidotto fiorini. Non era maraviglia poi ch' era la coltura de' terreni abbandonata, essendo stato tolto, e rubbato via il Bestiame, e i contadini parte morti, parte andati prigioni via, come nelle guerre suole ordinariamente av-

Credil Pontefice Gregorio XII quattro Cardinali, cioè tre preti, e un Diacono, li quali però non furono temuti per Cardinali , per effer flati fatti da lui contra il giuramento fatto di non crear Cardinali, fin che non furono confermati dal Concilio di Coftanza, efureno.

Frà Giovanni di Dominico, perfona ignobile della plebe Florentina, dell' Ordime de i Predicatori dell'offervanza, grande bippocrita, Arcivefcovo di Raguf. pre-

re eard. tit. di S. Sifto.

Antonio Corraro Venetiano. mipote del Papa, Vescovo di Bologna, e Patriarca di Coftantinopoli, dell'Ordine det Celeftini di S. Giorgio d'Alega in Venetia pretecard. tit. di S. Crifogone.

Gabriello Condulmerto Venetiano , nipote del Papa dell' Ordine Celeftino detto

di sopra, Vescovo di Siena, prete card. di S. Clemente Giacomino... da Udine, diacono card. di S. Maria Nuova.

Gregorio XII, effendo flato depofto del Papato dal Concilio di Tila , ove fi etano ridotti tutti i Cardinali, da i quattro da lui creati in fuora non volle abbedire al Concilio afferendo d'effer vero Papa , e per far più gagliarda la fua parte , creò altri nove Cardinali, otto preti, & un Diacono, quali non jurono però tenuti Cardinali, fin che il Concilio di Cofianza per il bene della pace frat Chriftiani, bavendo Gregorio deposto il Papato, non li ricevette nel numero de i Cardinali, e furono questi.

Lodovico Pitto. Arcivescovo di Taramo , prete card tit. di Santa Maria in

Traffevere.

Angelo Cino, Vescovo di Recanati, prete card. tit. di S. Stefano in Celio monte . Angelo Barbarico Venetiano, Vefcovo di Verona, pretecard. tit di SS. Pietro, Marcellino. Bandello de i Bandelli da Lucca, Vefcovo di Arimint, prete card, tit. di Santa

Filippo ... Inglese, Vescovo Linconiense prete card tit. di SS. Nerco, & Achilleo. Matteo .... Todefco Vefcovo V vormiacenfe , prete card tit. di S Ciriaco .

Luca Fiorentino, Generale de i Frati Humiliati i Vescovo di Fiesole prete card. tit. di S. Lorenzoin Lucina.

Vincenzo d' Aragona Spagnuolo prete card tit di S Anaftafia . Pietro Moro Venetiano , diacono card. di 5 Maria in Dominica .

De i quali cardinali creatida Gregorio XII. quelli furono accettati per cardinali dal Concilio Coftantienfe, che all'bora fi trovavano vivi, perche n'erano morti alquanti , prima che fi finife il Concilio .

ALES-

#### ALESSANDROV PONT CCVIII.

Creato del 1409. a' 26. di Giugno.





LESSANDRO V. Dato in Candia, e chiamato prima Pietro Filardo, prima frate de' Minori, e poi Arcivescovo di Milano , finalmente essendo persona di molta fantità , e dottrina , fu per un consentimento di tutti Cardinali nel Concilio di Pifa eletto Pomefice. All'- Pomefici hora Gregorio quafi fuggen- privi stea. do ne andò alla volta di Ro- rono Carmagna, facendo mentione dinali.

del Concilio generale, e si fermò in Arimino, dove sù splendidamente da Carlo Malatesta raccolto. Benedetto, anch' egli dopo di haver fatto in Perpignano un Concilio, si ritirò per sua maggior sicurtà nel Castello di Paniscola, ch' era un luogo fortissimo, e dove egli un buon tempo stette. E benche amendue fossero stati nel Concilio di Pila privi, nondimeno erearono Cardinali come veri Pontefici, e massimamente Gregorio, che mentre fu in Lucca, col confentimento de Cardinaii, che non l'havevan ancora abbandonato, fece Cardinale Gabriele Condelmero, che fù poi Pontefice, e chiamato Eugenio IV. Ma ritorpando ad Alessandro, che fù in tutta la fua vita eccellente, dico, ch'egli antrò giovanetto frate di San Franceico, e studiando in Parigi diventò cofi dotto nella Theologia, e nelle arti liberali, che in breve publicamente lesse, e dotta, & acutamente scrisse sopra i libri delle Sentenze. Fù tenuto ancor grande Oratore, e gran predicatore, Onde fù già chiamato da Gio. Galeazzo Viscorite, e fù il primo configliero. Fù pol a prieghi di questo Duca fatto Vescovo di Vicenza, pol di Novara, e finalmente Arcivelcovo di Milano. Da Innocentiofù poi fatto Cardinale, & in Pifa finalmente Pontefice, e chiamato meritamente Alessandro, perche la sua libertà, e grandezza d'animo con qua-lunque eccellente Prencipe comparare si poteva Fù cosi cottese co poveri, e con quelli , ch'erano degni della fua cortefia , ch'in breve non fi lafciò , che più Detto nodare. Onde foleva, cianciando, alie volte dire, ch'egli era flato riceo Vesco tabile d'e vo, povero Cardinale, e mendico Pontefice. Ne in lui fi vidde quella tanta a- Alchadro vidità di havere, che econ la facoltà, e con la età crescer suole. Perche ne' V. buoni non può cadere questo vitio, anzi quanto più invecchiano, più conoscono havere men di bifogno per quelta vita, e così tranquillano le cupidità dell' animo,e frenano l'auttorità, e cacciano via l'altre affertioni cattivelle dal cuore. Fù di così grand'animo Alessandro, che nel Concilio di Pisa privò del regno di Napoli Ladislao Rèall'hora così postente, ch'havea nell'assenza de Pôtefici tra privo dal vagliato tanto lo stato della Chiesa, & occupatone molti luoghi à forza, e di Papa del chiard competere quel regno per le ragioni, che v'havea, à Lodovico Duca di Regno di Angioja . Hora licentiato il Concilio in Pifa, fe ne passò Alessandro à Boirgna , Napoli . dov'era in governo Baldassare Cossa Cardinale di Sant' Eustachio , il quale si

il Papa, il Regno di N ap oli effere Lodovico

dinale.

confermato in quella legatione, per effersi portato bene in tempo, che'l Concilio in Pifa ficelebrava, e per effer tale, che poteva ogn'hora, che fuffe occorsoil bisogno, opporsi à i tiranni, ch'havessero voluto le cose di Santa Chiesa occupare. Perche in costui si vedea più fierezza, & audacia, che à persona di quella professione si richiedeva Et era la vita sua quasi militare, militari i coflumi, onde molte cofe ancora, che non è bene à dirlo, si persuadeva, che la di Angioja stessero bene. Mà esfendosi Alessandro gravemente infermato, e conoscendo Baltaffare poi non effere molto dalla morte lontano, chiamò à se i Cardinali, eli confor-Cofia Car- to alia concordia, & al bene della Chiefa fanta. E teffifico per quella morte, ch' esso diceva vedersi sù gl'occhi, e per la conscienza della vita passata, che non lo lasciava temere, come esso giudicava, e credeva, che quanto era statto fatto mel Concilio Pisano, tutto era stato bene, e santamente fatto. Et havendo decto questo con le lagrime di tutti sù gi'occhi, segul con debole voce quella parola del Salvatore ( Pacem meam do vobis, pacem meam reliquo vobis, ) e subito morì nell'ottavo mele del suo Papato, e su sepolto in Bologna nella Chiesa de i frati Minori. Fù queilo anno fame, e peste.

Non cred quefto ontefice card ma mute bene il titolo d'alcuni già creati, che per cagione dello Scifma , erano molti titoli , ch' baveano due.

# GIOVANNI XXII DETTO XIII.

PONTEFICE CCIX. Creato del 1410. a' 19. di Maggio.



NIXXIINa. Na. 10∨ANNI XXII.Na.

J politano, e chiamato prima Baldaffare Coffa Fù per una voce di tutti unitamente in Bologna eletto Pon tefice. Scrivono alcuni, che quella elettione fuste violenta, perch' effendo Baldaffare Legato, e nella Città e nel contado tenea foldati , per confeguire a forza il Papato. fe per aitra via non poteva ottenerlo. Comunque fi fia.

Detto di Giovanni fir creato Pontefice , alfa qual dignità aspirò fempre. Percioche havendo nella voita Roma.

axii, quan- fua gioventù fiudiato alquanti anni legge in Bologna, & effendoli dottorato do andò parti per Roma Effendo domandato da gl'amici, dove andava, al Papato rifla prima pole. Hora venutone in Roma, fu fatto cameriero fecreto di Bonifacio IX. E fatto poi Cardinale di S. Eustachio, si mandato Legato in Bologna, la qual in breve con l'armi recò con una parte della Romagna in poter della Chiefa , cacciando alcuni tirranni via, altri facendone morire. Et havendo in capo di nove anni con tanta pace farta Bologna maggiore, e se stesso di molti danari ricco, ci subornò dopo la morte d'Alessandro i Cardinali, & i poveri specialmen-Sigismon- te, che Gregorio creati havea per ottenerne il Papato. Egli mandò subito i suoi Legati à gl'elettori dell'Imp. pregandoli, ch'havessero voluto eleggere Imp. Sigismondo da Lucimburgo Red Ungaria, e di Boemia, per essere (com'elso diceva ) cavallere strenuo, e presto ad ogni difficile impresa. Et à quello modo sa andava egli la gratla di Sigilmondo vecellando. Essendo questo à suo voto riuscito, perche nel Concilio di Pisa era flato determinato, ch'indi à certo tempo

do Imp,

un' altro Concilio si celebrasse, perche non si trasserisse altrove, disse voler celebrarlo in Roma. E per afficurarvi le strade, si storzò di placar Italia, e la Lombardia specialmente, dov'ogni di più la guerra cresceva. E n'era gran caufa Facino Cane, il quale non potendo ritenere i (uoi foldati mercenarii fenza guerra, i quali foleva pafecre di rapine, andava femiannod offcordie per tutto. Hora perche Filippo Maria Vicconte non poteva per la fua poca età tener Pavia à freno, prefero i Paveti l'armi. I Ghibeilini, ch'havevano la famiglia Beccarla per capo, chiamarono Facino coi fuo effercito nella Città, promettendoli le di Lomfacoltà de Gueifi. Mà egli diede à facco le cofe de gi'amici, e de'nemici. E do bardia. lendofi i Ghibellini, che non fusse lor servata la sede, rispose egli, che i Ghibellini non si offendevano, mà che le robbe, per estere Guelse, i'haveva a'soldati concesse in preda. Et à questo modo si burlò della pazzia di ambe le parti della fartione. Lasciato poi alle porte, e nella rocca una buona guardia, e presa la tutela di Filippo Maria, mentre di maggior età susse, passò sopra Pandolfo Malatelta, e con continue correrie travagliò Brescia, e Bergamo. Il medefimo fece a Cremona, che Gabrino Fundolo si possedeva In questo mezzo il Red Ungaria voiendo andar in Roma, com effodiceva, a prender la Corona deji Imp, affaltò i Venetiani con dodici mila cavalli, & otto milla fanti, e preso nei primo impeto il Friuli, passò à combatter Trivigi I Venetiani oppo Sigismon. fero a questo nemico Cario Malatesta, perche l'intertenesse in questo corso di do Rè d vittoria più toffo, che perche vi veniffe alle mani. Mancò ben poco, che quell' Ungaria anno ancora non perdeffero i Venetiani Verona per tradimento d'alcuni catti- eletto imveili, che haveano più l'occhio alla rapina, che alla libertà Onde furono que per muove sti castigati, e si quietò tosto ogni tumuito. Essendo poi morto il medesimo an guerra a' no Facino Cane, alcuni congiurati ammazzarono Giovan Maria duca di Mila. Venetiani, no , e toifero nella Città i figiluoli, e nipoti di Bernabò. All'hora Filippo Maria a perfuafione de gi'amici fi tolfe per moglie Beatrice già moglie di Facino , ch'era ricchiffima, e con la fua autorità commandava a bacchetta a tutti quei Capitani, e foidati, che haveano militato con fuo marito, fu quefta cofa ca. Cane. gione . ch'egii havelse tofto a fuo commando tutte le terre , che folevano a Facino obbedire, e fotto le fue bandiere il Carmignola, efSicco Montagnana Capitani eccelienti già di Facino . De quali Filippo Maria fervendofi cacciò di Milano Aftorgio figlinolo di Bernabò, il quale fu poi nella prefa di Monza morto. Oueste cose passavano sul Milanese, quando Giovan Francesco Gonzaga, figliuolo di Franccico già morto, con conveniente numero di cavalli, e di fanti andò per ordine di Giovanni Pontefice, fotto il quale militava, a guardare Bo- Maria V ilogna, Perche Maiatella di Arimino Capitano di Ladislao secretamente la guer. sconte Du reggiava. Hora'i Gonzaga con l'ajuto di Bolognesi sece alcune battaglie col ne- ca di Mimico, e restandone superiore, difensò egregiamente la Città . L' invernata lano. feguente elsendo Giovanni Pontefice travagliato da Ladislao parti di Roma, & andò prima in Fiorenza, poi in Bologna, e poco appresso a Mantova, dovefù da Giovan Francesco con ogni spiendidezza possibile ricevuto. E partendo poi di Mantova menò seco una parte delle genti in Lodi, dove sapea, che doveva di Mantova meno reco una parte delle della di questo Prencipe si confidava , Papa . « Imper. ia della cui fede havea nella guerra di Bologna chiara prova veduta , perche non era restato il Maiatesta di levarlo, e con promesse, e con doni al Papa , perche il Re Ladisiao servisse . Hora parendo ai Papa, & al Red Ungaria di elser poco ficuri in Lodi, deliberando d'andar in Mantova, & a quello effetto mandarono il Gonzaga avanti à fare l'apparecchio per loro, e per le tante genti, che conducevano. li Gonzaga andò, e fatto l'effetto, andò ad incon-

trarli in C remona. Indi di compagnia se n'andarono in Mantova, & usci loro.

te si havea, che già vedevano, non poterfi altramente tanti incendii d'Italia e-

Papa cita-

stinguere. Della spesa di questa guerra riservarono ragionarne in Bologna, do ve doveano andare. Ma una più urgente cura li tolle da questi disegni. Percioche fù per ordine di tutte le nationi del Christianesimo citato a dover comparire, e torre lo scisma via. Egli mandò tosto due Cardinali in Germania to il Chri- perche co'Prencipi della Francia, e della Germania un luogo atto per il Conftianefimo cilio eleggessero. Fù eletta come più atta, la Città di Costanza Dove al ter-Cócilio di minato tempo tutti andarono, e con gl'altri ancora Giovanni, benche alcuni glielo diffuadessero, dubitando, ch'andandovi Pontefice, non ne ritornasse Coftanza privato, come gl'avvenne à punto. V'andò Giovanni con alquante persone in ogni maniera di dotttina eccellenti, e tenne i Germani con le dispute gran tempo dubbii, & ambigui di quello, che dovessero sare, e determinare. Ma sopravenendo poi Sigifmondo, e data à tutti la libera facoltà di dire, e d'accufare . furno à Giovanni opposti molti gravissimi delitti : Di ch'egli temendo traveilito se n'usci di Costanza, e suggi in Scasula Città di Federico Duca d'Au.

ftria, dove ancora molti Cardinali da lui creati immantinente se ne suggirono . Pana Gion Ma essendo poi Giovanni dall'autorità del Concilio rivocato, se ne suggi in

vanni fug. Friborgo per andarne se egli potea, à salvars col Duca di Borgogna, Ma eg li getravelti. De per ordinedel Concilio prelo, e posto in prigione nell'Isola di S Marco prefio dal Con fo Coftanza. Fù nel 4 anno, e 10. mele del fuo Papato. Il Concilio cominciò à cercar la causa di questa suga, e surono eletti alcuni giudici dottissimi, e gra-Papa pre- vistimi, qualidovesfero discutere, e riferire poi al Concilio, i falli, ch'erano fo e posto stati à Giovanni opposti . Da quaranta capi , e più si provarono esfer veri . Ve prigione, n'erano alcuni così vecchi, che si farebbono potuti falvare, alcuni altri ve ne furono, che non condannandoli havrebbono potnto generare fcandalo nella Papa Gio- Chiefa. Concorrendo dunque tutti nella medelima fentenza, fit Giovanni giuvanni de- ridicamente del Papato deposto, & egli stesso la sentenza approvò. Fatto que-

posto dal flo, fù egli mandato in potere di Lodovico Bavaro, che favoriva Gregorio De-Paparo. cimolecondo; perche in buona guardia lo tenelle, mentre altro le ne determi-Decreto naffe. Fù tenuto Gio. tre anni prigione in Haldeberga fortiffimo castello senza del Conci- fervitore suo alcuno Italiano, Le guardie erano tutte Tedeschi, e perche ne lio di Co- egli (apea la lingua loro, ne quelli intendeano l'Italiana à cenni folamente l'un fianza, con l'altro parlavano. Dicono, che quelli foli, che prima tenevano la fua parte che si fot privarono Glovanni del Pontificato. Percioche non erano ancora venuti quelli, toponeva toponeva il Papa al to fusicio, che esti fatto haveano, fecero un decreto, per il quale affermava-concilio Concilio no, ch'il Concilio generale legitimamente congregato hà immediate da Christo Carlo Ma la potellà. E conceffo questo fondamento, anch'il Pontence al Concilio fottoponevano, Gregorio, ch'era risoluto di non andarvi, à persuasion dell'Imper. da Papa Sigilmon do vi mando in suo nome Carlo Malatesta persona degna certo, il qual Gregorio veggendo tutti in quella fentenza, che Gregorio anch'egli deponesse il Papato,

latesta

al Conci- montato publicamente sù la fedia, che per Gregorio apparecchiata stava, a punto come se egli vi fusse stato presente, letta, ch'hebbe la potestà ch'egl'havea di rino-Gregorio tiare da parte, & in nome di Gregorio rinontiò, e del Ponteficato lo depole. Per Papa depo questa libera, e pronta rinontia su all'ora proprio da tutto il Concilio creato Grefto, e crea- gorio Legato della Marca. Dove andò, e poco appresso in Ricanati morì di to Legato puro affanno, come vogliono, perche havelse il Malatelta così subito fatta queldella Mar- la ripontia. Perche se indugiato più tempo si fusse, qualche speranza havuta havrebbe di ritenersi quel sacro manto. Mori dunque innanzi la creatione di

lio

Mar-

Martino, e fu nella Chiefa di Recanati fepolto. Hora tolti via due Pontefici ve ne restava un'altro Pietro di Luna, ch'era Benedetto XIII. nel quale restava maggior difficoltà, che ne gl'altri, di rinontiare il Papato. Onde perche ancor Sigifmencontra fua voglia vi venifie, l'Imper. Sigifmondo con gl'Oratori del Concilio do Imper. andò in persona al Rè di Francia, & al Rè d'Inghilterra, consortandoli à do procura ver operarfi per la falute del nome Christiano, che come i due rinontiato ha- che si levi veano cofi ancora Benedetto rinontiafle . Havuto da questi Prencipi buona rif- lo feifma . posta, se ne andò Sigismondo in Narbona, dove si abboccò con Fernando Re di Aragona, i cui popoli la gran parte à Benedetto obbedivano. E frà l'altre cofe quella risolutione si prese, che con ragioni si vedesse di persuadere à Benedetto di fare quello, che Giovanni, e Gregorio fatto haveano. Che se esso ricusasse Ordinatio e vi stelle pertinace sforzasse il Re li suoi popoli à lasciare Benedetto, e seguir ne di Bene quello, che il Goncilio di Costanza determinasse, Benedetto, che si vedea in detto Anti quel luogo fortifimo, non fi lasció dalle persuafioni di costoro piegare, ne vin papa. cere, dicendo fempre, ch'esso era Vicario di Christo, e che Costanza non era luogo convenevole alla libertà ecclefiastica, poiche Giovanni ancora da quelli, che erano fuoi parteggiani, e feguito l'haveano, era stato condennato, e del Pontificato deposto. All'hora veggendo I Prencipi della Spagna la pertinacia di Bene- Ordine tederto, leguirono anch'essi l'opinione del Concilio. Li quale maneggiato da cin nuto nel que nationi ch'erano Italia , Francia, Germania , Spagna , & Inghilterra. Tut- Concilio to quello, che queste cinque nationi facevano, all'hora era rato, e da un trom- di Costanbetta, o da un notajo publico si publicava, quando era poi dal consentimento di 22. rutti confermato. E con questa auttorità, e per questa via, essendo stato buo. Benedetto na pezza la cola di Benedetto discussa, su egli dal Papato deposto, e privo, non te- Antipapa nendofi conto delle nationi abienti, che l'obbedivano, e gli Scoti maffimamen, deposto te, e'l Conte d'Armignacca. In questo stesso Concilio sù condannata l'heresia de dal Consi-Boemi, e vi furono brucciati publicamente Giovanni Vis, e Gieronimo da lio. Praga fuo discepolo, ch'erano in queste heresie I principall, e frà l'altre loro paz. Vis heretizie dicevano, che I chierici ad imitatione di Christo doveano esser poveri , per che da tanta copia, e superfluità di cole nasce lo scandalo de popoli. Hora ras- co abbrucfettare à questo modo molte cose incominciarono à ragionare della cofrattione ciato in de costumi de Chierici. Ma perche parve, che non si potesse fare nella sedia vacante , si vossero al negotio principal dell'elettione del nuovo Pontefice , che cosi havrebbono i decreti del Concilio maggior forza havuta. Non ragionandoli dunque d'altro, che di questo, perche senza scrupolo alcuno l'elettione riuscisse, elessero d'ogni natione sei persone approvate, le quaii entrassero co'Cardinali nel conclave. Entrarono dunque a gl'otto di Novembre del mile quattrocento, e diciafette trentadue Cardinali infieme co già detti, & effendo ftata quattro anni la Chiela fenza Pastore, contra l'opinione, e speranza d'ogn'uno, a gli undeci dell'isfesso mese, ch'era la sesta di S. Martino su la terza hora del giorno fù creato Pontefice il Cardinale di San Gregorio, chiamato prima Oddo Co lonna con tanto piacere, e festa di tutti, che non era chi potesse per l'aliegrez za parlare. L'Imperatore Sigilmondo vinto dal foverchio placere fenza tener per creare conto alcuno della fua dignità, fe n'entrotosto nel conclave, e ringratiati tute il pene ti, ch'havessero in tanto bisogno della Chiesa santa fatta così buona eliettione, figittò à piedi del nuovo Pontefice, e con ogni veneratione glieli baciò. Il Papa l'abbracciò, e mostrando d'haverlo in luogo di fratello, lo ringratiò, perche esso susse stato con la sua industria, e diligenza cagione, che la Chiesa fi foffe pure finalmente tranquillata, e fedata. Volle efser chiamaro Martino, Roma fi perche fu eletto nel di di quefto fanto. Mentre che in Coffanza paffavano que leva in lifle cole, essendo morto Ladislao, che abdava sopra Fiorenza, Roma si levò bertà, ad arme, e gridò libertà. E fà Pietro Matthei sforzato dal popolo à prender il

Ordine . che fi tenne nei Corilio Coftanza

da Giovanni Pontefice, veniva con un Senatore Cittadino di Bologna. Quefii entrati in Roma fecero morire Paolo Palonio, e Giovanni Cincio Citadini feditiofi. Il feguente anno Braccio Montone venne con un efercito in Roma . & havuta la Città, battagliò il Castello Sant'Angelo, ch'era valorosamente difeso dalle genti della Regina Giovanna. Perche costei era à Ladislao il fratello ii. Regina successa nel regno. Sopragiungendo poi Sforza Capitano della Regina, non di Napoli folamente cacciò Braccio dall'afsedio del castello, ma della Città ancora, combattendovi del continuo, e i Romani neutrali mostrandosi. In queste zuffe mo-Battaglia in Roma ri Giovanni Colonna, e l'uccife un foldato, che haveva già militato con Paofrà l'efer- lo Orfino, il qual Paolo era stato morto sù quel di Fuligno da Lodovico Colonciro della na, che militava con Braccio. La intentione del foldato fù d'ammazzare Lo-Chiefa, e dovico, per vendicare la morte di Paolo: ma Giovanni, che volle difenfare genti Lodovico, innocentemente morì. Mentre che Roma à quello mode fluttuava della Re- à varie parti inchinando, per la creatione di Martino venne in qualche sperangina Gio. za di quietarfi . yanna.

> Creò Giovanni XXII in tre ordinationi, prima ch'egli rinonciaffe il Papato fedici Cardinali dodeci preti, quattro Diaconi, e quattro de Cardinali vecchi, ch'era. no preti card. li fece Vescovi Cardinali, e da lai creati furono quefit.

> Francesco Lando Venetiano , Patriorca di Coffantinopoli , pretecard tit di Santa Croce in Gierufalem .

> Antonio Pancerino da Porto del Friuli , Patriarca d'Aquileja prete card, ett. di S. Sufanna.

> Alamano Adimaro Fiorentino Arcivefcovo di Pifa, prete card tit di S. Eufebio. Giovannt . Portugbefe, Arcivefcovo di Lisbona , pretecard. tit. di S. Pietro im Vincola .

Pietro d'Aleaco Francese, Vescovo di Cambrai, prete card tit. di S. Crisogono . Giorgio . . . . Vescovo di Trento , prete card senza titolo , perche non venne mai à Roma , e morì prefto .

Tomafo Brancaccio Napolitano , Vescovo Tricaricense , prete card. tit. di SS. Giovanni, e Paolo.

Branda Cafliglione Milanefe, Vescovo di Piacenza, prete card tit. di S. Clemente. Tomafo Inglefe ... . Vefcovo Brunelmenfe prete car. fenza titolo, perch'era affente Roberto Inglese di Sangue Regale , Vescopo Saresbicense prete card tit. di S ... .. Egidio de Campis Franceje , Vescovo di Coftanza , prete card. tit. di S ....

Simon Cramaco Francese , Arcivescovo di Rems , Patriarca d' Aleffandria , prete card tis. di S. Lorenzo in Lucina .

Lucido de Conti Romano, discono, card di S. Maria in Cofmedin.

Francesco Zabarella Padoano, eletto Vescopo di Fiorenza, diacono card. di SS. Cofma , e Damiano .

Guglielmo Filasterio Francese, diacono card, senza Diaconia, e però dopo fatto prete card. tit. di S. Marco.

Giacomo Ifolano, Bolognefe, diacono card. di S. Euftacbio.

I quattro preti card. da lui fatti Vescovi card. furono, Angelo Sumaripa fatto Ve-Scove card Prenefine.

Pietro Spagnuolo, fato Vescovo card. di S. Sabina. Giovanni Orfino , fatto Vefcovo card. Albano .

Lodovico de Barro, fatto Vescovo card. Portuenfe.

### MARTINO III. MARTINO III DETTO. V.

PONTÉFICE CCX. Creato del 1417. a'11. di Novembre .



MARTINO V. Roma. no, e chiamato prima Oddo Colonna, non fù più per se, che per la salute della Chiefa, che cofi travagliata ne andava , creato in quello tempo Pontefice. Eglifi allevò da i primi anni alle lettere, e costumi buoni, e studio poi in Perugia in leggi Canoniche Onde ritornato in Roma, fù per la fua dottrina, e bon-

tà fatto referendario d'Vrbano VI, il quale officio egli amministrò con tanta humanità, egiustitia, che ne sù da Innocentio VII. Creato Cardinale. Ne si mutò per questo di sua natura. Perche diventato più humano, che prima, non negava il fuo favore à persona alcuna, non frintrometteva però molto nelle cofe grande di publiche. Onde effendo ordinariamente nel Concilio di Costanza, molte con- Martino croversie, & altercationi per la diversità delle affettioni , e delle volontà , esso V. fempre fi cenne nel mezzo, havendo fempre l'occhio al ben publico. Per la qual cofa, come caro all'Imp. à Cardinali, e à tutti gl'altri, fù creato Pontefice. Nella qual dignità non fi diede all'otio , ne al fonno , ma intento tutto a'negotii ascoltava approvava, riprovava, persuadeva, dissuadeva, confortava, e spaventava quelli, ch'havevano che fare con la Sedia Apollolica, fecondo che conosceva effere honeste, è dishoneste le dimande de negotianti. Era di maravigliofa facilità , ne à quelli , che cofe honelle chiedevano , le negava . Fù tenuto di gran prudenza nel confutare. Percloche tofto, che fi proponeva una cofa acutifimemente giudicava, e vedeva quel, che fi foffe dovuto fare, ò non fare. Era brevenel dire, e più cauto nelle attioni, talmente che prima fi vedea fatta una cola, che si sapesse, ch'egli l'havesse pensata. Il suo parlare era sem-pre pieno di sentenze, ne era parola, chegli si vedesse uscir così spesso di bocca, quanto la giustitia. Molte volte volgendosi a suoi, & à quelli specialmenes, d'unare la giuntia. Anote rougenou nous de consequence et et ch'averano le overni delle provincie; e delle Città, folea dir lor quelle parole. (Diligite; juliitimm, qui judicatis terram.) Haveva certo fa Chiefa di Dio in que l'empo bifogno d'un così fatto Pontefee, perche prefoi il timo ne in mano della navicella di Pietro, che tanto in quelle feditioni; e feifme fluttuava, la ricondusse nel porto, perche li parea, ch'ancor vi sosse un ca-po dell'hidra, ch'era Benedetto da Luna con alquanti suoi Cardinali, e Prelati, ch'in Paniscola, come in una rocca di scisma, rinchiusi si erano alcuni popoli d'Aragona, ch'ancor stavano dubli a qual parte inchinassero, egli con il parere del Concilio mandò in Aragona suo Legato il Cardinale di Fiorenza, ch'era Alamanno Adimari perfuna dottiffima, & Il cui sepolcro fino ad hoggi vediamo in Santa Maria nova, perche fotto pena delle cenfure ecclesiastiche ammonisse Pietro da Luna, che dovesse il Pontificato deporre. I Cardinali, ch'erano con Pietro, intesa l'ultima volontà del Concilio, e del Papa, se n'andarono à pregar Pietro, ch'havelse finalmente voluto torre ogni scisma della Chiesa che n'era tanti anni stata travagliata, tanto più, che per il

to,

bene della Chiefa, e del Christianesimo, Gregorio, e Giovanni ceduto havevano . Rispose Pietro co' suoi soliticavilli, ch'esso non era più a tempo difarlo, Pietro da ma che sarebbe ben stato d'accordocon Martino s'era vero quel, che della bon-Luna det. tà, e humanità di lui si diceva. E che lasciassero à se il pentirro di questo negoto Bene. tio, ne fi travagliassero altramente esti. Erano questi 4 Cardinali de quali due, detto, per- che la pertinacia di Pietro vedevano, tofiocon Martino fi firinfero. Glialeri tinace nel due, restarono con le pazzie del capo loro, en era uno Cartusienfe, l'altro era softentare chiamata Giuliano Dobla, Segui anche tosta tutta la Spagna l'auttorità di

il Papato. Martino, il medefimofecero poco appresso gli Scuti, e gl'Armignacchi, e fi uni con effetto infieme tutta la Republica Christiana fuor che la peninsula di Panilcola, che ne restò divifa. Hora raffettate à questo modo le cofe della Chiefa con la diligenza di tutti i Prencipi Christiani secolari, & ecclesiassici, dell'Imp. Sigilmondo principalmente, ch'affai vi travaglio, cominciò à ragionarli lopra i licentioli costumi de secolari, e Laici per emendarli. Ma perch'era dura-10 4. anni questo Concilio di Costanza con tanta incommodità, e danno de i Prelati, piacque à Martino con volontà del Concilio di differirlo a un'altro tempo più acto . Perche diceva effer materia, ch'havea bifogno di discussione, e di maturità : perche come dice Gierolemo , ogni provincia hà i fuoi coffumi ,

Giovanni e i suoi sensi, che non si possono così agevolmente difradicare. E perche era lo già Papa scisma nato di poco accidente, & era durato tanto con tanta calamità del Chrifugge di llianesimo,tanto più, ch'intese che Giovanni XXIII. era tuggito dalla prigione, prigione. edubitava, che non fi deffe à qualche altro Concilio principio, promuigò fo-

pra il fare de Concilii questo decreto, che dalla fine del Concilio di Costanza non Legge del se ne porcise sino a cinque anni celebrare altro. E da questo poi a sette anni un'far i Con- altro. E da questo a dieci anni l'altro. E poi ogni dieci anni uno in luoghi atti. eilis gene- perche si crattaffe di cose appartenenti alla Fede, & alla Republica Christiana. tali. E perche andalle quefto decreto avanti, volle Martino, che con bolle s'appro-

vaffe, e autenticaife. Tolfe via, & annullotutti i decreti fatti nello feiima . Prima che esso fosse Pontefice, salvo se tossero pertinenti alla fede, & a'buoni costumi. E perche conoscesse ogn'uno ch'esto havea animo di celebrare il Concilio secondo il decreto elesse, e dichiarò per luogo atto col parere di tutti Pavia, e mandò perciò Brevi per tutto. Etù fatto quello l'Aprile feguente. Defideroso poidi licentiare il Concilio nel 1418. Fece un publico parlamento, dopo il Concilio quale con consentimento ditutti, e di Sigismondo principalmente, Ibaldo Car-

di Coftan - dinale di S. Vito per ordine del Pontefice quelle parole di combiato diffe Do. za compi- mini ite in pace. E così si donò licenza, e facoltà a tutti di andarsi via, dove più loro piaceva. Esfendo il Papa da una parte dall'Imp. e da Tedeschi pregato, che egli fi restasse per qualche tempo in Germania: da un'altra da'Prencipi della Francia, ch'egli in Francia andasse, rispose, e mostro a tutti, ch'esso non poteva farlo, per effer il patrimonio di S. Chiefa in Italia occupato, lacerato, e distrutto da varii tiranni per l'affenza del Pontefici, e Roma capo della religion Christiana, per ritrovarsi senzail suo Pastore, efferne venuta al verde per cagion delle sedicioni civili, delle guerre, della fame, della peste, del fuoco, e le Chiefe de'Santi efferne andato tutte in rovina. Il perche diceva effere necelsario, ch'egli v'andasse, e per questo fossero contenti di quello che la ragione, e

la necessità chiedevano, e lo lalciassero nel solio di S. Pietro sedere, posche con Papa in tanta unione di animi l'havevano eletto Pontefice. E che per esfer la Chiesa Milano, Romana capo, e madre di tutte l'altre Chiefe, in quella doveva il Portefice flare, e non andar il nochiero da poppa à prora con tanto d'anno, e pericolo de naviganti in questa navicella di Pietro. Partendo egli finalmente di Costanza fece la strada di Savoja, ese ne venne in Milano, dove su dal Daca Filippo" e da quel popolo con ogni manlera di honor possibile ricevuto, e raccolto. Si

ritro-

ritrovava all'hora il Duca Filippo in arme tutto intento à dover ricuperare lo flato paterno, perche i tiranni, che lo possedevano, havendo gustara una volta la dolcezza nella tirannide, malagevolmente lo lasciavano. Il Carmignuola, ch'era suo primo capitano, travagliava assai Pandolfo Malatesta, & havendo preso a tradimento Bergamo, paíso sopra Brescia, l'havrebbe in breve privo di tutta quella, Signe da, fe non lo havefse con danari, e con una buona cavalleria la Signoria di Venetia foccorfo, e Martino Pontefire medelimamente, Il qual con la fua auttorità pacificò Pandolfo col Visconte. La qual pace fu poi in Mantova, andandovi il Papa, conchiusa per mezo di Giovan Francesco Gonzaga con quelle conditioni, che Pandolfo pagando il tributo ogni anno possedelse Brescia, mentre viveva senza potere altrimente testarne, e poi susse del Visconte. Ma l'anno seguente il Malatesta quetta pace guastò, mentre si sforza, e con danari, e con genti di ritenere in Cremona Cabrino Fundolo, che era del continuo travagliato da Filippo Maria, che ridomandava quella Cit tà come paterna, ancorche tanti anni il tiranno posseduta l'havesse. Si diceva testa. nondimeno, che Pandolfo competara l'haveffe da Cabrino, e che in cambio, e per prezzo li dava la riviera di Salò su'l lago di Garda. Il Gonzaga fi sforzò di far restare da questa guerra Pandolfo, ch'era suo parente con dirli, quanto eglifacesse male à mançare di fua fede, a difensar un tiranno, a prender l'armi contra colui . che l'haveva fatto fignor di Brescia. E che non doveva sar poco conto dell'auttorirà del Pontefice per non dire della fua ch'era stato l'arbitro di quella pace. E che se ilimava poco l'auttorità de gl'huomini almeno temesse Dio. à cui haveva giurato, e promesso nelle capitulationi della pace. Hora partito il Papa di Mantova in capo del quarto mefe passò per Ferrara, indi facendo la strada per la Romagna andò in Fiorenza, fuggendo à studio Bologna, la qual intefo, che Baldaffare Coffa era flato sforzato à rinontiar il Papato . cacciati via gl'officiali della Chiefa, s'era riposta in libertà. Il Carmignuola paísò furibondo per ordine del Visconte fopra Pandolfo, e presa in breve gran parte del Bresciano accampò à Montechiaro, per dover azzuffarsi con Lodovico Migliorato nipote di Innocentio VII che si diceva venirne con una gran eavalleria in foccorfo del Malateffa, percioche effendo parenti diceva Lodovi co non poter mancarli. Fù adunque fatta la battaglia nella qual fù Lodovico laidamente vinto Il Carmignuola non paísò molto, ch'hebbe Brefcia, & il VItconte hebbe in breve Cremona, e prelo Cabrino Fundolo Castiglione Il fece mozzare il capo. Mosso Nicolò da Este da questi tanti successi del Visconte per fare da fe flesio quello, a che dubitava di dover venir à forza, andò in Milano, e refe Patma à Filippo, ch'egli per la motte di Otone III occupata haveva, ma si ritenne à prieghi del Pontesice, che vi si trapose, Reggio in nome di Feudo. Venetioni, Andò anche in Milano Glovan Francesco Gonzaga à rallegrarsi con Filippo e siorentidelle sue vittorie. Ma accorto non esserne assai ben visto, e quel Duca haver ni per teanimo di volere ricuperare, quanto esso sul Bresciano, e sul Cremonese si pos-ma de la fedeva, fe ne ritorno tofto à dietro e fronfedero co Venetiani, e co Fiorentini troppa pof I qualidue popoli temendo de'fatti loro, e con promeffe, e con carezze attrabe fanza di vano alla parte loro chiunque potevano, perche vedevano, che Filippo avido Filippo di regnare haveva contra il tenore de gl'accordi, & olire il fiume Marca data Maria Vi-Sarzana terra sù quel di Luca a Tomafo Fregolo, che haveva con l'arme privo fron ii . del Principato, acciò che non machinaffe coffui co fuorufciti di Genova contra lui qualche cofa, & havevadi più fatto ribellar i Bolognesi amici de Fiorentini, e servitosi, de' lor soldati, & haveva occupato Ferii sotto colore della picciola età di Thebaldo, o pure ( come esso sole va spelso dire ) in gratia del Prencipe di Ferrara; essendo frà le capitolationi questa, che Filippo ne Bologna, ne cofa di Romagna toccasse. Dubitando ancora, che quelli tre potentif-

Pace conalufa dai Papa frà à Vilconii , & i Mala.

Bologna ripone in libertà . Genti del Malatesta rotic , c

Brefeia, e Стстола

prese dal Visconte . Lega frà

fimi Principi, il Visconte, e Martino Pontefice, e'l Re Lodovico, ch'era chias ro, ch'in lega fussero, non occupassero a forza d'arme ogni cola. All'incontro Filippo ogni male fopra i Venetiani riverlava, e fopra i Fiorentini, eperche i Venetiani havestero favorito Pandolfo nella Signoria di Brescia, e i Fiorentini . e i Genoveli havesfero di danari , e di vettovaglie alcuni suoi pemici soccorfi , ch'havessero per cento mila ducati comperato Livorno, terra posta sul porto di Pila. Tutte quelle cole pareva, che a baltanza follero, per dover muovere frà costoro talmente il langue, che ne nascesse la guerra: ma quello, che più ch'altro i Venetiani vi spinse, sù l'auttorità di Francesco Carmignosa eccellen-Carmigno te, e famolissimo capitano di quella età. Il qual non potendo più ( come esto diceva ) la infolenzadi Filippo foffrire, s'eta con li Venitiani ticovrato, e gli animava alla guerra, offerendo quanto poteva, e sapeva. Questi due potenti

la con i Ve netiani. I Venetiani, ei Fiorenrini rőpono guer-

Milano .

popoli adunque tirati seco in lega Il Signore di Mantoa, e quel di Ferrara, e compartita frà loro la spesa della guerra, secero lor capitano il Carmignola, a cui diedero dodici milla cavalli, e otto mile fanti, & ad un medelimo tempo da ra al Duca molte parti, e per rerra, e per acqua fecero à Filippo fentite la guerra. Chiamati i Venitiani à Brescia da i Guesti di quella Città, ch'erano nemici del Vi-Brefcia dei fconte, ne occuparono una parte, e in capo di fette meli l'hebbero finalmente Venitiani, tutta. Passando poi il Carmignola sopra le castella di Brescia, Papa Marti-Fatti d'ar- no, che le calamità di Filippo vedeva, mandò il Cardinale di Santa Croce in me frà i Ve Venetia, perche vedesse di pacificare il Visconte, e i Venetiani. Ma non si fenetiani & ce nulla, perche pareva, che le domande de'Venetiani, e de Fiorentini fusseil Visconte ro dishoneste. Onde si rinuovò con gran sforzo pa amendue le parti la guerra . Duca di Fù tre volte in quell'anno combattuto in compagnia, e presso Gotholengo castel de Bresciani, & a Sommo villaggio del Cremonese, ne' quali due luoghi fenza vantaggio di vincere, ne d'esfer vinto si combatte, e presso Maclodio, nella qual terza battaglia su l'esercito di Filippo vinto, e Carlo Malatesta, ch' era capitano, restò prigione. Fù così grande questa vittoria del Carmignola, che se egli havesse voluto ritenere i soldati, che sece prigioni, e passare tosto oltre, seguendo il corso della vittoria, havrebbe agevolmente a Filippo . ch'attonito per questa rotta si ritrovava tolto affatto lo stato. Carlo Malatesta su dal Signore di Mantova suo parente lasciato libero. In questo mentre, che l' Carmignola và combattendo le terre de Bresciani, ch'erano restate nella divotione del Visconte, diede tempo al nemico di respirare. Percioche dando Vercelli

ad Amadeo Duca di Savoja, dal quale era guerreggiato, vi fece la pace, e concitò l'Imperator Sigismondo, e Brunoro dalla Scala contra i Venetiani. Il Pa-

pa, che vedeva le cofe di Filippo a gran pericolo, mandò un'altra volta il Car-Pace con- dinale Santa Croce a veder di fare questa pace. Costui si fermò in Ferrara, do-clusa dal ve concorsero gl'Oratori di molti Prencipi, e Città, e su la pace a questo Papa frà i modo conchiula, che i Venetiani fi ritenessero Brescia, e le terre de i Brescia-Venetiani, ni, e Cremoneli, che prele havevano, e che Filippo delle lor Bergamo, & il Duca el suo contado, e non dovesse ne provocare a guerra, ne indurre a ribellioni di Milano. gl'amici, e confederati de i Venetiani, e de i Fiorentini. Martino approvò Braccio da questa pace, dubitando, che Filippo perdeste tutto lo stato. Ne poteva, benche suo amicissimo suffe, ajutarlo, si perche pareva, che a luitoccasse di porprende Pe- vi pace, e di non accrescere la guerra, come ancora, perche si ritrovava olrugia, & il tre modo la Camera esausta per la guerra, che s'era fatta con Braccio da Mon-Ducato di tone Percioche quel tempo, che venne Martino in Fiorenza, ritrovò, che Brac-Spoleti . cio eccellente Capirano s'havea occupato Perugia, il Ducato di Spoleti, e gran parte del patrimonio, e preso in modo i passi con alcuni tiranni, che esso assoldati haveva, che non poteva il Papa andarne sicuro in Roma. E perche elsendo Braccio ammonito, stava faldo nel suo proposito, il Papa lo scommunicò, e

l'interdiffe con tutti i fuoi feguaci, e fu vierato a' facerdoti il celebrare dove effi fusero. I Fiorentini, ch' erano amici di Braccio trattarono con Martino la pace, con quella conditione, ch'egli fosse venuto à gettarfegli a'piedi, e chiedere perdono (il che Braccio fece) e restituisse alcune terre alla Chiesa, & stipendiato dal Papa andasse à ricuperarli Bologna, che ribellata s'era. A questa impresa andò poi Gabriele Condelmero Cardinal di S. Clemente, per la cui industria, e per valor di Braccio in breve venne Bologna in potestà della Chiesa. Mentre che si stà sopra Bologna vennero quei Cardinali, ch'haveano seguito Pietro da Luna, in Fiorenza à Papa Martino, e furono in publico concistoro ben vifli, e con lor dignità, e titoli fi reftarono. Perchetre n'erano Diaconi Cardinali, il quarto, ch'era prima stato canonico regolare, era prete Cardinale. Mentre Baldassare Cossa era in Heldeberga in potere del Conte Palatino prigione , Baldassare alcuni Fiorentini, de' quali ne fù uno Cosimo de' Medici, non restarono di pre Cossa, già gar Martino, c'havesse voluto liberarlo di prigione . Et il Papa finalmente si Papa contentò, e lo promesse. Ma mentre che à quello effetto vi si manda un Lega- Giovanni to, non potendo Baldaffare afpettare, pago al Conte Palatino trenta mila pez- xxiii. efce zid'oro, perche lo lasciasse andar via. E così essendo libero, se ne venne in di prigio-Italia, e volendo dritto a Fiorenza andarne, albergò con Pietro de Rossi Baro-ne, e si apne ful Parmegiano, e fuo antico amico. Ma intefo, che qui era tradito fe ne fug. prefenta al gì dì notte col Legato del Pontefice, ch'havea ritrovato per strada, se n'andò à vero Papa, ritrovare Tomafo Fregofo fuo vecchio amico Per la qual cofa gran fospetto nacque, chesi rinovasse lo scisma. Percheera Baldassare di grande animo, e d' acuto Ingegno, e da non poter soffrire una vita privata: Tanto più, che non mancavano di quelli, che à novità l'eccitaffero. Mà la bontà di Dio, che volca la quiete della Chiefa fua, pofe nel cuore di Baldaffare, che fenza cercarvi patti, ne sicurità se ne venne in Fiorenza à Martino, e con gran maraviglia di tutti bacciato Il piede al Pontefice publicamente vero Pontefice, e Vicario di Chriflo lo saluto. Parve a tutti certo questa cosa maravigliosa, & operata per mano di Dio, poiche un'huomo tanto avido di regnare, e che si era prima in tanta altezza veduto, in un luogo così libero, e dove v'era egli tanto amato, tanta mansuetudine mostrasse. Et in effetto tutti per piacere lagrimarono, e quelli Cardinali specialmente, ch'erano prima stati suoi partigiati. Martino mosso dalla volubrità delle cofe humane, doppo alquanti giorni lo fe Cardinale, e Vescovo di Toscolano, l'hebbe poi, e publica, e privatamente in quell'honore, che solea gl'altri Cardinali havere. Mà dopo alquanti mesi mori in Fiorenza di puro affanno di animo, come sù creduto, perche non poteva soffrire quella vita privata, e fù dentro la Chiefa di S. Giovanni non lunghi dalla Chiefa catedrale in una honorata tomba, e con molta pompa sepolto. E Cosimo de i Cosimo de Medici queste essequie procurò, il qual si crede, che del danaro di Baldassare i Medici accrescesse in modo le sue facoltà, che sù poi tenuto il più ricco cittadino di Fio- ricchissi. renza, anzi che in Italia, e fuori d'Italia fufle. Furono nella temba queste mo. parole scritte. Balthassaris Cossa Joannis XXIII. quondam Papa corpus boc rumulo conditum. In quetto vennero al Papa gli Ambasciatori dell'Imperatore de Ambasciai Greci promettendo, che i Greci sarebbeno alla unione della Chiesa Latina tori dell' venuti, fe con conditioni l' havessero potuto fare . Il Papa splendidamente Imp. Greli ricevette, creato Legato il Cardinale di Sant' Angelo, ch'era Pietro Fon- coal Papa. telieco Spagnuolo, e dotto in ogni facoltà, lo mandò a quello effetto in Collan- Fiorenza tinopoli, Ma prima che'l Cardinale licentiasse, vi mando Frate Antonino Mas- fasta Me-Sano General dei Minori, perche spiata la volontà dell'Imperatore, e de Gre. Iropoli. ci l'avvisasse di quello che se ne potea sapere. Facendo finalmente grand' istanza | Romani che'l Papa venisse in Roma, fatta la Chiesa de i Fiorentiai Metropolitana, con lor buona gratia partì. E diede a Fiorenza per suffragance le

Papa Marino
in S. Maria novella dell'ordine de Predicacori, dove egli menter che fili in Fionena.

Roma.
Roma dato do Diol alpertavano. Il preche nontrono no come finito clemette mada dato do Diol alpertavano. Il preche nontrono nel falli proi Romanja quel giorno, che fiu il az. di Strembre nel MCCCCXXI. Ritrovòla Città cofi rovinata, che non have a più alpreto di Città: ma di undeferro più forbio. Si ve-

Stato cativo di Ro 12 per le ante diftordie

deano le cofe andate in tovina, alt rovinate le Chiefe, abbandonate le contratat de le fitade fangole, & cerme, & una penuria effetena di tutte le cofe Inteffete,
to non vi fi vedea afpetto alcuno di Città, e le figno alcuno di cività. Mole ruto ad omare, & abbellire la la
tono Poneffice da questa tanta calamirà fi volle ruto ad omare, & abbellire la
di Città, e riformavi i corrotti collumi. Il fe he in beve fe feder migliorato d'affai. Onde non folamente fommo Ponefice lo chiamavano: ma padredella patria ancora. Ma perche non dvarsfe molto questa lettira publica, a il Novembre

tria ancora. Ma petche non duraft emolios inclusinais anoi. ma padredella patria ancora. Ma petche non duraft emolios inclusional in Novembre Tysted del Gegome en non crobbe taimente il Tevere, chi popolocura la Gittà piana allagò, & cempi la Chiefa di Santa Maria ora del in all'altar magioro. Col mancare la cegua due giorni poine perodi filame feco molti animali, efà acittadini gran danni, i quali con navigavano per le firade della Città, come foleano far prima per lo bume del Tevere. O quafi in

ftrade della Città, come loleano far prima per lo fiume del Tevere. Quafi in quelto rempa venne Luigi figliaolo del Rè Lodovico in Koma il Papa, e ne fix Con concinentimento di tutti i Cardinali invettito del regno di Napoli, dor e ra Francia da Giovanna forella di Laddi 10 fatto chiamato, e penfava fenza cavarvi fipamientito dal Papa vititò. E perche varano le parti, di accatica di Napoli, e in Calabria fi dal Papa vititò. E perche s'accordava il tempo del Concilio fecondo il decreto del Come del Concilio di Collanza fatto. Il Papa mindo con volono di a tutti Candinali al permi-

dal Papa ritirò. E perche s'accoflava il tempo del Concilio fecondo il decreto del Con-Rè di Na-cilio di Guianza fatto, il Papa mindò con volontà di tutti il cadinali alcumipoli.

Prelati in Pavia, perche videffero principio. Quelli, che vi turono mandati ; furono Pietro Donto Decirelectovo di Candia, Giacomo Campli Veforvo di Spoletti, Pietro Rofisio Abbate delle doceti d'Aquille), a rifa Lionardo di

Spotent, Prierro Konsto Ausare acilie docetta. Aquiteja, e tra Lionardo di Concilio contra genera de Predicatori. E perche non vandarono così tofo fe non Concilio due Abbati di Brigogna, parve di differir in qualche altro di la cofa, finche di Siena. diogni natione ve n'andalfeto alcuni. Che già ne' di Francia, ne'di Germania de rano molfi ancora. E purca, che quando fi fuffe fenza questi fatto, fuffe di pro-

co momento. Ma mentre che si stà aspettando, ecco un'altra peste in Pavia, che forono i Presidenti del Concilio sforzatia mutare luogo. Piacque adunque al Papa, & atutti, che si andasse in Siena, dove assai maggior moltitudine concorfe, che non s'era fatto in Pavia. Atfonfo Re d' Aragona, che fi ritrovava sdegnato col Papa, perch'havesse dato al Ré Luigi il regno di Napoli, mandò il fuo Oratore al Concilio, perche in lungo il menaffe, e vi rifufcitalse, e trattafse la caufa di Pietro di Luna, ch' ancor in Panifcola fi stava, ne lascialse di promettere, e di subornare quanti del Concilio erano. Martino, che vedea che scandalo era per nascer da questa prattica, approvando i decreti, che vi s'erano fatti delle cole appartenenti alla fede, ordinò, che tosto susse il Concilio licentiato. E perche non paresse ch'egli il Concilio fuggisse, fe publicare l'altroch'in capo di fett'anni farfi dovea in Bifilea. Et à queito modo con affutia rimediò alle discordie, che nel Concilio di Siena haveano incominciato a pullulare. All'hora Alfonfo cominciò all'aperta à dolesfi di Martino, per cui opera dicea, esser egli stato dalla Reina Giovanna disheredato, e Luigi nuovo herede istituito. Rispondeva purgandosi a tutte queste cose Martino, e diceva, che Luigi come herede di Giovanna era prima da Alessandro V. e da Giovanni ventefimoterzo stato confermato nel regno. E che esso dovea della Regina dolersi. enon di lui, che dovea i feu fatari di S. Chiefa confermare, e non privarli, falvo

fequalche gran fellonia contra la Chiefa commessa non havefs:ro. E ch' essonon.

non veden , come Luigi non potesse esser legitimo herede di Giovanna . Ma Braccio, che vedea il Papa posto in molti intrichi per la gara, ch' havea col Re Alfonfo prefe molte terre della Chiefa à forza paísò fopra l'Aquila Città del reano, el'assediò. Mosso il Papa da queste cole, fece un giusto efercito, e con l' ajuto ch'hebbe dalla Reina, e da Luigi, il mandò fopra Braccio, il quale facendovi in un' aperta campagna battaglia, fà vinto, e morto. Militava all'hora qui con la Reina Giovanna Francesco Sforza figliolo del Capitano Sforza, Regno di che pochi anni avanti nel passare il fiume di Pescara à guazzo vi s'era perso, & Napoli, 14 affogato, che mai più non si ritrovò. Fù portato il corpo di Braccio in Roma, e fuori la porta di S. Lorenzo in luogo profano sepolto . Da questa vittoria nac- Sforza, que tanta tranquillità, che pareva, che la pace d'Augusto ritornata susse. Furono ricuperate per la Chiefa Perugia, Todi, Affifi, el'altre terre, che Brac. cio occupate havea. E si vivea con tanta sicurtà per tutto, che di notte si andava ficuriffimo per mezo i boschi , ne si ritrovavano più ladroni , ne assassini, che per ogni luogo erano fieramente perfeguitati. A questa tanta felicità pare, che ostassero gl'heretici di Boemia, che con l'armi travagliavano i Cattolici del continuo. E perche essendosi fatto prova di ridurli con molte ragioni alla fan. Boemi. tità, vi era ogni opera vana, mandò il Papa in Germania alcuni Legati à far prender à i Cattolici per tutto contra questi heretici l'armi il primo, che vi ando , fù Herrico Cardinal di Sant' Enfi bio , l'altro Bartolomeo da Piacenza,e finalmente essendo richiamati questi, v'andò Giuliano Cesarino C ardinale di Sant'Angelo, il quale in effetto non per sua colpa; ma per diffetto di soldati n' hebbe dal nemico una buona feossa. Non si isbigottì Martino per questo, an- di Toscazi se maggiore apparecchio per questa impresa. Ma prima volle vedere di tran- na . quillare un poco le cofe d'Italia. Percioche fatta dal Papa la pace, che si è det- Lucca afta fra'l Duca Filippo, e i Venetlani. I Fiorentini (degnati con Ladislao figliuo- fediata da lo di Paolo Guinifi Signore di Lucca, perche havefse nella guerra pafsata mili- i Fiorenti tato col Visconte (e questa era una occasione di opprimere Lucca) perche non ni. s'era nella pace satta de'Lucchesi mentione alcuna mandarono loro un' esercito fopra, fotto la scorta di Nicolò Fortebraccio. E prese alcune Castella,ne passarono finalmente all'assedio di Lucca. Filippo, ch'era molto dal Guinisi pregato, dubitando, che le i Ficrentini fi fussero fatti Signori di Lucca, gl' havrebbe come più vicini più fieri nemici havuti , mandò con una grossa cavalleria Francesco Sforza sul Parmeggiano, perche qui fatta la fanteria havesse. Questo Capitano tosto che apparve la primavera, passò l'Appennino, & in tanto terrore i Fiorentini pose, che prima ch'esso nella valle delle nebbie venisse, lasciarono coloro per paura l'assedio di Lucca. Piacque a' Lucchesi oltre modo questa venura di Francesco Sforza, perch'essendo il tiranno prigione, e caccia- fercito del ci i Fiorentini via, fperavano con l'ajuto di questo Capita no riporsi in libertà . Visconte Ma havuti Francesco da i Fiorentini cinquanta mila ducati d'oro, perchene' in Toscafeguenti lei mesi col Duca Filipo non militalse, lascio in maggior pericolo, e na paura i Lucchesi, che prima. Onde l'assedio loro più stretto, e più siero ne se gul. Filippo dunque ad istanza del Papa, ch'havea compassione de Lucchesi, vi Piccinino i mandò costo con una grossa cavalleria Nicolò Plecinino, il quale rompendo il Capitano nimico, non folamente ne tolfe l'afsedio à Lucca, che anche prese molte Castel del Visco. la di Pifa, e di Volterra, per compiacerne i Senefi, ch'all'hora guerreggiavano te in Tocon i Fiorentini. Martino, che fi vedea ficuro, e quieto di guerre efferne volto fcana con l'animo à dover fare bella la Città , e le Chiefe , chedi chi cura ne prendelse, ha · efercito a veano dibilogno. Rifece il portico di S. Pletro, ch'andava per terra, e compi di soccorrere opere di mofaico il pavimento della Chiefa di Laterano, la qual coperfe a tra- Lucca, vi, e vi incominciò quella pittura che Gentile eccellente pittore vi fe . Il palagio a dodici Apostoli rifece talmente, ch'esso alcuni anni poi v'habitò. E sù con pittore.

Braccio da Monto-

Francesco Sforza con e-s oslorg

vii. Antipapa.

antico splendore . Gred Cardinali, frà liquali su un suo nipote Prospero Colonna, & hebbe il titolo di S. Giorgio à Velabro. Effendo in questo morto Pietro da Luna, perch' havesse sempre la Chiesa da qualche parte travaglio, quelli due Anticardinali, che di fopra si dissero, à persuasione d'Alfonso nemico di Martino, crearono Pontefice Egidio Canonico di Barcellona, e lo chiamarono Clemente VII. il qual creò tosto Cardinali , e ne sece tutto quello , che sogliono i Pontefici fare. Ma essendo pol ritornato Martino in gratia con Alfonso, mandò tosto in Spagna Legato il Cardinale Pietro di Fuso, nelle cui mani Egidio per ordine d'Alfonto Signore di Paniscola depose tutte le ragioni del Pontificato, ch'egl' havea. E Martino li donò poi per questo un buon Vescovado. I Cardinali creati da Egidio, da se stessi rinnntlarono tosto il capello. Gli altri due già creati da Pietro Luna rellando nella lor pertinacia, e non volendo al Pontefice Romano obedire, furono dal Legato posti in prigione . A questo modo per l' accortezza ,& industria di Papa Martino, si tolse affatto dalla Chiesa Santa lo fcilma. Et essendo già tutta quieta la Chiesa, Martinogran prudenza usonel

Scifma.

Clemente conferire i beneficii , i quali non dava a chi chiedeva: ma fatto tolto un discor-Antipapa fo di chi più degno ne fuste, glielo dava . Che s'egli non conosceva le persone denone il de'luoghi, dove i beneficii vacavano, fubito con chi poteva faperlo, fi confi-Papa, efi- gliava, e fatta la elettione de più degni, tosto li conferiva. Et a questo modo lo procura va il bene delle Chiefe, e l'honore di coloro, che degni n'erano, e ne conleguiva infieme esso nome di prudente, e di buono Fà ancora di tanta costanza, ch'havendo due fratelli, de' quali il maggiore Giordano Prencipe di Salerno morì di peste, l'altro chiamato Lorenzo morì arfo dal fuoco dentro una torre, che calualmente arfe, non fi udi, ne fi vidde in lui atto vile, o dimesso. Et havendo vivuta con grande integrità tutta la vita fua, nel quartodecimo anno, terzo mele del suo Papato, ch'era il sessantesimoterzo dalla sua vita, morì in Roma di apoplesia, a'20 di Febrajo, e sù per suo ordine in S. Giovanni Laterano sepolto in una tomba di bronzo davanti le teste di S Pietro , e Paolo. E il clero, e tutto il popolo con tanta mestitia l'accompagnò, come se in Roma havesse il suo ottimo, & unico padre perduto. Vacodopo lui la Sede 12 giorni. Martino V. in tre ordinationi creò diciafette cardinali, un Vescovo, undeci preti . e cinque Diaconi . che furono .

Baldasfare Costa Napolitano, ch'era fiato Papa Giovanni XXIII. e deposto dal concilio, creato da nuovo Vescovo card. Toscolano.

Giovanni de Rupesciffa , Francese , Arcivescovo di Rovan , pretecard. di S. Lucina.

Lodovico Alamano, Francese, Arcivescopo d'Arli, pretecard di S. Cecilia. Henrico Inglese Arcivescovo Vuintonicuseprete card. di S. Eusebio.

Giovanni ..... Todesco , Vescovo d Olma , prete card di S. Criaco .

Antonio Calino Senefe, Vescovo di Siena, prete card. di S. Marcello. Frà Nicolò Albergato Bolognese, Monaco Certusino, prete card. di S. Croce in Gierusalem .

Raimondo Mairofio Francese, Vescovo di Castro, prete card di S. Prassede. Giovanni Cervante, Vescovo di Siviglia, Spagmuolo, prete card. di S. Pietro in Vincola .

Domenico Raimondo, Arcivescovo di Tarragona, Spagnuolo. prete card. di S. Sifio. Fra Giovanni Cafanuova, Spagnuolo d' Aragona, dell'ordine de predicatori, Ve-Scovo Eluenfe , pretecard di S. Sifto

Guillelino Divano da Monteforte, Vefc. Maclamianto avete card di S. Ansflafia . Ards.

Ardicino dalla Porta, da Novarra Diacono card. di S. Cosmo, e Damieno. Uro Lufonano fratello Germano del Rè di Cipri, Greco, Arcive (cono eletto di Ni.

cofia , Diacono card. di S. Adriano . Prospero Colonna Romano , Diacono card. di S. Giorgio al Vello d'oro .

Domenico Capranica Romanfi, Vescovo el etto di Fermo, Diacono card. di Santa Maria in via Lata.

Giuliano Cefarino Romano , Diacono card. di S. Angelo.

## EUGENIO IV. PONTEF, CCXI,

Creato del 1471. a' 26. di Marzo.





E UGENIOIV. Venetiano della famiglia Condulmera, popolare, ma antica fà per questa via fatto
Pontefece. Dopo la creatione
di Gregorio Duodecimo Venetiano, Antonio Corrario
fuo nepote, ch'era canonico della Congregatione di S.
Giorgio in Alga, y olendo
venitri in Roma, amedi feco
Gabrielo Constumeno, bench'alquanno contra voglia di

lui, ch'era della medefima professione, e col quale haveva fin da i primi anni famigliarmente visso, conoscendolo ingenioso, & accorto Gregorio lo se primie-ramente suo thesoriero, poi lo se Vescovo di Siena, havendo già satto Antonio il nipote Governatore di Bologna, Ricularono buona pezzai Senesi di volere Gabriele per Velcovo, dicendo, che per effer forestiero non era al propolito per quella Città, la quale haveva di un fuo cittadino sfesso bisogno, che conoscesse, e sapesse i costumi, e gl'humori della Città. Passando poi di Roma Gregorio in Lucca nel tempo di quelle sue turbolenze, e volendo accrescere il numero de i Cardinali, diede & ad Antonio il nipote, & a questo Gabriel il capello. Gregorio fi fervì di Gabriele in molte cole, d'importanza, e molto più se ne servi poi Martino, e massimamente nella legatione della Marca dove facendo morire alcuni feditiofi, e congiurati, ritenne quei popoli nella divotione della Chiefa, e rifece in Ancona la Chiefa di S. Agnefe, ch'era rovinata, e riconciò con gran (pela ad imitatione di Trajano il Porto, ch'era dal mare tutto guafto. Intelo Martino, che Bologna era in voita, vi mandò Gabriele Legato, il quale tofto che giunfe ogni rivolta ne tolfe. Esfendo poi venuto in Roma , e morto poco appresso Mattino, su da i Cardinalia tre Marzo del 1431. nella Minerva creato Pontefice, e fù mutandosi il nome, chiamato Eugenio. Il clero, e'l popolo l'accompagnarono tofto in S Pietro. Dove rice vuta folennemente la coruna, andò à S. Giovanni in Laterano, e ritornato in palazzo, ordinò per un giorno certo Concistoro generale. Dove tanta gente concorse, che venendo meno i travi del luogo, dove si sa hora il Concistoro publico, in quel tumulto, e suga mori calpestato dalla calca ii Vescovo di Sinizaglia, ch'era cittadino Romano e della famiglia Mellina. Percioche non havea ancora il palagio del Papa quella forma, che hora hà. Licentiato il Concistoro, Eugenio à studio suggi poi i tumulti ad istanza di alcuni riportatori, che dicevano, haver Martino lasciato

นก

un gran teforo, e che si farebbe potuto sapere da gli famigliari, e nipote di quel Papa, à tanta furia ne venne, che ordinò tofio à Stefano Colonna, ch'haven fatto Generale della Chiefa, che prende(se Oddo Picclo Vicecamerario di Martino, & a fe fenzal tumulto, e fenza alcuna ignominia lo menafae. Di che fe Stefano tutto il contrario, perche le tue genti faccheggiarono la cafa di Oddo . de esso fù come un ladrone publicamente menato ad Eugenio à forza. Mosso il Papa da quelta indignità, ne gridò forte con Stefano, e lo minacciò, perch'havelse à quel modo menan Oddo , & il Vescovo di Tivoligià cubiculario di Martino. Dubitando dall'ira del Papa si ritirò col Prencipe Collonna in Palestrina . e promettendogli ogni suo ajuto . lo conforto à dover cacciar Eugenio di Roma dicendo, ch'els alsai ben fapeva, come haveva animo di estinguere il nome de Prencipe i Colonneli E che poi , che quello mal toccava a tutti , doveano tutti antivedi Salerno dendo rimediarvi Mosso il Prencipe di Salerno da quelle parole , e dalla calamità de familiari di Martino , prefe tofto l'armi per dover andar fopra il Paguerra al pa, folamente afretto, ch'il Cardinal Prospero suo fratello uscisse di Roma come l'havea fatto a wertire. Onde tolto, che lo vidde seco andò in Marino, in prima, poi topra Roma, Et havuta per mezo di Gio: Battiffa la porta Appia fe ne entrò quietamente con le fue genti dentro . Era già arrivato a S. Marco ,

quando nella piazza Colonna hebbe incontra i foldati del Papa, ch'erano da una gran parte del popolo feguiti . Fù buona pezza combattuto nella Città , e

Couove enira Roma.

dall'una parte, e dall'altra ne morirono, e ne furono fatti prigioni. I Colonmesi, che videro il popolo in altra opinion di quella, chessi credevano, ritor-d' handosi à dietro, se ne portarono una gran preda di bessiame, e d'huomini. in Ma i soldati del Papa , e'l popolo di Roma ferono a loro altrettanto . Perche Roma frà come de i nemici, tosto saccheggiarono le case del Cardinal Prospero, e di tutil Frenci- ti i Colonnesi , e di quei ch'erano stati familiari di Martino . Irritati gl'amici a pe di Sa- questo modo, non solamente all'apetta, ma con tradimenti si travagliavano. lerno, ele Perche fù prefo l'Arcivescovo di Benevento figliuolo di Antonio Colonna, e genti del ancora il fratello Mafio il qual effendo termentato confessò, haver havuto Papa. animo di prender a tradimento il Castel S Angelo con ammazzare il Castella-

no, e dar poi a Colonnesi il Cattello, e fatto que sto cacciare il Pontefice, e gli Orlini di Roma . Fù Malio dilgradato, e fatto publicamente in campo di Fiore morire , & artaceati poi in quattro più celebri ftrade della Città i quarti Dell Arcivetcovo di Benevento non fi pariò, Er elsendone Eugenio, o per affilittione d'animo , o per veleno , che dicono li fesse dato , venuto in certa dispositione, cominciò a trattare la pace co Colonnesi per mezo di Angellotto Fosco cittadino Romano, il quale poco appresso fece Catdinale infieme con Francelco Condulmero suo nipote . Si divolgò quella pace con la maggior cele-Alià possibile, perche y'era nova, che Sigismondo era entrato in Italia per venir in Roma . Et il Papa fece Camerlengo il nipote , dandoli persone , eccellenti, con le quali si consigliatse nel governo delle cole della Chiesa. Mentre Car'mi- ch'in Roma passano queste cole, Fiorentini, e i Venetiani insuperbiti, per haver gnola fat. vinto in mare presso Genova il Duca Filippo, per haver Eugenio lor cittato decapi- dino Pontefice, passarono con un efercito terrefire sopra Filippo, il qual fattoli

tar da i tosto venir in Toscana Nicolò Piccinino , ruppe l'armata Venetiana presso Veneriani, Gremona, e ritardo facilmente gl'impeti del Carmignuola, il qual fu non molto poi da i Venetiani posto al tormento, e convintolo (come esti dicono) con lettere, e con testimonii li tagliarono il capo . Gli opponevano ch'esso fosse stato causa, che non si foi se presa Cremona, havendoli il Cavalcabue presa la porta,e ch' havendola facilmente col fuo efercito potuta foccorer , havea lafciata rovinar l'armata Venetiana, c'havea sù gl'occhi. Hor dubitando i Fiorentini della venuta dell'Imp, in Italia, che parea, che favorifse le cofe di Filippo mandarono

Ne-

Neri Cappone del Cittadino al Papa, ordinandoli, che ogni ragion polibi- Neri Caple li perfuada, e faccia conofcer, che la venuta di Sigifmondo non era per effer men dannofa alla Chiefa, & a Roma, che a i Fiorentini, e che si farebbe age. pone . volmente potuto questo nimico ritenere, e non fasciarli pastar l'Arno per pastare in Siena donde era andata fopra Fiorenza la guerra, fe Nicolò Tolentino. che militava col Papa, fi folle vinto con Micheletto da Cotignola Capitano de i Fiorentini , & opposto alla cavalleria di Sigismondo per vietarli il passare del Sigismonl'Arno. Si era Eugenio lasciato facilmente persuadere, quando stando sopra la do Imper. fpefa dubbiola, fi offerse Neri, mentre questa guerra durava, di dovere Fioren in Siena, za pagare due milla cavalli al Papa. Hora uscito per ordine del Papa da gl'allo- & in Ragiamenti Nicolò Tolentino, mentre che ne corre, e travaglia forte i Senefi,die ma, ove detempo, e commodità a Sigifmondo di paffare l'Arno con l'ajuto del Capitan fu incoro-Antonio Pontadiera fierissimo nemico de'Fiorentini, il quale passandone poi nato. per quel giorno Volterra tutto quieto, come aspettato da tutti, andò oltre. L' Imperatore stette sei mesi in Siena con gran spesa de'Senesi , & havendo tentata in vano con li Fiorentini la pace, si volse al Papa, e fattovi lega se n'andò in Roma, dove fu dal Papa, e dal popolo amorevolmente raccolto. Andando pol dal Vaticano, dov'era stato incoronato, In San Giovanni, dove allogglava, si fermò nel ponte Sant'Angelo, e fece molti cavallieri così Italiani, come Tedeschi . Scrivono alcuni , che Eugenio fino al ponte l'accompagnasse . e se ne ritornasse poi in San Pietro. Hora partendo poi Sigismondo con buona gratia del Papa per la Marca, e per la Romagna fe n'andò prima in Ferrara, poi in Mantova, dove stette alquanti giorni, e diede à Giovan Francesco Gonzaga il titolo di Marchefe, e l'infegne dell'Imperio, & a Lodovico Gonzaga il figliuolo, diede per moglie Barbara figliouola di Giovanni Marchefe di Brandemburgo, con le quali nozze parve, che si honorasse la famiglia Gonzaga .. si per effer la sposa parente dell'Imperatore Sigismondo, come perche il Padre di lei era un de gl'elettori dell'Imperio. Usciro l'Imperatore d'Italia, ogni co-sa parve, che tumultuasse di guerra. Nicolò da Este Marchese di Ferrara, à compiacenza del duca Filippo andò in Venetia a persuadere con molte ragioni a quel Senato la pace. Il qual mosso dall'auttorità del Marchese, e dalla spefa grande, cirhavevano nelle guerre passate fatta, ne mandarono con Nicolò i loro Oratori in Ferrara. Dove il primo di Aprile del 1437 fu, venendovi ancora Eugenio, conchiusa con quelle conditioni la pace. Che Fillppo lasciasfe Geradada, e restituisse le loro signorie al Marchese di Monferrato, & ad Orlando Pallavicino, à quali tôtre l'haveva. Eche à gl'antichi loro fignori ritornassero le cose, che in queste guerre erano state tolte a Fiorentini, a Lucchefi, à a Senefi. E che fuse tenuto commun nimico di tutti gl'altri colui, che non adempisse frà il termine d'un mese queste cose. Fatta a questo modo la pace, pareva, chedovelse feguire una gran quiete per tutto, quando tutta la guerra si volse sopra Eugenio. Mandò il Duca Filippo, avido di novirà . Francesco con grosso essercito in Romagna, come per dovere passare in Puglia, e Sforza ridifenfarfi coll'arme di Alfonfo quello stato, che Sforza suo padre posseduto vi cupera il haveva. Il quale Francesco se n'andò per la Romagna, e per l'Umbria in Re- suo stato in gno, & con subiti assalti in breve quelle sue terre ricuperò. Non contento il Punita, Duca Filippo di quetto, mandò Nicolò Fartebraccio valorofo Capitano con una eletta cavalleria, e con celerità fopra Eugenio, tal che occupo ponte Molle Forrebraee la porta del popolo, quasi prima, che si sapeise, ch'egli veniva. Havea Nico- cio manda lo prima militato con Eugenio, & in suo nome haveva toko al Presetto di Vice to dal Du. Vetralla e Cività vecchia con l'ajuto delle galere Venetiane, che dalla parte di ca di Milamare battagliarono del continuo la rocca. Ma domandando pol Nicolò le fue no con ra

1433 Pace file Venetiani. e Filippo Duca Milano, e fue condi-

Francelco

paghe, hebbe in rifpofta dal Papa, ch'efso havea tanto havuto della preda delle il Papa,

Caftel-

Castella del presetto, e massimamente di Vico, che saccheggiò, che ben doveva in luogo delle paghe ballatli . Di che sdegnato Nicolò entrò armato nel contado Romano, e fe ne portò tanta preda di bestiame, e di huomini, e tanto tumulto v'eccitò, che stette gran pezzo Engenio in dubbio, dove fuggire, &c andare dovesse Concorrevano i Romani al Papa, dolendosi di questi tanti oltraggi, e danni, & come colui, che non sapeva che farfi, e poco sano si ritrovava, li rimetteva à Francesco il nepote gran camarlengo. Il qual dato tutto alli piaceri, & all'otio, quando gl'andavano tante querele del bestiame , che fi perdea, rispondeva ch'essi troppa speranza nel lor bestiame ponevano, e non vedevano, che i Venetiani, che senza armenti vivevano, moltopiù civile vita I Romani menavano. Sdegnatii Romani per quelle sì fatte risposte, havendo Nicolò gridano II- preso Tivoli, d'onde cacciò il Conte di Taggliacozza, e preso Subiaco, e satti bertà, cac. tutti i Coloneli partegiani ellendo già morto Stefano Colonna, ch'era fempre

officiali

1; contrario à gli altri , desiderosi della libertà presero l'armi , e gridando libertà libertà, cacciarono via tutti gl'officiali di Eugenio, prefero il gran camerlendel Papa, go, e si crearono nuovi Magistrati nella Città, che furono sette cittadini Roe : creano mani, che chiamarono governatori con ampliffima poteffà . In queste tante Magistrati, rivolte Eugenionon sapendo egli stesso che farsi, si risolvette di fuggire via . Il Ponte- Gettatafi dunque una cocolla in tella travellito da monaco s'imbarcò con Ar-

fice fugge senio monaco sopra una barchetta nel Tevere, per andarne alla volta d'Ho-60.

di Roma stia. Alcuni Romaniche sen'avvidero, sù per la riva del fiume gl'andarono ttravellito un pezzo dietro tirandoli pietre, e faette. Perche defideravano d'intertenerda Mona- lo tanto, che fusse il Cattel Sant'Angelo preso. Partito Eugenio a fette di Luglio, & andatone prima in Pila, poi in Florenza con le galere, che havute à questo effetto haveva, i Romani tutti sopra il Castello si volsero, per pigliaclo . e lo cinsero di trinciere, perche il nemico non havesse potuto, nè entrare, ne uscire. Quelli, ch'erano dentro, soleano tal volta uscire a scaramucciare . Il Castellano , à cui parve d'usar con Romani qualche arte, con l'ajuto di Baldassare Aufido huomo accortissimo, e ch'havea in guardia la parte da basso del Castello, appuntò con un de fuoi foldati quello, che far dovesse. Cossui uscito à scaramucciare, e fattosi studiosamente prendere da'nemici, non restava di biasimare, e maledire la crudeltà, e l'avaritia del Castellano. Onde venne ad offerire à i Romani, che se gli si dava un certo premio, esto haurebbe ammazzato il Castellano, e dato in loro potere il Castello. Fermato il patto se ne ritornò costui in Castello, si sece vedere appicato per una fenestra un simulaero, che perche delle sue vesti ornato era, il medesimo Castellano parea. E gridando effer già morto il crudele, chiamava i Romani à dover entrar dentro per Afturia pagarli, il premio promeffo, e rice ver la rocca. Vi entrorno tofto alcuni de prim Ca- cipali, che non pensarono ad inganno alcuno, e surono tosto satti prigioni, Si stellano di alzarono nel Caltello voci d'allegrezza, si tirarono sopra il popolo, ch'era sue. S. Angelo, ri, molti colpi d'artiglieria. Veggendosi besfati a questo modo i Romani, pensa-

Rom. tor- rono di cambiare questi prigioni col nipote del Papa, ch'era prigione, Fù fatto na all'ob- il cambio, e finalmente si riposero i Romani in potere del Papa in capo del 5. lefco .

mele, da ch'in libertà fi era la Città posta. Furono creati i magistrati in nome deldel Papa. la Chiefa, fù il Campidoglio fortificato di buone guardie, e di vetto vaglie. So-Gio. Vitel- pravenendo poi Giovanni Vitellesco, che chiamavano il Patriarcha, entrarono in tanto (pavento i Romani, che non havevano pure animo d'aprir la bocca. Perche era Vitellesco persona imperiosa, e crudele, e più atto alla vita soldatesca, che alla religiofa. Mentre che in Roma passavano queste cose, Alfonso d'Aragona slava sopra Gaieta, ch'era da mercatanti Genovesi valorosamente disesa. I Genovesi dunque volendo soccorrere i suoi, posero con grande celerità un'armata in punto con volontà del Visconte lor Duca, e che diede ancor lor cer-

te

te genti . Combattendo dunque in Mare con Alfonfo non moko lunghi di Gajeta . dopo una lunga e fiera batraglia fu vinto Alfonfo, e fatto priglone con affediata. rutti i fuoi , frà li quali erano molti Prencipi . Fù condotto in Milano al Duca Filippo, e ricevuto non come prigione nemico de Genoveli, mà come Re, & di Aragoamico . Dopo alquanti di essendo stato dal Duca trattato regalmente licentia- na . Rè di to Alfonso se ne ritornò à Gajeta, e la prese subito. Sdegnati i Genovesi col Du- Napoli ca . perche havesse cosi leggiermente lasciato Alfonso, che contantoloro perl- prigione colo preso haveano, à persuasione di Tomaso Fregoso, il quale si crearono Du- del Duca ca , fi ribellarono dal Visconte . All'bora essendo il Piccinino mandato sopra i di Milano. Genovesi, conoscendo la lor pertinacia, prese Sarzana. E movendo sù quel di Pifa fotto colore di voler paffar nel regno in foccorfo d'Alfonfo , tolfe a' Pifani Rè di Namolte castella. Mà sù in questi suoi acquisti ritardato da Fiorentini, i quali con poli libevolontà del Papa chiamarono Francesco Sforza, che già la Marca d'Ancona rato havea occupato, e cercava d'efferne fatto con l'ajuto, e favore de Fiorentini, e de Duca, pre-Venetiani Signore . Il Papa vi ostava , e diceva, ch'a lui toccava di ricuperaran. de Gajeta. cora con l'armi , bliognando lo flato Ecclefiaffico , e non d'alienarlo , e diffiparlo . Fù differita in altro tempo la cofa , e con questa speranza Francesco cacció Sforza pidall'affedio di Barga il Piccinino, e vi fe prigione Lodovico Gonzaga, che mili- glia la Mar tava col Piccinino, & in nome de' Fiorentini affediò strettamente Lucca . Il Pic- ca d' Anclnino, che volle seccorrere Lucca, fù nel passo dell'Appenino impedito . Onde cona . dicendo voler pur un'altra via soccorrere i Lucchesi, ne passò tutto questo sul Bolognese, e preso Aureolo terra de l Fiorenttini, passò con l'esercito vittoriolo sù quel di Lucca, e vinti i Fiorentini per l'assenza di Francesco Sforza, liberò Lucca dall'afsedio. All'hora il Papa ritrovandoli molto anfio e per le guerre, che di Balilea, l'astringeano, e per il Concilio di Basilea, che si era già incominciato per il decreto di Martino, e vi concerreano ogni di del continuo molti Principi della Spagna, della Francia, della Germania, e dell'Ungaria, i quali tutti riponeano in poter del Concilio la causa della republica Christiana. Eugenio dunque per torre il Concilio via, con confentimento de Cardinali, che erano feco, lo trasferì di Bafilea in Bologna. Ma l'Imperatore, e gli altri Principi, e Prelati, ch'all'hora in tri Principi Basilea si trovavano, non solamente non obbedirono al Papa, ch'ancor li fecero tre volte intendere, che esso fusse dovuto andarne co'Cardinali in Basilea, luogo atto, & eletto à quell'effetto da Martino, altramente l'havrebbono fatto contumace. Eugenio mosso da queste parole con nuovo Breve confermò il concilio di Bafilea dando licenza ad ogn'uno, che liberamente vi andasse. Perch'egli cosi concilio. da ogni parte travagliato da guerre fi ritrovava, che non havea tempo à pena di respirare. Ma havendo ricuperato Roma come si è detto, vi mandò subito Gio. Vitellelco persona attissima al maneggio de'stati, ma di crudel, e fiera natura. Costui passando sopra i Colonnensi, e Savelli, e tutta la fattione Ghibellina, prese, e saccheggiò castel Gandolfo, ch'è presso il Lago Albano, e Sabello, Borghetto nel Latio. Prese anch'Alba, città Lanuvie, e Palestina, e Zagarolo, man- Gio, Vitaldandone in Roma tutte le genti , che restarono vive. Volto poi in Campagna lesco , sua di Roma, tutta quella contrada nella devotione della Chiefa riduse. Havnto fiera natu-Antonio Pontadera in mano, perche era nemico della Chiefa, prefso a Frofolo ra, e fue ne l'appicco in un'olivo . Ritornato pol in Roma che tutta tumultuava, spiano imprese le case d'alcuni congiurati, ch'haveano presa porta maggiore, e piena la città di tumulto, & effi band), e publicò nemici di fanta Chiefa; uno di loro, che ne prese, lo sece tanagliare per Roma, e poi l'appicò in Campo di Fiore E lamenrandoli il popolo, che per l'avaritia d'alcuni ricchi fosse in Roma gran carestia, fece porrar tanto formento in piazza, che in breve da una gran careffia fi vennea grande abbondanza, così era egli obbedito a cenni da tutti. Quietate a questo medo le cose della Città, si voltò sopra il Regno di Napoli, che poco

Concilio

Imp.& ai-

intim ano al Papa che debba an. dar in Ba-

avanti s'haveva Alfonfo occupato, e che esso diceva appartenere alla Chiesa, &c al Papa. Prefe il Principe di Taranto con due milla cavalli. & occupò lo flato del Conte Nola. E poco mancò, che ancor non prendeffe con un'inganno Alfonfo, mentre, ch'era la tregua frà loro, e quasi una certa pace. Prese le terre, che appartenevano alla Chiefa, lasciò in libertà il Principe di Taranto, E ritornato in Roma, perche Palestrina stava per ribellarsi ad instanza di Loren-

Palcitrina fpianata.

zo Colonna, la spianò da fondamenti, e ne mandò via tutte le genti altrove . E fù nel MCCCCXXXV. Nel qual anno parti Eugenio di Fiorenza, ove dedicò 1435 la Chiefa Catredrale, e fe n'andò poi à Bologna, dove edificò la rocca appreffo Concilio la porta . ove si và à Ferrara , e fortificò con altre mure , e forti torri il palazzo , chiamato dove hora alloggia il Legato. Nel feguente anno in publico Conciftoro transfedal Papa ri in Ferrara il Concilio di Bafilea, che prima approvato haveva; dicendo hain Ferrara. vere i Greci, ch'erano per unirsi con la Chiesa Latina eletto questo luogo. I Presidenti del Concilio di Basilea, e con promesse, e con prieghi facevano i Greci inflanza, che lasciando Eugenio, con loro s'ac offaffero. E non contentà di questo, dicevano anche dover privare Eugenio, se" anche esso in Basilea perfonelmente non andava. Stette Eugenio un buon tempo dubbio di quel che fare fi dovesse. Finalmente vi mando Legato Giovan Franceico Capolista.

Alberto essendo stato creato Alberto Duca d'Austria, il Cardinale di S Croce diede sotdi Austria to nome di Eugenio al Concilio di Ferrara principio. Qui venne il Papa perche Imperator vi era nuova, che Giovanni Paleologo Imperator de Greci ne veniva con le Gio. Palco galere fue, e de Venetiani, che in gratia del Papa l'accompagnavano, perche loga Imp, non li fusse fatto dispiacer alcuno. Perche si diceva, che le galere di Francia de Greci erano passate in nome del Concilio di Basilea ad incontrare l'Imperator Greviene in co, per dover condurlo in Germania, o non volendo andarvi, che almanco l'inal tertenessero, perche non andasse in Ferrara . Mà Eugenio sece talmente col Ge-Concilio , nerale di queste galere , che ne diventò poscia suo parteggiano , I Imperator de i Greci fu ricevuto in Ferrara dal Papa, non altramente che fe fulse itato l'Imperator di Roma. Il Vitellesco quietato lo stato della Chiesa, fatti publicamente morlre alcuni preti, ch'haveano rubbato nella Chiefa di S. Giovanni; dove effi stavano, alcune pietre pretiose dalle teste di San Pietro, e San Paolo,

Giuritta, e Cavalliero Padovano, perche difensaffe le sue ragioni. Ma effendo morto l'Imperator Sigifmondo, dal quale il Concilio di Bafilea dipendeva. &

& mozzo il capo a Giacomo Gallese, e compagni, che suscitavano alcune novi-Concilio tà nello flato della Chiefa, se n'ando in Ferrara. Dove to in publico concistoro trasferno con molto honore frà i Cardinali ricevuto; percioche sei mesi avanti l'haveva in Fioren- il Papa in Bologna ornato del capello rosso. Onde ritornando con maggior auttorità tolfe al Prefetto di Vico, & al Signore di Fuligno, il quale fece nella rocca di Soriano morire Eugenio; che defidera va di riunire queste due Chiefe Insieme, nel 1438. fatta un gran processione, e detta la Messa dello Spirito santo, entro infieme con l'Imperatore de Greci, e col Patriarca di Costantinopoli nel Concilio. Fù posto l'Imperatore à sedere in un luogo à se convenevole , e così gli altri Greci dirimpetto al Pontefice. Fù primafatra quella dimanda, se così i Latini, come i Greci volevano, che delle due Chiefe loro, ch'erano dillanite, una sola se ne facelse. A questa voce risposero gridando tutti, che essi voleano, pure che con ragioni efficaci prima fi confuraffero quelle cofe, che folenodi questa discordia elser cagione. Ogni di si dispurava di questa materia. e da i Greci , e da' Latini , ch'erano a cio state elette Mà la pelle , che nacque in Ferrara, dove non G potea perciò commodamente fiare, fu capione che fi trafferifse il Concilio in Fiorenza, dove tofto fi andò . All'hora il Piccinino per ordine del Visconte, che voleva disturbare Eugenio, che savoriva i Venetiani, e i Fiorentini , occupò Forli , Imola , Ravenna , e Bologna . E ritornato fui Par-

rneggiano, e fatto una gran cavalleria passò il Pò, e prese in breve Casale Mag. piccinino glore, e Platina mia patria con quanto i Venetiani possedevano sul Gremonele Capitano Vinto poi presso Galvatone Gattamelata Capitano de Venetiani, e tolto seco del Duca in lega il Marchese di Mantova ando sopra Brescia, e la combatte alquanti me- di Milano fi , perche era acramente difesa dal popolo , e da Francesco Barbaro persona dot pigha mol tiffima, egovernatore della Città . Lasciando poi Brescia con non poco suo te danno per ester inverno, si voltò sopra le castella intorno, perche non poteste della Roandare vettovaglia nella Città, e pofe il tutto a facco fino a Verona, e Vicen- magna, & za. E benche havesse gran parte del Mincio occupata, e dell'Adige, e del La assedia go di Garda, perche ne ancor per barca potesse il nemico haver vettovaglie dall' Breseia. Adige nondimeno pafsavano alcuni legni a rimorchio fino al Luogo di S. Andrea, e poi nel Lago di Garda, che le cose de Venetiani miglioravano alquan-10. Ma non restando pure il Piccinino di travagliare Verona, e Vicenza, i Venetiani, che si vedevano andare in rovina, se non havessero havuto qualche eccellente Capitano, mandarono Giacomo Donati in Fiorenza, pregando, che se havessero amato la salute, e libertà de' Venetiani, e di tutta l'Italia, man- prancesco dassero tosto con tutto lo sforzo delle genti Francelco Sforza in loro ajuto , che Sforza'dierano dall'arme del Vilconte, e del Gonzaga poco meno, che affatto oppre lli etiarato I Fiorentini, che il pericolo de'confederati, & il lor flesso vedevano, fi opra- dal Papa. rono molto con Francesco Sforza, che havesse i Venetiani soccorfo, e li pro- Marchese mettevano di dovere a fpada tratta difenfarli lo stato, che esso della Chiciate- e Signor neva, quello appunto, che lo Sforza fommamente desiderava. Ottenero ancor della Marquafi a forza dal Papa una bolla, per la quale dichiarava Francesco Sforza Mar- ca d' Anchefe, e Signor della Marca d'Ancona. Andò con la fua cavalleria lo Sforza cona., và lungo quelle marine ful Ferrarefe, e passato il Pò,e fatto sul Padovano maggior contra le l'essercito, che vogliono, che fusse di dodici mila cavalli, e cinque mila fanti. si incontrò col nimico primieramente in Soave sul Veronese, e vifece una cruda battaglia , della qual non restò ne l'uno , ne l'altro vittorioso . Il Piccinino Milano. per sua indispositione, e perche havea poche genti, si ritirò. E lo ssorza ricuperate tutte le castella de Vicentini, & de Veroneli si mosse per andar a liberare Brescia dall'assedio. E perche vedeva gli altri passi chius, passà l'Adige, e venme sù quel di Trento, dove fi accostò ad Arco per battagliarlo. Percioche il Con te d'Arco favoriva il Duca Filippo. Hora qui venne ancor'il Piccinino in difefa del Conte. Ma mentre ch'egli al fuo solito troppo volonterosamente combatte, ritrovandoli escluso dal suo esercito, con suo gran danno sù sforzato a suggire per salvarsi nelle vicine valli. E sarebbe stato fatto prigione se Carlo Gonzaga figliuolo di Giovan Francesen, che a'nemici in quel pericolo fioppose, non l' havesse salvato. Fu Carlo dalla moltitudine che sopragiunse, fatto prigione, e mandato in Verona . Scrivono alcuni , che'l Piccinino per le ferite , ch' egli havute nelle battaglie haveva, era stroppiato di un lato. Onde non potendo salvarsi a cavallo, postosi dentro un facco, si fece, come un corpo morto, portare in collo da Todeschino suo servitore, ch'era grande, e gagliardo, e per mezo del campo nemico a falvamento il conduste. In questo mezo dolendosi Filippo de Fiorentini, che col mezo d'Eugenio havessero mandato in soccorso de Venetiani lo Sforza, trattò con quelli, che erano nel Concilio di Balilea, che citassero Eugenio, e su citato tre volte. E perche non gli riusciva il disegno, a tanta pazzia ne passò, che sece privare Eugenio, e crear Papa Amadeo Duca di Savoja suo suocero, il qual si viveva in Ripalta da heremita, insieme con alquanti gentilhuomini, che fu chiamato Felice. All'hora nacquero gran deposto feditioni nella Chiefa di Dio, perche si divifero in tre fattion i fedeli, altri fe- dal Con guivano Felice, altri Eugenio, altri fe ne stavano neutrali, ne all'uno, ne all'e cilio diBa a ltro obbedivano . Non fi sbigotti per questo Eugenio . ma seguendo il Conci. siea .

Fattioni faite dallo Sforza in servitio di Venetia.

Piccinino fi fà portar\* in un facco per me so il cam ро петісо

A madeo lio di Florenza fece discutere la differenza, ch'era fià Latini, e Greci, e fi ven-

Duca di ne finalmente à quello, che i Greci vinti dalle ragioni, confessarono lo Spirito
Savoia
Santo procedere dal Papa, e dal Figliuolo, e non dal Padre solo come essi crecreato An. devano, e che nel pane azimo , e non fermentato fi confecraffe il corpo del Saltipapa . e vator nostro, e che'l luogo del Purgatorlo si ritrovaste, Finalmente consessaro. chiamato no, che'l Pontefice Romano vero Vicario di Christo, e legitimo successore di Pietro haveva il primo luogo del mondo, egli obbediva meritamente la Chiefa Scifma az Orientale, el Occidentale. Partitil Greci con quella conclusione, gli Armeni nella Ro- ancor con la fede nostra fi strinfero , tolti via con molte dispute i loro errori , e publicati fopra ciò li Brevi d'Eugenio, che mostravano la ragion di questi accordi con la data di 22, di Novembre del 1439, nella Seffione facrofanta del Concilio Fiorentine. E di più per accrescere le parti sue, & indebolire quelle del Concilio di Balilea nel medefimo tempo in publico conciltoro creò diciotto

ni.

Greci uni- Cardinali , de quall ne furono due Greci , il Niceno , e'l Ruffiano , perche con ti co'Lati- l'auttorità loro mantenessero nella verità della fede i suoi Greci. I quali nondimeno non molto poi ne'loro costumi, & usi antichi tornarono. Se ne lasciò an-Armeni cor de gli altri Eugenio in petto, i quali furono Pietro Barbo, figliuolo di fua uniti co' forella, e Luigi Padovano, che fece poi Patriarca d'Aquileja, e Camarlengo, Latini. perche fece Vicecancellario Francesco Condulmero. In questo mentre, ch'un penía, che il Piccinino, e'l Gonzaga per l'havuta rotta ceder dovessero, essi volando passati sopra Verona la presero. Entrato per la Cittadella con scale senza

1439.

che leguardie fe ne avvedessero, perche soffiava quella notte un gran vento in Verona Tramontana, e le guardie per il freddo, ò per il vento s'erano ritirate nelle lor presa dal Precinino. stanziole. Intelo Francesco Storza la presa di Verona, vi si volto tosto con tutte le genti, e veggendo essere ancora in poter de Venetiani il Castello vecchio e Fatto d'ar la rocca di S Felice posta nel Monte, entrò in speranza di ricuperare la Città . me in Ve-Entratone dunque per via di quella rocca in Verona con le fue genti in punto ronatrà lo Sforza & assaltò congran gridi il nemico. I Capitani del Visconte vi si opposero con il Piccini. que pochi cavalli, ch'haveano, perche non erano ancor tutte le genti venute . Fù combattuto fieramente in quella parte della Città , che chiamano l'Ifola Fino. nalmente i pochi cedendo à i molti, fi ritirarono al ponte nuovo, e qui fosteu. Verona nero alquanto lo sforzo de gli avversarii. Mà mentre che qui in picciolo luogo

riprefa per fi fà gran calca , Il ponte di legno levatojo non potendo fostenere il gran peso, fi Venetiani (pezzò. E quali quanti giù nel fiume andarono, perche erano parte franchi deldal Sforza la battaglia, parte dall'arme oppressi, vi morirono. Passato Francesco Sforza Fiorentini il ponte, e passato oltre l'esercito, in capo del quarto giorno da che presa l'harrayagliati vevano, cacciò di Verona il Piccinino, e'l Gonzaga, I quali della fede de Cit-

dal Visco. tadini sospettavano. All'hora Filippo Maria considerando, che se elso havesse te. Gio, travagliato i Fiorentini, haurebbe agevolmente distratto da i Venetiani lo Sfor-Vitellesco 2a; mandò nel mezzo dell'invernata il Piccinino con sei mila Cavalli in Toscauccifo da' na. All'hora i Fiorentini fattofi venire il Capitan Piergianpaolo pregarono il Fiorentini Papa, che in virtù della lega facelse venire il suo esercito per opporto al Piccinino in difensione della Tolcana. Ma accortifi poi, che Giovan Vitellesco, che guidava l'essercito ecclesiastico con Filippo Maria secretamente s'era congiurato e che come lor nemico più tosto sarebbe con sei mila cavalli passato nella Toscana,quelli,che all'hora governavano Fiorenza, o con vere, o con falle lettere di Eugenio trattarono, che'l Vitellesco nel passare il ponte di Castello solse morto da Antonio Ridio Castellano. E cost su appunto esseguito. Perche non puote essere soccorso da i suoi, ch'erano un pezzo avanti. Il Conte Everso, che militava col Patriarca si ritrovò in Ronciliglione con le bagaglie . Liberi i Fiorentini di questa paura, negotiano assutamente col Papa, che in lucgo del Vitellesco dia il carico dell' esercito ecclesiastico à Luigi Padovano, per la cui

tellesco dia il carico dell'esercito ecclesiastico à Luigi Padovano, per la cui opera crederei io, che foile stato il Vitellesco morto, accioche Fiorenza se ne foise potuta valere col Piccinino. Il quale in questo veguto nella valle di Mugello, havea ognicola pieno di rapine, e langue. Passato poi nel Casentino con Pajuro del Conte Poppio sece ribellar molte terre, Passato in Perugia tutto Piccinino quieto vi entrò, e mandò con alcuni ordinl il Legato, che quivi era, ad Engenio. In questo preseil Tesoriero, ne mutò ad un tratto tutto lo stato della na. Città. Perche dieci Cittadini ellesse, in potere de quali il governo, e la giustitia con ampliffima poteftà ripofe. E perche dubitarono i Perugini, ch'egli non volesse la tirannide occuparsi, patteggiarono con lui, che si andasse con Dio. & esti li pagavano cinquanta mila ducati d'oro. Havuto il denaro passò sopra Cortona, che credeva d'havere à tradimento. Ma scoperta la congiura, e i traditori parte morti, parte cacciati via, elso andò in Città di Castello. I Fiorentini andarono in Anglario lor terra, per soccorere i suoi bisognando, contra l' dal Sforza impeto del Piccinino. In questo mezzo Francesco Sforza, havendo vinto Italiano da Forli con l'armata del Duca Filippo nel Lago di Garda, non folamente liberò Bresia, e Bergamo dall'assedio, che ancor vincendo quell'estare Soncino, e l'esercito del Duca, e guadagnati mille, e cinquecento cavalli, in breve ricuperò a Venetiani la castella di Brescia, una parte del Gremonese, e del Mantovano, e tutta la contrada di Geradada. Il Gonzaga perde all'hora tre buone terre Afola, Lonato, e Pelchiera, che niuno le difefe. Percioche non eftendovi il Piccinino, non hebbe ardire giammai d'uscire in campagna. Il Piccinino, che intese à che guisa le cose di Lombardia andavano essendovi chiamato e con lettete, e con messi dal Visconte, e dal Gonzaga, e da i suoi stessi Lomi foldati, che erano Lombardi la maggior parce istantemente pregato, mosso da dia Città di Castello, e per essere à Borgo à Santo Sepolero sua terra, e posta dirimperto ad Anglario con disegno d'indurre per qualche via à batraglia l'esercito de' Fiorentini, e del Papa, che qui in Anglario si ritrovava. Il di di S. Pietro il Piccinino li ritrovò con l'efercito in punto sù quella campagna aperta di quattro miglia, e non si curò di combattere con disavantaggio di luogo, credendo, che il nimico ftelse (provifto, & ilpensierato, e che perciòne dovesse elso restar vitorioso. Bisognava ch'egli montasse una collina, dalla quale il nemico, che vi era fopra, lo cacciava agevolmente à dietro. Durò da cinque ho- arme frà il re la battaglia offinatamente, alla fine viuto il Piccinino dalla moltitudine de- Piccinino gl'inimici, e dalla pazzia di Francesco, il figliuolo, che havea il luogo datogli elo Sforpa abbandonato fi ritirò al Borgo con gran perdita de fuoi, e bandiere. Il di feguente lasciando Borgo in porestà de Cittadini stessi, con le genti sole, che gli erano nella battaglia avanzate, se ne ritornò per la Romagna al Visconte . I Borghesi, che dubitarono dell'ultima rovina loro, per essersi ribellati dal Papa; ottenuto per mezzo delloro Oratori il perdono, efalve le persone, e lerobbe, si posero in poter del Legato. Piacque molto questa vittoria ad Eugenio . ne meno glà a'Fiorentini. Dicono che per questa vittoria solse Luigi Padovano fatto Cardinale. In questa medesima estate i Fiorentini cacciarono di Tofcana il Conte di Poppio, per haver militato col Piccinino. Il Duca Filippo, che si vidde con taute rotte, si volse à soccorsi stranieri. Onde mandò à pregar Alfonfo, che havea all'hora havuto il regno di Napoli, che volesse trava- Fatto d'argliar con l'armi quelle terre, che i Sforzelchi possedevano nel regno , accioche me frà le per quelta via veniffe Francesco Sforza aftretto ad abbandonar i Venetiani , Sforza & Alfonfo gliene compiacque, ma non puote per quelto mai fare, che Francesco il Piccini. l'impresa lasciasse, che per le mani havea. Percioche tosto, che su sicuro del no mangiare de cavalli, usei di Poschiera con 1 g. milla cavalli, e 6. milla fanti alla

Nicolò

Luoch i acquiftari

Fatto d'-

Dd.

volta di Brescia. Presso à Gignano s'incontrò col Piccinino con snimo di faresi battaelia. la qual il Piccinino non ricusò, benche minor numero di genti havesse. Durò buona pezza assai la battaglia, che si staccò alla fine senza vantaggio. All'hora parendo à Francesco d'haver sodisfatto all'honor suo, per haver provocato il nimico, ne mend l'efercito intorno, e ricuperò a Venetiani alcune terre, che quella invernata il Piccinino occupate havea. Passato poi sopra Martinengo, ch'era alsai dal nimico flata fortificata, l'alsediò, e combatte. Ma il Piccinino, che havea fatto maggior l'efercito con la venuta del figlinolo, e del Gonzaga, vi andò per soccorrela, & accampò un miglio sungi dal nimico, il qual scaramucciandovi del continuo, al fatto d'aume chiamava. Ma lo Sforza, che havea lasciato quel primo ardor di combattere, tutto era intento à dover prender la terra. Il Piccinino ogni di più fi accostava al campo nemico a e ne haveva ridotto Francesco à termine, che non poteva ne soldato, ne ragazzouscire à far herba seuza pericolo, ne havere sicuramente le vettovaglie, ne di quel·luogo ufcir l'efercito fenza pericolo di perderfi, quando d'un fubito contra l'opinione d'ogni uno fi publico, e chiari la pace, che s'era già prima fecretamente trattata frà il Duca, e lo Sforza per mezzo di un certo Eulebio co-

gnominato Chaim, ch'era andato, e venuto più volte senza saputa del Picci-

10 Sforza

nino. Il qual quando di quetta pace intele, fece le pazzie, dolendoli del Cielo, e del mondo, e principalmente della incoltanza del Duca, tiqual havendo la vittoria in mano havea domandata la pace come vinto. Utciti gl'eserciti di Franceico quel luogo, fu la pace à Capriana à que to modo dichiarita, e fermata nel 1442. Sforza ge- che Francesco prendera per moglie Bianca figliuola del Duca Filippo, e n' nerale del saveva in dote Pontremoli, e Cremona con tutto il contado, fuor che Picci-Visconte, ghitone, e quelle caltella, che vi possedevano il Gonzaga, e'l Pallavicino. E che quante terre havea Filippo , e suoi confederati prefe in quella guerra , e cho quelle che v'havevano anch'i Venetiani, e lor confederati prefe, fi restituisfero, falya che Alola, e Lonato, e Pefchiera terre glà del Gonzaga. E chi à que fli accordi flare non volea, foile tenuto per commun nemico Non piacque molto ad Eugenio quelta conditione di pace , poi che pareva , che non fi foffe fatto di lui alcun conto nel restituire delle terre, ne si era fatto motto di Bologna, che il Piccinino occupata haveva: E deliberò di andare da Fiorenza in Roma, e qui come in luogo più libero discorrere, epensare sopra il ricuperare lo flato della Chiefa. E per ritrovarvi il tutto quieto, mandò avanti Luigi Padovano Cardinale di S. Lorenzo in Damafo Il quale giunto in Roma cacciò de S. Giovanni in Laterano i preti secolari, e vi ripose i canonici regolari, i quali erano stati da que preti cacciati, mentre contendevano insieme, qual di loro habbia à portare il Sacramento dell'alcare nella festa del Corpus Domini nella processione, che si fà . Fece ancor morire publicamente Cino Albanese, persona moko pelle armi eccellente; perche per lul mancato non fuse, che non fuffe rotta la pace, che era fra Alfonfo, e'l Papa. Filancor fatto morire Paola Lamolata strenuo, e valoroso compagno, perche estendo il Cardinale più astuto, che valorofo, hebbe fospetto del valore di cofini. Raffetatte à quefto modo le cofe di Roma, Eugenio contra voglia de'Fiorentini, che non lasciarono che fare per ritenerlo, sone venne in Roma, dove entro à vent'otto di Settembre del MCCCCXLIII. con tutto il popolo incontra, che non lasciò di farli ogni honore possibile. Esso alloggiò la notte alla portadel popolo. Il di seguente volendo andare in San Pietro in processione vestito Pontificalmente, mentre che ne andava oltre, vidde il popolo tumultuare, & intende, ch'era per una nova, e doppia gabella, che havevano imposta al vino. Egli all'hora fatto fare filentio diffe, che rivocava, come ingiuffa, così fatta gabella . E fo fubito fens EUGENIOIV.

tita allegra acclamatione, che diceva. Viva, viva Eugenio, come prima gri Ordina il davano. Muojano le nuove gabelle, e i loro inventori infieme Incapo poi di Papa di fadicinovegiorni ne andò in Laterano, e publicò, e diffe volere qui celebrare un re il Congenerale Concilio, e mando Legati, e brevi a molti Principi . Per quefta via cilio in Ro eredeva eglidovere annullare, e porre a terra il Concilio di Basilea. Raffettate ma. a que lo modo le cofe di Roma, chiamò il Piccinino, per mandarlo fopra la Marca . che Francesco Sforza haveva occupata . Il Picciaino partendo di Bologna, Alfonso di mentre che ne và in Perugia, fe ribellare Città di Castello amica de Fiorentini, Alionto credendo fare cofi cofa grata ad Eugenio, che fi trovava fdegnato con li Fiorentini per havere sempre costoro con danari ajutato lo Sforza ad occuparsi . eritenersi la Marca . L'anno avanti Alfonto havea dopo un lungo assedio poli. preso Napoli per via di uno aquedotto sotterraneo, e cacciatone Renato. E moffo dalla fama del valore del Piccinino . l'elefse non folamente per generale del suo essercito, che ancora per honorarlo, il diede il cognome della famiglia d'Aragona . Il Piccinino havuro dal Papa , e da Alfonio danari per quella guerra , paísò nella Marca , e ricuperò molre terre per la Chiefa , mal grado di Franceico Storza , che laiciata Cremona con buona guardia qui viera venuto . Essendo quasi nel medesimo tempo morto Giovan Francesco Gonzaga, i Venetiani, e i Fiorentini, che per l'avvenire dubitavano, assoldarono Lodovico figliuolo, & herede di Giovan Francesco, per opporlo, bisognando, al Duca Filippo . Stavano le cofe della Lombardia quiere , quando Annibale Bentivoglio , Napoli , che fi guardava nella rocca del Pelegrino, per ordine del Piccinino per un certo fospetto di congiura, suggendo se ne ritornò in Bologna, e chiamato il popolo à libertà, te prigione Fancesco Piceinino, che governava la Città, con tutta la guardia, che vi haveva. E fatto questo richiamò nella Città tutti i fuorufciti cofi della fattione fua', come della contraria, e Battifta Canedolo fpe- Bentivorialmente. Depo questo mandarono i Bolognesi i loro Oratori a' Venetiani, & glio mette a Forentini chiedendo la loro amicitia , e lega. Et ottenutala, con legenti che Bologna in ne hebbero, prefero la rocca, che ancora stava in poter del nemico, e la fac- libertà. cheggiarono; e cacciarono Luigi Verme dal Bolognele . Sdegnato Filippo , che i Bolognesi si fustero accostari con i Venetiani . e Fiorentini . suborno alcuni amici di Battiffa, promettendo loro il suo ajuto, perche sacessero morire Annibale Benrivoglio , perebe effi con gli altri della loro fattione rimaneffero nella Città . Bertozzo Canedolo volto a gl'inganni , subornò un certo Bolognefe, a cui era poco avanti nato un figliuolo, perche dimandi ad Annibale, che glielo battezi. E fatto coftui l'effetto fi dà ordine , che il di feguente fi porti il bambino alla pila. Battezzato il figliuolo, il padre prega Annibale, che vada Tradimenalla Chiefa di San Giovan Battiffa , la cui festività all'hora si celebrava : Anni to fatto al bale li compiacque anch' in questo , come colui , che a nessuno inganno , ne Bentivotradimento penfava. Ma egli fu per strada da i congiurati asfalito, e morto, glio. ancor che due fuoi fervitori affai fi sforzaffero di difenfarlo. Moffo il popolo da questa indegnità , prefe le arme , e taglio a pezzo i principali della fattione Canedola , e particolarmente Battiffa il cui corpo tò strafcinato per la città , e con grande ignominia fepolto. In Roma ancor in quello tempo avvenne un cafo affai feclerato; che Angeforto Cardinale di S. Marco fu da un fuo camariero Angelosto privato della vita, e delle facoltà, che con molti avidità haveva cumulate. Fù Cardinale quello feelerato prefo . e morto con varii tormenti . e fattone quattro quatti. & uceifo da appesi per le porte più celebri della città. I Venetiani, e Fiorentini, che dubi- un suo catarono, che Bologna, che era loro nelle guerre molto opportuna, non venille meriero, in potere di Filippo, vi mandarono totto alcune compagnie, perche l'ajutaffero ..

Nicola Piccinino Marcatra-Vagliata da

muore.

rato di mandarvi con uno efercito il Piccinino, fe questo Capitano morto non fosse. E vogliono, che morisse di dispiacere, intendendo, che Francesco il figliuolo, ch' esso haveva nella Marca lasciato col Cardinale di Fermo, fosse stato da Francesco Sforza vinto in battaglia. Il seguente anno però Filippo animò il Papa a dovere ricuperare Bologna, e prometteva di darligenti . & una parte della spela. Il Papa, à cui piacque la offerta, consederoffi ancor con Alfonfo, mandò Sigifmondo Malatesta con una gran cavalleria nella Marca

contra Bolognefi .

contra Francesco, perche distratte le forze de i Fiorentini, si fosse potuto più agevolmente Bologna sforzare. Guglielmo di Monferrato, e Carlo Gonzaga erano glà stati mandati avanti di Filippo con grosso esercito, & entrati sul Bolognese ogni cosa ponevano in rovina. I Fiorentini che deliberarono di soccorrece gl'amici, vi mandarono Astergio di Faenza con mille cinquecento cavalli, e con ducento fanti, finche altro esti, e i Venetiani deliberassero . Mentre che paffava questo in Romagna, si se di un subito venire Francesco Piccinino dalla Marca con grosso efercito, e'I primo giorno di Maggio lo mandò sopra i Cremoneli , che tutti ficuri stavano. Onde elsendo per tutto fatti i contadini prigioni, & essendo di di, edi notte la Città battagliata , tanto terro-

contra lo Sforza.

re vi nacque, che mancò poco, che pigliata non fosse . All' hora i Venetiani , e i Fiorentini volendo in un medefimo tempo difensare Bologna, e Cremona mandarono Tiberio Brandolino follecito, e buon Capitano in Bologna, il qual con le genti amiche, che quivi erano, paísò fopra il nemico, e tirato con premii Guglielmo di Monferrato dalla parte de' Bolognesi , agevolmente ruppe Carlo, e ricuperò in breve tutte le terre, che occupate il nemico haveva . Quietata à questo modo Bologna , sù l'esercito de Venetiani , ede' Fiorentini divifo , una parte andò in favore di Francelco Sforza , ch' era stato da Eugenio , e da Alfonso ributtato fino alle mura d' Urbino . un' altra parte andò in soccorso de' Cremonesi, che molto astretti da Fran-

fe .

Guerra frà cesco Piccinino si ritrovavano . I Venetiani volendo all' aperta col Duca Venetiani, Filippoguerreggiare, mandarono à bandirli la guerra, se esso non si resta-k il Duca va di travagliare Cremona. Fù à questi Oratori Venetiani per mezzane perdi Milano, fone risposto (perche non si puote ne vedere , ne parlare col Duca , ) che si Michielet- andafsero con Dio , perche in ogni altro luogo farebbono ffati più ficurt, che to Coii - în Milano . Mossi da questa risposta i Venetiani ordinarono à Micheletto da enola, Ca- Cotignola lor Capitano che era all' hora in Brescia, che subito passalse sul pitan Ge- Cremonele, ch'il Duca occupato in gran parte haveva, e dovunque ritronerale di valseil nemico, vi facelse battaglia . Collui per fare l'effetto palsò tollo l' Venetiani, Oglio, e con molta celerità neandò a Cafale maggiore. E paísato fopra il e suo valo- nemico, che si ritrovava in un' Isoletta del Pò in luogo fortissimo, lo cavò da gl'alloggiamenti, e li tolfe una gran parte della cavallerla. E ricuperate entte le terre , e tolto à Cremona l'assedio , & accresciuto l'esercito con le genti di Lodovico Gonzaga, pose Platina, & alcun'altre Castella del Cremone-se in poter de Venetiani, Passato poi in Gieradada non vi lasciò altro che Crema al Duca . Paísato dopo questo il fiume corse fino à Milano ponendo il tutto

à fuoco, & à rapine. E faccheggiato il monte di Brianfa, e preso Brevio, onde

fi passa con ponte l'Adda, volle battagliare Leco capo di Lario, ma ritrovò, chi pagliardamente la difensava. Il perche con perdita di molti de suoi , perche non haveano i cavalli altro che l'ofsa, e la pelle, mancando loro il mangiare, fenza Marca la. fare altro adietro fi ritornò . E cominciarono i Venetiani à dubitar di Francesetata dallo sco Sforza, il quale si diceva, che si accordava col Duca. In questo mezo Luigi da Padova Legato dal Papa,e che governava l'efercito, ch' era nella Marca contra lo Sforza, conosciuto, che Italiano, e Giacomo Gatuano, ch' erano Capitani

Sforma.

di 1900. cavalli, e militavano parte col Duca, parte col Papa, erano per paffarfene con Franceico Sforza; prima che quello avvenilse, li fece in Rocca contrata prendere, & mozzare loro il capo. Mosso Francesco Ssorza da questo acto . parendoli di non potere più sostenere la guerra, per essere da molte parti oppugnato, e da nessun soccorso, tanto più ch' Eugenio ve lo confortava, & Alfonso ancora, che si sdegna va, che tanto le cose de Venetiani crescessero, lasciando la di Tolen-Marca, s'accostò cel Duca Filippo, e su fatto suo generale. In questo mezo Eugenio, perehe non pareffe, che non procuraffe altro, che guerra, canonizò San aoaizato al Tolentino dell'ordine da S. Agostino il quale faceva molti miracoli. E ne andò in processione con tutto il clero di S. Pietro à S. Agostino , dove disse messa in presenza di tutti Cardinali, e del popolo. E cacció del tutto da San Giovanni in Laterano i canonici secolari, & vi pose i regolari soli. Edificò quel portico, che và dalla Chiefa à Sancta Sanctorum e rifece e fe maggiore, il ciaustro, dove habitavano i sacerdoti, e compi la pittura della Chiesa, da Martino già incominciata. Fù portata d'Avignone in Roma la mitra di S. Silvestro, la qual Eugenlo con gran divotione, e con processione di tutto il elero, e del popolo da Vaticano portò in Laterano. In quelto essendo venuto il Re Alfonso in Tivoli per ragionar con lui del modo della guerra, che dovea farti, intefa la fua indispositione, si fermò alquanto. Haveva havuto Eugenio animo di fare à Fiorentini la guerra, per haver i fuol nimiei foccorfi. E credeva, che se con l'esercito Ecclesiatico, unito con quel del Re, e del Duca gl'havesse assaliti, gl' haurebbe agevolmente condotti à quel ch'havelle voluto. Mà la morte vi s' interpole, e tutti i distegni gualtò. Morì a'a 3. di Febrajo 1456. nel decimolesto anno del suo Papato, su certo vario nella sua vita. Perche nel principio del suo Pontificato esfendo mal configliato, pose ogni cosa in volta talmente, che prese il popolo di Roma l'armi. Prestò la sua auttorità al Concilio di Basilea, dal quale nacquero infiniti mali, & esso per un breve i decreti di quel Concilio approvò. Mà poi ch'egli ritornò in se stesso, si portò con molra prudenza, e costanza. Fú di bello aspetto, e degno di riverenza, grave nel dire più tosto ch'eloquente, di poca letteratura, ma di molta cognitione, specialmente d'historie; su liberale con tutti, e particolarmente co'letterati, della cui conversatione molto si dilettò. Pereioche sece suoi secretarii Lionardo Are- Arietino ? tino, Carlo Poggio, Aurispa Trapezontio, e Biondo, tutti persone dottif- Biondo fime . Non fi moveva facilmente ad ira per ingiurie fattell , ne per mal dired' da Foriì . altrui, ne à bocca, ne in scritto, favort affai tutte le scuole, e quella di Roma specialmente dove volle, che si leggeffe ogni maniera di letteratura, e di dottrina. Amò mara vigliofamente i religiosi, e gl'accrebbe di facoltà, e di immunità ; fù così amazore delle guerre (che in Pontefice pare maravigliofo) che ei più di quelle, che hò scritte, ch'egli fece in Italia, ne suscitò anche oltre i monti, percioche rappacificati insieme il Re di Francia, e'l Duca di Borgogna, ne concità il Delfino, figliuolo di Carlo Redi Francia, à paffarne con una gran cavalleria sopra il Concilio di Basilea, che perciò se ne dissipò. Mandò ancora Ladislao Redi Polonia col Cardinale Giuliano Cefarino contra i Turchi, de' quali da 30, mila perirono in un fatto d'arme, che fece frà il Danubio, & Andrinopoli, benche in cofi bella victoria il Re ifteffo, e'l Cardinal moriffero. Fù vinti Eugenio nel fervare i parti coffante, falvo fe veduto baveffe, che fulle flato Ladislao più ispediente rivocare la promessa, ch'osservarla. Nel vivere della famiglia Rè di pofù splendido, nel suo su parco, & su talmente alieno dal vino, ch'era chiamato lonia . Abstemio. Hebbe pochi famigliari: ma tutti persone dotte, della cui opera potea fervirsi ne'negotii gravi, & importanti, e come testimoni della sua modeffia, quando volca cenare, li chiamava in camera feco, e dimandava, che fi

Dd 3

facefis in Roma, e che fidicele del fuo Papato, per pettre qualche error fuo a defusi in Roma, e che fidicele del fuo Papato, per pettre qualche error fuo a defusi d'adornare la Chiefa di Dio d'edificité di cappelle, come dalla cappella del Papa fi vede, de dille porte di bronzo, che gli fece in S. Pietro. Mori a vincidue di Ebrajo, nel fesantefino quarto anno della fia vita, e fu fepolto in San Pietro in una tomba di marmo con un epitalo di molti veril. Latini, che vi fi leggono, e le fue eccellenze d'haver la Chiefa Greccon la Latina unita contregnoo, con l'altre parti degne, ch'egli hebbe. E quella tomba magnifica glicla drizzò il Cardinale fuo nepote. Vazò dopo bit dedici giorni la Chiefa.

Eugenio IV. creò in sei ordinationi, ventisette Cardinali, cicè ventiquattro preti, e trè Diaconi. Fece Vescovi Cardinali, sei preti Card. quattro de vec-

chi , e due de i creati da lui. I Cardinali da lui creati furono.

Francesco Condulmiero Venetiano, nipete del Tapa, prete, card. di S. Clemente poi Vescovo card. di S. Clemente Angelos Eusca di H. Portuculo ... Angelos Eusca, Vescovo Cavense, prete, card tit di S. Marca.

angeioto Fujco Romano, vejcovo Cavenje, prete, card tit di S. Marco. Giovanni Vittellesco Cornetano, Vescovo di Recanati, poi Arcivescovo di Fioren-

Za , e Patriarca d'Aleffandria , prete card. sit. di S. Cecilia. Reginaldo da Carvare , Francefe , Arcivefcovo di Rems , prete card. sit. di S. Ste-

fano in Celio monte. Giovanni de i Conti di Tagliacozzo Napolitano, Arcivescovo di Taranto, prete

card. tit di \$5. Nerce & Archilete, por Vescovo card. Prenessimo.
Giovanni Kemp Ingles, Arcivescowe Ebwacense, prete card tit. di \$5. Balbima.
Nicoldo d'Arciapacio, Soventino, Arcivescowe di Capoa, prete card. tit. di \$5. Marcello.
Lodovic del Lucimburg Francese, Arcivescowe di Rovan, pret. card. it. di \$5.

Quairo Coonati. Giorgio Flisco Genovese, Arcivescovo di Genovo, prete card, tit. di S. Anasiasa. Istoro da Costantinapoli, Greco, monaco di S. Bassilo, Arcivescovo de i Russe.

prete card. tit. di \$\$. Pietro, e Marcellino.

St. Apossali.

St. Apossali.

Gberardo Landriano, Milanese, Vescovo di Como, prete card. tit. di Santa Ma-

Shigneo Pelacco, nato in baffo flato, Vescovo di Cracovia, prese card tit. di Santa Prisea.

Antonio Martino Portughese Vescovo Portogalese, pretecará tit di S... Pietre Scovvemberg, Tedesco, Vescovo d'Augusto pretecará til: di San Vitale in Vestina.

Glovan Giovane Francese, Vescovo Cosonense, prete card tit, di S. Prassede. Dionis d'Agria Ongaro arcivos coro di Svigonia prete card. tit. di S. Criaco. Guilleimo d'Eustoviville Francese, prononeco, e Prince di S. Martino di Parigi di S.

Benetto di Jangue regale , Arcivescovo di Rovan , pretecard, tit. di S. Martino ne i monti

Maestro fra Giovanni de Torrecremata, Spagnuolo, destrotine de i Predicatori, prete cord tit. di S. Sisto, Vescovo di ....

Lodovico Scarampo da Padová, medico, Patriarca d'Aquileja, prete card di S. Lorenzo in Damajo Alfonjo Bergia da Caflel Saviano della diocefe di Valenza, Spagnuolo Vescovo di

ayonio conzuta el aget savetava acua aveceje ai v elenza, s pagmolo veletova di V elenza prete card iti di SS. Quarto Covonti, che fip poi Pape Califfo III. Utmico di S. Aleffo Arcivesevo di Milano, prete card, tit. di S. Clemente in Celio wante.

Tomo-

Tomaso Sarzana da Luna, Vescopo di Bologna, prete card. tit. di S. Susana, che supoi Papa Nicola V.

Giovanni di Sicilia, Monaco, Abbate di S. Paolo, pretecard di S. Sabina. Domenico Copranica Romano, Vescovo eletto di Fermo, Diacono card di Santa

Alberto de gl' Alberti, Fiorentino, Vescovo eletto di Camerino, Dia: ono card. di Sant'Eustachio.

Pietre Barbo, Venetiano, nipote del Papa, Vescovo eletto di Cervia, Diacono card. di S. Maria Nuova.

## NICOLA V. PONT. CCXII.

Creato del 1447. a'16. di Marzo.



Maria Nuona.

N ICOLA V. fû prima fû da Sarzana terra sû qel di Luna. Fû a 6. di Marzo del MCCCLVII. aduna voce di tutti creato Pontefice. Nacque alquanto bafizmente, preche Andriola fû tua madre. e Bartolmeno Fifico fûo padre, ma fû dora todi tanta virtû, e dottrina, e di tanta gratia, e chumanied.

tà , e magnificenza , che meritò d'haver questa sublime dignità. Era cosi modesto, che sacendosi indegno d'un tanto honore pregò humi mente tutti i Cardinali, ch'havessero voluto mirare molto meglio per lo bene della Chiefa. Ma dicendoli il Cardinal di Taranto che non volesse impedir il corso dello Spirito santo, si quietò. Dimandato nell'uscir di conclave il Cardinal di Portogallo, chi creato havessero Pontefice . Hora rispose, noi Nicola, mail Signore Dio l'hà designato Pontefice. Scrivono alcuni, che Tomaso nascesse in Pisa, fosse allevato in Lucca, & in Bologna imparasse lettere, e la Filosofia, e la Teologia specialmente, con l'ajuto del buon Nicola Albergato Card di Santa Croce, che si dilettava dell'ingegno di queflo garzonetto. Il perche satto poi Pontefice, volle prendere il nome di cossui, che ne suoi bisogni tanto ajutato l'haveva. Diventato dottore, conseguito il nome, e la dignità di Maestro, seguì il Card. di Santa Croce, e sù suo mapgiordomo. Fù poi sattore di penitentiaria, poi sodiacono del Papa, e con l'ottima vita, che faceva, sperava cole maggiari. Eugenio ch'era informato dell'integrità , e dottrina fua , ch'in quelle dispute havea conosciuta , che suron co Greci in Ferrara prima, e poi in Fiorenza, havea deliberato di farlo Cardinale. Ma per poter con qualche honesta cazione farlo, lo mandò con Giovanni Carvagiale, Cardinale di S. Angelo, in Germania à torvia il concilio di Basilea, e la neutralità. Percioch'erano quei Germani chiamati neutrali, che ne à Felice, ne'ad Eugenio obbedivano. Onde ne incorreva in gravi calamità la Chiefa di Dio, con diminutione della maestà Pontificia. Sopra questa materia si disputo più volte in prefenza di Federico Re de Romani, havendo prima con lunghe orationi Enea Piccolomini, ch'era all' hora secretario del Re, animati

Enca Pic. tutti à questa tanta, e così necessaria cosa . Egl'era difficile rimovere i Germani colomini . da quella lor opinione , massimamente falsa . Pareva anche difficile persuadere a gl'Oratori d'Eugenio , ch'alle domande de Germani condescendessero . Raddolcita dunque con l'orationi la tanta se verità de gl'Oratori , eriprese le domande de'Germani, si sarebbe in effetto tolto a fatto lo selsma, e la neutralità , fe i Germani havelsero attele le promelse . Se ne ritornarono dunque con

Porcaro.

questa opinione di bene i Legati in Roma, e furono da una voce creati Card. & il Papa mandò loro incontra sin'alla porta del popolo i cappelli, perch'entrassero più honorati nella Città . In un'istesso anno dunque su Tomaso da Sarzana fatto Vescovo di Bologna, Cardinale, e Papa con gran piacere del clero, e del popolo di Roma , benche mentre fi flava in conclave , fi tumultuaffe alquantoper cagione di Stefano Porcaro gentil huomo Romano, & vehemente molto nel dire . Costui raunato un gran numero di cittadini nella Chiesa di Araceli , gli animò alla libertà , dicendo , che non era cofi picciolo luogo . nel qual morendone il Signore non parli tosto di libertà o di moderare al meno , e frenare l'avidità di chi regge . Mà l'Arcivescovo di Benevento , ch'era all'hora Vicecamerlengo, vi fi oppose, e non andò più questo negotio avanti . Dubitando anch' i Romani del Re Alfonfo, che s'era fermato in Tivoli per la morte d'Eugenio, e non si lapeva risolvere, se dovea ritornarsi adietro, o paffar innanzi con la guerra sopra Fiorenza , come appunto già prima haveva col Papa, & col Duca Filippo. Due Senesi, che le discordie civili amavano, lo foingevano a dover infignorichi della Tofcana, e dicevano, che l'havrebbe facilmente ottenuta , se passatto in Siena fosse , la qual Città gli havrebbe tosto aperte le porte : Lodò il Requesti Senesi , eli mandò a sollecitare gli animi de fuoi cittadini , promettendo dover egli esscre con loro , quando fuse stato tempo . Mà Nicola , ch'era amatore della pace , e della quiete , celebrata la fua incoronatione , e fatte le proceffioni , nelle quali elso andava in perfona . & a piede, mando in Ferrara il Card. Morinense, come in luogo commune da trattarvili pace , perche con la presentia , & auttorità del Legato più gli amici delle parti animati fuffero alla pace . Quivi andarono tofto gli Oratari d'Alfonfo, di Filippo, de' Venetiani, e de' Fiorentini, i quali dopo lunga discussione proposero al Duca Filippo, ch'eleggelse, o di far per cinque anni tregua co'Venetiani , e co Fiorentini , & ogn'un fi ritenesse quello, che fi teneva, o fi conchiudesse la pace con cambiare Crema con quelle terre, che sù la riva d'Ada, o oitre: il fiume i Venetiani havevano prese guerreggiando, lasciandos Cassano solamente in arbitrio del Papa, per dovere darlo a colui, che prima oltraggiato fuffe. E fù questo aggiunto, perche più lunga la pace fuffe. E vi fù mandato a Filippo un de' (uoi Oratori, perche eleggesse quello, che più li piaceva . Mà coflui ritrovò, che'l di avanti, ch'egli piunse in Milano, che fu l'ottavo di d'Ago-Filippo flo del MCCCCXLVII. era Filippo morto di apoplesia. Quando il Card. Morinense intele la morte del Duca, fi fe tofto tutti gli Oratori, che quivi eranodi chiamare, e negotiando non meno, che prima la pace domandò a'Venetiani . fe effi approvavano quello, che già fi era conchiufo. Rifpofero cofforo, che per la morte, che era feguita di Filippo, bisognava altramente negoriare, e che per quello effi havrebbono scritto al Senato, e quello poi farebbono, che da loro si

Macia Duca Milano muore.

Lodi, : comandava - Perche la cosa si yedeva dover andare in lungo , quanti Oratori quivi erano , conoscendo che i Venetiani si sarebbono voluti fare Signori di tuna Italia, fe ne ritornarono ciascuno a casa, ancor che'l Legato affai si sfor-Venetiani. zafle di farli reftare, perche fi prendeffe qualche risolutione per la pace, e quiete d'Italia . I Venetiani, che fi ritrovavano a Serofina ful Cremonefe , e sperava-

Piacenza prefa

> no con l'ajuto de Guelfi poter havere agevolmente Cremona, quando intesero la

la morte del Duca , paffarono volando in Lodi : Et havutala à un tratto . con le medefime conditioni hebbero ancor Piacenza, dove mandarono tofto mille cinquecento cavalli, ch'in un bisegno sussero presti all'ajuto de' Piacentini . Francesco Sforza , che effendo stato cacciato dalla Marca , si stava sul Bolo- Francesco Rnese con animo di rifare l'effercito, ch'era mezo diffipato, quando vedde, Sforza cache i Venetiani per la morte del suocero occupavano tutto quello stato, se ne pitano de' andò volando in Cremona, fu da Milanefi ad una voce fatto lor Capitano Milanefi contra i Venetiani . E fatto tofto ful Pò un ponte, e fortificato con buone contra Ve-Castella, & artigliere, perche non poteffero con armata i Venetiani passa- netiani. re in Piacenza, paísò l'Ada, & accampò non molto lunghi dal nemico, che s'era fermo à Camuragio. Qui furono fatte alcune scaramuccie, e per ten. Pavia si da tare, come lo credo, la possanza del nemico. Ali hora ripreso animo i Pa- al Sforza. vesi per la venuta di Francesco Sforza, percioche per uno antico odio abbori-vano d'ester soggetti à Milanesi, e prima havrebbono sofferte mille morti, che obbedire a Veneriani, diedero à Francesco la Città, e'l Castellano della rocca vi venne anch'egli. Entrò tofto lo Sforza con questo primo favore della fortuna in speranza di farsi Signore dello stato di Milano. In questo me- guerreggia 20 il Re Alfonfo, ancor che'l Papa ne reclamasse, e gridasse, passò col suo in Tosca-esercito nella maremma di Siena, la quale Città havrebbe fatta soggetta, se i na . Fiorentini, che conobbero l'aftutia del Re non mandavano ad avvisare i Senesa che si guardassero, perche Alfonso non veniva più per li Fiorentini, che per li Senesi. Conoscendo adunque i Senesi il pericolo, davano bene al Re vettovaglie, mà non lasciavanoentrar pur un soldato nella Città. Il Re. che se n'avvide, passò sù quel di Volterra, e di Pisa, e prese molre Castelia, le quali poi i Fiorentini ricuperarono, falvo che Castiglia di Pescara. Et era lor Capitano Sigifmondo Malatesta, che, stando prima al foldo d'Alfonso, esti con danari Sigifmonritirato l' haveano à militare lotto la lor bandiera. Nonrestava già in questo il do Malate-Papa confortare hora il Re. & hora i Venetiani alla pace : ma in vano , perche fla Capitaparendo loro di ritrovarti tuperiori, non prestavano facilmente gl'orecchi, a no de Fiochi lor ricordava la pace. Francesco Sforza accresciuto molto l'esercito, nel qual rentini. era tutto lo storzo d'Italia , perche s'erano i Braceschi , e gli Sforzeschi uniti , nel più bel dell'Auttuno passò sopra Piacenza, che i Venetiani fornificata havevano; & havendo con artigliene gittata una parte della muraglia à terra, perche Piacenza crebbe il Pòmolto, & i Galeon: s'accostarono alla muraglia, onde n'era la Città faccheggia combattuta per terra, e per acqua, la prefe, e la faccheggio, fù gran lode di Fran- ta dal Sfor cefco, che d'inverno, e contante pioggie, che non fi poteva stare forto le tende, 24 . pigliasse a sorza una cosi satta Città . Non restava mai il Papa di sare motto di pace, e ne facevano anch'i Fiorentini a Venetiani istanza, perche dubitavano del Re, che si ritrovava con esercito pella Toscana. Ma non se ne cavò frutto; perche i Venetiani non volevano reflituir a Milanefi Lodi. Il Papa adunque vedendo perdere il rempo à parlare di pace, volto l'animo alle cofe sacre, sece fare devote processioni per Roma, da S Pietro a S Marco, nelle quali esso con gra divotione vi su presente, per placar i'ira di DIO, e pregandolo, che deste esso questa sanca pace al suo popolo Christiano, Mà non si placò ne ancora con questo il Signore, forse, perche li peccati de glibuomini noil Pessegnameritavano. Onde in capo di due anni su tanta pesse quasi per tutto, che di de la Italia molti ne restarono pochi vivi. E pareva, che questo susse statto predetto da

molte terremoti, e da un ecclisse del Sole, che precederrero Minacciando i

Predicatori queste calamità, e più che gl'altri, Roberto Frate di S. Francesco, Francesco Predicator eccellente, il quale indusse con le sue prediche Roma, che i fan Sforza con ciulli, e le donne andassero à schiere per la Città gridando misericordia. E per- tra Venetia

che

I Venetiani vinti dal sforza.

me si è detto, andarono in modo crescendo, che pareva, che per neffun conto fi poteffero tranquillare : perche nella leguente effate Francesco Sforza havendo prese alcune castella de Venetiani , passo sopra la loro armata, che travagliava Cremona, e per terra, e per acqua li storzò a ritirarfi a Cafale Mazziore, dove feguitandoli, e tirando buone canonate alla loro armata, ch'era ritirata in terra, indusse il Capitano della armata nemica a tanta disperatione che veggendo non poter falvarla, vi attacò fuoco, e fi ritirò co' fuoi nella terra fuggendo, Partendo di qui Francesco, ne più di Cremona temendo, per non havere il nemico armata, paísò in Geradada, & accampò lopra Caravagio . che i nemici havevano ben fortificato. I Venetiani, che per nessun conto haurebbono voluto questo luogo perdere, anzi credevano perdere la riputatione loro, se questo luogo andava in potere de' Milanesi, vi corsero con soccorso anche Effi. Et accampati preffo al nemico un miglio, mostravano di voler soccor-

rere la terra, fe fuffe battagliata . Ogni dì , per effere cofi da preffo , fearamucciavano. Venuti finalmente al fatto d'arme, perche erano cinti intorno di paludi, effendo le prime schiere de Venetiani urtate, e non potendo per la stret-

Sforza s' accorda con i Venetiani .

tezza del luogo ritirarfi , e dare luogo alle altre, tutti vi farebbono restati oppressi, se non incominciava l'ultimo squadrone a suggire. All'hora Francesco seguendo la vittoria guadagnò gli allogiamenti nemici, e da cinque milla frà cavalli, e fanti. Dopo questo Francescho, benche contra sua voglia, mandò per volontà de' Milanesi i soldati Bracceschi sopra Lodi, & esso col resto passò ad affediare Brescia. Mossi i Venetiani da queste rotte ben conoscevano la lor ruina , se non si accordavano con Francesco , il quale era venuto con Milanesi in gara, e per questo si accordò con li Venetiani facilmente, e con queste conditioni; che guerreggiandofi con Milanefi, quanto fi acquistasse oltre il Pò, e l' Ada, fusse di Francesco Sforza, quanto dall' Ada in quà, de' Venetiani, e li

Sforza pagaffero per questa guerra i Fiorentini, e i Venetiani sedici mila ducati ogni

moveguer. mese, & alcune compagnie di cavalli, finche egli havesse Milano . Fatti a quera a' Mila- fto modo gli accordi, e tirati feco con promesse, e con premii tutti quelli Canefi , e pi- pitani , che puote , ne portò Francesco sopra Milanesi la guerra , e pigliò quasi glia quali tutte le terre loro . I Venetiani , che videro queita tanta prosperità , e che riututti i lor fcivano allo Sforza affai meglio le cofe di quello, che effi penfato havevano, dubitando della fua potentia, fe fi fusse infignorito di Milano, havutone Crema, I Venetia- e richiamati i soldati loro si confederarono con Milaneti. Francesco fingendo con ni si confe- li Venetiani amicitla, e benivolentia, & essendo più tosto dal privato danajo derano con di Cosmo de Medicl, che da quel di Fiorenza soccorso, dopo di havere date, e

i Milaneli. ricevute molte rotte, dopo una lunga batteria, e difficile, perche nel mezo dell'inverno fù, e dopo di efferiene molti de' fuol paffati al nemico, effendoli anche Alfonso contrario, che diceva esser suo Milano per ragione hereditaria, e 1459. haveva a questo effetto affoldato Lodovico Gonzaga, e fatto suoi nemici i Bolognefi, perche poteffero le fue genti più ficure nella Lombardia paffare, finalmen-Francesco te dico, dopo tutte queste difficoltà piglio Milano nel 1459. mandarono i Vene-Sforza pi- tiani in foccorfo di Milano Sigifmondo Malatesta con un effercito, perche si unif

glia Mila- se col Piccinino in savore di Milanesi. Ma egli vi si portò lentamente. Il perche

no, e le ne si consederarono con Alfonso contra Francesco Sforza, perche prima che prenfa Duca. desse maggior forze lo cacciassero dallo stato di Milano. Vi invitarono ancora i Fiorentini, i quall risposero, che non haurebbono mai tolte arme contra Francesco . Per la qual cosa i Venetiani cacciarono tutti i loro mercadati dello statoloro. Il medefimo sece ancor ad istanza loro il Re Alfonso. Il Papa, che vedera tutta Italia in arme, spelse volte ragiono caldamente di pace, accio-

che l'anno seguente susse ogni uno potuto di tutta Europa liberamente venise al Giubileo in Roma. Perche li accoltava già il cinquantelimo anno, nel quale si doveva celebrare . Creò ancor sei Cardinali , frà li qualli furouo Latino Orfino, e Filippo fratel di madre del Papa istesso, ch'hebbe il titolo di San Lorenzo in Lucina , e fu certo persona da bene , & integra. In questo l'Imperatore Federigo ad istanza del Papa sforzò Felice à renuociare il suo Antipapato, che già vedeva , quanto era questa lunga seditione alla Chie sa Romana dannosa : Nicela usò con Amadeo quella cortessa e che jo se Cardinale , e Legaro della Germania , perche non vivesse senza dignità . Vennero ancor'à perdono quei Cardinali, ch'Amadeo creatr haveva. Della quale concordia tanto il Clero, e popoio di Roma si rallegrò, che la notte, che segui al giorno, che questo si seppe, e su d'Aprile del quarrantanove ne fecero una folenne festa, e luminarie, e s'andava cavalcando per Roma con fuochi in manogridando, viva, viva Nicola, e per non mostrarsi il Papa ingrato col Signore Dio, fece in Vaticano celebri proceffioni con concorfo di tut. to il popolo. Il medefimo fecero gl'altri popoli d'Italia, che coltor via questo scisma vedevano respirare la Chiela Santa. Fù ancor tanta l'auttorità del Papa, che tenne per qualche tempo à freno gli animi de Prencipi concitati alla guerra. Perche i Venetiani erano istigati alla guerra da Giacomo Piccinino, da Sigismondo Malatesta, e da Carlo Gonzaga mortalissimi nemici di France. sco Sforza. Hayevano ancor'i Venetiani tirati seco in Lega il Duca di Savoja, il Marchefe di Monferrato, c'i Signore di Corregio Si erano ingegnati di fat I Venetia-Piftesso co Bolognesi, e co Perugini, ma in vano, perche il Papa gridava, e ni apparec. minacciava, non lo facessero. Pattegiarono i Venetiani con Alfonso, che chiano mentre esti assalivano Francesco, egli i Frorentini travagliasse. Ma Francesco guerra conconfidando nella amicitia, e potenza de Fiorentini, e tolto feco in Lega Lodovico Gonzaga Signor di Mantova, fi apparecchiava constantemente alla guer- za Duca di ra. Di qui nacquero gravi nemicitie frà Carlo, e Lodovico Gonzaga, e si do- Milano. leva Carlo, che'l fratello la parte di colui feguisse, ch'era suo nemico mortale. e che si havesse ancora quelle terre occupate, ch'il padre loro à lui havea lasciate per testamento. Havendogià Lodovico promesso per Carlo suo fratello, ch' era prigione, e fattali ficortà perche uscisse di carcere, di ottanta milla ducati, & elsendolsene poi Carlo fuggito, perche Francesco domandava il danaro, ò le terre, Lodovico pagò il danaro, e ritenne le terre per fe, Carlo adunque biafimava, e calumiava il fratello, come ladrone, e troppo avido dell'altui, non folamente presso i Venetiani, co'quali militava, ma presso i'Imper. ancora, al qual de mandava giustizia di questo torto. Già eta venuto l'anno del Giubileo, e concorreva tanta moltitudine di gente in Roma, quanta mai prima. Onde elsendoli mostrata in San Pietro l'Imagine del Salvatore, eritor. Giubilco. mandofi in Roma le genti, per una mula del Cardinal di San Marco, che con quella calca s'incontrò, non potendo gl'huomini ne passare oltre, ne ritornar adietro, cadendo l'un dopo l'altro sopra la mula, che dalla calca era oppressa, Caso comfi ritrovarono fu'l ponte di Castello da 200. huomini, & tre cavalli diffranti, e passionemorti. Molti ancora, che andarono giù nel fiume dalle fponde del ponte, v'ai- vole occro fogarono. Cofa certa è, ch'in San Cello ne furono 136 fepolti, il resto furono fo in Ro-portati in campo fanto. Si dolfe molto il Papa della difgratia di costoro, e per ma l'anno allargare il ponte tolle alcune cafette, che verano, e quasi tutto quell'anno del Giubinedispensò in celebrare il Giubileo, andando ogni di con molt i Cardinali die- leo. tto per le stationi . Hebbe grandiffirm cura , ch'in tanto concorso di genti non Feder. iv . mancassero le vettovaglie ; e tutte l'altre cose necessarie alla vita. E con le Imper, in

Felice il Antipapato rinoncia

feommuniche, e con le guardie, ch'egli vi tenne, afficurò le firade a'pellegrini: Roma.

che venivano in Roma. Il seguente anno, perch'haveva inteso, che l'Imperatore Federigo veniva in Roma, & à ricevere la corona dell' Imper. & à menar per moglie Leonora figliuola del Re di Portogallo, e nipote d'Alfonfo, fortificò le porte della Città, e le torri, il Campidoglio, il Castello Sant'Angelo, dubitando, come lo credo, ch' in questa venuta di Federigo, oda lui, odal popolo qualche novità non nascesse, perch' esso anaturalmente timido, e ne se perciò venire un gran numero di soldati in Roma. E per tenerne piaca-ta, e quieta la moltitudine creò 13. Marescialli, ch' ha vessero bavuto cura deile 13. regioni della Città, e donò loro 13. veste di porpora. L' Imperatore venne in Roma, uscendoli incontra 13. Cardinali con tutti gl' officiali, e le persone più honorate della Città. Et entrato per la porta del Castello, andò in S. Pietro , dove sù la scala hebbe incontra il Pontefice , il quale e lui , e Leonora, ch'egli in Pifa incontrata havea, che veniva di Spagna, dentro S. Pie-tro accompagnò. E fu a'o. di Marzo del 1452. Fatta l'oratione, se n' andarono questi Prencipi ad albergo in quel paiagio, che sù ie scale di San Pietro fivede. & il Card. di Costanza gli die miglior forza à sue spese di quella , ch' havevano prima. Ne' giorni feguenti il Papa celebro Messa in San Pietro

iii e Leono e benedisse l' Imperatore , e l'Imperatrice , come far si suole à nuovi spossi glie Coro-Papa.

1452.

22 suamo prima , che si ritrovino insieme . Nel medesimo luogo a' 18. del medesimo mese gl' ornò della Corona Imperiale. Andando l'Imperatore in Sau nati in Ro Giovanni fece su'l ponte di Castello molti Cavallieri à speron d'oro. Pol dal partendo di Roma andò in Napoli con la sposa à visitar il Re Alsonso, dal qual fù fontuofamente raccolto, e trattato. E ritornandoli in Roma per mare subito per Germania parti, perche intese, che e neila Germa-nia, e nella Ungaria alcuni Principi si erano levati su per cagione del Re Ladislao garzonetto, che con l'Imperatore in questo viaggio andava. L'accompagnarono da 50, miglia due Card, che furono quel di Bologna fratel del Papa, & il Carvagiale Card. di Sant' Angelo. Partito l'Imperatore entra-rono i Venetiani con grofto efercito fui Cremonele, e posto ogni cosa sossopra, presero finalmente Soncino, & altre terre convicine con alcune compagnie di cavalli , che il nemico fatte più tardi haveva di quello , che bilognava. Sopravenendo poi Lodovico Gonzaga, confederato di Francesco, I Venetia- paísò fu'l Bresciano, e ristrinse i Venetiani in modo, che non hebbero mai ardini ripova- re di uscire dalle paludi, ne di venire à battaglia campale. Volevano mandar

no la guera la guera in lungo ponendo tutta la speranza della vittoria in questo, che Francesco pon haurebbe potuto soffrire gran tempo la spesa della guerra. Sperando ancora, che i Milanesi ricordandosi dell'antica lor libertà, e vedendo lo Sforza tanto in quelle guerre intricato, havessero dovuto far qualche novità, per scuotersi quel giogo dal collo. Fernando in questo per ordine del Re Alfonso fuo padre paíso con forse 8. mila cavalli , e 4. mila fanti in Toscana sopra i Fiorentini . Et havendo tentata Cortona , che si ribellasse , pigliò à forza Fojanosù quel d'Arezzo, havendolo 40. giorni combattutto con la mor-Fernando te di molti dall'una , e dall' altra parte . Partendo poi , e passando per quel

d'Aragona di Siena tentata in vano la Castellina, neita Maremma ando per invernarvi, in Toscana e per camino prese alcuni luoghi di Volterra . Sigismondo Malatesta Capitan travaglia i de' Fiorentini gli andava sempre alla mira, per veder se occasion alcuna Pierentini, venuta folse di farla bene . Mà i Fiorentini , che delle molte forze d' Alfonfo, e de i Venetiani temevano, col parer dello Sforza fi risoivettero di chieder ajnto straniero. Mandarono adunque Angelo Acciajuolo lor

cittadino , Orator in Francia , perche mostrata à quel Re continua benevolonza de Fiorensini con quella cafa , lo pregasse , che commandasse al Duea di

di Savoia, che non volesse per via alcuna molestar le cose di Francosco Sforza. e spingesse Renato, al quai si darebbono danari, e gente, che passasse à ricuperaffi il Regno di Napoli, dal quale era stato cacciato da Alfonso, & che tanto li farebbe stata più facile questa impresa, quanto che Alfonso si ritrovava all'hora distratto con la guerra de Fiorentini. Fece Angelo grande effetto con que sta sua andata, e ne crebbero in modo le cose de Fiorentini, e di Francesco Sforza, che i Venetiani ragionandosi di pace, vi prestarono volentieri gli orecchi, massime essendo non molto lungi di Godio rotto il loro esercito, che Carlo Gonzaga guidava, e menava sopra il Signore di Mantova, accioche costui. e Tinerio Brandolino non fosfero passati ad unirsi con lo Sforza, sotto le cui inlenne militava, & havessero aceresciuro oltre modo l'esercito. Eta l'anno avanti venuto qui à gli eserciti il Cardinale Carvagiale à ragionar di pace in nome del Papa, e perche era stato poco ascolrato se n'era ritornato à dietro, protestandofi à Dio, ed al mondo, come per Papa Nicola non restava, che fatta in Italia la pace, non si passasse contrail Turco, il quals'intendeva, che s'era per andar molto potente sopra Costantinopoli, dove havea à questo effetto il Papa mandato il Cardinale di Russia, perche all'Imperatore, & à gli altri Greci offeriffe, e prometteffe da fua parte il foccorfo, fe effi erano per ritornar alla fede Catholica, come nel Concilio di Fiorenza promesso havevano. In questo mezzo Renato desideroso di ricuperare il Regno di Napoli, alla quale impresa I Fiorentini, e lo Sforza li promettevano danari, e gente, fe effo paffate l'Alpi havesse, à i Venetiani mossa la guerra. Tentò in vano di passare con due milla cavalli per quel di Savoja, e vi confumò tutta un'estate. Finalmente per un'altro camino ne venne in Savona, indi allo Sforza, il quale vedendofi con Napoli. la venuta di questo Ré accresciuto di genti, ssorzò il nemico, che suggiva la battaglia à rivirarsa alle montagne di Brescia: Menandone poi l'esercito attorno prese parte à forza , parteche gli s'arresero , da quaranta terre de i Bresciani, e de i Bergamaschi. Sopragiungendo l'inverno se ne andarono tutti alle stanze. Renato lasciando in Italia co Fiorentint il figliuolo se ne ritornò in Francia adirato con costoro, che chiamato l'havevano. Mà raffredandosi con l'inverno ancora gli animi di tutti, & elausti i Principi, e i popoli di danari , fece di nuovo il Papa ragionare di pace , alla quale i Venetiani , e Florentini stanchi della tanta licenza de' soldati venivano volentieri , Mà il Papa feoperta la congiura di Stefano Porcaro , lasciò il negotio della pace , Congiura e tutto quì a questa seditione intestina si vosse . Haveva Stefano maggior ani di Stefano mo, che potenza, & era nella fua lingua molto facondo, e per quell'atto, che Porcari. haveva mostrato ( come di sopra s'è detto ) di voler liberare la patria , n'era stato dal Papa relegato in Bologna con quella conditione, che ogni di fi presentalse al governatore della Città. Egli un di l'ingannò fingendosi infermo, e chiamato da i congiurati ne venne volando in Roma con quello dilegno, e penfiero di tosto, che susse in Roma prender l'armi, echiamar il popolo à libertà , e prendere il Pontefice , e i Cardinali . Ma mentre ch'egli stanco da iungo camino , e dalle tante vigilie (perche non haveva molte notri dormito) vuol ripofarsi alquanto, diede occasione, e tempo, che'l suo disegno susse scoperto. Il Papa dunque li mandò tofto, in cafa per prenderio, il Senatore Giacomo Lavezzuola da Verona, Vicecamarlengo con molti armati. Et egli, che le ne accorle, lasciando qui Battista Sojarra persona audacissima con alquanti fervi, fe ne fuggi co compagni via. Mà perche non vi mancarono fpie fù pure pigliato in casa di sua sorella dentro una cassa , dove nascosto si era . E confessando tutto l'ordine del trattato , fu à un merlo del Castello San Angelo appiccato per la gola. Nell'istesso modo si fatto morire nel Campidoglio

Renato Italia per recu-Regno

Angelo Massa col figliuolo, e con Savo suo compagno, letto prima prablicamente l'ordine del trattato. E fu a iq. di Gennajo del 52. Dopo quello perfeguitò ancora, e castigò tutti gli altri congiurati, e specialmente France-feo Gabadeo, Pietro Monterotondo, e Battilla Sciarra, che era suggito presso i Venetiani . E'l Papa, che non era maniera di cortesia, che con il Romani ulata non havelse , e che più che altro Pontefice mai era folito andar liberamente per la Cintà diventato sospettoso , e ritroso , se ne stava quasi colerico fempre in palazzo , ne dava facilmente audienza à tutti . V'era di più la Coffanti- podagra, che lo travagliava molto . Maniunacola così ii trafife il cuore . coappoli pre me fe l'intendere , che'l Turco haveile col medefimo impeto prelo Coffantifa dal Tur- nopoli , e Pera , & ammazzato l'Imperator di Coltantinopoli con molte mieliaia di Christiani . Credeva , che fuste stato ancora preso , e morto il Cardi-

ço.

nale di Ruffia, che qui mandato haveva . Ma se n'era travestito suggito via ... Hebbe animo il Papa di loccorrere con un'armata Coftantinopoli, come per le (ne lettere scritte ail Imperatore si vede , nelle quali riprende la ribellione de Greci dalla Fede Cattolica, e la loro fimulata riconciliatione co'Latini Mafu così d'un subito presa quella Città, che non si puote a pena pensar di mandarle foccorfo . E perche da ogni parte fosse tormentato il Pontesice , il Conte Everso assoldato da Spoletini senza suo ordine si molse sopra Norcia la guerra i quali due popoli contendevano infieme de confini . Il Papa dunque mando Angelo Rangone con genti della Chiefa , perche chiudefse il paíso al Conte, che non potesse ritornare al suo stato dell'Anguillara. Ma intefo poi, ch'era restato per Angelo, che'l Conte non fuse preso da foldati nel fuo ritorno, fattolo venire in Roma, lo fe morire à tre hore di notte in Castello Sant'Angelo. Scrivono alcuni, che'l Papa molto di ciò fi pentifse, perche havendolo collericamente comandato, non haurebbe voluto, che fubito, e contanta diligenza del Caffellano fosse eseguito. I Venetiani , che vedeano farfi indarno mentione di pace, la qual fi era più voite tentata , dubitando che à perfusione di Lodovico Gonzaga, lo Sforza non vi venisse, mandarono Giacomo Piccinino lor Capitano con gran parte della cavalleria d' un fubito fopra Volta, la qual prefa, & urtato il nemico in Godio, non fenza qualche incommodità di Lodovico, che in quel luogo indisposto si ritrovava, parendo loro d'haverlo assai mosso à chieder la pace, richiamarono il Piccinino alle stanze . In questo andando , e ritornando il Simonetta frate di S. Agostino più volte , & havendo hora i Venetiani ; hora lo Sforza efortati con molte ragioni alla pace, ne cavo finalmente frutto. Perche fu quefta pace conchiusa a' nove d' Pace frà Aprile del cinquantatre , e con queste condition publicamente bandita , che Veneriani, si restituisse a ciascuno quello , che innanzi la guerra era suo , suori che Gera-

e France- dada, che Francesco haveva tolto a' Venetiani, e fuori che Castiglione di fco Sforza: Pefcara, che Alfonfo haveva tolto a' Fiorentini . E perche più efficacia l'ac-Duca di cordo havelse, e conoscesse Alfonso, che si tenea conto di lui, tutti giudicaro-

no, che gli fi doveffero mandar Ambalciatori. Er elsendone d' ogni parte venuti, Domenico Capranico Cardinale di S. Croce, e penitentiere maggiore, persona di molta prudenza, & auttorità, e mandato Legato dal Papa mostrando dover effer mallevador di questa pace , dopo iunghe dispute , e contese , ne reco à questa conclusione d'accordo, che quella pace, che havevano fatta i Venetiani , e Francesco Sforza , fi donesse abbracciare da tutti , come stabile , e ferma, e se qualche discordia mai trà lor nata susse, il Papa havesse auttorità, e poteffà di fedarla, e che fe alcuni haveffero moffa ad un'altro la guerra, riconosciuto il Papa la verità del fatto, colui che'l rorto havelse, fuse tosto da tutti gli altri tenuto per commune nemico. Fù dunque quella seconda

pace, che fù quali un'anno doppo la prima, fermata in Napoli da tutti col giuramento, ne altra ne fù nella età palsata mai fatta, che maggiore, ne più terma di quella fulse . Perche tutti fuori che i Genoveli , vi vennero , i quali non stavano bene con Alfonfo, ne con la natione Catelana, per lo prometso, e non pagato tributo come Alfonfo diceva. Fù lafciato ancora per negligenza, o come alcuni vogliono , per indultria de Legati una certa strada aperta alla guerra, per la qual Alfonso guerreggiò con Sigismondo Malatesta, per haver costui tolto dal Redenari in nome di soldo, & essersene poi passato a fervir i Fiorentini nemici fuoi . Hora Nicola Pontefice , o per affanno d'animo , ch'eglisent grande dopo la perdita di Costantinopoli , o per la sebre , ch'egli hebbe, o per la podagra, che oltre modo lo travagliava, nell'8. anno 10. di del Iuo Papato (che era del 1453 ) morì a'24 di Maggio , e fu (epolto con honorevol pompa in S. Pietro, e nella fua tomba marmorea un'epitafio di molti versi latine re-Latini inscolto, che le sue lodi brevemente comprende . Si loda afsii la sua li- fuscitate in beralità , ch'egli con tutti usò , e con letterati specialmente , i quali soccorse e Italia. di danari, e di officii della corte, e di beneficii. Solea con premii adescarli, c in vitarli , hora a leggere publicamente , hora a componer alcuna cofa di nuovo, hora a tradurre Greco in Latino bueni auttori . E ne fe nascere tal ftutto, che le lettere Greche, e Latine ch'erano state già seicento anni sepolte nelle tenebre, refuscitaísero nel tempo suo, e qualche splendore acquistaísero. Definò per tutta Europa persone letterate, perche procuraisero di rittovar de'libri, che per negligenza de'passati, e per cagione de'barbari perduti s'erano. Onde il Poggio ritrovo Quintiliano, Enoch Afcolano ritrovo Marco Celio Apicio, Opintiliae Portirione eccellente commentatore d'Oratio. Edifico Nicola magnificamen-no ritrovate, & la Vaticano, e nella Città presso S Maria Maggiore palagi per habita- to. tlone del Pontefice. Rifece la Chiefa di S. Stefano nel monte Celio, & edificò da fondamenti la Chiefa di S. Theodoro frà il Palattro, e il Campidoglio. Fece anch'il tetto di piombo à S. Maria Rotonda posta nel mezzo della Città, e già da M. Agrippa edificato per un templo di tutti Dei che chiamò Panteone. In Vaticano fece quell'appartamento del Pontefice, che fino ad hoggi si vede in assal magnifica forma , e cominciò la muraglia di Vaticano assai ampia, e alta, e con incredibili fondamenti, e difegni d'altiffime torri, per tenerne il nemico adietro se perche non ne fofse ( come già prima spesse volte avvenuro era) la Chiefa di S. Pietro, e'l palazzo del Papa (accheggiato, Incominciò anch'in capo della Chiefa di S. Pietro una gran tribuna, perche la Chiefa fofse più capace, e più magnifica . Rifece Pontemolle, & edificò presso i bagni di Viterbo un gran palazzo. Soccorfe di danari molti, che per suo ordine edificavano nella Città, e tece lastricare quasi tutte le strade della Città . Dispensò à poveri molte elemofine, & à poveri nobili specialmente, ch'erano per varie disgratie à quella mileria venuti Maritò molte vergini povere de'suo danari. Sempre gl'Oratori, che da varie parti venivano, magnificamente ricevette, & honorò. Egli fu certo facile all'ira , perch'era colerico: ma tofto gli fi fmorzava . Onde tolfero i ma- Bernardi levoli occasione di blasmarlo senza ragione. Fù in modo alieno dell'avaritia y no da Sieche non fi ritrovò, ch'egli vendesse mai officio, ne beneficio alcuno. Fù grato na canoamatore della giufficia, auttore, e confervatore della pace, clemente co' delin- nizato, quenti e diligentiffimamente ofscryò quanto alle cerimonie e culto divino appartiene. Fino ad hoggi si veggono i vasi d'oro, e d'argento, e le croci ornate di gemme, e le ricche vesti sacerdotali , e le pretiose tapezzarie inteste d'oro , e d'argento, e la mitria del Pontefice, che la sua liberalità dimostrano Lascio di dire tanti libri facri feritti per fuo ordine, ornati d'oro, e d'argento, e la libraria del Vaticano per sua industria, e liberalità mirabilmente accresciuta. Egli

Lettere

amó in modo i religion', che di beneficii ecclefiafiici ii foccorfe. Canonizò San Bernardino da Siena dell'ordine di S. Tranetero, perche haverffe predicando, i infegnando, e riprendendo efitnti in gran parce i Guelfi, è di Gibbillini, fattione pernitofa d<sub>i</sub>fatala, e moltratoa fedeli la via del ben vivere, il cui corpo fino ad hoggi con gran rivernera ii vitta nella Gittà dell'Aquila.

Nicola V. in tre ordinationi Creò sedici Card. cioè pose nel numero dei Cardinali tre, cheerano stati creati Card. da Felice V. Antipapa, e tredici ne creò di nuovo, uno dei quali su Vescovo Card. e tutti gli dirri prett, che spravoo.

Amadeo çià Duca di Savoja, e poi Papa Felice V. dopo rinontiato il Papato, creato da Nicola V. Vescovo card. Sabino, Decano del colleggio de Cardinali, e Legato perpetuo d'Alemagna.

Antonio Cerdavo , Majoricenfe , Vefcovo di Messina prete card tit. di S. Grisogono . Associo Anense Napolitano , dircivescovo di Benevento , prete card tit. di Sant Eusebio

Latino Orfino Romano, Arcivescovo di Tirani, prete card. iti. di S. Giovanni, e Paole. Alano Coctino Bertone, Arcivescovo d'Avignone, prete card. iti. di S. Prassede. Giovanni... Francese Vescovo Cabolinense, prete card. iti. di S. Stefano in Celio

Filippo Sarzano da Luna fratello Germano del Papa, Vescopo di Bologna, prete car. tie di S. Lorenzo in Lucina.

Maestro Nicolò de Cusa, Todesco, prete card. di S. Tietro in Vincola. Lodovico Alamano Francese. Arcivescovo d'Arli, prete card. tit., di S. Cecilia.

un de l'Cardinali già creati d'Amadeo. Giovanni Cervanne di Siviglia, Spagnuolo, prese card. tis. di S. Pietro in Vincola, un'altro de i cardinali creasi d'Amadeo.

Pietro Sconvemberg, da Herbipoli , Vescovo d'Augusta prete card, tit. di S. Vitale ; anche questo de i card d'Amadeo.

Don Nicolao Siciliano, Arcivescovo di Palermo, Abbate Manicense, dell'ordine di S. Benedetto prete card. tit. di S...

Giovanni di Segovia , Spagnuolo , prete card. tit. di S . .:

## CALISTO III. PONTEF CCXIII.

Creato del 1455, a'18. di Aprile.



ALISTO III. Spagnuolo Valentiniano, chiamato prima Alionfo Borgia,
ft figluolo di Giovanni, e di
Franccica perione affaigenpote, chi ingenuamente alievato, e finalimenta a ficta
d'Aprile del 1435-ft creato
legitimamente. Ponetche c.
Egli havendo quattordeci
anni, ft apprefe le prime
lettere i mandato allo fidalo
lettere i mandato allo fidalo

Attioni di Califo III inanzi il Papato

di Lerida, dove fece tanto frutto, che in breve diventò dottore in civile, & in canonico, e lesse poi affai dottamente per quelli studii. Per la qual cosa Pietro di Luna, che sù chiamato Benedetto XIII. da se stesso gli diede il Canonicato della Chiesa di Lerida . Essendo poi divolgara la sua dottrina, andò in corte del Rè Alfonso d'Aragona, e fù rosto fatto suo secretario. Essendo da Martino Pontefice fatto governatore della Chiefa di Majorlea, & essendoli da gli amici persuaso, si prendesse lu titolo quella Chiesa, non volle farlo, dicendo, aspettare il Vescovato di Valenza il qual' hebbe non molto dopo per i suoi meriti. Percioche, essendo morto Pietro di Luna, & essendo da quei suoi due Anricardinali tosto in luogo di Pietro creato Pontefice un certo Egidio canonico di Barcellona, che fù chia mato Clemente VIII. fù quì tofto dal Re Alfonfo, ch'era già ritornato in gratia con Martino, mandato il Borgia non senza suo gran pericolo, e de'compagni, così quel luogo da Paniscola tirannicamente si guardava da quelli, ch'amavano quefto fcilma , e discordie . Hora Alfonso Borgia talmente, e con l'autorità , e con le ragioni ne persuase ad Egidio, che sopragiungendo il Legato di Martino, rinontiò il Papato, e si rimesse nelle braccia del Pontefice. Per quest'effetto Martino fece Egidio Vescovo di Majorica. & Alsonso Vescovo di Valenza. Elsendo poi nata guerra trà Alfonso Re d'Aragona, e Giovanni Re di Castiglia. fù solo Alfonso Borgia eletto per concordarli, e pacificarli. Onde in capo di fett'anni, ch'era durata la guerra, con la sua diligenza li pacificò, e legò ancor con un vincolo di parentato, talmente, che fin ad hoggi li patti di quell' accordo si osservano. Andando poi molto avanti il Concilio di Basilea, il Re Alfonfo, che guerregiava all'hora nel regno di Napoli, essendo pregato, che vi mandasse alcuno de'suoi, vi mandò Alfonso Borgia. Il qual dolendosi, ch'imposto li fuse negotio di così male esempio, oprò con la regina moglie d'Alfonso, che fuse voluto andar in Italia con Fernando figliuolo del Re, a persuadere a suo marito, che dopo tanti rravagli, e pericoli fofferti fuori di cafa, fe ne voleffe pure alla fine ritornare in Ispagna. Il Re non volle udire parola mandò il Borgia ad Eugenio, ch'era all'hora in Fiorenza a ragionare di pace. Percioche il Vitellesco in nome del Papa entrato nel regno lo poneva tutto sossopra, e vietava ad Alfonso, che non potesse prendere Napoli, sopra il quale egl'era . E mentre che n'andava la cofa in lungo, hayendo Eugenio animo di ctear i ven-

Li c

ti Cardinali haveva posto il Vescovo di Valenza fra loro. Il quale costantiffimamente questa dignità rinontio , dicendo , non ester in tempo massimamente non effendo conchiuso quello , perche effo era andato : Ritornandone pol Eugenio in Roma, & effendo mandato il Patriarca d'Aquileja in Terracina al Re per conchiudervi la pace, nella quale si ritrovò sempre il Borgia presente, e la fua auttorità vi Interpose, talmente il Papa cominciò ad amerlo, ch'in breve lo fece Cardinale, e donogli il titolo de' Santi quattro, & a fe lo chiamò in Roma. Et egli mostrandosi non meno modesto nel Cardinalato, che prima nel Vescovado fatto s'havesse, s'astenne d'ogni pompa, e gloria vana. Nel dare in Concistoro i voti tanta gravità mostro sempre., che ne per adulatione, ne in gratia altrui fi vidde , ch'eg li parlaffe giarmai . Effendo morto Eugenio , e Nicola fuo fuccesfore fù in palazzo presso San Pietro Alfonso Borgia creato (come s'é detto) Pontefice, e chiamato Califlo III. Egli bandi toflo la guerra al Turco, en haven già prima, che fosse Pontefice, fatto voto come si vedeva in uncerto libro di lua mano scritto con queste parole , lo Calisto Pontefice , faccio voto all'omnipotente Dio, & alla fanta individua Trinità, di dovere con l'arme, con gl'interdetti, con l'elecrationi, e per tutte quelle altre vie, che potrò perseguitare i Turchi nemici fierissimi del nome Christiano . Si maraviglid ogn'huomo, che questo leppe come s'haveste egli prima, che foste Pontefice, il nome di Pontefice tolto, ed'essendo vecchio decrepito, ancor havesse tant'animo. Hora per poter attendere quello, che promeiso havea, mandò to-sto Predicatori per tutta Europa ad animare i nostri all'impresa de' Turchi, & ad essortare, che ogn'uno fosse liberale, e dispensasse qualche particella delle sue sacoltà per questa guerra, che si doveva fare. Furono di queste oblationi Patriarca fatte sedecigalere in Roma, enefa fatto generale il Patriarca d' Aquileja . Il di Aqui- quale tre anni corfe, e travagli è le riviere dell'Afia, toffe à Barbari alcune Ifo-leja Gene- le, e li diede di grandi calamità. Il Ré Alfonso, & il Duca di Borgogna prefeso

ral del Pa- la Croce, per dover andare, o mandare anch'effi a danni de Barbari. Ma come pa contra i la cola fù impetuola , così aneora tollo fi fmorzò, e per non lasciare i loro brevi piaceri restarono questi Prencipi di fare così honorata, e gloriosa impresa. Ho-

ra mentre il Papa fi incorona al folito folennemente nella Chiefa di San Giovanni, due soldati l'uno del Conte Everso, l'altro di Napolione Orano, che Tumulto diverse fattioni mantenevano, venuti nella Chiela à contesa insieme, e posto in mano all'arme si ammazzarono l'un l'altro. Di che chiamando Napolione ad Roma nel - arme la fattione Orfina, passò nel palagio, dove sole ya il Conte Everso alberla Coro- gare, e che all'hora non vicra, e lo pose à sacco. Volendo dopo questo Naponatione del Jione andare in S. Giovani, dove il Conte era, fi con gran fatica ritenuto da Pontefice. Latino suo fratello, e dal Cameriero del Papa. Che se egli andava, non potea na scerne se non gran rovina, e calamità , per ritrovarsi già in arme tutta la fattione Colonnese. la qual favoriva il Conte. Il Papa mandò tosto all'uno . & all'altro Gio: Baroncello, e Lelio della Valle Avvocati, Concistorali, perche li quietalsero, e ponelsero in pace. E così con l'autorità del Pontefice fi quietò quel tumulto, ma l'antica gara però non si tolse. Perche hanno molte volte

S. Vicenzo combattutti infieme con gran danno d'Ambe le parti. Il Papa volto a negotii, Spagnuolo che a fe, come a Pontefice toccavano, canonizò S. Vincenzo Spagnuolo delle dell'ordine ordine de Predicatori, el B Ed mondo Inglese. E sece perciò, ringratiandone il de i Predie Signor Dio, fare devote, e solenni processioni dal la Minerva a S. Pietro. Ma catori ca- perche non mancasse mai, onde la quiete della Chiesa si disturbasse, alcuni connonizato, tadini di Palombara terra in Sabina, che erano già fiati banditi da Giacomo & il P.Ed- Savelli fignore di quel luogo, si riposero nella patria con l'arme, e tagliati a mondo In- pezzi due figliuoli di Giacomo prefero la terra, e mandaron la ad offerire alla

glefe.

Chiefa; non volle accettarla il Papa, anni vi mandò il Cardinale Colonna, perche in gratia di Giacomo lor signore li riponesse, e restituisse la terra. Napolione, che dubitò, che il Cardinal Colonna per se Palombara non occupasse, vi ando co' foldati fuoi, e la tenne alquanti di affediata. Ma fopragiungendo poi Matteo Pojano, Francesco Savelli, & altri Capitani del Papa, fu per ordi- vinto ne di Calisto, e del Cardinale Colonna sciolto l'assedio di Palombara. Et en-Belgrado trati dentro fecero appiccare per la gola, e squartare da venti di quelli contadi. da Chrini, ch'erano stati principali a levare sù quel rumulto , perche fotiero a gli altri stiani . esempio, che co loro Signori più riverenti, e più rispettosi si mostrassero. Apparve poi per alquanti di una rolla cometa, la quale i Matematici dicevano fignificare gran pelle, gran carellia, e qualche grande calamità. Il perche Califlo . per placare l'ira di Dio, fece alquanti di fare processioni, accioche sea gli huomini qualche male soprastasse, tutt'il grande Dio sopra i Turchi nemici del nome Christiano lo riversasse. Ordinò ancora, accioche con assidui prieghi da si placasse il Signore, che nel mezzo giorno si facesse con le campane un segno, dal Turco onde i sideli si ricordassero di pregar Dio, ch'ajutasse coloro, che combattevano del continuo contro li Turchi. Crederei lo, ch'all'hora per l'affidue preghiere de' Christiani fosse il Turco da I nostri presso Belgrado vinto, essendo Capitano de'fedeli Gio: Vaivoda Cavaliero prestantissimo, e portando avanti in luogo di vessillo Gio: Capistrano frate di S. Francesco la Croce . Erano i Turchi paffati sopra Belgrado, quando hebbero questa rotta esfendo 1 nostra assai pochi, furono da sei milla Barbari tagliati a pezzi, come il Cardinale Carvagiale scrisse al Papa, & a Domenico Capranacio Cardinale di S. Croce. Guadagnarono ancor i nemici tutte le vettovaglie, e da cento leffanta bombarde. Onde spaventato il Turco per questa rotta, fi ritirò volando in Costantinopoli . E (arebbe andato fenza alcun dubbio a terra , fe l Prencipi Christiani lasciando gl'odii, e le guerre intestine loro havesser, e per terra, e per mare, per-seguirato, come Calisto publicamente dicea. Mamentre che questi non si muovono, il Turco riprefe le forze, e guadagnò l'Imperio di Trabifonda, havendo prima uccifo quell' Imperatore, e conquistò la Bossina, fatro prima prigione , e poi morto quel Re , non restando di predicare frà I nostri tutte queste piccinino calamità coloro, che per l'isperienza delle cose, e per la notitia, ch'havevano in Toscade i luoghi, quasi da un'alta scoperta l'antivedevano. Non restava già il Papa na muove di esortare e con Brevi, e con Legati Prencipi Christiani, ch'aprissero pure una guerra à volta gi'occhi in tante milerie; perche quando il nemico havesse poi prese for- Senesi. ze maggiori, & haurebbono tardi, & in vano cercato il rimedio. Ma mentre ch'il buon Pontefice pensa tutte queste cose, e l'esorta, Giacomo Piccinino, lasciando i Venetiani, andò con una gran Cavalleria, e santeria sù quel di Siena, ripetendo alquante migliaja di ducati a Senefi, che come effo diceva a Nicolò fuo padre fi dovevano per le fue paghe del tempo, ch'haveva già militato con loro. I Senesi chiesero tosto in virtù della lega à tutti i Prencipi d'Italia ajuto & al Papa particolarmente . Il quale gl' ammoni prima che non pagassero al Piccinino un quattrino, e poi mandò in favore loro il suo escreito, e scrisse a i Principi d'Italia, che facessero il somigliante, e perche non nascesse in Italia qualche grave incendio, che non si potesse poi facilmente estinguere. Perche tutti dubitavano, che quello non avveniffe, che Califto diceva, mandarono volando anch'effi il foccorfo a Siena. Il Re Alfonfo folo, che favoriva il Piccinino per l'amore, ch'haveva portato al padre di lui, non mandò ajnto à Sencsi, anzi haveva egl' in modo concitato contra i Senesi il Conte di Pitigliano, che quella parve, che la prima caula fosse di quelta turbolenza, e calamità. Ma il soccorio, che veune da Francesco Sforza, e da i Venetiani, riduste, con alquan-Ec a

Giacomo

trayagliadalle discordie inteftine

Orbetello specialmente. Onde fù sforzato à montare sù le galere, che gl'havea il Re Alfonso mandate, perche in estrema penuria di tutte le cose si ritrovava, e fenza havere fatto nulla fe n'andò nel regno di Napoli . E Senefi con l'ajuto . & opera di Calisto, e de gli altri confederati si ritrovarono d'un gran pericolo fuori, benche la intestina guerra de cittadini del continuo li travagliasse. Perche v'erano alcuni cittadini, che facevano poco conto della libertà, e feguivano la fattione del Re Alfonso, e crederei ancora, che per loro opera nascesse cutta quella guerra. Ma i buoni cittadini cacciati via, o morti i cattivi, fin ad hoggi quella libertà si conservano, che con tanto travaglio, e spesa guadagnata fi havevano. Furono anch' all'hora castigati fieramente i licentiosi soldati & i fuzgitivi, e fù fatto morire Gilberto da Corregio, e mancò poco, che non fusse fatto il medesimo à Sigismondo Malatella, che con lor militavano, e menava la guerra in lungo, e così appunto poneva à facco, e faceva prede nel lor contado, come fusse stato nemico. Nel medesimo anno su così gran terremoto nel regno di Napoli à' cinque di Decembre, ch' and arono per terra molte Chiefe, e molte cafe con la morte di gran numero d'huomini, e d'animali, fu specialmente in Napoli, in Capova, in Gaeta, in Anversa, e negl'altri luoghi di terra di lavoro; le cui rovine con gran maraviglia lo poi viddi, andando per tutti quei luoghi desideroso di conoscere da presso, e vedere l'antichità. Il Re

Alfonfo già la terza volta prometteva dovere il fuo voto effettuare, di paffare contra i Turchi, ma egli si ritrovava in modo preso da' piaceri del suo Regno di Napoli che non si curò di far giamai di questa militia Santa . E Calisto tran-

moto gran. de Regno di Napoli

Inea Piccolomini' Card.

quillate le cose d'Italia creò nove Cardinali, de' quali ne furono due fuoi nipoti l'uno Roderico Borgia l'altro Giovanni Nubano nato di fua forella, Creò anche Enea Piccolomini Vescovo di Siena Cardinale, della cui opera s' era fervito nel comporre la pace d'Italia, mentre che i Senesi erano travagliati dal Piccinino . Ma effendo morto il Conte di Tagliacozzo , ch' haveva l'anno avanti il Papa fatto governator di Roma, subito nacque dissensione frà il Conte Everso, e Napolione Orsino, per haver il Conte occupato Monticello terra non lungi da Tivoli, la qual dicea effer hereditaria di fua puora, ch' era figliuola del Conte Tagliaccozzo. Napolione dicea effer sua, e per ragion hereditaria medesimamente pereffer stato quel Conte della famiglia Orfina . Dalla contesa di questi due Baroni, che con l'armi delle ragioni hereditarie discettavano. il popolo di Roma sofferse gran danni, ma essendo questa contesa sopita per un' ordine rigoroso, che su lor fatto, che deponessero l'armi, Calisto Pontefice fece Boreia il nipote in luogo dei morto Conte, governator di Roma, e di più General, e Consaloniere della Chiesa, per tenerne più sacilmente i Baroni di Romani à freno. Essendo non molto poi morto il Rè Alfonso senza les gitimo herede, sa Calisto di tanto animo, ch'hebbe a dir di rivoler quel regno, Alfonfo dicendo, che come fe udo era per la morte d'Alfonfo devoluto alla Chiefa, E fe di Arago. ne ponevano già in arme dall'una, e dall'altra parte, ne Fernando figliuolo d' na muore Alfonfo, che conosceva l'ingegno, e la generosità di Calisto vi ci dormiva. Ma per la morte del Papa, che sopragiunse, tutto questo disegno si troncò, e Fernando si ritrovò libero da questa guerra . Morì Calisto havendo tenuto tre anni, e quattro mefi, il Papato a i 6. di Agosto, e su sepolto in Vaticano nella Chiefa di S. Maria delle febri, ch' havea rifatta Nicola à sue spese, & a man manca della Chiefa di S. Pietro fi vede. Morì anche poco appresso Borgia il nipote, il qual se n'era a Cività vecchia suggito per cagion dell'odio, che si have-

va concitato della famiglia Orlina, mentre che ne favorlice più la fattion contraria Fù tenuto Calisto integrissimo in tutta la vita sua, ma la principal sua lode si

è, che

è, che ne Vescovo, ne Card. volle mai beneficio alcun in commenda, dicendo, contentarsi di una sola sposa, e vergine, chiera la Chiesa sua di Valenza, come t canoni vogliono. Dava ípeiso elemofine a poveri e publica, e privatamente . Maritò molte vergini povere. Softentava a fue spese molti nobili caduti in povertà Quando bifognava, era encor co' Principi liberale, e con quelli particolarmente, che potevano con l'autorità, e con le facoltà giovare al nome Chriftiano . Egli mando ad Uffuncassano Re de Persi, ed'Armenia, & al Re de i Tartari Lodovico da Bologna frate di San Francesco, invitandoli con molti gran doni , & eccitandoli contra il Turco . Onde mossi questi Prencipi dalle perfuafion del Papa, fecero di gran danni a Turchi, e mandarono anch' effi i loro oratori a Califfo, I quali vennero poi in tempo di Papa Pio, e noi con maraviglia certo, si della dillanza de'luoghi, onde venivano, come nel nuovo habito, che portavano, li rifguardammo. Dicono, che havendo date Uffuncaffano più rotte al nemico (crisse al Papa, ch'esso haveva queste vittorie havute per le pre-ghiere ch'egli haveva per lui satte à Dio, e che si sarebbe un di ricordato di quefto fervigio anzi divino, che humano. Quest'amicitia, che incominciò Califto col Re di Perlia , fi è poi col medelimo da Christiani continuata . Ondetra- Tarrari vagliava con continue battaglie il Turco. Califto poco spele in edificare, si per-movono l' che visse poco, come perche cumulava danari per l'impresa de Turchi. Solamen- armi conte rifece la Chiefa di S. Prisca sù l'Aventino, e le mura della Città, ch'erano era il Trugià quasi tutte per terra. Si veggono alcune tappezzarie inteste d'oro, ch' esso co, c mancompro . Fù tenuto parco nel vivere , modellillimo nel parlare , diede facile au- dano ame dienza per quanto gliele foffriva l'età , perche era già d'ottant'anni , ne già per basciatori quello haveva lasciato punto i suoi studii. Segl'avangava tempo , o leggeva , al Papa. o li faceva leggere. Esto compose l'officio della trassiguratione del Salvator nostro, & ordino, che à quel modo, e con quelle indulgenze, si celebrasse, che si sa della festa del Corpus Domini . Con gran benevolenza , & affabilità riceveva gl'Oratori, che à lui venivano, ne mai li tasciò partire discontenti, fe le dimande loro erano honeste, e giuste. E di qui nacque, ch' egli non fa troppo amico dei Re Alfonfo, perche li dimandava coffui alle volte i Vescovati per persone, che ò per l'età, o per l'ignoranza loro delle lettere, e delle cose del mondo erano inettissime. Morì Calisso a' sei d' Agosto nel terzo anno, e quarto mese del suo Papato, e lascio cento, e quindici mila pezzi d'oro, ch'egli haveva cumulati per la guerra, ch'haveva animo di far contra Turchi . Mentreche l'esequie di Calitto si celebravano, mort Domenico Cardinale di Sam-Croce, e gran Penitentiario persona assai savia, e grave, e sù nella Chiesa della Minerva sepolto con le lagrime, e gran dispiacere di tutt'i buoni.

Uffuncaf. di Perfia. & il Rede

Gred questo Pontefice in due ordinationi nove Cardinali , cioè sette preti , e due Diacont . che furono . Lodovico Milano da Valenza, Spagnuolo suo nipote, Vescovo Segobicense, prete

card. tit. di SS. Quattro Coronati . Rinaldo Pifatello Napolitano, Arcivescovo di Napoli, prete card. tit. di Santa

Giovanni Mela Spagnuolo , Vescovo Zamocense , prete card tit. di Santa Aquila .

e Prifca. Giovanni Caffiglione Milanefe Vefcovo di Pavia prete card tit, di S. Clemente.

Enea Silvio Piccolomini , Senefe , Vescovo di Siena prete card. ett. di S. Sabina . Giacomo Theobaldo , Romano , Vefcovo Feretrano , prete card. tit. di S. an-flafia . Riccardo d'Oliviero d'Angio Normando, Francese, Vescovo di Costanza, prese card. tit. di S. Eufebio.

Ee 3

Giacomo Portugbele, figliuolo del Re di Portogallo, arcivescovo eletto di Lisbona, e Diacono card. di Santa Maria in Portico.

Roderico Lezolio, nipote del Papa da Valenza Spagnuolo, adottato dal Papa in cafa Borgia, diacono card. di S. Nicolò in carcere Talliano.

## PIO II PONTEFICE CCXIV.

Creato del 1458. a'20. d' Agofto.

Actioni di Pio ii, innanzi il Paparo



DIO II. fu Senete, & era Liamato prima Enea Piccolomini Nacque in Gorfigano. Silvio fa iuo padre, Vittoria fua madre. A 30.4 Agofto del 14,58 fu per un confentimento di tutti Cardinali creato Pontte I il padre fuo effende congo il altri nobili cacciato dalla pelee di Siena, de ne andava a una fua villa in Corfiganaco; quando la mo-

glie , perche era venuto il tempo del partorire qui si figliò, e ne chiamarono il bambino Enea Silvio . Hebbe la madre dormendo una visione, che le pareva di partorire un Fanciullo con una mitria sul capo. Onde come sono le menti humane sempre pronte à credere il peggio, sempre ella dubitò, che questo non importasse qualche vergogna al fanciullo, & alla famiglia, ne si puote mai da questo sospetto torre, fin che il figliuolo era stato Vescovo di Trieste. Per la qual nuova ringratio il Signore Dio, & affatto usci di paura. Essendo egli fanciullo imparò Grammatica in Corfignano con gran docilità , e memoria, e menava così dura vita, che bisognava per ha ver da mangiare fare tutti gl' esercitii di contado . Entrato poi nel decimo ot tavo anno se n'andò à Siena , dove con l'ajuto de' parenti diede opera alla poelia, e vi fece tal frutto, ch'in breve anch' egli nella Latina lingua, e nella Toscana scrisse molte cose secondo ch' amore , che quella età signoreggia, le andava dettando. Si diede poi a studiar le leggi, ma bilognò poco presfo lasciarlo per cagione della guerra , che nacque trà i Senesi , e i Fiorentini , della qual dubitò, che non nascesse carestia. Vedendo anche in Siena la nobiltà fospetta alla plebe, se ne usci, come in un volontario essión, e si accostò con Domenico Capranico, ch'era all'hora in Siena, ch'andava al Concilio di Basilea a querelarsi deile ingiurie ricevute da Eugenio, ch'egli haveva denegato il cappello, che Martino per le virtù sue dato gl'haveva. Con quella compagnia Enea superate le altissime Alpi, e di neve coperte, per il Ponte dell'inferno, e per lo lago di Lucerna, 'e per le contrade de gli Svizzeri andò in Basilea . Dove bench' egli, come secretario di Domenico, in molti negotii occupato susse, sempre nondimeno rubava qualche poco di tempo, per dario alle lettere. E perche Domenico, negandoli il Papa l'entrate de beneficii, e della heredità paterna anche si ritrovò agevolmente povero, e bisognoso, su Enea ssorzato contra sua voglia a lasciarlo, e si accostò con Bartolomeo Vescovo di Novara, col quale se n'andò in Fiorenza, dove era Eugenio . Et effendo costul chiamato in giudicio

eri.

eriminale da Eugenio, fu ancor Enca sforzato ad abbandonarlo, si diede a fervire Nicolò Cardinale di Santa Croce, persona di gran bontà, il quale sù mandato da Eugenio Legato in Araffe, dove s'erano raunati i Prencipi della Francia, epose pace frà il Duca di Borgogna, che con Inglesi sentiva, e'l Rè di Francia. Ritornando poi in Italia Nicolò, ch'era da Venetiani, e dal Duca Filippo richiefto per doverlo far arbitro della pace , che fr trattava frà loro ? Enea, che non si vedeva molto in gratia di Eugenio, fe ne ritornò in Basilea dove fu fempre molto honorato da tutti. Et in quel celebre Concilio hebbe luogo nel magnifrato de' dodeci scrittori de' brevi Apostolici, i quali erano di molta autorità. Perche non si poteva cola alcuna publicamente trattar senza la gravissima auttorità loro, e s'era ammesso alcun poco atto a dare nel Concilio il fuo voto perordine di costoro si toglieva via. Erano in quel Concilio quattro feparati parlamenti, che al costume della corte, Deputatione chiamavano . & irrquelti fi trattava della fede . della pace . della riforma . e delle cofe communi . In questi parlamenti ogni mese si cambiava il suo Presidente . In quel della fede , nel quale Enea era ascritro , fu egli più volte Pressidente . Frà quelli, che conferivano beneficil, fu ancor due volte eletto. E qui molte volte orò. Ma quella fua oratione fù tenuta eccellente, nella qual fopra la electione del nuovo luogo del Concilio antepole Pavia ad Avignone - Udine à Fiorenza, mostrando quella Città esfer per tutti i rispetti commodissima, e degna di dovere a tutte l'altre anteporfi . Ogni volta, che bifognava trattarfi cofa alruna per mezzo delle Nationi sempre si eleggeva de gl'Italiani Enea, tanto era egli di facili coftumi , e di destro ingegno. Molte volte andò Legato mandato dal Concilio tre volte ad Argentina, una volta a Trento, due volte in Coftan-22, nna volta in Francofort, un'akra in Savoja . Esfendo delignato finalmense Pontefice Felice, e privato Eugenio , e facendoli perció eletrione di otto d' ogni narione , à quali fi dava suprema potestà nelle cose del Concilio . & essenan eletro un di loro Enex., che vi si ritrovava secretario di quel Pontefice . lo inonciò. Essendo poi mandato Oratore da Felice all' Imperator Federico con ranta destrezza vi si portò, e tanta benevolenza, e favore ne consegui, ch'hebbe la laura poetica, e fù fatto fuo famigliare, e Protonotario, che così chiamavano i Secretarii , i Germani . Fatto da quel Prencipe Senatore , e suo configliere, ranto con la fua dottrina, & auttorità provalle, ch'in tutte le cole, dove s'oprava l'ingegno, esso era il primo, benche non li mancassero emuli, e detrattori. Inquelto trattandoli fra Eugenio, e Federigo di estinguere lo scifma , fù Enea à questo effecto mandato in Roma al Pontefice. Et essendosi in Siena fermato alquanto, fu molto da fuoi pregato, che non andaffe in Roma, dubitando , che Eugenio qualche mal giuoco non li facelse , per haver effo nel Concilio di Basilea con le sue orationi , & epistole molte volte l'auttorità del Papa impograta. Ma egli, che nella fua innocenza si confidava lasciando pur lor dire le ne venne animolamente in Roma , e con una elegantifima oratione fi purge presso il Papa, ch'esso havea l'auttorità di cosoro seguita, da' quali era stato il Concilio di Basilea approvato. Poi incominciò à negotiar con lui di quello perch'era da Federico mandato. Estendo à quest'effetto mandati da Eugenio in Germania due Legati, Tomafo da Sarzana, e Giovanni da Carva-giale, e fu per il valor di costoro, e per la diligenza d'Enea tolta via come s'è detto in Nicola] la neutralità. E perche ancor gl' effetti di quella cosa appariffe, l'Imperatore mando Errea in Roma, perche publicamente ad Eugenio dic else come elso, e gl'altri Germani tutti erano per obbedire a foi nelle cole humane, e divine. Et essendo in quel tempo morto Eugenio nella creatione del seguente Pontefice sù satto-Enea guardiano del conclave, perche non era in

Ro-

Ee 4

ce, Nicola, domandata egli licenza di partir, mentre, che se ne ritornava in Ger-mania sù senza saputa sua creato dal Papa Vescovo di Trieste in luogo di quello, ch'era all'hora morto. Essendo ancor morto Filippo Visconte senza berede. fù dall'Imp, mandato Oratore a Milanefi a'quali fece una bella oratione , comel'Imperio restava herede della Città, e come non dovevano essi per niun conto mancar d'offervarli la lealtà, e la fede. Che se il popolo ubbidito, & assecondato gl'havelse, forle si ritrovarebbe sin ad hoggi nella sua libertà. Virigornò un altra volta nel tempo, che Francesco Sforza assediava la Città, e con gran pericolo v'entrò, lasciando in Como i colleghi, che per paura non haveano voluto passar avanti. Ma egli senza far nulla usci di Milano, e per ordine di Federico, andò a ritrovare Alfonfo Re di Aragona, e fù in questo viaggio da Nicola fatto Vescovo di Siena sua patria. Fatto parentato frà Alsonso, e l'Imperatore se ne ritorno egli in Germania, e non resto mai d'essortare Federico, che dovesse più prefto, che potea, palsar in Italia: a ricever la corona dell' Imperio . Dovendo adunque venire l'imperatore in Italia, vi mandò Enca avanti, perche andasse ad incontrare Leonora di Portogallo sua sposa, che sarebbe venuta a dare a terra ne'lizi di Tofcana. Giunto Enea in Siena poco vi flette . che incominciò a diventate foipetto al popolo, che venendo l'Imper. caccia ffe i plebei dal governo, e desse in potere di nobili la Città. Egli adunque, per torre da questo sospetto il popolo, se n'andò in Talamone, dove credeva, che dovesse Leonora venire. Ne già, perch'egli partiffe, si quietò la plebe. Percioche sù à tempo rilegata per lo contado la Nobiltà. Ma come fono i cervelli della plebe volubili, poco apprello fi contentò, che i nobili ritornaffero nella Città, fapendo la bontà di Federico, e la modottia di Enea . Il quale inteso effere i vascelli de Portoghesi giunti in Pisa, tosto v'andò, e ne menò la sposa, che a se solo era stata raccomandata, a Federigo in Siena. Andato poi in Roma esso nella incoronatione dell' Imperio essequi, è publicò privatamente il tutto. Volendo Federigo andar in Napoli a vilitar Altonfo, lasciò in Roma a lui, di cui si fi-Efte creas dava molto, raccommandato Ladislao Regarzonetto, che egl'Ungari, e Boeto Duca di mi haveano più volte tentato di rubarglielo , e menarlo via . Ritornando di nuovo Federico in Roma, e ringratiato il Pontefice andò in Ferrara, e creato Borlo da Este Duca di Modena, passo l'Alpi. Egiunto in Germania mandò tofto per ordine del Pontefice con ampia potestà Enea Oratore in Boemia, e nell'Austria. Perch'era fra le città di quette Provincie, e l'Imper. nata differentia per cagione del Re Ladislao, che esso seco lo volevano. Rassetato questo negotio, e tranquillata questa discordia, su Enea non molto poi mandato al parlamento di Ratisbona. Dove in luogo dell' Imperator ritrovandoli in presenza di Filippo Duca di Borgogna, e di Lodovico di Bajoaria, orò, e ragiunò con tanta vehementia della crudeltà, e fierezza de' Turchi, e della calamità del Christianesimo, che ne se sospirar, e lagrimar quanti v'erano, e parve, che animasse tutti e particolarmente Filippo di Borgogna per quell' impresa, che fù tofto per un comune confentimento bandita ad infideli la guerra , la qual per ambitione, e pazzia di quelli, che'l tutto per se volevano, si lasciò. Enea perche l' età l'aggravava stanco di tante fatiche, e cosi longhe peregrinationi per contrade strantere, havea deliberato di ritornarsi in Siena à casa, quando l'Imper-dicendo esser risoluto di far la guerra à Turchi, lo ritenne. Fà dunque a queflo effetto mandato alla dieta di Francofort, dove con lunga, e gravissima oratione animò i Prencipi della Germania, che qui convenuti erano à dover far quelta pericolofa, ma necessaria guerra. Ben parve, che tutti molto si animaffero : ma presto quent'animi accesi si raffreddarono. Fù ancor una terza dieta

Modena dali' Imp. Federigo IV.

fatta in Cittanova dell'ifteffa impresa, dove Enea menò mani, e piedi come & dice, perche con effetto si andasse, e publica, e privatamente un per uno, animò à dover sare con effetto vedere, che la salute di Europa, la libertà de popoli, e la dignità del nome Christiano da questa impresa dipendeva, e dal valore dell' armi della Germania. Et era glà per doversi la cosa conchiudere, quando d'un subito s'intese, che suste Papa Nicola morto. Onde ogni cosa in sumo si tifolvette, e la dieta fi sciolse, & i Germani avidi di novità si sforzarono di perfuadere all'Imp. che non volesse più dare obedienza à i Pontefici, se non ne otteneano esti prima alcune cose, che domandate haurebbono, altramente dice vano esser d'assai peggiore conditione, che i Francesi, ò gl'Italiani, de i quali ben si potevano chiamare servi, se il mondo per loro non fi mutava. E poco mancò, che l'Imperat, veggendoli tumultuare non assecondasse loro. Mà l'autorità di Enea , che vi si trappose, gliele vietò, dicendo à Federigo, che frà Prencipi, che contendeano infieme ancorche di gran cofe, fi può pur alla fine ritrovare modo per concordarli, e pacificarli: ma che frà l'Prencipe, e'l popolo dura fempre un odio immortale, e per questo gli parea, che fuse meglio stare in pace col Papa, che non assecondare alle voglie di coloro, che non con ragione ? ma con appetito solamente si muovono. Mosso da questa ragione Federigo si restò di prestare gl'orecchi al popolo, e mandò tosto Enea sua Oratore à Calisto. Venuto in Roma Enea, dato il giuramento al Pontefice in nome di Federigo, e lodat o l'uno, e l'altro, quanto bilognava, leguì, ne d'altro in tutta quella lua oratione parlò, che dell'impresa del Turco, cosi esso acceso, & animato ve era. Percioche ben antivedeva, essendo egli savio, quello che poi avvenne, che i barbari gonfi della vittoria non fi farebbono con occupar la Grecia contentati. Hora perche quell'impresa non si poteva fare, se non si quietava prima l'Italia, animò molto il Pontefice a dover qui prima volgersi tutto. Erano all'hora i Senefi travagliati dal Conte di Pitigliano, e da Giacomo Piccinino più per ordine del Re Alfonso, che perche questi Capitani havessero da se volontà di far questa guerra. Perche adunque l'incendio di questa guerra fiestinguesse affatto, Enea per ordine di Calisto, & a preghi de i suoi Senesi, se n'andò in Napoli, dove ancora venuti erano gl'Oratori quasi di tutta Italia, per ragionare con Alfonfo di pace. B non effendofiancor fatto nulla . costo che Enea sopragiunse, il Re disse, essere già la pace conchiusa, poiche vi era colui venuto, ch'esso di cuore amava. Havendo dunque ottenuta la pace, e liberata la patria sua se ne stette Enea col Rè alquanti mesi. Nel qual tempo venutali un di l'occasione con una copiosa, & elegante oratione lo animò, e spinse alle guerre de Turchi: partito poi, e ritornato in Roma, quando volle partire, & andar in Siena sù ritenuto dal Papa, dal qual sù poco appresso con un consentimento di tutto 'I collegio fatto Card Valse tanto, e su di tanta autorità presso Calisto, che lo spinse à mandar Oratori in Siena, ch'era all'hora da civili discordie travagliata, perche il tumultuante popolo venisse à concordia , e pace frà se stesso. Ritrovandosi pol ne bagni di Viterbo , dove era andato per sue indispositioni, e vi haveva incominciata l'historie di Boemia mori Califto, e se ne ritornò perciò tosto in Roma, dove sù con tanta aspettatione ricevuto, che gli usci una gran parte del popolo incontra, e quasi indovinalsero, lo falutavano Pontefice. Percioche non era, chi quella dignità non li desse. Entrato in conclave fu da tutti unitamente creato Pontefice come fi è detto. Essendo stato poi incoronato il terzo di Settembre, entrò Pontificalmente in S. Pietro. Et havendo ringratiato N. Signore, e rassettate le cose della Chiefa, tutto si volse alla cura della Christiana Republica. Percioche prima , ch'egli fosse Pontefice era nell'Umbria nata la guerra , che Glacomo Pic-

ricuperato Affifi, e Nocera, ch'in poter del nemico erano Frà Fernando Re di Napoli, e Sigilmondo Malatella fe Pio fare la tregua, ch'ogn'un per cofa affai difficile teneva. Percioche havendo fatto bandire un Goncilio di Mantova voleva, che vi si potesse da ogni parte sicuramente andare. Hor havendo in luogo del morto Borgia, creato il Prencipe Colonna Governatore di Roma, e Legato in suo nome Nicolò di Cusa Card di S. Pietro in Vincola, esso nel mezo dell'inverno fiusci di Roma, e tenne il camino per quelle Città, che per le loro civili discordie più all'armi, ch'alla quiete haveano gl'occhi, ech'elsoalla concordia, & all'unione alsai caldamente le animò. Finalmente giunfe in Concilio Mantova; dove era di tutta Europa concorso gran numero di Prencipi, e di di Manto- Oratori di varii Signori, e popoli. In questo celebre concilio, nel quale Pio calda, & eloquentemente la fua caufa trattava, fu per un commun decretoconchiulo, che si facesse la impresa d'Oriente contra Turchi. Fù consultato del modo, che sare si doveva, e sù sù gl'ocehi di tutti anteposto il pericolo, che none facendofi questa guerra, ne loprastava a Christiani. Non tù, chi non legrimasfe quando fi narrarono le calamirà di questi, che ogni di ne andavano in quella gravissima servità de Barbari. E si accefero tutti à dovere prendere l'armi .

quando si mostrò, che occupata il Turco la Grecia, e la Schiavonia, sarchbe to-sto penetrato oltre. Non lasciò Pio di dire cosa, che potesse accendere, e commuovere gl'animi de'fedeli. Fù Pio eccellente dicitore, e parlando molte volte di una medelima mareria, pareva fempre, che di diverfe, e varie cofe dicefse, tanta haveva eleganza, e copia nel'dire. Egli confutò con tre attioni vehemen-

Vª .

Tumulti ti le querele de Francesi, e le calunnie di Renato, che si dolevano, ch'egi havesdi Europa, le confermato nel Regno di Napoli Bernando figliuolo di Alfonio, e che l'havelse incoronato. Mentre che nel Concilio di Mantova fi trattavano queste cole, tutta Europa diguerse civili boiliva. I Germani parte frà le steffi, parte contra gl'Ungari guerregglavano, i quali havrebbono in gran parte potuta la guerra del Turco fare, fe dove più bilognava fi fussero volti con l'armi. L'Inghil terra fi ritrovava divifa in due fattion! , l'una voleva il vecchio Re per Stnore. l'altra creatone un'altro novo s'ingegnava di cacciare il vecchio. Nella Spagna il Red'Asagona con l'ajuto di Francia travaglia con firetta guerra Barcellona, la quale era da altri popoli della Spagna loccofa. E perche non-Gio.d'An- mancalse luogo, ch'inquieto non fulse, l'Italia capo di Europa lasciate le guerre in esterne s'era rutta sopra se stessa volta. Si guerregiava nella Puglia, dove Gio-

gioja Puglia:

vanni figliuolo di Renato si sforzava di poter cacciare Fernando dal Regno, e i Regnicoli isteli si ritrovavano divisi. Perche una parte ne savoriva Fernando , l'altra Renato. Lasciatoradunque Pio il Concilio di Mantova, se ne venne in Toscana per vedere di quietare questi tumulti. Ricuperò agevolmente Viterbo, ch'era dalla contraria fattione stato a tradimento occupato. I popoli della Marca, che per cagione de'confini fr battevano ficramente l'un l'altro . parte con le ragioni, con paura si pacificarono insieme. I popoli del l'Umbria Repub.da medefimamente, che per le medefime cagioni si havevano date l'un l' altro Siena tor- gran rotte, furono da Pio finalmente con la fuz autorità quietati. La Repuna in po-blica di Siena, che tre anni di lungo haveva con non suo poco danno nelle sue ter de i no- seditioni perseverato su tranquillata, e raffettata dal Papa, il quale riposti nel-

bili .

la Città alcuni banditi perfone preclare, e degne, refe a nobili tutto il governo. La prefidia de Sabini fu castigata, per havere dato il passo, e vettovaglical pu-blico nemico. In Roma quietò ascuni gravi tumulti di persone di mala vita, prefo, ch'hebbe con alquanti compagni Tiburtio, figliuolo d'Angelo Massa, già fatto morire da Nicola V. e li fece tutti appicare per la gola ad una finestra

del Campidoglio, per havere essi havuto ardimento di occupare il Pantheone che è la Chiela di S. Maria Rotonda, e di quì, come da una rocca correre per la Città, e travagliarne, & inquietarne i buoni Cittadinì. Cacciò ancor Pio con la forza dell'anne da i confini del flato ecclelialtico alcuni tiranni, che mostravano di voler novità. Ma non fece egli mai la guerra ad alcuno, che prima non ell. mandasse i suol Oratori per ridurli, se esso per qualche via poteva, alla sanità. Mandò Federigo di Urbino Capitan di Santa Chiefa, infieme con Aleffandro Storza sù quello di Tagliacozzo, perche intertenessero Giacomo Piccinino, che assoldato dal Renato, voleva passare in Puglia in soccorio de Francesi contra Fernando. Eceffendo stato presso Sarno Fernando rotto, Pio lo soccorse, e fu cagione, che non fesse spogliato del Regno. Percioch egli dubitava, che se i Francesi havessero occupato il Regno gonfi della vittoria non n'havessero posta la libertà d'Italia a terra. Fece poco conto delle minaccie, & delle promesse de gl'ambalciatori di Francia, che s'ingegnavano di Yarli lasciare l'amicitia di Fernando, e con Renato accostarsi . Freno e con le censure, econ l'armi il furore, e la rabbia di Sigismondo Malatesta, feudatario di Santa Chiesa. Il qual Sigismodo rotta la tregua, & l'accordo fatto dal Papa frà lui, e Fernando rotto presso Nalasture il Legato Apostolico, mosse la guerra sopra la Marca. Ma sù l'anno seguente presso Sinigaglia smorzata la sua rabbia da Federigo d'Urbino , e da Privo Napolione Orlino con una gran rotta, Era Nicolò Cardinale di Piftoja Lega- del fuo fias to, il qualericuperò Sinigaglia, espugnò Fano, etolse al nemico una gran par- to dal Pate del Contado di Arimino, perche non potesse un di haver gl'occhi al ribellar- pa. fr. Non molto poi fu combattuto ancor con pari prosperità presso Troja di Puglia del Re Fernando, & entrarono perciò in tanto spavento il Principe di Taranto, e moiti nitri, che essendo partegiani di Francia a cole nuove aspiravano, che tutti humili chiesero al Re la pace, e la ottennero, salvo che alcuni pochi, i quali il Rè perseguitando, è li cacciò dal Regno, è gli ridusse sotto il giogo, & ubbedienza . Pio veggendosi fuori di due guerre Papa che gravissime , incomincio trattar dell'Impresa dell'Asia , che elso haveva si facci la posta innanzinel Concilio di Mantova, & che per l'avaritia, e ambitione impresa di de Prencipi era ftata pofta da parte. Fece in quefta imprefa fuoi confederati terra Sanil Redi Ungaria, Filippo Duca di Borgogna, & i Venetiani, perche pare ta. va , che quelti vi si mostrassero più pronti. Mandò Legati, e Brevi alle nationi del Christianesimo animando e i Principi, el popoli à così importante, e necessaria impresa. In quello mezo se n'andò egli in Siena, per andarne poi quando fuse stato tempo, à bagni di Petriolo, che pareva, che giovaf-fero alla sua indispositione. Qui havendo inteso, come Filippo di Borgogna, che haveva promeiso di veniscon una fua armata fe ne reftava, & come molti altri Prencipi, e popoli non folamente stranieri, ma Italiani ancora, & per Invidia, & perambitione fi sforzavano d'interrompere, e diffurbare questa andata, perche pareva loro, che chi andato vi fuise, ne havrebbe gioriofi premii confeguiti, molto fi sforzo (come al buon Pontefice toccava di fare) di ridurli à miglior fentimento, de a quietarfi al manco di non disturbare gle altri . che volessero andare . E lasciati i bagni ritorno in Roma, dove su per alquanti di in una gran febre, e da un vehemente dolore di podagre travagliato. Il perche non puote à cinque di Giugno, come haveva già fatto publicare, ritrovarfi in Ancona. Incominciando à star meglio, ascoltò gli Oartori del Redi Francia, edel Duca di Borgogna, che isculavano la tardantia de Prencipi loro. Fattusi poi venire i Cardinali, se citare il Redl Boemia, che non sentiva troppo ben della fede . Partito poi di Roma si se portare in lettica per la Sabina, per l'Umbria, e per la Marca in Ancona, E per fitada Incontro

Federico di Urbino

Attona .

Pana in contrò un gran numero di genti , che di Germania , e di Francia , e di Spagna venivano per passar in Asia in questa impresa del Turco, delle quali, perche le conobbe alla guerra, inette, e perche non portavano seco, conforme al Breve , la spesa della guerra, ne licentiò gran parte , assolvendola da lor peccati . ene surono la maggior parte Germani. Mentre che egli aspetta in Ancona che qui si unifca l'armata, ch'era flata fatta per tutti questi nostri mari quest impresa, e che venga il General de'Venetiani, travagliato d'una lunga febre , finalmente verso le tre hore di notte del quartodecimo giorno d'Agotto del 1464. mort, havendo retto il Ponteficato fei anni, manco fei giorni. Egli fu di canta fortezza, e coftanza, che in tutta quella fua infermità lunga, e grave non lasciò mai d'intender le cause di diverse nationi, & inhibir , di decretare, e digiudicare, difigillare, diammonire, e di calligare. Et in quel giorno istesso, ch'egli lasciò la vita, due hore prima che esaiasse lo spirito, chiamati à se i Cardinali , costantemente gli esfortò à dover esser concordi nella elettion del nuovo Pontefice, e con grave, & falda oratione raccomandò loro i'honor di Dio, la dignità della Chiefa Romana, l'imprefa già contra i Turchi determinata, la falute dell'anima fua, tutta la fua famiglia , e' suoi nipoti specialmente , pur ch'essi se ne mostrastero degni , domandò da se steffo tutti i sacramenti, in effetto in tutte le cose mostrò segni di perfettissimo Christiano. Disputò ancora acremente in quel tempo con Lorenzo Rovella Vescovo di Ferrara, e dottissimo Teologo, se era lecito reiterare la estrema Untione. Percioche egii havendo in Basilea la peste, & estendo stato per morirne, era stato un'altra volta unto . In questa tanta ansi età di animo non lafció mai le orationi canoniche, ancorche ne fosfe da i suoi fami-gliari molto pregato. Sù la morte recitò saldamente il Simbolo d'Atanasio, e poi confesso elser santissimo, e verissimo. Non si spavento della morte, ne mostrò segno in quel punto estremo di percurbarsi . Era per le lunghe sue in. fermità macerato in modo, che si puote dire; ch'egli estinto più tosto, che morto fuffe . Ordino, che fosse il suo corpo portato in Roma. E coloro, che lo aprirono difsero, haverli trovato un vivacissimo cuore nel petto. Fa accompagnato d'Ancona in Roma da tutti i suoi famigliari in veste lugubre, e dolorola Fatto al folito l'esseguie, fà in S. Pietro presso l'Altare di S. Andrea alle spese del Cardinal di Siena con questo epitafio sù la romba sepolto. Pio II Pontefice Massimo, di natione Toscana, di patria Senese, di famiglia Piccolomini, tenne 6. anni il Pontificato. Certo breve il Pontificato, ma la gloria fu grande .. Fece per cagion della fede in Mantova un Concilio, fe itar à dietro, e dentro, e fuor d' Italia tutti quelli, che oppugnavano la Sedia Romana. Canonizò Santa Catterina da Siena. Tolfe via nella Francia un'empia legge. Rifece à fernando d'Aragona il regnodi Napoli. Accrebbe lo stato della Chiesa. Ordinò le minere dell'alume, pur all'hora ritrovate presso la Tolsa. Fù grande amator della giustitia, e della religione. Valse molto nella eloquenza, e nel voler andar alia guerra, ch'haveva bandita la Cruciata à i Turchi, in Ancona morì, dove hebbe l'armata in punto, e'l Generale de'Venetiani con gl'altti Epilogo confederati per quella impresa. E riportato in Roma, fu per volontà de Card.

de i fatti sepolto là, dov'egl' havea fatto riporre la tella di Sant' Andrea Apostolo , di Pio ii, che dal Peloponneso venuta gl'era . Visse \$8. anni, 9. mesi, e 28. giotni . mentre in Lasciò al Collegio de Card. 45. milla ducati d'oro, ch'haveva delle en-Papa, e trate della Chiesa raccolti, per farne la guerra à i Turchi. Questo dadel suo mo najo i Cardinali insieme con le galere , che si ritrovavano all' hora nel do di vive- porto d' Ancona , diedero à Christoforo Moro Capitano de' Venetiani , ch'era con 12. galere giunto in Ancona 2. giorni prima, che Pio morifse.

Eglic-

E gliele diedero con conditione, che de legni essi si servissero in quella guerra à loro volontà, e'l danajo à Mattia Re di Ungaria donassero in nome di foldo, poi ch'egli del continuo guerreggiava co'Turchi. Morì Pio generofo fenza alcun dubbio, e favio, e che non nacque all'otio, ò per affarfi à piacere s ma a'negotii, e per trattar cose importantissime, e grandi. Sempre si ssorzò di accrescere la maestà del Pontesice. Non restò mai di perseguitar con le ss communiche, & con le censure Ecclesiastiche i Re, i Prencipi, I tiranni, ei popoli à le , ò alla Chiefa ricalcitranti, finche vedeva haverli al vero conoscimento ridotti. Si mostrò assai congrario, e colerico con Lodovico Redi Feancia, perche si ssorzasse costui di diminuir la libertà della Chiesa. E lo haveva già prima sforzato ad estinguer quella pragmatica, ch'era un perniciosissima peste della Chiefa Romana, Minacciò Borso Duca di Modena, perche essendo feudatario di S Chiefa, favoriffe le cofe di Francia, e Sigilmondo Malatesta nemico della Romana Chiesa. Perseguitò con gravissime censure Sigismondo Duca d'Anstria, perche havesse, preso, e tenuto un tempo prigione Nicolò Cusano Card. di S. Pietro in Vincola. Privò della sua dignità Pietro Hisemburgense Arcivescovo di Maguntia, perche havesse sinistra opinione della Chiefa di Roma , e vi creò in suo luogo un'altro Prelato . Tolse all'Arcivescovo di Benevento quella prelatura, perche tentasse di dare Benevento à Francesi. Privodel Vescovato di Teramo Francesco Copino, per haversi nella Legatione di Bertagna più autorità attribuita di quella, che gi'era stata concessa. Ricuperò alla Chiefa, Terracina, Benevento, Sora, Arpino con gran parte di Campagna di Roma. Ne per paura, ne per avaritia cofa mai ne à Re ne à Duchi , ne à popoli concesse . Alcuni anche ne riprese severissimamente , perche quelle cofe chiedeffero, che fenza danno della Chiefa non fi potevano, ne fenza fua vergogna permettere. Tenne in modo in spavento alcuni Signori, e spetialmente Italiani, che saldissimi nella fede, e lealtà perseverarono. Come esso perfeguitò costantissimamente i nemici publici, così humanissimamente favori gl' amicl. Amò grandemente l'Imperatore Federigo, Mattia Re d'Ungaria, Fernando Re di Napoli, Filippo Duca di Borgogna, Francesco Ssorza, e Lodovico Gonzaga. Creò nel suo Pontificato 12, Card. quel di Rieti, quel di Spo leti, quel di Tirani, Alessandro Sassoferrato, Bartolomeo Rovarella, Giacomo Lucenfe, Francesco figliuolo di Laodomia sua sorella, Francesco Gonzaga figliuolo del Marchele Lodovico. E questi tutti furono Italiani. Stranieri furono quel da Salfeburgo, Lodovico Libreto, quel di Arasse, & il Vergelen-se. Compartiva in modo la vita sua, che non si poteva à niun modo di otiosità, riprendere . Si levava la mattina all'aurora, e tenuto conto della fua fantità, e detta, ò veduta christianamente la Messa, se ne usciva subito à negotiare. E do po questo passegiato per ricrearsi per Belvedere, ei desinava. Era mediocre suo cibo, e non lauto, ne esquisito. Rade volte ordinava quel, che mangiar dovesse, mà mangiava ordinariamente quel, che li ponevano à tavola. Fù assai parco del vino, il qual bevea con acqua, e l'amava anzi leggiero, che austero. Definato, che egli havea, per una mez hora ragionava, ò disputava co'suoi famigliari. Entrato poi nella camera, e ripofatofi un poco, e dette le hore canoniche, leggeva, o feriveva, fin ch'il tempo di negotiar ne veniva. Il medefimo faceva dopò cena la notte. Perche stando in letto leggeva, e dettava lunga hora, ne dormiva più che s.hore, ò 6.Fù di picciola statura. Hebbe avanti il tempo la testa bianca, e'l viso, ch'affai più età dimostrava di quello, ch'havea . Nell'aspetto mostrava severità però con facilità congiunta. Nel vestitsi servò una certa mediocrità e fofferfe affai la fatica , la fame , e la fete. Egli hebbe dalla natura robusto il corpo, mà co'fuoi lunghi viaggi, con le sue spelle fatiche,e frequenquenti vigilie lo confumò. VI erano anche questi funi morbi famigliarissimi le toffe, il mal della podagra, che cofi fpefio lo tormentavano, che nen li lafcia vano altro, che la voce fola, onde si conoscesse, ch'egli fosse vivo. E slando à quello modo infermo, non era chi non gli potelle parlare. Era di poche parole. e contro sua voglia negò alcuna volta, che gli si domandasse. Non gettò il danaro, ne si curò di cumularlo, onde quanto n'hebbe, tanto ne spese. Non non parve, ch'egli favorisse gl'ingegni del tempo suo, perche 3. gran guerre, ch' egli fece , votarono talmente l'erario, che spesso in gran debiti si ritro vò . Non mancò gia di loccorrere molti letterati di beneficii, & officii della corte. Egli ascoltò volentieri coloro, che recitavano oracioni, o poemi, e ripose i suoi scritti al giudiclo di coloro, che parea, che qualche cofa sapessero. Odiò forte i bupiardi, e portatori. Fù facile all'ira, ma più facilmente la depose, Perdonò generofamente à chi li havefse provocato con villane parole, falvo fe la ingiuria alla fedia Apoltolica toccaíse. Perche difensò con tanta costanza la dignità della Chiefa, che ne tolfe per quelta caufa spelso gravi inimicitie con Re, e gran Prencipi. Con suoi famigliari maravigliosa facilità, e benignità mostrava . riprendendo con carità paterna quelli, che o per fragilità, o per ignoranza peccato havefeero. Non castigò mai alcuno di quelli, che di lui parlato male, o fentito have sero, dicendo, che in una Città libera come era Roma, ogn'un potea liberam: nte parlare. Et ad un , che unidi gli fi lamentò , che foise flato villa neggiato di parole, rispose se in Campo di fiore andrai, udirai anche molti, che di me diranno male. Se gli voleva mutar l'acre di Roma, come insalubre, e contrario alla fua complessione, massime la estate, se n'andava in Tivoli, o in Siera lua patria Aisal gli dilettava la folitudine dell'Abbadia, che è fu'i Senes fe per l'amenità del luogo, e per la frescura, che l'estate vi si sente. Frequentò molto per la fanità i bagni di Macerata, e di Petrioli. Ufava volentieri veste di rafo . & i fuoi vafi d'argento erano anzi frugali , che regii . Percioche tutto'l fuo piacere ogni volta che i negotii publici mancavano, era in legge, o feriver alcuna cola . Hebbe i libri più cari , che i zafiri , o gli smeraldi , e solea dire , che ne i libri si ritrovava i Chrisoliti, e l'altre gioje in gran copia, Poco si cued di banchetti , e di menfe fontuole , anzi fpeffo mangiava ne bofcetti , e ne luoghi felvatichi, per sua ricreatione, con basso, e quali rustico apparato. Perla qual cola non mancarono di quelli , e de cortigiani (pecialmente, che lo bialimavano di ciò , come cofa che non era mai stata fatta da altro Pontefice , salvo , che in tempo di pestilenza, o di guerra. Mà fece di queste ciancie poco conto fempre, dicendo, che li baffava che non mancaffe mai à cofa, che alla dignità Pontificia , o alla utilità de cortigiani appartenesse. In turti i luogi insegnava, e dava audienza, giudicava, rifpondeva, affermava, confutava; onde à tutti in ogni luogo compitamente si sodisfaceva. Non mangiava mai volentieri solo, e perciò voleva spello seco il Cardinale di Spoleti, ò quel di Trani, ò quel di Pavia. Nel mangiar ragionava de gli fludii dell'arti libera li dando à gl'antichi giudiciofamente quella lode, che cinfruno nello ferivere, o nel dire meritava. Elortava spesso i suoi alla virtà, e li spaventava da i vitii, le lor cose bone, o male fatte narrando. Si fervi per lettore di Agostino Patritio, il quale soleva anche tutte le cofe scrivere, ch'egli dettava. Quando non haveva negotli dava alle volte volentieri orecchie alle cole ridicole, e si faceva alle volte venire un certo Fiorentino, ch'era chiamato il Greco, che con maravigliosa facilità imitava, erappresentava la lingua, la natura, i costumi di qualunque egli voleva, con gran rifo de circostanti. Fù Pio, huomo veramente integro, e senza fintione, ne fuco, nelle cole della religione così schletto, che non diede mai pun-

to à suspettare di se pur d'una minima hipocrifia Si confessava e communicava spesso, de adiceva elso la Melsa, o la udiva continuamente. Fece sempre poco conto de gi infogni, de portenti, de prodigii, ne tenne i folgori altro, che cofa naturale. Non presto mai fede à Giomanti , o ad altri simili indovini. Ne si vidde in lui segno giamai di timidità, ne d'inconstanza alcuna. Non si vidde, ch'gli mai per le cole prospere si insuperbifse, ne che per le avverse si dimettelse. Molte volte riprefe i fuoi, perche temefsero di dirli alla aperta la calamità, e le rotte, che logliono delle guerre accadere. Perche diceva, che quando fi fanno queste cose à tempo, si può col consiglio, o co fatti rimediare . Non usci mai di lega, o per grandezza di spela, o per spavento della potenza del nemico. Non fece guerra se non provocato, e sforzato, e contra sua voglia, e per la tutela della Chiefa, e per la difensione della religione. Si dilettò molto di edificare . A fue spese fu rifatta la scala di S. Pietro, ch'era già tutta rovinata . Fe l'andito di Paiazzo, e più bello, e più forte. Et havendo fatto nettare, e purgare de calcinacci il cortile di S. Pietro haveva già dato ordine, che si lastricas. fe. Haveva anche incominciato il portico, onde il Papa suole benedire il popolo . Parve che prima finisse , ch'incomincialse , la rocca di Tivoli in Siena à cala fua fece di faffi à festo un bellissimo, e nobilissimo portico Fece Città Corfignano, ch'egli dal nomesche tolse nel Pontificato, chiamò Pientia, & una bella Chiefa à volta, & un bel palazzo v'edificò. Fece in Siena nella Chiefa di S. Francesco drizzare alle ossa del padre, e della madre sua un bel sepolero con due versi, che dicevano, come Papa Pio lor figliuolo gl'haveva in quella tomba marmorea rinchiusi. Hebbe di sua sorella quattro nipoti, due più piccioli surono in gratia di Pio fatti Cavalieri dal Re di Spagna. Il primo, ch'hebbe la figlivola del Re Fernando per moglie, fu creato Duca d'Amath. Il fecondo, che come si è detto, su fatto Cardinale, visse molto tempo con tanta integrità, e virtà , che i costumi , e l'ingegno , e la solertia , e la religione , e la modellia , e la gravità, ch'in lui fi vedeano, mostravano, che non si potesse più in un grandi ffimo Prelato defiderare. Maritorno à Pio, il quale ancor che in tanta altezza fi vedesse, non lasciò mai mentre viste, lo studio delle buone lettere. Essendo giovine, e non ancor chierico, scrisse cole anzi lascive, e festive, che gravi, e cianciando alle volte non restava d'estere mordace. E già si leggono i suol epigrammi sparsi tutti di argutie. Vogliono ch'egli! scrivesse da tre milla versi di varii soggetti, e manlere, e ne peri in Basilea la maggior parte. Nel tempo re-flante della sua vita invitato dalla grandezza delle materie, si diede tutto alle i da pio il oratione sciolta. Si dilettò ancora d'una maniera mista di scrivere, e più atta al filosofare . Scriffe in dialogo molti libri, della potestà del Concilio di Basilea, del nascimento del Nilo della caccia, del fato, della presenza di Dio, delia herefia de Boemi. Lasciò un dialogo imperfetto contra i Turchi per la disensiofione della Fede . Riordinò le fue epistole secondo i tempi che le scrisse , e quando prima, che fuste chierico, e quando poi che prefe gl'ordini, e quando fù poi Vescovo, e quando Cardinale, e quando Pontefice con separati volumi. Con le quali lettere accendeva i Prencipi, e popoli de Christiani à prender le armi in favore della religione contra gl'infedeli. Vi è anche una fua epistola al Turco, per la quale l'efforta à dover lasciare la perfidia Maomettana, e seguire la vera religione di Christo Saivatore nostro. Scriste ancora dell'arte Grammatica al garzonetto Ladislao Redi Ungaria. Fece da trentadue orationi tutte drizzate alla pace de i Rè, alla concordia de'Prencipi, alla tranquillità delle nationi, alla difensione della religione, & alla quiete di tutto mondo. Compi la historia de Boemi, lasciò quella dell'Austria Imperfetta. Incominciò una historia di tutte le cose avvenute nel tempo suo : ma oppresso dalla grandezza,

Pientia. nominata da Pio ii.

cole, ch'egli mai fece, e lasciò incominciato il decimoterzo. Et e il suo modo di scrivere quieto, e temperato. L'orationi, che vi trapone, sono splendide, & accomodate, Muove, e tranquilla gl'affetti. Non resta mai di dare alla sua oratio. ne ornamento, e candore. Descrive attentamente i siti de i luoghi, e i fiumi. Secondo il tempo, e'l bisogno, usa varie maniere di eloquenza, e dalla cognitione delle cole antiche non fi diparte. Non li occorre mentione di terra, ne di Città, che non ne ripeta l'origine, e non ne disegni il sito. Scrive diligentissimamente in che età quali Capitani fiorissero. Non mancò anco per -piacere di scrivere enimmi. Lasciò molte sentenze à modo di proverbil, delle quali, perche me ne sono parute alcune utili per la istitutione della vita humana, hò voluto qui fatne moto. Soleva dire che la natura Divina meglio s'intendeva, e comprendeva credendo, che disputando. Che ogni setta confermata con l'autorità non ha bisogno di ragione humana. Che la fede Christiana, ancorche non fuste approvata da i Miracoli dovrebbe effere da tutte le genti per la fua honestà accettata. Che di una fola divinità fono tre perfone, ne fi dee mirare, con che ragione si provi: ma da chi detto ciò sia . Che gl'huomini , che misurano il Cielo, e la terra, si mostrano più audaci, che veri. Che l'andare investigando il corso de'Cieli, e delle stelle, sia cosa più vaga, e bella, che utile. Che gl'amici di Dio fi godono questa presente vita, e la futura. Che senza la virtù non e piacere intiero. Che ne l'avaro di denari, ne il dotto della cognitione delle cose si veggono satii giamai. Che chl più sà , in maggiori dubbii involto si trova. Che le lettere debbono effere alla plebe in luogo d'argento, à nobili in luogo d'oro, à Principi in luogo di gemme. Che i buoni medici non procurano il danajo, ma la sanità dell'infermo. Che l'oratione artificiosa non plega i savii, ma i sciocchi. Che quelle leggi sono sante, che pongono à licentiosi il freno. Che le leggi hanno con la piebe la forza loro, e co'potenti fono deboli, e mute. Che le cofe gravi fi diffinifcono con l'armi, non con leggi. Che il buon Cittadino fottopone la cafa fua alla Città, la Città al regno, il regno al mondo, il mondo à Dio. Che il primo luogo presso il Re e pericoloso. Che come corrono tutti i fiumi nel mare, così nelle corti grandi i vitii si adunano. Che gl'assentatori ne menano, dove più esti voliono 'l Re. Che i Principi non prestano ad akri più volentieri gl'orecchi, che à riportatori. Che la lingua dell'adulatore fia una pette a'Rè. Che'l Rè, che non fi fida d'alcuno, è difutile, ne quel Rè è migliore, che à tutti crede. Chi regge molti, bisogna ch'egli sia anche rerto da molti. Che non è degno del nome di Rè, colui che milura le cose publiche con le proprie commodità. Chi non asfifte alla cura, & à i sacrificii della sua Chiesa, non merita, che gli si diano l'entrate e del beneficio, non altrimenti, ch'il Rè, che non rende ragioni à sudditi e dell'entrate del regno indegno. Chiamava i litiganti uccelli, la corte l'aja, il giudice la rete, e gi'avvocati i cacciatori. Dicea, che si dovean dare gl'huomini alle dignità, e non le dignità à gli huomini. Che altri meritavano i magistrati, e nongli haveano, altrigli haveano, eli non meritavano. Che il pelo del Pontefice è grave : ma che è beato à chi bene il soffrisce Che il Vescovo involto si può comparare ad un'asino . Che i tristi medici recidono il corpo , e gl'ignoranti sacerdoti uccidono l'anime. Che il monaco vagabondo è servo del diavolo. Che le virtù arrichirono il clero, & i vltii lo fanno hora povero. Che non è teloro, che si possa apteporre ad un amico fedele. Che la vita si può comparare à un'amico, e la morte all'invidia. Chechi e troppo al suo figliuolo indulgente, si nudrisce in casa il nemico. Che l'avaro non piace à gl'huomini in cofa alcuna, falvo che nella morte. Che i vitli de gli huomini fi cuoprono con la liberalità, e si discoprono con l'avaritia. Che l'esfere bugiardo è vitio servi-

di Pio ii.

le. Che'l bere del vino accresce à gli huomini , e lefatiche , e l'infermità . Che si vuol bere il vino, perche ne ecciti, e non ne foffochi la mente, e l'ingegno . Che la libidine ogni età imbratta, e la vecchlezza estingue . Che ne l'oro, ne le gemme ci danno la vita tranquilla, e quieta. Che à buoni e dolce, à cattivi e du-ro il morire. Che à giuditio di tutti i Filosofi, si dee una generosa morte ad una dishonesta, e laida vita anteporre : E queste son quasi rutte quelle cose, che si poffono ferivere della vita di Pio. Alche anche quefto aggiungo, ch'esti canonizò S. Caterina da Siena, e che collocò in S. Pietro con devote proceffioni del clero , e dei popolo la cesta di S. Andrea , che dalla Morea il Principe di que luoghì in Roma portò. E la ripose in una capella à questo effetto fabricata purmando . e nettando da questa parte la Chiefa , e toltene via alcune sepolture de Ponrefici, e de Cardinall, che tutto quel luogo temerariamente occupavano.

Plo II. cred in tre ordinationi dodeci Cardinalt, cioè dieci preti, e due Diacont, che

Angelo Capranico . Romano , Vescevo di Rifi , prete card. att. di S. Croce in Grouf. Bernardo Erulo , da Narni Vescovo di Spoleti , prete card. di S. Sabina .. Nicold Forteguerra, da Piftoja Vescovo Teatino prete card. tit. di S. Cecilia.

Macfiro frà Aleffandro Oliva da Saffoferrato , Eremitano di S. Agofino , e General di quell'ordine , prete card. tit, di S. Sufanna .

Bartolomeo Rovella da Ravenna , Arcivefcovo di Ravenna , pretecura tit di San Clemente .

Don Giovanni Goffredo , monaco di S. Benedetto , Vefcovo d' Artois , prese cand. di SS. Silvefiro, e Martino ne monti tit. d'Equirio.

Giacomo de Cardone , Vescovo Urgelense , pretecard. tit. di 5 .... Lodovico d' Alibretto , Francese , Vescovo di ... prete card tit. di SS. Pietro . a

Marcellino . Giacomo Amanato da Luca , Tofcano , Vefovo di Pavia , protecard, tit. di S. Gri-

fogono . Brocardo Proposito Saltburgense Todesco, pretecard tit.di S....

Francesco Piccolomini da Siena, nipote del Papa, & Arcivescovo eletto di Siena, Diacono card. di 5, Euftachio.

France fco Go nzaga Mantovano, Vefcovo eletto di Mantova, Diacono card. di S. Maria Nuova.

## PAOLO II. PONTEFICE CCXV

Creato del 1464. a' 30. d' Agosto.



Attioni di Pio ii innanzi il Papaio.

AOLO II. Venetiano e chiamato prima Pietro Barbo, hebbe Nicolà per padre Polifena per madre , & essendo Cardinale di S. Marco fù l'ultimo giorno d'Agoflo del MCCCCLXIV.crea. to Pontefice . Eglifa figlivolo d'una forella di Papa Eugenio effendo giovanetto s' era già posto in punto per navigare, & andare alle sue mercantie (come presso i Ve-

neciani fi costuma, e da Solone non si biasma, ) & havea già posto le sue casse, e fornimenti in galera , quando venne novella , che Gabriele Condulmero fuo zio era stato creato Pontefice. Si rello dunque dall' andata à persuasione de gl'amici- e di Paolo Barbo luo fratello maggiore. E benche fulse di età fi diede ad apprendere lettere fotto la disciplina di Giacomo Riccione, il qual foleva molto lodare la diligenza di Pietro. Hebbe ancor' altri maestri : ma per l'età, ch'era già grande, assai poco fiutto vi fece. Et à tutti questi maestri poi diede, e facoltà, e dignità fuori, che al Riccione, mostrando non essergestato per loro ch'esso non fuse diventato dotto. Paolo il fratello. ch'era di grand'animo, e prudente, e conosceva la natura di Pietro più atta alla quiete, che a negotii andando in Fiorenza à bacchare il piede al zio, Jopréso, che havelse voluto ritirarli in corte Pietro, e farlo chierico con qualche dignità. Chiamato dunque Pietro in corte fu fatto Archidiacono di Bologna, e non molto poi havuto il Vescovate di Cervia in Comenda, fu dal zio fatto Protonatario di participati . Et in quello stato vilse alquanti anni. Finalmente fu da Eugenio creato Cardinale insieme con Luigi da Padova medico, che fù poi Patriarca, e Camerlengo chiamato. E fù à que-Rogrado assunto ad istanza d'alcuni familiari del Papa per haver, ch'opporre alla potenza di Luigi. E nacque poi frà questi due tanta gara, che non fù frà due mai odio maggiore, e quelli stessi queste discordie nudrivano, che solevano prima il suoco di queste sieditioni accepdere. Si ableva Pietro, che li fusse tolto presso il zio primo luogo, per essere, e nipote, e gentilhuomo Venetiano. Perquesta cagione hebbe grand'inimicitie con Francesco Condulmero Vicecancelliero, e figliuolo d'una zia di Eugenio Ma morto costui , tutto contra il Patriarca si volse, benche molte volte à preghi de gl' ti tuui da amici communi si riconciliassero, restando però sempre simulato l'animo frà loro. Onde fotto diversi Pontefici tanto odio l'uno l'altro mostrarono, che non lasciarono di offendersi nella dignità, e nelle facoltà. Andarono ancora frà loro in volta alcune villanie, che lo per non parere d'havere dato credito à malevoli, à studio lascio. Morto Eugenio, e creato in suo luego Nicola Quinto, tanto Pietro con costui valse, che dalla sua natione esso il primo luogo vi

tenne fu cagione, che si toglielse à Luigi la dignità di Camerlengo, e perciò

viatorl di Paolo ii

ch'era Pietro di fua natura piacevole, e lufinghevole, e dove bifognava, con arte quelta fua humanità accrefceva. Anzi alle volte quando vedeva non potere confeguire il suo intento, à tanta indignità, e pregando, e seongiurando condescendeva, che per far fede alle sue parole vi spargeva anche lagrime s Per questa cagione Papa Pio solea alle volte cianciando chiamarlo Maria pietofa. V fando con Califto le medefime arti lo conduffe, e spinse à dover mandar un'armata contra Turchi Luigi il suo emolo, per totiosi dinanzi Moftrando quanto colui folleà ciò atto, e come havendo condotti eferciti; e difeso valorosamente con l'armi lo stato di Santa Chiesa, non havrebbe in quest' impresa maritima satto vergogna. E toltosi quelta moleftia davanti , talmente n'hebbe sempre in suo favore Califto , che mentre viffe questo Pontefice, nnn fece conto del configlio di alcuno, quanto di quel di Pietro. Il quale facilmente, e per se, e per gl'amici ottenne sempre quanto dal Pontefice volle. Perch'esso era assai sautore de gl'amici, e de clienti suoi, ajutandoli, e difensandoli, e col Papa, e con ogn'altro magistrato in tutte le cose à suo potere. Fu anche Pietro di tanta humanità, che nell'infermità de fuoi cortegiani di qualche conto, e li visitava, e confortandoli alla fanità dava loro alcuni rimedii. Percioche sempre havea in casa, che li venivano di Venetia alcune cose medicinali fine, come sono egli, teriaca, & altre simili cose delle quali secondo il bisogno à gli suoi infermi mandava. Si sforzava ancora, che à se più tosto, che altrui, i testamenti de gl'infermi si commettessero, de quali esso come meglio le parea, ne disponeva, ese cosa à lui ne toccava, fatta all' incontro venderla ne toglieva per se il danajo. Si dilettò assai dell'amicitia de alcuni Romani, I quali havea ipelso seco à tavola, e per cianciare, e per tidervi. Et v'erano trà gl'altri Priabilio, e Francesco Malacarne, che co'lor motti, e ciancie lo tenevano del continuo in festa, e in rifo. Con questa arte s'era ingegnato d'esser à Rom. & à cortegiani caro. E per mostrar, che gon folamente nella corte poteva, fi storzò ancora d'acquiftar fuori di Roma auttorità. O ide n'andò in Campagna di Roma per quietar, e concordare alcuni popoli, che de'confini contendevano infieme, e per pacificar il Conte E verlo, Napolione Orlino. Ma poco mancò, ch'egli non folse preso, e potto prigione dal Conte E verso, per effer con lui trascorso di parole molto oltre. Partito adunque da Campagna fenza nulla concluderne si moltrò sempre a questo Conte contrario. Edendo morto Califto, ecreato in fuo loco Pio, mentre ch'egli fa multa istanza di commutar il Vescovato di Vicenza con quel di Padova, se ne concitò talmente l'ira di Pio, e de Venetiani, che ne fà Paolo il fratello privo in Venetia dell'ordine Senatorio, & à lui l'entrate de gl'altri fuoi beneficii tolte, se da quell'imprela, e proposito non si restava. Di che molto silegnato afpettando il rempo di vendicarli non reitava di mostrarsi all'aperta collerico con coloro, che el haveano impedito il fundifegno. Elsendo poi morto Pio, e creato egl'in fu loco, fubito che le chiavi di Pietro tolle, o che coli promofso l'havelse, o che i decreti, e le cose fatte da Pio odiais:, tutti gl'officiali de'brevi creati da Pio, com : di futili, & ignoranti (com: essa diceva) licentide li privò fenza afcoltarli delle loro cagioni, e della dignità, e de beni, i quali dovea per la eruditione, e dottrina loro cercare per ogni parte del mondo, e con groffi premii alla corte chiamare. Era questo collegio pien di perione letterate, e da si lamenta bene. Vi erano dotti nelle leggi divine, & hu nine. Vi erano poeti, & oratori col Ponteche non meno ornamento alla corte dav ano, ch'effi ne ricevelsero. I quali tutti fice Paolo, come inetti, e stranieri, cacciò vi a,e della loro possettione li privò, bench'esti, che l'officio comprato haveano, le loro ordinarie cautele havelsero. Quelli, cui più quelto danno toccava, tentarono di diftorio da quelto propofito,

Plant

& io . ch'era un di loro , moleo pregai , che la causa nostra à gl'anditoti di Rota fi commetteffe. All'hora con occhi tortimirandomi. Adunque, diffe, coli le cole, che noi facciamo, su ad altri giudici appelli? Ne pare, che fappi, che tut ta la giustitia, e le leggi son nello scrigno del petto nostro riposte? Cosi voglio io ; vadano via tutti, e dove più piace loro, che io fono Papa, e posso secondo, che più mi piace fare, e disfare . Intela quelta coli cruda fentenza, per non lafciar affatto negotio cofi importante, ancor che disperato del continuo, e la notte, e Igiorno citravagliavamo, benche in darno, pregando, e ilcongiurando ogni vil cortegiano che ci desse adito di poter al Pontefice parlare. Eramo da tutti, come (communicati, e banditi, villaneggiati, e cacciati via. Venti nottl continue (perche quali le non di notte negotiava) con ogni diligenza ci travagliarno . ma in vano - Il perche non potendo io tanta ignominia foficire quello, ch'io, e compagni fare presentialmente non potevano, deliberai di farlo per scritto. Onde teriffi una lettera quafi appunto in questa sentenza. Se e flato à voi le-

Paga.

gione dal cito fenza udirei, spogli arci della nostra giusta, e legitima compra dee effer ancora lecito à noi dolerci di cuesta inciusta ingiuria che ne si sa . Poiche siamo da voi con tanto vilipendio, e contumelia cacciati, ce n'andremo à ritroyare i Re. e Principi, perche vi habbiano da intimar il Concilio, dove habbiate voi à dar conto, perche della legitima nostra possessione privi ci habbiate. Letta Paolo questa mia lettera, tosto ordina, che Platina sia preso, e posto in ceppi, Teodo. ro Velcovo di Treviel hà il carico di castigarmi. Onde sono tosto fatto reo d' havere contra il Papa scritti libelli famosi, e d'haver fatto mentione di Concilio. La prima parte confurai dicendo, che quei libelli famoli si chiamano, ne quali il nome di chi li scrive, si tace. E perche nel fine della mia lettera il mio nome si vede, non è famoso libello il mio. In quanto, ch'io habbia satto mention del Concilio, non pensai grave sallo commetter; poiche ne smodt si vede esser stati da SS. Padri I sondamenti della vera sede stabiliti, ch'il Salvator nostro, e suoi discepoli prima nella Chiesa santa li seminarono, che uguamente i maggiori co minori vivessero, e che non fosse ad alcuno fatta inginititia. Onde su ancorapresso i Romani ritrovata la censura, per la qual, e le persone private, e mangestrati fosfero sforzati à dar conto della vita loro, e dell'officio ben retto . Na non havendo con queste ragioni fatto frutto alcuno, posto in gravissimi cepti nel mezo dell'inverno senza suoco, & in un'alta torre esposta à tutti 24, metidi lungo vi stetti. Finalmente stanco il Papa da preghi di Francesco Gonzaga-Cardinale di Mantova, micavò di prigion tale, che non mi reggeva in piedi, e mi disse, che io non parta di Roma, perche fino in India mi havrebbono perseguitato . Obbedt , e stetti fermo tre anni in Roma , pensando ogni di veder alle Canonici mie calamità qualche rimedio. Hora effendo stato Paolo al solito incoronato , regolati ri- perche si ricordava che Calislo havea di S. Giovanni in Laterano cacciati i Cavocati da nonici regolari, che già Eugenio posti vi havea, esso li rivocò, perche separata-

acrano.

l'aolo ii mente da preti secolari celebrassero. E per estinguere questi preti, quando alin S. Gio- cun ne moriva, non ne creava altro in fuo loco, d fe qualche beneficio vacava. vanni La- lo dava ad alcuni di loro, perche ad nn'altra Chiefa ne andaffe, à questo modo dando a'Canonici regolari pian piano la possessione di quel luogo intiera, perch'altramente erano poveri, bifognava dare loro da mangiare. Questo su cagione, ch'il Papa s'alienasse molto gl'animi de Romani, i quali dicevano esfer itaii da i lor maggiori quelli beneficii ordinati, e perciò non effer bene, che togliendofi a Cittadini fi deffero à persone nuove, e staniere. Ma non contento il Papa di quelto, fi ritirava da parte alcuni di quei Canonici, e minacciandoli forte li sforzava à renontiare, elasciar quei Canonicati. Ma alcuni delle fue minaccie poco curandofi, afgettavano, il tempo della vendetta, che

nella sua morte tosto si vidde . Hora venendo avviso, che havendo i Turchi presa quasi tutta l'Albania , ne passavano nella Schiavonia , mandò Legati alli Re, e Prencipi Christiani, che quietati frà loro pensassero di prender l'arme per il ben publico contra il Turco. Ma non sece frutto alcuno, perche i nofiri Christiani fra fe fleffi oftinamente guerreggiavano , i Germani da una parte, gl'Inglesi da un'altra, mentre, che questi il Re' vecchio vogliono, Piglia tutquegli altri il nuovo, e gli Spagnuoli, e gli Francesi anche da un'altra, ch' tal' Albaerano divifi , e non tutti al Reloro obbedivano . Era ancora Paolo travaglia. nia. ro dall'infedeltà del Re di Boemia, che a poco à poco dal corpo della S. Chiefa fi fottraheva . Contra coftui adunque havea animo di mandar con un'efercito il Re d'Ungaria, fe l'Impresa fatta contrai Turchi glielo concedeva, e se il Red' Ungaria potea pacificare con l'Imperatore percioche essendo morto Ladislao Red'Ungaria fenza herede . l'Imperator fuo Zio diceva effer fuo quel regno, che Mattia figliuolo di Vaivoda si havea già occupato. Lasciando adunque Paolo per un'altro tempo questo negotio si voltò tutto a quietar in Ro Rè d' Unma alcune discordie , e gare de cittadini , percioche era nata contesa frà Gia garia . como figliuolo di Gio: Albertino , e Felice nipote di Antonio Caffarello , & era per riuscire un mal gioco . Si chiamò adunque il padre , e'l zio di costoro, e benche li rittovasse renisenti , li ssorzò finalmente a pacificarsi insieme , & à darfene ficurtà l'un l'altro . Mà poco apprefio non potendo Giacomo l'ingiuria fatta contro (no padre foffrire , ando per ammazzar Antonio , e lo lasciò con alquante gravi ferite per morto . Di che (degnato Paolo , fece spianar le cafe d'Albertino . e confiscar tusti i suoi beni, e li bandi finalmente di Roma . Mà gliele fe poi ritornare, e restitui loro ogni cosa, e pacificò co suo contra-ri, havendo però tenuta l'una parte e l'altra un tempo prigione. Nel 1465. poi Luigi da Padova Cardinale di San Lorenzo in Damafo, ricchiffimo Pre-lato, e nel negotiare molto accorto, nel fine della vita fua poco pradente fi mostrò. Perciò che lasciò prima ch'egli morisse, per testamento la maggior parte delle fue facoltà a due fratelli cognominati Scarampi, da bene certo, e di bello ingegno ; ma poco di queste tante facoltà Ecclesiastiche degni . Ben sappiamo quel che le genti ne sospettassero . Paolo benche havesse data al Cardinale facoltà di teltare , nondimeno tutta quella heredità per la camera tolfe, e preligli Scarampi', tanto come in honelta prigione , li ritenne , fin che di Fiorenza venissero molte cose del Cardinale . In questo mezo fuggendo . gli Scarampi furono presi , & in una prigione posti . Essendo poi venute di Fiorenza in Roma le cose del Cardinale lascio Paolo in libertà gli Scarampl , e con gl'altri famigliari dei Cardinale si portò più cortese di quel , che il testator istesso voluto havea . E a questo modo le facoltà di questo Cardinale con tanta diligenza acquistate, e con maggior conservate, con vantar-si spesso di esserricco, eome se sosse dovuco vivere gl'anni di Matusalem, vennero ad elser poi parte polsedute , parte dispensate da colui , col qual havevagià tante gare . & odii havuto , e ch' havrebbe vointo , ch' anzi il Turco, che egli possedute l'aveise. Mà iatprovidenza divina volle ancora, che folse il fuo corpo fatto preda d'avari, perche quelli fleffi, a quali aveva egli i beneficit di San Lorenzo in Damaso conferiti, gli aprirono di notte il fepolero , e gli tolfero l' anel di dito , e lo fpogliarono di quanto havea fopra . Mà il Papa castigò agramente questi ribaldi . Quasi nel medesimo tempo Federigo eccellente giovane , e figliolo di Fernando Re di Napo- figliuolo li passando in Milano a condurne la figliuola di Francesco Sforza sposa del Rè di di suo fratello entrò con molta pompa in Roma , perche gli usci il Vice Napoli , cancelliero incontra co' principali della corte , & il Papa con molta amorevolezza lo raccolfe , e il donò la rofa , la qual fogliono i Pontefici

Mattis

Federige

ogni anno dare a qualche gran Prencipe Christiano . In questo havendo Fernando animo di dittruggere, especialmente nel regno, tutti coloro, che esfendo effo travagliato da Francefi , fi ribellarono , & havendo a quefto effecto mandate molte genti sopra il Duca di Sora , desideroso il Papa di divertire questa guerra , mandò l' Arcivescovo di Milano a pregar il Re , come suo feudatario li mandasse quelle genti , per poter castigari figli del Conte Everso dell' Anguillara, che erano poco obbedienti di S Chiefa, Percioche effendo quali in quel tempo morto il Conte Everlo , che fù Paolo creato Pontefice , ne era stato il suo corpo portato in Roma, e sepolto in S. Maria Maggiore, Il Re. Fichinol i ch' era nemico di Deitebo, perche ne foffe nella guerra paffata trato cercato di del Conte effer fatto morire col veleno, e comunque potuto fi fosse, ordinò tosso a suoi

dal Papa.

Capitani , che ne andaisero dove più al Papa piacesse . Haveva Paolo prima l' Anguil. chiamati a se questi due fratelli Deifebo, e Francesco, e gi haveva dolcemente lara privi ammoniti, che afficuraffero la firada, che menava in Roma, da ladroni che dello ftato quali fin sù le porte i poveri viandanti travagliavano , e che haveffero vo. luto a Securanza figliuolo già del Prefetto di Roma reffinire Caprarola fua terriciuola , poiche quanto del prefetto era ftato , quafi tutto effi fi poffedevano . Et effi non tolo ricularono di voler sar l'uno, e l'altro, che ancora minaccie-volmente si vantarono più volte dicendo, ch' essi erano figliuoli del Conte Everso, & essendo provocati non havrebbono mancato di disensarsi . Fatto adunque Paolo fecretamente l'apparecchio necessario per questa guerra, & havute di più le genti del Re Fernando in quindici di reco quella guerra a fine . percioche trovando I nemico spensierato, e sicuro, agevolmente l'oppresse, e ricuperò alla Chiefa nove Castella, delle quali n'erano alcune calmente della natura , edall'arte fatte forti , che si credea , che non si potessero mai a forza di mano prendere . Deifebo per non effer fatto pregione , e mandato al Re, fe ne fuggi via . Francesco il fratello insieme col figliuolo su preso, e stette cinque anni prigione in Castel Sant'Angelo, finche nella creatione di Sisto su liberato . Nacquero dopo questo frà'l Papa, & il Regravi inimicitie , percioche

t rà il Pa-Rè di Napoli.

per questo servigio il Rè domandava, che gli si rilasciasse il tributo di tanti anni, che dovea pagar alla Chiefa, e che per l'avvenire quello cenfo fi diminuife: poiche luo zio poffedera il regno di Sicilia, col quale effo dovea pagar ancora per lo suo Regno di Napoli intiero il censo. Dicea che s'haveste rispetto à meriti fuoi , e com' eifo havea del continuo genti in arme , non più per fua cagione, che per cagione del Papa, come per hora veduto haveva in quelta guerra de' due fratelli dell' Anguillara'. Paolo all' incontro commemorava i meriti della Chiefa verso Fernando. Et à questo modo ne andavano le querele in lungo, aspettando ogn' uno di loro Il tempo di poter delle sue ragioni prevalera. In questo mezo dubitava il Re di for motivo alcuno per cagione di Giacomo Piccinino, che possedeva nell' Abruzzo Su'mona con alcune altre. e della cui potenza il Retemeva. Ma effendo poi il Piccinino mandato dallo Sforza à Fernando con promessa di potere , quando voluto havesse , ritornatfene falvo a dietro , altramente pl'avenne di quello , che penfato haveva , per-Signor di che effendo in Napoli prelo dal Re infieme col figliuolo, fù in una prigione

Piccia ino Sulmona:

posto, e poco appresso satto morire, benche una savola se ne singesse ch'egli nel'Abruz nella prigione cadendo s' havesse una gamba rotta , mentre che volle da una Teo preto, e fenestra veder le galere di Ferdinando, che si trornavano vittorio e dalla ar-funo mo, mata Francese. Non mancano di quelli, che pensano, ch'egi'ancor viva. Il sire dal Rè che non podono per conto alcun credere , per non effer in Italia homo più di Napoli, atto a rovinar lo flato del Re Fernando ch'egli , s'egli viveffe . La figliuola del Doca Sforza, che andava a marito a Napoli, intefa quella cola s'era per camino fermata in Siena, per far fede, che Fernando haveva alla morte del Pic-

cini-

cinino alpirato, e non v'era stata colpa alcuna del Duca Francesco sun padre Ma ben sappiamo noi quel , che le genti ne sospettatiero . Furono alcuni che differo, che'l Papa prima lo fapelle, per effer in queli di l'Arcivescovo di Milano andato, e ritornato molte volte dal Papa al Re, e per haver il Papa detto, quando intefe la presa del Piccinino, ch' era gia tolto via il giudice dall' appellation). Ma egli è vero quel che Virgillo diffe, che non possono saper. gl'huomini quello, che sia per avvenire, percioche non havr-bbe havuto il Paga miglior mezo, che il piccinino, per tenerne F. rdinando à freno, fe vivuto in quel tempo fulle, quando nacque frà quetti Prencipi contela, anzi cerea guerra fopra il pagare del cenfo, che per cagion del regno, come feudatario il Re alla Chiela doveva, percioche effendoli Ferdinando con le nozze del figliuolo, e con la morte del Piccinino stabilito, e fermo nel regno, incominciò à far istanza al Pontefice , cheglidiminuisse il censo , e li restituisse alcune terre, che la Chiefa in regno si possedeva. Il Papa mandò in Napoli fuo Legalo Bartolomeo Roverella Card. di S. Clemente, il qual in parte la mente del Rèplaco. C'edo io, che in quel tempo il Re, & il Papa temeilero d'una eccliffe del Sole, e della Luna, che dubitavano, che fignificatfe mutation di stati. Ma perche non fussero quisti segni del Cielo in vano , il Francesco feguente anno morì Francesco Sforza fignor di Milano, e di Genova, la qua- Sforza Du le Città due anni innanzi havuta havea dalli cittadini medefimi stanchi nella cadi Milaguerra intestina, e civile loro, e di quella, ch' era loro da altri stranieri lano muo-fatta: percioche cacciata via la Signoria de Francesi, che da se stessi accettata re. haveano, tagliarono a pezzi da fei mila Francesi sù gli occhi del Re Renato, che qui all' hora fi ritrovava con alquante galere ben armate per ricuperar la Città, che poco avanti ribellatta s'era. Hora effendo morto Francesco Sforza tofto il Papa chiamati a fe i Cardinali confultò di quello, che far si doveste. A tutti parve che si dovesse scrivere, e mandare per tutti i Prencipi, e popoli d Italia confortandoli à mantenerne la pace già fatta, maffimamente in quel tempo. che'l Turco commune nemico minacciava il Christianesimo. Mandò ancora Paolo il Vescovo di Conca in Milano a pregar quel popolo che havesse dovuto mantenere faldamente la fede a Galeazzo figliuolo di Francesco Sforza che pro- Galeazzo mella havea . Si ritrovava all'hora Galleazzo con un'efercito in Francia man- Sforza in daco dal Duca suo padre in favore del Rè Luigi, che guerreggiava in quel tem- Francia al po co' fuoi baroni nel Regno, che ricalcitravano; percioche nel tempo che' l fervitio Dusca Francesco tolle Genova in feudo, si obligo di patto di mandare al Re del Re. di Francia foccorfo ogni volta , che fuffe occorfo il bifogno . V'era ancora !! parantado, ch'era nato fra loro, havendo egli per moglie una sorella del Duca di Savoja, ch'era ancor forella della Regina di Francia. Hora havendo Galeazzo saputa la morte del padre , lasciando la guerra , ch'egli in nome del Re facea al Duca di Borgogna , parti tofto di Leone traveflito con alcuni Sforza Du pochi de' fuol , e ginnto in Milano , hebbe tosto senza contesa lo stato , che ca di Mila la Ducheffa fua madre haveva in affenza nella folita fedeltà tenuto . Raffet. no. tate à questo modo il Papa le cose d'Italia, perche Intese, che la militia de foldati di Rodi fi riduceva per la povertà loro al verde, fi fece venire il gran maestro con gl'altri principali della religione in Roma, dove dopò molte diete , che in San Pietro fi fecero , il gran Maestro , e per vecchiezza , e per molto travaglio di animo moti , e fu in S. Pietro presso la capella di Sant' Andrea sepolto . E fù in suo luogo creato Carlo Orsino , e mandato tofto in Rodi , per difela dell'Ifola . Havuto in quefto il Papa avvifo , che in una terra di Tagliacozzo fusiero molti heretici, vi mandò tosto. Et havuto nelle mani il Signore di quel luogo con otto huomeni, e fetre donne, e quei che pertiuaci furono, di gravissima ignominia notò; con gl'altri, che confessarono il

loro errore, e ne chiefero perdono, si portò più piacevolmente. Dicevano onefi cattivelli , non effer flato vero Vicario di Christo alcuno di quelli, che dopò Pietro furono, falvo che quelli foli, che havevano la povertà di Christo imitata. Dopò questo Paolo ereò dicci Cardinali, de i quali ne fù uno Francesco di Savoja Generale dell' ordine di S. Francesco, un altro Marco Barbo Vesc. di Vicenza, del cul configlio fempre nelle cofe importanti fi fervi. Furono anche Oliviero Arcivescovo di Napoli , Amico Vescovo dell' Aquila , Theodoro di Monferrato : gl aftri tutti parte Francesi, parte Inglesi, & Ungari. Si volse poi sutto il Papa a porne l' Italia inpace ; percioche effendo alcuni Fiorentini fla-Pierro de ti dalla fattione contraria di Pietro de' Medici cacciati dalla Città , come fu-

schi .

Medeci- rono Dio ti falvi Neroni, Angelo Acciajvoli, e Nicolò Soderini, e concitarono Bartolo - Bartolomeo da Bergamo, che si ritrovava un buon numero di gente a pie, & da a cavallo perche fuffe paffato in Tofcana, & ripofti i fuorufciti in Fiorenza. E Bergamo perche i Venetiani occultamente lo favorivano, parve, che potesse Bartolomeo combatte nel primo impeto porne tutta l'Italia fossopra. Ma havendo egli in Romagna Fiorenza Galeazzo Duca di Milano incontra con le genti del Re, e de' Fiorentini, fi tenin favor ne a dietro , e pensò di dover vincer con andarfi Intertenendo più tefto , che de' fuoru- combattendo. Fù nondimeno una volta afsai crudamente combattuto ful Bolognese presso un luogo chiamato la Riccardina, fotto gli auspicii del Conte d'Urbino. E ne farebbe fenza alcun dubbio andato il Bergamafco in rovina .

fe Galeanzo ritrovato vi si susse , il quale era poco avanti andato in Fiorenza, per rassettar le cole della guerra Quelli, ch'in questa battaglia fi ritrovarono; dicono, che nell'età noftra la maggior non fi vedesse, e vi morirono molti, All' hora i Venetiani havendo più l'occhio allo stato della Signoria, che al Capitano, ancorche li mandaffero alcune compagnie, fi sforzarono nondimenodall'altro canto di concludere la pace , tutta nella mani del Pontefice riponendola. Il quale dubitando anch'egli de i fatti fuoi , se il Rè , e'l Duca di Milano vincessero, faceva instanza, che la pace si conchiudesse. Et era opinione d' alcuni , che l'intendevano ch' il Cipitano Bartolomeo havefse per un tacito ordine del Papa pafsato il Po , perche mutandofi lo flaro del Fio-rentini , havefse elso meglio pouto al Re Ferdinando movere la guerra; Pace con-Papa fra percioche talmente contra lui sdegnato si ritrovava, che hebbe animo ancor Piecipi d' di farli fuori d' Italia venire nuovo nemico fopra. Chiamati a fe duoque

viufa dal Italia .

gl' ambafcia e i de Prencipi, che presso lui residevano, conchinse con queste conditioni la pace, che si restituisse dall' una, e dall' altra parte quello, che s' era guerreggiando acquiffato, e che' l Capitano Bartolomeo si ritirasse con le genti sue nella Lombardia, e si dovesse quella pace osservare, ch' era già prima stata in Lodi stà Francesco Ssorza, et Venetiani conchiusa. Fù solamente in una cosa dubitato se si dovesse da questa pace escludere il Duca di Savoja, è Filippo il fratello, che haevano in quel medefimo anno con li Venetiani militato, e travagliato lo stato di Galeazzo. I Venetiani chiedevano, che questi nella pace si conchinalesero. Non voleva per nessun conto Galeazzo, dicendo, non poter haver esso mai per amico colui, che il Re di Francia per nemico havefse. Ma tanto con le sue lusinghe, e promette il Papa valle, che recò nel fuo parere , & volere l' ambasciatore di Galeazzo contra Fordine, che haveva coffui dal suo Signore havuto. Per la qual cofa sdegnato Galeazzo, diede bando a Lorenzo da Pefaro fuo Ambafciatore, e mosse sopra Savoja la guerra, sforzandone il nemico a domandar la pace, la quale a pregbidella Regina di Francia, e della moglie di Galeazzo, chi erano al Duca di Savoja forelle, fù in petto del Re di Francia riposta, e conchiusa. Havendo il Papa a quello modo quictate le cole d' Italia , fi volle all' otio, & ordi-

noad imitatione de gl'antichi alcuni giuochi, e feste magnifiche, e ne diede un Feste faite bel definar al popolo. Le quali cofe furono dal Vlanchio da Bologna Viceca- in Roma. merlengo del Papa effeguite. I giuochi furono otto palii, che nel carnevale per- da Paolo otto di continul fi donarono a coloro , che nel corfo restavano vincitori . Cor- ii. revano i vecchi, correvano i giovani, correvano quelli che erano di meza età .. correvano i Giudei, e li facevano ben faturare, prima perche meno veloci correflero. Correvano i cavalli, e le cavalle, gl'afini, e i buffali con piacete di tutti, che per le rifa grandi potevano à pena star le genti in piè. Il correre, che si faceva era dall'arco di Domitiano fino alla Chiefa di S. Marco, dove stava il Papa che supremo gusto, e piacere di queste feste prendeva. E dopo il corso usava anche à fanciulli lordi tutti di fango questa cortessa, che ad ogni uno di loro faceva dare un carlino. Ma in quello tanto publico piacere, e festa del popolo su il Papa da un subito, e repentino spavento occupato, essendoli detto, ch'alcuni giovani, ch'havevano fatto lor capo Callimaco, havessero contra lui congiurato. Enon potendo per la paura à pena respirare; ecco che un un' altro nuovo terrore li fopragiunie. Pereioche venutoli volando avanti un certo fuoruscito, e ribaldo, che il Filosofo lo chiamavano, domanda prima in premio la vita , e'l poter ripatriare , e poi (non effendone punto vero) li dice , come esso haveva nel bosco di Velitre veduto Luca Tozzo Cittadino Romano, che in Napoli il suo esilio faceva, che poco appresso con molti altri fuorusciti si sarebbe veduto in Roma . All'hora incominciò molto più Paolo a temere , du- prigione bitando di non essere e dentro, e fuori dal nemico oppresso. Furono dunque to- accusaro de fto presi molti nella città, e cortegiani, e Romani. Il Vianesso, & altri suoi congiura famigliari la paura, e lo spavento del Papa accrescevano. Perche cercando co- contra il storo in queste tante rivolte d'accrescer di dignità, e facoltà, senza rispetto al Papa. cuno n'entrarono nelle case, dove più lor piaceva, & tutti quelli, de' quali qualche sofpetto haver fi poteva, li menavano nelle prigion! E perche non foffi jo afsente di quella tanta inopia , ne circondarono di notte con molti armati la cafa, dove io habitare folevo, e spezzando le porte, e le finestre, vi entrarono dentro. Qui presero Demetrio mio famigliare, dal qual inteso, che in cafa del Cardinale di Mantova cenato haveffi , tosto vi corrono, e presemi nella camera, dove jo era, mi menano volando al Papa. Il quale, quando mi vidde, à questo modo disse, ne congiurasti tu con Callimaco contra di noi ? Io. che la mia innocenza fapeva così costantemente risposi, che non si puote segno alcuno in me di confcienza lefa conofcere. Ma il Papa non havendo confideratione ad alcuna di queste cose, mi se tosto porre in prigione! Essendo certificato, che Luca Tozzo non fe era mai partito di Napoli, per non levare con fuo pericolo, e danno questo tumulto, rivocò in capo del terzo giorno il bando, per lo quale prometteva premii a chi, o vivo, o morto portato il Tozzo gli havelse Non ne lasciò per questo i fratelli Quadrasii, che per questo sospetto presi, e tormen-

tati baveva. Percioche per non elser tenuto leggiero, voleva mostrare, che

qui alcuni cavallieri . Partito poi l'Imperatore , il Papa , che per dubbio di qualche tumulto haveva fatto venire in Roma gran parte de i fuoi fanti, e cavalli , ritrovandoli per questo fuori di ogni sospetto , e paura , in capo di die. ei mesi della nostra cattività se ne venne in Castello , & per non parere di ha-

altre cole fecrete vi fussero. In questo tempo venne con gran compagnia de fuoi l'Imperatore per un certo fuo voto in Roma , e l'haveva il Papa con fupre. Federigo

mo honorericevuto, che vi spese diciotto mila pezzi d'oro, per honorario. Imper in Io li viddi ambedue fotto un pallio dal Castello, ritornando esti di San Giovan Roma ni . Et il Papa fi fermò , e aspettò sul ponte , mentre che l'Imperatore creò

larmente, che haveffimo noi disputato dell'immortalità de gli animi. Et io diffi, noi non habbiamo mai una fana , e fanta disciplina rifiutata , come sono stati foliti di fare, quelli, che discordandosi, e ritirandosi dalla Chiesa fanta, sono meritamente (come dice San Gieronimo) stati chiamati heretici. Io potrei darviconto della mia vita da che cominciai a discernere, e conoscere fino al di d' hoggi. Non fi può a me imputarne ribalderia alcuna, non furto, non latrocinio, non facrilegio, non rapina, non fimonia, non homicidio. Hò vivute fempre, come un Christiano doveva. Non fono restato al manco una volra l'anno di confessami, e communicarmi. Non mi si è sentito uscire mal di bocca cola , che contra il Simbolo foile , o che di herefia sentisse. Non hò imitato i Simoniaci, i Carpocratiani, gli Oliti, i Severiani, gli Aulogii, i Paolini, i Manichei . i Macedonii . ne altra fetta di herenici . Ma ecco , che mentre . che io aspetto, che il Papa in tante mie calamirà, e disgratie mi soccorra, e proveda elfendofi egli un giorno dopo i negotii nel palazzo ritirato,a due hore di notte muore di appoplesia senza, che huomo lo vedesse, perche solo nella sua camera si rirrovava. Et haveva in quel medelimo di tutto lieto tenuto Concittoro. Morì a'28. di Luglio del MCCCCLXXI. nel fetto anno, e decimo mole del fuo Papato. Egli fù quanto al corpo, affai maestevole, perche era così grande, e ben fatto, che quando andava à celebrare la Mesta, si vedeva sopravanzare con la tella tutti gli altri, frà i quali andava. Ne' simi addobamenti del corpo non era estremo, perche ne soverchio, ne negligente vi era . Quanto l'apparato Pontificale tutti gl' altri Pontefici passati avanzo . de spetialmente nella mitra . o reano, che chiamano, nel quale un reforo di gioje cumulò, comprando per rutto i più pretiofi diamanti , zaffirl , fmeraldi , chrifoliti , diafpri , unioni , & altre pietre di pregio, che ritrovaste. Onde ne usciva poi in publico quasi une alero Aaron . con aspetto più maestevole , ch'humano . Et all'hora da tutti era veduto, & ammirato Il perche facendo trattenere, che non fi moftraffe il fudario, per effer in quel tempo poi, che si mostrava, da molte più genri veduto, ne tratteneva per questa via forestieri in Roma. Per publico decreto sotto grave pena ordino, che non potesse alcuno, salvo che i Cardinali, portare berrette di grana in telta. E nel primo anno del suo Papato donò as Cardinali panni del medefimo colore, perche ne coprissero le lor mule, ò cavalli, quando cavalcavano. Volle ancor fare decreto, che i capelli de i Cardinali fi facessero di seta Cremefina. Prima che fusse Pontefice, soleva dire, che le fusse mai à lui toccata la forte, haurebbe ad ogni Cirdinale donato un Castello, per poter commodamente l'estate suggire i caldi , e l'aere di Roma. Ma havuto il Pontificato ad ogni altra cola pens) più tolto. Si sforzò bene d'accrescere è con l'auttorità, e con l'armi la maestà del Pontificato. Percioche mandò in Francia il Vescovo di Tricarico, perche intefe le differenze del popolo di Leodio, e del Duca di Borgogna, che contendevano insieme, e vedesse di pacificarli, levando via l'interdetto, che era stato posto in Leodio, per haver cacciato il loro Vescovo via Ma mentre, che vuole il Velcovo di Tricarico con troppa diligenza mostrare, che questo al Pontefice folo appartiene, ne su da quel popolo insieme coi Vescovo loro posto in prigione . Per il che il Duca di Borgogna fatta con Luigi Re di Francia la pace ( perche ha revano in quel tempo guerreggiato insieme ) con l'ajuto del medelimo Rene se sanguinosa guerra à Leodio, e finalmente liberò i Vescovi, spianò la Città. Intesa anco Paolo la perfisia del Rè di Boemia, ne concitò talmente gl'Ungari, & i Todeschl incontra di lui per mezo di Lorenno Roverela Vescovo di Ferrara, e suo Legato, che ne su in breve la progenie di Giorgio del tutro estinta, e si farebbe aucora fatto il medesimo del nome degli heretici, fe i Polachi, che dicevano appartenere a loro quel Regno, non havef-

Leodio Spianato

fero il Rè Mattia di Ungaria con le armi distratto, perche fatto non susse Rè di Boemia. Fece anche Paolo due picciole imprese in Italia, le quali non all'aperta: ma secretamente cominció, e lasció poi impersette. Egli prima con trattati. e non riuscendoli, poi con le armi per mezzo del Vianesio travagliò travagliai Signori della Tolfa. Et havendo affediato quel luogo, e combattendolo, fo ti dal Re pragiunse l'effercito del Re di Napoli, che ritornava dalla guerra, che si era in Ungaro. Romagna fatta, contra Bartolomeo da Bergamo, nel quale effercito militavano gli Orlini, e le ne polero tolto le genti del Papa in luga , lasciando l'assedio di quel luogo, ancorche fusse il nemico più di sessanta miglia lontano. E così doppo una lunga contesa, con la quale s'haveva satti ancora gli Orsini nemici, comprò il Papa per dicifette mila ducati d'oro la Tolfa; percioche dubitò egli della potenza de gli Orfini, che erano a' Signori della Tolfa parenti. Con le medesime arti guerreggiò Malatesta figliuolo di Sigismondo, che era già mosto, & havendo prelo à tradimento il Borgo d'Arimino, e combattuto un tempo la città, per mezo di Lorenzo Arcivescovo di Spalatro, perche sopragiunse Federigo Duca d Urbino con l'effercito del Rè, e de' Fiorentini, fù sforzato lafciare l'assedio ,& essendo il suo estercito rotto, e posto in suga, sù dal nemico sforzato à fare con suo disavantaggio la pace. Dice Lorenzo per cosa certa, che Arimino non si pigliò, per che le paghe de i soldati non si pagavano, e si procedeva con troppa avaritia, e miferia, e perche havendo la guerra bilogno di presta risolutione, e per ignoranza, e per lenteza d'ingegno si menavano le cofe in lungo. Percioche era Paolo così lungo, e pigro ne i negotii, che falvo che per istanza, non ne incominciava le cose ancor che chiare, & aperte, ne incominciate le conduceva a fine. Benche egli si soleva vantare che questo in molte cofe giovato li fuffe. Chefe vogliamo confessare il vero, & à lui, & alla Chiesa di Roma già molto nocque. Egli fù diligente nel raccorre, e cumular danari . Non lascio medesimamente l'ulo di riscuoter le pensioni . De' quali danari si ferviva anch' egli alle volte liberamente : perche negiovò fpesso a' Cardinali poveri, & a'Velcovi b lognosi, a'Prencipi, e persone nobili cacciate di casa loro, e alle donzelle ancora vedove , & infermi , che non havevano altro fovvenimento. Egli hebbe ancora molta cura, che il formento, e le altre cose necessarie al vitto fi vendessero in abbondanza, & a minore prezzo, che prima. Edificò ancor magnifica . & splendidamente in San Marco, & in Vaticano . Fece angora al Duca di Ferrara con maravigliolo apparato una caccia nel campo di Merula, & ne fu soprastante il Cardinale di Santa Lucia figliuolo di sua sorella, che prima creato Cardinale haveva infieme con Battiffa Zeno pure fuo nipote. Difficile cola era potere parlarli il giorno, nel quale dormiva, ne la notte, quando veggiava, estava maneggiando, & redendo le sue pretiole gioje. Che le pure dopo molto perdere di tempo si apriva la porta, bisognava che tu stessi ascoltando vi lui più tosto, che parlando, cosi era egli copioso, e lungo nel dire. Era ritrofo, e difficile, e co'famigliari, e co'forastieri, e spesse volte mutandofi di parere fi reftava da quello, ch'egli fi ritrovava promefio. In tutte le cofe voleva effer tenuto aftuto, onde perció ne parlava alle volte molto intricato & ambiguo. Per la qual cofa effendo tenuto huomo a diverse parti adherente, non conservo lungo tempo le amicitie de' Principi, ne de popoli confederati. Voleva vedersi a tavola varie sorti di cibi , e tempre de peggiori gustava . Et alle volte gridava, se quello, che à suo gusto era a tavola non vedeva. Egli beveva molto, ma vini affai piccoli , , e con acqua . molto fi dilettava di mangiare meloni, granchi, pasticci, pesce, e carne salata di porco. Di che crederei io, che quella apoplesia, che l'uccife, nascesse : perche il di precedente alla notte, che egli lasciò la vita, due ben gran meloni si mangiò Fù bene egli tenuto giusto, e clemente. E si sforzò assai di fare con la pena della prigione emendare, e

**Boemi** 

corregenti ladront, I micidali, I dificali, e gli fiergiavi. Hebbe l'altro camo così in odio gli fiuddi della himmità, e così il dipregiava, e vilipendeva, che utti quelli, che vi davano epert, foleva egli chiamare hereiti, per quello cosòniava, & effortava i Romani à non fare molto perdet rempo à figliuoli loro aegli fludidi quelle lettere, e che afaliera, e bafava, fe e fili figervano leggere, e ferivere. Alte volte, che alcuna cotà gli fi chiadeva, e ra inefforabile, e duro. Egli faceva perdomolto più, con gli ffetti di quello, che filo ni vilo moltrava di voler fare. E finalmente i può fiati i una così olodato, che non fi tenne in cati, ne volle perdete co' moltri la pare, e che ne tenne fiud omeffici, e famigliari d'ferno, perche non ne venifiero per qualche loro infolenza dal popolo di Roma, e a gli attri cortegini al nois.

Paolo II. creò in due ordinationi undici Cardinali, cioè otto preti, e tre Diaconi che furono.

Timafo, Impleje, Arcivescovo di Cantuaria, prete Card. tit. di S. Ciriaco. Siclamode Varada, Arcivescovo Collocense Francese, prete card. tit. di SS. Nereo, &t Abileo.

Oliviero Caraffa, cittadino, e Arcivescovo di Napoli, pretecară tit. di \$\$. Pietro. e Marcellino.

tro, "e Marcellino. Riarco Barbo, Nipote del Papa, Venetiano, Vescovo di Vicenza prete card. 18.

Don Giovanni Balves, Abbate di San Dionifio, ord, di San Benedetto Francese, Vescovo Andegavense, prete card, tit, di S. Susanna.
Amica de Calimadia. Castella d'Aquila. Vescovo d'Aquila., prete card. tit, di San-

Amico da Colificalo, Caflello d'Aquila, Vefcovo d'Aquila, pretecard.tt.di Santa Maria in Transfevere. Teodoro Leito da Terni, Vefcovo di Trevilo, pretecard.tt. di S...

Frà Francesco della Rovere d'Albitola della Diocest di Savona Generale dell'Ordine de Minori prete card tit. di S. Pietro in Vincola ... Teodoro de Marches di Monsferrate , Diacono card. di S. Teodoro .

Battifia Len, Venetiano nipote del Papa, Vescovo eletto di Vicenza, Diacono card di Santa Maria in Portico.

Giovanni Michiel Venetiano, nipote del Papa, Vescovo eletto di Verona. Diacono card di Sant'Angelo.

## Fin quì Scrisse il Platina.



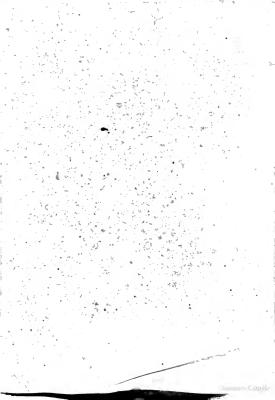

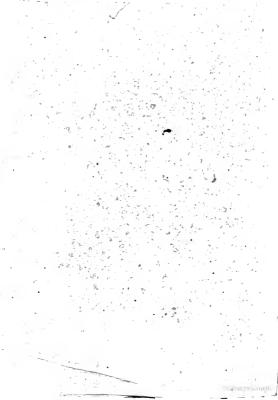



